







. .

# OPERE DEL PADRE FR. GAETANO MARIA

DABERGAMO

CAPPUCCINO

DISTRIBUITE IN DODIGI TOMI

TOMO SETTIMO.

# LAMORALE EVANGELICA

EDIZIONE PRIMA ROMANA
DEDICATO

AL SERAFICO PADRE





IN ROMA MDCCLXXVIII

NELLA STAMPERIA DI ARCANGELO CASALETTI.

CON LICENZA DE SUPERIORI.



## LA MORALE EVANGELICA

DEDICATA DALL' AUTORE

ALLA SANTA MEMORIA

### DI BENEDETTO XIV.

#### BEATISSIMO PADRE.



Sexpo antico il costume d'inferiversi e Dedicarsi talora i Libri a cospicui Personaggi, non solamente per dare una pubblica testimonianza di stima, e di Ossequo al Merito, ma ancora per dimostrare un rapporto onorevole, che ha il titolo dell'Opera con la qualità del Mecenate, che si seggia a proteggerla, come si hanno li sacri, e degni Esempi ne'

Santi Padri , Agollino (2), Bernardo (3), Tommaßo d'Acquino (c), e tanti altri, mi fono fentio ecciato dall'ino, e dall'altro di questi due motivi a Dedicare alla Beatiudine Vostra questa mia operetta della Morale Evangelica; parendomi di non abbagliare nel riputaria Tributo, f sebbenche tenue) convenevole, e proprio alla sua suprema Grandezza. Non mi ha sgomentato la Maestà del Soglio, i più Augusto, che sia di stota al Cielo; e mi si è anzi più tosso successora della Fama, la quale va riferendo, che

(a) Non dail partis, qui um alta figis, quanvia altiu profilea; «fig anticu humilium, or amerus rependere insperime" ubeta accepte fuica, a unip an altiquid at Tum Bestindium priferer. Div., Aug. lib.1, contra duss epili. Pelagian. cap. 1. ad Bonifacium Papam, feribens contra errores in materia Gratie. He compert, you diver insu minus magnifue cum feliels, ac liberar legar y modifique Opplulis, estim que ad alise conferiphone, § que in meux tuns jam vonir potentente, admental electric yante magis in odd at Pertisium, in genetria categor gestim ...... Al T. feribe, puia prophasis idis osvitatibus effecciere reditiidi. Idem D. Aug. in Prologo ad Libros de Nupt. & Concupile. & Ce. p. 1. contra crotrose coura, qui d'ammabant Nuplais, ad Valerium Comitem.

(b) Sair animum di Iner aliquid, quot es, Paul Bestifine, vol edifect, vol delette, vol especiale letter vom Majethus tua dignanter cetente, quidni cedat rubor? Antre abpiquitur fionus, Non fie alitera qui qui ad ità capiditate impelluturur. D. Bern. in Prolog, ad Lib. de Contiderat. ad Eugenium Papam. Accipe de mea pauperate, quod habro. Idem D. Bern. Pret. ad Track. de Dilig. D.co, ad Haimeric. Cacifinal.

(c) Cogireant mibi, quid offerren Regie Celstudini dignum, mesque professori congruum, id eccurit prissimo observadum, un Regi Librum de Regimine conscriberem. D. Thom, in Prætat, ad Libe, de Regim. Princip. dicana Traktum Regi Cypri . il Nostro Santissimo Padre, non ostanti le immense cure della sua Pastorale follecitudine (a) portante sopra di se il carico di tutto il Mondo (b), sa rinvenire tempo allo Studio, e non fi fdegna di umanamente abbaffarfi (c) ad accogliere con proclive benignità quei Studiofi, ancorchè abbietti, che tra-

vagliano all' edificazione della fua Chiefa (d) .

Ma ciò, che più fortemente mi ha mosso, egli è; poichè a chi potrebbero offerirfi con più decente proprietà questi Sermoni delle principali Evangeliche Verità, che a quello, il quale tiene le veci della fressa Prima Verità Umanata (e)? e che è impossibile, sia mai per essere deviante dalla Verità (f)? ed è l'Oracolo infallibile, cui si ha da ricorrere per informarsi, ed afficurarfi delle Cattoliche Verità (g)? Le Verità del Vangelo, quantunque fiano Verità in fe stesse eterne, sono accettate, e credute, perche sono approvate, ed a noi proposte dalla Santa Romana A postolica Sede (b); e ciascheduno ancora de' Santi Padri, quantunque Pio, Dotto, e Prudente, soltanto si dice effere autorevole, quanto gli concede che sia la medesima Santa Sede (i) . Nel prefentare perciò queste Evangeliche Verità , così esposte co' sentimenti de Santi Padri alla Beatitudine Vostra, collocata dalla Divina Providenza nella Sede stessa Apostolica, ove su già posto S. Pietro (k),

(a) Ad Summum Pontificem majores , & difficiliores Ecclefie Questiones referuntur ; & ad eundem pertinet illat finaliter determinare .- D. Thom. 2. 2. quæft. 1. art.10. Ex Innocent. III. in c. majores , de Baptif. Noc locus off orio , ubi fedula eff folicitudo omnium Ecclesarum . D. Bern. lib.z. de Confider. cap. 6.

(b) Potestas Regitiva Papa est univerfalis respectu totius Ecclesia, qua unaquaque specialis Ecclesia regitur , & Christi Vicarius fue Primatu , & Providentia universam Ecclesiam , tanguam filelis minitter , Christo fubjettam confervat . D. Thom 2. 2. Queft. 89. art. 9. & Opufc. 1. contr. error. Gracor, cap.66. & Opusc. 20. De Regim. Princ. lib 3. cap. 10.

(c) Quamquam Tui , Beatifime Paps , me terrest Magnitudo , invitat tamen Humanitas . Divus

Hieron, ad Damafum; relat, in c. quoniam 24. quælt. 1.

(d) Non ignorant quantum Ecclefia profuerint, & profint Literati fui, five ad refellendos cos, qui ex adverto funt , five ad fimplices instruendos . D. Bern. ferm. 36. in Cantic.

(c) Summus Pontifex Veritatem tenetur colere, velut ille, qui illiut, qui Veritat noftitur, vicem tenet in terris . Joann. XXII, Extrav. Ad Conditorem . 6. Nos itaque : De Verb. fignif.

(f) Seimus , fimus, non deviabit Vicarius a veffig is ejus , cujus Vicarius eft . D. Bern. Epift.

25 1. ad Eugen.

(g) Ad not pertinet de Throno Apostolico , quid credendum , quid opinandum , quid tenendum fit, querere . D. Cyrill, Alex. in Thefaur. de Trinit. allegatus a D. Thom. Opufc. 1. contra error. Græc. cap. 68.

(h) Ego Evangelio non crederem , nis me Ecelesia Catholica communiret Aufforitat . D. Aug. lib. contra epift. Fundam. cap.4. Tante Petrus aufforitatis fuit , ut Paulus feripferit Galat. 2.2. Aftendi Hierofolymam , & contuli cum illis Evangelium , quod pradico : offendens fe non habuiffe fecuretatem Evangelii pradicandi , nifi Petri fuiffit fententia roboratum . D. Hieron. Epift. ad Augustin. inter Epift. D. August. num. 11. (i) Doctrina Catholicorum Dollorum at Ecclesia aufforitatem habet : unde magis flandum est Au-

Boritati Ecclesia , quam Aufteritati vel Augustini , vel Hieronymi , vel cujuscumque Dofferis . Divus Thom. 2. 2. qu. 10, 2rt.12. E: contra Apoitolice Sedis Auftoritatem nec Hieronymus, nec Augusti.

mur fuam fententiam defendit . Idem D. Thom. 2. 2. qu. 11. art.2.

(k) Ordo falubriter considerandus est Episcoporum sibi succedentium , qui dicuntur a Petro , cui Dominus . Matth. 16. 18. Tu es Petrus , & fuper hanc Petram adificabo Ecclesiam meam : ufque ad eum , qui nunc fuper eandem Cathedram fedet . D. August. Epift. 164. De Donatift. Diffidio .

io non vengo a far altro, che adempire un dovere della Giustizia, col rendere al Capo Visibile della Chiesa tutto il vero, ed il buono, che mi si è dalla sua Potestà, ed Autorità derivato (a). E tanto più ciò mi rassembra esser giusto, quanto che nella S. V. si scorge fregiata la Dignità Pontificia di una Prerogativa distinta: imperocchè se nel petto di ogni Sommo Vicario di Cristo è impressa altamente la verità, e la Dottrina, a caratteri più speciofi, che nel Razionale di Aronne (b), per decidere, dichiarare, ordinare con irreprentibile rettitudine le cose appartenenti all' Eterna Salute (c.; nè si dà il caso, che circa quelle possa veruno dalla Cattedra errare (d), mercè una fingolare affiftenza dello Spirito Santo; la Dottrina di V. S., non a tutti i fuoi Predecessori comune, è nei gradi della Scienza assai più sublime, così disposta da un sovrano Consiglio, acciocche sia non solamente Provida alle necessità, ed utilità de' Fedeli, ma anche splendida nel dare un decoroso accrescimento di lustro a tutto il Corpo della sua Chiesa.

Or si può dire veramente di aversi un Successore di S. Pietro, creato alla norma prescritta gia da S. Paolo; poiche s' ei volea, che i Pastori fossero anche Dottori (e), più, o meno a proporzione della Greggia loro affegnata, dividendo Egli bensì nella Ecclesialtica Gerarchia vari ordini, ma ponendo la Dottrina quali come effenziale, dall' Uffizio Pafforale indivisa (f), conforme all' offervazione del Santo Padre Agostino (g); Chi è cui non sia noto, aversi presentemente nel Regnante Nostro Pontefice Massimo, Vescovo de' Vestovi, e Pastore universale di tutto il Mondo (b), un Dottore univer-

(a) Predicationis Evangelii Sacramentum ita Dominus ad omnes Apostolos pertinere voluit, ut in

Bealissino Petro Apost storum omnium fummo principaliter collecaret, & ab ipfo velut quodam Capito dona fua, velut in corpus omne diffunderet. D. Leo Magnus Epill. 87. ad Epilc. Vienneni, Ad locum, unde exeunt fumina , revertuntur , ut iterun fuant . Eccle, i. 7. Et omnes aque in mare revertentur . Eccli. 40. #1.

(b) Moyfer wellivit Pontificem .... Rationali , in any erat Doffrina , & Veritas . Levit, 8. 8. Et ma-

gnum continet Sacramentum . D. Aug. lib. 3. qu. vet. Teft. num. 23.

(c) Spiritus Vertiatis docebit onnen veritatem . Joan. 16 13. de his que pertinent ad necefitatem falutis . D Thom. qualt. 106. art 4. (d) Primatus Romane Ecclesie prasertim in co constitit, quod immunis ab heretica labe permansit; & nullu in ea fedet , qui contraria fenferit veritati . Theodoret Epitt. 116. ad Renat. Cardinal.

apud Baron. ann. 449. num. 124 Ecclefit Apottolica Petri ab onni feductione immaculata in fais Pontificibus mener . D. Cyrill. Alex. Lib. Thefau. apud D. Thom. in cat. Matth. 16. (e) Oportet Episcopum effe Dollorem . 1. Tim. 3. 2. amplettentem eum , qui fecundum Dollrinam eff,

fidelen Sermonem , qui porens sit exhortari in Deltrina fana , & eot, qui contradicunt , arguere . Tit. 1. 9. Sumna o nnium Virtutum Epifcopalium ett Scientia , & Dollrina . D. Hilar. lib 8. de Trinit, (f) Et ipfe dedit quoflam quidem Apostolos, quoflam ausem Prophetas, alios vero Evangelistat, elios autem Pattores , & Dollores .... in adificationem Corporis Christi . Ephel.4. 11.

(g) Non ait : Quostam Pastores , quostam vero Doctores ; sed cum superiora ipso locusionis genere di-Hingueret dicendo: quofilam autem Apostolos , quofilam Prophetas , quofilam Evangelittas ; hoc tanquam unum aliquid duobui nominibus amplexas est : Duoflam autem Pathores, & Doctores, ue intelligerent Pathores ad Officium fuum pertinere Doctrinam D. August. Epist. 59. ad Paulin. qu. 4.

(h) Pmifex Maximus Epifcopus Epifcoporum . Tertull. lib. de Jejun. cap. s. Orbis Epifcopus , quem contituit Dominus Dominum demus fue , & Principem poffefionis fue . D. Bern. Epift. 211. & Epift. a; 8. ad Eugen. Papam. Habent alii fibi afignator greger, finguli fingulit. Tibi crediti funt univerfi. Non modo ovium , fed & Pattorum Tu unus omnium Pattor . Idem lib. 2. de Confider. cap. 8.

sale . Posseditore esimio di tutte le Sacre Scienze ? Io tengo appresso di me le preziose Reliquie del suo spirito nelle ristampate sue Opere, adorne di una tale, e tanta Erudizione, Biblica, e Canonica, e Scolastica, e Polemica, e Liturgica, ed Ascetica, ed Istorica, ec. peritamente adattata a mantenere la Tradizione, e la Disciplina illibata, che trovano in esse eziandio i più Dotti di che approfittarsi coll' imparare, e coll' ammirare: ed il più d'ammirarfi, non sì facile da imitarfi, è quell'ornamento della Dottrina risultante dalla impareggiabile sua prudenza (a), la quale è la Prima delle Apostoliche Chiavi (b), la Prima richiesta dall' Apostolo nel Pastore, da cui Egli efige, che fia prudente, dianziche fia Dottore (c). Si vede nell'inclito Scrittore, e Maestro il sapere, che allistito dalla Pietà, e dal Zelo, procede fempre con ficurezza nel mezzo della Discrezione (d). che è il Punto non meno malagevole, che necessario da rintracciarsi nel buon uso della Morale Cristiana: senza mai declinare dalla strada Reale della Verità, ed Equità: nè alla destra di una soverchia Benignità, nè alla sinistra di un soverchio Rigore (e) .

Non dico fe non quello, che si dice comunemente de' savi, e non sapendo esprimere la soavità, che provo nell'udire di spesso, o Beatissimo Padre, le sue magnifiche lodi (f), solamente m'incresce, che siami tolto l'adito di esporte al Pubblico, perchè sono già pubbliche; e se non fossero già per le bocche del Grido, le ridirei pur volentieri persuaso, che alla sua Modestia non sarebbero dispiacevoli, avvegnachè ogni encomio, che si fa alla Santità Vostra, è una lode, che si dà a Cristo (g), un invito alla riconoscenza (b), che è dovuta alla Divina Bontà, ed un fomento a quella grande fiducia, che da tutta la Criftianità, fino dal primo giorno della fua Esaltazione, si è conceputa (i). Onde non mi rimane, che di prostrarmi

(2) Gemmula carbunculi in ornamento auri . Eccli. 22. 7.

b) Claves veffras , qui farum fapiunt , alteram in Diferetione , alteram in Potestate constituunt .

D. Bern. epitt. 276. ad Bugen. Papam .

(c) Oporter Epifcopum effe Prudentem ..... Dolforem . Tim. 13. 2. Munus enim Prudentie eil , quod vigilet in discernendis rebut, ne fallacia paulatim, dolusos subrepat. D. Aug. lib. de Morib. Eccl. cap, 25. Ut non circumferamur omni vento Dolfrina in nequitia hominum, in astutia ad circumventionem erroris . Ephef. 4. 14.

(d) Tene medium, finon vit perdere modum . Locus medius tuus eff . D.Bern. lib. 2. de Confid. cap. 10. Mediun eff virtus ..... & virtus Moralis in Medie existit . D. Thom. 1. 2. quælt.64. att 2.

& 2. 2. qu 47. art.7.

(e) Via Regia gradiemur. Num. 21. 22. Non declinabimus neque ad denteram , neque ad finiffram . Deut, 2. 27. Viam restam Divinorum Mandatorum folet Moyfe; appellare viam Regiam : nec ab ista defectendum eff; nam ad utrumque latus diverticula ob nimietatem, defectumve culpactur . Philo Hob. lib. de Creat. Princ. , & lib. quod Deus fit immut.

(f) Hec, que de Vobis per orbem celebri in dies jucunditate crebrescunt, quanta cer meum suavita-

te repleant, non eft facile dictu . D.Bern. epift. 245. ad Eugen.

(2) Laudes Tuas , five in Christo , five magis in Te Laudes Christi mihi dele Sationis , & letitie eff audire . D. August. in Prolog. ad lib. de Nupt. & Concup. ad Valer.

(h) Super his omnibus benedicito Dominum , inebriantem te ab omnibus bonis fiat . Eccli. 22. 17.

(i) Fiduciam talem habens in Te, qualem in nullo Predecefforum Tuorum a multis retro remporibus vifa eff habiaffe, exultat meri:o ubique, & gloriatur in Domino omnis Ecclefia Santforum . D. Betn.

epift. 238. ad Eugen, Papam .

alli fioi Santiffimi Piedi , a rinnovàre il voto della mia fuggezione , e ubbi dienza (a), ed implorare fopra di me la fua Paterna Benedizione, umiliando me fitefo, ed il tutto, che da me è fato feritto, con la Protefazione, che fia come non mai fiato feritto, ciò che può efiere a qualche malgrado della fia venerara Sapienza (b). Ma chieggo ancora licenza di pogret que fia fupplica riverentifima alla fiu infigne Clemenza, che abbia per bene a continuare il fio propizio Favore fopra l' Ordine Serafico de' Minori fuoi Cappuccini (e), più di tutti efiremamente obbligati ad inviare preci all'Altiffimo per la fua Gloriofa Profperità (d).

Bergamo 1742.

#### Della SANTITA' VOSTRA .

De' Minori Cappuccini il Minimo Fr. Gaetano Maria da Bergamo.

(a) Subeffe etenim, & obedire Pape, eff de necefficate falutis . D. Thom. Opufc.1. de error. Græ-

(c) Non fit alienam a vestro Apstholius on fourre, qui cam dyntile Perce loui poffuet : Matth. 19, p. 33. Rece ses religiousus ammis, of feetsi fours to F. Paffils grees, point Tibli credit ulvivefitati. V. Bertn. epift. 173, ad Eugen. Greesidte datus est Tibl, pecus inclytum. Jet. 13, 10. Natio illorum O-bedienia & O'lledie. Eccil. 3

(d) Dignum fquidem est, ut qui omnibus vivitis omnibus pro meritis valeatis. D, Bern, epist. 194. ad Eugen.

PRE-

<sup>(</sup>b) Si quid minus peries, aux perum cante fore a me postum est, omendari capinus a Tr., qui Perie Ridem, eb Sedem tener, D. Hieron, and Dumnjum Papam, apud D. Thom, quells, 1 art.a. Quenium Divina Providentia Vestrum elegis Sanditatem, cais viens, eb Fidem Christianam regendam committeres ...... multi liberatus preses sopplishum, quam Vestre destino Saprintia; quatenni pinul in correspondent que viens, est que su consiguente al que vien entre estigates. Post destino liberatus, capit. as Oldranum III.

## PREFAZIONE

### A chi Legge.

Si espone l'Idea dell'Opera nell'INDICE, e nella Connessione degli Argomenti

Megna l'Angelico San Tommafo nel principio della fua Morale, che dere l'Uono caniderne primiermarcia i fino utimo fine, che è la Bestindiare Etrana, poi applicarti con difernimento a conoferre quali fiano i mezzi, co quali alla Vita Etrana i arriva, per facei di un bonu fuo; quali fiano le cofe, che dalla Vita Etrana i arriva, per facei di un bonu fuo; quali fiano le cofe, che dalla Vita Etrana i arriva, per facei di un bonu fuo; quali fiano le cofe, che dalla Vita Etrana i adifformano, per fapere, e volere evitatle, (a) Si è polto perranto il SERMONE PRIMO, come Fondamentale, in cui di tratta della SALUTE DELL'ANIMA, Diviso in due Pauti; e fi dimofira nel Primo la fiima, che dere fardi dell'Anima, nel Secondo I Premura, che dere averdi, per condurla al fuo ultimo Fine.

II mexto principale, e ficuro, per cui alla Vita Eterna fi arriva, è l' Offerwauză dei Divini Comandamenti; concionitach desti Crifto a colui, che gli domandă, poch doveffe fare per confeguire l' Eterna Vita, fommariamente rifone di offerware l'Pecetti, deferiut già nella Legge; (t) e quell' e, che prima di falire al Celto, Egi impore agii Apotloli di andare a predicare a tutti, affinche tutti fi falirino. (c) Si parla perció nel SERMONE SECONDO della LEGGE D'IDDIO : et a confreto di cobra, che fi dibattono di animo

per l'apprentione, che sia la Dirima Legge troppo disficile, soao proposti due Punti : mofirandos nel Primo, quanto questa Legge d'Idaio sia in se siletta leggiera, e ficile, perchè è una Legge di Grazia; e nel Secondo, quanto aucora sia dolce, e soave ne' suoi motivi, perchè duna Legge di Amore. Pag. 20.

Effendo queillo il Perambolo fatto da Dio nella promulgazione della fin 1. Egge: 16 mpi 18 giarer Die nor (c) di aciò si inferitice, elfere necefiaria la Feda a credere in Dio, pet ecciarfi ad ubbidrilo come fupremo Legislatore con la fedele Offervanza della fin 1egge: Pla Fede, che ci di di conociomento e dell'ultimo nolfro Fine, e de direzzi ucceffiri per confegorilo, come dice l'Angelico: (c) Onde il SERMONE TERZO E forpa LA VIRTU' DELLA HEDB, che fi divide ia due Punti; ripegando in el Primo, qual fia la Natura di quella Fede; acciocché ogn' uno forpa di effi si caimiai, e si ponga alla prova, fe d'avertre Egli creda; e nel Secondo, come s'abbi ridura la la pratica, acciocché per l'acqui-

fto della Vita eterna ci giovi .

Pag. 88.

Banche la Fede fia un grazioso Dono, che ci è insuso da Dio, la Divina Provvidenza
ha nulladimeno savissimamente disposto, che dobbiamo apprendere gli uni dagli altri quelle

(a) Primo considerandum est de ultimo Fine humane vite; & deinde de his, per que hono al hunc Finem pervient peetl, ved ab es deviare : ex Rine entm oportet eccipere rationes corum, que ordinatur ad Finem . D. Thom. 1. 2. qu. 1. in primip.

(b) Ecce unut accedent, ait illi : Magister bone, quid boni faciam, ut habeam vitam eternam ?

Qui dixit ei : Si vis ad vitam ingredi , ferva mandata . Matth. 19. 16.

(c) Euntes docete omnes Gentes ..... fervare omnia quecumque mandavi vobit. Matth. 28, 20. Finis enim mandati Pei eil vita eterna. D. Basil. iu summ. Moral. sum. 10. cap. 2.

(c) Illa per fe pertinent ad Fidem , quorum visione in vita aterna perfruemur ; & per que duci-

mur ad vitam aternam . D. Thom. 2. 2. qu. 1 art. S.

IIII) Chaqi

cofe, che nella Religione sono da credersi; affinché mantengasi tra di noi a vicenda l'efercizio dell' Umittà, e della Carità. Ma non potendosi rettamente credere, se non si quello, che deve credersi; (a) è necessaria la scuola della DOTTRINA CRISTIANA, sopra della quale è il SERMONE QUARTO; e perchè a costituire una Scuola, bisogna v'intervenga citi ha da imparare, (c) l'argomento è diviso in due Punti; nel Primo de'quali si chiamano Scolari ad imparare; questa Dottrina, esponendosi i lor Doveri; nel Secondo si chiamano Maestri ad inlegnarla, proponendos loro l'ecclenza del Ministero, ed il merito, ce di merito.

Sarebbe la nostra Fede oziosa, una Fede morta, simile a quella, che hanno i Demonj, (d) se non soste avvivata dalla Speranza; essende quella, che invigorisce la Fede, e
che ci muove alla Pratica delle Opere buone, (e) Sarcimmo, come dice San Paolo, (f)
troppo infelici, se dopola vita presente nulla più vi soste por noi da sperarsi. Giustamente
si pone adunque come necessario il SERMONE QUINTO sopra la VIRTU DELLA
SPERANZA, con la divisione in due Punti; nel Primo de quali si mostra il buon uso,
che deve farti della Speranza Cristina, spiegandosi imotivi, per i quali si ha da sperare
in Dio, e le cose, che si devono sperare da Dio, ed in che modo s'abbia a sperare
nel Secondo, come si debbe schivarne l'abuso, coll'ischivare gli estremi, che sono,
sperare poco, s'e sperare troppo. (g)

Si deve sperare in Dio, è da Dio, non solamente la Vita eterna, ed ogni mezzo, che ci sa bisogno per conseguirla, ma anche tutto ciò, che ci é bisognevole per la Vita presente, che è ordinata all' Eternisa; poiché è dalla di Lui Provvidenza, che si regge il Tutto. (h) Nulladimeno vedendo praticamente, che più in tutt' altro si spera, che in questa Divina Providenza verso di noi si amorosa, e benefica; (i) devesti dar luna quest' abbaglio, e dimostrare, quanto sia necessario, che ad essa anostra considenza pienamente si appoggi, (A) consorme all'insegnamento di Cristo. Onde sará il SERMONE SESTO.

Tomivili.

(a) Quonado invocabunt, in quem non crediderunt? aut quomodo credent ei, quem non audierunt? Quomodo autem audient fine pradicante? Ergo Fides ex auditu; arditus autem per verbum Christi. Rom. 10. 14.

(b) Unaqueque Disciplina, ut percipi refit, Magistrum requirit. D. Aug. lib. de utilit. cred.

ad Honorat. cap. 17.

(c) Uni audizus non est, non effiendas fermenem, Eccli. 22, 6.

(d) Quoniam unus est Deus, & Vaniones credunt, & contremiscunt : Sed Fides sine operibus

mortua est , Jacob. 2. 19.

(e) Fer attum Fidei mens inclinatur, ut recognoscat Austorem Legis, cui se subjicere debeat: per Spem vero premii homo inductrur ad ebservantiam praceptorum. D. Thom. 2.2. Quast. 22. art. 1. Inclinavi cor neum ad faciendas justificationes tuas in atternum propter retributionem. Plal. 118, 112.

(f) Si Christus non refurrexit, vana est Fides vestra . ... Si in hac vita tantum in Christo sperantes sumus, miserabiliores sumus omnibus hominibus. 1 Cor. 15, 17. Tolle spem: ut quid Christia-

nus credit in Christum ? D. Zeno Serm. de Fide, Spe &c.

(2) Tene nædium inter aestellum, & nintesatum. Phillo Hebr. Lib. de Creat. Princip. Spet prædest i quod sittis est 3 & a quod ninns est 4, demas. D. Bern. Lib. de Consider. Farum, & nintum, duo sum sumer se contraria. Partm est quod nitum est 5, squam oportet; ninium, quod plus est, quam oportet. In medio modus est. D. August. Enart. in Piul. 118. Co.:e. 4.

(h) Hic Terre, & Codi cum fit Deminus ... dat omnibus vitam , & infpirationem , & omnia , feelique ex ano come genus hominum u habitare fajer facien terre , definient statuta tempora ... In 176 enim vivinus , movenur , & fauns ARt. 17. 24. Fortan: omnia verlo virutis fae ...

Hetr. 1. ;

(i) Ginella etenim Pour per Mondam nostris nothus preparavit. & nostris utilitatibus agit. Dir. Paulin. Epill. 33 Uffice adeo Omitjotens. & Bonus. Deus, ut bene faciat & de malo. D. August. Encharit. Cop. 11.

(k) Om la enim que Dei Providentia fiunt, pulcherrime, ac divinifime fieri necesse est; atque ita ut meliori modo fieri nequeant. D. Joan. Damatc. lib. 2. de Fide Orthod. cap. 29. fopra la CONFIDENZA: NELLA PROVIDENZA D'IDDIO, (a)con la divisione in due Punii: apportandofa del Primo i motivi efficaci ad eccitate la confidenza in chi non l'ha : ed iltrueudofi nel Secondo , come debbafi confidare , acciocche la confidenza fia retta , e veramente Criffiana . h our Pag. 88.

Necessaria è la Fede mecessaria é la Speranza; ma è necessarissimo l' Amor d' l'idio? fenza del quale non ci può giovare la Fede, nè la Speranza, (b) ne l' Eroifmo di qualifia Opera buona, e ne tampoco: l'ittesso Martirio, al conseguimento del nostro ultimo beaisfimo Fine (c) Efrendo quell'amore perciò il Fine della Legge; (d) il Fine, al quale de-vono diriggerii tutte let nolles azioni, accioechè fiano meriorie dell' eterna Vita; farà il SERMONE SETTIMO topra LAMORE D'IDDIO, (e) che è il primo, ed il maffimo di tutti i Divini Comandamenti, e la fomma della Perfezione Criftiana; (f) con la divisione in due Punti; dimostrandoficatel Primo, qual sia quest' amore d' Iddio, cui siamo di Precetto obbligati, e dev'effere ita amore Finale di preferenza, e di ftima fopra tutte lecole : nel Secondo , come qualt' Amore debba effere da noi praticato , e col cuore , e con le opere. Pag. 106.

La prova maggiore , the posta darti dell' amor d' Ildio , è l' amore del nostro Prostimo; (g) non effendo mai cofa da erederfi , come dice l' Apollolo S. Giovanni , che ami Iddio , chi non ama ancora il suo Proffeno . (h) Anche di quell'amore del Proffino abbiamo il Divino Comandamento (4) e Losservanza di quelto è parimente necessarissima per giungere al confeguimento del notteo tiltimo Fine . (4) E' da amarii Iddio , come Principio della noflea Bealitudine; ed é da anaufé il Profimo, come ché nella (tella Bratitudine faré per eisere nostre eurone Compagnac () Quindi si pone il SERMONE OFFAVO fopra l'A-MORE DEL PROSSIMO; che è divino in due Puari; e si mostra nel Primo, quanto sia obbligante questo Precetto di antage il Profimo , intimato dalla Legge naturale, e Divina . Si spiega poi nel Secondo) some a quetta obbligazione si debba soddisfare praticamente coll' Ubbidienza. Pag. 124. "it onal di

Nella Carité deve darfe un ordine retto: e l'ordine retto è questo, che tra li nottri

(a) Respicite Volatilia coeli . . . . Considerato Lilia agri . . . . . Matth. 6. Nonne duo passires affe veneunt ? . . . . Nolite ergo timere . . . . Mania. to. Pater meu; uf jue modo operatur : & ego operor. Joan. 5. 17. Hine continuationem operis ejus, quo Universum administrat, ostendit. D. Aug. lib. 4. de Geng, ad Lit. cap. 12.

(b) Qui non amar, inaniter credit, & fperat . D. August. Tract. 51. in Joann. & in

Enchir. cap. 117.

(c) Ubi non eff dilectio , nullum bonum orus imputatur . D Aug. lib. de Grat. Crift. cap. 26. Si distribuero in cibospauperun omnet facultates meat; & fi tradidero corpus meum, ita ut ardeam Charitatem autem non habuero , nihil fum . 1. Cor. 12. 2.

(d) Finis autem Pracepti est Charitat . 1.Tim. 1.5. (c) Onnes altus aliarum Virtutum ordinantur ad finem Charitatis, ad quem meritum vita eterna

prime , & principaliter pertinet . D. Thom. a. z. qu. 114. art 4. (f) Hoc eff primum, & maximum mandatum. Matth. 22. 37. Perfectum dicitur , quod attingie

proprium Finem, qui est ultima rei perfectio : Charitat autem nos unit Deo , qui est ultimut Finis hominis ; quia prout . 1. Joan. 4. 16. Qui manet in Charitate, in Deo manet, & Deus inco . D. Thom. a. 2. qu. 184. art. 1. (2) Si ditiganus invicem , Deus in nobis manet , & Charitas ejus in nobit perfelta eff . I.

Joan. 4. 12.

(h) Qui enim non diligit Fratrem fuum , quem videt , Deum , quem non videt ; quomodo potett diligere ? 1. Joan. 4. 20.

(i) Et hic mandatum kabemus a Deo , ut qui diligit Deum , di ligat & Proximum fuum . 1.

Joan. 4. 21. (k) Diligamus erge Preximum, Fratres; amemus eum, qui juxta nos est, ut pervenire valeamus ad amorem illius, qui super not est . Meditetur ment de Proxine , quod exhibeat Deo , ut perfelte valeamus in Deo gaudere cum Proximo . D. Greg. hom. 30. in Evang.

(1) Diligendus eit Deur , quia est Principeun Beatitudinem influent , & diligendus eft Pro-Simus , quia nobis confociatut in Beatitudines participatione . D. Thom. 2. 2. Quait. 25. 2rt. 12. Proffini quelli da noi in primo luogo û amino, che più a noi fono pre vincolo di natura congiunti, (e) Quello à li fattimento anora di S. Paloj, doverti amare con amore di affetto, e di effetto maffinamente i domeffici, effendo questo un amore naturale anche agriftetti Infectili (e) e non effendosi, chi la più congiuno, no più domefitto di quello, che fono tra di loro Padri, e l'glinoli, (c) deve darsi tra questi un reciproco Amore, (d) Constituendo perto l'amore de Padri verto l'inglicoli cel dere comant bonas Educazione, e de l'amore de Padri verto l'inglicoli cel dere comant bonas Educazione, e de l'amore de l'amore de Padri verto l'inglicoli cel dere comant bonas Educazione, e nella Prima Patte Il dorcti de l'adit verto l'inglicoli cel dere format bonas Educazione, e nella Prima Patte Il dorcti de l'adit, che per allevar bene i l'igli devono usare cinque alla prima Patte Il dorcti de l'adit, che per allevar bene i l'igli devono usare cinque la contra l'accio del processor del l'adit de l'adit de l'adit per l'adit de l'adit de l'adit de l'adit de l'adit de l'adit de l'adit per l'adit de l'adit de

Per quanto sano gravi le office, che ci fanno i nostri Nemici, esti non reltano tuttavia di eftere nostri Prossimi nell'ordine della Navura, cella Carasia (g): come Prossimi,
devono amassi; (h) così da noi cispendo con un sino speciale Precetto il nostro Signore
Gesti Critto, il ouale non si contenta di probitici il vendetta, e i Usio; ma safoltamente
comanda, che li Nemici si amino, e che si voglia bene a chiunque ci si del male. (s)
Effindo pertanto quell' Amore di necessità per islavati, come che è di necessità a compite
il Precetto della Carità, (s) farà il SERMONE DECIMO sopra l'AMORE DE' NEMICI
con la divisione in dee Punti i nel Primo del cquali si spica, qual sia questi amore, che
dobbiamo aver a' nostri Nemici, cioà a tutti coloro, da' quali abbiamo ricereto qualche
offen, o difigno e nel Secondo si cha qualche Regola di pruedaza ad afficurar al sossiciaza nell'adempimento di un tal dovere; occorrendo ancora qualche occasione di Lite nel
Pros esterno.

sono Profimi nostri costituiti in estrema necessità anche le Anime de Peag. 138.

Sono Profimi nostri costituiti in estrema necessità anche le Anime de Peag.

Redicti deve chienders, (m) con la speranza di associatsi loro nella Beatitudine eterna.

Quindi per muovere la pieta del viventi a somministrare gli opportuni sultragi, si pone il

SERMONE UNDECIMO, in cui si tratta come una Causta a avore delle ANIME DEL PURGATORIO, e si risponde in due Punti ad alcuni dubbj, soliti sustitats dall' interesse, cho

(a) Ordinavit in me Charitatem. Cant. 2. 4. Qui autem funt nobis magis conjuncti, funt ex Charitate magis diligendi; & quidem qui magis conjuncti funt conjunctione naspeali. D. Thom, 2. 2. 0. 126. art. 8.

(b) Si quis autem florum, & maxime donefficorum, euram non habet, eff infideli deterior. 1.

(c) Quid culque tam donessicum, quam Parentes sliis, aut Parentibus silii ? D. Aug. trach. 219: in Jounn. (d) Diligentus est Pater a silio s. b ratione Peincipii, & diligendus est sliut a Patre, utpete pars

fui existent D. Thom. 2. 2. qu. 26. art. 9.
(c) Si filium diligis , ill um doce effe bonum . S. Chrysoft. hotfi 9. in ep. 11 Timoth.

(f) Honora Patrem, Luc. 18. 20. Primus gradus site Pretath 19919 honora objequits. S. Ambr. Lib. 13. in Luc.

(g) Ppeximus eft omnis homo , spe coelestis Beatitudinis; quoniam & homo matu forte per Mi. sericordiam Del convertetur . D. Aug serm 19. de temp. The Del 1022

(b) Ufque ad inimicos dilettio Proximi porretta est. Idem lib. s. de Doct. Crift. cap. 30.

(1) Pracipiendo utique Christia dixir, ut diligamus inimicol "ISER ED. 19. contra Faust. cap.
24. Diligere autem ali uem est velle ei bonum · S. Thom. 22. qtt. 25. art. 4'
(K) Dilectio inimiconum est de necessiais Charitaisi. Idem ibid 196. 25. art. 8.

(1) Fideles Defaulti Proximi nollei fant nune in vinculo Charicarie, Fresini faturi in confertio Merritarii. D. Aug, lib. 20 de Civil. Dei enp. 9. 8.10; "e mem 2". (m) Charitat , que est vinculum mienes membra Leclegé new Polim Vall vivos. se extendit , sid.

(m) Charitat, que est vinculum uniens menbra Leiega, non yoltem vast vivos, se excendit, f.d. estam ad mattuo, qui in Charitate decessione; Charitat entil Viva emperi vivos suivines S. Thoma in 4. dilly-25, que 2. art s.

in 4. ditto-45. qu. z. are 1.

In a ty Google

che nemico della Garita (a) vorrebbe giustificarsi nelle sue tenacità. Li dubbi sono, alcuni circa lo Stato delle Anime; altri circa la maniera di suffragarle : e gli uni y e gli altri fi sciolgono a render l' ignoranza degl' idioti ittruita, e la malizia degl' intereffati con-Pag. 175.

Conclosiache deve ciascheduno in ordine a Dio amare prima se stesso, e poi anche il Proffimo; cioè, secondo il Precetto negativo non devesi nuocere ne a se itesso, nè agli altri; si propone da suggirsi un vizio, che è il più universale, (6) e più nocivo di tutti, pollo in mezzo del Decalogo, perchè in se unitee gli altri vizi proibiti nella prima, e seconda Tavola; (c). sommamente ingiurioso a Dio, che allontana l' Uomo ettremamente da Dio, (d) e recando grave danno anche al Profilmo; (e) è cagione, che pochi per esso arrrivino a conseguire il fine della loro Eterna Salute. ( f ) Or dovendost contra di questo capitale inveire, si pone il SERMOME DUODECIMO sopra il VIZIO DELLA LUSSURIA, degno di effere fuggito, ed abborrito per due motivi, che fanno i due punti ; il Primo de' quali è, perchè esso é un vizio il più odiato, ed abbominato da Dio ; il Secondo, perchè è un male , che in se rinchiude ogni altro male . Pag. 190.

VI sono alcuni peccati, che non arrecano danno se non a chi li commette: e tali fono i peccati interni, che si commettono col pensiero; cioè, che si commettono dalla Volontà, la quale acconfente a'malvagi pensieri; ma nou di rado fono questi pui nocivi assai, che li peccati di opera, (g) a cagione che di effi non fi fa ffima, ed infentibilmente ci allontananb dal nottro ultimo Fine : e ficcome con ogni facilità fi commettono : (h) cost anche ci portano con ogni facilità alla dannazione. Peccati fono quefti contro la Carità, (i) the é dovuta a Dio, (i) e contra la Carità dovuta all' Anima nostra: (1) Ostde fi pone a camela, e preferva il SERMONE DECIMO TERZO fopra i CATTIVI PEN-SIERI, divito in due Puuti , nel Primo de' quali si spiegano le maniere del Come si pecchi con il pensiero, acciocché sia conosciuto il peccato; e nel Secondo si moltra, quanto i peccati di pensiero siano all' Anima perniciosi; acciocche si ripari il pericolo, e non si perda per un piacere chimerico la nostra eterna Salute. La

(a) Venenum Charitatis eft Cupiditat , feu rerun temporalium Anor . D. Aug. lib. 82. quæit. num. 31. & 36. (b) In Luxuria video jacere pene totum genus humanum . S. August. lib. de decem Chord.

cap. 9. (c) Machia in medio pefimorum collocatur , hin: ducatum habens Ilololatrix antecedentis , hing

constarum honicidii infequentis. Inter duos apices facinorum eminentifimos fine dubio digna confedie , & quaff vacantem locum pari crimine complet . Tertul. lib. de Pudic. cap. 5 .

(d) Ex eo quod aliquit inordinate corpore fuo utitur , injuriam facit Deo, qui est principalis Dominus corporis noffri. D. Thom. 2. 2. qu. 52. art. 3. Per peccatum Luxuria homo maxime recedit a Deo . Idem in expos. cap. 31. Job. Lect. 1.

(e) Omnes corruptiones Luxuria, que funt prater legitimum Matrimonii ufum, funt peccata in proximum , in quantum funt contra bonum prolis generanda , O educanda . D. Thom. qu. 15. de

malo inter queft. difp. art. 2.

(f) Demptis parvulis, pauci propter hoc vitium fulvantur. D. Remig, in Epift. ad Roman. cap. 6.

(g) Peccata adversus duo ultima Decalogi precepta nonnunquam animum gravius sauciant, & periculesora sunt ii:, que in manifetto admittuntur . Concil. Trid. Sets. 14. de Poeniten.

(h) Animi motus omnem occasionem idoneam habent un oculta cordis officina . D. Basil. in illud : Attende tibi .

(i) Totut homo damnabitur per hec , que folius cogitationis peccata effe fentiuntur . D. Aug. lib. 12 de Trint, cap. 12.

(k) Confentire in rem turgem eft confentire in amorem rei illicita , & velle ea frui : & est quiefeere in co, quad differdat a Lege Dei. D. Thom. quadlib. 12. art. 33. & qu. 17. de Verit. art. 4. & 1. z. qu. 34. art. 5. (1) Qui auten diligit iniquitatem , olit animan farm . Pial. 10. 6. Heit non alteri , fe d tan-

tum anime fue noest diletter iniquitatis . D. Aug. engr. in Pial 10.

La Carità verfo al Profilmo fesquentemeute in più maniere, fi offende, che fouto, datasegiando il rilefio Profilmo, o nell'Anima, o nel Corpe (ò nell'Octore, o acila Roba: il peccato però, che fio popona alla Carità più di tutto, il lo Scandalo; come che monoce al Profilmo nell'Anima, (a) ponendo inciampi alla figiritatale di lei rovina; (d) e dovendo il zelo incadoriti principalmente courte di quello, ad imitazione di Garii Grillo. QUARTO fi viene si tilicate (oppa lo SCAN DEA) di ridectorità rovinato DECIMO QUARTO fi viene si tilicate (oppa lo SCAN DEA) di ridectorità rovinato di territa continua in tre l'una continua al male; nel Scendo di successione del male; nel Scendo di continua continua in tre l'una continua di male; nel Scendo, quanto quello peccuto fin grave il rispitto a Dio, ed al Profilmo, ed a noi fletti: nel Terzo, quanto fia grave il cattigo, che per ello fi merita.

Effendo militante contra la Carilá in Primo luoço lo Se ralalo, dorrebbero la fecondo riparte i danni del Corpo, che nell' ordine della Critiá e dopo l' Anima, come
che dall' Anima riondorda anche nel Corpo rifucitato la Beatfundine eterna: (4) ed è la
Vita iteffa, che ora godimon nel Corpo, un dono infigne d' Isdio in ma aveganche a
toni è noro, quanto fa l'Omichio gran male: (7) e fi è già detto abbalanza, rore fa
tenti e noro, quanto fa l'Omichio gran male: (7) e fi è già detto abbalanza, rore fa
tenti il Profito nell'altro Bene, che è dopo l'Anima; (ed Il Corpo, il Couce, patendishi
il SER MONE DECIMO QUINTO lopra la MORMORAZIONE, che parimente fi oppone alla Carilà, e tende a malignamente ficilia (7,1 prilà Atime affi il dannano per
gli omicidi, che fi fanno con la liquas, che per quell' coà de armi: (g) ed effendo il
Vizio rannii roppo comune, (h) et ue proccura l'emirchistone, dividendo fi ragomento in tre Puuti, e moltrandon nel Primo, come tal memorare fi pecchi; nel 3 condon, quanto graremente fi pecchi, nel Tereo, come, edoba fisierti fi danano pot al

La Carità Friterna, che è necessiria alla nostra streina Salute, ci obbliga a non dannegviare il Prossimo neanche nella Roba: (i) èd estendo molte le maulere, con e quali ingiuslamente si usurpa la Roba altrui, (i) affinché questa non si usurpi, si da a conoscere il debito stretto, che si ha di restituirla, nel SERMOME DECIMO SESTO, che

(a) Scandalum eff peccatum nortale, quo quis contemnit falutem Proximi, illum inducem ad peccandum. D. Thom. 2, 2, qu. 42, art. 4.

(b) Scandalum ett , quo quis ad ruinam fpiritualem diffeiniur per dislum , vel fastum alterius . Idem lilid. art. t. Vis fasadalum , lbi proculdubio detrimentum ett Charitatis . D. Bonav . in Pharett. lib. 4. cap. 39.

(c) Va Mundo a scandalis ..... Va homini illi , per quem scandalum venit . Matth. 18 7. V.a vobit , qui clauditit regnum coelorum ante homines ; vot enim non intratis , nec introcuntes sinitit

intrare. Matth 23.13.
(d) Per quandam redundantiam Beatitudo derivatur etiom in Corpus. D. Thom, 2. 2. qualt.

25. att. 12. (c) Via est quoddam donum divinitus bonini attributum, & ejus potestati fubje lum, qui occi-dit, & vivere facit; juxta illud Deut. 32. 39. Ego occidam, & ego vivere facitm. Heo sicuti pecces tille, qui usurpesto bi judicium de respis non commista, sita in Deum peccat, qui alipum vita privet sidem 2, a que 64, att.

(f) Detrahent contra praceptum de dilectione Proximi directius agit. Idem 2. 2. Quali. 74.

(g) Multi ceciderunt in ore gladii ; sed non sec quasi qui interierunt per linguam . Eccli. 23. 12. Majora vulnera sunt lingua, quam gladii S. Aug. serm. 45. 2d Fratt.

(h) Pauci admodum sunt, qui huic vitio renuncient : & etiam qui ab aliit vitiis recessivant, in istud tamen quasi extremum diaboli laqueum incidunt. S. Hicton, epith, ad Celaut,

(i) Furtum contrariatur Charitati , ad quam pertinet , ut Proximo bonum velimut , & operemur , non autem in fuit rebus nocumentum inferamus . S. Thom. 2. 2. Qu. 66 att. 6.

(k) Nihil interett upud Deum , utrum vi , an circumventtone qui ret alienas occupet , dummodo quoquo pallo teneat alienum . S. Aug. ferm. 19. de Verb. Dom. she s fogra la RESTITUZIONE DELLA ROBA. (a) Sono molti che rubano; molti preciò, che si dannano, perchè pochi rettivusicono: e niuno certamente farebbe si sicile ad aggravari di roba altrai, le riflettesse bene, che la Restituzione è di necessità per sal-wasi. (s) Per questo con sicilità si ruba, e si ritiene la roba d'altri, perchè circa la Restituzione per sal-parte. Restituzione prevalgono vari, l'aganti, in parte d'attributifà di ginoranza, e del parte

a malizia, ma in due Punti gií uni, e gli altri fi korprono. Pag. 1570. Ne Precedent Semno il ne modrata la Vin Regia della Divina Legge (c), rifiretta nelle Regole della Carida, per cui s' incammina, e s' arriva a falvarí nel conteguimento del noltro ultimo fine, che è la Battuidine tetran (d.). Ora dovendo noi a compinento della Perfezione Griffiana, e da ficurezza dell'illefla nofitra salute (empre più crefecere nella Carida, fino che darta la nofitra viale) via este certa critti e, te fetori del Gorrà nel Ciclo, in conformità al Precetto Evangelito (f) si trata nel SERMONE DECIMO SETTATION delle OPERE MERI INORE: cio del modo, che dec tenerfi, a fincie hanci di merita della contra c

Quantunque samo bene ifruiti, ed incamminati nella via dell' Eterra Salute's samo unladiamen o per il peccato di Adamo deboli, infubbili (d), che di noi fetti mulla possimo prometteri, nati in peccato, inclinati al peccato, sicili a cadere in ogni peccato (7). E perció una grande Miericordia d'Aldio, che in rimedio a' peccati che si commento dopo il Battefino. fiaci laciato il Sagramento della Penitenza (4). Onde anche di quello dere tratari, come che d'incessificà a chi ha mortalmento peccato (7). e s'i inconnicia a raginaura della disposizione, che e da premetteri al Sagramento nel SERNOME DECIMO OTI SAGRA VO Goper I ESAME DECIMO OSCIENZA. Che parer ambiei fier festic, ma non si facte della disposizione che e di ambiei che considera in escriptiva con considera della disposizione con considera della disposizione della considera della

ed ommiffiont ; e qualitá ; e quanità de commeffi peccati.

Pag. 1994.
Lie [Lie]
(a) Multi fant qui cilos danna.ficant ; vel per rapinan ; vel per conflitum ; vel &c. & tamen nullam faciun rethiusium m. D. Vinc. Fer. (cr. 1. Dom. 14. post. Trinit.

(b) Restituere injuste ablatum est de necestiate Salutis. S. Thom. 2. 2. qu. 62. 22t. 2. (c) Via Regia gradiemur. Num. 21. 22. Viam restam Divinorum mandatorum solet Moyses

appellare viam Regiam. Philo Hebr. lib. de Creat. Princip. (d) Excellentioren viam vobis demonstro. 1. Cor. 12. 31. Charitatem Apostolus viam nominat ; & ideo Vistores nos este dicimur. , quia per hanc in Deum tendimus , qui est ultimus Einis nostra Beasi-

tudinis . D. Thom. 1. 2. quæst. 24. art. 4.

(c) In hac via tanto magis procedimus , quanto Deo magis appropinquamus : & hanc propinquita-

tem facit Charitas : quia per ipfam mens Deo unitur . Idem ibidem .

(1) The fauritate with the fauroin caelo. Matth. 6. 20. Meritum wite eterne primo peritnent ad Charitatem, ad alias autem Virtutes secundario, secundum quod a Charitate imperantur. D. Thoms. 1.2, quell. 114, att. 4.

(g) Et admirabantur dicentes : Bene omnia fecit . Mard. 7. 37, Juffe , quod jutsum eff , perfe-

queris , ut vivas . Deut. 16. 20.

(h) Peccatum peccavit Jerusalem propterea inftabilit falta eff . Thren. 1.8.

(i) Sumus hominet mortales, fragiles, infirmi, lurca voft portantes, qua faciunt invicem angufies. D. Aug. (cr. 10. de Verb. Dom, Manet in Baptiquis Concups fentia, qua ex peccato est, & ad peccatum neilura t. Conc. Trid. (cs. 7). Decr. de poc. Oriz.

(k) Pro dit, qui pest Baştifinum in petcata labuntur, Christus Jesus Sacramentum instituit Pensitentia, quod secundam post naus ragium deperdita Gratia tabulam Sancti Perses ape nuncupaverum . Conc. Trich est. 6. de Justific, cap. 12.

(1) Sacramentum Panitentia eft neceffarium ad falutem post peccatum. D. Thorn. 3. p. Qualt.

L' Esame dolla Coscienza si è prescritto in disposizione al Sagramento per questo, che nema (a) se ne concepis a Dolore (b). Uno de' Requistiti esfenziali al valore della Sagramentale Penitenza per la remissione de' peccati è il Dolore, o sia pentimento, e dispiacere di avere ossera la la livia Massità (c): ed è anzi questo Dolore una parte la più principale, che de efficacia alle altre (d.) Poco importa al Demonio, che la nostra mente si affatichi , quanto essa vuole nell' esaminare i peccati, purche non si applichi il suore a dolersene (e). Ma questio è associato della vivo desse per propienta del Dono della vivo desse della vivo desse per per della principale con si per della vivo essa dolersene (e). Ma questio è strolla della vivo desse per per della prescrita di Sassa Monte Decimo Nono sopra il Dollore DE' PECCATI, con la Divissione in due Punti, nel Primo de' quali si spira, qual debba effere questio Dolore, che è di necessista rendere valida la Consessione si nel Secondo, como si debba fare a procurrare di averso, proponendo i mezzia tal' essetto opportuni. Pag. 312.

Nel Dolore di avere offe Iddio v'entra necessiriamente il Proponimento di non offenderlo più (g); essendo impossibile, che la Volonia veramente si dolga, e si penta di aver satto il male, e non sia anche risoluta di non commetterlo più (h). Assimiche dunque il Dolore sia vero, e la Consessione si valida, e possa aversi una serma siducia nella Divina Miscricordia per la remissione de' commessi peccati; è di necessità; cie ci applichiamo davvero a volere di essi emendarci (i): conciossia che nulla v'è da sperassi, ove in questo si manchi (l). Quindi il SERMONE VENTESIMO è sopra il PROPONIMETO DELL'EMENDAZIO. NE, diviso in due Punti: e si dimostra nel Primo, come non ogni forte di Proponimento batta a fare buona la Consessione, ma dev'esser un Proponimento Universale, Costante, Efficace a voler suggire, più che qualunque altro male, il peccato; nel Secondo, come non salta neanche a cert' un'il il solo Proponimento di suggire il peccato; na quello in oltre vi si ricerca di suggir l'Occassone (l'); conciossiachè non si può schivare il peccato da chi non vuoe schivar l'Occassone; ed avere amore all'Occassone, è l'istesso, che avere amore al Peccato (m).

Egli è nella Confessione, che si dà coll' Assoluzione al Sagramento della Penitenza il suo.

(2) Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine anime mee . Isa. 38. 15. Recordari volo transacias fæditates meas , non ut amem eas ; sed ut amem te , Deus meus . D. Aug. lib. 2. Consell. cap.1.

(b) Ah hoc exigitur, ut homo singula peccata mortalia rememoret, ut singula detestetur. D. Thom. 2. p. quælt. 87. att. 1.

(c) Est aliquid ex parte ejus qui juscipit Sacramentum, quod est de essentia Sacramenti: scilicet Contritio. D. Thom. in Supplem. 3. p. quæst. 3. att. 2.

(d) Contritio eff prima par's Poentientie efficacion aliti partibus prebens. Idem ibid. quæst., art., (e) Quid enim valet cognitio peccatorum fine Contritione? Nihit. D., Vinc. Ferr. serm. 2. ante Dom. 2. Quadrag.

(f) Contingere non potest, quod Deus alicui remittat offensam sibi sactam absque ipsius offensa detesta-

tione . D. Thom. 3. p. quæft 86. art. 2.

(2) Est de ratione Couritionis, quod quis proponat non committendum id, de quo dolet commiss. dem. lib. 4. contra Gent. cap. 77. Contrilio est detestatio de peccaso commisso cum proposto non peccandi de catero. Conc. Tid. iest. 14. cap. 4.

(h) Non vere fatentur, se male fecisse, qui finem nolunt malefactis suis imponere . D. Fulgent.

lib. 1. de Remiss. peccat. cap. 11.

(i) Qui consessur fueire scelera sua, & reliquerit ea, Misericordiam consequetur. Prov. 28. 13. Zui en agit Pentientiam, non Johun diluere lacrymis debet peccatum, sed etiam emendationibut salitis eserire. D. Ambr. lib. 2. de Pentit. cap. 5.

(k) Nemo putet, sibi saits esse, ut sua peccata displiceant, nisi hac etiam vigilantissina attentione

vitentur . D. Aug. lib. 9. de Civit. Dei cap. 5.

(1) Lubrica enim spes est, que inter somenta peccati salvari se sperat. D.Cypr. di Singul, Cleric.
Sui amat perieulum, inillo peribit. Eccli. 3. 27. Et salvabuntur qui sugerint. Ezech. 7. 16.

(m) Homo vult aliquid in caufa, & fic qui vult comedere nociva, quodammedo vult infirmari. D. Thom. 2, 2, qu. 30. art. 1.

ciúcac valore, e fi conferire la Grazia (d), rimettendos in Gielo al Peccatore Pentiente it noi peccari, nell'atto éve piú fi afiole, dal Sacredose Vicerente d'Addio qui in terta (d). Un Benchcio grandiffimo é queflo, per cui famo, alla Divina Mifericorda infantiamente obbligati (c); ma tuttavia de avventiria, che afianche la Confetificone abia il no effetto, bliogra che fia da noi con le lue proprietá fatta bene: e parte bensi , che il farla bene fia
con bliogra che fia da noi con le lue proprietá fatta bene; e parte bensi , che il farla bene fia
cere; doso effet agionato dell' Effame, Dolore, e Proponitienton, fi viene a trastate nel
SERMONE VENTESIMO PRIMO della medefima CONFESSIONE, che è parimente di
succifia (d), e di no de Pouti di disporno due errori, per i quali fovente accade, che fia la
Confefione mal fatta, mentre in effa alcuni parlano poco, tacendo per vergoga un qualche
grave peccato; e d alri parlano troppo, diminuendo la lor malizia con varie fecte. Nel prigrave peccato; e d alri parlano troppo, diminuendo la lor malizia con varie fecte. Nel primilica auttimuente accutarse, e non alleviame mai la garrezza con inquite futta (d'), 292, 511.

E' di Precetto Divino la Conteffione per chiunque dopo il Battefimo è caduto in qualche precetto motrare (f) e di anché di Precetto Becclafitio and goi runo, per umiliarin fulla congnizione di fe lieflo, e per accollari con maggiore purità, e riverenza alla Comunione Santiffina (g), no falla quale abbiamo non folamente un mezzo efficiere per giungren all'auge della pertezione Cilibiana (g), e dal contestimiento della celle Beattiffima Gioria; ma abbiamo accora dell' lifetta Gioria un precipiolimo pergon (g). Dupo varif preciri prejunto della Comora dell' diffetta Gioria un presipiolimo pergon (g). Dupo varif preciri prejunto della Comora della cominare, anche avvenga quello, che molti vivano mule nel vizo benche fuella Comunione i cievano il Dio della Santia, per cui dovrebbero refirer Santi(d), e foggiacciano alla morte eterna, benché mangino il Pane di eterna Vita (f), fi conclude in due Punti; Quiadi effere, che non fi rivogle dalla Comunione il futto n. è della Grazia, nè della Cloria, perchè fi mana nel permettere ad effa il divoro Apparecchio; e red rejundi effere ancora, che fi mana cal divoto Apparecchio; perchè fi mana ca l'ecte. Pagaggra.

(a) Ponitentia, in quantum est Sacramentum, precipue in Consissione persicitur; & gratia insunditur, per quam st remisso peccaterum: & Consisso vi Absolutionis conjuncte remittit culpum stut Sapitimum D. Thom. in 4-dist. 17, qu. 3, art. 5, qu. 1.

(b) Qurum remiferitis peccata , remittuntur eis . Joann. 20. 23. Quacumque folveritis fuper ter-

ram, erunt foluta & in coelo. Matth. 18.18. (c) Deut dives in Mifericordia Poenitentia Sacramentum inflituit, quo lapfis post Babitsmum benest-

eium mortis Christi applicatur. Con. Trid. sess. 14. de Poent. cap. 1.

(d) Consisso est de necessitate salutis ejui, qui post Baptisnum in peccatum mortale cecidit. D. Thom.

in 4. difl. 17. qu. 3. att. 1.

(c) Confino ex propria ratione ful actiu habet , quod fit manifestative , ut ron fubtrabatur aliquid chit , quae manifestanda fuet ; & fit accustant ex parte Poenitentis , non excustant . D. Thom. in 4. dift. 17, que 3, art. 4, qu. 3.

(f) Ex hoc, quod Confessio est medicina, ad eam omnes de jure Divino tenentur, qui peccatum

mortale incurunt post Baptifinum . Idem ibid. art. 1. qu. 3.

(g) Es precepto juri voltivi, fue ex Continuione Ecicles in Concilio Generali fish Innocentis III, resentur annes ad Confilment, i tun use quilibris precessorem recognofar, quia omnes pecatores fueurs & egomus gratia Dsi. Rom. 3, 23, tun us cum majori reverentia ad Eucaristian accedant, Ibilem.

(h) Perceptio Bapiif si neceffaria est ad inchoationem spiritualis vita : Eucaristia ad consummationem.

D. Thom. in 3. p. qu. 73. at1. 3.

(i) & Sacrum Convivium; in que .... ment impletur gratia, & futura gloria nobis pignus datur . In Off. Corp. Christi. Antip. ad Magif. in 2. Vesp.

(k) Sicut ignis ferrum ignitum reddit; see Christus hominem sebi unitum in hoc Sacramento sandisfe-

cat. D. Bern. vel alius lib. de Instruct. Sacerd. cap. 7.

(1) Panis, quem ego daho, caro mea est pro mundi vita. Joann. 6. 32. Ut fi quis ex ipso mandu-

(1) Fams, quem ego daho, caro mea est pro mundi vita. Joann. 6. 32. Ut si quit ex 1910 manau caverit, non moriatur. Joan. 6. 50. Qui manducat me, ipse vivet propter me, Joann. 6. 58.

Un Mistero della Fede è la Sagrosanta Eucaristia (a) : e se si avesse verso di essa una viva Fede , non vi farebbe il bifogno d' infegnare quello che sia da farsi , per andare nella Comunione a degnamente riceverla; poiché ienza tant' altro fi avrebbe dall' ifteffa Fede ogni lume (b). Concioffiaché dunque la Fede in molti languisce, e si deve proccurar di ajutarla con la Parola d'Iddio (c); ció fi fa nel SERMONE VENTESIMO TERZO, in cui fi parla della maniera, che deve tenersi per accostarsi alla SACRA COMUNIONE con srutto. La Divifione è in due Punti : e fi spiega nel Primo quello, che deve sarsi avanti alla Comunione per Apparecchio di necessità, e di Convenienza: nel Secondo, quello, che dopo di essa è da farst per buon rendimento di Grazie. Pag. 390.

#### SOMMARIO DE' SERMONI.

I. Sopra la Salute dell' Anima . Pag. 1. II. La Legge d' Iddio . Pag. 20. III. La Virtà della Fede. Pag. 38. IV. La Dottrina Criftiana , Pag. 54. V. La Virtù della Speranza . Pag. 71. VI. La Ponfidenza nella Provvidenza d' Iddio . Pag. 88. VII. L' Amore d' Iddio . Pag. 806. VIII. L'Amore del Proffimo . Pag. 124. IX. L' Educazione de' Figliuoli . Pag. 141. X. L' Amore de' Nemici . Pag. 158. XI. Le Anime del Purgatorio . Pag. 175. XII. La Luf-ALL Ambre de Transcrier (1921). ALL Enflance de Transcrier (1921). ALL Mormorzione. Pag. 140. XVI. La reflituzione della Robie na Pag. 191. XI. Il Dolore de Percentione. Pag. 191. XVI. Il Dolore de Peccati. Pag. 191. XX. Proponimento dell' Emendazione. Pag. 331. XXI. L Confessione. Pag. 351. XXII. La Comunione . Pag. 171. XXIII, La Maniera di accostarsi alla Comunione con Frutto . Pag. 390.

1. Ecco riftretta in questi pochi Sermoni la MORALE EVANGELICA per quello, che può effere bisognevole al conseguimento del nostro Ultimo Beatissimo Fine . Potevano aggiungere altri Argomenti circa varie altre cose, che nella Legge Nova sono comandate, o proibite : e veramente, per avviso di San Basilio, siccome per lalvarsi deve dal Cristiano ofservarsi tutto ciò; che é per lui di precetto (d); così auche tutto questo deve dal Predicatore annunziarfi (e), a prefervare almeno se stello da quella ommissione, e reità, che incorrerebbe nel Tribunale Divino (f). Ma non effendo necessario, che si faccia sopra ogni particolare vizio, o Virti un intiero Sermone, e ballando, che nelle occorrenze, a luogo, e tempo, fi predichino al Popolo fenza raziocini li fuoi doveri, a farlo dalle fue malvagità ravvedere, come disse Dio al Proseta (g): mi pare di avere supplito sufficientemente alquanto per l'eterna falute fa di bifogno, ora coll' efortare, ora coll' initruire, ora coll'inveire, fecondo che mi è ve-

nuto in acconcio. Ho rendute note le vie della vita (h),cosicchè a chiunque ad esse si appiglicrà, potrà la Vita eterna ficuramente prometterfi (i) jed ho intraprefo a trattare di professione quelle Materie, che ho giudicato effere comunemente più necessarie, e più ample, e più utili a tutti . Tom. VII. (a) Sacramentum hoc dicitur Myfferium fidei, quia ordinatur ad Justitiam Gratie, que ex fide

off in Jesu Christo. D. Thom. 3. p. quælt. 78. art. 3.
(b) Fides enim Fidelium lumen est Animarum. D. Leo ferm. 1. de Afcens. Dom.

(c) Fides ex auditu ; auditus autem per Verbum Christi . Rom. 10. 17.

(d) Oportet omnia citra omnisionem servare , que per Evangelium , & Apostolus a Domino tradita funt . D. Bafil. in Summa Moral, Sum 12 cap. 3.

(c) Oportet omnia Pracepta a Domino in Evangelio , & per Apostolos docere cos , qui credunt , &

quecumque hec confequentur . Idem ibidem fem. 70. cap. 6. (f) It, cui concreditus est fermo Doffrine Domini, fi aliquid neceffarium conticuerit, reus est fanguinit corum qui periclitantur . aut propter oporationem prohibitorum , aut propter defectum corum que fieri debebant . Ita is doceat , ut cun Apostolo dicere posit : Act. 20. 26 Mundus sum a sarguine omnium : & Act. 18. 6. Sanguis veffer super caput veffrum . Idem ibid. ferm. 70. cap. 7.

(g) Annuncia populo neo fielera corum , & demui Jacob peccata corum . Ila. 58. 1.

(h) Notas feci vius vita : Pfal. 15. 10. ideft vias , quibus redirent homines ad vitam eternam , unde per culpam ceciderant . D. Aug. Enarr. in Pfal. 15.

(1) Hoc fac , & vives : Luc. 10. 28. Qui fecerit ea , vivet in illis . Levit. 18. 5. Galat. 3. 12., . Hec vita, que predicatur fecundum Scripturas, vita perpetua eff . Orig.ap. D. Thom. in Cantiluc.10.

a. Con questi Sermoni ho predicato più anni la Mifericordia, e la Ginitizi d'Iddio (4), cel arendo esperimentato, che il Signore gli ha benedetti con riscole abbonatudi di tratto, unendo egli alla voce dell' Uomo la Voce della Sua onaipotente Virti (6), ho (perato, che; dopo effere flata profetteroli agli Ultior; allorde detti dal Pulpio, foffero anche per giovare a' novelli Predicatori, che li voleffero leggere a feminare la traccia, deti alla pubblica luce a tanto mi hanno anche molti folicitato, col ribattere ogni mis cuiu (c); e benché fopra la medefini Argomenti fano gli utilita a beneficio pubblica luce i unitato dell' artico della de

E' quetta intefa e é plecata de Sand Padri in vari fent : ma Sant' Agoftino , San Gaimano, San Gorani Gritolmom, e ad atri, considerando la divercita de d' Latout ieconolo la divercitá de l'alonno, e da divercità de l'alonno de la divercità de l'alonno de l'alon de l'alonno de l'alonno

(a) Justitiam tuam non abscendi in corda meo. Non abscendi Misericordiam tuatm, & Veritatem tuam. Ecce labia mea non prohibui: Annunciavi, & locure sum. Domine tusciti. Pial. 39. 6. 10.
(b) Dat Deur weis sur core miertuit. Pial. 67, 34. Com predicated Verbi Dei mirtum in modum.

efficax eff , & potent . Euleb Cafar. Comment. in Pfal. 67.

(c) Deriveniur fentet tui fres: , & in plateit aquat tuat divide . Prov. 5.16. Nec 10 except; neme tentili vercondia grata et q. nec lauvilitar preter veritatein laudaliit . D. Bern. Epift. 2015. ad Balduin.
(d) Liete hac omnia melius desliores , popienioresfoue pertrallaverint ; non idea deeft debu maxime

id de me flagitantibus Fratribus meis , quibus debitor sum . D. Aug. in Pial. 113. conc. 32.

(c) Homo peregre prosciscent vocavit serves suos, & tradidit illis bona sua . Matth. 24, 14, & aie

ad iller : Negeriamini dum venio . Luc. 19. 13.

(f) Unicuryue datur manifellario Spirina ad utilitatem : alii quidem fermo fapientie , alii fermo Scientie &C. 1. COr. 12. 7. Habente: donationes fevundum gratiam differentes ... fivo qui docer in Do-Brina; five qui exertatur in extortation: y ui tribbit in fimplicitate &C. 1. COm. 13. 6.

(g) Negatiamini, dum venio, Luc. 19. 13. Negatium est Predicatio Verbi Dei: & pecunia Domini sunt ejus eloquia, probata sicut argentum. Plal. 11. 7. Mentibus hominum seneranda. D. Thom.

in Cat. Luc. 19.

(h) Alia eff enim pecunia foenebris; alia dull'rina coeleffis Ufura. D. Ambr. lib. 8. in Luc.

(1) Multi, inquis, ex fumps frence distins felli funt; fed numera criam est, qui, fibrende fuems / fibi fiest perfecavenn. D. Bafil. conc. in Plal. 14. Mars facinators et à munium patrimonia abfervent. D. Tob. cap. 15.
(A) Non feestheir featris tous du spiram. Deut. 23. 19. Matoum date, nibil inde frenantes. Luc.

5. 35. c. confuluit . c. in civitate : c. in omnibus de Ulur. c. nec hoc, 74. quælt. 4.

(1) In ternit opibur non convenit steri divitem , nist alter depanperetur ; sed in spiritualisis non convenit quemquam dit ari ,nis & faciendo alterum locupletm. In corpreti participatis minuit ; sed in spiritualisis unque; i cito Dellitina concisiis osfura dividisii, Dellitin, Dellitin, Dellitin, politin, politin, Dellitin, politin, politin,

nime (a) . E' ugualmente lodato, e premiato, sì quello dei due Talenti, come 'quello dei cinque (b); avendoli l'uno, e l'altro debitamente maneggiati, ed accresciuti coll'usura a se

competente : ed è de' Predicatori l' ifteffo .

4. Maciò, che nella Parabola fa più per me, egli è questo, che siccome nelli due indufiriofi Negozianti fono figurati i buoni Predicatori; cosi in colui, che fu rimproverato, e punito, per avere tenuto oziofo il Talento, fono fignificati, non folamente quelli, che potendo predicare, non vogliono (c); ma quelli ancora, che dopo avere predicato, fino che hanno potuto; dismettendo poi, o per l'avanzata eta, o per la poca fanità, ritengono oziosi nello scrignetto i loro scritti Sermoni; in vece di compartirli ad altri, che abbiano abilità di servirsene a moltiplicare l'usura (d). Si ponderi la frase Evangelica, in cui nulla è vano: Colui , che nascose il Talento , su sgridato non solamente come pigro , neghinoso , accidioso, a cagione di non aver egli impiegata la sua attitudine a negoziarlo da se stesso; ma ancora come insedele, e malvaggio, per non avere pollo il danaro su qualche banco, a poter esfere trafficato dagli altri, Cosi parimente, se non sará improperato come pigro, che si affaticó a comporre, ed a predicare, farà in pericolo di effere trattato nulladimeno da Iniquo, e malvaggio, fe non avrá voluto anche dipoi dare ad altri li fuoi utili componimenti, che fono talenti prestati da Dio, acciocchè siano predicati di nuovo alla maggior sua Gloria (e). Li debitori degli Uomini non fono obbligati dalla Legge a restituire, se non l'altrettanto, che da loro furicevuto: ma li debitori d'Iddio devono renderlo vantaggio fo col fopra più (f): ed ove manchino altri mezzi a moltiplicarlo, si deve collocarlo ne' Banchi, e chi sono i Banchieri, a' quali fi deve dare il Talento di quella Parola d'Iddio, che è già fiata da noi redicata? Sono quegli Ecclefiaffici, che avendo proclività al Miniflero, fono anche di buoni coffumi, di felice memoria, netta, e virile pronunzia, e samiliare portamento, a poter con frutto escrcitarei nell' Apoflolato : e forse non hanno poi suficiente abilità , o comodità di ordire , ed alleftire le Prediche, secondo le rette regole della Sacra Elequenza; mancando loro ora i Libri convenevoli, ora il tempo di leggerli, ora la perizia di ritrovare quelle ragioni, ed ausorità , che ricercano (e) . 5. Questi sono i Banchieri, a' quali per ischivare li miei pericoli (h), dopo essermi consi-

gliato (i), ho stimato mio dovere di considere almeno alcune mie prediche di quelle, che ho

(a) Si multum accepiffi , da multum : quod fi modicum ; & id tribue ; etenim qui in modico fidelis non est , nec in maximo . D. Bern. epift. 121. ad Balduin. Si multum tibi fuerit , abundanter tribue; f exiguum tibi fuerit, etiam exiguum libenter imperiiri flude . Tob. 4. 9.

(b) Domine quinque talenta tradidifti mihi ; ecce alia quinque superlucratus sum . Ait illi Dominus ejus: Euge fervo bone, intra in gaudium Domini tui. Accessit & qui duo talenta acceperat, & ait: Ecce alia duo lucratus fum. Ait illi Dominus: Euge ferve bone, intra in gaudium Domini tui. Matth. 25.20. (c) Laudantur, qui bene usi sunt eo, quod acceperunt, ad augendas per predicationem divitias Domini : Qued qui facere nolunt, in ille fignati funt, qui pecuniam etiefam dimittens, non traffavit, acc auxit . D. Aug. lib. 2. quest. Evang. cap. 46.

(d) Serve male, & piger .... oportuit, te committere pecuniam meam nummulariis: & veniens ego recipiffem utique , quod meum est , cum ufura . Mauth. 24. 26. Serve nequam , quare non dediffi pecumiam meam ad menfam ; & ego ventens cum usuris utique exegifem illam? Luc. 19. 23.

(c) Oportuit te tradere pecuniam meam nummularits; feilicet ad quaffum , juxtaid , quod diclum off ab Apotfolo de Verbi Dolfrina 2. Tim. 2. 2. Hec commenda Fidelibus hominibus , qui idonei erunt & alies docere. D. Bafil, in quætt. Compend. qu. 244. Hec enim quaritur, ut quidquid habuerit home ex Deo, suto eo utatur ad Gloriam Dei . D. Thom. ia cat. Luc. 19.

(f) In fenfibilibus divitiis debitores, quantum recipiunt, tantum est reddere neceffe eff; & nihil plus ab eis queritur. In divinis autem eloquiis non solum ad euffodiam obligamur; sed etiam multipli-care monemur. D. Thom. loc. cit.

(g) Pecunia est pradicatio Evangelii, seu sermo Divinus, qui dari dobet cateris [Presbyteris, qui poffint pecuniam duplicare , & cum ufurit reddere . D. Hieron. comment. in Matth. 25.

(h) Hine periculum Dolforum afpicitur , fi pecuniam Dominicam teneant . D. Gregor. hom. 9. ia

(i) Ne innitaris prudentia tua .... ne fis fapiens apud temetipfum .... Cuffedi legem , atque caufilum . Prov. 3. 5. 22.

conofciuto effere più proficue al Pubblico, ed anche più difficili a comporti da' principianti a poiche le Prediche persuafive e compuntive , nelle quali si procede o con la forza delle prove a convincere , o con le descrizioni , figure , ed affetti , ad imprimere la Verità nella fantafia , ed a muovere, non fono si malagevoli; ne è si facile in effe lo sdrucciolare in errori. Si offervino tante Prediche, udite, o lette, nelle quali generalmente si persuade o la pazienza ne' travagli, o la raffegnazione alla Divita volonia. o la Penitenza, o la neceffità di fare il bene, e schivare il male; e tante altre, della Morte del Giudizio, dell' Inferito, dell' Eternità ec. ordinate alla compunzione; si potrá bensi criticarle, che vi sia in esse del vano, e del debole; ma nos occorrerá, che quali mai, o di rado potiano conturarii di errouee contra a' Cattolici dogmi . Non così nella Dottrina Morale ; diretta ad iffruire ; che dev' effere Dogmatica, non Probabilittica in Pulpito (a). Se nel comporre i Sermoni ittruttivi, non fi tione la mente ben avveduta , può darfi , e toventemente fi dá , che per una parola di meno, o di più , per una parola o equivoca, o incauta, ti porti il tento ad una qualche ettremità, o della laffità, o del rigore (6); ed o fi dia all'opinione la todezza del Dogma, ovvero al Dogma il vacillamento dell'opinione; e fi pongano le coscienze in antictà . e d in pericolo, fenza che fia degna la nostra inavvertenza di feuta (c): perchè tutto ció, che è nocivo alle Anime altrui, è anche sempre nocivo all' Anima del Teologo (4).

6. A retumente precisere la nollei Santa Morale non bulta aver sello, e Dottrina; par d'anche utecufaira quella Scienza, detta Prudenza (c), che la applicara la licitorilanze particolari gli Universiali Principi (f); e clie la malfimamente, tra il poso, e di li roppo, tra la beniginia, e la feverità, coccuente il nel messo con moderazione di utera (g); altirmente fi può fir più ntale, che bene (h); e cid non s'impara ordinariamente, che coll' elercità o, e coll' efercieriaza (i). L'Euragelio, non d'a ha dubbio, o he rigorosio in ripetro alla patura corrotta (f): e le Anime fenfusii, nell' udiriti intimare la Penifezza, l'Unitida, la Mortificazione, più Differza do Mondo ec, fi trovano come augustia e nella loro dedicatez-

(a) Nullo modo est aliter decendum, quam quomodo accepirus ab Evangelio. D. Basil. Reg. Mor. 70. num. 5. Non oportet traditiones humanas segui in reprodutionem mandast Dei. Idem in somma Moral. (um. 13. c.a.)

(b) Cum fe Ecclessastes ad loquendum preparat, sub quanto cautele studio loquatur, attendat; ne, finordinate ad loquendum rapitur, erroris vulnere audientium corda seviantur. D. Gregor. p. 20.

Paflor, cap. 4.

(c) Cum aliquis allu unu confilerar, quod confilerare porett, & debet .... , for cum natitum, gam dete haber, une curat acquirere, ignorantia dicitur voluntaria, qual'e predigentium provenient; & eli peccatum. D. Thom. 1. a. Qualit. 6. att. 2. , & qualit. 76. att. 3. .

(d) Cave tibi; & attende diligenter auditul tuo; quoniam cum subversione tua ambulas. Eccli.

bit . 2. Paral. 19. 6.

(c) Or prudentis quaritur in Ecclesa. Eccli. 21. 20. Vir imprudent errant cogitat stulta. Eccli. 21. 24. Acquire Prudentiam. Prov. 16. 16.

(f) Ad pradentiam periinet applicatio relie rationis ad ogus . D. Thom. 2. 2. Qualt. 73. art.3.,

(g) Parum, & nimium duo funt inter se contraria. Horum in medio melus est; quod dicitur, satis; & hoc utiqus in moribus utile est. D. Aug. conc., 4. in Pial, 118. Secundum Frudentiam autem modus est imponendas. D. Thom. 2. 2. Questi. 47. art. 4.

(b) Amulationem quidem habent; sed mos fectualum scientiam. Rom. 10. 1. Zelus abspace scientia

minus efficax, minusque utilis eff ; imo plerumque perniciosus . D. Born. ferm. 49. in Cant.

(i) Quedam funt, ad quorum judicium requiriur multa confideratio diverfarum circumitantiarum, quat confiderare diligenter, non est cujuitiber. D. Thom, 1. 2, Quark 100, art. 1, Per experimentum fingularia cognosquatur, que ui in plariba accidant. Mem 2. 2. Qu. 47, art. 3.

(k) Poerifentiam agite . Matth. 4, 27, Arth et via, que ducit al vitan . Matth. 7, 14. Regnum Comerci vim patitur , & violenti rapiunt illud. Matth. 11, 12, 3i quit vult post me venire , abseget Generitfum , & collat crueem farm quoitle . Luc. 9, 23. za, e si dibattono, e si risentono con ritrosie, lamenti, è contorcimenti (a). Bisog na perció, che il Predicatore nel maneggio di quella Morale sappia prudentemente meschi are l'agro col dolce; e come fece il Profeta Elisto (b), togliere coll'institutione della Santa Carità le amarezze (c); ovvero, come il Samaritano, temperare il vino coll'olio; cioè il rigore con tutta quella onesta soavità, che si può (d). Ad imitazione del Precursore S. Giovanni Battista, s' ha da inveire contro de' peccatori, senza palpare, nè adulare mai chi è nel vizio (e): ma è da usarsi ancora la discreta piacevolezza, di modo che in certe pratiche ne si allarghino le vie del Signore, nè tampoco troppo si stringano (f). Con queste avertenze ho proccurato disporte li miei Sermoni, frapponendo i motivi, or di terrore, or di consorto, per guidare le Anime tra la speranza, e di timore alla loro eterna salute (g): e gli esibisco a norma degl' inesperti, non come esemplari, ma come abbozzi.

7. Del genere istruttivo ho dato giá qualche metodo nell' Uomo Apostolico istruito al Pulpito, cap. 25., ed anche qualche succinto esempio nelle cinquanta esortazioni inserite nell' Uomo Apostolico al Comfissorio: ma ho trassicito da' mici scartafacci questi ventire pratici Argomenti, come più ordinati, e disfius, animato ancora dalla siducia, che pregherá per me, com'è il dovere, al dire del Santo Padre Agoslino (h), chi sará ajutato da me nel Ministero Apostolico; e di tutto ne riferirà anche neco la Gloria a Dio, da cui deve riconoscersi derivato ogni nostro bene; conciossachè di fatto così è. Quel denaro, di cui si è detto nella Parabola, che dovea trassicassi, ed anche darsi da essere trassicato agli altri, era tutto del Padrone (l'): e tali sono anche li mici Sermoni per tutto quello, che in essi può rinvenirsi di vero, e buono (l). Nulla v'è in essi del mio; tutto è d'Iddio; e sarci rroppo

sitd-

(a) Qui ad conversonem veniunt, dum admonitionem acerbitate refertam audiunt, perherrestunt.
... Si sat ei serno de Mundi contempeu, de virtutum, vitiorumque constissu &c. dicunt, contorquendo inter se: Quistot, & tanta implere sufficial? D. Bern. serm. 95. de divect.

(b) Dixit Elifeus uni de pueris suis : Pone ollam grandem, & eoque pulmentum .... Cumque gustassent de costione, clamaverunt : Mors in olla, vir Dei : & non potuerunt comedere. At ille misse

farinam in ollam : & non fuit amplius quidquam amaritudinis . 4. Reg. 4. 40.

(c) Predicator ex debito sui officii apponii ollam, idest admonitionem de gravibus distrentem a thi fermonis austeritatem non serentes, clamant; Mors in olla: © non possunt gustare. Sapiens autem Predicator assers farinam Charitatis, cujus condimento redduntur dulcia, que videbantur amara; quam tanen dare non potest, niss solves. D. Bern. serm. 95. de divers.

(d) Samaritanus alligavit vulnera, infundens oleum, & vinum, Luc, 10. 33. Sio miscenda est-lenias cum severitate; & saciendum est quoddam ex utroque temperamentum, ut neque multa apperitate exucerentur subditi, neque nimia benignitate solvantur. D. Greg, ilb. 20. Moral. cap. 8.

(c) Quid existis videre? Hominem mollibus vestitum? Matth. 11. 8. Mollibus vestitus ille non fut s quia vitam peccatorum non blandimentis sovit, sed vigore aspera investionis increpavit, dicens: Luc. 3.7. Genimina viperarum, quis ostendit vobis sugere a ventura ira? Culpas delinquentium nestiens paspare, sed pungere. D. Greg. hom. 6. in Evang.

(4) Noli effe justius multum. Eccle., 1, 17. Temperated Justitia sacit persessos, nam & Dei temperata Justitia est, qui aliquando ignoscit, 1 aiquando irascitur. Lex, quia seipsam moltire non poeset, a nobis mitiganda est, ut posit prodesso sub gegentibus. Hic ergo justiu est multum, qui Dei inituter

eff . D. Aug. lib. quæft. Vet. & Nov. Teffam. qu. 15. & tract. 95. in Joann.

(g) Cum metu , & tremore vestram falutem operamini . Philipp. 2. 12. De propitiato peccato noli

effe fine metu . Eccli. 5. 5 .

(h) Illi qui ea dicturi sunt, que ab aliit acceperunt, o rent pro eit, a quibus accipium 3 & ei gra, tias agan, a quo id se accepiste non dubitant, ut qui gloriatur, in Domino glorietur. Sap. 7. 16. incujum manu sunt, & not, & semene nostri. D. Aug. lib. 4, de Doctr. Christ. Cap. 30.

(i) Oportuit te committere pecuniam meam. Matth. 25. 27. Et quare non dedisti pecuniam n.eam?

Luc. 19. 23.

(k) Onmit hec copia, quam paravimus, de manu tua est, & tua funt omnia, Donine Deus noster.

1. Patall. 29.16. Qui a Dominus dat spientiam; & ex ore ejus prudentia, & scientia, Prov. 2. 6.
Onme donum persecum desursum est, descendens a Patre luminum, Jac. 1. 17.

arrogante, e infedele, se volessi appropriarmi quello, che é suo (a). Siccome de' caratteri politamente scritti in un soglio nou deve darsi la gloria alla penna, che su un vile sistemento, ma alla mano perita dello Scrittore; così non a me deve darsi l' onore di ció, che è scritto, ma a Dio, che del mio debole si è compiaciuto serviri (b). Ciò, che è stato di frutto a chi udi (c), o potrà essere di frutto a chi legge, tutto è d'Iddio (d). Li pensieri, ed i sentimenti non sono miei: tutto, che espongo al pubblico, ho anche tolto dal Pubblico. Ho cavato acqua da' Pozzi della Scrittura, e de' Padri, per comunicarla, non a' Sapienti, ed esperti, de su mero este con la serio de su mono lavoro più saticoso, che ingegnoso (e): E se a Dio piacerá di rimunerare la mia fatica, ció sarà un mero essetto della sua Misericordia, la quale sarà essere meriti miei li suoi Doni (f).

3. Non mancano, é vero, ad uso de' Predicatori Libri instruttivi, pieni di sana Dottrina, ben digerita, ed ordita in ogni materia spettante alla Fede, ed a'rolpuni; ma si fatta l'osservanza, che molti di cotesti Libri, benché sano buoni assai, non però danno a chiunque legge coll'animo di approsittarene la desiderata soddissazione, che sarebbe di vedere in esti appoggiata a qualche degna autorità la Dottrina. Sta bene, a vere tanto da potersi dare nelle occasioni a conoscere, che non sono opinioni di nostra testa le cose, che veniamo a dire, o dall'Altare, o dal Pulpito (g); ma sono verità certe, e sicure, o cvidenti nella Divina Scrittura, o sipegate da' Santi Padri (h), in conformità all' Excessificat tradizione (i), si perchè il dogma, che si predica, esseno con autorizzato, ha più credito; come autore perchè può avvenire l'incortro di qualch' uno, che contraddica, come avvenne ancora a S. Paolo (t): e bisogna sapere in buona forma rispondergli (l), per sostene

(a) Serve bone, & fidelis. Matth. 25. 21. Ideo fidelis dicitur, quia nihil eorum, que funt Domini, fibi appropriavit. D. Chryfost. homil. 79. in Matth. Quid habes, quod non accepifit? 1.

(b) Siulta Mundi ... & infirma Mundi ... & ignobilia Mundi , & contemptibilia elegit Deus , ut confundat fortia . 1. Cor. 1. 27. Laudatur de bona littere ternatura manus , non calamus . Fateor , ut multum tribuam mihi , Lingua mea calamus feriba velociter feribentis . Pfal. 44. 2. D. Bern. epift. 337. ad Petr. Papienf. Epife.

(c) Descrum est inferere Auditoribus salutarem, & prosecuum sermonem, opus autem Divine virtuiis est, attrahere obedientes, & fertiles oos reddere, D.Cyrill. Alex. apud D.Thom. in cat. Luc. 19.

(d) Si semen bonum, jastum in terram bonam, frustum attulisse videtur, ipsius est gloria, qui dedit semen serenti, secunditatem terre, semini incrementum. Non mihi gloriam Christi usurpabo. Prosesto Lex Domini convertens animas; Píal. 18.8. on no ego: testimonium Domini sidele, sapientiam prestans parvulis, o non ego. D. Bern. epist. 135.

(c) De publico havin, & propono: Quod de communi accepi, in comune profero. Nonnullius quippe fatigationis est, aque laboris, haurire de rivulis Scripturarum, & ex eti fingulerum neceficatibus infervire, ut presto habeant aquas ad opus. Sed parcant, qui per feipfos apprendere fullificationis of fusionis of patientur, me simplicioribus simplicitra ministrare. D. Bern. serm. 22. in Cant.

(f) Dens coronaturus eff non merita nostra, sed dona sua. D.Aug. Enarr. in Pial.98., & lib.de

Grat. & lib. arb cap. 6. 7.

(g) Dispensator Mysteriorum Dei ea, que dicit, non velut aliquam propriam scientiam ex sua auctoritate dispenset. D. Basil, qu. Comp. 184. Nobis nihil ex nostro arbitrio inducere licet; sed nec eligere, quod aliquis de arbitrio suo induxerit, ex ingenio sapientie secularis. Tertull. lib. de prascript. cap. 7.

(h) Ne citra delectum, ac temere quidquid in mentem venerit, effutire videar, argumentis ex libris, quos Sancti Patres ad Ecclene utilitatem composure, petitis, atque huc in medium allatis sermo-

nis mei veritatem confirmare studeo . D. Cyrill. Alex. lib. de reda Fide in princ.

(i) Quod enim Patres invenerunt in Ecclesa, tenuerunt; quod didicerunt, docuerunt; quod a Paeribus acceperunt, hoc silis tradiderunt. D. Aug. lib.2. contra Julian.

(k) Et contradicebant his , que dicebantur a Paulo . Ad. 13.45. Instabat Paulus ..... Contradicen-

tibus autem eis . Act. 18. 5.

(1) Oportet effe Dei dispensatorem, ampletientem eum, qui secundum doffrinam ett, sidelem sermonem; re con decoro, e la sodezza dell'enunziata verità, e la riputazione del ministero (a). Ma certo è, che per dare le proprie adequate risposte, conviene essere innanzi preparato, e munito (b); ad imitazione dell' Apostolo, che apportava sempre a stabilire ciò, che insegnava,

l'autorità della Legge, e de' Profeti (e); ad imitazione ancora di Sant' Agoltino, che noa mai fi metteva fensa il finoi prefidi a cimento (d). 9. Or in alcuni Libri il vede benai competentemente allegata l'autorità della Scrittura, e de' Padri; ma non vedendos l'allegazione dei luoghi; né in che libro, nè in che capitolo fi trovi quel fentimento ivi addotto, fi lafcia il Leggitore all' ofcuro, che non faprebbe, dore rivolgeris, s' el voleffe ricorrere al Fonte, per informati pienamente del vero. In altri Libri veggonfi i luoghi delle autorità posti fedelmente nel margine; ma chi legge, o non ha alle mani ne la Scrittura, ne questo, e quell' altro Volume de' Santi Padri; o non ha forse tempo di ricercare que'luoghi, per trarne quelle parole istesse Latine, che ivi sa fono dette in volgare : ed a me intanto è paruto di giovare non poco , ponendo le fentenze estese ricavate per lo più da' suoi Fonti , sia a como lo di chi è sopravveduto de' Libri , sia a risparmio di tempo, di fatica, e di noja, per chi, non effendo sorse perito, dovesse adoperarû a cercarle. Avrei potuto ragunare le Autorità in maggior numero, e maggior pelo; ma ho feguito il documento di S. Basilio, che è di fare come le Api, le quali non vanno ad affaggiar tutti i fiori, né tolgono da quelli, che guftano, fe non quanto lor bafta all' edifizio del mele, abbreviando anche talor le fentenze, o a sfuggire la prolifità, o a rendere il senso più chiaro (e). Ho voluto dare in sostanza non solamente i Sermoni, ma ancora le Selve , per quello che può conferire o alla necessità , o all'utilità , o all'erudizione , non tanto de' Predicatori, quanto anche de' Consessori, per lo scioglimento de' Casi della Coscienza; apportando massimamente oltre la Sacra Scrittura, ed i Sacri Canoni, il Dottrinale di Sant' Agollino, e di San Tommafo; e sciegliendo quelle sentenze, che più sono coll'equitá moderate (f); e rigettando, ove occorre, le Propofizioni dannate dalia Santa Sede. Quindi fi potrá bene comprendere, che non avendo io detto che poco, o nulla del mio, a me non si conviene il nome di Autore, ma folamente di Raccoglitore, o Ripetitore; avvegnache non ho fe non riferito ció, che è giá stato detto dagli altri (g).

nem ; ut potens fit exhortari in doll'rina fana , & cos , qui contradicunt , arguere . Sunt enim multi vaniloqui , quos oportes redargui . Tit. 1. 9.

(a) Et nibil omnino respondere, utile uon videtur; ne sorte aliqui existiment, not responsionit penue

ria declinare certamen . D. Clemens Papa epift. ; relat. in c. in mandatis dift. 4; (b) Si nonnulli not reprehenderint, oportet not efft pramunitos, praparatofque . D. Aug. in Ptolog.

ad lib, de Docht. Chrift. Stude fapientie , Fili mi , ut poffis respondere exprobranti sermonem . Prov. 27. 11. Parati femper ad futisfactionem omni postenti ves rationem de ez, que in vobit est , spe . 1. Petr. 2. 14. Sermo wester semper in gratia fule fit conditus , ut sciatit quemodo oporteat vot unicul que respondere . Colofs. 4. 6.

(c) Que auditi a me per multos teffet , hac commenda fidelibut . 1. Tim. 2. 1. Per hanc Teffium multitudinem intelligentur Lex & Prophete, quorum audioritate confirmabat Apostolus, quidquid edocebat. Theodoret, & Theophylack, in 2, Tim.2.

(d) Placuit style alligare fententias , ut effemus , & ad cogitandum instructi , & ad respondendum parari. D. Aug. lib.1. quælt. super Genes. in princ. Da veniam, se quid liberius dixi, non ad con-tumeliam euam, sed ad desensionem meam, quia potes considerare, quantam misi respondendi necessitatem imposuerit . Idem epist. 172. ad Pascent. in fine .

(c) Apes negue ad omnet flores accedunt, neque etiam eos, ad quot advolant, toto: auferre tentant; fed quantum illis ad mellit epificium commodum off , accipiunt . D. Bafil. conc. ad Adolescent. In affumendis Sanctorum testimentis, oportuit aliqua rescindi al prolixitatem vitandam, & sensum manife-

fliorem reddendum . D. Thom. in Procem cat. Evang.

(f) Quidam intuentet pracepta feveritatis, Ecclesia pacem perturbant. Quidam vero intuentet Eceleftastice patientie precepta , quandam tribuunt perversifimam securitatem . Sed not ad sanan doitrinam pertinere arbitramur, utrafque fententias moderari . D. Aug. lib. de Fide, & Oper. cap.4. & 5.

(g) A majoribus eradita, & apud not depesta scribe; Relatoriz side potius, quam Auttoriz prasumtione ; hac fervata lege , ut nequaquam omnia , fed tantum necessaria que que perstringam . D. Vinc. Lirin, in princ. vommonit.

Ho poste le Sentenze totte insteme nella Selva cos suoi richiami; non perchè ciò debò mitaria, nel non disti mai Sentenza alcuna latina dal Pulpito ; ma perchè così richiedera, il bunoì ordine della Stampa; e per altro la Regola der' effer questa si apportare le Sentenze altitute fola nente allora , che così ciège la neccibità a rendre certa la Verità apportare lo Sentenze intendenti, che possiono effere persenti ad edirci. Le Sentenze Latine, per quanto siano belle, e bunon, o ven encessira i non sono, a che ferono, si non che a cagionar noja, e distrazione agl' idiori? Pun' allegardi l'a sutorità del tale, o tal'altro Santo Paère, con esprimente il lenio in parole vologri purchè s'abbiano in pronto ancor le Latine, per ogni occorrenza di chi venga poì a cercaste. Sia in questo maestra la distrazione a proccurre in tutto di effere intenfo; e di incico con tutto il crestion, che è dovotto alla Parola d'Alsio (c.).

Nel registrare i lunghi delle Sentenze toste da' Santi Padri, non mi sono tenuto in debito di user quell'a curuateza moderna, per cui di scordano le Edizioni Vecchie, e le Nuove. E: G. D. dugud. Epid. 137., alias 45. etc. Poiché nel mio Stato non ho potuto assumera quell'impegno di peroedermi tuto ció. che si flampa di nuovo, per foddistare alla moda : e devo dire, che quand' anche avesti potuto, non avesi voluto; si perchè non ho tempo che mi sopravaza, per impiegato nel sare le Concordanze; come anche perché in varie ruove edizioni de' Santi Padri non so approvare l'ordine consucto de' loro Opuscoli così invertito. Nella novità di è dimostita si Evatizione; ma si è anche esencita la con-

futione.

- 10. Nell'allegare ancora alcune Opere de'Santi Padri, che ora da'Critici sono state gettate tra le Apocrife, fourie, dubbie, ed incerte, ovvero si sono attribuite ad altri Autori, non ho usata tutta quella diligenza, che si potrebbe dai dilicati pretendere; ed a scrivere giulto, dove ho posto, per esempio D. August- ferm. 50. ad Fratt. in Ere. D. Cypr. ferm. de Coes na Don. &c. potea baffare il dirfi in vece : Inter opera D. Augustini ; D. Cypriani &c., ovvero; D. August, vel alius : D. Cyprian. , vel alius : chiunque sia stato l'incerto Anonimo . Ma abbia il Critico la bontá di supplire alle mie Omissioni : e di porre, o supporre, ove non si è posta, la desiderata espressione. Di me presumo, che questa mia affettata negligenza mi sia incolpevole; imperocchè non sono si facile a tenere per Apocrifo tutto ciò, che diccsi Apocrifo, nè a tenere per dubbio ciò, che chiamasi dubbio; perchè vedo, che da alcuni oggidi si fa presto con poco di che a mettere in dubbio la Verità; e si vorrebbe distruggere le Tradizioni ad una ad una nel singolare, giacchè di esse non si puó distruggere il Dogma. Dopo avere avvertito, che allo ftudio di cotesta Critica hanno affai cooperato gli Eretici, sono entrato in sospetto, non crederei temerario, che, siccome questi accettano della Divina Scrittura que' Canonici Libri, che vogliono, e rigettano, come Apocrifi, quei, che non vogliono (c); così essi facciano anche il medesimo de' Santi Padri (b): e son persuaso, ch' essi vorrebbero, se solse possibile, screditare, come Apocrifi, ed indegni di fede, tutti quei antichi Opusculi, che servono a consutare i loro errori, ed a stabilire i nostri Cattolici dogmi; prendendo argomento dalle conghietture a fuscitare scrupoli nella Verità conosciuta (d). Ammetterò piuttofto, che qualche periodo (convenevole al Santo Padre fiafi inferito nell' Opera, o per ignoranza, o per inavvertenza, o anche per malizia di alcuni : Ma quando vedo
- (a) None autem , Firster , & venero ad vn lingui loquen , quid voit predere , nië voit loquer in dictiriat : un. Si intertum voeem det tode, quit paraiti p da bellum? It ad vn spe lingum nië manifellum firmonem dederitit , quomodo feientrid , quod dictira? eritit etim in arra loquentes . 1. COr. 14 : 6.

(b) Qui (Minichei ) suo quodam privilegio , immo sacrilegio , de scripturi: quod volunt , summnt; quod nolunt , rejiciunt . D. Aug. lib. de Bono Persev. cap. 11. Hareticus non recipit quassam Scri-

piuras ; & fi quas recipit , non recipit integras . Tertull. lib. de Prefeript. cap. 17.

(c) Nolunt heretici agosfiere ea, yet que revincuntur .... Et noitra fujidiunt, su fua edificent. Tertuli, ibid. cap.17. & cap.42. Usi heretici manifelt veritate sic prespontur y su exitum fallacia fue reperire no plant, Librum, ex quo tetlimoni illud prolatum est, sfallacem, vel Apocriphum esfer respondent. D. Aug. lib.11. Contra Faust. Manic, cap.2.

(d) Videns plura serupologitatis incitamenta prestari ab hereticis ...... circa seripturas, ad importandan serupologiatem, dubia movent; quibus sermos satigant, instrmos capiunt, medios cum serupulo di-

mittunt . Tertull. lib. de prafer. c.8. & 27.

nell' Opera ottimi fenfi, riputati degni della mente del Santo Padre, dopo effere passata già ogni prescrizione di lungo tempo (4); non per questo osero dire, che quella non sa Auten-

tica, a cagione di un qualche periodo spurio (6).

11. Ho preso varie Sentenze dall'Abate Giovanni Cassiano, che fiori nel Secolo quinto; e non da lui , come Autore , ma come Collatore , che riferifce le Conferenze de' Padri Antichi, e benchè questo, dopo esfersi introdotte le dispute sopra la Grazia, si ponga da alcuni in discredito per la tintura de' Semipelagiani, ch' el fembra avere; non però dev' effere scartato dalla Classe de' Scrittori Autorevoli; sì perche, se vi è massimamente nella Collazione decima terza un qualche errore, per cui fi dona all' Arbitrio cio, che è dovuto alla Grazia; non è ciò d'attribuire tanto a Caffiano, quanto all'Abate Cheremone, del quale ivi fi rapportó la Dottrina; come anche perchè in cento, e più altri luoghi delle ventiquattro Collazioni si vede, che, ed il Semipelagianismo è vigorosamente combattuto; e tono fedelmente sostenute nella materia della Grazia le Sentenze del Santo Padre Agoslino . L' Angelico San Tommafo ha allegato piú volte nella fua Somma il Collatore Carliano in confermazione delle sue Tesi, e Cassiodoro (c), e Gennadio (d) lo ripongono tra Personaggi Illuttri benemeriti della Santa Chiefa, per la Morale Critliana ottimamente descritta .

12. Quanto allo stile da me tenuto ne' miei Sermoni, essendo questo il mio dovere, ed il mio scopo d'infinuare il Bene, ed esortare al meglio, secondo che si danno le congiunture; per afficurare le Anime nel cammino alla Beatitudine eterna (e); e non folamente di predicare la Parola d' Iddio, ma di predicarla ancora nella maniera, che vuole Iddio, coll' accomodarmi, più che posto, alle trasi esemplari del Teslamento Vecchio, e del Nuovo; non a lufingare il prurito (f); ma a proccurare il profitto degli Afcoltanti (e); ho feguito il mio folito naturale, piano, familiare, chiaro, facile ad effere da tutti inteso (h) . E se devo dire quello, che di me stesso io m'immagino, mi do a credere, non vi sia sorse Oratore, o Scrittore alcuno, che tanto fludii affestazioni, ed alture, a farfi ammirare nella novità, e maessa de' periodi; quanto io per dire senza veruno artificio, alla buona, sino ad affettare la femplicità, e non curare tutto ció, che ha di pellegrino o nelle fue voci, o ne? suoi modi la, Crusca (i): imperocchè cosi mi pare, che debba farsi da ogni sacro Oratore ne' Morali argomenti; Parlare , non come posrebbe convenire a se stesso nella qualità di Tom.VII.

(a) Quo jure, o Haretice, fylvam meam cadit ? Qua licentia fontes meos transvertit ? Qua pote

State limites mees commoves? Mea est jure prescriptionis roffisio . Tertull. ibid. cap. 27.

(b) Aliud ett fub incerto hoc , vel illud , orinando , tenere ; aliud temere affirmare , quod nefciat . Quid fic prapropere legis? Cur lucem non expestas? Pet lingua non in incerto ponendut est. Multi funt impudentet , qui graviter erraverunt , nescientes , de quibus affirmarent . D. Bern, ferm. 15.0 & 62. in Cant.

(c) Caffianum fedulo legite , frequenter audite . Hic noxios motus animarum pene videre facit , & vi-

tare compellit . Caffiodor, lib, inflit, relat in Prologo ad Caffiani opera .

(d) Gaffiani opufcula multam adificationem continent animarum , & luculento fermone mitefeunt. Nec inter plurima Antiquorum seripta quemquam ad seritalis persectionis apicem tendendi utilius aliquid legiffe arbitror . Gennad. de Vir. Illustr. cap.61.

(c) Oportet Dolforem etiam in his , que non funt in Scriptura secundum preceptum determinata , unumquemque ad id , quod melius eff , adhortari . D. Balil. Summa Moral.70. cap.8.

(f) Minitterium Dei in cura Animarum Christi fanguine redemptarum impleas, juxta sum, qui dizit 1. Thefsul. 2. 4. Non quafe hominibus placentes , fed Deo . Idem in Quaft. Compend. qu.184. (g) Difpenfator Verbi Dei in Doffrina id verum, proprium, , & pracisuum fuum opus effe nofcat, ut hi , qui audiunt , meliores reddantur . D. Bafil. fum. Moral. 70. cap. 11.

(h) In populis quando fermo promitur, ut intelligamur, instandum est: & is docendi modus optimus eff , ut qui audit , verum audiat , & quod audit , intelligat . D. Aug. rib. 4. de Doct. Chrift c. 10. Ideo non ornato , & exacto ; fed facili , communique fermone ufut fum , ut pleraque fignificata potiut , quam explicata videantur . Vinc. Lirin. in princ. Common.

(i) Non enim curare debet ille, qui docet, quanta eloquentia dicat, sed quanta evidentia : & aliquando negligit verba cultiora, nec curat, quod bene fonat, fed quid bene indicet, quod oftendere intendit . D. Aug. lib.4. de Doct. Chrift, cap. 9. Scio , Donine Deu: , quod simplicitatem diligit . 1. l'a-

ralip. 19. 17.

Uomo di Lettere : ma come all Udienza , bitognofa di effere nelle cofe necessarie istruita (4) : Parlare netto, che non offenda le orecchie de favi coll'idiotifmo, ma auche limpido, aper-

to, che non durino fatica gl'ignoranti a capirlo (6).

13. Che che sia di quello stile, in cul si traspongono i Nomi, e i Verbi, invertendosi l' ordine della naturale favella, per emulare alcuni Antichi riputati moderatori della Lingua Italiana, e facendofi ogn' uno arbitrio circa i vocabolt, e i modi, quali debbano lasciarsi antiquati, e quali richiamarsi ad effere di nuovo usati : io non entro Centore nell' Accademia, ove se ne sa prosessione; ed ove s'inventano continue nuove maniere, coll'at-tenzione a persezionare la Lingua. Colá nulla importa, che ciò, che si dice ne' discorsi di vantià, fia chiaro, o oscuro; (c) stimandosi anzi una non so quale oscursiá plausibile: ma non posso già meno di non detettarne l'uso nel Pulpito per la Predicazione Evangelica, ove dal Predicatore si rappresenta un Personaggio esercitante l' Apostolato. (d) Nella Lingua Latina la trasposizione può chiamarsi Eleganza, perchè si conosce dalle cadenze dei Nomi , quali fiano il Primo , ed il Quarto Caso , del numero singolare , e del più , nè si diminuifce la chiarezza del fenfo per questo, che non fiasi fatta la cottruzione gramaticale; ma nelle Lingua Volgare avendo i Nomi della declinazione una stessa cadenza, in un periodo di più membri compollo si genera per la trasposizione l'oscurità, e sa consusione ; e tutto bensì potrà effere intefo da chi tiene il buon intendimento applicato, ma né tutti, che vengono a Predica , hanno finezza di mente , né tutti vengono per fissamente applicarsi ed occuparfi, come se sossero nello studio. Essendo noi dunque debitori a tutti della Parola d'Iddio; (e) e dovendo effere quella la prima nottra intenzione, che ogn' uno c'intenda, affinché ciò, che fi dice, penetri al cuore; (f) dove farebbe il fenno dell' Uomo Apostolico nell' uso di uno stile, che non è inteso, (g) ed è onninamente inetto al movimento, e alla compunzione? Dove il fenno nel prenderfi ad imitare lo title del turpiffimo Bocaccio, che non folum inboneffa dicit , fed docet , per ifpiegare P Evangeliche Verita , che fpirano una puriffima Callita? (h) Che ha che fare l' Accademia col Pulpito ? (i) Si predica forse a riccreare coll? oftentazione la gloria vana, e non anzi coll' edificazione la Gloria della D.vina Maeftá? (4) Negli Oratori Accademici si é offerrato quetto, che quelli i quali più fanno pompa di una terfa Gramatica alla lor moda, più fono poveri di fodi, e buoni penfieri, ed hanno li

(a) Non tam debes attendere , que te dicere deceat , hominem litterarum , quam que debeant audire , ques inffruit . Gillebert. Abb. ferm.27. in Cant.

(b) In docendi genere laudabilis est quedam diligens negligentia, que se detrahit ornatum, ut for-

des non contrahat . D. Aug. lib.4. de Doctr. Chrift. cap. 10.

(c) Quid interest . ea feire , que fi feiat , non proinde beatior fiat ? Lactan. Firm. lib. 2. Inftit. (d) Evangeliee ex toto loquere , qui vir Evangelieus es . Sermo tuus Legem redoleat , Prophetas ,

Apostolos ; corum verbis linguam mam exacue . Gillebert. Abb. ferm. 16. in Cant. (c) Sapientibus , & insiplemibus debitor sum .... Non emm erubesco Evangelium . Rom. 1. 14.

(f) Loquimini ad cor Jerufalem . Ifa. 40. 2. Ita ut fermo fit efficax , & alte penetret animumque infigat . D. Hidor. Pelus. tib. 3. epitt. 202. (g) Quid prodeff locutionis integritat , quam non fequirer intellectus Audientis ? cum loquendi nulla

omnino fit caufa , fi quod loquimur , hi non intelligunt , propter quos , ut intelligant , loquimur ? S.Aug. lib. 4. de Doctr. Crift. cap. 10. (h) Eloquia Domini , eloquia caffa . P(al. 11. 7.

(i) Quid Academia, & Ecclesia ? Nostra institutio de porticu Salomonia est, qui & ipse tradide-

rat . Sap. 1. 1. Dominum in simplicitate cordis effe quarendum .... Nobis curiositate opus non est post Chrisflum Jesum . Tertul. Ilb. de Prascrip. cap. 7. Quid in Jerusalem vis loqui lingua Egyptia ? Gilleb. Abb. ferm. 26. in Cant. Quid cum Azotica linguam Hebraam confunditis? Greg. IX. epilt. 23. ad Parificuf. Et loquebantur Agotice , & neftrebant filit Judnorum loqui Judaice . 2. Eidr. 12. 24.

(k) Quid istud eff ? Ideone in medio Cathedre confediti , ut apud infirmat intelligentias tui Miraculum facias ? Aftenditti Cathedram , ut dlios adifices , an ut teipfun infles ? Quad alind affettare videris', niff ut tibi fili taccant homines, & tuam elopnentiam mirentur ? Gilleb. ferm.

27. in Cant.



fuoi periodi pieni di parole, ma quali vuoti di fenfo; fimili al Burattello, o Settaccio, per

cui la farina paffa , non rimanendo in esso se non la Crusca .

terminate che în la Conferenza Morale, în dist di amao da un Quarfinale di frefeo ucito alla luce. Si pole uno a leggerlo a voce alla, dove nell'aprirlo s' avvenne è calo; e dopo avre în dito un lungo periodo, ordito a teffurar. Accadencia, fummo unti forprefi da un vernognolo roffore; perché niuno di noi, periti della Lingua Latina, avea faputo capire il fenno di ralia dictivale, con considera de la lingua Latina, avea faputo capire il fenno di ralia dictivale, con considera de la lingua Latina, avea faputo capire il fenno di ralia dictivale, con considera di considera

15. Sia l'Avvertenza a' Ncofiti, a'quali porgo ne' Sermoni il Metodo, e nelle Sentenze la Selva, a poter esti indi cogliere senza scrupolo di furto, nuovi lumi sempre pia, e nuove Idee, per travagliare nel Ministero con meno loro satica. Ad essi ho lafciata la spiegazione delle Sentenze, che da me sono state solamente accentate, e l' amplificazione delle Divine Scritture da me folamente additate . Quand' anche non fi voglia leggere il mio Volgare; si legga con attenzione, e riflessione la sola Selva Latina; e fi troverà in essa la copiosa materia a potersi comporre buone Prediche senza numero, e la fana Dottrina a sciogliere que' Casi di Coscienza che possono insorgere circa i proposti Argomenti; nella sola Selva si troverà quanto basta al Predicatore per darsi a conofcere fondato, e perito nella Morale da iui predicata : a differenza di que' Predicatori superficiali, che hanno buona memoria, buona voce, e buon gesto a recitate letteralmente le Prediche, ma poco lume a penetrare il midollo de' loro Affunti, e non effendo essi ben istruiti, nemmeno possono ben istruire l' Udienza : nè sono capaci di rispondere, se dopo la Predica avviene , che fi faccia lor qualche Obbietto , o propongati qualche dubbio . Per altro siccome nel Tabernacolo, dov' era l' Arca del Testamento, vedeasi la Mensa imbandita di Calici grandi, e di piccoli; tosì nella Santa Chiefa, benché abbondino i groffi volumi della Morale Cristiana, officrisco questo piccolo anch' io seguendo l' Ammonizione del Santo Papa Gregorio: (c) e sommettendolo in tutto alla medesima Santa Romana. Chiefa. (d)

IM-

(2) Magna eloquentie laut eff , caufam , quam fusceperit , apte exequi , ad ejut commodum cuntta referre , susceptio inservire negotio . Idem ibid

(b) Sapientie spiritus, instar Apis, ceram portantes, & mel a labet enim, unde accendut lumen scientie, & unde instundat saporem gratie, nec acuit curiossitatem, sed Charitatem accendit. D. Bet.

ferm. 7. in Cant.

(c) In Teletracule one folum philate, ped precipiente Denine, etiam cyatil felli fent Exod. 33.16 Per philate quippe delirina emberant per cyatha vere parva, e' anguld adoptant ficine i. Alius delirina veritatir plensus deallestium menter inestrat, O' per he, quod dutit, philam parright . Alius quod fentit, utcumpus demonicat, O' per youhom guttum protes. In his enga parright . Alius quod fentit, utcumpus demonicat, O' per politicam Sugrence mitistrar philate ann partellis, ir quantum pro Divina largitate fraction, per Deliricam Sugrence mitistrar philate ann patellis, ir quantum pro Divina largitate fraction; presimis vettiris basi Frest cyatha date. D. Circ.

(d) Romane Ecelefie authoritati , atque examini totum hoc , sicut & cetera universa reservo: ipsus , si quid aliter sapio , paratus judicio emendare . Div. Bernard. Epist. 174. ad Canonic.

Lugdun.

#### IMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendissimo Patri Sac. Palat. Apost. Magistro.

> Franc. Ant. Marcucci ab I. C. Epifc. Montis Alti Vicefgerens.

НЖИНЖИЖИНИ ЖИКИ ЖИКИНИМИ I M P R I M A T U R.

Fr. Thomas Augustinus Ricchinius Ord, Præd. Sac. Palat, Apostolici Magister.



# SERMONEL

## Sopra la Salute dell' Anima.

Quid prodest bomini si Mundum universion lucretur, Anima vero fue detrimentum patiatur ? Matth. 16. 26.



HE giova fare acquisto di tutto il Mondo, ove poi alla fine fi venga a perder l' Anima? quelle fono parole dell'Uomo Dio il noftro Signor Gesti Crifto: ed a confiderarie bene, the bisogno può avere il Predi-

catore di fludiar tanti libri ad alleflir molte Prediche ? O che bisogno può ne anche aver chiccheffia di udire tante altre Prediche, mentre in queste sole parole si contiene il sugo di quant' altro può dirft ; ed effe fanno da fe un argomento il più necessario, e più efficace di quanti altri possono predicarsi, ed ascoltarsi? Un argomento è quetto , per cui , non occorre si apportino autorità, né ragioni a provarlo, poiche chi è, che possa ne meno metterlo in o Negozianti, le vostre industrie ? a che o,

dubbio avveguache col voler dubbitare . G diffruggerebbero tutti i Priucipi del la noftra Fede? quelta è la fomma dell' Evangeliche Verità, e la Parola aboreviata, che Dio ha ha fatto fopra la terra (4) ; e che unicamente e coltamemente develi da noi predicare, fenza tema di stancare , o di annoj er gli Uditori. (b) Che giova guadagnare tutto il Mondo, quando sia con discapito, e perdizione dell-Anima (c) ? Predicatore metti da banda tutti i tuoi altri Sermoni, e grida fempre ad alta voce, annunciando a tutti, e ripetendo inceffantemente quelle parole di Eterna Ve-ritá (d): guid prodeil? Ricchi ; a che può gio-varvi l'avere in Casa Milioni di Oro, quando

per questi abbiate a perdere l' Anima ? A che

fervono , o Letterati, le vostre Scienze ? a che

Tom. V 11. (a) Confu umationem Dominut. Deut faciet in medio terre . Jia. 10. 23. Verbum breviatum faeiet Dominu: fuper terram . Rom. 9. 18.

(b) Pradica verbum , insta opportune , importune , 1. Tim. 4. 2. Quid est opportune ? Volentibut . Quid est importune ? Refitemibus . D. August. Ilb. 1. coutra Crescon. cap. 6.

(c) Quid prodett ... Anima vero detrimentum patiatur? Maith. 16. 26. idet anima in perpetuum pereume ? D. Chrytoft. hom. 76. in Matth.

(d) Afterde tu qui evangelizat Sion : exalta în fortitudine vocem tuam .... Nunquid non feisis ? Bunquid non audiffit ? ... Verbum Domini noffri manet in aternun . Ifa. 40 %.

Mondani . li voftri Onori , e tutti i voftri piaceri, quando poi l' Anima vottra fi danni . Tutto non serve a niente, perchè tutto è Va-nitá (a), ed è l' Anima sola, che importa; (6) l' Anima, che è degna di effere incomparabilmente ttimata , ed amata, più che non è tatto il Mondo (c); che merita di effere ad ogni qualunque temporalità preferita (d); e per cui s' ha da infittere con la possibile applicazione a falvarla (e) .

2. O toda, e forte fentenza! Io vorrei potere imprimerla talmente nel voltro Spirito, e nel vottro Cuore, che foffe la Regola di ogni voffra condotta; ed altro non vi bifognarebbe di più , poiché quello è quel Unico necessario, che ci è flato fignificato da Critlo (f) . Ma deh , mio Dio , Creatore , e Salvatore amantiffimo delle Anime (g), con quella voltra Mifericor lia , con la quale avete promeffo , che la Vostra santa Parola non sarà detta in vano (t) affitetemi: e Voi fiatemi attenti, fedeli miei , menire vi parlo della falute dell' Anima voltra . Ne' Tribunali del Mondo non fi è trattata mai una Cauta di sì importante rilievo (i): Nelle scuole del Mondo non fi è infegnata mai una fi eccelia Dottrina, mai una si profittevole (cienza , come è quella , della

falute dell' Anima (k) , degna , che a fe rapifca l'occupazione di tutti i vostri pensieri (1). Perquetto è, che anche le altre Prediche devono udirli con divota attenzione; ma effeitdoche tutte le altre fi riferiscono a questa , come altrettantimezzi, che conducono al Fine, merita questa per la sua eccellenza di effere fingolarmente diffinta (m). Due faranno i miei Punti: nel primo vi mostrerò la stima . che deve farfi dell'Anima . nel fecondo la premura, che deve aversi per condurla al suo ultimo fine , che è la Beatitudine Eteraa . Vi ragioneró famigliarmente alla buona; poichè trattandoft della falute eterna dell' Anima , non è solamente per l' Anima di chi è nobile, di chi è ricco, o di chi è dotto; ma ugualmente ancora dell' Anima di chi è povero , e idiota;ed a tutti fon debitore della parola d'Iddia, per effere da tutti intefo (n). Non mi tentino i curioli coll' espettazione di sublimi concetti, e di forbite eleganze, imperocchè prego Iddio, m' invigoritca fempre più all' offervanza del Documento Apottolico, che non è nell' erudizione dell' umana fapienza, manella semplicità di Gesù Grocifisso, la vera arte di (alvare le Anime (0) .

(a) Vanitas vanitatum, & onnia vanitas . Eccle. 1. 1. Dixi ; vadam , & affuam deliciis . & fruar bonit : & hoc quoque vanitas . Eccle. 2. 1. (b) Salus Anima non est vana . Quare ? Quia non tranft . D. August. fer. 5. de Afcenf.

Dome in Append.

(c) Quid prodett honini &c. ? Ecce quia fic Anima eff amanda, ut lucro totius mundi praferatur . Idem homi. 37. ex 50-(d) Magis igitur eft eligendum , ut mundum , & ea , que in mundo funt , perdamus ; & lu-

cremur Arimas noffras . Origen. in Matth. to. Tractat. 2. (c) Convenit hamini principaliter velle infiftere fue proprie faluti . D. Thom. 2, 2. Quaft. 185. art. a.

(f) Perro unum eff neceffarium . Luc. 10. 42. Hoe unum neceffarium eff , cam partem eligere , que non auferetur in eternum . D. Bern. ferm. 3. de Affumpt. B. Virg.

(g) Domine , qui amas animas . Sap. 11. 27. (h) Quonodo imber inebriat terram , & facit cam germinare : fic erit verbum meum : non reverietur ad me vacuum, & profperabitur in his , ad que mift illud . Ifa. 57. 10.

(i) Quid enim est cum anima conferendun ? D. Bafil. conc. Exhort. ad Baptif. (k) Ubi non est frientia anime , non est bonum . Prov. 19. 2.

(1) Prius de tua falute cogita . D. August. enar. in Plal. 102. Id filat prius quod pertinet

ad falutem . D. Bern. ferm. 36. in Cant. (m) Con iderandum primo est de ultimo fine humana vita ; & deinde de his , per qua homo

ad hunc finem pervenire posett, vel ab eo deviare. D. Thom 1. 1. in Prologo . (a) Nolo autem vos ignorare , Fratres , quia ... fapientibus , & infipientibus debitor fum . Non

enim erubefco Evangelium . Rom. t. 13. (0) Et ego non in fublimitate formonis , aut fapientie annuntiant vobis testimonium Christi ; Non enim judicavi , me fire aliquid inter ves nie Jefum Christum , & hunc Crucifixum . Pradicatio men non in perfuasibilibus humana fapientia verbis , fed in oftenfione fpiritus , & virtutis .

#### Prime Punte .

3. E'deplorabile il fentimento di quegli antichi Filosofi, de' quali alcuni ebbero a dire, che l'Anima ragionevole fosse impastata di atomi (a); altri, che fosse composta di aria. o di fuoco accordandoli tutti in questa sciocca opinione, che in foftanza l' Anima noftra non fosse altro veramente, che un corpo (b). Se tuttav la devo dir ció, che fento, o quanto bramcrei, che anche molti nostri Cristiani trastaffero l'Anima praticamente, non da quello, che effa è , spirituale, immortale nella fua incoruttibile effenza(c); ma la trattaffero da corpo, ed aveffero tanta cura di lei, quanta ne hanno del Corpo (d) ! Per il mifero corpo che non fi fa ? Mirate in Campagna . quanti fi affaticano nella coltura delle vigue e de' Campi, e perché tutto questo ? Ma ... tutto è ordinato al fostentamento del Corpo, Mirate nelle Cittá, quante Botteghe vi fo-

no aperte. In effe non vi fi vende, che da nutrire, e velire, e ricreare il Corpo; e quante Arti fi fion inventate alla conicre vazione, e dal piacere del Corpo? E fic (2) quello Corpo i inferma, che non fi fa che non fi foffre, che non fi fighed a guarito? I rimediare alle malattie del Corpo; (2) e che rimediare alle malattie del Corpo; (2) e che rimedi tuttor non fi trovano, rintraccialt fin dall' Oriente, e dal più rimoto Occidente? (3) Per il Corpo, fia fano, o fia iafermo, pare veramente, che tutto il Mondo travagli.

4. Ma e per l'Anima, Criffiani mieil Per Panima, che é l' Opera piú nobile, e degaa, e la principale di quante altre fiandi create da Dio l'(j) Per l'Anima, I adi cui eccelle.aza è inefiabile; (t) e ranto fupera il Corpo, quanto il Cielo è fuperiore alla Terra? (l') Per l' Anima, sche fi pud dire, che fia il tutto dell' Uomo ; (m) e La di cui falu-

A 2 to

1. Cor. 2. 1. Placuit Deo per stilitiam pradicationis falvos facere credentes, & pradicamus Christum Cruzifxum. 1. Cor. 1. 21.

(a) Quidam ex minutifi it corpufiulis, quas atomos dicunt, Arimam confici crediderunt . D. August. lib. 10. de Trinit. Cap. 7.

(b) Alli aerem, alli izmem sub kantiam Asime eff. diserunt, nullam enim substantiam nist corpus poterant cogi.are, atque sit onnes mortalem eff. senseunt. I lem lbi1.

(c) Simples oil Asima, que une combit neque ex aire, neque ex aiquish seum conjuntitio et est incorprese quillain, of immerate, indurun corpres, quel etiam extrem corpres vivis, Dir. August lib. de Anime Quant, cap. 1. & Epitt. 24. ad Hieron. & lib. de Eccle, Doz. cap. ex. five alius.

(d) Quantum enim pro vita corporis laborant, currunt, jaiagunt, anhelant hominet? D. Aug

ferm. 17. de Verb. Dom.

(c) Vix enumerantur, que necestria sunt in hac vita: arare, seminare, navigare, molere.

esquere, texere &c. Idem Ibid.

(f) In agriculuse curriur, adducuntur Medici, promittuntur pecunie. Idem Ibid. Videte, in ittis languoribu curpori quanta homines tulereat, ut. pul paucos diet moriantur. Idem D. Aug. Enart. in Plal 1021.

(2) Multe artes omne fuum fludium eirca noffrum corpus humanum confumunt . D. Basil hom.

10. In nexamer,

(h) Medicina quanta de utilitate corporit nostri exponte! Jam innumera Medicorum studio inventa sunt · Idem Did.

(i) Dico, est Animam fastam a Deo . . . & inter illa, que Deut omnipotens secit, principalem locum datum est Anima, D. August, ib. 1. Retract, cap. 16.

(k) Natura Anime presitantive est natura corporis. Savellit multum. Res spiritualis est, incorporea, vicina substantie Dei, & quis est, qui sufficiat laudibut Anime? D. August. Enart. in Pial. 1-22.

(1) Quantum differt coe'um a terra, tantum differt anima a Corpore . D. Bafil. ferm. a. Exct-

(m) Dife home dignitisem mann, Nom disit Deut, ut de aliti rebut ? Fiat home ; fed faciamus hominem. Gen. 3.1.6. Non pracepts, fed Dei comfilis fallus eth home. Corput non eth home; fed eth hominit: Hume enim proprie in ipfa Anima eth. D. Balil. Hom. 20. in Hexamet.

te più importa, che la falute di tutti i Corpi, (a) Cristiani miei, che si fa? A pensar bene ciò, che fia il Corpo, (b) e ciò, che fia l'Anima; (e) a peníar anche bene ció; che fia la temporale vita del corpo, (d) e ció , che fia la Vita eterna dell' Anima : (e) fi dovrebbe dedurre dalla rifteffione quett' infallibile confeguente; Se dunque tauto fi fa per il Corpo, quanto di più conviene farfi per I Anima? Se tanta opera fi da a contervare la vita del Corpo, ed a ripararne li detrimenti, benche fia una vita caduca , e mefchina, che non dovrá farli più ad afficurare la vita dell' Anima, che è una vita fempiterna di felicissima Gloria ! (f) A ragionar giutto con la Ragione, e con la Fede, coai, e non alirimente fi dovrebbe conchiudere. (g) Nulladimeno o flupore da cagionare orrore, e dolore! Facendofi tanto, e tanto a pró del Corpo, per l'Anima poi che fi fa ? ( h )

5. S. mi porto col pensiero in vari Chiostri di Religiosi, io li trovo or'a meditare, or'a

falmeggiare, or ad efercitarfi nella pratica de' Precetti, e de'Configli Evangelici: il che tutto è a profitto dell'Anima. ( i ) Se parimente in vari Chiostri di Monache, scorgo quelle Sacre Vergini , the riftrette in Claufura hanno rinuuciato alle pompe del tecolo, ed a piaceri del fenfo ; e vivono dedicate a Dio nell' offervanza delli fuoi Voti : il che è anche tutto in avvantaggio dell' Attima (4) . Ma fe a Voi mi rivolgo, o Mondani, che aurete Voi da mostrarmi, per cui si possa conghietturare , facciate stima dell' Auima? Vi vederó tutto di travagliare, ma per il Corpo; con la testa piena di Idee di Mondo; col cuore pieno di Amori del Mondo a favore folamente del Corpo: e non farà dovuto alla vottra infipienza il rimprovero? (1) e non avrò io anche ragione a deli derare, che fi tratti l' Anima, come trattali il Corpo ? Quale acciecamento, e mancamento di fenno è cotefto, che si affatichi, e si applichi tanto con volonterofa ilarità per il Corpo, e s' abbia una trascuraggine, e neghittolitá si accidiosa in tutto

(a) Sicut Anima melior eff corpore, sic & melior salus Anima, quam Corporit . D. August. ferm. 18. de Veib. Dom.

(b) Nihil aliud eff lome quoad Corpus, quam sperma fociidum, faccus stercorum, cibus ver-

(C) Anima inter ea, que a Dec condita funt, fuperat comnia D. Aug. lib. de Spit. & Anim, eap. 3: O Anima Dei infignita imagine, detata fiririu, deputate cum Angelti, capax Brail-tudini i, quid itii cum carne i D. Bern. loc. cit.

(d) Quomodo stintilla ignis corustat, & subito extinguitur, & in cinerem redigitur; sec citò sintim datur istam cernere vitam . D. Bern, lib. Medit. cap. 3. Que est vita vestra i Va-

por ad modicum parem . Jac. 4-15.

(c) Omnet divitie, ennit gloria Mundi, & quidquid in ea concupifcitur, minut eff ad hanc

gloriam , immo non est aliquid in comparatione ejus . D. Bern. ferm. 1. in Adventu.

(f) Hanc vitam erunnosam ficire homines timeut; sed quantum amanda est eterna vita dum sse unatur ista misera, d'quandque sinemda vita 10. August. Cent. 17, de Verd. Dont. Quanta cura por vita eterna dessi sedus, est pona eterna vitanda, impendenda est, dum sse soliciti sumas pro selute ista, non solum temperati, sed estam brevi I Idem Bpill. 50. ad Bonis.

(8) O homa, ex quibu rebut te faltum eft cognoștii Rhopoule, Ex duima, O cerprer un centure cognoști. Duil ex hit neutu aff Refined. Sine duib chimam multiere mbateo Optime responditiți Sed fac modo retineum vite suc, O eth Index justus. Vide și tentum ficiil pre duima, quantum pre corpreși C erabele, cu qua verm duitiii. O aliule optimate referenciili cui fin merire of ernat cerput, animam vere contemnit. D. Augusti, ferm, son di trat. (b) Pred duid He freum, pic cerame, Obi ace carial pluit intensire shabet, vapam dainam.

Beate eternitatis capacem , D. Bern. Epiff. 20. ad Anonym. de Epift. ineditis .

(i) Videat Monacho vitam inopem ductre, ocalos deorfiom habere, Animam furfum, spiritu fervere, mandata Donini non negligere, & mercedem sterze vita expellare. D. Halil. (crm. 3. Execcit. Piets.

(k) Virgines, que se Christo dicaverunt, & a carnali concupistientia recedentes , se Des voverunt, consumant opus suum, met ornari jum, & placere cuisquam, mis Domino suo student; & mercedem Virginitatis especature. D. Cyp. lib. de Discipl. & habitus Virg. cap. 2.

(1) Quare Animam tuam vilipendis , & ei carnem graponis? Totut entm iste Mundut ad unite Ani-

me pretium attimari non poreff . D. Bern, lib, Medit, cap. 3.

lico, per noi meltero.

6. Ordina Gesú Crifto-a San Pietro, che vada a gettar le reti ia non fo qual fito del Mare (b): ed udite com'ei tisponde: Si-, gnore , dic' Egli , tutta la notte co' mici: compagni ho colá vegliato , e Rentato ;; e nulla cièriuscito di prendere (c) .. Si tenga a mente una tal risposta, e visitiamo nell' Orto di Getsemani il medesimo Pietro. Gli comanda Gesù Crifto di fare Orazione per un imminense spirituale bisogno (d); e Pietro che fa? Egli fi mette co' fuoi Colleghi profondamente a dormire , coficche bisogna che il Salvatore lo riscuota, e lo seridi : Né anche per un pochettina ti bafta l' animo, o Pietro, di farti qualche violenza per Amor mio (e) ? Or fi rifola non può contenerfi dal fonno . Onde il. darfi dell' Anima ; (m) e di fare per l'Anima ;

ciò, che s' afpetta al Bene dell' Anima (a) ? nacchioso? Co' Sacri Espositori dee dirsi , che Non saprei rappresentarvi un più vivo ritratto e nel Mare, e nell'Orto era figura l'Apostolo della vollra miferia , che in un fatto Evange; de' nostri moderni Cristiani . Nel Mare si trattava di un intereffe del Corpo , che era di guadagourfi.il vitto con la pricagione (/) : c fosse pure ttata lunga la nonte. , che non farebbe rincresciuta la veglia ; Nell' Orto si trattava di fare Orazione a riparare l' Anima dapericoli della tentazione (g) : c perche fi tratta dell' Anima, ecco fubito le forprese di una miserabile Accidia (à); perchè si tratta dell' Anima, per un' ora sola non si può resistere al fonno (i). Non altrimenti oggidi.

. 7. Quanti vi fona, che per più ore della notte vegliano nel teatro, nel giunco, nel ballo, c in bagordi, a genio del fenfo, ed a ricreazione del Corpo? (t) Quanti studiano.di, e notte, per acquiftarfi un vano Onore , per guadagnare una lite , per vantaggia fletta ; nel Mare Pietro la dura a vegliare , ed. re i fuoi traffichi , promuovere gl' intereffi affaticar tutta la notte , nell'Orto per un'ora del Corpo ? (1) Ma fi dica a costoro di ricordivario, ch' Egli sia ora si vigilante, or son- se non, come si dovrebbe, affai più, (n) in

(a) Quanta diligentia , quanto labore , quante cura , quanta vigilantia , quanto amore quarunt homines, ut hic diu vivant ! D. Aug. ferm. 39. de Verb. Dom. Tedium a lettione, ab Oratione. a vigiliis , a spiritualibut retrahit . Idem lib. de Contlic. Vitiot. & Virt. cap. 12. 13. 14.

(b) Dixit I-fus Simoni : Duc in altum , & laxate retia veffra in capturam . Luc. s. 4. (c) Et respondent Simon dixit illi : praceptor : per totam nostem laborantes nihil cepimus . Luc. 5. 5. (d) Assumpto Petro , & duobus .... ait illis : Sustinete hic , & vigilate mecum . Matth. 26. 381

(c) Et venit ad discipulos, & invenis eet dormientes, & dixis Petro : Sic non petuistis una hora vigilare mecum? Matth. 26. 40. Simon dormit? non poruisti una hora vigilare? Matc. 14. 36.

(f) Petrus pistator erat , & victum per pistationem querebat . D. Greg. hom. 24, in Evang.
(g) Vigilate , & orate , ut non intressi in tentationem . Matth. 26. 41; Jubet , ut primum vigilemus , & fic vigilantes oremut . Vigilar , qui folicite agit , & bena opera facit . Orig. Trad. 35. in

(h) Et invenit eos dormientes; erant enim oculi corum gravati. Matth. 26. 43. Gravati erant oculi , non tantum corporis , fed etiam Anima . Orig. Tract 35. in Matth. A:edia enim eff quadam trifficia aggravans , que feilicet ita deprimit animum kominis , ut nihil ei agere libeat : feu est quoddam tedium operandi spirituale bonum . D. Thom. 2. 2. quelt. 35. art. 1. , & quelt. 11. de Malo art. 1.

(i) Per totam nottem Petrus vigilat corpori, qui Anima per horam vigilare non petett . Theodoret . in Marc. ta.

(k) Quanta pro ludicris affectimibus molettiffina , & periculoffina tolerantur ? D. Aug. lib. de Patient . cap. 2.

(1) Quanta dura futtinone homines pro vanis honoribus, pro defiderata pocunia, pro rebus, quas vitiofe diltgumt ! Soles , & imbres perferunt , & nolles perpetiuntur infomnet . Idem ibidem cap. 4. & s. (m) Miferere Anima tua , placens Deo . Eccli. 30. 24. Attende ribi : Eccli. 29 27. hoc eff , Anima tue & ejus curan gere . D. Bafil. conc. in illud : Attende tibi . & D. Bern. lib, 1. de

(n) Si tıntam curan impendinus corpori, quod velimus, nolimus, in pulverem redigendum eff. quantam folicitudinem, & curam erg. fulutem Anime debemus apponere? D. Aug. ferm. 101. de temp. Hoe nobis oportet , ut plus de Anime , quam Corporis incolumitate cogisemus . Idem, fet. 88. de temp.

conformità al di lei merito, (a) almeno in uguaglianza altrettanto. (b) In tutto quello, che si propone per l' Anima, si troverà tubito una infinità di pretefti, e di scuse. A benefizio dell'Anima, non puó più la testa all' Orazione applicarsi : la debolezza della complessione dispensa dalla mortificazione, dalla quaresima, dal digiuno: (c) Per l'Anima nulla fi ha di superfluo a potersi fare limofine : (d) e gli affari di casa non lasciano tempo di stare in Chiesa, nè di frequentare li Sagramenti. (e) Ah frivole scuse! (f) Non fi può sorse attendere agli affari domestici, ed anche a quelli dell' Anima? (g) Nell'effere piú sollecitialla cura del Corpo, che a quella dell' Anima, non vi accorgete dell' ignominio fo avvilimento, con che voi disonorate voi steffi, mentre essendo voi per le prerogati ve dell' Anima simili agli Angeli, (h) vi abbaffate fino a raffomigliarvi alle Bestie (i), con le quali si sa comune la vostra vita (4) ?

2. La cagione del disordine è, che non ' confidera ció, che fia quest' Anima. Sban dati fi lasciano andare i pensieri a vagabondare nelle Vanità dietro ai fenfi, e non mai fi raccolgono a conoscere, ed intendere la Verità. (1) Ma fermatevi ciascheduno a rimirare nello specchio della Fede l' Anima vostra. Non vi è Creatura ne più nobile, ne più bella in tutto il Mondo . E' uscita l' Anima im. mediatamente da Dio; fatta da Dio, non come le altre Creature, con la fua voce, ma col suo fiato, che é il suo Spirito; (m) e col configlio della fua infinita Sapienza, ad immagine della sua eccelsa Maesta. (n) Non è ad immagine d' Iddio il Corpo, ma l'Anima: (0) e non è questa una immagine di sola apparenza, come quella, che fi fa da' Pittori, ma é vera, e reale, in cui si è impresso il lume eterno d' Iddio. (p) Siccome Iddio è Uno nell' Effenza, ed è Trino nelle Persone; cosí Una è l'Anima nella sua sostanza, Trina

(a) Serva Animam tuam ; & da illi honorem fecundum meritum fuum . Eccli. 10. 31.

(b) Ad extremum, fi amplius non, vel tantum labora pro Anima tua, qua tan pro carne tua te

laborare consideras . D. August. serm. 55. de temp.

(c) Debilis sum : somach informitatem patior : his non sum assetue: vigilias timeo, '& jejunia, . Hoc oculis , hoc capiti , hoc pesseri nocet : legumina ventosa sunt &c. D. Bern. epist. 1. ad Robert. & Apol. ad Guillelm . & sem. 30. in Cant.

(d) Vix in facularibus invenies , etiam in Regibus . fuperfluum statui : & ita vix aliquis tenetur ad

eleemofynam, quando tenetur tantum ex superstuo statui. Propos 12. damn. ab Innoc. XI.

(e) Ego affero ex longin que merces: Ego fuor simit; Ego a pricola: unde vivam? Osium non habeo, ur obediam Scripture: Pfal. 45. 11. Vacate & videte, quontam ego sum Deus. D. Aug. Enarr. in Pfal. 70.

(1) Que cháritas carnem d'iligere, spiritum negligere? Que discretto, totum dare Corpori, Ani-

me nihil? D. Bern. Apol; ad Guillelm.

(g) Sic te occupabis in domo tua, ut non negligas Animam tuam. D. Aug, serm. 55. de temp. (h) Anima unum Deum colit, quomodo Angeli; Christum super omnia amat, quomodo Angeli & c.

D. Bern. ferm. 27. in Cant.

(i) Si plus de carne; quam de Anima cogitemus, nos arguit Spiritus Sanchus dicens Plal. 48. 13.

Et homo; cum in honore effet, mon intellexit; comparatus est juments inspientibus, & similis factus
est illis. D. Aug. term; 6. de temp.

(k) 1sta falus Corporis tibi cum jumento tuo communis est . D. Aug. ferm. 5. de Ascens. Dom. in

Append. Nolite fieri ficut equus , & mulus , quibus non est intellectus . Pfal. 31.9.

(1) Sicut oculi nostri externa videntes, scipso non vident; sci mens nostra alia videns scipsom non videt, nes scripsorts incumbat. Hinc quod sumus, & quid sumus, ignorantes, negligentissime circa nossisse sissentis. D. Basil. hom. 50. in Hexamer.

(m) Inspiravit illi Animem, que operatur, & insustratur sissinium vitalem. Sap. 15. 11.

(n) Tanta dignitas humane conditionis esse algentary, o injustation folum jubentis sermene, ut alia ope-

ra; sed comello Santie Trinitatis, homo creatus sit all imaginem sui Conditoris. D. Aug. Tract. de Creat. Pri. Hom.

(o) Non habemus in Corporis forma id, quod secundum imaginem Dei eff, sed in Anima . D. Balil.

hom. 10. Hexam.

(p) Signatum est super nor lumen vultus tui Domine. Pfal. 4. 7. Anima est lumine vultus Dei illustrate, & fignata. Heque lumen est totum hominis verum, & eternum Borum. D. Aug. Enarr. in Pfal. 4.

nelle Potenze, Memoria, Intelletto, e Volontá (a). Siccome Iddio é tutto da per tutto in ogni parie del Mondo : Signore , c Padrone dell' Universo ; Così t' Agima é tutta iq ogui parie del Corpo (6) , Signorà , e Padrona di effo ; e delle di lui fensitive passioni (c) .

Non più paralelli ; e stiamo al forte . 9. Vi fovvicae ció, che diffe Crifto alli Discepoli de' Farisei , allorche , dopo avere lor fatto intendere , che si deve rendere a Cefare la moneta coniata coll' effigie di Cefare , foggiunfe , doverfi anche rendere l' immagine d'Iddio a Dio (d) ? Li volle dire, che era dovuto a Cefare il tributo di quel denaro, in cui l'immagine si vedea impressa di Cesare; ed era l'Anima ancora, fatta ad immagute d' Iddio, dovuta a Dio (e). Non diffe Crifto di dare l' Anima a Dio, ma di renderla , di reflituirla , come una cofa , che emanata da Dio , dev' effere di giuttizia rendura. a Dio ( /) . Nulla può offerirli di più accentevole a Dio, che la fua propria Immagine (4) \$ e non e, che gli fia cara l'Anima, quati ne abbia bisogno per qualche maggior suo Bene,

ma è per nottro Bene di noi; poiche vorrebbe falvarla (h) . Ah Fedeli miei! e di quell' Anima, della quale Iddio ne fa tania stima , voi averae si poca?, e trastarla nel Principefco suo grado, come una schiava del voltro Corpo (1)? ed esporta a tanti rischi di perderli , come le nulla a voi v' importaffe , ch'

Ella fi falvi, o fi perda (4) ? 10. Un' occhiata al Crocifisso: e se a farri conoscere il pregio dell' Anima, l'Opera della Creazione non balta, vi farà quella della Redenzione obbligante a farvi con ammirazione, e confusione esclamare: O quanto ! O quanto i'Anima mia è prezio(a (1) ! Ecco in quelte Piaghe, ed in quelto Sangue il va-lore immenio dell' Anima (m) ! Era l' Anima nottra perduta a cagion dell'originale peccato ed è stata redenta dalla potestà del demonio , non con argenio, o con oro, ma col preziofulimo Sangue di un Uomo Dio (n). Non per aliro , che per la faluse dell' Anima noftra . l'Unigenito Figlio del Padre Eterno ha voluto incarnarfi , e travagliare trentatre anni nel Mondó, fino a morire in Croce (e) : e fe

(a) Beata illa Trinitat creavit quandam Trinitatem ad imaginem suam, Animam scilicet rationalem , que ex memoria , ratione , & voluntate conffat . D. Birn. ferm. 45. de diverf.

(b) Sub te erit appetitut ejus , & tu dominaberis illiut . Gen. 4. 7. Princeps creatut et , Princeps affelluum , ut iit onnibut imperet . D Bafil. hom. 10. in Hexamer.

(c) Sicut Deut ubique totus est, omnia vivificant, & gubernant; fic Anima ubique in fuo corpore

tota eff , vivificant illud , movens , & regent . D. Aug. Traft. de Creat. Primi Hom. (d) Ottendire mihi numifma cenfut , & illi obtulerum ei denarium : & ait illis Jefus ; cujus eff image Anc , & Superferiptio ? Dicunt et : Cafaris . Tunc ait illis : reddite ergo , qua funt Cafaris , Cafari,

O que funt Dei , Deo . Matth. 22. 19.

(c) Numisma Casaris in auro est , in que est ejus image depicta . Dei autem numisma home est , in no est ejus imago figurata . D. Hilat. can. 13. in Matth. Imaginem fuam , nummum fuum exigit Deus. D. Aug. Enarr. in Pial. 102.

(f) Non dixit; Date; fed: Reddite: Debitum enim eff . Deut tibi tradidit Animam; ei erge hanc reslituat . Theophyl. in Luc. 20.

(g) Des nihil potett effe acceptiut imagine fua . D. Bern. ferm. ag. in Cant.

(h) Postulat Animam a nobis Deut, non quia necesfarium habeat, ut ei aliquid tribuamut : fed ut pottquam ei dederinat , hoc ipfum nobit tribuat in falutem . Orig. apud D. Thom. in Cat. Luc. 20. (1) Cur malorum affeliuum famulam facis Animam , que Principatum corporis, & affelionum ejus

4 Conditore Deo fibi concreditum habet ? D. Bafil. conc. in Pfal. 61. (k) Salutis reus existis , qui pericula nen vitavit . D. Aug. lib. s. de Ser. Dom. in Mont. cap. 3.

Pro jactura falusis nulla cunctatie . D. Bern. lib. 4. de Confider .: Anime yere nulla ratio . D. Chryfost, hom. 42. ad Pop. (1) Quam pretiofa fuit Anima mes in oculit tuit ( Domine )! apparet qued ffulte egerim , & igne.

Paverim multa nimis . 1. Reg. 26. 21. (m) Unicut Filius Dei fanguinem fuum fudit in pretium pre nobis . O Anima erige te , tanti vales .

D. Aug. in Pfal. 102.

(n) An neftitis, quoniam... non effit veffrit empti enim effit pretio magne . t. Cor. 6. 19. Scientes quot non corruptibilibut auro , vel argento redempti estis, fed pretiofo Sanguine Christi . 2. Pets. 1. 18. (0) Grede in unum Dominum Jesum Christum , Filium Des Unigenitum , qui propter nos homines , & propeer nostram falutem defendit de colis , & homo faltur ett. Crucifixus etiam pro nobis, Sym. Nic. quest' Anima fosse un poco di che, farebbe Egli venuto a comperarla con la fofferenza di tante ignominie, e di tante pene (a) ! S' interroghi l'amantiffimo Salvatore, che abbia fatto in tutto il corso della Sua Vita . Egli ci risponderà ció, che nell' Evangelio ha giá detto, di aver fatto un' Opera fola : e benchè tante siano state le di lui opere , al dire di San Giovanni, che tutte non si potrebbero scrivere (b); vero è nulladimeno, Una sola effere stata l' Opera sua, che su la Redenzione ordinata alla salute delle Anime (c): perchè veramente tutto ció, che Gesti Crifto ha detto, e fatto, e patito; tutte le Virtii, che ha predicato; tutti i miracoli, che ha operato; tutti i Sagramenti, che ha iffituito; tutti i tormenti, che ha fopportato; tutto fu nonper altro, che per la falute delle Anime; e quando nella Croce gridó, che avea fete, non altro era la di Lui fete , che un desiderio ardente della falute delle Anime (d). Che errore perciò fi deve dire effer questo, di non fare Itima dell' Anima, che Gesir Crifto ha stimata più preziosa del suo santissimo Sangue (c)

alla fantafia (f) . Se voi vi foste ritrovati a piè della Croce lá sul Calvario a cogliere in una tazza di vetro quel Sangue Divino, ed inestimabile , che grondava dalle piaghe di Geals Crocififfo, con che circospezione lo porterefle attorno, per la paura d'inciampare, e di (panderlo? e con che gelofia lo conferverefte ben cuftodito (g)? Ma quello Sangue, dice San Bernardo, non è che un prezzo aborfato dal Salvatore per la Redenzione dell' Anima : ed el' Anima più preziosa, che il Sangue; avendo Egli dato il Sangue per l' Anima. Tenendo voi dunque l'Anima nel voftro Corpo, fragile più del vetro , in mezzo a tanti pericoli, con che riguardo, e cautela dovete voi diportarvi, acciocchè essa non vada a male (h)? Si dice nella Scrittura, che sta l' Anima vostra nelle vostre mani; perchè a ció . che si ha nelle mani , si ha l' occhio ; ciò , che fi ha nelle mani , non fi perde di vitta ; nè va in dimenticanza , ne fi trafcura ( i ) . Che fe colpa di grave negligenza per voi farebbe il non tenere nelle mani ben custodito il Sangue di Gesú Crifto; quanto più farete accufati colpevoli, fe non avrete cuttodita quett' Anima at. Mi renderó più sensibile, ragionando che dalla Divina Provvidenza (4) vi si è confida-

(a) Totus ifte Mundus ad untus Anime pretium affimari non poteff : non enim pro toto Mundo Deus Animam fuam dare voluit, quam pro Anima humana dedit. Quale Anime pretium, que non nist san-guine Christi redimi poinit? Es su pro mhito das illam? D. Bern. lib. Medit. cap. 3.

(b) Sunt alin multa , que fecit Jefin ; que , fi feribantur per fingula , nec ipsun arbitror Mundum

capere poffe eat , qui peribendi funt libri . Joann. 21. 25. (c) Unum oput fect . Jo. 7. 21. Ejus oput eft falvum facere hominem . D. Aug. Trad. 20. in

Jo. Miste me Pater , ut per sciain opus ejus : Jo. 4. 34. Salus hominis perfectio operis ejus est . Orig. Tract. 12. in 'Jo. (d) Dominut Jefes Christus nihil feite preter nottram salutem: D. Bern. Epist 385. ad Novi-ter Convers. Forum Animam stite, pro quibus singuinem fudit . D. Ang. lib. 83. Quart. qu. 64.

(e) Qui redemptut es pretiofo fanguine Agni im paculati, cur tantum pretium vilipendit? Guerric. Abb. ferm. de Miferia hum. Inter Opere D. Bern. tom. 3.

(1) Ut ex his , que animus novit ; furgat ad incognita , que non novit : quaterus exemplo visibilium , fe ad invisibilia rapiat , & per hot , quod feit notum diligere , difeat & incognita amare . D. Greg. hom. 11: in Evang. (g) Si Millantem in Cruce Domini Janguinem collegiffim , effitque repoficut penes me in vafe vitreo,

uod & portari feptus oporteret ; quild animi habiturus effem in diferimine tamo ? D. Bern. fer. 3, in Advent. Dom.

(h) Certe id fervandum accepi , pro que Mercator non infipient , ipfu utique Sagientia , fanguinem illum dedit . Sed & habeo thefaurum iffum in vaft fillibut, 2. Cor. 4. 7. & quibus multo plura . quam vitreis, imminere pericula videantur. Idem ibid.

(i) Anima mea in manibut meis semper . Pf. 118. 109. Sicut qued in manibut notfris tenemus , non facile obliviscimur ; sic nunquam obliviscamur negotium animarum nostrarum , & illa in nobis cura

principaliter vigeat . D. Bern. ferm. 3. in Vig Nativ. Dom.

(k) Quid ego infelix ? Quo me vertam , fitantum thefaurum , fi hoc pretiofum depositum , quod fibi Christus janguine proprio pretiofius judicavit , contigerit negligentius custodire ? Idem ferm. 3. in Adventu.

ta (h); ed udirvi dire dalla vostra Coscienza,

che questo Crocifisto, Uomo Dio, fra pochi

momenti ha da effere vostro severissimo Giu-

dice , quale fará allora la voltra disperazione e costernazione (i) ? Quali saranno li vostri

affanni, allorche dal Sacerdote vi fi leggeran-

no quelle parole di Santa Chiefa (1). Esci Ani-

ma Cristiana da questo Corpo nel none dell' Eterno

Padre che ti creò: nel nome di Gesh Cristo, che

12. Deh cari Uditori mici, abbiate la Bon-

fpendefte ricchezze immense ad alimentar tut-

con la fus Paffione si comperò ?

fidata ? Vi fara fensa a giustificarvi nel Tribu-

nale d' Iddio (a)?

12. Voi , che di quell' Anima non volete concepirne adesso una giusta Idea, ricordatevi, che ha da venire un tempo, e presto, in che la concepirete, ma a vostro danno, allorche in punto di morte vi fi prefentera il Crocififfo . Vi fovvenirá allora con viva, e forte impressione, come Gesù Critto non ha risparmiato per l'Anima vostra ne lagrime, nè sudori, nè sangue (b): ed o Anima, voi direte, Anima mia, quanto a Gesú fosti cara! Quanto appresso di me sosti vile (c)! mà o penfiero dell' Anima, quanto vi farà nelle vestre agonie di pena (4)! Al vedere un Dio Umanato che ha dato il Sangue, e la vita in giusto prezzo per l' Anima, (e) che tanto ha patito , lacerato da flagelli , trafitto da fpine , e da chiodi per l'Anima (f); e tutto fi è fagrificato, e confumato, non per altro, che per falvarla (g) : e vedere in quell' iftante anche poi, come quest' Anima sia stata si poco da voi stimata, aí poco amata; ed anzi piúttofto odiata, e con tante iniquitá maltratta-

tà a sopportarmi; e ricevete in bene ciò, che vi dico per voftro Bene (/). Non afpettate a pensare all' Anima fino a quella ultima ora , in che il pensarvi non vi farà di giovamento, ma di amaro, ed infruttifero pentimento (m). Pensatevi adeffo : ed a che Anima stimate voi, ch' io vi dica di penfare? Non dico, all' Anima de'vostri Parenti, o de'vostri Amici, o de'vostri Profimi, che pure ogn'una sarebbe degna del vostro zelo ; e n'avreste gran merito a procurar di falvarla (n), più di quello, che fe

ti i Poveri (0) . Ma vi prego di pensare , e di Tom. VII. (a) Vide quid tibi ante Tribunal illud terrificum respondendum set de co, quod acceperis in vanum

Animam tuam , & Animam talem . D. Bern. epift. 104. ad Magiftr. Gualter. (b) Tune nox ficut dies illuminabitur . Pfal. 128. 12. Agnofice homo, quam nobilis ett Anima tua,

Pro Anima Chriftus lacrymas fudit & fanguinem . D. Bern. lib. Medit. cap. 3. (c) O quam tibi fuit cara Anima mea , bone Jefu ! D. Born. Lamens. in Paff. Dom. Vide Domine , quemiam falla fum vilis . Thren. 1. 11. Quam vilis falla nimis . Icr. 2. 36.

(d) Quo minus hoe nune non cogitat , miserior , & miserabili or eris . D. Aug. de contr. Cord.

cap. 6.

🛊 (c) Ecce quid emit Christus! Ecce pro quo sanguinem dedit! Ecce mercator ossendit pretium! In facco ferebat pretium nostrum ; lancea perfossa est saccus : manavit sanguit , & Anima redempta est 🖫 D. Aug. enarr. in Pf. 21.

(f) Quarel Qua mercede tanta paffut est Christus? Omnia ista que paffut est, pretium Anime Ibidetty. (g) Christus dignum duxie pro Anima alapas, vincula, sputa, irrisiones perferre; necnon crucem, claves, telumque fuscipere. Attende humanitatem affectam sagris, laceratam suppliciis, deputatam cum mortuis . D. Aug. lib. Medit. cap. 4.

(h) Qui faciunt peccatum , & iniquitatem , hoftes funt Anime fue . Tob. 12. 10. Qui diligit ini-

quitatem , odit Animam fuam . Pfal. 10. 6.

(i) Judex erit terribiliter diffricus ; & tunc teconsciencia confundet , ingenti horrore concusto , & eum nullam excusationem habeat , desperatione deficies . D. Aug. de contr. Cord. cap. 6. , & D. Bern. lib. Medit. cap. 2.

(k) Proficifeere Anima Christiana in nomine Patrit . . qui creavit te : In nomine Jefu Christi , Fili;

Dei vivi , qui prò te paffia est . In Commend. Anime .

(1) Supportate me; emulor enim vos Dei emulatione . 2. Cot. 11. 1. In mansuetudine suscipite infitum verbum, quod potest falvare Animas vestras . Jac. 1, 21. (m) Instabit enim tibi repentina pernicies ; & o quantum te ipfum dilaniabit ! o quantum ingemiscot.

fruffra poemitentiam ob mala confilia agent ! D. Bafil. conc. Exhort, ad Bapt. (n) Qui converti feceris peccatorem , falvabit Animam ejut , & operies multitudinem peccatorum .

Jac. g. 20. (0) Quanto melius eft Anima , quam corput , tanto meliore funt , que ad falutem Animarum , applicarvi a tener conto dell' Anima, che è voftra di voi, e che deve importaryi più che la falute del Mondo tutto (a) . Effendo voi folitidire, che ogn' uno è obbligato a tenere conto del suo; che cosa vi è, che sia tanto voftra, quanto l' Anima? Vostra non è quella roba , che possedete ; poiché , vogliate , o no, dourete nella morte lasciarla addictro; edévoltro bensi quel corpo, che avrà con voi da rifuscitare all' Eternità ; ma l' Anima non folamente è voftra, ed unicamente voftra; ma è anzi una stessa cosa, che voi (b). Perchè dunque tenendo voi conto di tutto quello, che è voftro : ed effendovi cara ogni cofa , che é vostra; non vi è poi cara!' Anima, e non ve ne fate conto, esponendola a tanti rischi di perdersi (c)?

14. Praticamente offervatelo, fe viè cofa appresso di Voi, della quale meno siate solleciti ad averne cura , che dell' Anima Vostra . In Cafa si tiene sotto chiave il grano, il vino, e più che si può, sutt' altro, che sia apprezzevole : e fe vi fi odono i ladri, fi grida, Aju-

to (d): e per ogni fospetto di rubamento si veglia (e): e dell' Anima che gelofia fe n'ha? di quell' Anima, di cui siete obbligati averne una fomma cura (f), in vigore del Precetto, che tante volte vi & eripeturo da Dio (e)? fi lascia l' Anima nell' abbandono , come se non fosse vostra, e non v' importasse, che poco, o nulla. Vada l'Anima nelle mani di un Compagno Il più discolo, con cui si parli di tutto (h); nelle mani di una Donna , la più libertina , capace di far di tutto (i): nelle mani di un Teologo , il più adulatore , che paffi tutto (4) . Vada l'Anima in tutti que' luoghi , ne' quali fi fa , che fi pecca , e per lei vi fono mille pericoli di contaminarii, e di perderfi (1): Tutto ció fi ha per niente , e non fa cafo. Ma che malvagitá (m), che furinta pazzia é questa (n) , in legna di effere mai compatita (0)? Perduta che siasi la Roba, si hanno mezzi , e maniere di racquittarla : Ma perduta l'Anima, non ci è rimedio a ripararlene il danno mai più (p). Perduta l' Anima, tutto per Voi è perduto, perduto il Corpo, perduto

guam que ad fuffentationem corporum minisfrantur . D. Chryfost. bom. 34. ia Matth. Si immenfas pecunias parperibus eroges , plus tamen effeceris , fi un un convertes Animam . Idem hom 9. in 1. Cor. (a) Quam enim dabu homo commutationem pro Anima fua : Matth. 16. 26. Non habet aliquid ho.

mo, quod dare poffit , quaf commutationem pro Anima fua . Orig. Tract, a. in Matth. 16. (b) Aliud fumus nor igff ; aliud , noffra : & aliud , que circa not funt . Nos quidem Anima fumus: mostrum vero est corpus ; circa nos autem funt pecunia , & reliqua vice fupellen . D. Basil. conc. Attende tibi .

. (c) Omnia tua tibi cara funt ; eur tibi ipfi vilis et ? D. Aug. ferm. 12, de Verb. Dom. (d) Si fures introffent ad te , fi latrones per nottem , quomodo conticuifes ? Abdi. 1.5.

(c) Si feiret Paterfamilias qua hora fur veniret , vigilaret utique, & non fineret perfodi donum fuam Luc. 12. 39. (f) Summas fibi folicitudinis partes falut , que fumma eff , vindicare deber . D. Bucher. Brille

Paren. ad Valerian.

(5) Cuffedi Animam tuam folicite . Deut. 4. 9. Hee dicit Dominus ; Cuft dite Animas veffras . Jer. 17. 21. Salvate Animas veffrat . Jet. 48. 6. Salvet unuf ui fue Animam fuam . Jer. 51. 6. Cum. metu & tremore veffram falutem operamini . Philipp. 2. 12. Omni folicitudine . 2. Cor. 8. 7. Solicitudine non pigri , spiritufer entes . Rom. 12, 11.

(h) Quit mi ferebitur ei qui comitatur cum viro iniquo & obvolutut eff in peccatis e jui Bccli. 12.13. (i) Mulier viri pretiosam Animam capit. Prov. 6, 26. Preparata ad capiendas Animas. Prov. 7.10.

(k) A Confiliario ferva Animam tuam . Eccli. 17. 9. ab hit qui faciunt pulvillos ad capiendas Animar . Bzech. 13. 18.

(1) Ubi furtum & fictio , corruptio , turbatio , & perjurium , Dei immemoratio , animarum ininatio . Sap. 14. 25.

(m) Vos facitis malum grande centra Animas vestras. Jcr. 26.17. Nequam est despiciens Animam fuam . Eccli. 14. 8. (n) Velut fi avit festinat ad laqueum , & nescit , quod de periculo Animasua agitur . Prov. 7. 23

Quid perdis Animam tuam in furore tuo? Joan. 18. 4. (0) Peccantem in Animam fuam quis juftificabit ? & quis honorificabit exhonorantem A imam fuam?

(p) Si divitias perdideris, potes eas redimere. Animam perdens non poteris aliam Animam dare;

fed neque aliquid aliud . D. Chryfost. hom. 56. in Matth.

to (a); e tutto perduto per fempre (b).

15. Capite bene , che è rilevantissimo , ed inevitabile il Punto. O falvarti, o dannarfi (c). Non v'è nè luogo, nè partito di mez-20 (d) ; ne fi è in evento di poter effere Neutrale ; perchè chi non si salverà , infallibilmente si dannerà (e) . Il Paradiso, e l' In-ferno ora è di Vostra elezione . E'in potere del Vostro libero arbitrio, siccome il Bene, ed il Male, così il falvare l'Anima Vostra nel Regno eterno de' Cieli, ed il condannarla al fuoco eterno co'Diavoli (f) . Ah miei dilettiffimi ! Poffibile, vi fia per voi bisogno di ragioni, e di stimoli per eccitarvi, ed indurvi ad avere premura della Vostra eterna Salute (g)? Ma a che fare siete voi qui nel Mondo? La Divina Provvidenza, che non fa indarno mai cola alcuna, bisogna necessariamente,

il Mondo, perduto il Paradifo, perduto il tut- che vi abbia ordinati ad un qualche Fine, allorche vi ha cavati dal nulla (h). Mi fi dica a. dunque : a che Fine fiete Voi stati creati ; ed a che fare fiete qui in questo Mondo ( i ) ? Pensierosi vi raffiguro ; ma ecchè? Egli è già tanto tempo, che siete al Mondo; e non sapete per anche quello, vi fiate a che fare ?

16. Vi ha forse creati Iddio, affiche attendiate, o a farvi Ricchi nell' accumular della Roba (4), o ad acquitturvi stima, e riputazione ( / ); ovvero a darvi ne' piaceri bel temρο (m), vivendo in fanità, e leggiadria (n), con tutte le comoditá, e prosperitá, senza veruna avversità, che vi assligga (o)? No, certamente, grida la Ragione; e grida più forte la Fede . Una cosa, che in se stessa è vile, e caduca, non può effere l'ultimo Fine di un' Anima, che è creata Immortale. Noi crediamo questa Evangelica Verità, che dopo

(a) Si te amiferis, omnia in te perdis, Salvian, Lib. 4, contra Avarit. Eccles.

(b) Cum exierit Spiritus non revertetur, nec revocabit Animam, que recepta eff. Sap. 16. 4. Si esciderit lignum ad Austrum; aut ad Aquilenem, in quoenmque loco ceciderit, ibi erit. Eccles, 11. 2. (c) O homo aut gehennam time , aut Regnum tibi vindica . D. Bafil. conc. Exhort. ad Bapt, in fine .

(d) Aut in Regnum aternum, aut in ignem aternum sundum est. Nullus est medius locus, nec ullum medium in Evangelie invenimus . D. Aug. ferm. 14. de Verb. Apost,

(e) Qui in Regno non erit , proculdubio in ignem mittetur aternum . D. Aug. ferm, 14. de Verb. Apost.

(f) Deut reliquit hominem in manu confilit fui . . . appofuit tibi aquam . & i enem : ad quod volueris , porrige manum tuam . Ante hominem vita . & mor : ; bonum , & malum , qued placuerit ei , dabitur illi . Eccli. 15. 14.

(g) Confidera , quad hadie propofuerim in confpellu tuo vitam , & bonum , & e converso mortem , & malum . . . Testes invoco coclum , & terram , quod proposuerim vitam , & mortem . Elige vero vitam . Deut. 20. 15. 19.

(h) Qui operatur omnia secundum confilium volunte it sue . Ephes, 1. 15. Necesse est dari in Deo Providentiam , que est ratio ordinis seu dispositio rerum in finem . D. Thom. i. 2. Quest. 22. art.t. (i) Ad quid veniffi ? Hoc primo considerare debes, ad quid, & propter quod veniffi . D. Beta.

Opuic. Ad quid venifti .

(k) Imposibile eff , ultimum Finem hominis in divitiis effe , quia divitia funt propter sustentandam ejus naturam ; non eff autem homo propter divitias . D. Thom. 1. 2. Quæft. 1. art. 1. Sed Finis Boni noffri eff , propter quod amantur catera , ipfum autem propter feipfum . D. Aug. Lib. 19. de Civit. Dei cap. 1.

(1) Imposibile eff , Beatitudinem confestere in honore , quia Beatitudo eff in Beato . Honor autem magis est in honorante, quam in honorato. Honor est testimonium excellentia; sed non facit hominem

excellentem . D. Thom. loc. cit, art. 2.

(m) Si voluptas corporea Beates efficere poset, nihil cause effet, quod pecudes quoque beate este dicantur . D. Thom. 1. 2. Qualt. 2. art. 6. Si hic eff finis laborum noffrorum , quid habes amplius jumento? D. Bernard, Epitt. 104. ad Mag. Gualter.

(n) Impossible est, quod ultimus Finis hominis fit in bonis corporis; quia Corpus est propter Animam: & fecundum bona corporis homo a multis animalibus superatur . D. Thom. 1. 2. Qualt. 2. art. r.

(0) Home brevi vivens tempere repletur multis miferiis . Job. 14. 1. Sed Beatitudo excludit miferiam ; Ergo bome in hac vita non poteff effe beatut . D. Thom. 1, 2. Quelt. 5. attic. 3.

la presente Vita ve n' è un' altra, la quale é eterna (a); e nella quale un fommo Bene pienamente fi gode (b). Non é dun que il noftro ultimo Fine in quefta Vita terrena, non è nelle ricchezze, non è negli onori, né ael godimento delle Greature, che mon possono faziare mai, ne acquietare il nostro umano appetito (c) . E' posta l'Anima nostra nel mezzo tra la Terra, ed il Cielo; ed essendosi fatto per l' Anima tutto ciò, che è nella Terra, non é fatta l' Anima, che solamente per Dio, regnante con augustissima Gloria per tutti i fecoli de' fecoli in Cielo (d) . Per quefto Iddio la creó a fua immagine , acciocche effa intenda la propria fua eccellenza, che è ftata fatta unicamente per Dio (e); e che fuori d' Iddio nulla v'e che poffa appagarla (f), e che in Dio solo può ritrovare la sua vera feli-

Bene (h) , cui non v'è , nè puó darfi , ně immaginari verna altro comparabile Bene(i).

17. Verità certiffima , e di altiffima confeguenza! Voi non fiete, o nobili, al Mondo per grandeggiare; nº Voi o Negozianti, per trafficare : ne Voi o Dotti , per fare pompa delle Voftre scienze (4), ne Voi, chiunque fiate, per fare qualche figura in quelta vita, che passa . Voi tutti siete qui pellegrini, ed in viaggio verío all' ulumo voltro Fine; che è nell' Eternità (/); e tutti generalmente Ricchi, e Poveri, Letterati, ed Idioti, Uo. mini, e Donne, vi ha fattinascere la Provvidenza per questo, acciocchè ciascheduno nel voftro flato, viviate a Gloria d' Iddio (m). e con fedeltà lo ferviate, ed arriviate poi, a goderlo con eterna Beatitudiae in Cielo . Questo, e non altro, è il Vostro ultimo Fine: citá (g); come che Iddio folo è il fuo fommo (n) e questo ha da effere l' unico oggetto de

(a) Credo vitam eternem . Symb. Apolt. & procedent , qui bona fecerunt , in refurrectionem vite. Joan. 5. 29. Ubi mors ultra non erit , neque luctus , neque doler . Apoc. 21. 4.

(b) Vita sterna eff fun mum Bonum , propter quod eff amaudum , quidquid aliud amatur . D. Aug-

Lib. 14. de Civit. cap. 25. & Lib. 19. cap. 4.

(c) Ultimus Finis eff , in que totaliter fatiatur appetitus , nullum autem bonum creatum quietare poteff volunt atem hominis . D. Thom. 1. 2. Quait. 2. art. 8. (d) Anima humana in quodam medio condita, & polita eff ; ut fub ipfa effet Mundus ; super ipfam

Deut , fuper ipfam , a quo , & ad quem , & propter quem falta est ; fub ipfa quod propter ipfam faltum eff . Guerric Abb. ferm. 3. in Fetto Sanct. Petri , & Pauli .

(c) Feciffi me , Domine , ad te ; & inquietum eff cor weum , donce requiefcat in te . D. Aug.

Lib. 2. Conf. cap. 1. (f) Satis offenditti, Domine; quam magnam Creaturam rationalem feceris, cui pullo modo fufficiat ad beatam requiem , quidquid te minus eff . Idem. Lib. 13. Confest. cap. 8.

(g) Ideo ad imaginem Dei fasti fumus, ut intelligamus, que fit estimando Patria, que fit vera

Beatirudo, que eterna vita, & vera felicitas. D. Aug. ferm. 50. ad Fratt.

(h) Deus est nobis bonorum fimma, & fimmum Bonum . Eb est omnins tendendum : ad id omnia confilia nostra referenda . D. Aug. Lib. 1. de Morib. Eccle. cap. 8. (i) Die Anima men Deo: Quis es Domine? Certe tu folus es quod es . Id es quod nihil majus exco-

gisari poteff , nec melius . Tu quoddam fummum Bonum , ex quo emne Bonum . Idem Lib. de Spir. & An. cap. 62. (k) Hac dicit Dominus : Non glorietur Sapient in Sapientia fua , & non glorietur fortis in for-

eitudine fua , & non glerietur dives in divitiis fuis ; fed in hoc glorietur , feire , & noffe me . Jer. 9. 22. (1) Cur fum quendam currimus omnes , ad proprium Finem festinantes ; quapropter fumus omnes

in via . D. Balil conce in Pfal. 1. Praterit enim figura hujut Mundi . 1. Cor. 7. 31. Non

habemus hie manentem civitatem, fed fururam inquirimus . Hebr 13. 14.

(m) Vos telles mei , dicis Dominus , ut sciatis , & credatis mihi , d' intelligatis , quia ego isfe sum ; I non est alsque me filvater, I in glorium meam creevi te. 1[a. 43, 7, 9, 12.
[h. salicado tibi, o homo, juid sti Benum, I aud Dominus requirat a te, utique facere justium, I salicado i A salicado to to to bushes. 6. 8. Finit Boni oppellatur, you quisque aum pervenerit , Beatus eff . D. Aug. Lib, 8. de Civ. Dei cap. 3. Ad quidquid alied perveneneris , trans ufquequo pervenias ad Finem . Quis est Finis? Mibi autem adharere Deo , bonum

off . Idem enarr, in Pfal. 72, 28,

Vostri pensieri , de vostri Affetti , e di ogni

Vostra premura (a). 18. Dopo aver Salomone scritto il suo libro dell' Ecclesiaste, in cui dimostra con le proprie sue esperienze, che tutto ciò, che e nel Mondo, è una Vanità (b); affinche si ami la Verità (c), cosi lo conchiude con questa nurea Sentenza, che ogn' uno adunque coll' ubbidire , e fervire a Dio proceuri la sua eterna Salute : imperocche questo è il Tutto dell' Uomo (d); e fenza di questo, soggiunge S.Agoffino (e) , ogni altro Tutto è niente . Ponderatene il fentimento . Si ha fatto il tutto, fe si giunge col santo Timor d' Iddio a salvarsi : e fe non fi fa queffo , che l' Anima non fi falvi , non s' ha fatto niente, per quanto riefca felice ogni qualunque intrapresa . (f ) Un coltello, che è fatto per tagliare, fe non taglia, è un coltello buono da niente : una penna temperata da scrivero de alla scrittura non serve è una penna buona da niente. Anche un Uomo, una Donna, posti al Mondo, per opera-re nel servizio d'Iddio la loro eterna Salute, fe non fanno quel , che fi deve al confeguimento di questo Pine, sono un Uomo, ed una Donna da niente : un Uomo, e una Donna, che hanno ricevuto l' Anima în vano, mentre tutte le loro occupazioni fono dietro alla Va-

nitá, in dementicanza dell' Eternitá (#) . 19. Quelt'è , che deve in primo luogo faperli, e temerli, e tenerli, non effere noi fatti per la Terra, ma per il Cielo (4): Quefto, che è in primo lungo d'aversi a petto, e da cercarfi,il Regno de' Cieli , ove fia l' Anima nostra eternamente Beata (i) . Dio, ed Anima; Anima, e Dio, hanno da effere i due foli oggetti della nottra mente, e del no. ftro cuore (t) : e nondimeno, qual cecità ! quale obbligo ! Si dia un' occhiata al Mondo . Chi attende allo studio, e chi al giouco; chi penfa alle liti , e chi ai negozi ; chi travaglia a cercare onori , e chi roba . Ma ed a fervire Iddio? a salvare l' Anima? O quanto pochi ! e che altro perció fi può dire, fe non che s' abbia bevuto quel calice di stupidezza, di che parlava il Profeta (1) ? O figliuoli degli Uomini, dov' è qui il fenno ? dove il giudizio(m)? Non fare più itima dell' Eternità, che del

(a) Unam petit a Domino , hanc requiram , ut inhabitem in domo Domini , ut videam voluptatem Domini . Pfal. 26. 4. (b) Vidi univerfa , que fiunt fub fole ; & ecce univerfa vanitat , & affictio spiritur . Eccl. 1.14.

(c) Totum librum Ecclafiattes de vanitate hujus vita confripfit vir Sapientiffinus , non utique ob aliud, nift ut cam vitam defideremus, que veritatem non habet fub fole, fed fub illo, qui fecit folem . D. Aug. Lib. so de Civ. Dei cap. 5.

(d) Finem loquendi pariter omnet audiamus, Deum time, & mandata ejus observa: Hic eff

enim emnis homo . Eccle. 12. 13.

(c) Ille Sapiens hunc librum fic concludit : Deum time , & mandata ejus observa ; hoc est enim omnis homo . Quid breviut , verius , jucundius , falubrius dici potest ? Quicunque eft hoc . eff cuffor utique mandatorum Dei , queniam qui hoc non eff , nihil eff . D. Aug. lib. 20. de Civit. Dei cap. g.

(f) Hoc est omnis home : Ergo fi hoc est omnis home , absque hoc nihil est omnis home . D. Bern.

Serm. 20. in Cant.

(g) Accepit in vano Animam fuam . Pfal. 23. 4. Qui Animam fuam immortalem fentiens , eam in rebut non permanentibut deputavit , & aternitatem non defideravit . D. Aug. Enarr. in Pfal. 23. (h) Hoc noffe primitus, & tenere debemus, non ad prafentis temporis bona nos factos effe, fed ad

nescio quid aliud , quod Deut jam promisie , & homo non capit . D. Aug. Serm. 127. de Femp. (i) Querite primum Regnum Dei , & Justitiam ejus. Matth. 6. 33. Regnum Dei , in quo est

Gloria Sanctorum , & Justitiam ejus , idest viam Pietatis , per quam itur ad Regnum : hoc est enim Juffitia Dei , odiffe , quod edit Deut , & amare , quod amat . D. Chryfolt. hom. 16. in. Matth. oper. imperf. (k) Sordidus est amor quarumlibet rerum , prater Animam , & Deum . D. August lib. de Uti-

lit. cred. cap. 16. Vanitat vanitatum , & omnia Vanitas , peater amare Deum , & illi foli fervire. Kemp. lib. 1. de imit. cap. 1.

(1) Elevare, elevare, & consurge Jerusalem, que usque ad fundum calicem soporis bibisti, & potaffi ufque ad feeces . Ifa, 51. 17.

(m) Filii hominum usque quo gravi corde? ut quid diligitis vanitatem , & quaritis mendacium? Pial. 4. 2. Quando finem habituri estis fallaciarum? Ut quid vultis beati effe de infimis ? Ut quid

Tempo? Non più stima dell' Anima, che del Corpo? non più del Ciclo, che della Terra? Io non fo, fe, peffa darfi peggior follia: e ve ne do la prova nel più grand' Uomo, di quanti fiano ftati fin' ora al Mondo (a) .

21. Chi fu più favio di Salomone, che ebbe la Scienza infufa (b), e superò col suo sapere la Fama (6) Niuno è stato, ne sará mai che nella Sapienza, e prudenza posta a Lui pareggiarfi : e pure udite ció , ch' ei di fe laid icritto ne' fuoi Proverbj : Io fono, dic' egli , il più (tolto , il più infipiente di tutti gli Uomini (d) : Ma come (tolto, e più di tutti, il rinomato si favio ? Egli fteffo ebbe a dirlo, che fu stoltiffimo, perchè verfato nelle feienze del Mondo, non imparò la Sapienza, e la Scienza de' Santi, che è il fanto Timor d' Iddio (e). Fu Egli intendente del tatto, ma fi muto, e divenne ignorante in quello che più gl' importava (f). Fece suo ultimo Fine le Creature, tutto intento a goderle (g), mentre fuo ultimo Fine era Iddio; e niente egli ebbe tempo; e non penfate ad apparecchiarvi una

peró né di prudenza, nè di faviezza; e fu foiocchiffimo (A); degno di effere annoverato co' Reprobi (i) . Questa è la vera scienza , detta nella Scrittura la Scienza di Dio, la fcienza dell'Anima, la Scienza della falute(4) la Scienza de' Santi, e la Scienza perfetta (1); fapere praticamente falvarfi, Chi fa questa, ela mette in opera (m); ed in effa virilmente fi e ercita (n): fi pud dire, che veramente fia Savio, giudiziofo, e prudente (o). Chi non fa questa ,ancorchè sappia tutte leScienze,ed Arti umane, fi deve dire uno sciocco, e scioperato, e da niente (p) . Non fa cafo, che fia uno ignorante ne' Mitterj della natura, ed in tante altre cofe del mondo: se egli sa, ed anche sa quello, che è di necessità per salvarsi;ad esso lui tanto batha, perché v' è in questo solo il suo Tutto (q). 22. Laonde foffrite pure, o Mondani, il ginfo rimprovero, che viene a farvi l'Aposto.

bilire, ed avvantaggiar la Vostra Casa nel

mell' antietà di sta-

lico Zelo . Voi , che vi

temporalium rerum amore detinemini? Ut quid tanquam prima, extrema sectamini? D. August. enarr. in Pfal. 4.

(2) Salomon omnibus Regibus preclarior fuit . D. Chryfoft, hom, 13. in Matth.

(b) Ecce deditible cor spiens, or intelligens, intentum ut nullus ante te similis tui fuerit, nec post to surrecturus fit . 3. Reg. 9. 12. Salomoni tanta est donata Sapientia, ut etiam his omnibus, qui fuerunt ante illum , videatur of pralatus . D. Aug. conc. 22. in Pfal. 118.

(c) Regina Saba pottouam vidit Sapientiam Salomonis, non erat pre stupore ultra in ea spiri-

tus; dixirque ad Regem Vicisti famam virtutibus tuis . 2. Paralip. 9. 3.

(d) Stultifimus fum virorum, & fapientia hominum non est mecam . Prov. 30. 2.

(e) Non didici Sapientiam , & non novi fientiam Sanctorum . Prov. 30. 3. Initium Supientia Timor Domini . Eccli. 1, 16.

(f) Apparet in Salomone, diver it temporibus, & mira excellentia, & mira subversio. D. Aug. lib. 22. contra Fauft, cap. 88.

(g) Salomon domum habuit plenam mulieribus alienigenis, colentibus Deos falfos, et ipfe ab e's Rex , aliquando Sapiens , in eandem Idelatriam dejettus eff . D. August. lib. 17. de Civit. Dei

cap. 8. Mulieribus delectabatur, & per hoc percabat , Idem lib. Quæft. Vet. Teltam. par. 1.n.68. h) Si quis erit consummatus inter filios hominum; ff ab illo absurit Supientia tua, Domine, in nihilum computabitur . Sap. 4. 6.

(i) Salomon ita mulierum amator fuit, ut ab ipsis etiam idolis sacrificare cogeretur, & repro-

batus eff a Dee . D. August. Engre, in Pial. 126, Hie bonis initiis males exitus habuit . Idem Lib. 17. de Civ. Dei cap. 20.

(k) Scientia Dei . Prov. 2. g. Scientia Anime . Prov. 2. 10. Scientia Salutis . Luc. 1. 77. (1) Sciencia Sanctorum . Prov. 9. 10. Scientia perfecta . Job. 36. 4.

(m) Memores mandatorum ipsius ad ficiendum ea . Plal. 102. 18. Non enim fatit est, ea in me-

moria tenere; fed eportet etiam opere implere . D. Angult. Enarr. in Pfal. 102.

(n) Inteliellus bonus omnibus facientibus eum . Plal. 110. 10. Nam nimis a fenfu doffrine devius errat , fi que curavit scire , fugit sacere . D. Prosper Epigr. 3.

(0) Est Sapient Anme fue fapient . Eccli. 37. 25.

(p) Eit vir affutus multorum eruditer ; & Anime fue invillis eff . Eccli. 27. 21.

(9) Nihil nobis oberit , inferiora ; que ad Salutem nihil conferunt , n: fire , quando id , quod neceffarium est , noverimus. He entire torum fire dicendi fant , qui hoc feiunt , quod proficiat ad falurem . D. Aug. Lib. Quest. Vet. & Novi Test. Quest. 61.

una buona Casa nel Paese dell' Eternità (a) : Voi , che desiderate di avere una vita lunga e non vi curate, che la vostra vita sia buona : (6) Voi che nelle Politiche del Mondo fiete periti; e tenete per scempiaggiai le Verità del Vangelo (c) : tutti fiete in inganno : e per quanto vi porti attorno la Fama, che abbiate fenno, e giudizio; chiaro e netto io vi dico che non ne avete niente affatto (d) ; perche lasciato quello, che importa più, folamente vi affaticate per quello, che a nulla giova. A che ferve lo struggere la Vita; come si fa, per contentare l'infaziabilità o dell' Avarizia, o dell' Ambizione, o del Senío ? Ponete un orecchio alle porte dell' Inferno ad udire una lamentevole voce di que' miseri disperati . A che ci ha giovato, esti dicono, l' avere adunato un cumulo di tanta roba ? A che l' avere sostenuti i nostri puntigli; ed avere trionfato de' nostri emoli, ed avere goduto de' bei piaceri? non ad aliro, che a renderci in questa infelice etcrnitá più meschini (e) . O Ricchezze, o Grandezze, o Piaceri fallaci (f)! Approfittatevi, Fedelimiei (g); ed applicate ancor l'altr'

orecchio alla premura, che vi fa l'Angelo Voftro Custode con le parole dette dagli Angeli a Lot, dono averlo condotto fuora di Sodoma: Salvate l' Anima ; Salvate l' Anima votra (h) . imperocche queffo è l' unico Vostro affare, per cui fiete al Mondo (i); l'unico negozio, che deve da Voi maneggiarfi con la maggior diligenza (4), e con tutti gli sforzi del voltro fpirito (1) : e guai a Voi se lo negligete (11).

12. Ma per salvarvi, che bisogno vi è, che

vi affatichiate, ne a far tagta roba, ne ad acquiftarvi un tanto luftro di onore ? ficcome a rifanare il Corpo, allorchè è infermo, nulla giova il coricarlo ia un lesto di oro, ne fregiarlo con diademi Reali; così di tutto ció nulla giova neanche per falvar l' Anima (n) . Quanto fiete dunque mal conficliati nell'avere santa follecitudine per gl' jutereffi di quella Vita, che paffa, ed averne si poca per quelli dell' altra , che sempre dura (o) ! Potreite dirmi , che anche la Vita eterna vi preme ; ma fe cosi è , dove dunque sono le vostre opere buone , con le quali alla Vita eterna fi arriya (p) ? Dor' ein Voi P Umilta , la Fraterna

(a) Queniam ibit home in domum Eternitatis fue , Eccle. 12. 5.

(b) Vanitas eff longam vitam opeare, & de bona vita non curare. Kemp. Lib. 1. de Imit. cap. 1. Nam inde neceffe eft , ut fat hone beatus , unde fit hone , D. August, Epist. 121. ad Probam. (c) Ab hujus Mundi fapientibus puritatis virtus fatuitas creditur, & quidquid in opere Veritas ap-

probat , carnali Sapientie fatuum fonat . D. Greg. Lib. 10. Moral. cap. 19. (d) Animus nulle mode fanut existimandus est, qui non temperalibus eterna prepenit. Div.

August. Epist. 121. ad Probam .

(e) Quid nobis profuit Superbia ? ant divitiarum jatfantia quid contulit nobis ? Sapient. 5. 8. (f) Transferunt onnia illa tanqua'n umbra ... Nes autem in nostra malignitate confumnti funus . Talia dixerunt in Inferno hi , qui peccaverunt . Sap. 5. 9. 14. Blande sunt divitie , sed lubrica earum poffeffio , & ad falutem perducere non valent . D. Thom. in Cat. Matth. 13.

(g) Aliorum ruine noffra debent effe exempla . D. Aug. Ser. de Obed. & Humilit, cap. 2.

Aliorum mort proficiat ad nostram falutem . Idem Serm. 101. de Temp.

(h) Venerunt duo Angeli Sodomam .... eduxerunt que Loth extra Civitatem ; ibique locuti funt ad eum dicentes : Salva Animam tuam . Gen. 19. 1. 17. Parvene res eft Anima , quam fic Angeli praffolantur? D. Bern. Serm. 70. de Divers.

(i) Non hic utiliter vivitur, nif ad comparendum meritum, quo in aternitate vivatur. D. August. Epist. 121. ad Prob.

(k) Rogamus vos Fratres, ut veffrum negotium agatis . g. Theffal. 4. 11.

(1) Agonizare pro Anima tua , & ufque ad mortem certa pro juffitia . Eccli. 4. 28. (m) Abundantius oportet observare nos ... fi tantam neglexerimus Alutem . Hebr. 2. 1. 3.

(n) Hoc in Anima contingit; quod in corpore: fe enim decem millia diademata Corpori infanabiliter agroso circumposueris , non curatur . D. Chrysoft. hom. 16. in Matth.

(0) Nolite decipere Animat veffrat . Jet. 37. 8. Se decipiunt , qui majorem de corpore , quam de Anima folicitudinem gerunt , & plus cogitant , qualiter care fud parvifime sempere vivat , quam quo Anima sua ornata bonis operibus ad Beatitudinem perveniat Angelorum. D. August. Serm. 102. de temp.

(p) Homo ad ultimum Finem per fuam operationem pertingit . D. Thom. 1. p. Quaft. 62. artic. 4.

Carità, la Pazienza, la Penitenza, la Castiná: la Vita in fomma di buon Cristiano (a)? Nel Giudizio d' Iddio non vi fará domandato conto, come abbiate penfaso, o parlato bene; ma come operato bene (6) se le buone Opera Vollre ove fono? S. Agostino quanto più confidera, meno fa capire lo stravolgimento della Vostra condotta. E che cosa è questa, dic' Egli, che in tutto quello, che esteriormente a Voi s' aspetta, amiate il Bene, e non lo amiate in Voi steffi col viver bene (c)? Voi vorrefte, che fosse buona la vostra moelie, buona la figliuolanza, buona la fervità, bella, e buona la Vostra abbigliatura, e la vostra Cafa (d) ; e non vi arroffite a voler folamente brutta, e cattiva la vostra Vita (e) ! Non vi cagiona ribrezzo il vedere, come voi tanto amiate il Bene in tutto quello, che è Vostro; e nulla vi curiate di quel Bene Cristiano, per cui l' Anima vostra si falvi, non ostante che fappiate, e crediate, che la Vostra eterna salute è più preziosa, che tutto l'oro del Mondo (f)?

24. Daciò può comprendersi, quanto sia vero il Detto di Crifto, che pochi fi falvano; (r) perocche in fatti pochi iono, che davvero attendono a far del bene, per meritare la Vita etcrna (h); e fono molti eli Operai d'iniquità, che fanno anzi studiosamente del male. come se sossero desiderosi di perderla (i). Molti, che fono buone teste, ma solamente per far del male, come deploró già il Profeta (4). Ah ciechi, ed inverecondi ! più amate di perdervi , che di falvarvi (1)? Bensì verrà quel giorno per Voi fatale , in cui vi s' intimera il passaggio all' Eternité; e vedendo i Beni temporali, ed i beni eterni, tutti in un punto perduti(m), conoscerete gl'irreparabili Vostri danni . (n) E con che fiducia potrete allora domandare Misericordia a Dio, mentre Iddio non puó ottenere adesso da Voi, nè con esortazioni,nè con preghiere, che voi abbiate mifericordia a voi col provedere all'Anima voftra?

25. Io vi supplico, miei Dilettiffimi, a lafciarvi perfuadere , che e ormai tempo di ravvedervi , e di far giudicio (o). So che tutti de-

(a) Propter vitam aternam adipiscendam, reste nobis vivendum est. D. August, Lib. 19. de Civit. cap 4.

(b) Adveniente die judicii, non quaretur a nobis, quam bene diximus ; fed quam bene viximus. Kemp. Lib. 1. de Imit. cap. 3. Et procedent , qui bona fecerunt in refurrectionem via . Joan 5.29. (c) Quid eff., quod Bona vit habere, & Bonut tu non vit effe? D, August, Serm. 12, de Verb, Dom.

(d) Quid eff , quod velis habere malum ? Die mihi . Nihil omnino : non uxorem , non filium , non filiam , non fervum , non ancillam , non tunicam , postremo non caligas . Idem ibid.

(e) Non vides , te erubescere debere de bonis tuis , si domu s tua plena est bonis , & te habe malum? Si omnia , que circa jacent oculis tuis , elegantia , & pulchra , tibi chara funt ; & tibe tu ipfe vilit, & foedus er? Prapone Animam tuam caligis tuis. Idens ibid.

(1) Salus Anima in fanctitate Juftitia melior eft omni auro , & argento . Eccli. 30. 15.

(g) Multi funt vocati , pauci vero electi . Matth. 22.14.

(h) Artta via eff , que ducit ad vitam , & pauci funt , qui inveniunt eam . Matth. 7. 14. (1) Multi, dice vobis, quarent intrare, & non poterunt; & cum venerit Paterfamilias, dicet illes : Nescio vos: Discedite a me omnes operarri iniquitatis . Luc. 13. 34.

(k) Filii infipientes funt , & vecordes : Sapientes funt , ut faciant mala : bene autem facere nescierunt . Jer. 4. 22.

(1) Pudeat minori studio falutis acquirere , quam perditionis augmentum. D. Betn. Epist. 241. ad Monach. Saneti Bert.

(m) In novisime dierum intelligetis . Jet. 30. 24. Et frientes feietis , quia decepiffis Animas veffras , Jer. 42. 10.

(n) Te rogat Dominus dicens . Eccli. 30. 24. Miferere Anime tue . Rogat ut tui miferearis : & non vis . Caufam tuam apud te agit ; & a te non potest impetrare . Quemodo igitur ille in die judicii te audiet supplicantem , cum tu pro te ipfo noluerit audire rogantem ? D. Aug. ferm. 102. de Temp.

(0) Obsecre, ut mistrearis Anime tue . 4. Reg. 1. 14. Obsecre ves, ut digne ambuletis vocatione , qua vocati effis , Ephel. 4. 1. Omnem folicitudinem facient de communi veftra Salute . Jud. 1. 3.

fiderate falvarvi(a);ma che fi tarda ad effettuare quel defiderio della Salute, che per lo Soirito della Grazia avete giá conceputo (b). Al Vostro medesimo Corpo, che tanto amate, corna conto , che vi falviate , poiche nella Rifurrezione de' Morti effo ancora fi falverà . (c) Non vi fidate perciò delle lufinghe di que-Ho Mondo, che inganna . Pare che durante il corfo di questa Vita, le Ricchezze giovino, i Piaceri dilettino , gli Onori immortalino; ma la Vita è breve, e tutto è Vanità : e nel Tribunale d'Iddio al quale si ha presto da comparire , nel Tribunale d' Iddio , ove fi scorgerá, quanto fiali allontanato dal Greatore, chi viffe attaccato alle Creature ; tutte queste cofe non potranno recarvi ne giovamento, ne ajuto alcuno (d) . Nulla fi faccia mai, nè tamoco si pensi mai;, che sia di nocumento alla Voftra Eterna Salute (e) . Amate , e temete, e fervite di cuore Iddio (f); che quest' è il fine , per cui fiete ftati creati; e per cui farete eternamente Beati (g). Se Voi falvate l' Anima , quand' anche nel Mondo non fapette far altro, fi è da Voi fatto il Tutto : e se non fate questo di falvare l'Anima vostra, per quant' altro sappiate fare, non si è da Voi Tom.VII.

fatto niente .

SECONDA PARTE.

a6. T A Divina Provvidenza non ha mancato, ne mancherà mai dal fuo canto di iomministrare ad ogn' uno , in qualifia parte del Mondo , i mezzi neceffari a falvarfi: (h) Molto meno fi puó dare , che manching quelti mezzi nella Criftianità , ove fenza tanta difficoltà può ciascheduno falvarsi (i). E che stimate Voi vi abbisogni per la Vostra eterna falute ? Attenti bene Voi, che vi dlbattete per l'apprentione , che fia il falvaris una impresa troppo difficile , ed ardua . Non oga' uno , che voglia arricchirfi , fi arricchifce : non ogn' uno , che ambifca gli onori , li conseguisce : ma ogn' uno bensi , che si voglia falvare, fi falva (4). Con Giobbe, e con Davide cia scheduno puó dire di aver l'Anima fua nelle sue mani (1), cioè nella potettá del fuo libero Arbitrio : e chi non vuole dannarfi non fi dannerá (m) : chi vuole falvarfi, certamente si salvera. Contro di nostra voglia ci puó effere tolta la Roba, la Sauità, e la Vita: ma fenza il concorfo della nottra Volontà non v'è, chi ci possa togliere ne la Virtù (n)

(a) Hac omnium certe fententia eff : Beatos effe omnet homines velle . D. August, lib. 10. de Civit. Dei cap. 4.

(b) Quid tardas ipsum , quem samdulum concepisti spiritum parturire Salutis ? D. Bern. Epist. zor, ad Rom, Subd.

(c) Grandis eriam tuo Corpori exinde Gloria preparatur , ff Aninam falvet . D. Bern, ferm. 6. in Advent. Dum sporter corruptibile hoe indusre incorruptionem, & mortale hae indusre immere talitatem . 1. Cor. 12.53.

(d) Nolice declinare post vana, que non proderunt vobis, neque eruent vos, quia vana funt. :. Reg. 12. 21.

(c) Contra Salutem propriam cogites nihil . Minus dixi : Contra ; fed prater , dicere debueram . D Bern. lib. 1. de Consider. cap. 3.

(f) Igitur timete Dominum, & fervite ei in Veritate, & ex toto corde veffro. t. Reg. 12.24.

(g) Servi facti Des habetis fructum veitrum in fanctificationem , finem vero Vicam eternam . Rom. 6. 22. Reportantes Finem Fidei vettra falutem Animarum . 1. Pett. 1. 9. Feitinemut ergo in . gredi in illam requiem . Hcbr. 4. 11.

(h) Ad Divinam Providentiam pertinet , ut cuilibet provideat de neceffariis ad falutem . Et in his Deus nurquam homini quarenti fuam falutem deest, vel defuit ; nife ex culpa fua renaneat. D. Thom. 1. 2. Queft. 98. art. 2. & a. a. Queft. 174. art. 6. & Queit. 177. art. 1. & Queft. 178. art. 1.

(i) Propter falutem adipifcendam Christiani fumut , & ad ea que neceffaria funt faluti , non tanta pervenitur difficultate . D. August. Epist. 3. ad Volusian.

(k) Honores, & divitias cum quefiveris, non fubito, fi volueris, habebit; falutem autem tuam , & volueris , obtinebis . D. August, enarr. in Pfal. 102. (1) Animam meam porto in manibus meis. Job. 13. 14. Anima mea in manibus meis femper.

Pfal. 118. 109.

(m) Sola noffra voluntas damnare potest Animam nostram . D. Bern. serm. 11.de Divers.

(n) Potes aurum perdere & nolens : potes domum , honores , & ipsam corporis salutem perders etiam invitus. Benum vere , que benut es , non amittes invitus . D. Aug ferm, 12, de Verb Dom, né la Grazia d'Iddio (a), nè la Gloria del Ammalato, che rifiuti di stare a Regolanon Paradito, che è stata promessa atusti quelli, e da credessi, che abbia vera Volonta di

che veramente la vogliogo (4).

27. Per salire al Cielo non v' ha bisogno di feale, nè di altri ordigni: con la buona Volontà vi si ascende (c): e che vi é di sì facile come una buona Volontá, che a nostro piacere pnò aversi (d). Che di si facile per confeguenza, come il falvarsi. Alli Ciechi riferiti nel Vangelo (e), ed alla Cananea sup-plicative per la sua figlia (f), non costó più la fanità , che il volcria . A quell' Infermo parimente della Pircina non altro domandò Ge. sú Crifto, per conferirgli la Salute del Corpo se non che . Hai volonta di guarire ? (g) e non altro ei ricerca ne anche da noi per la Salute dell' Anima, se non che, se abbiamo Volonta di falvarci (4), Volontà che fia vera, cioè tale , che fi riduca all' opera , con farfi quel , che fi deve (i) : perchè altro è l' avere penfiero di falvarfi, ed altro l'averne Volonta.Un

Ammaiato, che ributi di tare a Regola non e da crederifi, che abbia vera Volonta di guarire (4): e nè anche un Griftiano, che non viva nell' Evangelita Regola delle cole a lui necefarie, che abbia vera Volonta di falvarii. Di Pilato è icritto, che voleva liberar

varii. Di Pilato è icritto, che voleva liberar Gesti Critto, meatre parid a foltenere la di Lui innocenza contro i clamori del Popolo: ma una Volontà fu la fua Politica, e fiata; perchè di fatto lo condanno (1). Applicatevi la fegura. Uditemi, ede faminate con crietà,

fe vogliate davvero falvarvi.

aš. 30 che l' mman Volouté fi è talmente intéchitis per il pecato di Adamo, che ha bifogno di un ajuto particolare d' fildio ad efficacemente volere tutto ciò ; che concerne I fica eterna faltu (m); c dè (empre quello Divino Ajuto da implorati (n), coa riconoferer l'Opera delle Salute per una mera Grazia , e Mitericordia d' Iddio (9); fenza di cuò oggi noftra induttria farebbe vana. Ma quam-

(a) Nulla Creatura potest nor avellere a Christo, & non avellimur, nist nostra propria voluntate. D. Bern, term. 11. de Divers.

(b) Requen Cudorum Deux prumist hominibus bone voluntatis. D. August. lib. Quest. Ves.

& Nov. Teft. q. too.

(c) Qui funer, que machine, que feele opus funt ? her tuum voluntas tua eff . D. Augustanti. in Plal. 85.

(d) Nikil com facile bone voluntati est, quam ipsa sibi, & hee sussit Deo. D. August. Seem. 9, de Verb. Dom.
(e) Ecce dan exci... & ait ille Jesus 2 aid vulit, ut suitam vobic. Dicum illi ; ut ape-

rlantur ceuli nostri. Miferen queem Fefus, teilgit seules corum, & confessim viderunt. Matth. 20. 30. Cacus guidam fedebat ... Inna autem fefus interrogavie illum 2 Quid tibi vie faciam ? At ille; Domine ynt videam &c. Luc. 18. 19.

(f) Domine filia mea male a demonio venatur ... Tunc Jesus att illi; O mulier, magna est fides tua; fint tibi, ficut vir; & fanata est filia ejus. Matt. 15. 22. 28.

(e) Hung cum vidiffet Telus jacentem , dixit et : Vis fanus fieri ! Joann. c. 6.

(h) Si quit vult post me venire . Matth. 16. 24. Si vis perfectur effe; Si vis ad vitam ingredi ... Matth. 19. 17. 25.

(i) Volunias non est perfetta, nifi fit talis, que data opportunitate operetur ; feu perfetta est, que vult, & facit, ut finem confequatur. D. Thom. 1. 2. Quett. 20. 21t. 4.

(k) Homo vult aliquid, non secundum se, sed in causa sua, puta qui vult comedere nociva, que

dammodo dicimus cum velle infirmati . D. Thom. 2. 2. Quefi.30. art. 1.
(1) Rerum Fleur locatos est ad ess , volen dinitere je fue. Luc. 23, 20. & Jefun tradidit velantat comm. Luc. 23, 25, at tratifigeretur. Matth. 27, 26.

(m) Volo , ut velis , fed non fufficit , ut velis ; adjuvandus es , ut plene velis , & impleas , quod

velis . D. Anguft, ferm. z. de Verb. Apolt.

(n) Operet finger erec. 1 u.c. 12. 1. Sine interniffme mete. 3. Thefill. 5. 17. Deutin movies prime mete. Plat 8. 17. Est momt say an falver ne. Plat. 18. 17. Alors me, & Alvas evo. Plat. 112. 117. Clama, & invena Deum in adjustrium. Adduct te lagarne, i joh diete. Ila. 8. Ecce adfum. Adduct et engre e, i joh diete. Ila. 8. Ecce adfum. And deverem Anime rac. Plat. 24. 3. Salve trac 150 fup. D. Anguit. terms. de. Veta. Apolt.

(o) Domini eft falus . Pful. 3. 9. Ea întelligitur fulus qua fulvi funt , que îpfe falvus facit . D. August. Epitt. 120. ad Honorat, Scies quia ego Domina: falvate te . Ila. 60. 16, l'antummolo ut

me auxiliam tuun . Ofe. 22. 9.

to è certo , (a) che noi da noi steffi non mai potremo falvarci fenza l'aiuto d' Iddio: è certo ancora, che non mai Dioci falverà, fe noi non vogliamo falvarci (b) . Iddio vuole , quanto é da fe, che ogn' uno fi falvi; ma non lo vuole già di tal guifa, che fi falvi ancora, chi non ha Volontà di salvarsi (c). Questa nostra Volontá assolutamente ci è necessaria, (d) di affaticarci, quanto possiamo dal canto nostro (e). Ed affinchè ciò vi s'imprima, contentatevi rifletter meco fopra un Miltero nella Creazione dell' Uomo. Dopo aver Iddio deliberato di crearlo ad immagine, e fimilitudine sua, si legge tuttavia nel Sacro Testo folamente, che lo creó a fua immagine; e della simielianza nulla si è detto (f). Onde questo? si mutò sorse Iddio? ovvero forse la Scrittura è mancante ? Nè l' uno puó dirsi, ne l'altro (g): e di ció ci rendono i Santi Padri Bafilio, ed Agostino una elegante ragione. Ha Dio (m), bisogna che questa Gloria da noi si

Iddio fatto l' Uomo a fua immagine in quefto, che ficcome effo è in tré Persone un Dio folo ; così nell' Uomo vi è in tre Potenze un' Anima fola (h), e non ha poi fatto l' Uome a fua similitudine, ponendo nell' Uomo la Mifericordia, la Giuftizia, la Puritá, la Mansuctudine , la Pazienza , e tante altre Virtu. che sono Divini Attributi : perchè ha voluto che in quette l'Uomo da fe stesso col buon uso dell' Arbitrio si facesse simile a Dio (i) .

29. L'effere noi ad immagine d' Iddio , è una Dote che abbiamo dalla Creazione : e l'effere a fimiglianza d' Iddio, è un' opera, che alla nostra Volontà si è lasciata (1): e non è per la Natura, ma per la cooperazione alla Grazia, che noi possiamo esercitarci nella Virtii , e farci fimili a Dio (1) . Savio , e giufto Configlio! Essendo noi creati per la Beatitudine eterna, ove nella Gloria faremo fimili a

(a) Que procuracio falutis prater manum tuam , Domine , reficientem , que feciffi . D. Aug. Lib. 5. Confest. cap. 7. Non in arcu meo sperabo, & gladius meus non sulvabit me , sed dextera tua, & brachium tuum, & illuminatio vultus tui. D. August. Lib. Soliloq. ad Deum cap. 24. ex Pfal. 43.

(b) Totum ex Deo; non samen no: quaft dormientes , non quaft non conemur , non quaft ut non velimus ; fine voluntate tua non erit in te justitia Dei . Qui fecit te fine te , non justificat te fine te .

D. August. serm. 15. de Verb. Apost.

(c) Qui omnes homines vult falvos fieri . 1. Tim. 2. 4. Non ita vult, ut molentes falventur . D. Ambr. in. 1. Tim. 2.

(d) In Voluntate enim noffra conffitutum eff , ut fummo Bono vel fruamur , vel careamus , & quad tam in Voluntate aff quam ipfa Voluntas . D. Aug. lib. de liber. Arbitr. cap. 12.

(c) Quantum poffumut, cum Dei adjutorio pro salute Anima laboremus. D. August. serm. St. de Temp.

(1) Faciamus hominem ad imaginem , & similitudinem noffram ... & creavit Deus hominem ad

imaginem fuam: ad imaginem Dei creavit illum. Gen. 1. 26. 27.

(g) Defectuofa videtur fententia lata conclusio . Nam aliud confultavit Deut , & aliud postea confilium inivit. Num alia voluit, & alia fecit ? Non. Que ergo ratio filentii ? D. Balil. hom. 10. Hexamer-( h ) Sicut Deus Pater , Deus Filius , Deus Spiritus Sanctus : & tamen uon tres Dii , fed

unus est Deus habens tres Personas: ita Anima est intellectus, Anima Valuntas, Anima memoria, non samen tres Anim a , fed una Anima est , habens tres dignitates : atque in his eribus Dei imagi. nem gerit . D. Aug. Tract. de Creat, Primi Hom. (1) Similandoin moribus cernenda ett, ut ficut Deus home bonus eft, justut eft, patiens, mi-

tis , mundus , mifericors , ita home hujusmedi fit per virtutes , quas quante plus habet in fe ipfe , tanto majorem Dei fimilitudinem gerit . D. Aug. ibid.

(k) Ex creatione adeit nobis , quod ad imaginem Dei facti fumus : ex voluntace nobis acquiritur ,

ut secundum Dei fimiliudinem simus . D. Basil. hom . 10. Hexamer.

(1) Potentiam nobis Deus largitus est ad hoc , ut ei assimilemur , & reliquit nos operatores est Smilitudinis hujus . Idem ibid. Dedit eis potestatem filios Dei fieri . Joan. 1. 12. Ottendens hoc effe in potestate liberi arbierii cum Grutia . D. Chryfott. hom. 9. in loan.

(m) Scimus , queniam cum apparuerit , similes et crimus , quoniam videbimus eum , ficuit eff . 1.

Joann. 3. 2.

meriti,con raffomigliarci ora a Dio nelle Virtil (a). Ma come possibile questo? Con la Grazia tutto fi puó (6) . Gesú Crifto è venuto dal Cielo in terra ad infegnarci i mezzi della fafute con la fua Dottrina, e col suo Esempio : e per salvarci é di necessitá, che ci con-formiamo a Gesti Cristo, Uomo Dio (c). Del suo Spirito nel Battesimo noi siamo stati invelliti (d: e col (uo Spirito dobbiamo vivere , immitando Il fuoi lafeiatici efempi (e), ed ubbidendo alla fua Santiflima Legge (/). Non v'ha bifogno di cercare direttori ad informaeli, che s' ha da fare per falvarii. Vi hodetto if tutto, che balta (g). Abbiate vera Volontà di salvarvi; perchè questa vera Voloniá vi moverà all' Offervanza dei Divini-Comandamenti , ed alla Pratica delle Criftiane Virtu (h) . Confidate nella Divina mifericordia , e consolatevi in essa , che con già ajuti della Grazia vi affilterà (i) . Ma fiate alla Grazia fedeli (4) ; e l' Eterna Salute dell' Anima Voltra fará al ficuro (1).

# SERMONE

### Sopra la Legge d'Iddio.

Tollite jugum meum super vos : jugum enim meum suave eft, & onus meum leve . Matth. 11. 30.

E la Santità fosse come ne'primi Secoli pauriti la suggono. Veramente una volta padella Chiefa, che pare non poteffe ac-rea tutt' uno, volere effer Santo, e dovere quiftasfi se non che coll' andareo al psesentarsi a' Tiranni, e cimentarsi a' tor-Martirio, o al Deferto, vorrei compatire in meuti; Volere effer Santo, e dovere esporsi un qualche modo i Cristiani del nostro tempo, con intrepidezza alle battiture, alle fiere, alle sa pusillanimi non la cercano: e se anzi im- fiamme, alle spade. Chi non avea coraggio (a) Santti effore , quia ego fanttur fum . Levit. 1.44. Effore perfetti , ficur & Pauer vefter coe-

leffis perfectus eft . Matth. g. 48. (b) Sufficit Gratia mea . 2. Cor. 12. Q. Onnia peffum in eo, qui me confortat . Philipp. 4. 17.

Ex Gratia Dei fit facultas, quod erat jam difficultas . D. August. in Pfal. 106.

(c) Quos proedestinavit conformes fieri imaginis Eilii fui . Rom. 8. 29. Nos Deo similes facimus per Evangelia . Luid est Christianismus ? Similitudo Dei , quantum pessibile est humane Nature ..... Secundum Dei imagin em habeo , quod Rationalis sim : secundum. similitudinem sie en hoc , quod. Chri-.ttianus factus fum . D. Bafil. hom. 10. in Hexamer.

(d) Quicumque in Christo Baptizati effis , Christum induiffit . Galat. 3. 27.

(e) Christus pastus est pro nobis, vobis relinquent exemplum , ut sequamini vestigia ejut . t. Petr. 2. 21. Qui dicit , fe in Christo manere , debet , ficut ille ambulavit , & ipfe ambulare . I. Joann. 2. 6

(f) Mandata mea fervate . Joann. 14. 15. Si pracepta mea fervaveritis , manebitis in dilectio-

ne mea . Joann. 15. 10.

(g) Loce unus accedens, aie illi : Magister bone quid boni factam, ut habeam vitam aternam ? Qui dixit ei : fe vit ad vitam ingredi , ferva mandata . Matth. 19. 16. Jam quif jue feit , quemode pivere debeat . Vive bene , fecundum quod noffi . D. Auguit. enarr. in Pial. 106. (h) Rolla eft voluntas , que fertur ad ultimum Finem ; ex Fine antem fumitur quafi formalis ra-

tio velendi illud , quod ordinatur ad Finem . D. Thom. 1. z. Quelt. 19. art. 10.

(i) Esto mihi in Deum protectorem , ut falvum me facias : Exultabo , & latabor in mifericordia tua . Pial. 30. 3 . 8. Letetur Anima veffra in mifericordia ejus . Eccli. 91. 37.

(k) Exhereanur ne in vacuum Gratiam Dei recipiatis . 2. Cor. 6. 1. Sperate in eam , que offertur vobis gratiam , quaf filii obedientie . 1. Petr. 1. 13.

(1) Que est autem fecuritas Pratres , vel mea , vel veitra , nifi ut Domini juffa diligenter autiamus , & ejus promiffe fideliter expeltenus . D. August. hom. 11, ex 50.

per effer Martire (a), voleudo pure effer San- vanza finalmente cos' è? E' una cofa la più to, si teneva come obbligato a coufigarsi nelle spelonche, ed a logorarsi la vita nell'esercizio delle Penitenze più auftere (b). Strana condizione ! e nulladimeno o quanto gioivano que' Primisivi nottri Crittiani, fia fotto alla crudeltá de' Carnefici, fia nella rigidezza degli Eremi (e) ! Quanti furono , che attesero a fantificarfi in cotesta guisa, giudicata oggidí più da ammirarli, che da imitarli (d)? Ma fiano grazie & Gesti Crifto, Uditori mici, che ne' fecoli presensi della sua Grazia celi co-1) ha disposto, che non ci manchino le occafioni facili di effer Santi (e). Sembra bensi, che la Sautità anche adeffo, per effere amica della folitudine, fiafi ritirata ne'(acri Chiottri, e per trovarla convenga rinunciare al Secolo, e licenzurs dat Mondo : ma affolutamente ciò non é vero ; perché anche a stare net secolo, ed in mezzo al Mondo, fi può con poco di che effer Sauto (f). E'Santo , chi s' impegna davvero a fervire IJdio nell' offervanza della fua Santiffima Legge g): e questa offer-

facile, (voglio dire anche questo) e la pist guttosa: che tra di noi posta darsi.

1. Queft' e l'argomento., che vi propongo, ftante il cortese invito, che vi fa nell' Evangelio l' amabiliffimo Salvatore . Egli vi chiama tutti, niuno eccettuato, e non vi sforza; ma folamente v' invita(h) , a deporte il grave peso delle vostre iniquità, ed a prendere sopra di voi il giogo della fua Legge, che è leggiero, e soave (i). Temete voi ? Dubita. te, che tale forfe non fia? Ma cosi ha detto Critto, che è l'istessa Verità, che sa tutto. e non puó errare (t), ne può ingannare (/): Cosi ha detto Crifto verso di noi benignissimo, clementissimo, amantissimo del nostro Bene (m) : e così bifogna necessariamente che fia; come vi faró vedere in due Punti; mostran. dovi nel primo , quanto l'offervanza della Divina Legge in fe fteffa fia facile ; e nel fecondo, quanto fia anche foave ne' fuoi motivi. Degno argomento per tutti voi, che avete buon desiderio di salvare le Anime voflac

(4) Alii ludibria, & verber : experti , infuper & vincula , & carceres , lapidati funt , felti funt , in occifone gladii mortui funt . Hebt. 11. 36.

(b) Circuierunt în melotit , în pellibus caprines , egentes , anguitiati, afiilti , în folitudinibus errantet , in montibut , & fpeluncit , & in cavernit terra . Hebt. 11. 37.

(c) Ibant a conspectu Concilii gaudentes , queniam digni habiti funt pro nomine Jesu contumeliam pati . Ad. 5. 40 Quaff morientes, & ecce vivinus; quali trittet, femper autem gaudentes, 2. Cor.6.9. (d) Vidi turbam magnam, quam dinumerare nomo poterat ex omnibus gentibus, thantes ante thronum Dei , in conspellu Agni , amilli stolit abit , & palma in manibut corum . Apoc. 7. 9.

(c) Agamut gratiat benignifino, & largifino Salvatori , qui vult omnet honinet falvos fieri , & humane falutis occasiones tam copiosa Charitate perquirit . D. Bern. ferm in Festo Sanctor. Innocent.

(1) Sanstam facit hominis vitam Obedientia, que Animam perfecto Deo fubditam facit vivere a D. Bern. ferm. 64, de Divert.

(2) His , qui fecundum propositum vocati funt funthi . Rom. 8. 28. Si praposueris in corde tuo deelinare a malo , & facere bonum , tenent , qued capiti , & proficere femper in melius ; fed etfi aliquando aliquid minus relle egeris ; non in co perfistere ; fed poenitere , & corrigere fatagis ; eris fine dubio Sanctus & tu , fed cui interim adhuc elamare neceste fit : P(al. 85. a. Guilodi animam means, quoniam Sanctus fum . D. Bern ferm. 38. de Diverf.

(h) Tollite jugum meum. Matth. 11. 10. ac f diceret; non impono invitis : tollite ves , f vultis : aliequin non requiem , fed laberem invenietis animabus westris. D. Bern. Epift. 11 ad Gui-

gon. Abb.

(i) Concionator mundi de quadam specula excelsa authoritatis exclamas; Audite Filii Adam: audi genus laboriofum , & infrueltuofum . Video laborem veffrum ; videte donum meum . Scio , quod onerati effit ; C' adbuc qued pejus eff , mera addi vebis petitis , non depeni . D. Aug. ferm. 24. de Verb. Apost.

(k) Ego fum Veritas . Joann. 14. 6. In qua funt omnes the feuri fapientia , & feientia abscenditi Coloff. 2. 3.

(1) Dillum eft ab illo , qui fallere ignorat ; Matth. 11. jugum meum fuave eft . D. Aug. lib. 6. de Mulica . cap. 14.

(m) Quanto benignier , & dulcier est Divena Clememia quolifet homine , tanto furvius effe manife-Hum eft jugum illud caterit eneritat . D. Bern, ferm. 26. de Diveri.

fire ; poiché non fi potendo falvare , se non chi è Santo (a); e contenendofi tutta la Santità neceffaria alla vollra eterna falme nell' offervanza della Legge d' Iddio (b); quanto vi daro a conoscere facile quelta Legge, altrettanto potrete inferire, effere facile ancora la wostra eterna falute.

#### Prime Punto .

3. Un oggetto è questo, che mi eccita allo flupore oltre modo, che quando i Predicatori invitano le Anime a servire Iddio nell' offervanza della sua Legge, non manchi mai nell' Udienza, chi fubito da quell' argomento s' inombri, quan che si pretenda troppo, nell' efigere l' ubbidienza a' dieci Comandamenti. O torto ingiuriolissimo a Dio I Che dove si tratta di fervire al Mondo, alla Carne, al Demonio, di buona voglia fi corre, e non s' ha riguardo ad addoffarfi peccati fopra peccati, ogn' uno de' quali è un pesantissimo carico (c) : e quando fi tratta poi di fervire alla Divina Maetta, amabiliffima, gloriofiffima, fi tenga una tale fervitti per aggravio, e fi ricevano i fuoi Precetti, come altrettanti travagli (d). Ab! offervare tutta la Legge d' Iddio ! Che pretetti , e che futterfugi non va inventando la corrotta natura per efentarlone (e) 2 Se quelta Legge é tutta contraria all' illiato delle Paffoni , come fi può fare a offervarla? Non è possibile : più volte ne abbiamo fatto il Proponimento ; più volte abbiamo provato a volere offervarla: Ma alla pratica tion fi può .... Eh la ! Si ponga freno alla lingua, e non fi levi la riputazione alla Leg. ge fanta d'Iddio ( / ). Nel dirii, che la Divina Legge non può offervarsi , sapete quello fi voelia dire .

4. Egli é primieramente un voler dire , che il voltro Dio o sia un ignorante, il quale non fa , fin dove arrivino le vottre forze per potere ubbidirlo; ovvero fia un iniquo, e crudele Tiranno, il quale non ha discrezione ad incaricarvi cole, che fono superiori alla vostra possibiltá (g) . E non è quetta una Beflemmia Ereticale , dannata dalla Santa Chiefa (h) , come contraria agli Oracoli dello Spirito Santo nella Scrittura (i)? Di più con quetto dire. che non fi può, voi venite ad empiamente accusare il voltro Dio di una manifelta ingiustizia: imperocche se, a vostro modo parlando, non puó questa Legge offervarsi, ed a non offervaria, fi va all' Interno, ne feguirebbe, che bisognerebbe andare all'Inferno per forza di mera neceffità, e contra tutti gli ordini della Giuttizia; poiche fi anderebbe all'

(a) Sequimini functimoniam , fine qua nemo videbit Deum . Hebr. 14. 10.

(b) Bravepa men fervabitis , que facien homo vivet in eis . Levit. 18. 4. Ecce unus accedens ait illi Magitter bone , quid boni faciam , ut habeam vitam eternam? Qui dixit ei : Si vit ad vitam ingredi , Arva mandata . Matth. Ta. 16.

· (c) Orave onus inquiras . Sub hac gomebat farcina , qui dicebat . Pial. 35 . 5. Iniquitates men fieut onus grave gravate funt super me : Mifer factus sum , & eurvatus sum usque in finem . D. Betn. ferm. in Natali Sanct. Benedicti .

(d) Cui affimilaffis me , & adequaffis , & comparaffis , dicis Sancius ? Ifa. 41. 25. & 46. 5. Namipuld Des potest comparari Some ? Job. 22. 1. In comparatione omnium nobis vilior factus eft Deut. Salvian. lib. z. adverf. Avar.

(c) Durus est hic fermo ; & gais potest eum audire ? Joann. 6. 61. Sermo durus , idett difficile Jidepeibilis . D. Chryfoll. hom. 46. in Matth.

(f) Jugum Christi ne detrettemus . D. Greg. Niffen hom.a. de Paup. am. Murmur veffrum eff contra Dominum . Ex. v6 8. Vide , in quod poriculum illaberis , dum fic ratiocinaris : fi enim que Dominus procepit , tu ut impoffisilia abrogas , nihil aliud . quam prudentiorem teipfum Legislatore effe dieis . D. Bafil. conc. ad Dieit.

(g) Dus non clamet , Multum effe , pracepta dare et , eui liberum non eff , quod pracipitur , facere? & iniquam effe , eum dammare , cui non fuit poreffat legen implere? Hat inguttitiat , & iniquita-

res non intelligit te Des adfribere ? D. Aug. lib. de Fide contra Manie cap. 9. , & 10.

(h) Aliqua Dei pracepta hominibus justis volentibus , & conantibus , fecundum prafentes , quas habent vires , funt imposibilia : deett quoque gratia , qua posibilia fant . Propos. r. Janicuii dam. ab Innoc. X. ann. 1653. Neme temeraria illa, & a Patribus Jub anathen at e prohibita voce uti debet s Dei pracepta homini justificato ad observandum effe impossibilia . Concil. Trid. fest. 6 de Inftific. cap. 11. & can. 18. ex D. Aug. lib. de Nat. & Grat. cap. 43. & lib. 2. de Peccat. Merit. cap. 6.

(i) Mandatum , qued ego pracipio tibi ; non fupra se eff ; ut dicas ; Quis ex nobis poterit &c.

Deut. 30. 11.

Inferno fenza peccato, non effendo peccato il non far quello, che non fi può (a) . Intanto il peccato è peccato, inquanto è volontario, e può farfi, o non farfi dal nostro libero arbitrio (b). Se dunque fosse la Divina Legge impossibile, ne più si potrebbe dire, che fosse Legge (c); ne più vi farebbe colpa nel trafgredirla; perché non vi farebbe malizia, effendo la trafgreffione non più un atto di libera volonta, ma un effetto di sforzata neceffica . E vi pare, che quelli frano fentimenti degui di un' Anima, che sa professione di vivere nella Religione di un Dio d' infinita Sapien 2a, e d'infinita Bonta (d)?

g. E' questa una Legge (anta , e giusta (e) , ed immacolata, che non permette il peccato, e ci dirige in tutte le nostre azioni con certezza di verità alla Beatitudine eterna (f): Legge, che era per noi necessarla al conseguimento del nottro ultimo Fine (g) : infallibile ne' suoi Precetti, che non si può errare a se" guirli (h): ragionevolissima, e savissima in tutto (i): e fe queita non fi poteffe offervare che occorreva , che Iddio riempiffe la fue fanta Scrittura e di tante minaccie contra chi la prevarica, e di tante promesse a chi con fedeltà la adempifce . Tanti milioni di Criftiani, Uomini, e Donne, che sono in Paradifo, per avere offervata quefta medelima Legge, non fogo tutti autentici tellimoni, ch' effa è praticamente offervabile (4) à Se qualch' uno di voi così volesse scutarti davanti a Dio : Io non offervo , o Signore , i vottri Comandamenti , perche non poffo offerwarli , non vedete il rimprovero , ch'Er giustamente potrebbe farvi . Ció, che poffono tanti; e tante nella mia Cattolica Chicia, come tu non potrai, o infingardo, e vigliacco ( !) ? Non mi fi dica più adunque, che non fi puó.

6. Quello, che con qualche più di apparen-

(a) Si ita est , nulla peccata funt : Quis enim precat in et , quod nullo modo cavere potett ? D. Aug. lib. 2 de Lib. Arb. cap. 18. Nemo damnatione dignus, qui id non faciat, quod facere non potett . D. Aug. lib. de duab. Anim. cap. 11.

(b) Quid est peccatum , nifi Divine Legis prevaricatio; celeffium inobedientia mandatorum? D. Ambr. lib. de Parad cap. S. Non necessitatis est peccare, sed propria voluntatis . D. Aug. lib.

de Nat. & Grat. cap. 61.

(c) Lex mihi non videtur , que juffa non fuerit D.Aug. lib. 1. de Lib. Arb. cap. 5. Lex debet effe poffibilir fecundum naturam . D. Thom. 1. 2. qu. 95. art. 3. & Quodlib. 1. ar. 17.

(d) Non imperaret aliquid Deus, ut faceremus, fi impossibile judicaret, ut hoc ab homine fieret. D. Aug. Enarr. in Plat. 56. Servum pigrum non damnaret Dominus , fi ea , que fieri nullo modo poterant , imperaffit . Idem Serm. 3. de Verb. Dom. Credinus Deum justum, et bonum, nec impoffi-bilia petuife precipere . Idem. Lib. de Nat. & Grat. cap. 69.

(c) Itaque Lex fancta, & mandatum fanctum & justum, & bonum . Rom. 7. 12.

(f) Lex Domini immaculata; Pial. 18. 8, idell nullam peccati turpitudinem permittens; convertens animas ; quia non focum exteriores allus , fed etiam interiores dirigit . Testimonium Domini fedele, propter certitulinem veritatis, & refficulinis : Sapientiam praffans parvulis , in quantum ordinat heminem ad finem fugernaturalem , & Diwinum . D. Thom. 1. 2. queit. gr. art. 4.

(2) Lex Damini converient animas : Pfal. 13. 8. obid nempe , qued fola fe , que ab amore fui . & Mundi avertere po fit animam , & in Deum dirigere . D. Bern. Epift. tt. ad Guigon . Quia homo ordinatur ad finem Beatitudinis aterna , qua excedio proportionem naturalis facultatis humana, necesse fuit, ut supra Legem naturalem, & humanam, dirigeretur etiam ad fuum sinem Lege Divini-

tus data D. Thora 1. 2, quait. 91. art. 4 & quaft. 98. art. 1.

(h) Cum de actibus humanis contingas est diversa judicia; us homo absque emmi dubitatione scire pesft , quid ei fit agendum , aut vitandum , neceffirium fuit , ut in attibus propriit dirigeretur per Legeme Divinam , de qua constat , quod non potest errare . D Thom. 1. 2. queft. 91. att. 4. In lege Dei non ett nife vireut , & Sanctitat . D. Vinc. Fert, ferm. 4. Dom. 3. Adv.

(i) Pracepta hac humana rationi convenium; & in his maxima fapientio continetur . D. Thom,

3. 2. queft. 100. art. 1 & 7.

(h) Instaures ceffes tues contra me . Job. 10. 17. Raque & nos tantam habentes impoftam nubem teffium , per patientiam curramus ad propositum nobis certamen . Hebr. 12. 1. Tet millia Martyrum transferunt , & admic tibi afpera eff ? transferunt fenes , & juvenes ; transferunt putri , & puelle . Vian, quam timebas, tritam tibi fecerum. D. Aug. Tract. de quat. Virtut. Charit.

(1) Andi , quid tibi incipit dicere Deut : In non poset ? Quare ille : & elle aler potett ? Numuid

tu delicatior es ; aut infirmier illis? D. Aug. in Expof. Pial, 119.

za potreste dirmi, si é, che questa Legge d'Iddio, se non è impossibile, sia almeno molto difficile. Ma in cosi dire, voi mi fate venire in mente quegli Ifraeliti, che Moise avea inviati a discoprire la situazione, e le qualità della Terra Promessa. Andarono questi sopra un' alta Montagna, e dando folamente così alla lontana una qualche occhiata, pufillanimi ritornarono in dietro con una tal relazione, che in quel Paefe vi fioriva bensi l'abbondanza, e vi scorrevano i fiumi di latte, e mele ; ma vi era poi anche un' aria si cattiva, che infettava chiunque andava lá ad abitare ; e che erano quelle Gitta insuperabili , e vi aveano veduto de'Giganti , che parevano moítri (a) . Cosi effi differo a ditanimare anche gli altri : ma tutto falfo, come di poi si vide alla prova nelle vittoriole conquitte .

7. Una immagine è quelta di ciò, che nel proposito accede. Rimirando voi la Divina Legge folamente così in Prospettiva, a' bar-lumi della passismone, e del fenfo, vi pare di rassiguare tanti, moltiri, quanti fono il sinoi Precetti: ma non v'accorgete, effere questi una illusione? Qua, mici Fedeli, claminiamo con ferietti i dicci Comandamenti. Ne' primi te vi

si comanda l' Amore, e la Pietà verso Dio t e non è quelto, a che il noltro medefimo Cuore c' inclina , mentre non sa trovare la sea quiete , che folo in Dio (b) ? Si comanda nel quario di onorare il Padre, e la Madre: e può darli un Precetto più giulto, essendo noi alli nottei Genitori tanto obbligati (e) ? Si comanda negli altri di trattare co' nollri Proffimi, come abbiamo caro, che trattino gli altri con noi(d) : e che volete di più naturale (e) ? La tuita questa Legge non ci è comandato altro, che di sare il bene, e di suggire il male (f): e ci è proibito massimamente il reccato, per cui rimane impedita la nostra eterna Salute (g) : che vi può essere di più agevole , o convenevole a noi (h)? Ma discendismo a que' Precetti in particolare, che sembrano a voi più gravoli, e troverete, ch' io non m'inganno nell'afferirvi, che bifogna travagliare affai più a trafgredirli, che non è ad offervarli; che bifogna affaticarfi affai più per effere cattivo, che per effer da bene; bifogna metterfi in pens più per tervire al mondo, che per fervire a Dio (i): e coloro bensì v'ingannano, che vi danno ad intendere , s' abbia buon tem po nel contentare i fenti (t), e le paffion-

(a) Venimus ad Terram, que revera fuir laBe, & melle : fed eultores foriffinet habet. & urbes grander, aque murata .... Terra deverat habitatores fuot . Ibi vidimus montira quedam de genero giganton. Num. 13. 28. 23.

(b) Hee vera cordis requies, amor Dei . D. Aug, in Manu. cap. 28, injuietum est cor meum, donec requiescat in te, Deus meus. Idem. Mihi autem adharere.Deo bonum est. Plal. 72. 28.

(c) În teto cerde tue houve Patrem ruum , Y genitut Matrit tue ne obleifenrit: mennete quisanni fip pri life natus non feiffe; V retribue illis quomodò di illi siti. Eccli, 7, 18. Non eff grave, quod Pietate plenum est: Non est grave quod Pietate plenum est: Non est grave quod Pietate plenum est. Non est grave quod Pietate plenum est.

(d) Omnia erge, quacumque vultis, ut faciant vobis homines, & vos facite illis. Matth. 7. 12. Non moschaberis, nen occides, won furtum faciss, singula hac osto, & quiete indigent. Quid osto faci-

lius? D. Bafil. conc. in Pfal. 1.

(c) Precepta moralia ex ipse diclamine naturalis rationis efficaciam habent, etiams munquam fla-

tuantur a Lege . D. Thom. 1. 2. qualt. 100. art. 11.

(1) Preceptorum observatis est, ut silil corum, que prohibentar , faciat 2 & omnia , que jubentur, implere entendada . D. Aug. ferm. 52. de tem. Opus Legi et 3, non eccidere , non mecharis, non favari , &c. & bec omnia caturalis ratio ferigôt estam in corde Gentillium . D. Anselm in Epist. ad Rom. a.

(g) Finis Divine Legis eft perducere hominem ad Finem felicitatis aterna, qui Finis împeditur per

peccatum. D. Th qu. 98. art. 1.

(b) Quid hoc enere levius , que non precipitur , niffcelere abstinere , bonum velle , malum nolle ,

amare omner , odife nullum ? D. Hilar can. 11. in Matth.

(1) Difficiller vitievices et . D. Chryfolt, hom, 30, incep. 11. Matth. Labriefer ett huju madel anner. D. Ang, lib. 6. de Musica c. 12. the home som miller a laborarer : malum sput multime tabete laboris. Idem in Pfal. 9. Discrumt impit, laftati fumus in via iniquitatis , ambulavimus vias difficiles. Sap. 4, 9.

(k) Sapientiam & disciplinam qui abjicit , infelix eft . Sap. 3. 11. Dicite jufte , quoniam bene ...

con vizio volete praticamente vederlo? 8. Per fare una vendetta, con cui fi traf-

gredisce il quinto Comandamento d' Iddio, da quant' odio, e da quanta rabbia bifogna prima lasciarsi rodere il cuore? Quante inquietudini bifogna prenderfi, e quanti penfieri di cruccio, e malinconia (a) ? A quanti pericoli bifogna esporsi? In che impegni bifogna mettersi d' inimicizia , e di maldicenze , e di fellonie, e malvagitá criminali (b)? In che timori non s' ha continuamente da vivere ? avvegnachè d' ordinario ad una vendetta, che fi fa , ne viene dietro anche un' altra di chi vuole rifarfi, e rivendicarfi (c) ? Ma Santo Iddio! s' ha da foggiacere a tante amarezze . e molestie, ed intrighi, e disturbi, per effere umile, e mansueto, come per esser ven-dicativo, e superbo (d)? Per osservare questo quinto Comandamento d' Iddio nell' occorrenze di ricevere qualche offesa, non altro vi si richiede, che inalzare gli occhi al Cielo, e dir di Cuore: Mio Dio, per amor Vostro io perdono: Per amor Voltro io voglio bene a chi mi fa , ed a chi mi ha fatto del male : ed a dir questo, v'è tanto asare, che s'abbia forse Tom,VII.

da fudar fangue (e) ? Con la superbia si riempie l' Anima di rancori, e di turbamenti : coll' umiltà fi rimette l' Anima nella più confolante quiete (f): e per ubbidire a questo Divino Precetto, che è di Umilta, e di Carita. s' ha forse da patir tanto, quanto per ubbidire a' Precetti , e puntigli dell' Onor Monda-

e. Comanda Iddio nel suo sesto Comandamento, conforme allo stato di ciascheduno, la Castità; ma per vivere in Castità si ha da sar qualche spesa ? si ha da cimentar la Riputazione, o la Roba, o la Sanitá, o la quiete? Niente affatto : bifogna renderfi bensì miferabile, e obbrobriolo, per foddisfarli in brutalità luffuriose (h) . Noi ne abbiamo l'esempio nel Figlio Prodigo, ridotto per la luffuria ad un viliffimo ftato (i). Ma fi offervi : Che vita infelice di quell' Uomo, e di quella Donna, dominati da un amor disonesto? L'Uomo nell'appaffionato suo cuore che gelosie, che rivalità, che sospetti, e che affanni non ha da soffrire, prima di giungere, e dopo ancora effer giunto al vituperolo piacere (4)? Ogni di lui godimento è immantinente seguito dal

Ve impie in malum .... Pepule meus , qui te beatum dicunt , te decipiunt . I(a. 3. 9. Quo nobis adhuc, & adhuc ambulare vias difficiles & laboriofas ? D. Aug. lib. 4. Confess. cap. 12.

(a) Virum stultum interficit iracundia . Job. 5. 2. Mentem precipitat ad inordinata quecumque, Excogitat vias vindica; & talibus copitationibus animum fuum replet. Ex hoc homo diuti nam triffitiam concipit ; & ideo fit fisimetipi gravit . D. Thom a. s. queft. 138. art. g. 6. , & 7.

(b) Inimicitia , contentiones , amulationes , ira , rixa , diffenfiones , & his fimilia . Gal. Et quousque hac locum habent , necesse est suspiciones semper in pegus coaugeri . D. Basil. epist. 46. ad Gregor.

(c) Vindicas vindicam . 1. Machab. 2. 62. Et vindicaverunt vindicam fanguinis fratris fui . 1. Machab. 0. 41.

(d) Veloces pedes corum ad effundendum fanguinem; contritio, & infelicitat in viis corum, & viam pacis non cognoverunt . Pfal. 12. 2. (e) Quomodo mandatum Dei grave , cum fit dilectionis preceptum ? D. Aug. lib. de Nat. & Grat.

cap. 69. (f) Impii quase mare fervens , quod quiescere non potett . Ifa. 57. 20. Discite a me , quia mitis sum.

& humilit corde ; & invenietis requiem animabus vestris . Matth. 11. 29, (g) Quid grave cervicibus noffris imponit , qui vitare pracipit , qued perturbat? D. Greg. lib. 4. Moral. cap. 30.

(h) Exprobabilia funt peccata venerea , D. Thom. 3. 2. quell. 151. art. 4. quia per hec reduci. tur home ad id , qued eft bestiale . Idem. in cap. 1. epist. ad Rom. led. g. fimilis jumentis infepientibus , quibut non eff intellectus . Pfalm. 48. 21.

(i) Diffipavit fubstantiam fuam vivendo luxuriofe .... & coepit epere : & adhafit uni civium repiomisillius , & mifit illum in villam fuam , ut pafceret porces ; & cupiebat implere ventrem fuum de filiquit . Luc. 15. 13. Cibos quas porcines carnales illecebras siliquarum nomine Scriptura designat. D. Chrysost. hom. de Paire, & duob. Fil.

(k) Voluptatet veneree animam heninis folvunt . D. Thom. 2. 2. quelt. 153. art. 1. Luxurie

damnum homini infert etiam corporale ; dum homo propter cam incurrit periculum persone , & rerum , Idem. Expos. in Job. 21, lect. 1.

difecto, e dal pentimento (d). La Donia dopo effere cudat in quella fius occolinos, che rimorii, e che ramarichi non rifente? Qual paura, che fivene a difeoprire il fuo sillo ? Qual difontore fica vircine; che fi difeoprire il fuo sillo ? Qual difontore fica vircine; che fi difeoprire (f) Qual donufufione, e reregona da quella perpetua fiua agnomiaia, che non portrajui cancellari (e) ? O Gattità, quanto fi bella, e preziofa I Difonettà, quanto fei tupre, e penofa (d)!

to. Così parimente per trafredire coli Avarizia il fettimo Comaudamento d'Iddio, quante Irit, e quante frodi bilogna tuttor machinare ? Che lacomodi, e fettati non a' ba tuttor da foffire (e)? Fatevi dire da quell'intereffato. che vita inquieta e faitidofa è la fina (f). Per fare del la Roba, della quale non mai fazio (g), che fordidi rifparm); che difenza merito la fua mal contenta famiglia, e di fame, e di fete, e di freddo (h); e che malevolenze egli non incontra con le sue Ingiustizie , ed Usure non abbastanza palliate l'Per la fua tenacitá, e durezza di cuore, Bell ha mille maledizioni dai Poveri; ed è disprezzato, e malveduto da tutti (i); cosí che's' intende comunemente ia un medefimo fenfo il dirfi : Colui è intereffato, e dirfi : Colui è un Ebreo . Ma ... Cari Uditori mici , avete udito dir mai , che ad offervare il fettimo Gomandamento d' Iddio fi provino tanti difagi , e tanti guai ? Più tofto ch' effere Avaro , o quanto è meglio effer Giulto (4) I e pruttotto che amare le Ricchezze (1), o quanto per ogni verfo più torna conto amar la Legge d'14dio (m)!

11. L'istesso vale a dirsi degli altri Divini

fonoratia tissii , che strussii Bajii patir Comandamenti ed io non chiamo a furmi (a) Wallum st pratum , qued non pertrunstat Luxuria nostra . Sap. 2. 8. Si cruus post hec desir dentes sue homre , & in comunicia . Sap. 4. 19. Dicenter : Ergo orravinus desti sumus in via ini-

quitatle . Sap. 5. 3.

(b) Filia cum viro commorata , odibilis ... in opprobrium a detra Tione in multitudine populi .

Eccli. 42. 9.

(c) Quod faclium eff , faclium non effe non poteff ; & fi facere in tempore fuit, feciffe manet, D. Bern.

lib. f. de Confider.

(a) O num poliche ett caste generatie cum ciaritate ! Immetalit et nim memeria Illiu. Sap.
4. 1. Rever a fromparter volunte; investlemen castinonia pariaten tirti; aç fasidit i liddum va brabeit; flavifimum jugum Christi fatilline emprebait: a Abb. Abrahum, apud. Castina. Collat. 24. cap. 15. Castina: frombam narvam iti jingeneratur. D. Hadi. lib. de Virginit.

(c) Videre hominem fub farcine Averitie fudantem, anhelantem, Quid laborat, o Avare? Annos farcine gravit Averitia? Quare reported famor octica, of domine non finit! Averitia jobet: 10. lette eftum, frigut, of overat, of tu tolerat. D. Aug. (ct. 14. de Veto. Apolt. Que morrere, quite ancipiter care! Quid ficiam? ait. Luc. 12. 17. quia non habes, qua congregem frindia? D.

Bafil bom. in c. 12. Luc.

(g) Non fatiantur oculi e jus divinis : nec recogitat dicens : Cui laboro l Eccle. 4. 3. Avarus non implebitur pecunia , C. qui amat divitias , frulium non capiet ex eis . Eccle. 5. 9. Avarus non letatur

hir, que pafidet ; sed contristant ipsum ed, que desunt. D. Basil. conc. habita in Lacizis.

(h) Contorbut dom um suam, qui sedatur Avaritiam. Prov. 55. 27. Affigiur desderte adeptionis,

premiur prove amifonis. D. Greg. lib. 30. Mor. cap. 12. O infattabilis Avarita 1 qua non carda qui fium 1 femper estamula dostario 3 ut magis 40 magis dilatentur in plura. D. Betta epilt, 42. feu Trest. de Offic. Epilc. cap. 7.

(i) Cer exercitatum Avariia haeuter malediclimis fili. 2. Petr. 2. 14. Ex dvariia oritur ebduratie contra Mi fericordisur. D. Thom. 2. 2. qu. 118. art. 8. Avare nihil est feelestiur; nihil inigitur, quam amare preunium. Eccli. 11. 9.

(k) Plus habet ponderis Avaritia, quam futtitia. D. Aug. serm. 14 de Veth. Apost.
(1) Divitia rum annor animam torquet, quærum acquastite laboris, post. sho timoris, amisso plena do-

Iaris inveniur . D. Berta, lib. de Convert ad Clerie, cap. g. (m) ldee ditest mandata tua juper aurum Orgation . Pial. 118 127. Desiderabilia faper aurum, & lagidem pretisfum multum; & dalcine fuper mel , g. fayum . Pial. 18.11,

United Stop

ragione, che la vostra sola esperienza. A confiderare i trè Beni più stimati del Mondo, che fono gli Onori , le Ricchezze , i Piaceri (a) ; qual è di questi quel Bene, che non sia come una Rosa tutta attorniata di spine (b) ?ed in cui non ci fiano i fuoi travagli, e i fuoi rifchi? Ma a rifletter bene, ditemi in verità di vostra Coscienza: Avete veduta mai qualche Casa, alla quale fiano succedute disgrazie, per effere stati quelli della famiglia offervanti della Legge d' Iddio ? Avete mai trovata Persona, che abbia perduto il Credito, ovvero s' abbia scortata la vita, per aver osservato i Comandamenti di Iddio? Avete conosciuto qualch' uno, che sia stato malcontento, e pentito di avere ubbidito a' Comandamenti d'Iddio? No . mai : non si è dato , ne si dáil Caso : ed averete bensi potuto vedere miferie, difonori , difgufti , e pentimenti per il contrario : imperocchè cosi è scritto ne' Libri della Provvidenza Divina, che fiano benedetti quelli, che offervano questa fantissima Legge; (c) e maledetti tutti coloro, che vogliono trafgredirla (d) . Dove dunque sono cotesti Mostri? dove coteste difficoltá ad effer dabbe.

12. Volete ch' io vi dica, o Cristiani miei? Non viene il male dalla Legge d'Iddio, quasi che effa fia grave . Nó , che non è grave : E' di Fede per la testimonianza dell' Apostolo S. Giovanni (e) : ed è anzi di Fede , che è leggiera per l'Oracolo del medefimo Crifto: (f) ma il male viene da Voi, cioè da' vostrimali abiti, e dalle vostre inviziate passioni, che fingono le difficoltà nella Legge, per vivere con libertà alla moda scandalosa del Mondo (g) . Non viene il male dalla Legge . quasi che sia scabrosa, ed aspra in se stessa;ma viene da voi , cioè dalla vostra infingardaggine, dalla vostra Accidia (h): da voi : cioè dal genio corrotto, che avete alle vostre Concupiscenze (i) , alli vostri Vizj (k) , alli vostri peccati, de quali avete pena, e rincrescimento ad emendarvi (1) . La luce è amabile nel fuo splendore, che diletta, e che giova: ed è folamente a chi ha gli occhi infermi, ch'effa é fastidiosa (m). Così leggiera, e facile è la Legge d' Iddio in se stessa : ma sapete a chi

(2) Omnes tes Mundi ad tria reducuntur , scilicet ad honores , divitias , & delicias . D. Thom.

a. 2. quæft. 108. art. 3.

(b) Poteris ne te convertere ad aliquam voluptatem, ubi spinas non sentias? Elige, quod volueris: Esto Avarus, Luxuriosus, Ambitissus. In honorum cupiditate quante spine! In Luxuria libidinum quante spine! In ardore Avaritie quante spine! Amores turpes quantas molestias habens! D. Aug. enar in Psal. 100.

(c) Si audieris vocem Domini Dei tui, ut facias, & custodias omnia mandata ejus, venient super te universa Benedictiones. Deut. 28. 1. Non vidi justum derelictum, nec semen ejus qua-

rens panem . Pía. 36. 25.

(d) Maledictus, qui non permanet in fermonibus Legis hujus, nec eos opere perficit . Deut. 27.

27. Maledicti , qui declinant a mandatis tuis . Pial. 118. 21.

(c) Hec est Charitas Dei, ut mandata ejus custodiamus: et mandata ejus gravia non sunt. . . Joan. 5, 5. Mandata Dei non medo impossolila non sunt; verum ne gravia quidem . D. Augl Lih. de Perfect. Just.

(f) Venite ad me emnes, qui laboratis, & onerati estis: & ego resiciam vos. Tollite jugum meum super vos... Jugum enim meum suave est, & onus meum leve. Matth. 11.28. Jugum,

& onus est Evangelium . D. Hieron. in Matth. ibid.

(g) Nunquid adhæret tibi sedes iniquitatis, qui singis laborem in præcepto. Psal. 93. 10. Not sums, qui labores nobis, asque tormenta procuramus, dum malumns vias sæculi hujus pravas, asque perversas cum summo discrimine, ac difficultate sestari. Abb. Abraham apud Cassan. collat. 14. cap. 25.

(h) Difficultatem non natura praceptorum, fed malorum folet focordia efficere. D. Chryfoft.

in Pfal. 111. 1.

(g) Homines habent legem , quam ipst sibi secerunt , legem sibi suam faciendo voluntatem ; grave

quidem , & importabile jugum . D. Bern. epilt. 11. ad Guigon. Abb.

(k) Afperam nobis, & infuavem Virtutum viam nimiam facit vitiorum consustudo, que f in parlem alterem transferatur, invenitur, ficut Scriptura dicit, senina Justitia levis. D. Hieron. lib. 2. Dial. adv. Pel.

(1) Multi dum amant peccata fua , oderunt precepta Dei . D. August. enar. in Pfal. 37.

(m) Lux oculo agro poenalis eff. D. Aug. ferm. 18. de Verb. Dom.

riesce difficile? E' difficile il precetto dell' Umiltà, e della Fraterna Carità ad un Superbo, che ha la testa piena di borie, e stá su i puntigli del Mondo . E' difficile il precetto della Castitá ad un Impudico amatore della fua Carne . Difficile il Precetto di far limofine ad un Interessato, che è troppo tenace, e non è mai sazio di roba . Difficile il Precetto di amare Iddio a chiunque ama la Vanitá, e e nulla penfa all' Eternitá (a) . Sicche fiete voi , che vi rendete la Divina Legge gravofa : e non è , ch' ella sia grave in se stessa (b); siete voi di dura cervice a non voler capire la Verità : e non è che sia dura la Legge (c) .

13. Comunque fia , Voi mi direte , questa Evangelica Legge, o per un verso, o per l'altro deve dirli grave , e difficile , poichè per offervaria non dice il Vangelo, che bifogna ftar fempre all' erta (d), e farsi violenza, (e) e mortificare le inclinazioni anche più naturali, ed annegare se stesso (f), ed abbandonare la strada larga, ed entrare per quella,

che è stretta (g) ? Verissimo : ed io direi presfo che una Erefia, che fu quella de'Pelagiani (h) se volessi dir al contrario. Quanto a noi per la debolezza umana, contratta dopo il peccato di Adamo ( i ) , la Divina Legge in varii incontri é difficile si , e mafimamente in ció, che s'aspetta a raffrenare i movimenti difordinati del nostro Cuore (4) : Ma volete Voi confiderare la Grazia del Signor Iddio per nulla? Vi fará noto, che la Legge pubblicata da Gesú Cristo si chiama Legge nuova di Grazia : ma ne sapete il perche? Chiamasi Legge nuova a differenza dell' Antica, la quale conteneva molti affai più, e quasi innumerabili Comandamenti, intollerabili ancora alli medelimi Patriarchi (/): e quetta è riftretta in dieci, chefono anche i piú naturali, e più facili (m), rimanendo ora alla nostra Libertà di Configlio diverte cofe ch' erano allor di Precetto (n) . Nella Legge Antica voleva Iddio esfere ubbi-

dito come Padrone, e gli Ebrei lo abbidivano

(a) Est homo constitutus inter res hujus Mundi , & spiritualia bona , in quibus eterna Beatitulo constitit, ita quod quanto plus inheret uni eorum, tanto plus recedit ab altero: & e converso. D. Thom. 1. 3. quæft. 108 art. 4.

(b) Jugum Domini igst vobis facitis durum. Euseb. Emissen. hom. de Machab.

(c) Durus eff hic fermo ; & quis potest eum audire? Joann. 6. 60. Igst erant duri , non ferme durus . D. Aug in Pfal. 98. (d) Videre , vigilate , & orate ... Quod autem vobis dico, omnibut dico : Vigilate. Mar. 13.33.37.

(c) Regnum coelorum vim paritur , & violenti rapiunt illud . Matth. 11. 12.

(f) Non veni pacem mittere, sed gladium . . . Et qui non accipit crucem suam , & sequirar

me, non est me dignus. Matth. 10. 34. 38. Qui vult venire post me, abneget semetipsum . Matth. 16. 24. (g) Intrate per anguffam portam ; quia lata , & fpatiofa via eff , que ducit ad perditionem .....

Quam angusta porta , & arcta via est , que ducit ad vitan ! Matth. 7. 13. (h) Pelagius docet , etiam fine gratia facile poffe , quod Divinitus precipitur . D. Aug. Lib. de

Grat. Christ. cap 26. Si quis dixerit , quod poffumus etiam fine gratia implere mandata , Anathema

fe . Concil, Milevit. cap. 5. & Trident. feff. 6. de Juflit. can. 2. (i) Dum home à Dee recessit, incurrit in hec, qued feratur contra rationem, secundum impetum

fenfualitatis : comparatus est jumenis infiniencibus . & fimilis fallus est illis . P(al. 48.12.D. Thom. 1 . 2. quæft. 91, art. 6. (k) Etian fub Gratia positis in hac mortali vita difficile est omni molo implere , quod scriptum est:

Non concupifes . D. Aug. lib. 19. contra Fauft. cap. 7. Prohibentur enin interiores animi motus . D. Thom. 1. 2. quelt. 107, art. 4. Sieut Lex malas actiones interdicit : fic Evangelium ipfus occultes Anime affectus . D. Balil. in fumma Moral. fum. 43. cap. 1.

(1) Jugun, quod neque Patres nostri, neque nos portare potumus. Act. 15. 10. Lex vetus est multo gravier, quam nova, quia ad plures astus exteriores obligat. D. Thom. 1.2. Quait. 107. att. 4.

(m) Christus nobis abstulit illud gravissimum multarum observationum jugum . D. Aug. lib. 3. ad Bonifac, cap. 4. & quedam pauca pro multis, eaque fallu facillima dedie, Idem lib. 3. de Doch. Christ. cap. 9. & enarr. in Pfal. 73.

(n) Plura Legis veteris relica funt a Christo, ut fit unicuique liberum circa talia determinare, quod Shi expediat. Unde Lex Evangelii dicitur Lex Libertatis; nam Lex vetus multa determinebat, & pauca relinquebat hominum libertati . D. Thom. t. 2. qu. 108. art. 1.

in un certo modo come a guisa di schiavi, e per timor della pena: ma nella Nuova Dio si rimostra a noi come Padre, e noi dobbiamo portarci verso di lui come buoni figliuoli, che amorosamente ubbidiscono, per dargli gusito (a).

14. Di più questa Legge nuova di Gesti Cristo si chiama Legge di Grazia; perchè in favore di essa Iddio concorre, e ci ajuta con la fua Grazia ad offervarla (b) . La Legge antica additava ciò che fosse peccato; ma non dava forza a schivarlo. Ma la nostra Legge nuova in virtù della grazia ci conforta, e ci avvalora a potere puntualmente adempirla. (c) Quindi non vale il dirfi : La mia Umanità è debole, e fragile, e non ho baftevoli forze : imperocchè rispondetemi: Se allorchè Voi siete o tentati dal Demonio, o solleticati dalla vostra Concupiscenza a trasgredire qualche Divino Comandamento, Voi vede. ste venire a Voi Gesù Cristo nella sua propria Persona, e lo udiste dirvi cosi . Amico Non dubbitate, che io vi assisto, e vi dó la forza

da vincere le paffioni, ed a fuperare le tentazioni, ed a fedelmente ubbi:irmi Vi pare che in tal cafo valerebbe là scusa dell' effere debole, e fragile? Non giá; perché che importa, siañ privo di forze, ove si ha l' Oznipotenza in ajuto (4)? Che importa, che la Natura sia interma, ove si ha in socorso tanto più vigorosa la Grazia (e)? Ora cosi é per appunto (f): Gesti Critto, che ci ha data la Legge, sempre è con noi ad offerirei l' onnipotente sua Grazia, con cui possimo comodamente ubbidirlo (g). Quelto è certissimo, poichè ci è stato promesso dalla Suprema Veritá, che è infallibile, per bocca de' suoi Profeti (h).

15. Lo credete Uditori miei, che quel Dio che non può mancar di parola, vi ha promefo di affiltervi con la fua Grazia all' offervanza di tutti i fuoi fanti Comandamenti (i)? Fate un atto di Fede(8): cel a che più dibattervi d'animo, mentre nulla v'è si difficile, che non divenga facile a chi è ajutato da Dio (1), Ah! Non ci ha niente che io non poffa (dicea

(a) In veteri Testamento Dens, tanquam Dominist, homini apposit, quod timeret: in nevo, tanquam Peter, aperuit, quod amaret. D. August lib. contra Adimant. cap. 16. QuAs silii obedientie. 1. Petr. 1. 14.

(b) Lex nova est Lex Gratie , in qua Gratia Christi confertur .D. Tho.t. 2 quæft, 91. art. 5. & quæft. 106. art. 3. Quod est posissimum in Lege nova , est Gratia Spiritus Sancti , que datur per fi-

dem Christi . Ibid. quæft. 106 art. 1.

(c) Legis est squod peccata cognostimus; Gratiæ, quod evitamus. D. Fulgen. lib. de Ver. Prædest. cap. 20. Lex nova per gratie donum non lolum est indicans, qid faciendum, fed etiam adjuvans ad implendum, D Thom. 12. quest. 106. art. 1.

(d) Subventum est infirmitati voluntatis humane, ut Divinà Gratià ageretur, & ideo quamvis infirma, non tamen deficeret. D. Aug. lib. de Correp. & Grat. cap. 12. Quidquid Lex jubet, eo adju-

vante completur . Idem lib. 6. Oper imperf.

(e) Per gratiam nobit donatur, ut saciamut, quod per nonnetipso implere non possimus. Divus August. in Psal. 118. conc. 10. Gratia Dei eit, ut stat sacultus, quod erat antea difficultus. Idem enart. in Psal. 109.

(f) Deus facit, ut faciamus, prabendo vires efficacissimas Voluntaii. D. August. lib. de Grat.

& Lib. Arb. cap. 16.

(g) Durum videtur, quod Dominus imperavit : sed non est durum, nec grave quod ille imperat,

qui adjuvat, ut fiat quod imperat . D. Aug. serm. 47. de Divers.

(h) Ipse dabit virtutem, & fortitudinem plebi sue. Plal. 67.36. Dabo legem meam in visceribus corum; & ero eis in Deum, & ipse erunt mihi in popolum. Jct. 31.33. Spiritum meum penam in medio vestri, & saciam, ut in praceptis meis ambuleits; & eritis mihi in populum, & ego ero vobis in Deum. Ezech. 37.26.

(i) De Deo non est , ut timeas : quia verax est , constat ; quia omnipotens est , constat . Non potest

te fallere : habet unde faciat . D. August enar. in Plal. 59.

(k) Mandatis tuis credidi . P(al. 118. 66. Te illa credidi mandaffe , quia Deus es , & homini do-

nas, unde facias eum facere, quod mandas. D. Aug. enar. in Pial. 113. Conc. 17.

(1) Nihil est tam arduum, & disficile, quod non, Deo adjuvante, plenismum, & expeditissimum fiat. D, Aug. lib, de liber, Arb. cap. 6.

pur beneS.Paolo) mentre nelle mie fiacchezze gusti (f). te S. Agostino: Comandatemi pure, o Signore, ei diceva, tutto ciò, che vi piace : datemi solamente la Vostra Grazia, e non averò più ritrofia , ne difficoltá ad ubbidirvi (b) . Io fo li miei conti ful Vostro ajuto ; e so quello che dico per esperienza : poiche qual mottro orribile non mi sembrava una volta la vottra Legge, allorchè era la mia Volontà abituasa nel Vizio? Io mi credevo, che la Caftità fosse una cofa impossibile; e che umanamente non si poteffe vivere fenza i piaceri del fenfo.(c)Ero in effi abituato, e invifchiato (d) : e nulladimeno peró li abborivo; non vedevo l' ora a disfarmene; e non sapevo risolvermi (e). Ma dal momento, che ho aderito, omio Dio, alla voftra Grazia, non folamente non ho più avuto difficoltá ad ubbidirvi, ma anzi anche nella medefima Caftità vi ho trovata una foavissima gioconditá; e non ho avuto mai tanto gusto, quanto a privarmi di tutti gli altri mici

Santi, ch' erano deboli come Voi, fragili co. me Voi , e forse più dediti al vizio , che Voi. (g) Come perciò oserete Voi lamentarvi? Quella Grazia, che noa è mancata in ajuto de' Santi , non manca ne anche a Voi , sufficientillima a farvi refiftere alle Passioni , alle tentazioni, alle occasioni, ed a qualsivoglia peccato (h); e se Voi mi dite, che non conoscete di averla: Rispondo, se non avete questa Grazia ; da chi deve dirfi provenga il male ? Da Dio, che non ve la voglia dare : ovvero da Voi, che non volete ne aprire la bocca per domandarla, ne aprire il Cuore a riceverla? (i) Oh Fratelli mici, che nel punto di vollra morte avete pure da ritrovarvi eftremamente confusi, quando vederete per una parte la Grazia grande , ché Gesti Christo vi ha meritata col fuo preziofiffimo Sangue ; e vederete per l'altra , che il non effervi profittati di quelta Grazia, farà ftato per voftra colpa (4) .

(a) Cum infermor , tune potent fum . a. Cor. 12. to. Omnia poffum in eo , qui me confortat . Philip. 4. 13.

(b) Tube quad vit , da quad jubes ; non eft enim hominis velle , quad poffit , aut poffe quad velit. D. Aug. lib. Solilog. ad Deum cap. 25. Doce me facere voluntatem tuam , quia Deus meus es tu . Píal. 142. 9. Sie doce , ut faciam , nen tantummede ut feiam : fie doce ut faciendo faciam , inspirando suawitatem . Idem enar. in Pial. 118. Conc. 17.

(c) Putabam me miferum fore nimis , si fremina privarer amplexibus . . . . & ita harebam visco illim voluptatis, ut me affirmarem coulibem vitam nulle modo degere poffe . D. August. Lib. 7.

Confes. cap. 11., & 12.

(d) Non amator cenjugii , fed libidinis fervus eram. Idem lib. 7. Confes. cap. 15. Suspirabam ligatus, non ferro aliene, fed mea ferrea voluntate; ex qua dum fervitur libidini, falta est confuctudo , & inde necefitas . Ibid. lib. 8. cap. 4.

(c) Dixeram tibi Domine : Da mihi Castitatem : fed noli modo : timebam enim ne me cito exaudires . . . . Quamdiu cras , cras ? Quare non modo ! Quare non hac hora finis est curpisudinis men ?

Ibid. cap. 7., & 12.

(f) Cum in momento subderem cervicem levi jugo tuo, Christe Jesu, adjutor meut, quam suave mihi subite faltum eft carere suavitatibus; & quas amittere metus fuerat , jam dimittere gaudium erat . Ibid.lib. 9. cap. 1. Statuiffi in loco Spattefo peder meer. Pial. 20. 9. Feciffi mihi facilem Juffitjam , que mihi erat difficilis . Idem Enar. a, in Pfal. 20.

(g) Cognefeamus illes non nature prestantioris fuife, fed observantior; nec vitia nestife, fed emen-

daffe . D. Ambr. lib. de Joseph. cap. 1.

(h) Gratia nulli deeft, fed emnibus , quantum in fe eft, fe communicat . D. Thom.in cap. 12. Ep. ad Hebr. Lect. z. Lex nova , quantum eff de ft , fufficient auxilium dat ad non peccandum . Idem 1. 2. Quelt. 106. art. 2. Minima grasia potett refittere enilibet Concupi feentia . Idem 3. p. Qualt. 62. art. 6.

(i) Deut fua Gratia semel justificatos non deserit , nift ab eis prius deseratur . Conc. Trid. fel. 6. de Justif, cap. 11. Deum juste sotum velle , neme ambigit . Div. August. Quaft. sup. Exod. num. 8. Gratia Dei eft , que hominum adjuvat voluntates ; qua ut non adjuventur , in ipfii itidem eff , non in Deo . Idem lib. a. de Peccat. Merit. cap. 17.

(k) Relle homo corripitur , qui pracepta non implet ; quia ex ejut negligentia eff , quod Gratiam von habeat , per quam petett mandata fervare . D. Thom. Quelt. a4. de Vetit. cap. 14. Concu-

pifcentia.

Nel Tribunale d' Iddio vi si vorrà altro, che dire : Signore io averei dette, averei fatto ; mi farei emendato, fe aveff avuta la Grazia, Vi fmentirà il Voltro Giudice eterno : La Grazia era pronta, ei vi dirá; ma bisognava cercarla , bifognava domandarla , non bifognava impedirla con que' Vostri maliziosi attacchi alle Vanità, ed alle occasioni del Vizio.

17. A prevenire per tanto quella consusio-ne, che quando sosse per accadervi, sarebbe eterna , vegliate fopra Voi stessi ; e poiche la Divina Grazia dalla fua parte non manca a Voi , fiate cauti Voi a non mancare alla Grazia (a) . Nella Legge d' Iddio non vi è Precetto alcuno, che di necessità non debba offervarfi da chiunque vuole falvarfi (6): imperocche per salvarsi, bisogna seguir Gesù Cristo; e per seguirlo, conviene ubbidirlo. (c) Effeudo che però in quelta legge vi fono certe cofe, che non possono da noi costantemente offervarsi nella nostra miserabile condizione ; sapere perchè , ciò nulla ostante , abbia voluto Iddio di quelle medefime cose farcene Legge, ed obbligarci come qualiche all' impossibile ? Non per altro , se non perchè riconosciamo la nostra meschinità, e la necesfità, che anche abbiamo dell' aufiliante fua Grazia (d) . Se noi potessimo senza il Divino Ajuto offervare con perfeveranza tutta la Legge d' Iddio, potressimo ancor conseguire senza il Divino Ajuto la nostra Eterna falute (e); e prefumere di noi medelimi affai , fino ad effere altrettanti Luciferi in Terra . Per queftoci ha data Iddio la sua Legge tale, quale che è, perchè vuole che stiamo giù in Umilta, e con la cognizione della nottra debolezza, ed indigenzada Lui cerchiamo il fuo ajuto (f) : e nulla si può dire , che vi sia per noi d' impossibile , o troppo difficile in questa Legge ; poiche lo tleffo Dio ci ha lasciato il Mezzo, ed il modo , per cui fiaci facile il tutto (g): ed é anzi per noi tanto più grave il peccato, quanto l' offervanza a noi fi è fatta più facile (h) .

18. Per vivere da buoni Criftiani nell'ub. bidienza a' Divini Comandamenti , ecco tre Mezzi, che fanno il modo . Il Primo è domandare coll' Orazione a Dio l'ajuto della fua Grazia : Il fecondo è cooperare alla Grazia, col fare violenza a noi fteffi . Il Terzo è avere attenzione a non lasciarci ingannare dal Demonio con le sue illusioni, ne dal Mon-

pifcentia viriliter per Chriffi gratiant repugnantibus nocere non valet . Conc. Trid. feff. 5. in Decr. de Peccat Orig.

(a) Exhortamur , ne in vacuum gratiam Dei fecipiatis . 2. Cot 6. 1. Contemplantes ne quis desit Gratie Dei . Hebr. 12. 14.

(b) Oportet , quod precepta nove Legis intelligantur effe data de his , que funt necessiria ad confequendum Finem eterne Beatitudinis , in onam Lex nova immediate introducit . D. Thom. 1, 2, Quarft. 108. art. 4.

(c) Dominus dixit: Matth. 16. 24. Qui vult venire post me , tollat crucem fuam , & fequatur me, uem fequimur , non folum initando opere , fed eriam obediendo mandaris infins , fecundum illud . Joann. 10. 27. Over men vocem meam audiunt, & fequentur me . D. Thom. 1. 2. Queft. 108. art. 4.

(d) Deus voluit talem legem dare , quam fuis viribus homines implere non poffent , ut fic , dum homines prasumentes de se, peccatores se invenirent, humiliati recurrerent ad auxilium Gratia . D. Thom. 1. 2. Quæft. 98. art. 2.

(c) Mandatum ejut vita eterna eff . Joann. 12. 50. Nihil poteff effe propinquius Fini ultimo , uam quod immediase in Finem ultimum introducit; hoc autem facit nova Lex . D. Thom, 1 - 2. Quæft 106. art. 4.

(f) Lex data eff, ut Gratia quereretur: Gratia data eff, ut Lex impleretur. D. Augst. lib. de Spir. & Lit, cap. 9. Nec aliam ob causam Scriptura commemorat , non effe gravia Divina pracepta, nifi ut anima , que illa gravia fentit , intelligat fe nondum accepiffe vires , quibus talia fint , qualia effe commendantur, feilteet levia, & fuavia : & oret gemitu voluntatis, ut impetret donum facilitaris . Idem lib. de Perfect. Jutt.

(g) Deus in possibilia non jubet ; sed jubendo monet , & facere quod possis , & petere quod non pos-Bi ! & adjuvat ut poffe . Conc. Trid. feff. 6. de Justific.cap. 11. Hinc admonemur , & in facilibus

quid agamus, & in difficilibus quid petamus. D. Aug. lib. de Nat. & Grat. cap. 69.

(h) Si quis post acceptam Gratian novi l'estamenti peccaverit, majori poena est dignus, tanquam majoribus beneficiis ingratus, & auxilio fibi date nen utem . D. Thom, 1. 2. Quest. 206. art. 2.

do con le sue lusinghiere Opinioni; tenendo avviene lo stare la tanto tempo, di, e notte, fisio il Ricordo, che per andare in Cielo, e fi volentieri l' una, e l'altra con quell' Ins' ha da seguir la via stretta ; ed è la via larga, per cui si va all' Inferno (4) . Su dunque ricorrete di Cuore a Dio; mettete in Dio la confidenza (b) , e date di mano all' opra con rifoluzioni davvero (c); che vederete, non effere questa Legge, come vi pare, gravofa, affannofa . Effa e leggiera , perchè é Legge di Grazia, ed è anche soave, perchè è una Legge di Amore (d) -

19. Quest' è il motivo, che vi propongo addolcire le immaginate amarezze nella Criftiana loffervanza. Non vi fará trà di Voi, chi non fappia che a chi ama, non vi è fatica , o pena , che mai rincresca (e). Mirate una buona Spoia, che ha il Marito gra-vemente ammalato. Mirate una buona Madre, che ha gravemente ammalato il suo Figlivolino . Non fa la Sposa distaccarsi dal letto, dov'è il Mariso: non fa la Madre abban-

donare la cuna, dov'è il Figlio. E d' oude

fermo? Dall' Amore. La Sposa ama il Marito; la Madre ama il figliuolo, e perchè ama, non le raffembra, che il patir fia patire (f). Che se questo è vero, come di ciò se ne hanno innumerabili altre esperienze, che ancorche si patisca, tutto è dolce, tutto soavea chi ama (g) ; perchè non vorrete creder vero anche questo, che vi sia della dolcezza, e soavitá nell' amorosa Osservanza della Legge Divina (h)? Effendo quefta una Legge tutta di Amore , ordinata prima ad amare Iddio, poi ad amare anche il Profimo per Amor d'Iddio, (i) che vi può effere in effa di rincrescevole, ove s' abbia nel Cuore l' Amor d' Iddio (4) ?

20. E stata questa Legge di Amore, che ha fatto gioire tanti Martiri nelle fue piaghe, diffolliffimi a lasciar la vita ne' spasimi , più tofto che offender Dio con un peccato mortale (1). E' questa Legge d' Iddio , Legge tutta di Amore , che ha fatto gioire tanti Pe-

(a) Modus implendi Evangelicam dolfrinam eff, implorando Divinum auxilium, & conatum apponendo ad ingrediendum per angustam portam; & cautelam adhibendo, ne a seductoribus corrumpamur . D. Thom. 1. 2. Quett. 108. art. 3.

(b) Ponite corda veftra in virtute ejus . Pial. 47. 14. Deus meut in te confido . Pial. 24. 2. In te

confidit anima mea . Pfal 56. 2.

(c) Ego dixi : Nunc coepi . Pfal. 76. 11. Domine Deut , confirma me in hac hora . Judith. 17. o. Paratus fum , & non fum turbatus , ut cuffodiam mandata tua . Pfal. 118, 60. Domine Deut auxiliator meus . Ifa. 50. 7.

(d) Lex nova dicitur Lex Amoris . D. Thom. 1. 2. Queft. 107. 2rt. 1. Hec eff differentia duo . rum Testamentorum , Timor , & Amor : illud ad hominem veterem , hoc ad novum hominem pertinet .

D. August. lib. contra Adimant. cap. 17-

(e) Omnia fava , & immania , prorfus facilia , & prope nulla efficit Amer ; que dura funt laboran. tibut , ea mitescunt amantibus . D. Aug. fer. 9. de Verb. Dom.

(1) In eo quod amatur , aut non laboratur , aut labor amatur . D. Aug. lib.de Bono Viduit.cap. 22. & Serm. 98. de Temp. Non eft grave quod diligendo fit . Idem lib. de Perfect. Juit.

(g) Qui turpi amore captus eit , etiamil afficiatur probro , & contunelia , & etiam graviera patiatur , ea fert jucunde , & libenter propter amorem impudicum . Quomodo ergo non multe magis oportet Dei pracepia cum magna voluptate fufcipere , & ca facilia existimare ? D. Chryloft. in Pial. 111. 16. In mandatit ejut volet nimit . Quibut tempestatibut coeli , & marit importuni funt mercatores , ut divitiat ventofas acquirant ? Que effus , que frigora perserunt venatores , ut feram accipiant ? Qui amant gravia patiuntur, fed non gravia pati videntur. D. August. Serm. 9. de Verb. Dous.

(h) Quidquid difficile ett in pracepto, leve est amanti . Non ob aliud recte intelligitur dictum, Mat.

11. 30. Jugum meum fuave elt , & onus meum leve . D. Aug. enar. in Pfal. 67.

(i) Plenitudo ergo legis est dilectio . Rom. 13. 17. In his duobus univerfa Lex pendet . Diliget Deum : Diliges Proximum . Matth. 22. 40.

(k) Amor in Legislatorem facilem & gratam facit Legem. D. Cryfoft. in Pfal. 111. 1) Quantus acervus teffium in Martyribus , in quibus dilatata eff Charitas ! D. Aug. Enart. in Pial. 59. Purpurata eft universa terra sanguine Martyrum dicentium. Pial. 118. 159. Vide, quoniam mandata tua dilexi Domine, Idem in Pfal, 118. Conc. 31. Tua, Domine, dulcedo Stephano lapides dulcoravit; craticulam Laurentio dulcem fecit, Petro crucem, & gladium Paulo . D. Aug. lib, Solilog ad Deum cap, 22,

nitenti nelle fue lagrime ; e'che fa gioire anche adesso tante Anime Religiose nella Povertà, Cattità, ed Ubbidienza de' (acri Chioftri (a). Quelta è, che fa gioire anche nel Secolo tante Anime buone, le quali propriamente hanno gusto a mortificarsi, gusto a servire Iddio, ed a fedelmente ubbidirlo, non solamente nelle cose di precetto, ma in quelle ancor di configlio (b). Se perciò quetta Legge d'Iddio, in cambio di piacere, a Voi reca tedio, o malinconia: Se quelta Legge d' Iddio pare a Voi si faticosa e spinosa, ed è si poco da Voi flimata, cosí per poco tante volte da Voi violata; onde avviene? Onde questo, che, essendo la Divina Legge per tutti ugualmente una medefima Legge, non cagiona anche in tutti ugualmente il medefimo effetto; ma nell' offervarla alcuni vi hanno una ineffabile gioja, altri una indicibile noja ? Pensate, ripensate, e troverete non poterfi dir altro, se non che ció provenga da un mancamento di Amor d'Iddio (c). Non fi ama Iddio; e quindi è, che rincresce ubbidirlo . Non fi ha difficoltá di ubbidire al Mondo ne' suoi interessi, ne' suoi puntigli, ed in Tom VII.

tante fue Politiche Leggi , che fono molto gravníc; perche si ama il Mondo . Si há difficoltá di ubbidire a Din in cofe si facili, come fono i fuoi Santi Comandamenti, perchè non amasi Iddio (d) . Oh se quest' Amore , che s' ha al Mondo, fi mutaffe in Amor d'Iddio (e) ! Oh fe di queft' Amor d' Iddio ve ne fosse una qualche scintilla nel Vostro Cuore (f)! Più capireste la soavitá nel provarla, di quello ch' io possa farvi capir coll' esprimerla (g).

al. Per questo chiunque ha della Salute delle Anime qualche zelo non potrá giá a meno di non iscandalizzarsi di certiSpiriti libertini, che vanno tuttora inventando nuove .e laffe Dottrine , fotto pretefto di Pietă , e Benignità a rendere più foave il giogo di Crifto (h), Eh . . . . vi a vuol altro . Vero è che tengo per biasimevole anch' io l' indiscrezione di que falsi Zelanti, che pongono quasi in disperazione il secolo con un soverchio rigore (i). Il troppo stringere non mi piace , che è più conforme allo Spirito di Gesù Crifto l'ufare qualche piacevolezza nella direzione delle Anime Ma. l'abusarsi né anche della Sacra

(a) Hec verba funt, de quibus ad immortalem sponsum clamat Ecclesia : Plal. 16. 4. Propter verba labiorum tuorum ego custodivi vias duras . Hec nempe funt verba , que contemptum Mundi : & paupertatem voluntariam persuaserunt hominibus. Hac sunt que Monachis claustra replent, deserta Anachiretis. D. Bern. serm. de Bonis tempor. deser.

(b) Diffusa Charitate in cordibus corum, datum est; ut non solum sine onere, sed estam cum jucunditate poffint legem implere . D. Aug. Lib. de Catech. rud. cap. 23. Quam magna multitudo dulcedinis tue Domine ! P(al. 30. 20. Eilam in vita , que nunc est , dulcedo , & multitudo dulcedinis ma-

gna eff . D. Bern. Serm. 97. de divers.

(c) Pracepta Dei gravia non funt . Jo. 4. 3. Hoc intelligi debet fecundum expositionem Augustini ? Lib. de Nat. & Grat cap. 69. quot non funt gravia amanti : fed non amanti gravia funt . D. Thom. 1. 2. Qualt 107. art, 4. Aut enim qui fine non diligit ; & ideo grave eff : aut diligit ; & grave effe non potest. D. Aug, loc. cit. Nonne verba mea bona funt cum eo , qui recle graditur? Mich. 2.7.

(d) Amanti fuave eft ; non amanti durum eft . D. Aug. ierm. 12. dc Verb. Apolt. Charita: Dei diffusa est in cordibus nostris : Rom. 5. 5. In hac diffusione latitudo est , in qua fine angustiis via quoque

ambulatur angusta . Idem in Pial. 118. Conc. 22.

(e) Male te subjugavit Cupiditas; te salubriter subjuget Charitas. D. Aux Ser. 24. de Verb. Ap. (1) Et ambulabam in latitudine , quia mandata tua exquifivi . Pfal. 118. 45. Viam mandatorum

tuorum cuourri , cum dilatafti cor meum . Pfal. 148. 22. Scilicet per donum Gratie , & Charitatis . D. Thom. 1. 2. Queft. 98. art. 1. Onnis consummationis vidi finem ( in Charitate ) D. Aug. ibid. latum mandatum tuum niois . Pial. 118. 96.

(g) Gustate, & videte, quoniam suavis est Dominus . Pial. 33. 9. Judicia Domini dulciora super mel , & favum . Pfal. 18. 10. Quam dulcia ista fint , custodiendo probat fervus tuus , non loquendo . D.Aug. in Pfal. 33. & Pfal. 18. ficut nec ille mellis dulcedinem, quam guffut voluptate cogonovit, verbis poterit indicare . 1dem Lib. de Spir. & Anima c. 58.

(h) Erunt hominet habentet speciem Pietatis , virtutem autem ejut abnegantes . 2. Tim. 3. 5. Qui veritate privati funt existimantes quaffum effe Pietatem . 2. Tim. 6. 5.

(i) Habent zelum , sed non secundum scientian , statuentes duriora precepta , que non possit humana conditio futtinere . S. Amb. fer. g. in Pf. 118.

Teologia a tanto allargare (a); o ftiracchiar la Legge d'Ildio; a tanto palpare, e lufin. gar le Coscenze, a che serve ? A renderla sor-le più osservabile ? Vi si vuolaltro, io torno a dire . L' umana Concupifcenza non é poffihile contentarii; perchè è infaziabile; col voler fecondarla, non altro fi fa, che irritarla (b). Sono irrefragabili queste due massime : stampatele nel Vottro Cuore: A chi ama davvero Iddio, niuna Opinione conforme alla Divina Legge sembra mai troppo stretta (c). A chi non ama davveto Iddio, e si è dato in preda dei suoi ssrenati appetiti, non v' è Opinione, che fia mai abbastanza larga (d) . Chi ama Iddio, ha coraggio, e servore per ubbidirlo in ogni apice della fua Legge (e). Chi non ama Iddio, è pufillanime, e pigro, che ha paura in tutto d'incomodare se steffo (/). Allargate pure le vie del Signore con le piacevoli Vostre Opinioni, quanto volete Voi, o mal fondati Teologi : fe non vi farà ne' Cristiani l' Amor d' Iddio , i Comandamenti d' Iddio faranno fempre ad effi gravofi .

as. Per aver guito nell' offervanza della Legge d' Iddio non v'è bisogno d'altro, che

folamente dell' Amor d' Iddio; e fe fi ha gufto nell' affaticarfi per la vanità , perchè fi a" mano le Vanità; come non s'avrà gusto nell' ubbidire anche a Dio, la di cui Legge è una Legge di Verità; quando che amili Iddio (g)? Concedo che s'abbia da vegliare, e da travagliare, e fare de'sforzi a mortificare la fenfualità, per non peccare nel trafgredire la Legge: ma siccome si pecca, perchè si amano gli oggetti del Vizio; per qual cagione ancora non si potrá sfuggire il peccato, col porre il nostro Amore negli oggetti della Virtù per Amor d'Iddio (h)? Qui non si tratta, che di avere per la Virti quell' Amore , che si ha per il Vizio : e non è forfe la Virtu, più che il Vizio, degna di effere amata? Secondo che fi ama, tutto è facile, tutto dolce, fia per l' una, o per l'altra cofa(i) : Non reca noja, benche faticosa, la sequela del Vizio; perchè si ama il Vizio (4) . Non recherà nè anche noja, benchè faticofa, la fequela della Virtu fe si amera la Virtu : e non chiamo però vera Virtú, fe non quella, che dal Signore delle Virtú ci é insegnata, e ispirata (1). Mentre Gefù Crifto a fe chiama tutti , pro-

(a) Dominus Jefus compaffus nobis eff , ut ad fe vocaret , um deterreret . Mitis venit , & humilie, Seque ait . Matth. 11 28. Venite ad me omnet , & ego reficiam vos . Reficit ergo Dominus Jefut , non

excludit, nec abjicit . S. Ambr. Lib. de Poenit. cap. 1.

(b) Ignis nunquam dicit ; fufficit . Proy. 20. 16. & fi ei locus datur , maximam folet famman accendere . S. Chry foft. Hom. 87. Oper. imperl. Concupifcentia , fe el fatisfiat , majus robur at. cipit . S. Thom. z. a. Quæft. 142. art. a.

(c) Nulle mede funt energi labores amantium , fed etiam i pfi delettant . D. Aug. Lib. de Bono Viduit. cap. 21.

(d) Nullum Religionis jugum , quantumlibet leve & fnave videatur , quibufdam tolerabile eff . D Bern. Epift. 420. ad Novi.. Converf.

(c) Ita Lex fidet eff ; non inants fidet , fed que per dilectionem operatur . Per hanc legem impetratur Gratia , que fortes facit in tribulatione temperali . S. Ang. enatt. in Pfal. 118. conc. 22. ( f ) Pigrum dejicis timor . Prov. 13.8. Dicit Piger : Leo off in via : in medio platearum occidendut fum . Prov. 22. 13. Ab fcondit Piger manum fub aftella fua , & laberat , fe ad es fum cam con-

vertat . Prov. 16. 1f.

(g) Labores amantium deleffant , ficut venantium , aueupantium , pefcantium , wind emiantium : negotiantium , lude alique fefeeblelluntium . Intereft ergo quid amerur . D. Aug. lib. de Bono Viduit. cap. al.

(h) Al peccandum fuevitas adducit . Anate juffitiam , quantum amaffis iniquitatem . Digna eff Juffilia , que a vobis impetret , ut exhibeatis illi , quod exhibuiftis iniquitari . S. Aug. ferm. 17. de

Verb. Apost.

(i) Per Vireutem obviemme vitüt .... Qui fuit fuperbus , fit humilit . Qui fuit luxuriofut , fit caffut. Qui fuit ebriofus , fet fobrius . Qui fuit detraller , ant invidiofut , fit beneloquet , & benignut . S. Aug. fer. 104. de temp. & 68. ad Fratr.

( k) Omnem laborem levem , & facilem facit Amor . S. Aug. Lib. t. fup. Genef. num. 88. (1) Quid vobis cum Virtutibus , qui Dei virtutem Christum ignoratis ! Incafum quis laborat in acquificione Virtueum , fe aliunde eas fperandas parat , quam a Domino Virtutum . S. Bern ferm. 22. in Cant. Non poffunt effe vera Virenet , nif referantur ad Fidem , que per dilettionem operatur. S. Aug. Lib. 3. de Trinit. in fine .

mettendo, che faremo da Lui reficiati, e e troveremo in Lui la nostra quiete (a); non é quan che con Lui non a' abbia da foffrire verun difagio; ma folamente vuol dire, che meno si travaglierà, ed assai più incomparabilmente fi goderà nel fervire, ed ubbidire a Lui, che nel servire, ed ubbidire al Mondo (b); e che per quanto la sua Legge rasfembri amara, fará a noi dolce, fe avremo per Lui dell' Amore (c); effendo per altro foltanto amara, quanto la amareggiamo noi da noi fteffi (d).

22. Per eccitarvi a quell' Amore, jo vi porgo a confiderare folamente quelle poche parole, con le quali nel principio della fua Legge il supremo Legislatore si e sprime: To sono, dic' Egli, il Vostro Dio, il Vostro Signore, il Vostro Salvatore (e), Il pen sar bene quanto questo gran Dio ha fatto per noi con una degnazione di Bontà veramente infinita; che non contento di averci cavati dal nulla, e creati a fua-immagine (f), ha voluto ancora per nostro Amore incarnarsi, e piangere nel Presepio, e stentare per trenta tre anni nel Mondo, fino a fpargere tutto il fuo Sangue, e morire in Croce a questo fine di meritarci PEternisa della fua beatifima Gloria : come fi

dielo di tutto Cuere (g)? În corrispondenza de' tanzi Benefizi, che il Signor Iddio ci ha fatti, e continuamente ci fa , ed è ancora per farci, certo è ch' Egli poteva efigere da noi cose grandi , e fare , che fossero per noi di precetto tutti i Configli , ch' Egli ci ha dato nel Testamento Vecchio, e nel Nuovo; e quantunque la nostra Liberta fosse stata severamente riftretta, fareffinto obbligati a ricever tutto con offequiosa Pazienza (h) . Ma che ci domanda Egli per tutto questo? Non altro, che l'amorofa Offervanza della fua Legge, la quale consiste ne'dieci noti Comandamenti ( i ), ch'Egli ha volnto farci più per atto di Mifericordia , che di Ciustizia , non con rigore, ma con Amore, in atteftato della fua verso di noi Benevolenza grandistima ( ) . Può Egli contentarfi di meno? ovvero poffiamo noi dargli meno ? Riflettete bene Uditori miei : e troverete veriffimo il Detto dello Spirito Santo ( l ), che non v'ha niente di più foave, nè di più dolce, che ubbidire alli Co-mandamenti d' Iddio. Per me, se mi si domanda, chi abbia un vero buon tempo qui in quetto Mondo, non diró mai che fia chi ha piú fanità, o piú onori,o più roba (m), non chi si è dato alle crapole, alle pompe, o ad altri può far di meno a non riamarlo, e non ubbi- Luffi, ma folamente chi vive nel proprio ftato

(a) Venite ad me omnes qui laboratis , & onerati estis , & ego resciam vos , & invenieris requiem. Matth. 11. 28.

(b) Laborantes ad refeltionem invitat , ad requiem provocat oneratos : non tamen intersm onus Jubtrahit, aut laborem, magis autem alie onere, alio labore commutat; sed levi, & suave in quibus requies , & refectio inveniour . S. Bern, ferm, 14. in Pfal. 90.

(c) Quia diffusa per Spiritum Sanctum Charitate in cordibus noffris , non erit a fperum , nec onerofum fich ejus jugo fervire . S. Aug. Epift. 45. ad Arment. Dilateffi greffts meos fubter me, & non

funt infirmata veffigia mea . Pial. 17. 27.

(d) Quod jugi Dominici mirifica fuavitas amara videtur , & fentitur , quid eff, niff quia sam aver-Some notire amaritude corrumnic? Abb. Abraham anud Cassian, collat. 24. cap. 22.

(e) Ego fum Dominus Deus tuus , qui eduxi to ... de domo fervitutis . Exod. 10. 2.

(1) Quoniam Dominus ipfe eff Deus; ipfe fecit net , & non ipfi nos , populus ejus , & over pascue ejus . Pial. 99. 3.

(g) ·O quantum fumus tibi debitores Domine , tanto redempti pretio ! Qua dilectione , quo fludie , quo fervore te debemus diligere , Deum verum , qui fic nos amaiti , & falvafti , & pro nobis talia ; & canta fecisti ! S. Aug. Lib. Medit, cap. 17. & 35.

(h) Et firem grandem dixiffet tibi , certe debueras facere . Quanto magis &c, 4. Reg. 5.13. Si voluifet facrificium , dediffem utique . Pial. 50. 18.

(i) Et nunc Ifrael; quid Dominus Deus tuus petit a te, nife ut timeas Dominum Deum tuum, & ambulet in vits ejus , & diligas eum , & cuffodias mandata ejus ? Deut. e. 12.

(k) Hac pracepta nobis Christus , quasi certum quoddam dilectionis sua pignus , servanda mandavit. S. Hieron, epift. 10, ad Celant.

(1) Nihil melius est quam timor Dei ; & nihil dulcius , quam respicere in Mandatis Domini . Glovia magna eff Jequi Dominum . Eccli. 23. 37.

(m) The faurus defiderabilis , & oleum in habitaeule Just's , Prov. 21, 20. Beatus vir qui timet Do-

da buon Cristiano; perchè lo gode, e lo prova dentro di fe nella fua retta Cofcenza .

SECONDA PARTE.

Ltre l' Amor d' Iddio v' è anche un altro motivo molto efficace ad addoloire l'Offervanza dei Divini Comandamenti; edè la Speranza del premio nell' Eterna Felicità, che preparata ci è in Paradifo(a) . Queil' è certiffimo, Fedeli miei, che dopo Morte Vostro sarà il Paradiso, se avrete alla Divina Legge ubbidito. Sia pur peró questa ubbidienza, quanto si può dir , faticofa ; Concedo tutto , risponde Sant' Agostino : Cofe grandi fono state a noi comandate; ma cofe ancora incomparabilmente più grandi a noi sono state promesse (b) . Sia grave, e penoso il travaglio; mas' inalzino gli occhi a considerare, quanto sia copiosa la mercede, e gloriosa la ricompensa nel Cielo (c) . Ah ! Dire, se in questo poco tempo, che mi resta di vita, io mi applicherò, e mi sforzeró ad offervare i Divini Comandamenti , fo di certo, che anderó in Paradifo a frare sempre cogli Angeli, fempre coi Santi a godere Iddio, fenza paura di perdere quel fommo Bene mai

più ! Qual è quel Divino Comandamento , che possa essermi disgustoso, o gravoso in saccia di un ai consolante Pensiero (d)?

as. Voi ben fapete, non effervi mente, che tanto vaglia infonder coraggio in un' Anima, quanto la speranza del Premio (e) : e quanto il premio è più grande; tanto effer anche la speranza più forte ad eccitare maggiormente il valore (f): Praticamente noi lo vediamo : imperocchè che non fi fa , e che non fi patifce per la fola speranza de' Beni in queto Mondo? Che rigorofe diere non offerva, e che medicine amare non beve un Infermo per la Speranza della Sanità ? Che satiche non foffrono i Contadini in campagna per la speranza di raccorglierne i frutti. Che applicazioni di tella, e che incomodi non patitcono i Negozianii per la speranza di sar guadagni (g) ? Ma se tanto pun la Speranza di queite cose, le quali non tervono, che alla prosperità del Corpo, ed alla Vanità per quattro giorni di quelta mifera vita; che non potrà la Speranza di salvare l' Anima in una selicissima Eternitá (h)? Quello, che Dio ci comanda, non è finalmente, se non un poco di che . Quello, che Dio ci promette, e che farà fedele nel

minum; in mandatit ejus volet nimis . P[al. 121, 1. Gloria nostra hac est testimonium Conscientia no Stra. 2. Cor. 1.12. Tribulatio, & angustia in omnem animam hominis operantis malum; gloria autem , & lonor , & pax omni operanti bonum . Rom. 2. 9.

(a) Inclinavi cor meum ad faciendas justificationet tuas propter retributionem . P(al. 118. 112. In enifodiendicillis retributio multa . Pfal. 18. 12. Jugum leve fpe remunerationis . S. Ambr. in Orat.

de Obitu Valentin. (b) Mandatis tuis credidi . Pfal. 118. 66. Non dixit ; Obedivi ; fed ; Credidi : alia enim funt mandata, & alia funt promific. Mandata facienda fuscipimus, ut accipere promific mereamur. Promiffis ergo credamus , ut mandatis obtemperemas . S. Aug. Bnarr. in Pial. 113. conc. 17. Intentio, qua quis deteffatur malum , & profequitur bonum , mere ut celeffem obtineat gloriam , non est rella , nec deo placens . Propos. 10. damn. ab Alexandro VIII.

(c) Opus to serres ? Mercedem vide ; fi labor est , attende magnum pramium . S. Aug. ferm. 6. & 48. de Verb. Dom. Gaudete, & exultate, quoniam merces vetira copiosa est in coelis. Matth. 5. 12.

(d) Onnia levia propter fpem ; cum quis suspexerit immortalia premia . S. Chrysost. hom. 24in Matth. Cum attenderis quid fis accepturus, omnia tibi erunt vilia, que paterit. S. Aug. B. narr. in Pfal. 36. conc. 2. Letatus fum in his , que diffa funt mihi : In Domum Domini ibimus . Pfal. 121. 1.

(c) Voluntas fit promptior in spe : & cum spes aliqua subest , vehementiores vires apparere solent . S. Aug. lib. de Quan. Animæ cap. 22.

(1) In fpe erit fortitudo veilra . Thren. 3.26. Roborat enim animam expediatio futurorum . D. Bern. Epift. 385. ad Mon. S. Bertini .

(g) Secari, & uri fe homines pasiuntur, ut aliquante diutius vivant in hac languida vita. Immanifimis bellie milet atterritur , in laboribut inquietut , ut deinde quiefcat . Quibut periculit fe exponunt Mercaieret , ut divitiat acquirant ! Quem laborem patiuntur venatores , ut feram capiant ! D. Aug. ferm. 9. & 48. de Verb. Dom.

(h) Habet hic homo aliquantulum laborem; fed habet folatium in fpe futura quietis. D. Aug. Engr. in Pfal. 92. Quam facile toleratur qualibet adverfitat temporalis , ut aterna requies compa-

retur? Idem Serni. 9. de Verb. Dom.

darlo , fe noi faremo fedeli nell' ubbidirlo (a), è un si gran che, che non puó ne fpiegarn, nè immaginarli, e folamente li comprenderá, quando saremo a goderlo (b).

26. Animo dunque : si tratta di salvare un' Anima Eterna, di guadagnare una Beatitudine Eterna; e di sfuggire ancora le pene atrociffime dell' Inferno, che fono Eterne (c) . Che vuol dire, che per l'Eternità in Voi non si icorge premura, ma solamente freddura? Vedo ció, che v'ingombra; e devo dissipar la illusione. Quello, che vi da più fattidio a servire Iddio nell' Offervanza della sua Legge, se volete dire la veritá, non è tanto la pena, che vi si ha, quanto più tollo una non fo quale ideata lunghezza di questa medesima pena. Voi vi figurate di aver da vivere come una mezza Eternità in questo Mondo; ed il pensare perciò di avere da farvi violenza a rinegare le Vottre Volonia, ed i Vottri Genii per tutto il tempo di Voftra Vita, quefto è, che vidà più apprentione. Aver io da mortificarmi sempre! e da stare sempre in questa malinconia. per tutte la Vita mia (d) ! Ecco la macchina, che vi fa più di tutto dibatter d' animo .

27. Ma fi riffetta : Che cofa è tutta la Vostra Vita, per quanto possa esser lunga, in rispetto alla Vita Eterna ( e ) ? La Vita passa di giorno in giorno, di ora in ora, e fi finirà quando meno vi fi penfa, e più presto di quello, che si crede; ma non finira mai quella Gloria eserna, che ci è preparata, e ci aspetta (f) . Sia , che feguitiate nella Vita mondana; fia che vi diate ad una vera vita Cristian a, tuno s' ha ha finir tanto e tanto (e); e per quanto la Vita Crifliana vi fia nojofa, non torna conto in ogni modo abbracciarla, per averne indi il premio di una Vita eternamente gloriosa (h) ? Inceria è la Vita presente, che nella sua stessa brevità non si sa quanto abbia a durare, e lo sa solo Iddio. Affrettiamoci adunque, e perfettamente dedichiamoci a Dio, con fermo proponimento di velere efattamente ubbidirlo (i). E chi fa, che tra il Vostro incominciare quest' oggi a servire di Cuore Iddio, e l'andare in Paradiso a 20derlo, non vi fi frammezzi che poco poco di tempo? Fatemi ragione, Uditori miei, col venire alla prova : E Beati Voi , se vi coglierà in un tale stato la Morte (4).

SER-

(2) Eterna promifit Eternus ; & quia fidelis eff , dabit . D. Aug. ferm. 29. de Verb. Dom. (b) Tales existamus , qui fempiternam vitam , & celefte Regnum merite adipifcamur , quod a Demino Jefu Christo promissum est his, qui, ut in Pial. 101. 17. memores sunt mandatorum igsus ad faeiendum ea . S. Bafil. de Judicio Dei in fine .

(c) Suave jugum Christi , pro evitandi: «ternis laboribus impiorum , & perfruenda «terna felicita-

te Jufforum . S. Aug. ferm. 9 . de Verb. Dom.

(d) Perge murmurare , & dicere : Jugum eff , grave eff ; non poffum sam immania , tam diuturna portare . S. Bern. ferm. I. de Divers. (e) Apritolus monet; 2. Cor. 4. 17. Qued momentaneum, & leve tribulationis noffre supra mo-

dum in sublimitate aternum gloria pondus operatur in nobis . S. Bern, ibid. ferm. 1. de Divers. ( f ) Transit hora , transit & rana : non sic gloria , non sic remuneratio laboris . Idem ibid-(g) Nec per latam viam diu quit graditur, nec per angustam, & asperam longo tempore labora-

tur ; quia & iiti post brevem trittitiam accipiunt vitam eternam , & illi post parvum gaudium patium eur fine fine Supplicium . S. Aug. ferm. 55. de temp

(h) Que precipit tibi Deut, illa cogita semper ; Eccli. 3. 22. Beatus vir qui in via peccatorum non ffetit, sed in lege Domini voluntat ejut, & in lege ejut meditabitur die, ac nocle. Psal 1. 1. Sepe. imo semper illa nobis Domini est recolenda sensentia; Matth. 19. 19. Si vis ad vitam ingredi , serva mandata . S. Hieron. Epift. 14. ad Celant.

(1) Vestri dies, non minus quam capilli, numerati funt, & ficut capillut de corpore, fic & mo-· mentum detempore non peribit . Habentes ergo talem promifionem non deficiemus , nec fatigemur aliquando, nec grave canfe nur onus Christi, quod, teste ipfo, leve est; fed ad omne, quod videmur portare , pondus diei , eternum glorie pondus cogitemus . S. Bern. ferm. 1. de Diverf. Quid in incerium tibi dies & anno, numeras ? loidem.

(k) Beatus ille fervus , quem , cum venerit Dominus ejus , invenerit fic facientem . Amen dice vobis , quoniam fuper omnia bona fica conffituet eum . Matth. 24. 46. Ideft in Dei gloria collecabitur ,

An nihil eft ulera quod melius fir . D. Hilar. c. 26. in Matth.

## SERMONEIII

## Sopra la Virtù della Fede.

Vosmetipses tentate, se estis in Fide: ipse vos probate. 1. Cot-13. 5. Jesus ait illis: Habete Fidem Dei. Matth. 11. 22.

I una grazia oggi vengo a pregarvi, o miei Criftiani Uditori : o diró meglio viene a pregarvi SanPaolo (a). Quando si tratta di quella Fede, che è comandata da Critto, ed è necessaria alla Vostra eterna Salute, non vi gloriate così presto di averla; ma esaminatevi prima bene, se ve-ramente l'abbiate. Intendete però il senso del Santo Apoltolo. Egli non vi dice di efaminare, se la Fede Cattolica da Voi professa. ta fia vera ; poiche per questa non v' ha bisogno di esame . Tanti Profeti , che l' hanno predetta; tanti Apoltoli , che l' hanno predieata; tanti Miracoli; che l' hanno confermata ; tanti Martiri, che l' hanno difesa col proprio fangue; tanti Gran. Personaggi di tutte le Nazioni, e di tutti i Secoli, che l' hanno abbracciata, non sono tutti della sua Veritá autentici testimonj (6) ? Una Fede si venerabile per la fua antichità, che è stata sempre fin

ora combattuta da Idolatti, e da Ereici e mon fu mai bibattuta, che ani con gloria fiè mantenuta fempre illibata al dispetto di tutte le force infernali. si duo di bibate e, che non formatique, che von die di Idio (c) Non è quefen de dispetto di Idio (c) Non è quefen for admoner, che von die Sun Paolo, di Colindia e, che von die Sun Paolo, di Colindia e, l'altra e von di testi di provincia e di Colindia e, d

"a. E'importentiffimo per Voi quefto Efame; imperocchè effendo la Fede il fondamento della Vita Griffiana; la forgente di tutte le vere Vitrà. la via, e la porta, per cui fi va in Paradifo (4), tanto vuoi dire, e faminary fopra lo l'ato della Voftra Fetera, Salute. Fate perció al zelo di San Paolo quefta grazia (\*),e

(2) Vofmetipfor tentate fi effisin Fide , ipfi vo: probate . 1. Cor. 13. 5.

(b) In Ecclefa Catholica me juilissme eenee confense populorum, acque Gentium; tennet authorita mitterchii inchesta, voetulute firmata. D. Aug. Contt. Egili, Manitch. cay. Me tennet authorita Endovarum. Idem libi. 1s. de Givit. Del cap. 1s. Nee umum mohi grande mitteratum fifshets, ymod terrarum webis fine mitteratum fightets, ymod terrarum webis fine mitteratum fine certafdir, I dem libid. Lib. 15, cap. 5: Istum, quod in Hendrat de grante et gibissum. Ethiomosi in Hella 9.5. 5: certafdirii falle

funt nimis . D. Bern. Epift. 190. ad Innocent. 11.

(d) Eide vigo Justitie, jathitiatis caput, devotionit principium, fundamentum Religionis. 'D. Chrysfoli, ferm. de Fide &c. Eidet via est, & janua via. , D. Cyrill. Alex, Lib. 4. in. Juana. Fides est humane falutis initium, fundamentum, & radix omnit justificationis. Conc. Ticl., est. 6. cap. 8. ex S. Aug. Epilt. vol. ad Sixt. Quicompe vult falvar aft, ante omnita sput est, ut tenute.

Carholicam Fidem . S. Athan. in Symb.

(c) Cavete , ne forte decipiatur cor veftrum . Deut, 11. 56. Hat dicit Dominus , nolite decipere animas veftrat . Jet. 37. 2.

guardate a non ingannarvi . So, che l' E- giungere alla vita eterna, bifogna ubbidire same ad alcuni puó effer difficile per disetto di varie cognizioni , che v' abbifognano : ma v'anderó avanti a farvi lume; e spiegandovi in due Punti qual fia la Fede, che deve averfi ; e come fia da praticarfi , per arrivare 🛶 falvarii; ipero, con facilità apprenderete e quello in che puó effere, che la vera Fede vi manchi; e quello ancora, in che può effere, che Voi manchiate alla Fede .

3. Che cosa è la Fede? Questé, che deve sapersi, per avere le cognizioni opportune . La Fede è un Dono d'Iddio; ed una sopranmaturale Virtu, con la quale noi fermamente crediamo tutto quello, che ci propone da credere la Santa Chiefa - Sono poche parole , ma di rilievo. Dono d' Iddio ho detto effere primieramente la Fede (4); poiche per la parte moltra certo é , che se noa ci fosse stata nel Bartefimo infuía, noi non potreffimo da noi (teffi acquiftarla , come che é una Virtà , la quale eccede tutti i lumi del nottro Spirito(6) Chi é di noi che co'sforzi della sua mente potrebbe apprendere, che Dio è uno nella lua Effenza, ed è Trino nelle Persone (c)? Che questo Dio si è fatto Uomo per la salute dell' Uomo? Che l' Uomo è stato creato unicamente per servire Iddio in quetto Mondo, e goderlo poi eternamente nell' altro ; e che per

all'Evangelio di Gesti Crifto? Queste Verité , e tante altre fi fanno da noi per la Fede; e fi può dire, che ne sa più tra di noi un Giovanetto ammaeffrato nella Dottrina Criftiana, di quello che hanno saputo Platone, Arittotile, e tutta la Setta de' Stoici (d). Per la parte ancora d'Iddio certo è , che quando Egli ci ha conceduta la Fede, non era a tanto ob-bligato; e non avendo noi meriti, per i quali ci foffe doruto questo suo Dona . Reli non ci avrebbe fatto niun torto a lasciarci nelle tenebre dell' Infedeltà , dove anche l'afcia cogli alti Configli della fua Giultizia tanti altri (e). L'avere dunque noi nel Battefimo ricevuta la Fede non è, che un Dono, e una Grazia. e Misericordia d'Iddio (f) : e riflettete un poco, Uditori , che Dono grande sia questo . 4. Vero è, che sono tutti grandi li Benefi-

zi del nostro celeste Padre; ma tutti fenza questo della Fede a che ci gioverebbero in ordiae al aostro ultimo Fine? Che ci gioverebbe l'averci Iddio creati a fua immagine ? l'averci redenti col proprio Sangue, e destinati all' Eternità della Gioria ? fenza la Fede tutto gioverebbeci a nulla, perchè fenza la Fede è impossibile piacere a Dio, e salvarsi (g). Quan-te Anime sono disperate giù nell' Inserno, che, fe aveffero avuto la Fede , farebbero

(a) Gratia enim effis faivati per fidem , & hoc non ex volis , Dei enim donum eff . Ephel. z. 8. Charitat cum fide a Deo Patre , & Domino Jefu Christo . Ephel. 6. 23. Vobit donatum eff pro Christo , ut in eum credatis . Philipp. 1. 29. Hoc eff opus Dei , ut credatit in eum , quem mifet ille .

Joann. 6. 29.

(b) Si quis dixerit, fine praveniente Spiritus Santhi infpiratione, atque ejut adjutorio hominem credere .... poffe ficut oportet .... anatema fit Concil. Trid. fell. 6. can. 3. Credibilia naturalem rationem excedunt . S. Thom. 1. 2. Quaft. 2. art. 6.

(c) Quis cogitare fufficiat Trinitatis Myfterium, quemode tres Perfone fint in unitate fubffantie

e alia hujufmedi ? Guerric. Abb. ferm. in Rogation.

(d) Multa per Fidem tenemus de Des , que naturali ratione inveffigare Philosophi non potuerunt . S. Thom. 2. 2. Qualt. 1. art 8. In Platonicorum tibris legi , quod in principlo erat Verbum; fed non qued Verbum care factum eff S. Aug. Lib. 9. Confest. cap. 9. & Lib. 8. cap. 20. & 21. & Lib. 10. de Civit Dei cap. 29. Viderunt de longinque, & acie caligante Patriam , in que manendum eff : fid non viam qua eundum eff . Idem ibid. cap. 29.

(c) Illud , unde incipit omne , qual merito accipere dicimur , fine merito accipimut , ideff is fam Fidem D. Aug. Lib. 1, de Grat. Chr. contra Pelag. cap. 31. Ipfa Gratia , que data eff per Fidem . nullis mottris meritis pracedentibut , data eft . Idem Lib. 83. Queft. qu. 63. Fidei meritum etiam

ipfum eft donum Dei . Idem Lib. 1. Retract. cap. 23.

( f ) Deus , qui dixis le tenebris lucem splendescere , ipse illuxit in cordibus nottris ad illuminationem Gc. 2. Cot. 4. 5. Auxilium Gratia ad credendum, qui buftumque datur, mifericorditer datur. S. Thom. 2. 2. Quett. 2. 211. 5. Domine, quid eff homo, quia innetwiffi ei ? Pial. 343. 4. Non feeit taliter omni nationi . Pfal. 147. 20.

(g) Sine Fide imposibile est placere Deo. Heb. 11.6. Et ad filierun ejus confertium pervenire .

Conc. Trid. Seff. 6. c. 8.

forfe in Paradió bestí (a) Cojante Asime Gamo cos nel nobro Mondo - se de damerano pernon aver quefa Fede (b) I Tuui gi' Indideli , ed anche tutti gil Erciti, jer quanto nella lor Setta vivano bene con Givile Oacftà, certa colà è, che niuna lor opera é meritoria di Vita Eterna (c); e niuno di effi, per quefto fold in on effere nella Cattolica Fede , fi faivera (d). Ora chi ha moffo Iddio a far naícere no in el Cattolico Grillanefino, Mitrivordia , e Bontá (c).

5. Ma conosciamo noi, quantosiamo obbligati al Nostro Signore Iddio per il Dono di questa Fede (f), che è una Grazia, da cui detivano tante altre Grazie, ed anche l'istessa

Beatinudine eterna (g)? Quando fi dă ii posseto fi oi una Gaă a qualcuno , gi li dă di esfia la chiave ; e nel darglis la chiave , gii si attesta chier in hai domisio . Auche Iddio, quando ci ha nel Battessmo comu sicata la Fede, ci ha propriamente investiti nella . Padrosianza del Paradis, e ce ne ha dato la chiave . cofieché e noi morti folismo nell' e si bambina dopo avuta l'acqua, ed efferti dette se parole del Sagramento , è certifismo . (chi carelbe subino volate l'Anima nostre alta Giorna (b). Quantecta per questro de l'accidente del carelbe subino con consentation del carelbe subino volate l'Anima nostre alta Giorna (b). Quantecta per questro Dono i do quanta dobbiamo anche perció ringraziaria (i) ! Ma ripiciliamo i filos.

6. Una Virtú foprannaturale ho detto ancora effer la Fede; ed ho detto questo non tan-

(a) Si in Solomis fa le fuiffent virtures , que fa le funt in te , forc remanoffent . Matth. 11. 22. Si in Tyro , & Solome falle fuiffent virtures , que falle funt in vobis , olim penierern . Luc. 12. 23. (b) Quid si deft eis Files Christi, qui unu Mediator et Dri, & Momman ? Cum tota Apientia

fua pereum . S. Aug. Lib. 1. Rett. cap. 11.
Si filem non habent Christi , profecto non justi funt , nec Deo placent: fed ad hoe est in die
judicit cogitationes fue defendent , ut observabilius puntantur-, qua naturaliter , que legis funt utennque

fecerunt .... non veras virtutes habent , fed a veris virtutibus plurimum deviant. D. Aug. Lib. 4 cont. Iulian. cap. 4.

(d) Bond opera Enviern na d perfecti whe boundarten valent, non ad future immeralitatem. S. Aug. Epit. 19.0 ad Circent, nor stame ness of platent phospitema periacut. (dem. lib. 4-contra Julian. cap. 3. Homo ducen vixtum fine honicidis), hen futur & t. catu, elenemfynaren pitatentificum, etc., cum futir whet lundailitium meistus, plane in Deum Edden reclam, or Chathilican teneat, de hav vita dannendu sifecter. Idem I. lib. 3. ad Boniti. Edden cap. S. Nolquim feli Exclede Carbollic falture mily specifit mornite. Idem Serm. de Gelt. cum Ennetio &c. Siquiti marca Nov om futuri response dilavis peritir sonte I. elem Serm. de Gelt. cum Ennetio &c. Siquiti marca Nov om futuri response dilavis peritir S. Hieron. Epit. ad Dumst. in Catali. inc. quodi uni vetulo 3. Agouth. Irredible vene of maliences sidules, omnesso harciscom tentidis effici redirectorale Section in homist, que Ecclede Catholice non tent unitation, seque demonstration of the contraction of

(c) Miferebor cujus mifereor . Exod. 33. 19. Igitur non volentis, neque currentis, fed miferentis

eff Dei . Rom. 9. 15.

(£) Dabitur illi Filed domun eledium. Sap. 3, 14. Fidet magnum aliquid eft, quam ft haber, profesta ecceptii! Laus Fidet esplicari am en ulaterum prest f, dea Fidelibus cognitari paest mer quis digne cognitar, quam multis donit Dei preferatur? D. Aug. ferm. 30. de Verb. Appst. (§) Fides inchasta meritum, ut per wunus Ube isene operatur D. Aug. Expos. Propost. Epist. ad

Rom. cap. 62. Fides prima datur, ex qua impetrentur catera, in quibus juffe vivitur. Idem Lib.

de Prædeft. Sanct. cap. 7.

(h) Glorie ett magna promifio ; fed ett merce Fede. D. Aug. Træb. 400 in Joan. Bei credieri; & Fapiriat pietri , βelvo ett. Marc. 10. fe. Farvuli Emparçai inter cedente reputantur. D. Aug. Lib. de Bapt. Parvul. can. 33. relat, in e. Filius Dei de Confecer. dift. 4. Bei comput Expiriat forma in Cheirle is imperei filius Expiriat forma v. Rom. 3.6. Infantes, qui Lizpriati Marc. Biol. 1. Cont. Julius. cap. 6.

( i ) Initium bone vite , cui vita etiam eterna debetur , relta Fides est . Videte cariffini , unde

-

to per la fublimità degl' inarrivabili fuoi MIfieri, quanto per il motivo proprio di effa Fede in riguardo a noi : imperocchè vi ha da effer noto, che per avere la Fede neceffaria alla Vostra eterna Salute, Voi dovete credere le Veritá della Religione Criftiana per quefto, che le ha detto Iddio (4); e se Voi le credete folamente così per qualche altro istinto, non più che naturale, ed umano, la Vostra Fede non è buous per la Vita eterna, e non basta (6). Diró in grazia di esempio. Credete Voi, che vi sia il Paradiso, e vi sia ancora l' Inferno? Sì; mi rifponde tal uno, Io lo credo: ed io foggiungo; Perché lo credete ? Credo così , dic' Egli , perché la Ragione mi detta, che vi dev' effere un luogo. dove la Virtú fia premiata; ed un luogo altresi , dove la malizia fia caffigara , Non è buona, e non basta la Vostra Fede; perchè è tutta naturale , fimile a quella de Pagani , e de' Stoici ; e Voi credete alla Ragione Voftra, ma non a Dio (c). Credete Voi, che fiano tre le Persone della Santiffima Trinità ? E che la seconda siasi Incarnata per la Redenzione del Mondo? E che nell'Offia confagrata vi fia il vero Corpo di Gesti Crifto? Ogni uno di Voi mi rispondera di sì , che lo crede; ma io replico : e perchè lo credete ? Io lo credo, mi fi dice da uno, perche cosi credono

anche gli altri : ed io bo credo, ml' dice en altro, perché cosi mi launo infegnato i Predicatori , ed i Maefiri della Dottrina Griffiana. Nonè bonna, e cano balta i Voltre Foconfentendo Voi alte Verità della Religione per lo credito, che avete agli Uomini , non per quello, che abbiate a Dio (d'). A Die bilogna credere, o percredere a Dio , fideve duce: Credo, efferti il Paradifo, e l'Inferno; perché l'ha detto Idio. Credo, effero chè l'ha detto Idio. Credo chè l'ha detto Idio : così diformatodo per ciafecheuno degli attri articoli (d').

7. Di ció nos e abbiamos una pratica Idea nell' Hloria della Sanaritana, riferita da San Giovanni. Ella avea una buona rapione a perfuaderia, cal a credere, che Gesto Criflo foifici il Media, e Salvatore del Mondo, perchè avea a lei difevalare le turpitudini più oculte della fia vita ra mon é, diffe Crifto, alla ragione tu, che hai da credere, devi cecchi o fono di Media, quella Rede è l'acqua viva, di cui ti parto; ed ole fapelli il pregio di quelto dono, ch' or ti fa Iddio (//) Ebbe fa Sanaritana una Eede vera, s'uperiora a lumi della Natura; perché credette alla Paroda di Grifto, Conf Fede vera fanache quella

Demino Des Gratias agais , na ingrasī maneatis , & quod acceptītis perdants D. Ang. ferm 30-6 Verb. Angth. Noi Fratres , quibus Dem samum bonum conferre dignatus est , u s Catholice Ecclefie filli est merceromu , quumum postumus , Des garaiss referamus , qui nobis selam reclam inspirare dignatus est - I dem ferrum . 119 de temp.

(a) Excitati Divina Gratia, † adjuti, Fidem ex auditu cencipientes, libere moventur în Deum, credentes vera efe, que diviatius revelata, † premifis fust. Conc. Trid. Scfl. 6. cap. 6. Veritati Divina Fides innititur, † rebut Fidei afinitimur propter Divinam Veritatem, D. Thom 2. 2. Quest.

g. art 1.

(b) Credere debet bomo ea, que funt Fidei, non propter rationem humanem, fed propter authoritatem Divinam. Idem Bid. Quelt, 2 art. 10. Rationet bone funt ad conferendam inselligantiam, non ad fundamen Fidem. Si Guglet editum. Santius Debribus: "Quare crediti Triaitatem? I pie refordiffen: Quia Christus hoc dixis. D. Vinc. Fert. farm. 4. Dom. 3. Advent.

(c) Iso Deo de se credendum est , Giii , que cognition nostre cribuit , obsqueedum . D. Hilat. Lib. 4 de Trinit. Fides est asseulem approbatio sine ulla hostication de cerum vertiate , que Divivo munere sant propostra . D. Salli. Cerm. de Fidel Concell. Si estimonium sominum accipinus te-

flimmium Dei majus eff . 1. Jo. g. 9.

(d) Objectum Eidei est Veritas prima, secundum quod est nobis annunciata : D. Thom. in 3. dist. 20. (must. 1. 21. 1. Hamana cognitio non see Regula Fidei : sed Veritas divina ? Idem 2. 2. Quoste. 2. 41t. 6

1. att. 6
(c) Fides um habet meritum, essi humana ratio prebet experimentum. D: Greg, hom. 16. in
Evang, filicet, wanda hunonon habet voluntatem credendi ea, que funt Fidei, nife propter rationem
indultam. Sed Fide: habet meritum, quanda huno habet voluntatem credendi ea, que funt Fidei, ex
fida authoritates Divina, critamfi habete rationem. D. Thom. 1. 2 (parti. 1. att. 10.

(1) Si feires donum Dei , & quis est , qui dicit tibi ; da mihi bibere ; tu forfiran petiffe; ab eo , &

de Samaritani; poiche incominciarono esti bensia credere in Gritto, per averne usito dar dalla Donna una foda, e favia tetimonianza; ma coa Fede perfetta si protestarono poi di credere, non per le panole della Dna na; ma per la Pasola del medetimo Gritto (a). Questa è la Fede foprannaturale, e vera, alla quale noi siamo tutti obbligati (b); el'avete voi Uditori miei di tal forte (c)?

8. Io ne temo; e quello, che dá piú occafione alli miei timori, fi è, perchè offervo praticamente , che dell' Autorità d' Iddio voi ne avete pochiffimattima; ed a voi mi rimetto, acciocche fiate Giudici di voi medefimi . Nell' udire le Prediche , non è egli vero , che se talvolta voi vi arrendete a fare quello, che vi si dice ; egli è più perchè siete mossi da qualche ragione umana, che non è dalla Parola d' Iddio? Per contenere una Donna dal far male; appresso di Lei s' ha più forza con dire, che potrá la sua disonestà divolgarsi con perdita dell' Onore, che non è dire coll'Evangelio, che perderá la Grazia d'Iddio. Per trattenere uno dal vendicarfi, più fi fa coll' eccitare in lui il timore dellaGiuttizia umana che il Timore della Giustizia Divina: si sa più con rappresentargli la rovina, che gliene seguirá della Cafa, che la rovina dell' Anima. Più facilmente si ottenerà da lui il perdono

per un motivo di Pradenza Politica, che della Fede. Da un Padre, et una Madre fi confeguirà meglio, che vegliao alla buona educazione dei duoi figliuloi per amore, ed onore della Cafa, che per l'amore, ed. onore d'Hoio. Generalmente per muovere all'offervanza dei Divini Comandamenti più vale un rilpetto unano di riputatione, o d'interreffic. Che un fentimento d'Iddoreso, co d'interreffic. Che un fentimento d'Iddoreso, del periori della considera della conquello, Udition miei 7 Seguo cridente, che la Fede viva, foprannaturale, e necessaria alla voltra faltare vi manchi.

9. Lodo, che ascoltiate con docilità le ragioni, che vi fi apportano a provare, che fono da crederfi le nostre Cattoliche verità : ma per forte che sia una ragione a persuaderei, e convincervi, più forte ha da esfere, in voi l'Autorità Divina per movervi ad accettarle, ed a crederle (e).SiaUomo di credito il Predicatore per la fua dottrina, e per la fua energia; fe voi ricevete le sue parole, come parole di un Uomose le credete vere, perché le ha dette quest' Uomo, di niun merito è la voltraFede; ed a fine di renderla meritoria, ha da elevarsi il vostro Spirito a considerare nella Predica non la Parola dell' Uomo, ma la Parola d' Iddio (f), ed a credere vero ció, che si ha predicato, non perchè così ha detto l' Uomo; ma perchè

dedifte tibi aquan vivam. Joann. 4, 10. Fidem recle intelligimus aquan vivam, quod est donum Dei. D. Aug. trach, 15. in Jo. Dictie i Ighis: "Quinque vive habuisti..., Dictie ei mulier: Video, quia Propheta es tu. Dictie ii Ighus. Crede mihi..., Ege sum qui lequor tecum. Ioann. 4, 17. Ubique nobis hac sede opus est. D. Chrysoft. hom. 22. in Io.

(a) Multi crediteraut in eum Samaritenorum propter verbum multiritettimmium perkitentis 1,0,4,5, hilium rechendi multiri stitu multirite verbum. Orig., in Ioann, a, & multo plures rechelderant in eum propter fermonem ejus ; & multiri dicebum : Quia jam non propter tuam loquelam credimus : infe min audivimus & frimus auda ich ett vers Savater Mundi 1,0,4,41.

ips onem audivimus of seemus quia hic est vere Salvator Mundi . Jo. 4. 41.

(b) De ratione Fidei est, ut Veritat prima omnibut praseratur. D. Thom. 2. 2. qualt. 4. Necessirium est homini accipere per modum Fidei non solum ea, qua sunt supra rationem, sed ettam

ea , que per rationem cognosci possunt . Ibib. quest. 2. art. 4.

(c) Valuntas um parti efficire qui affință litale în fiziță magis firmă s quan mercatur produc rationum ad affințium înpellationu. — Hiro partii qui predenter rapiolum quam hisboat figernaturulem ... Affință litale înperaturulii. Gu uiliu ad futem stat cun soitia futum produlii revelationi; înmoc um formidiar qua qui formidire, ne mo fit leuturulem ... Riela titat dista se restitumic creaturarum și nitive moites, ad justificationem fufficit. Propos 19. 20. 21. 25. dama. 20 lancoca. XI.

(d) Inconparatione hominis vills faltus est Deus . Salvian. lib. 1. advers. Avar. Sepe homines plus credunt verbis hominis , quam verbis Dei . D. Vinc. Ferr. Serm. 2. Dom. 21. post Trinit.

(c) Requiritur ad Fidem, quad credibitie proponature credenti; & he quidem ft per homitum, fortundum quad fides est ex audium, Rom. 10.1, D. Thom., 1. p. quafte, 3 art. 1. Iplum autum credere et allui intellediu affenituriti Feritati Divine ex imperio voluntati a Dev mote per gratium. 3. 3. qu. 2. art. 9, 20 and intellige, of striam crede. S. Aug. lib. 6 Magifftro 202, 11.

(1) Alus intellectus fubjacet libero arbitrio in ordine ad Deum ; unde actus Fidei poteto effe merito-

così ha detto Iddio (a); non essendo l' Uomo, che un semplice e mero Ministro, e Dispensatore della Divina Parola (b).

10.Se voi crederete per quello, che ha detto Iddio, fará poi anche stabile, e ferma la votira Fede (c): Imperocchè come si puó far di meno a non credere con fomma certezza, che una cosa sia vera, mentre l' ha detta Iddio; (d) quel Dio, che è l'istessa Verità, e non è possibile, che mai mentisca (e)? Sin a tanto che si crede per fede umana , vi è sempre luogo a poterfi dubitare della Verita,e perchè gli Uomini poffono ingannare, e perchè poffiamo ingannarci noi stessi in quello, che vediamo cogli occhi . Ma quando Iddio ha detto una cola, é impossibile, ch' essa non sia assoluta mente cosi, ed é impossibile, ch' io m' ingan-ni nel crederia (f). Bra S. Pietro stato presente sul Tabor, allorche Cristo si trasfiguro, dando faggi della sua Gloria: avea veduto gli splendori della Divinità folgoreggiare dalla di Lui Umanité sagrosanta: Avea udita sopra di Lui una celefte voce , che diffe : Quefto è il diletto mio Figlio (g). Nulla dimeno il Sau-

to Apostolo più credette, essere Gesù Crifto vero Dio per quello, che avea detto Iddio con la bocca de' Profeti, che per quello, che avea veduto egli stesso co'propri occhi, ed udito con le proprie orecchie(h) . Beco la vera Fede.

11 La Fede umana fi conosce nel Mondo quando si crede una cosa per il credito, che si ha ad una tale Persona di Qualità, che l'ha detta : Onde quando si crede ad uno , e si vole con la Fede onorarlo,gli si suol dire: ,, Non " ho bisogno , ch' Ella mi porti ragioni. Non p occorre, che Ella giuri ? Io credo a Lei : il fuo detto , la fua Parola mi bafta. ,, Nell' istessa maniera si conosce anche la Fede Divina (i), e fi dà a Dio il dovuto Onore, quando si crede una cosa , perchè l'ha detta esso Dio . " Cosi ha detto Iddio : tanto mi basta , " e senza tant' altro io lo oredo . " So a chi credo, mentre credo al mio Dio; imperocchè è impossibile, che non sia vero tutto ciò, ch' Egli ha detto (4) . Per questo diffi , che la Fede è una Virtà, con la quale noi fermamente crediamo; ed allora é, che fermamente si crede, quando fi crede, fenza cercare, nè per-

rius . Qui credit, inducitur ad credendum authoritate Divina dollrina , miraculis confirmata; & qued plus eft., interiori inffindiu Dei invitantis . Unde non tollitur ratio meriti . S. Thom. 2. 2. qu. 2. art. 9. Den tamen non feientet , fed credentes ad falutem vocat . D. Aug. lib. de vora Relig. cap. 24. (a) Qui vos audit , me audit . Luc. 10. 16. Gratiat agimus Deo fine intermiffone , quoniam cum ac-

cepificis a nobis verbum auditus Dei , accepifis illud , non ut verbum hominum , fed ficut eft vere , verbum Dei , qui operatur in vobis , qui credidiffis . 2. Theffal. 1. 15.

(b) Sic not existimet home , ut ministres Christi , & dispensatores mysteriorum Det . 1. Cor. 4. 1. (c) Quid eff credere , nife confentire effe verum ? D. Aug. lib. de Spir. & Lit. Affus , qui eff credere , habet firmam adkeffonem . S. Thom. 2. 2. qu. 2. art. 1. Credendum eft inconcuffe , firme ,

Mabiliter , foreiter . D. August. trad. 106. in Joan. (d) Sub Veritate prima nullun falfum itare poteff . S. Thom. 2. 2. qu. 1. art. 3. Fidei non poteff

fubeffe falfum . Ibid. qu. 4. art. g.

(e) Ego sum Veritat Joan. 14. 6. Principium verborum tuorum Veritat. Psal. 118. 160. Quis Deut verax eff . Joan. 3. 33. Impofibile eff mentiri Deum . Hebr. 6. 18.

(1) Id, quod fide tenetur, propter fidei certitudinem existimatur impossibile aliter se habere. D.

Thom. 2. 2. qu. 1. art. 5. Homo certior est de eo , quod audit a Deo , qui falli non poteit , quam de

eo , qued videt propria ratione , que falli poteft . Idem qu. 4- art. 8-(g) Et transfiguratus eit ante em ; & refplenduit faciet ejut ficut fol ; Et ecce vox de nube

dicens ; Hic eff Filius meus dilectus . Matth. 17. 2. Quando home credit simplici verbo alicujus, fine juramento, fine testibus, fit ei magnut honor; & hunc honorem debemus facere Deo, credendo ejus simplici verbo sine alia probatione, quia ipse falli non potest, nec fallere . S. Vinc-Ferr. ferm 5. Dom. in Alb. (h) Speculatores fasti illius magnitudinis ... vocem not audivimus de coelo allatam: habemus

firn.iorem propheticum fermonem . 2. Petr. 1. 16.

(i) Quam indignum , ut humanis testimoniis de alio credamus : & Dei orasulis de se non credamus ! S. Ambrof. lib. 1. de Abraham .cap. 3.

(k) Scio enim , cui credidi , & certut fum . 2. Tim. 1. 12, Non off Deut , quafi homo , ut mentiatur., Num. 23 1 g.

che questo fia vero, ne come possa esser vero. Voler sapere il Perchè abbia Dio comandata la tale , o tale altra cofa , è un imitare il Demonio, che domandò ad Eva il Perchè del Divino Comandamento (a) . Voler fapere, come puó effer questo, come quest' altro, è un imitare i Giudei, che andavano rintraeciando , come potesse Gesti Critto darci a mangia. re il fuo Corpo (v). Dio ha detto cosi : tanto bafta : così é in Verità .

12. Nel dirfi, che noi fiamo obbligati a credere fermamente, non folo s' importa, ehe non è lecito mai di negare ciò, che la Fede c' insegna (e); ma non è tampoco lecito mai dubitarne (d): e fe fi dubitaffe, come di un articolo contenuto nel Simbolo, fe fia vero, o no: Certo é, che si commetterebbe con questo Dubbio un gravissimo peccato mortale d' Infedeltá (e) , perchè fi farebbe un gravifimo affronto a Dio, quali temendoli, ch' ei sia capace o d'ingannarsi, o d'ingannare. Ove

fi tratta di Fede , non è d' ammetterfi racione alcuna in contrario, che non farà mai ragione vera ma bensi una illusione (f). Ancorchè non s' intenda, affolutamente é da credersi tutto eiò, che é di Fede coll' umiliar l' Intelletto in offequio alla Divina Autoritá (e), e fi deve discacciare ogni dubbio; altrimente fi perde la Fede nell'illeffo volere dubitar del-

12. Certe Anime però scrupolose m' intendano. Sono esse alle volte travagliate da penfieri contro la Fede; e perché questi durano lor nella mente per qualche tempo, stimano fubito di aver dubitato, e peccato. Una vana apprensione è quelta ; e proviene dal non faper effe discernere ciò, che sia un vero dubbio, e ció che fia un semplice penfiero, oj una tentazione (h) . Sapete , quando questi penfieri potrebbero effer peccati ?(i) Ciò farebbe , quando voi o andalte a curiotamente cercarli; o a bella posta vi fermaste in effi (4); o daste

(a) Et ferpens erat . . . qui dixit ad mulierem : Cur pracepit vobis Deus , ut non comederetit de

omni ligno ? Gen. 3. 1. (b) Litigabant ergo Judei ad invicem dicentes : Quomodo potest hic nobit earnem suam dare ad manducandum ? Joan. 6. 52. Judai de Deo non fine magna impietate conclamant; nee in mentem venit , nihil effe impefibile apud Deum . Nos nunquam in tam fublimibus rebus illud quomodo aut

cogitemus, aut proferanus . S. Cyril. Alex. lib. 4. in Joan. cap. 12. (c) Infidelitat fecundum contrarietatem ad filem est , que quis repugnat auditui filei . D. Thom. 2. 2. qu. 10 art. 1. Per infidelitatem autem homo magit elengatur a Deo ; & ideo infidelitas eff peccatum majut omnibus peccatis. Ibid. art. 3. & gravius contra fedem peccat, qui fedei renititur suscepta, quam qui renititur nondum suscepta. Ibid. art. 6.

(d) Que fidei funt , fine ulla dubitatione credenda funt . D. Aug. lib. 3. de lib. Arb. cap. 21. De co, quod secundum sidem intelligere valuerimus, gaudeamus: de co, quod nondum intelligere potuerimus , dubitationem auferamus : Etiams quid nesciamus , verum tamen est minime dubitemut . Idem traft. 18. in Joan.

(e) Dubiut in fide infidelit eff . Stephanus Papa. in c. 1. de Haret.

(f) Rationes contra fidem non rationes funt , fed deceptiones . D. August. Lib. 4. Oper. perf. contr. Julian.

(g) Eifi nulla ratione indagetut, verum tamen eff, quod pradicatur, & creditur per Ecclefiam totam . D. Aug. lib. 6. cont. Julian. cap. 4. Quomodo res fe habeat, antequam intelligatur , credenda eff . Idem lib. 1. de Gen. cont. Manich. cap. 11. In eaptivitatem redigentes omnem intelleflum in obsequium Christi . 2. Cor. 10. 5. Abset , ut putomut in fide aliquid dubia affimatione pendulum , & non magit totum , quod in ea eff , certa , ac folida Veritate fubnixum. D. Bern. epift-240. feu track, cont. err. Abelardi , ad Innoc. II.

(h) Illic trepidaverunt timore , abi non erat timor . Pfal. 13. 5. Scrupulus eft vacillatio quedam confurgent cum formidine ex aliquibut conjecturit debilibus , & intertis ; unde etiam dicitur pufillani-

mitas , & importat inordinatum timorem . D. Antonin. p. 1, tit. 3. cap. 10.

(1) Curioficas victium est, in quantum aliquis studet ad cognoscendam Veritatem supra proprit ingenii facultatem , quia per hoc homines de facili in errores labuntur , Unde dieitur . Eccli. 2. 22. Altiora te ne quefferie . D. Thom. 2. 2. qu. 167. art. 1. Fides pierum credit, nen diftutit . Div. Bern. epift. 258. ad Eimeric.

(k) Qui amat periculum, in illo peribit . Eccli. 3. 17. Non licet in fide putare, vel disputare pro libito; non kae, illacque vagari per inania opinionum. Indiguum est rationem fidei humanis foro occasione, come parlando delle cose di Fede con poco rispetto nelle vostre Conversazioni (a), o leggendo Libri, che non sono buoni per voi . Ma quando questi penfieri v' inforgono; e non fono di vostra voglia; ne avete anzi pena, e reliftete; non folamente voi non peccate (b); ma ne avete anzi merito : e n'è testimonio il vostro Cuore, che per quefti fi affligge (e) .

14. Il rimedio migliore contra coteste scru-polosità, o diaboliche tentazioni, é disprezzarle, e non farne conto (d). Che se pure si fiffano, e durano pertinaci, non s' ha da combattere con ragioni, e argomenti; ma con semplicità è da presidiarsi la Fede ; e nelle angustie non si deve dir altro, fe non che : Credo quello, che crede la Santa Chieft ; fenza par, tirli da quest' appoggio (e) . Chi s' attacca alla Santa Madre Cattolica Chiefa, é ficuro, e non puó errate mai , perchè questa é né suoi Dogmi infallibile, ed è dallo Spirito Santo asfiftita (f). Io dubitarei più tofto, diceva Sant' Agoltino, di me, se jo sia vivo, che non è

dubitare mai , fe fia vero ciò , che m'infegna la fanta Chiefa (g), Occorfe in Francia al tempo di Luigi Nono, il Santo Re, che celebrando un Sacerdote la Meila, nel compere l' Oftia confacrata, come si sa, sopra il Calice, ne usci Sangue in tanta copia, che tutto se no bagaó il Corporale : e convenendo tutti della Città a vedere il miracolo, fu invitato anche il Criftianissimo Re, acciocche andasse a vederlo: ma nè pure ei si mosse; e senza un menomo accigliamento a stupirsi del prodigio straordinario, rispose; Vada a vedere, chi non crede . Io per me non ho bifogno di miracoli per credere, che G.sú Cristo è realmente nel Venerabile Sagramento.

Cosi deve dire, chi fermamente crede quello che gli propone da credere la Santa Chie-(a (h) .

15. Ma è qui neceffaria una riflessione, che non bafta credere in parte quello , che crede la Santa Chiefa, ma bifogna, come già diffi, fermamente credere tutto ; perché il non credere tutto è l' iftesso, che non credere nien-

committi ratiunculis agitandam , quam tam certa , ac stabili veritate constat est subninam . D. Bern. epift. 190. ad Innoc. 11.

(a) Experimento manifestum est of facra Biblia vulgari lingua passm fine distrimine permittantur , plus inde , ob hominum temeritatem , detrimenti , quam utilitatis oriri . Conc. Trid. de

lib. Prohib. Reg. 4.

(b) Infidelita: non est peccatum in intellectu existens, nift fecundum quod intellectus est imperatus a voluntate . D Thom. in s. Sentent. dift. 39. queft. 1. art. s. Decipiuntur in hoc multà ex simplicibus, distinguere nestientes inter ea, que portio anime superior agit per consensum, 🛡 ea 🛊 que portio anime inferior patitur abseue superioris astensu. Gerson, tract, de Prep. ad Mis. (c) Fidelis Deut est, qui non patietur voi tentari supra id quod potestis; sed faciet etiam cum

sentatione proventum . f. Cor. 10. 12.

(d) Mille insurgunt apud aliques scrupuli , mere canum eblatrantes , & lacerare minantes ipses ambulantes per viam mandatorum Dei, ques evincere, & compefere melius quam per contemptum nequinus. Gerson. in Reg. Consid. 6. (c) Non intelligenti vivacitas, sed credendi simplicitas tutissimos facit . S. Aug. lib. cont.

epilt. fundam. cap. 9. Si non invenies , quid respondeas , ad Austoritatem suge . . . . Austoritate Matrix Ecclesia murus inexpugnabilis est . Idem ferm. 14. de Verb. Dom. Quomodo ? Quomodo ? He stort questiones diaboli loquentis imaginationi, ut nescias respondere, & dubites , & damneris. Sed intalibus quastionibus diabolicis debet home respondere: Credo in Sanctam Ecclessam Catholicam , idest , credo determinationes Ecclefa , que errare non potest in his , que Fidel funt . S. Vinc. Ferr. ferm. t. Dom. infr. Och. Epiph.

(f) Et Ecclefa Dei vivi colunna , & firmamentum veritatis , 2. Tim. 2. 15. Ecclefa non poteth errare, quia Spiritu Santio gubernatur . S Thom. 2. 2. queft. 1. art. 19. Audi fili mi . . . ne dimittas legem Matris tue . Prov. 1. 8. Tenete charifini , tenete omnes Ecclefiam Matrem . S .

Auguft. enarr. in Pfal. 88

(2) Facilius dubitarem vivere me, quam non effe veritatem, que per-ea, que falla funt, intel-

lella conspicitur. S. Aug. lib. 7. Contel. cap. 10.

(h) Quid ett Filet , nin credere , quod non videt ? S. Aug. tract. 40. in Joan. Beati , qui non viderunt . & crediderunt . Joan. 20. 29. Qui funt tam prempti animi , ut credant Deo , etiam fignis non vifis , funt beati . S. Thom. 3. p. queft. 55. art. 5. Ita files tenenda eff ; ut malit home amittere vitam , quam fdem . S. Vinc. Fett. term. 6. Dom. in Albis .

te (a) . L' una ed invisibile di sua natura la nostra Fede ; e se non è intiera , che manchi in un punto íolo, non è più Fede, ma una mera vacillante Opinione, che più non ferve alla nostra eterna Salute : ne potrá giammai darsi cotesto mostro di Uno, she sia insieme Fedele, ed Infedele, mezzo Cattolico, e mezzo Eretico (b); e sia di Cristo, e dell' Anticrifto (c). Tutto ciò , che é di Fede . fi deve credere in una istessa maniera; perché siccome di quelle cose , che Dio ha detto , non si può dire, che una fia più vera dell' altra (d); così non fi può credere una cofa più, un' altra meno, fenza offendere la fovrana di Lui Veritá (e) . Credete voi però , che fia tutto vero quello, che ha detto Iddio, con fede piena, ed intiera ? lo vi prego di fare anche fopra di ciò il vostro Esame (f): e meco vi chiamo alla prova .

16. Gesti Crifto ha detto, ch' Egli è vero Figlio d' Iddio (¿) . Lo eredete voi? Oh cer-

tamente : si vede la professione della vostra Fede, mentre che v'inchinate al suo Santiffimo Nome . Ma Gesti Crifto ha detto ancora, che chi vuole seguirlo, deve Imparare da Lui ad effere Umile, e manfueto di cuore; cioè deve sopportare in pace le officie, e per-donare, e voler bene alli suoi nemici (h). E questo lo credete i Il predominio, che hanno In voi la Superbia, l'Ira, la Vendetta, non vi lascia rispondere . Ah temo assai , che la Fede manchi . Gesti Crifto ha detto, che per falvarsi , è necessario il Battesimo (i) . Lo credete voi ? Si : e per quetto , che fiete Battezzati , sperate ancor di salvarvi . Ma Gesti Crifto ha anche detto, che per entrare nella Vita eterna , bitogua offervare i fuoi Santi Comandamenti (4) · e quello lo credete? Che vuol dire, che vi rimprovera forra di ciò la Coscienza? La Fede manca (1) . Gesú Gristo ha detto, ch' Egli è Personalmente nella Sagrotanta Eucarittia (m) Lo credete voi? Sen-

(a) Qui inheret destrine Ectelie, tanquam infallibili Regule, ornibu affinit, que Ectelie decer aliquim se de hit, que Eccelofa dects quod vult, tente to. O que non vult, non tente jum inheret Ecclese, O Alem non habet, sed ozintonem quandam secundum propriam voluntatem. S. Thom. 2. 1, que, 5, att. 2.

(b) Mareticus circa unum articulum, Fidem non habet de aliis articulis . Idem ibid.

(c) Ad vitum eternam merchinum Filem Chillian formulum Regulam Feritait tenere. S. Augde lib de Fide ad Fett. Capp. o. tela in c.htmliftne 15. qu. 1. %inn at meeum, contra me M. Marc. 1. 3. 5. 2 McIntist mont, shatherit in C.htmliftne 15. qu. 1. %inn at meeum, contra me M. Marc. 1. 3. 5. 2 McIntist mon ci, skatherit in 6. M. Hiroto, cipit ad Damafr celtain c. quoniam vetufio 14. qu. 1. M arbore frange ramum, frullus germinare non poteit. S. Cypr. trach, de Unit. Eccle. ref. in. c. loquitur 24. qu. 1. h.

(d) Qui unum dixit, & aliud dixit. S. Aug. cpift. 29. ad Hieron. Nec alio aliud veriut est, quia aque incommutabiliter atternum est. Idem lib. 8. de Triu. cap. 1. Quodlibet Juntua Veritat

eff . S. Anfelm. in Monol. cap. 15.

(c) Eterna in Des est Vertias S. Aug. lib. 4. de Trin. in Proem. Deus semper aqualit, & co-dem modo se habens . S Clem. Alox. Admon. ad Gent

(f) Accedamus cum vero corde in plenitudine fidei . Hebr. 10. 22.

(g) Distautie ergs Fidem veifram. Umsfaufque inspiciat fe insur, appendat fe, probet fe. S. Aug. Ierm. 16. de Verb. Dom. Vametisfos tentate, fi esta in Fide. 2. Cor. 13. 5. Ut fitts perfedit of merging in mulle depotentes. Jac. 1.4.

(h) Jesus dixie ei; Iu credit in Kilium Deit Respondit ille, & dixit: Auit est, Domine, ut credam in eum? Et dixit ei Jesus qui loquitur tecum, ipse est, Jonn, 3, 8 ummun Sacerdon dixit ei; Iu er Christus Filius Deit Josa autem dixiteil It Kgo sum. Marc. 19.60:

(1) Difeite a me, quia mitit sum, & humilit corde. Matth. 11. 29. Diligite inimices veffres. Luc. 6. 27.

(k) Nist quis renatus fucrit ex aqua, & Spiritu Santto, non potest introire in regnum Dei. Joan. 3. 5. Qui crediderit, & baptizatus fuerit, falvut erit. Marc. 16. 16.

(1) Si vis ad vitam ingredi , ferva mandata . Matth. 19.17.

(m) Lumado fe în Christum credere dicir , qui nun facit , quad Christus facere pracepiel S. Cypri lib. de Unit. Beche. Omais, qui credit, quad Pjeja se fichirdus , ex De antus est n. 1. Joan. 7. L. Luit st, qui una credit, quad Pjeja se fi christu vi Qui mest pracepie s'hitistu S. August trach 10. in epite. 1. Joan. Si ergo credii Deo, quidquid Deo unu placet și vitare pre-cura jufune etc. și psilum diei e. Signi Lev columneren. Idem stem saz, de temp.

zadubbio. Ma Gesit Crifto ha anche detto, (a) ch' Egli è nella Persona de' Poveri ; e che la Carita, che fi fa ad un Povero, fi fa a Lui. (b) Lo credete? Voi non ofate rifpondermi -E perchè con tanta Facilità mandate i Poveri

in pace ? La Fede manca.

17. Gesú Crifto ha detto, che la Dottrina del suo Santo Evangelio è tutta vera, da Lui portata dal Cielo in terra (c). Lo credete Voi ? Niuno ha difficoltà a dir , che lo crede . Ma Gesú Cristo ha detto ancora nel suo Vangelo, che la strada, per cui s' arriva alla Vita eterna, è stretta; e che per entrare in Cielo, bisogna farsi violenza, e mortificarsi (d) : e che larga é la strada, che va all' Inferno; e che chi vuole darfi alli piaceri del Mondo, fi dannerá (e). Lo credete Voi, con vero de-fiderio del Paradifo, e vero Timor dell' Inferno? fe lo credete, come avete dunque e tanto abborrimento a tutte quelle Opinioni, che vi raffembrano strette; e tanto genio a quelle, che fono laffe, favorevoli al fenfo? Come dunque nulla vi muovono a regolare la Vostra Vita, nè le tante promesse, che vi fa Gesú Cristo della Beatitudine eterna, nè

le fue tante minaccie dell' Eterna condanna. zione (f)? La Fede manca. Gesú Cristo ha detto ..... Ma tanto bafta, E fe cori è , che ne dite della Vostra Fede? Puó ella esfere pin capricciola? Voi ficte Cristiani di lingua, Criftiani di nome, ma non di fatti : Voi credete quello, che vi pare, e piace di credere t e credono anche gli Eretici (g); ma non oredete giá tutto quello che vi propose da credere la Santa Chiefa: e fe non credete tutto , la Ecde non è intiera ; e non effendo intiera, Voi non potete falvarvi, e vi dannerete (h); fenza che vi giovino, ne il Nome di Cristo, né i Sagramenti , ne i Sagrifizi di Critto ( i ). Tutto bilogna credere fenza eccezione, e con uguale fermezza; nou meno quello, che è contenuto ne' precetti della Morale, che ció, che è registrato negli articoli del Simbolo; imperocché tutto é fondato nell' Autoritá ifleffa d'Iddio (t) : e tutto è da crederfi non folamente così con la bocca, o col pensiero; ma con ridurlo effettivamente alla Pratica . Questo è l' altro mio Punto, non meno importante del Primo .

18. În due maniere fi puó, e fi deve prati-

(a) Sumite: Hoc est corpus meum . Marc. 14. 22. Panis , quem ego dabo , caro mea est pro Mun. di vita . Joan. 6. 52,

(b) Quandiu fecilis uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecilis . Matth. 25. 40-

(c) Mea dolfrina non est mea , fel ejus , qui mifit me . Joang. 7. 16. Sicut docuit me Pater , hec laquor . Jn. 8. 28.

(d) Quan angusta porta, & arcta via est, que ducit ad vitam ! Matth. 7. 14. Regnum coela. rum vim patitur , & violenti rapiunt illud . Matth. 11. 12.

(c) Lata porta, & foatiofa via est, que ducit ad perditionem. Matth. 7. 12. Va vobis divisibus.

quia habetis confolationem vestram . Ve vobis , qui ridetis nune , qui a lugebitis . Luc. 6, 24: (f) Non oportet in parte credere Evangelio, & in parte non eredere . D. Aug. Lib. de Ago. Chrift. cap. 12. Putafne Filium Dei reputat Jesum , quifquis ille eft , qui nee terretur comminationi-

bui , nec attrahitur promiffit ejus ? D. Bern. fer. 1. In Och. Pafch.

(g) Interrogo : Christus in carne venit ! Venit : Hoc crede & confittor . Ime hoc negas : Dicis werhis ; negas fullis. D. Aug. Tract 6. in Bpift. t Jo. Linguam Christo, Animam dediffi diabolo. D. Bern. ferm. 24. in Cant. Nonne tibi videntur multi non pro Fide , fed contra Fidem testimonia congerere , qui fic vivunt , ut alterius videantur fidei , quam Christiane ? Gillebert, Abb. ferm. se.

(h) Quam nisi quisque integram, inviolatamque servaverit, absque dubio in aternum peribit. D. Athan. iu Symb. Inter multer erant mecum . Pfal. \$4- 19. & D. Aug. in eund. Pfal. In multis mecun, in paucis non mecum: fed in his paucis, in quibus non mecum, non eis profunt multa, in quibus mecun. D. Aug. Fides Catholica credenda est simpliciter fine disputatione , firmiter fine hafitatione , plenarie fino de ninutione . D. Vinc. Ferr. ferm. g. Dom. in Albis .

(i) Non ali mid profunt fyllaba nominis Christi , & facramenta Christi , ubi refiftitur Fidel Chris

thi. D. Aug. Track 53. in Jo.

(k) Duo funt nece faria ad Salutem , via fidei ; & lux morum . Si ergo parum deviantem a via Fidei increpa nus ; quare & fimiliter recedentem in medico a luce moralium Preceptorum non arguimus ? Ita deviatur a mandatis morum , ut as articulis Fidei . Petr. Cantor, qui flor. an, 1190. in Verb. Abbrev.

care la nostra Fede. Una è cogli atti interni del Cuore: l' altra è con le Opere (a) . E quanto alla Prima, che noi fiamo obbligati a fare atti di Fede col nostro Cuore, è questo un Dogma certifimo avendo i SommiPontefici fulminato le più tremende scomuniche contro chiunque volesse dire, che il Precetto, o l' Obbligo non vi sia (b): e la ragione stessa lo persuade; conciosiache, se conforme alla Dottrina de' Santi , ogn' nno è obbligato imparare, e sapere i Misteri principali di nostra Fede (c): a che servirebbe il dovere saperli. fe non fi dovessero anche crederli con Fede attuale, ed espressa (d). Il precetto della Fede e un Precetto vero, politivo, e speciale, ripetuto nella Divina Scrittura più volte (e), fatto da Dio con promesse di Vita eterna a chi l'offerva, e con minaccie di eterna Morte per chimque lo trasgredisce (f) . Devono dunque darfi i fuoi atti propri, co' quali venga la Fede ad efercitarfi , ed il Precetto fi of-

fervi (g). E' vero, che la Fede è una Virtà infufa da Dio : ma non farebbe Virth , s' ella staffe oziosa nell' Anima (h); e non sarebbe nè anche meritoria, se non sosse dipendente dal nostro Libero Arbitrio (i). Stala Fede nell' Intelletto; ma il Precetto della Fede è fatto alla Volontá; perche alla Volontá s' appartiene di comandare all' Intelletto: Voglio , che tu facci un atto di Fede a credere la tale, o tale altra cofa (k) .

10. Se mi fi domanda, in che tempo fi debbano fare precisamente cotelti atti di Pede : io non voglio coa le Opinioni entrare in disputa : ma primieramente coll' Autorita de Sommi Pontefici dico, che a non farne mai, oyvero a farne folo cesì una qualche volta in tutta la Vita, e con una credenza generale, e vaga, fenza discendere mai in particolare a cofa alcuna, fi farcibbe in uno stato di peccato mertale (1). Dico ancora esfere molto probabile, che nel punto di voltra

(a) Corde enim creditur ad jufficiam . Rom. 10. 10. Duid prodest , Fratres mei , f Fidem quis dicat fe habere, opera autem non habeat ? Nanguid po, erit Fides falvare un. ? Jac. 2. 14.

(b) Homo nullo unquam vitæ ten pore tenerur elicere actum Fidei . Spei , & Charitatis , ex vi præceptorum Divisiorum ad eas Virtutes pertinentium . Prop. 1. damn ab Alex VII. Fides non videtur vadere fub Preceptum speciale . Prop. 16. damn. ab Innoc. XI.

(c) Hec Dominus nofter in Eccletia nen it en retriufque fexus voluit ignorare. D. Leo P. Epill.

33. Omnes tenentur feire communicer ea que funt Fidei D. Thom, 1. 2. Quett. 76. art. 2.

(d) Prima eredibilia, que sunt articuli Fidei, tenetur hono explicite credere, sicut & tenetur habere Fidem . D. Thom. 2. 2. Qu. 2. art. 5. Omnes tenentur habere Fidem explicitam de Mysteriis Christi , pracipue quantum ad ea , qua communicer in Ecclesia folemnizantur , & publice proponuntur . Idem Ibid. art. 7.

(c) De actibus Fidei dantur pracepta in Lege Divina . Dicitur enim Eccli. 2. 8. Qui timetis Deum, eredite illi . D. Thom. 1. 2. Quelt. 62. art. 1. Dominus precepit hominibus , ut crederent . Jo. 14.1. Creditis in Deum, & in me credite . D. Aug. Lib de dono Persev. cap. 14. De Fide nobis quam multa mandata funt ! Quis potest cuntta colligere? Idem Tract. 85. in Jo: Hocest mandatum, ut eredamus in nomine Fllii ejus . 1. Jo: 3. 23.

(f) Dedit eis potestatem flior Dei fieri , his qui credunt in nomine ejus . Jo. 1. 12. Ut omnis , qui credit in ipsum; non pereat, sed habeat vitam eternam . Jo. 2, 15. Qui crediderit . . . . salvus erit : qui vero non crediderit , condemnabitur . Marci 16. 16. Qui credit ei , qui mifet me , habet vitam eter-

nam . Jo. g. 24. Qui non credit, jam judicatus est . Jo. 3. 18.

(g) Pracepta dantur de actibus Virtutum . D. Thom. 2. 2. Quelt. 2. art. 7. & Qu. 44. art. 2. (h) Ipfe est enim habitus , quo aliquid agitur , cum opus est . D. Aug. Lib. de Bono Conjug. cap. 21. Finis Virtutis , cum fit habitus operativus , est ipfa operatio . D. Thom. 1. 2. quælt. 55.

(i) After meritorius est, prout procedit a Voluntate deliberante, & refertur in Deum. Idem in 1. sent. dift. 1. Quæst. 2. Ex hoc quod est in habitu, nullus meretur; sed ex hoc, quod actu operatur.

Idem in 2. dift. 40. Quæft. 1. art. 5.

(k) Credere ad Intellectum pertinet, prout est a Voluntate motus. D. Thom 2. 2. Quæst. 2. att. 2. Allus Fidei est credere , qui est affus Imellettus ex imperio Voluntatis . Ibid. Qualt. 4.

(1) Laieus non conecur ad aliquem Fidei articulum expresse credendum; sed sufficit sibi ista concluho in genere , qued credat emme illud, qued credit Santta Mater Ecclesia. Propos, damuata a Gre-

morte venga il Demonio a tentarvi contro la Fede; come si legge averne egli cosi tentati molti altri . Bisogna · perciò vegliare adesso a custodire con gelosia la Fede, ed a frequentarne gli atti , per non soccombere allora (a); poiche se non volete a questi avvezzarvi, mentre che siete fant, come farete a resistere alla tentazione in vicinanza alla Morte? e resistere con quella pronteza, e facilità, che vi fará di bifogno? Il buon abito fatto in vita giova affai nella Morte; ed il buon abito fi fa con la frequenza degli atti (b).

20. Stabene pertanto praticare di spesso gli atti di Fede non folamente nelle folennita, espressamente credendo que' Misterj , che ci propone da credere la Santa Chiefa (c), e nell' accostarsi alli Sagramenti (d); ma e nel recitare il Credo (e), e nell'udire la Meffa (f), e nelle cotidiane operazioni, che tra la giornata non ne mancano mai le occasioni (g) . La Fede è la vita dell' Anima (h): e siccome per mantenere la vita del Corpo, si prende il reficiamento ogni giorno; così cogli atti di Fede è da reficiarsi ogni giorno anche l' Anima: siccome pure col cibo il Corpo si tiene in forze a fare con agevolezza i suoi movimenti.

Tom. VII. gorio XI. apud Eymeric. in Direct. p. 2. Quæst. 10. Hono nullo unquam vitæ suæ tempore tenetur elicere actum Fidei . Prop. 1. damn. ab Alex. VII. Satis eft actum Fidei femel in vita elicere. Sufficit illa Mysteria femel credidiffe . Prop. 17. 65. ab Innoc. XI.

(a) Omnibus dico : Vigilate . Marc. 12. 27. Dominus vigilare nos jubet , ne Alverfurius semper vigilans, & semper insidians, dum remissi aura molliore blanditur, procellis, ac turbinibus excita-

vis ruinas Fidei, & falutis naufragium moliatur. D. Cyp. Lib. de Zelo, & Livore.

(b) Habitus Virtutum caufantur ex actibus : & profunt ad firmitatem, & promptitudinem. D. Thom.

1. 2. Queft. 47. art. 3. & Queit. 50. art. 2.

(c) Explicite credendum est Mysterium Incarnationis Christi , quantum etiam ad Paffonem , & Refurrestionem : Dicitur enim Ad. 4. 12. Non est alind nomen, in que oporteat nos falves steri . D. Th. 2. 2. Qu. 3. art. 7.

(d) Illud in primis credentes , a Deo justificari impium per gratiam ejus , per redemptionem ;

que est in Christo Jefu . Conc. Trid. Seff. 6. cap. 6.

(e) Symbolum eft breviter complexa Regula Fidei . D. Aug. ferm. 119. detemp.

(f) Docet Santia Synodus, per facrificium iffud fieri, ut fi cum vero corde, & retta Fide ad Deum accedamus, Misericordiam consequamur. Conc. Trid. Sess. 22. de Sacris. Missa. c. 2.

(g) Neme enim bene operatur , nife Fides pracefferit . D. Amb. ferm. 8. de decem Plag. Hoc eff primum Praceptum, hoc eff initium Religionis, & vita noitra, fixum habere cor in Fide . Idem ferm. 245.

(h) Qui incredulus est, non crit recta anima ejus : Justus autem in Fide fua vivet. Habac. 2. 4. (i) Inquies : Credidi : fufficit mihi . Sed quid dicit Jacobus? 2. 19. Et demones credunt , & contremiscunt . Noli in Fide gloriari : st Charitatem non habes , demonibus comparandus es . D. Aug-Tract. 6. in Jo. Ne gaudeatis ad verba credentium, fed explorate falta . Idem Tract. 10. in Epitt 1. Jo.

k) Quousque ergo falluntur, qui de side mortua sibi vitam perpetuam pollicentur ? D. Aug. Lib.

de Fide , & Op. c. 14.

(1) Imitatores Magistri debent esse discipuli ejus in custodienda humilitate, atque patientia, ad 940

cosi cogli atti di Fede si rinforza l' Anima ancora ad esercitarsi nelle opere buone; che anche questo è necessario : poiche per salvarsi non belta una Fede specolativa, oziosa, e sterile, simile a quella, che hanno anche i Demonj : ma vi fi ricerca una Fede pratica, attiva, operante; essendo per i frutti della Fede maffimamente, che fi discernono i veri Fedeli dai falfi (i). 21. V' hanno cert' uni , li quali stimano ,

che per la loro eterna falute non vi si voglia nient' altro, che farsi il segno della Croce, portate la Corona in tasca, e dire il Credo. Ma quante volte vi si ha predicato, e insegnato, che non basta il credere, se anche non fi opera conforme a quel, che fi crede (4)? Nel Giudizio universale non dirá l' Eterno Giudice: Venite Benedetti ; perche avete creduto il mio fanto Evangelio: ma Venite Benedetti, perche avete operato, come nel mio santo Evangelio vi s'insegnò:nè si darà il Paradifo a chi avrà solamente creduto in Cristo; ma a chi avrà seguito Cristo, cioé a chi avrá imitato l' Umiltá, la Carità, la Purità, la Pazienza di Cristo (1).

22. Considerando San Giovanni Grisosto-

mo quel Fariseo, che s' accostó al Salvatore, e lo chiamó suo maestro, acremente così lo rimprovera : Fariseo scellerato , che dici? Come hai tu fronte di chiamare Cristo Macfiro, mentre non vuoi effere di Lui discepolo (a)? Non altrimentre farauno rimproverati nel Giudicio que' Crittiani, che aspireranno al Paradifo di Crifto , per effere ffati nella Fede, e Religione di Critto . Effi diranno a Crifto: Signore, Signore: e Crifto risponderh : Ve l'ho desto nell' Evangelio , che per entrare nel Rezno de' Cicli, non bafta dir, Signore, Signore (b). Se io fono Voftro Signote, perché non mi avete dunque ubbidi. to(c)? Stia fiffo per tanto il Dogma, che la Fede , per effer vera , dev' effer viva , cioè avvivata dalle Opere (d): e solamente diró, effervi tra la Fede, e le Opere una conneffone fi ffretta, che né la Fede può effere vera Fede senza le Opere 2 no si puó durarla a perseverare nelle buone opere senza la Fede (e) , E' una Fede morta quella , che è fenza Opere; e sono Opere morte quelle che fenza Fede (f) : e fe volete fapere , come debba accopiarfi il buon ufo della Fede con le Opere, ed il buon ufo delle Opere con la Fede, ne daró quatch' Efempio.

purche fi thia in effe con riverenza , e vi fi adori Iddio con sentimento di spirito . Ma volete, che siano così con Merito le Vostre Visite ? Fate un atto di Fede . Credo , che quelta è la Vostra Casa, o mio Dio; Casa per Voi di Maettà; per me di Orazione; dove io devo per le mie necessità invocarvi ; e Voi avete prometto per Vostra Bontá di claudirmi (g). E che riverenza, che rispetto, che Umiliá non v' ispirerà questa Fede ? Ua' Operá buona è l'ascoltare la Santa Messa ; quando che però divotamente si ascolti. Ma volete Voi ascoltare la Messa con divozione? Fate un atto di Fede: Credo , che nella Santa Meffa fi rinnova la memoria di quel tremendo Sagrifizio, in cui Gesù Critto fi offeri ful Calvario per i miei peccati all' Eterno Padre (h): ed oh quanto vi gioverá questa Fede, per affiftere a quel Miftero Augustissimo con divota attenzione! Un'Opera buona è l'udire la Predica, purchè fi oda col dovuto rispetto a e con defiderio di ricavarne profitto. Ma avete caro, che le Prediche fiano per Voi di frutto ? Fate un' atto di Fede : Credo , che ciò , che dice il Predicatore, è Parola d' Iddio, ed è Iddio, che in lui mi parla; e mentre mi parla, Egli efige da me riverenza, e ubbidien-23. E' opera buona il visitare le Chiese, za (i); e con questa l'ede che frutti di Vita

que nos Dominus invitavit fuo exemplo . D. Aug. in Sentent, num. 111. Et qui bona egerunt ; ibunt in vicam greenam , qui vero mala , in ignem aternum . Hac est Fides Catholica . D. Ambrin Symb.

(a) Magitter, quod est mandatum magnum in lege ? Matth. 22. 36. Quomodo Magistrum vocas .

cumes non vis effe difci pulus ? D. Chryfoft. hom. 42. Oper. Imperf. (b) Non omnit , qui dicit mihi , Domine , Domine intrabit in Regnum Coelorum . Matth. 7. 22. Incipietis pul fare offium, dicentes Domine aperi nelis: & respondent dicit vobis; Nescio vos. Luc. 13.25. (c) Si Dominus ego fum , ubi est imor meus ? Malach. 1. 6. Serve nequam . Luc. 19. 22.

(d) Fides fi non habeat opera , mortua eff in femeripfa . Jac. 2. 17. Nolive effe tanquam de Fide fe uri . Adjungite Fidei relle vitam rellam , D. Aug. ferm. 183 de temp. Fides ex eo dicitur Fides, quia fe, quod dicitur : Idem ibid. ferm. 237.

(e) Nec Fides fine operibus , nec opera fine Fide fufficione . D. Bern. ferm. 24. in Cant. Caput fine membris , Fides fine operibus . D. Greg. Nyffeu. de Perfect, Chrift.

( f ) Fide titubante, Charitas estam ipa languescit. D. Aug. Lib. 1. de Doctr. Crift. cap. 41. Credis in Christum ? Fac opera Christi ut viva: Fides tua . D. Bern. ferm. 24. in Cant.

(g) Domum tuam decet \$249 itudo . Pfal. 92. 5. Domus mea domus Grationis . Matth. 21. 13. Spiritus est Deus ? & cos , qui adorant eum , in spiritu , & veritate oportet adorare . Jounn 4. 14. Elegi locum istum mihi in donum sacristii . Si populus deprecatus me suerit , Ego exaudiam . 2. Paralip. 7. 12. Non off hic altud , nifi Domus Dei , & porta coeli . Gen. 28. 17. Locus , in quo ftas ,

terra fandla eff . Exed. 3. 5. (h) In Divino hoc Sacrificio , quod in Mifa peragitur , idem ille Christus continctur , & incruente immulatur, qui in ara Crucis semel seipsum cruente obtulit. Una, eademque eff hostia, idem nunc offerens Sacerdetum minisferio, qui feiglum tune in Gruce obtulit . Conc. Trid. Seff. 22 de Sacr. Miff. cap. 2.

(i) Audiam , quid loquatur in me Domines Deus . Pfal. 84. 9. Quem mifit Deut , verba Dei lo-

eterna non coglierete Voi dalle Prediche?

24. Un'opera buona è la Limofina ; ma pero che fia fatta con una retta intenzione ad averne merito . Ma defiderate, che fiavi quella Vostra Caritá meritoria. Fate un atto di Fede: Credo, che ció, che fi dà al Povero per Amore di Gesú Criflo, si dá veramente al medefimo Critto; ed Egli me ne renderá una copiosa mercede (a) : e con questa Fede quanto volentieri farete Voi le limofine ; e con quanto merito per questa, e per l'altra vita ! Cosi parimente Opera buona è la Confessione, qualor s' abbia in effa un vero dolor de' peccati · Ma bramate Voi di aver questo Dolore, Fate un atto di Fede: Credo, che il peccato é una vera offesa d'Iddio, per soddisfare alla quale Gesú Cristo ha bisognato spargere tutto il suo Sangue, e morire in Croce (b): e vederete di che grande afuto vi fará questa Fede ad eccitare nel Vostro Cuore il Dolore, ed a rendere il Proponimento efficace . Un' Opera buona è anche la Comunione Santiffima, fatta come si deve : e per degnamente Comunicarfi , che s' ha da fare ? Un' atto di Fede innanzi a tutto. Credo, che in quella Particola confagrata vi è realmente il mio Signor Gesú

Crifto, mio vero Dio, mio vero Padre, e mio Giudice, che mi ha da giudicare nel punto della mia Morte (c). E chi può dire # Santo Amore, e Timore che vi cagionera questa Fede? il medefimo é in tante altre occorrenze , come sarebbe a dir ne' travagli . Siete poveri , fiete infermi , o in qualche altra mileria di questo Mondo . Fate un atto di Fede ; Credo, che Gesú Crifto ha promeffo il Paradiso a quelli, che patiscono, e portano la propria Croce per amor suo : e questa Fede bafterá a confolarvi (d) .

25. Ma quello, in che Voi dovete sopra tutto praticare la Vostra Fede, si è nelle tentazioni , per non cadere in peccato . Un' ar-"ma di finissima tempra è la Fede (e) : e chi sa maneggiarla, non è possibile giammai, che pecchi (f) . Per questo io ttimo non siano degni di effer compariti quegl' infingardi Cri-Riani, che vorrebbero scusare le lor cadute, col darne la colpa or' alle tentazioni del Demonio, or' alla propria fragilità, or alla viotenza delle occasioni. Sono tutte frivole cotette scuse; e non viene il male, che dal non voletsi prevaler della Fede (g): poiche da chi fa, che voglia dire aver Fede mi fi faccia ra-

quitur Jo. 3. 34. Qui ex Deo eff , verba Dei audit . Jo. 8. 47. Non in folo pane vivit homo , fed in omni verbo Dei . Luc: 4. 4. Interrozo vot Fratres , dicite mihi : Quid vobis plus effe videtur , Vorbum Dei , an corpus Christi ? Hoc utique dicere debetis , quod non fit minus Verbum Dei , qua m Corpus Christi : & ideo non minus reus eris , qui Verbam Dei negligenter audierit , quam qui Corpus Christi in terram cadere negligentia fua permiferit . D. Aug. hom. 26. ex 50. relat, in c. interrog. I.

(a) Esurivi , & dedistis mihi manducare . Matth. 25. 25. Quicumque potum dederit uni ex his, non perdet mercedem fuam . Matth. 10. 42. Date eleemofynam , & ecce omnia munda funt vobis . Luc. 11. 41. Elcemofyna facit invenire Mifericordiam, & vitam eternam . Tob. 12. 9. Mifericordes Mifericordiam confequentur . Matth. 5. 7.

(b) Per pravaricationem legis Deum inhonoras . Rom. 2. 23. Rurfum crucifigentes finentipfie Filium Dei . Hebr. 6. 6. Quanto magis putaris deteriora mereri supplicia , qui Felium Dei conculcaverit ? Hobr. 10, 29. Hic est fanguis meus , qui effundetur in rentfionem peccatorum . Matth. 26.23.

(c) Constantifime credere debemus, in fanto Eucharittia Sacramento Dominum nostrum Jefum Chri-Hum , verum Deum , atque hominem , vere , realiter , ac fub tantialiter contineri . Conc. Trid. Seff. 12. de Buchat. cap. 1. Accedamus cum vero corde in plenitudine Fidei . Hebt. 10. 12. Qued non eapis , quod non vides , animofa firmas Rides . Praffet Fides supplementum fensuum defeitui . Hymn. & Seq. in Festo Corp. Christi.

(d) Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur. Matth. 5. 5. Si quis valt post me venire, tollar crucem fuam . Matth. 16. 24. Sient focii paffionum effis, fic eritis & confolacionis . 1. Cot. 1. 7.

Credente: autem exultabitis letitia inenarrabili , & glorifica:a . 1. Pct. 1. 8.

(e) In omnibus sumentes stutum Fidei , in quo positis omnia te la nequisini ignea extinguere . Ephes. 6. 16. Induti loricam Fidei . 1. Theffal. 5. 8. Diabolus circuit , querens quem devoret , cui resistite forces in Fide . 1. Pett. 's. 8.

(f) Difficile eft, ut male vivat, qui bene credit. D. Aug. ferm. 137. de temp. Hec eft victo-

ria , que vincit Mundum , Fides nostra . 1. Jo. 3. 4.

(g). Placet fibi superbut homo, & non vult culpabilis inveniri, dedignaturque, cum peccat, con-

gione . lo pongo qui da una parte un peccato il più gradevole al fenfo; un peccato di Vendetta niù gloriofa del Mondo; ovvero d'Intereffe in un guadagno dell' Ufura più ingorda: e da quett' altra non vi pongo, che un' atto di Fede: lo credo, fe pecco, che offendo Iddio; quel Dio, che nell' iffante del mio peccato puó subito farmi morire, subito precipinarmi all' Inferno; e che, fe vado all'Inferno, avró da stare ad abbrucciare in quel fuoco un' Eternità .

26. Con quest'atto di Fede nel Cuore, mi fi dica il vero, come puo darfi, che voglia l'itteffo Cuore acconfentire al peccato (a)? Chi crede, teme, e chi teme, non pecca (6). Avea ragione S. Paolo nel dire, che con la Fede fi-vive (c): Cosi è veramente : per vivere in grazia d' iddio, o quanto mai giova tenere in efercizio affiduamente la Fede | Siano difficili i Divini Comandamenti, difficili i Configli Evangelici, da chi ha una Fede vi. va, non vi è difficolià, o tentazione, che vincere non fi poffa. (d) . L' ba detto Crifto ; e

non puó a meno, che non fia vero. Quindi e Uditori miei, che si vive, come si vive nel Votro Mondo, alla cieca: la Passione predomina, il peccato regna, il vizio trionfa, perchè si ticne oziosa la Fede . S. Agostino paragona le Anime nostre a quella nave, nella quale furono in rischio di perire gli Apottoli, perchè Crifto dormiva (e) Gesti Crifto , dich egli, è per la Fede anche nelle Anime nostre. (f) Ed onde avviene, the nulladimeno fi follevino dentro di noi tante boracose Passioni di Superbia , Invidia , Ira , Avarizia , e Luffuria? Ah Critto dorme: e che fignifica queflo fonno di Crifto, fe non la Fede, che fi

lascia neghittosa, ed oziosa (g) ? 27. Quando gli Apottoli fi videro in pericolo di naufragare, fvegliarono Crifto; e fvegliato ch'ei fu tofto cessó la tempefta (h) Svegliate anche voi ne' vottri pericoli di peccare la Vostra Fede . Ricordatevi di ciò , che Gesa Crifto ha detto nel tuo fanto Evangelio : Credo, the per falvarmi devo praticare l' Umiltà, la fraterna Carité, e la Pazienza. Gredo(i)

winci , quod ipfe peccaverit , excufationem potius , quam accufationem inquirens , & quarens in alium referre , quod fecit . D. Aug. lib. de Contin. cap. c.

(a) Quis eum sano sensu pro unius diei deliciis eentum annorum poenas eligeret? Et tu affuma. into erabiles poenas omnium fine fine ficculorum pro corruptibili delectatione? S. August. lib. de tripl

babitac. c.

(b) Per Fidem fit in nobis quadam apprehensis de malis poenalibus, qua secundum divinum judicium inferuntur . Sic Fides est caufa timoris , que quis times a Dee puntri . S. Thom. a. a. qu. art, 1. Per Fidem fit, ut nihil reputentur temporalia, pra ocults habendo aterna. Guettic. Abb. Serm. de S. Benedicko.

(c) Justus ex Fide vivit . Rom. 1.17. Unde mors in corpore ? Quia non est ibi anima . Unde more in anima? Quia non eff Fidet . Ergo anima tua Anima Fidet eff . S. August. tract 49. in. Oan. Juffus ex Fide vivit , fed ex Fide , que vivit ; neque enim que mor ua eff vitam dare poteff .

D. Bern. Epift. 42. fen Tratt. de Offic. Epifc. ad Henric. Aprifime dicitur : Juffus ex Eide vivit; hec enim Justum facit , & cuitodit , ut in aternum vivat . Guerric. Abb. ferm. de S. Bened. (d) Si habueritis fidem , nihil imposibile erit vobis . Diceris Monti huic : trans hinc illuc , & tran-

fbu . Matth. 17.19. Dicetis Monti ; ideff Diabolo . S. Hieron. & Gloff, ibid. (e) Ecce motus magnus fictus est in mari, ita ut navicula operiretur fuctibus : ipse vero dormie-

hat . Matth. 8. 24.

(f) Ut det vobis, Christum hubitare per F. dem in cordibus vestris. Ephcs. 3. 16. Si Fides in ne-

bis , Christus in nobis . S. Aug. loc. cit.

(g) Intrant venti cor tuum, ubi hanc vitam, tanquam periculorum pelagus, transes, & turbant navem . Qui fime venti? Audiffi convicium ; irafceris . Convicium ventus eff ; iracundia fluctus eff; ericlitaris : jam navis proginquat naufragio , quia Christus dormis in navi , in corde enim tuo somnus Christi oblivio Fidei est . D. August, trad. 49. in Joan.

(h) Accestrunt ad cum difei puli ejus , & fuscitaverunt cum , dicentes ; Domine salva nos , perimut; C' dicit ej fests : Quid timidi estis , modica Fidei ? Tune surgens imperavit ventis , C mari ,

& falta eff tranquillitas magna . Matth. 8. 29.

(i) Hoc est excitare Christum in navi , excitare Fidem in corde . Excita Christum ; recole Fidem. Audi , quid tibi dicat , tanquam vigilans Christus in corde tuo: quid tibi dicat in Saulto Evangelio . S. Aug. trad. 49. in Joan. & enar. in Pfal. 54.

she chi vorst esfrev Vendicutivo, Lustintion, usuinpatore della rob. d'altri, fi dannet, Provate a così efercitare la Voltra Fede; e con votta toavità vederere quanto vi tará fasistic fare il Beance, fenggire il male. Irrutar, et probate, e laria per voi cuelta prova il più buna fegua a giudicare di Voi meletini, che veramente esti: in Fide, che fiete veri Oritiani, e di Nome, e di Duore, e di Optre.

#### SECONDA PARTE.

28. A Fede vera , e necessaria a salvarsi, ho de tro , che devo avere quattro qualità , ho de tro , che devo avere quattro qualità , con un pio affetto della volcatà , perché l'ha detto ibdio : e sa ferma a nom and dibiarne : e sa initera a credere runo quello , che ci propace la Santa Chiefa : e sa praica ad effettivalta col cuoro e . con le Opere . Ora non mi rimane , che da singerirri una importante a wertenas ; e dò , che seconte la Fede ba un mezzo monto de di tribia de la compacta del la compacta de la compacta del la compacta de la c

tamente alla Rede (a). ma parlo di ogni peccaro. mortale: e non dico, ne roglio dire,
che fi perda la Fede, nel commetteri il peccato mortale; no. Benché fi perda la grazia
d' Iddio, non però fi perde la Fede (b) ted è
quelta una Divina Mireirordità , che la Fede
rimanga; acciocchè coll' siuto di cita possa
l' Anima ukire da fluo mifero fista (c). Ma
dico, che dal peccato mortale quefta Fede
s' indebolite: e quanto più fi pecca, piùcefa diventa debole, fin a tanto che anche affatto fiperde per giulto giuldizo di Iddio.

39 Usa Dostrita è quelta de Santi Padri, fondata nelle divine Striture (d), che chi di va abituando nel Vizio, giunga a tal fegno di anche perde in Feder e non dicono, effet la vita viziofa, che da fe faccia perder la Fede, en che neca una vita viziofa, fi perde per giulto catilgo d' Iddio : catilgo, che non di rado, ma frequenciementa chi per de la comparti del comparti del comparti de la comparti de la comparti de la comparti de la comparti del comparti

(a) Fide: est virrus, sui contrariatur insticlirat. Peccatum autem insticlirati: constiti in rosssendo. Fide: S. Thom. 2, 2, qu. 10, art. 1. Herost oppositur veritati, cui Fidei innitiur. Ibid, qu. 11, art. 1. Apostasa, qua qui difecult a Fide, pertinet ad insticliratem. Ibid, qu. 12, art. 1.

(b) Si qui discrit , anifp per peccatum gratia, sémal & filem femper amitit , austhama, Br. Conc. Tricten feff. 6c. can. 34 Quando in magnis peccarolina deficit anny, desfert estima field est. Prop. 13. dann. ab Alexand VIII. Fede not est abfine Annre. Prop. 32. Quefinel, dann. de Clem. XI. Sie charitate field speech eff. D. Augusli. lib. 15, e. de Trisit. expl 19. Evest home ablue este emperature Des per felem, quamvi, habeat voluntaren a mandatir Det restlicatum. D. Thom. 3. 1, qu. 13. art. 1, Feli, steinsfiel stiprienti, inclinate ad cretedoum. Boli. art. 3.

(c) Peccare creder pubertur, nic enim refle viver valent, nife credam Dr. 1010, art. 2.

Quest. qu. 13. Nec quisquam sine sele justificationis consequitur gratiam ... Idem lerm. 38. de temp...

Quando cuitodirur fider , cetera fubfequi poffint . Idem in Pial 134.

(d) Execusiv scula verum, un na videant, O un intelligant, Joanna 40. Quel illi un peter un ereder, incligendum el, gond elobest, el esque el voluntati. D Aug. 118. 5, 11 10...
Execusiv illa multiu everum. Sap. 1. 11. Beam confination repullentes, circa filam manfrequentes. 1. Tim. 1. 19. Aspent imputates (hope iniquitates norum Plat. 68. 28. Appriit Drus imputates (hope iniquitates informa information) per iniquitates (hope iniquitates information) en el la confination et al. Elima, divinies corregit motes, expesi circa filam ... Mell sauten homiste proficius, ficar firpitus et 12. Illing, divinies corregit motes, expesit circa filam ... Mell sauten homiste proficius pripris. D.Aug. Barra: In Plat. 68.

(c) the eff effe conflituum in Ectofa e d'in dono fleti felen no hebre. D. Cype llès de Mortelli, Diviso fepe pulcitic centraje ur per he quod qui nequire vivit y perdat quod falsative credit , D. Grege llès 45 moral cap. 10. Judicia Dir fon veculta 31d judic 1. D Augau. 50. in Deuter. By adult in prapertur volunta a 10. a silis non perspertur, judice di de nificientale . An de inficientale . And e inf

(f) Multi in domo Fidei fine fide meriuntur . D. Greg. lib. 25, mor. cap. 10.

la mano, i Sacerdoti a lato; contrafegni tutti di Fede, ma ció nulla oftante muojono fenza Fede : ed è per giusto giudizio d' Iddio . Auno essi mancato alla Fede col viver male, ed Iddio giuffamente permette, che la Fede lor manchi poi nella morte, e cosi muojano male-Mirate bene per tanto, Uditori miei, e pro. vedete alli vostri casi; poiche per la vita mal regolata nel vottro trato io prevedo anche cert'uni di voi nel pericolo di morir senza Fede: e morire per confeguenza dannati.

30. Quanto vi è cara la vottra Eterna Salute, vi sia cara la Fede: e quanto vi é cara la Fede, riguardatevi dal fare un mal' abito nel peccato mortale. Tre fono i Vizjo per i quali specialmente, dice S. Paolo, che si viene a perder la Fede . Il primo é quello della Luffuria, che accisca la mente, avvilisce l' Anima, e la rende, come brutale, ed inabile a credere le cofe d' Iddio (a). Il fecondo

è quello dell' Avarizia, che é una vera Idolatria: perchè l'avero più stima il denaro, che Dio, e per l'amore del denaro si sa una cofcienza groffa nelle ingiultizie, ed un cuore duro verso de Poverije per l'avidità del guadagno, nulla vi mette ad offender Dio (b). Il terzo vizio è quello dell' Ipocrifia , che è di un carattere odiofissimo a Dio. Tempo verrá, dice l' Aportolo , che cert' uni fi terranno in riputazione di effer da bene, ed averanno la coscienza gualta, e con affettate apparenze copriratino le loro interne magagne : ma questi perderanno la Fede, e moriranno senza Fede per giutto giudizio d' Iddio (c) . Abborite dunque cotelti vizi; e te defiderate di morir nella Fede , procurate di vivere , come v' integna la Fede . L' offervanza dei Divini Comandamenti è il più ficuro fegno a conofcer la Fede; ed anche il più ficuro mezzo per manteneria (4).

# SERMONE

## Sopra la Dottrina Cristiana.

Euntes ergo docete omnes Gentes ..., dicentes eos servare omnia quacumque mandavi volis . Matth. 28 29.

1. [ I come, se Dio dalla sua parte non 's' applichiamo dalla parte nostra anche nos

cidona la Virtii della Fede, noi non ad imparare quelle Verità, che abbiamo da poffiamo da noi iteffi acquiffarla (e) , credere ; o non fi può impararle , fe non vi è, cosi certo è , che non possiamo tampoco escre chi le infegni Il sentimento è di S. Paolo ( f ). citarla, nè col cuore, nè con le opere, fe non Ma una difficoltà qui mi inforge : Se Dio ha

(2) Animalis homo non percipit ca , que funt Spiritus Dei . T. Cor. 2. 14. Verbum Japient audivit

luxuriofus , & difplicebit illi . Eccli. 22, 18. (b) Hoc scitote intelligentes, quod omnis immundus, aut avarus, quod est idolorum servitut, non

habet hereditatem in regno Chrifti, & Dei . Nemo vos feducat : propier hec enim venit ira Dei in filios diffidentia. Ephci. 5. 3. Radix omnium malorum cupiditas, quam quidam appetentes erraverunt a fide . I. Tim. 6. 10. (c) In novissimis temporibut discedent quidam a fide, attendentes spiritibus erroris ; in hypocrist lo-

quentium mendacium , & cauteriatani habentium fuam confcientiam . 1. Tim. 4. 1.

(d) Fidem posside . . . ut & in bonis illius leteris . Eccli. 22. 23. In hoc feimus , quoniam cognovimus eum , fi mandata ejus observemus . Qui dicit , se noffe eum , & mandata ejus non cuffodit , mendax eft . 1. Joan. 2. 3. Ipfa fides irriganda est , nutrienda est , roboranda est . D. Aug. ferm. 30. de Verb. Apost. Concupiscentia divitiarum , honorum, & deliciarum carnalium indurat confcien. tiam , & extinguit fidem . D. Vinc. Fer. ferm. 4. Dom. 3. Adv.

(c) Gratia falvati effit per fidem ; & hoc non ex vobis ; Dei enim donum eff ; non ex operibus , ne

quis gloriesur . Ephef. 2. 8.

(f) Quomodo credent ei, quem non audierunt ? Quomodo autem au lient fine pradieante ? Ergo fides ex auditu . Rom. 10. 14. Porro fidem neceffe eff ut auditus pracedat . D. Bern. Epitt. 77. fcu tract. de Bapt. ad Hugon, de S. Vict.

evuto tanta Bontà di comunicarci nel Batte- l' Umiltá da chi impara, e la Cazità da chi fimo il dono della fua Fede, perchè non illuminarci Egli ancora nella cognizione di tutto quello, che ci abbifogna per la Vita Criftiana Perchè, essendo nostro sovrano Maestro, (a) non infonderei Egli stesso la sua celeste Dottrina (b), senza lasciarei nella necessità di andare a impararla? Sulla firada di Gerufatemme Dio infonde la Fede all' Etiope , e con la Fede infusa lo sa ammaestrare ne'fuoi Misteri dall' Apottolo San Filippo (c). Nel viaggio verso Damasco insonde la Fede a Paolo ; e con la ede infufa lo manda a farfi in-Segnare da Anania l' Evangelica Legge (d) . Nella Città di Cefarea infonde la Fede a Cornelio, e lo avvisa per mezzo di un Angelo, che vada a farfi iltruir da S. Pietro (e). Ma ... nell' istante di donare a questi la Fede, non poteva Egli, o con un fuo lume, o col miniftero dell' Angelo, far loro apprendere le Ve-rii a della medefima Fede! Cosi è : risponde S. Agoffino (f), Iddio poteva : e fe poteva,

perchè non volle? a. Con ottima ragione il Santo Padre ci. infegna (g) . Onde non altro , che un efercizio di Umiltà, e di Cari: á , fi può dire che fia la Scuola della Dottrina Cristiana, alla quale Gesú Crifto chiama tutti col fuo Efempio, altri ad effer Discepoli, ed altri ad effere-Maestri . Un grande Esempio di Umiltà Egli ci diede nella tenera eta di dodici anni , allorché fi prefeutò in mezzo a' Dottori nel Tempio (h); Erano in Lui tutti i tefori della Divina Sapienza; e nondimeno afcoltava , ed interrogava que Macstri della Legge , come fe d' imparare avesse avuto bisogno (i). Grande Elempio ancora di Carità Egli ci lafció ne'tre ultimi auni della fua Vita, mentre indefessamente andó attorno, infegnando a tutti la sua Dottrina per le Cittá, e per le Ville (4). Ma a che fine questi Rsemps di Umilta e di Carità, cot farsi Egli nelle Verità d' Iddio ora Scolaro-, or Maestro », se non per eci-

3. Quello fu l'ultimo Precetto, che il Salvatore, prima di falire al Cielo incaricó agli Apostoli, si attendere ad insegnare la sua Dotappaga, avere Iddio così disposto, che tra di trina, non a' Ricchi solamente, ed a' Nobiliz noi s' impari gli uni dagli altri tutto quello, ma anche a'Ruttici, a'Plebei ed a'Poveri (m): che s' ha da credere, da sperare, e da amare, e volle, che soffe l'ultimo, acciocene loper arrivare a falvarci ; acciocche fi eferciti e ro più s' imprimesse nel cuore , e più an che

tare all'imitazione li fuoi Fedeli (1) ?

(a) Unus off enim Magister vetter . Matth. 23. 8. Qui docer homine of filentiam . Pfal. 92. 10. (b) Bearus homo, quem tu erudieris Domine, & de lege tua docueris eum Pfal. 93. 12.

Ece vir Eshiops reversebatur ... legens Ifatam Prophetam ... accurrens autem Philippus , dixit: Putofne , intelligis , que legis ? Qui air : Quomodo poffum , si non aliquis oftenderit mihi ? Philippus. autem evangelizavit illi fefum . Act 8. 27.

(d) Saulus, autera .... trement, ac stupens dixit : Domine, quid me vis facere ? Et Dominus ad eum : Surge , & ingrelere Civitatem , & ibi dicetur tibi , quid te oporteat facere . Act. o 6.

(c) Vir quidam erat in Cafarea, nomine Cornelius ... Is vidit Angelum dicent on fibi : Accept Sime-

nem, qui cognominatur Petrus: hic dicet tibi, quid se oporteat facere. A G. 10. 1. 5.

(f.) Nunquid non illum poterat docere Angelus? Paterant urique omnia per Angelum fieri, vel divisitus revelari . D. August in Prol. de Doctr. Christ.

(g) Ut , qued per kominem discendum ett , fine siperbia homo discat; & per quem docetur alius , fine invidia tradat, quod accepit ..... Quid credendum, quid sperandum, quid diligendum, ab homine decet audire ; neque enim aditum haberet Charitas , si homines per homines nihil discerent . D. Aug. in Prol. ad lib. de Doctr. Christ.

(h) Puer autem crefcebat ; & cum factut effet annorum duodecim , invenorunt illum in templo feden. .

tem in medio Dollorum , audientem illos , & interrogantem ess . Luc. 2. 40. 46.

(i) In quo funt omnes the fauri fapientia, & ficientia, absconditi . ... In ipfa inhabitat omnis plemitudo Divinitalis corporaliter . Coloff. 1.3.9. Farvulus erat in medio Praceptorum . Orig. hom.19. in Luc. & hominet Magistres humiliter audiebat . Beda hem. Dom. Infr. Epiph.

(h) Et circuibat Jesus totam Gali aam docens , Matth. 4. 23. omnes civitates , & caffella , docens. Matth. 9. 25. Viam Dei in veritate doces . Matth. 22. 16.

(1) Ut nos doceret hoc pietatis officio . Orig, bom. 19. in Luc. Christus ad pracepta virtutis fac nos informas exemplo . D. Ambr. in Luc. 6.

(m) Docere; non ait , Divites , Nobiles , fed etiam agriculas , & pauperes ; omnes genter . De Vinc. Ferrer. ferm. in comm. S. Pauli .

aveffero di premura a ubbidirlo. (a) Euntes docete : così Egli diffe ; e nell' obbligare chi fa la sua Dottrina, ad insegnarla, obbligó ancora chi non la fa, ad impararla (b). Mentre fi tratta della Dottrina Criftiana; che è un compendio delle Eterne Verità necessarie a fapersi nella noftra Santa Religione (2), si tratta, o miei Dilettiffimi, di un gran Che importantissimo (d), di somma necessità ad operare (e), ed a confeguire la vostra eterna Salute (f) . Sentendomi perciò follecitato dal zelo della Gloria d'Iddio, e del vostro Bene, a ragionarvi fopra quelto argomento della Dottrina Cristiana, che é come il latte, per cui si nutrisce, e si mantiene la Fede (g), posta da banda ogni idea di Panegirico ad encomiarla nella sua Nobiltà, ed Eccellenza, feguiró le Apostoliche norme in due Puntimottrando il debito, che vi è d'impararla : ed il Merito, che se n' ha ad insegnarla. Chiameró Scolari, e Maestri, apportando agli uni, ed agli altri que'motivi, che stimerò più effica. ci.Il Sig.mi affifta,e la Pietá voftra mi attenda. Primo Punto.

4. L'appetito della Scienza é il più naturale, che abbiano gli Uomini (h); e noadimeno in non pochi degli Uomini praticamente si vede, che l'Amore dell'Ignoranza, preva-

le . Quale puó effere di questa mostruofità le cagione? Quanto più io vi penfo, più mi confermo nel fentimento, che ciò fia per una maligna industria del Demonio. Si ristetta alla tentazione, con cui l' antico Serpente forprese i primi nostri Parenti, Adamo, ed Eva. Egli non cercò di allettatli alla disubbidienza ne con ricchezze, nè con Signorie, nè con piaceri ; ma folamente diffe , che nel mangiare di quel frutto avrebbero acquistata la Scienza (i) : nè più vi si volle ; poiche per l' amore della Scienza perdettero l' immortalità, e l'innocenza (4) . Conosceva l'astuto effere questa la propensione più geniale dell' Uomo a(pirare alla fcienza, e non effere mai contento di ció, che sa, nella insaziabile avidità di fapere (/): Quindi lo attacco, dove lo ravvisó più inclinato (m): e gli riu ci il suo disegno, mentre alla lufinga della scienza non seppe Adamo resistere

(a) Ut verba, que recedens diceret, in corde audientium artius impressa remanerent. D. Greg. hom. 29 in Evang.

(b) Omnis anima rationalis atate congrua distat Fidem catholicam ... Distat nescient, quod igno-

rat : nec fciens tardus fit docere, quod novit . D. Aug. ferm. 38. de temp.

(c) Rerum admirabilium compendiosa cognitio . D. Chrysott. apud Metaph. 2. Julii .

(d) Perro unum est neeghrium, Luc. 10.43. Hest Divine ausultain Dostrine. Euth. ibi in Luc. 10.
(c) Diponuntur ad Justiniam, dum ..... Fidem ex austitu concipiemes, sibere moventur in Deum, oredentes vera este, que divinius revelata. O promiss sum conc. Trid. sest. 6. de Justis, cap. 6.

(f) Ab hujus Doctrine cognitione dependet tota hominis falus . D. Thom. p. 1. qu. 1. att. 1. Per fo-

lam Christi Doctrinam potest effe falus . Idem p. g. qu. 42. art. 2.

(5) Filioli mei quoi sierum parturo, donce formetur Christus in vobis . Gal. 5.19. Tanquam parvuis in Christo lac potum dedi vobis . 1. Cor. 3. 1. Indigetis , ut vos doctamini » ute fint elementa exardii fermonum Dei 3 & facili estis , quibus laste opus est Hebr. 5. 12. Lasti optime comparatur. De-strine a lastis copia . Gilleber. Abb. fer. 27. in Can.

(h) Hoc a vita inseparabile: Volo este, & scire. D. Aug. lib. 3. Confess. cap. 11.

(i) In quecumque die comederitis ex vo, eritis seut Dii, scientes bonum, & malum. Gett. 1, 5, (k). Delectavit, quod dictum est: Eritis seut Dii, scientes, D. Aug. lib. 14, de Civit, Dei cap. 23. Et tulit de fructu, & concedit, Gen. 2, 6.

(I) Semper superest, quod ment rationalis intelligendum desideret . D. Aug. in Sen. num. 270. (II) Ut in transgressionem præcepti facilius inclinaret, promise scientiam: homo enim naturaliter

feire apperit . D. Thom. Opufc. 2. cap. 183.

(n) De ligno sciencie boni, & mali ne comedas : in quacumque enim die comederis ex eo, morte

morieris . Gen. 1. 17.

(0) Produxit Dominus in medio Paradis lignum Scientie boni, & mali. Gen. 2.9. Christiana disciplina, duce, quid Dens jubat, aut vetet; quid politicatur, & quid minetur; quid credendum, quid sperandum, quid tiligendum. D. Aug, in Expos. cpist. ad Rom. incho.

fcienza del bene, e del male; concioffiaché dà a consicere ed il bene, che deve farti, ed il male , ch' è da schivarsi . A cibarsi de' frutti di quest' albero , quanto piace , Iddio invita ognuno (a); ed anzi lo comanda con promeffe di vita eterna (b): e pure questa scienza o quanto è trascurata ! E' da notarsi il confronto con iffupore. Aveva Adamo la scienza infusa, ma non persetta, perchè molte cofe ignorava (c): e per averla perfetta fenza il ribrezzo di veruna ignoranza, peccò . Ora tutto all'opposto; si nasce coll'ignoranza, si vive nell' ignoranza, ed al dispetto della natura, e della Grazia, fi pecca per affettar l' ignoranza. Che cosa è questa ? Ma non più maraviglie. Così avviene per opera del Demonio, ci avvisa il Magno Pontefice San Gregorio (d) . Il nemico del genere umano, per indurre Adamo a peccare, eccitò in · esso la brama di sapere quello, che non do-veva (e): ed ora a fine di precipitare i figliuoli di Adamo in una infinità di peccati, da effi toglie la volontà d'imparare quel , che si deve (f) . .

6. Non v' ha bisogno di prove, ove si ha P esperienza . Si consideri il Cristianesimo ,

tà , la Pietà , la Modestia , il Timor d' Iddio ; Ecco, bifognerá dire con San Girolamo : Ecco avverarfi la Profezia di Amos (g) , che mancheranno le Virtú nel mancare lo studio della Santa Dottrina. Sottentrando, e crescendo i Vizj, con lasciarsi le Virti in abbandono, al vedersi da per tutto si corrotti; e depravati i costumi , che altro pur potrá dirli, fe non che : Ecco avverarii la Profezia di Osca (h), che in ogni Stato inonderà la malizia, perché non fi fa, né più che tanto si cura di saper le cose d' Iddio? Ecco avverarli ció, che prediffe Ifaia (i), che il Popolo del Signore sarebbé fatto schiavo de fuoi nemici : Che l' Inferno avrebbe spalancato le sue insaziabili gole (4): e che a folla farebbero andati a perderfi le Anime; perché s' ignora nella Scienza d' Iddio ció, che è di necessità per salvarsi (1). S'ignora quella Dottrina, che venuta dal Cielo, guida le Anime al Cielo (m), e da quetta Ignoranza chi saprebbe dire, quanti mali provengano a tut-to il Mondo Cristiano (n)? Per la via di questa Ignoranza chi dir saprebbe , quante Anie trovandoli in pochi Nobili l' Umiltà , in po- me redente col Sangue di Gesú Crifto s' inchi Ricchi la Carità, in pochi Negozianti la camminino alla dannazione?

fincerita, în pochi Vecehi, ed în più pochi

Giovani dell' uno, e dell' altro fesso la Puri

Tom. VII. 7. Af-(a) Non ceffer, fili audire Dollrinam . Prov. 19. 27. Fili, a juventute tua excipe Dollrinam : & ufque ad canos invenies Sapientiam : Eccli 6. 18. Dolfrinam magis quam aurum , eligite . Prov. 8. 10. De genere bonorum scientia est. D. Gregor. Nazianz. In Prologo ad Vitam D. Basilii .

(b) Excipe Dollrinam . . . . Decor enim vite eff in illa . Eccli. 6. 18. 31. Hec eit vita eterna , ut cognoscant te , folum Deum verum , & quem missti , Jesum Christum . Joann. 17. 2.

(c) De naturalibus, & supernaturalibus tantam cognitionem primus homo accepit, quanta erat necefferia ad gubernationem vite humane secundum statum illum . Alia vero non cognovit . D. Thom. p. 1. quæft. 94. árt. 3.

(d) A nonnullorum cordibus diftendi desiderium maligni spiritus tollunt . D. Greg. in t. Reg.

(e) Altiora te ne questiverit, & fortiora te ne scrutatus suerit. Eccli. 3. 22. (f) Sed que pracepit tibi Dem, illa cogita femper . Ibidem .

(g) In die illa descient Virginet pulchre Amos . 8. 13. Hinc colligimus , ex same Verbi , ex descetu Doctrine omnes abire Virtutes . D. Hieron. Comment. in Amos 2.

(h) Maledillum , & mendacium , & homicidium , & furtum , & adulterium inundaverunt . . . .

Non eft frientia Dei in terra . Ofe. 4. 1.

(i) Propterea captivus dultus est populus meus, quia non habuit scientiam . . . . Propterea dilatavie infernut animam fuam , & aperuit es fuum absque ullo termino , & descendent fortes ejut , & populus ejur . Ifa. 5. 12. quia non habuit scientiam ; ideft scientiam Dei . D. Hieron. ibidem.

(k) Tria funt infaturabilia . . . Infernus . . . ignis vero nunquam dicit : fufficit . Proverb. 10. 15. (1) Laffati fumus in via iniquitatit ... viam autem Dei ignoravimus . Sap. 5. 7.

(m) Doffrina Evangelica, que exivit de coelo, ad illum locum, de que exivit, facit aftendere

animas . Ideo Christus: Jo. 4. Aqua , quam ego dabo fiet in co fons aqua falientis in vitam aternam . D. Vinc. Ferr. ferm. in Comm. S. Pauli.

(n) Vide , quam sit fugienda nobis hac ignorantia, de qua vet millia malorum universo nostro genori proveniunt . D. Bern. ferm. 35. in Cant.

7. Affinche praticamente ció si comprenda, efaminiamo lo Stato de'Giovanetti nell' età puerile . San Tomaio infegna (a) , che quefti , allorche incominciano ad ufar la ragione , fono obbligati a raffermare i voti del Battelimo . ne' quali si rinunzia al Mondo, e al Demonio, e dedicarst a Dio con deliberata volontá di vivere nel suo Santo servizio: e mancando a quelto dovere , non vanno efenti dal peccato mortale . Infegna ancora Sant' Agollino (b) , che in quel primo tempo della diterezione fono obbligati ad impiegare tutte le forze dell' arbitrio nel refutere agli allettamenti del vizio. Infegna parimente San Carlo, che fono obbligati fotto pena di peccato mortale a saper tuito ciò, che suole comunemente impararii nelle Scuole della Dottrina Criftiana (c) . Ma tra' fanciulli quanti ve ne fono, che abbiano a petto di adempire quelle obbligazioni effenziali ? Sono pochiffimi , che fi diano alla Pietá, e Divozione; e non fiano dominati dalla Superbia, e dall' Amore proprio (4); pochissimi , che all' entrare nell'

adoleftenza ritengano l' Innocenga, e non fiano contaminati di nefande brutture (\*). La maggior parte frede, che è capacifima di far del male, e dè ribelle, e ritrofa a far del bone (\*), e fi dirà forte, che a casione della negletta educazione fiano per effere feufat delle loro malvagità nel Tribunale d'Iddiof (\*).

(g).

S. Concedo, che i peccati fatti da piccioli non fiano si gravi, come quelli, che fi fanno non fiano si gravi, come quelli, che fi fanno non fiano si gravi, come quelli, che fi fanno la colora di caracti per giudicandofi dalle fole efferne apparenze, quante volte noi e i signaniamo a fitmare feurevole quell'ignoranza, che in fe fleffa è colperole (z) 23 sapera il Re Davite, che i primi peccati della fua gloventti erano itati effenti di sono fo qual necefital, cagionati dall'ignoranza, e deboleza umana (t): ma non Dio (4). A diminizzione di quell' efempio anche Sant' Agoffino non fi Gufa, ma fi accufa del peccati di alti commelli nella fua et fian-

(a) Can pure ulam rationit habres incaperit, is mon ordinat foighm ad debitum stem, secundam and initial existe est capas differentiati, peccalis meraliter, non facient quot in pet 1... d'a peccase onissonit non liberatur, nist quan cito poest, se convereus ad Deum. D. Thom. t. 1. qualt. 89. art. 6.

(b) Cum ventum fuerit ad atatem, qua praceptum jam capit, & lubdi potest legis imperio, fuscipiendum est bellum contra vitia, & gerendum acriter, ne ad damnabilia peccata perducat. D. Aug.

lib. 21. de Civit. Dei , cap. 16.

(c) Quicumque rationit usum attigerit , sub reatu peccati mortalit scire tenetur ..., que vulgo deceri solent in scholit Doctrine Christiane. D. Carol. Bortom. Instruct. Confess.

(d) In puerit regnat superbia, & quedam sibi placendi altitudo ruinosa. D. Aug. lib. 21. de Civit, Dei, cap. 26.

(c) Paucissimi sunt tante selicitatis, ut ab ipsa insunte adolescentia nulla damnabilia peccata commitrant, vel in sagitit, vel in sucinoribus, vel in nesarie cujusquam impietatis errore. Idem

(f) Filii fapientes ut faciant mala; bene autem facere nescierum . Jerem. 4. 22.

(2) Quid diennu de puerit baptizatit, qui negligenter educati, per ignerantie tembra: vitam turpilli iam ducunt, neglientes omnino quid Christiana difcipii na jubeat, aut vetet : num audebimus perocata evenu non ignorantie peccato deputer ? D. Aug. in expol. epiti. 2d Rome, incho.

(h) Quadam in pueris non ita, ut in majoribus punienda videntur, quod sperentur, annit accedentibus, quibus ratio convalescet, posse pracepta salutaria melius intelligere, eisque libentius obedire.

Idem lib. 1. de Gen. ad Lit. c. 13.

(i) Home videt in facie, Peut autem in corde, 1. Reg. 16.7. Ilen un fallimur quia smillione do in versité value circumvent nos : in corde enim quid sit, videren no primume. Quiambrim Dei justicium fequi nos oportet , qui fecundum cor examinas fingules . D. Aug. lib. quant. Vet. Testam. quant. 18.

(k) Neceffe eft, ut peccet, qui nesciendo, quid facere debeat, quod non debet, facit . D. Aug-

lib. 1. Oper. imperf.

(1) De hoc genere malorum rogatur Deus: Delicia juventusis mea, & ignorantias meat ne memimerts . . . de nección atibus nesi erue ne . Plal. 24, y. 17. Que se non imputarer Deus, non essible dimitis possere homo stabili. A clam loc. Cit. ciullescha (4) : e vero è , che se ne confessano talvolta ancora i nostri fanciulli; ma di questi quanti ve ne sono, che avendo perduta la Grazia d'Iddio col peccato mortale, fappiano racquiftarla con una valevole Confessione, animata da un vero dolore di Attrizione, o di Contrizione? Vedendofi in effi per una parte la pravità, e la malizia, e non iscorgendosi in effi per l' altra fegni bastevoli di una Conversione sincera, io non mi maraviglio di chi in conformità agli Ecelefiaftici Dogmi (b) , non ha coraggio di affolverli .

9. Si fuol dire a compatirli , che impareranno col tempo . Ma intanto ? Avendo effi la malizia a mortalmente peccare, valerá il titolo dell' Ignoranza a scularli di non sapere detestare il peccato (c)? Quand' anche siano po-fcia per imparare; essintanto si vanno abituando nel Vizio; e quest' e l'ordinario, che il mal'abito appreso nella sanciullezza si porti infino alla vecchiezza (d), ed alla morte (e) ? l'ordinario eziandio, che se non a' impara la Dottrina Criftiana nella tenera etá, non s'im-

pari forfe mai più per una craffa inescusabile negligenza (f) . Quindi é , non di rado trovarfi degli Adulti si ignoranti nelle cofe d' Iddio , dell' Anima , dell' Eternità, che ne fanno meno degl' istessi fanciulli (g) : ed oh stato di costoro inselice ! imperocche chi potrebbe contare i tanti peccati di Commissione, e di Ommiffione, diche fi vanno effi aggravando? Chi è meno istruito nella Legge d'Iddio, e della Chiesa, meno conosce il peccato (h): e mentre non lo conosce, con più facilità lo commette; in quella guifa che un Cieco nel fuo cammino è più facile ad inciampare, che gli altri (i). Chi fimilmente non sa, e non si applica ad imparare le cofe necellarie a falvarfi , pecca di negligenza in materia prave (4); rinnovandofi più e più volte il peccato in vari Incontri (1): ed a giustificarsi davanti a Dio di tante colpe, che vengono ad effere fenza numero , giovera forfe il dire : Io non fapeve; io non penfavo? Nella Scrittura noi abbiamola risposta, che si darà dall'Eterno Giudice; (m) che chi é per fua colpa ignorante , farà igno-

(a) Puer miser jacebam . Consiteor tibi . Deus meus . in quibus laudabar ab eis , quibus placere , mihi erat honeffe vivere .... non videbam voraginem turpitudinis, in quam projectus eram ab oculis ruis : nam in illis jam quid me foedius fuit ? D. Aug. lib. 1. Confess. cap. 19

(b) Confessiri non admittant, quoi accedentes viderint sine preparatione ad hoc Sacramentum neces-faria, que in peccaroum discussione constiti; in dolore de peccatii, V in posterum emendandi pre-pessio. D. Carol. Instruct. Confess.

(c) Quicumque negligit habere, vel facere, id, quod tenetur habere, vel facere, peccat peccato omissionis. Unde propter negligensiam, ignorantia corum, que aliquis scire tenetur, est peccatum. D. Thom. 1. 2. Quaft. 76. art. 2.

(d) Adolescent juxta viam suam , etiam cum senuerit , non recedet ab ea . Prov. 22. 6. (e) Offa ejus implebuntur vitiis adolescentie, & cum eo in pulvere dermient . Job. 20. 11.

(f) Hot anima deputatur in reatum, quod feire non fluduit, & quod dignam facultati comparanda ad relle faciendum operam non dedit. D. Aug. lib. 3. de Lib. Arb. cap. 22.

(g) Sepius adulti instructione magit indigent , quam ipfimet pueri . Clemens XI. in Epift. Paftor. incip. Pattoralis. 1703.

(h) Per legem cognitio peccati ; fic enim inquit Apostolus ; Rom. 7. 7. Non cognovi peccatam , nif per legem . D. Aug. Enurr. in Pfal. 118. conc. 17.

(1) Sapius cacus offendis , quam videns , sic ignorans legem Dei sapius peccas , quam ille qui scit .

D. Ang. ferm. 112. de temp. (k) IFA que que un tanta re negligentia grave malum eff. D. Aug. Lib. 2. contra Epift. Parmen. cap. 1. Negligentia fis peccatum mortale ex parte ejus , quod pratermittitur , fi fis de necessitate falu.

tir . D. Thom. 2. 2. Qu. 54. art. 3. (1) Negligentia est peccatum, cum pratermittitur aliquid fieri ad feientiam debitam comparan-

dam . . . , & cum quis notitiam , quam debet habere , non curat acquirere . . . . & cum negligit Rireid , per quod retraheretur a peccato : & cum allu non confideras , quod confiderare potett , & dobet . D. Thom. 1. 2. Queit. 6. art. 8. & Queft. 76. art. 2. & 3.

(m) Quia tu fcientiam repuliffi , repellam te . Ofe. 4. 6. Ignorans . ignorabitur . t. Cor. 54. 2. Quicumque fine lege peccaverunt , fine lege peribunt . Rom. 2-12. Nefcie vos . Matt. 29.12. Negligentes circa fusceptionem Doctrine , que confortat fidem . Orig. tracl. 32. in Matth. Ignerantia Dei mort ett Anime . D. Bafil. conc. Exhort, ad Baptifm.

rato, e giudicato, e condannato; nè vi fará preghiera, che vaglia ad impetrare

Pieta (a) .

10. Non pretende il mio zelo atterrirvi, ma avvertirvi : e perché non a tutti è noto,come si possa peccar d' Ignoranza (b); mi spiegherò co' lumi, che abbiamo de' Santi Padri. Due forti d'Ignoranza vi fono circa le cose, che siamo tenuti sapere. Una è, quando non si sa, nè si può sapere; non avendosi il modo, nè il mezzo, nè il talento per imparare : e questa, non essendo a noi volontaría, mentre non abbiamo il potere di vincerla, certo è non può dirfi, che fia peccato (c) : e farebbe una indiscrezione il volere obbligare, che impari, fotto pena di colpa, chi non ha la capacitá d'imparare (d) . L'altra sorte d'ignoranza è, quando si potrebbe imparare quel, che si deve, col frequentare la Scuola della Dottrina Criffiana, e non se ne cura per una mera negligenza, ed accidia: e quelta certo é anco. ra, che non pué servire di scula al peccato, perché é volontaria (e) . Si dice alle volte bensi di non potersi andare alla Dottrina, ora per un impedimento, ora per l'altro: ma non è ció per lo più che un pretetto; ed il dirfi di non Potere, è l'iftesso che non Volere, appresso quel Dio, che è scrutatore de' Cuori (f). Non si fa stima della Dottrina Cristiana; e da qui è, che essa poco si studia. Molti si danno a credere di saperla, e non avere bisogno più d' impararla. Ma quale inganno (g)! V' immaginate forse, che basti per la vostra Salute sapere il Gredo, e credere folamente così in generale con una Fede con- . fufa quello, che crede la Santa Chiefa? Attenti bene .

11. Vero è, non effer necessario, che tutti iFedeli fiano Dottori,o a sviluppare leQuestioni della Teologia, o ad interpretare gli arcani della Scrittura (h: ma è anche vero . che ogn'uno è obbligato sapere espressamente, e diftintamente i Mifterj dell' Unità , e Trinità d'Iddio (i); e dell'Incarnazione? e Morte di Gesú Cristo (k) : e sapere ancora che vi é nell' Eternità un Paradifo a rimunerare à Buoni, ed un Iaferno a punire i cattivi (/): e chi non sa queste cole, non può salvarsi : chi non le sa non è capace né meno dell' Asfoluzione nel Sagramento della Confessione (m) . Ogn'uno è obbligato sapere non solamente quello, che s' ha da credere : ma anche quello, che s' ha da fare per vivere da buon Cristiano : cioè sapere i Comandamenti

(a) Qui declinat aures suas , ne audiat legem , oratio ejus erit execrabilis . Prov. 28. 9.

(b) Satis apparet, in quantis jaceat ignorantie tenebris, qui ignorat peccari posse per ignorantiam.

D. Bern. Epift. 77. ad Hugon .

(c) Ignorantia invincibilis est , fi quis nesciat , que scire non potest: & cum hec non set voluntarie eo qued non est in potestate nostra eam repellere , non est percatum . D. Thom. 1. 2. Quælt. 76 art. 2. Ignorantia invincibilis non excufat a peccato formali . Prop. 2. damn. ab Alexandro VIII 6. Decembr. 1690.

(d) Defectus apprehensive virtutis, cum nullo modo subjaceat voluntati, non est peccatum. D. Thom. 1. 2. Quaft. 74. art. 1. Non tibi deputatur ad culpam, quod invitus ignoras, fed quod ne-

gligis querere , quod ignoras . D. Aug. Lib. 3. de Lib. Arb. cap. 19. (e) Ignorantia vincibilis est peccatum, fi fit eorum, que aliquis feire tenetur; est enim voluntaria

cum negligit addifcere . D. Thom. 1. 1. Queit. 76, art. 1. & 3.

(f) Scientiam viarum tuarum nolumus . Job. 21. 14. Hac est ignorantia affectata , cum quis peteff , & debet fire , & non curat . D. Thom. 1. 2. Quait. 6. art. 8.

(g) Ve , qui fapientes estis in oculis vestris . Ila. 5. 21.

(h) Nunquid omnes Doctores? . . . . Nunquid omnes interpretantur ? 1. Cot. 12. 29.

(i) Tenentur omnes ad explicite credendum Mysterium Trinitatis . D. Thom. 2. 2. Quæft. 2. art. 8.

(k) Tam majores quam minores tenentur habere fidem explicitam de Misteriis Christi , precipue quantum ad ea , que communiter in Ecclesia folemnizantur , & publice proponuntur . Idem ibid. art 7.

(1) Accedentem ad Deum oportet credere, quia est, & inquirentibus se remunerator. Hebr. 11.
6 Qui reddet unicuique secundum opera ejus. Rom. 2.6. Non est necestaria Fides explicita Romu-

neratoris . Prop. 22. damn. ab Innoc. XI.

(m) Absolutionis capax est home, quantumvis laboret ignorantia Mysteriorum Fidei &c. Propos. 64. damn. ab Innoc. XI. Confessius perquirat , si rudes ad Confessionem accedentes sidei articules explicite & intelligenter sciant, non autem quasi recitantes tantum. D. Catol. in Sacram. In struct.

d'Iddio, e della Chiefa (a): fapere, come cui si dichiarano, e si sminuzzano le Verità debbano praticarfi gli atti di Fede, di Speranza , di Caritá , di Contrizione , e di tante altre Virtù al nostro tlato essenziali (b) : e come debbano schivarsi i tanti pericoli di perdere l' Anima nelle occasioni del Vizio (c) . Vi pare fia tutto questo un poco di Che (d)? e come si puó saperlo , senz' applicarsi a impararlo? Come impararlo , fenz' andare alla scuola della Dottrina Crittiana?

12. Non mi si dica di potere supplirsi con leggere Libri buoni : imperocche giovano i Libri a chi giá sa la Dottrina:ma a chi non la sa possono anzi esser nocivi nel male intenderli, se non vi è chi con perizia ne spieghi il senfo: e così Iddio ha disposto, che i Misteri, ed i Dogmi da Lui rivelati fi apprendano, non per via degli occhi, con leggere (e), ma del-le orecchie, coll'ascoltare (f): e non coll' ascoltare le Prediche di sublime Eloquenza, ma le Istruzioni semplici, e samigliari, in

della Fede, e della Morale Evangelica (g). Egli è nella fcuola di quelta Sagrofanta Dottring, che Dio concorre con particol re fua Grazia ad illuminare le menti, anche delli più Idioti (A) : E chi é , Giovane , o Vecchio , di buono, o di rozzo ingegno, che ofi dire, di non avere il bisogno, e di non effere in debito di convenire alli Catechismi (i), ordinati con le premure più forti del zelo dalla Santa Sede Apo(tolica (4) ?

13. Chi non fa , deve flare attento ad udire con Docilità; cioè con Diligenza, con frequenza, con riverenza(1); perchè così a poco a poco si viene sufficientemento a capire (m); o almeno tanto fi fa , che fia più l'Ignoranza degna di scusa ad evitare il peccato (n). Chi fa, deve persuadersi di non tapere mai tanto nella Scienza d' Iddio, che non gli rimanga sempre un affai più ad imparare (o) : In essa il Re Davide trovava nuove, e stu-

(a) Ea quis seire tenetur , fine quorum seientia non potest debitum actum relle exercere. Unde omnes tenentur feire ea , que funt fidei , & pracepta . D. Thom, 1. 2. Queft. 76 att. 2. Catechigandi non folum audiant , quid credere , verum etiam qualiter vivere debeant . D. Aug. Lib. de Fi. de , & Ope. cap. ult.

(b) Alia difeimus , ut feiamus , alia ut etiam faciamus. Sie dieitur Pfal. 142. 10. Doce me facere voluntatem tuam ; ideff , doce , non ut tantummodo stiam , sed ut saciam . D. Aug. Enerr. in

Pfal. 118. conc. 17.

(c) De commodit temperalibut propter anime salutem sugiendit, magnoçere tonat Evangelium : Quod ignorare non tam malum , quam pene hereticum eff . D Bern. Epift. 313. ad Gaufrid. Abb. (d) Hec Lientia docet bene vivere. Putas, parva res est? Magnum aliquid, imo maximum est. Idem ferm. 1. de SS. Petr. & Paul.

(c) Putafne intelligit , que legit ? Qui ait t Et quomodo poffum , fi non aliquit offenderit mihi? Ad. 8. 30

(i) Fider ex auditu . Rom. 10, 17. Auris prima mertit janua , prima aperiatur & vite. D. Bern. ferm. 18. in Cant.

(g) Declaratio fermonum tuorum illuminat , & intellectum dat parvulis . Pfal. 118. 120.

(h) Scriptum eff in Prophetis : Erunt omnes docibilet Dei . Joann. 6. 45. & ponam univerfor filiot tues doller a Domino . Jia. 54. 15. Decibiles Dei fumus , cum ea , que ad pietatem , difcimus . D. Aug. Qu. 4. de octo. (i) Rullus in foro Cofcientia intereffe tenetur ad audiendum rudimenta Fidei , morumque doffri-

nam . Propos. damn. ab Alexandro VII. in Congr. Supr. 5. Octobr. 1658. apud Cardinal. Petram tom. 2. ad Conflit. I. Nicolai III. num. 13.

(k) Doctrina Christiana fumma cum dili gentia tradatur, & precipua Fidei Mitteria dilucide expli. centur . Clemens XI. in Epift. Paitor. 16. Martii 1703. Conc. Trid. ieff, 24. de Retorm. Cap. 4. (1) Decilis eft , qui folicite , frequenter, & reverenter applicat animum funn Doctrine . D. Thom. 2. 2. Queft. 49. art. 3.

(m) Charitati veffra commendo , ut quia forte multi legere non poffunt , quia eit non vacat , aut literat non norumi & faltem not a fidui audiant ; & fi non poffint tenere perfecte , quod dicitur , audiende

fape tenebum . D. Aug. in Pfal. 90. & hom. 42. ex fo.

(n) Ignorantia excusat , quando quis seire non potest debita diligentia adhibita . D. Th. 1. 2. Quæft. 77. art 7.

(0) Creftentes in stientia Dei . Coloss. 1. 10. Aliquid afferri petett , qued adhut igneretti . D.

Aug. Bnarr. in Pfalm. 105.

pende contaioni egnigiorno (c): ed il foo ed alli virilità, ed alla vecchiezza y ricendo figlio Salmonno, rimonato il Savio per la anche cenuni, che acon per altro de fapuri, foi enza, che acera lindia, conofecudoti co in uno fitato così infelice Che giora il daperi nell'i ignoranza dipi cofe a lui neceflaire, le Scienze, ele Arti usmane, che fono Dotrpregava Iddio, che non lo lafciaffe divenire trino di Vanità, ed imenzogna, ed affilizioni guiorante anche più a aggravio della fua propria Cofcenza (f) Maè in oltre da rammendari, che del chelotio di usi diligenza ad imparare i rinchiude il debito di non dimenti-ra del Salvatore, Dottrina dell'Attiffino, che crip per neglicena squello, che il ha imparato dell'attiffica di menti-ra del considera dell'Attiffino, che trina, non tato a riparar l'igonomaza, quan-

to ancor la dimenticanza (c) .

anche certuni , che fanno per altro da faputi, in uno stato così infelice ? Che giova il sapersi le Scienze, e le Arti umane, che fono Dottrine di Vanità, e di menzogna, ed afflizioni di Spirito (f), e non faperfi la scienza d' Iddio (g)? La scienza de Santi, la scienza della Salute, che è la Dottrina Criftiana? Dottrina del Salvatore , Dottrina dell' Altiffimo, che uscita dalla mente del Padre Eterno, è la Dottrina della nostra vera Sapienza (h)? Quefta é , che deve sapersi prima di tutto , e più di tutto (i) ; perchè è la via, e la guida alla Vita Rterna (4) . E pure quanti vi fono , che stanno tutta la Settimana occupati nelle temporali Vanità, s' impigriscono nelle Feste, e non vogliono confagrare neanche un' ora allo fludio della Veritá per il grande negozio dell' Eternitá (1) ? Inefolicabil miferia I Ma a voftro pieno avvertimento intendete Fedeli miei : Chi fa la Dottrina Cristiana , quand' anche non fappia nient' altro, fa il tutto, perchè sa quanto gli abbisogna a salvarsi: Chi non la sa , quand anche sappia tutto ció, che puó sapersi del Mondo, non sa niente; perchè non sa la scienza della Salute, senza di cui nulla vale ogn'altro tutto (m) .

25. Il

(a) Mirabilia testimonia tua; ideo scrutata est ea anima mea . Psal, 118. 219. (b) Ne adincrescant ignorantie mee , & multiplicentur delista mea , & peccata mea abundent; &

gaudeat fuper me inimicus meus . Eceli. 23. 3.

(c) Unon oblivifamini, fope audir, ét commensure, nec pieçat repetere. Bona ell repetite, ne fabredat oblivie. Ne dicast lhe jam audivit: commense aftem taum; injeie te, ét vide fi credit omnie, que conféreit in fymbolo, D. Aug. hom. 42. ex 50. Suffici illa mysteria final creditiffe. Propolo 65, damn, ab lanoc, XI.

(d) Multa profetto stienda nestiuntur, aut seiendi incurià, aut distendi desidia, aut verecundia inquirendi: & quidem hujusmedi ignorautia non habet excusationem. D. Been. epist. 77. ad Hugon.

feu tract. de Bapt. cap. 1.

(c) Qui me erubuerit, & mess fermenes, hunc Filius hominis erubefeet, cum venerit in majestate fua Luc. 9. 26. (f) Dedrina vanitatis .lcr. 50. 8. Panis mendacii . Prov. 20.17. Afficii o foritus . Eccle. 1. 17.

(g) Vani funt omnes homines , in quibus non fubest feientia Dei . Sap. 12. 10.

(h) Seientia Santtorum , Sap. 10. 10. Scientia falutis . Luc. 2. 77. Deltrina Salvatoris . Tit. 2. 10. Deltrina ditifimi , Num. 24. 16. Deltrina Sapientia . Recil. 50. 39. Mac Deltrina non off mee, fed zips , qui mifet me , Joann, 7. 16. Hace off vortra Sapientia . Deut. 4. 6.

(i) Id feire print, magisque opertet, quod pertinet ad falutem. D. Bern. ferm. 36. in Cant.
(k) Christi Destrina ad vitam dusti atternam. D. Aug, lib. 18. da Civit. Dei cap. ult. Accipite

ergo Destrinam Christi, que ducit ad vitam; & ideé dicttur Liber vite. D. Vinc. Fere. serm. in commemor. S. Pauli. (1) Ur vanit occuperts, & immanit, & liber y ur Sapientiam Dei difeat, occupatut ? D. Paulin.

(m) Boheneis Delrinam Christi, millim indigent, fed tenum, quod ad falutem opur est, habent v si ahit illis chorir; inferiora, que ad falutem mili confernu negire, quando id, quod nesesfarium est, noverint. Hujufnodi ergo sorum feire dicradi funt, qui boc feiunt, quod illis profetta de feitente for noverint. Hujufnodi ergo sorum feire dicradi funt, qui boc feiunt, quod illis profetta de feitente for the feet of the fee

Transporting Coople

rc. Il Libro della Dottrina Criftiana è un libro di Benedizioni per chi attende a (ludiarlo bene : ed è un libro di maledizioni altresi per chi non ne fa conto, e lo sprezza. Non parlo fenza ragionevole fondamento. Udite un mistero della Scrittura . Rapito in estati il Profeta Zaccaria a contemplare gli Arcani della Provvidenza d' Iddio di se racconta a ch' ebbe tra le altre Visioni anche questa di un Libro,il quale nell' aria or qué, or l'é (volazzava (a) ; e menere ei fe ne stava attonito per lo stupore a mirarlo, investigando col suo spirito, che Libro fosse, venne l' Augelo a dirgli ; Quetto é la Maledizione , che si diffonde per susto il Mondo (6). Strano prodigio di tento ofcuro ! Ponderandolo il Magno Pontefice S. Gregorio, cosi lo espone, che in quetto Libro volante fia fimboleggiata la Dottrina Crittiana , il di cui proprio effetto veramente si è di far volare le Anime al Cielo, prima a contemplare, e poi anche a fruire la Beatitudine eterna (c). Ma come puó effere una Maledizione coteffo Libro, fe contenendost in esso la Dourina, e la Sapienza d' Id' dio, è anzi più tofto un fonte di perenni Benedizioni(d)? E' vero tutto , risponde il Beatiffimo Padre : La Dottrina Crittiana è un Libro di Benedizioni a chi lo studia , e lo tiene caro , e lo prende in regola della sua Fede e de' suoi Costumi : ma è anc ora una Maledizione di eterna Condannazione a coloro, che non ne fanno ftima, e che non la fanno, nè fi curano d' impararla (e) .

16 Io non mi maraviglio perció del Demonio, fe ora con un presetto, or coll'altro, s'ingegna di rizirare molti Criftiani dalla Dottrina , per farli vivere , e morire nella fatale Ignoranza: e mentre penío, come potrebbeli rimediare nel Criftianesimo a tanti danni emergenti; mi fovviene ciò, che si legge degl' Itraeliti nel quarto Libro dei Re . Condotti schiavi da Babilonia nelle Città di Samaria, fi erano talmente dimenticati della Legge, e de riti della lor Santa Nazione, che non ne sapevano quasi più nulla. Perlochè sdegnatosi Iddio mando contra di essi una truppa di feroci Lioni a farne firage (f); ne il caltigo cello, finche non fi mandà ad ammaestrarli di nuovo in tutto ciò, che ignoravano (g). Or Leone è il Demonio, che va circuendo per divorere le Anime; e se gli fi ha da reliftere con la Fede (h), come può la Fede eccitarli, fe non chiamiamo i Mueitri ad ittruire l'Ignoranza? Sono que tti per ogni modo necessari nella guita, che necessarie le madri alla generazione de'figli (i), secondo l' ordine stabilito dalla Providenza d' Iddio. Vi erano i Maestri nel Testamento Vecchio, che

D. Aug. lib. qu. ex novo Test. par. 2. num. 61. Oporter Doffrinam mandatorum Domini fic fuftipere , velut vita aterna conciliatricem . D. Bafil. in Sum. Moral. fum. 71. cap. 7. (a) Levavi ocules meet, & vidi ? & ecce volumen volans . Zac. S. 1.

(b) Quid tu vides? Et dizi ; videa volumen volums .... & dizit ad me : Hec est malodillie , que

egreditur superfaciem omnis terre. Zac. 3. 2. (c) Volumen volans est sacra Dostrina, que dum de coelestibus loquitur, ad superiora levas mensis motive intentionem . D. Greg. lib. 5. Mora l. cap. 8. Sapientia Definine, quibus cognita est , permanet ufine ad confpettum Dei . Eccli. 6. 22.

(d) Qui excipiet dollrinam e jus .... inveniet Benedictionem . Eccli. 32. 18, Hac eft Benedictio .....

Dominus dilexit populos, qui accipiune de Dolfrina illim . Deut. 12. 1. (c) Hac ipfa facra Delivina ad aternam est damnationem eis , qui illam vel feire nolunt , vel certe

contommunt : ideo relle de hoc volumine dicitur : Hec est maledicito . D. Greg. lib. 5. Moral, cap.8. (f) Nunciarum est Regi Affyriorum : Gentes , quas habitare fecisti in civitatibus Samaria , ignorane legitima Dei terra , & immiss in ess Dominus leones : & ecce intersiciunt ces , co quod ignorent retum Dei terra . 4. Reg. 17. 26.

(2) Pracepit isaque Rex : Ducite illuc unum de Sacerdotibus, & doceat eot legitima Dei terra ... qui,

sum venifes , decebas est , quemede colerent Dominum . 4. Reg. 17. 27.

(h) Adversurius vetter diabolus tanquam lee rugiens circuit querens, quem devoret : cui resistite fortet in fide . 1. Petr. 1. 8.

(1) Unaquaque disciplina, ut percipi posti, Doctorem, aut magistrum requirit. D Aug. lib. de Unlit. cred.cap. 17. Filius fpiritualit praceptorit est difcipulus , qui ad Pietatem effermatur , quemadmedum a pragnante infant . D. Balil. conc. p. in Pial. 22.

integnavano i Misteri della Religione rivelati a Moisè (a): e che debbano esservi anche nel Nuovo, non si può mettere in dubbio.

#### Secendo Punte.

27. Gesù Cristo è stato il primo, che in qualitá di Maestro ha voluso insegnare la sua celette Dottrina, e nel Tempio, e nelle pubbliche flrade, chiamando a fe i figlipolini ; (b) ed in politura di esemplare Legislatore ce n'ha lasciato il Precetto (c) . Maestri di questa Dottrina sono stati gli Apostoli , de quali scrive S. Marco, che dalla mattina alla fera flavano sì occupati nell' infegnarla alle turbe , che non avevano neanche un poco di tempo da pigliare qualche reficiamento (d). Maettro di quella iffeffa Dourina è flato S. Paolo, che fi affaticó più di tutti , fattofi piccolo tra i piccoli , per giovare a tutti con le sue istruzioni. (:) Maettri della Dottrina Criftiana non fono indi mancati mai nella Chiefa al dispetto de' Tiranni , e di tutte le forie infernali (f): e faranno forse per mancare oggidì? Mercé la Divina Mifericordia non mancano : e fe for-

se possono effer vere in qualche Paese le Pro-

ezie d'Ilaia(p), ed il Geremia per gl'Idiotische non trovino, chi fipezzi leoro il pane della Dottrina (d), ciò non è vero tra noi; ne pud vero tra noi; ne pud vero custafi di non faper la Dottrina per ano efferri chi gliela infegni . Li Maellri vi fono : e perchè vorrei , che foffe di effi copio fi in umero a maggior pubblica utilità (i), prima di venire al merito mi coaviene fignificare . Chi

fia in debito d' infegnarla. 18. Voi fiete i Primi o Padri, e Madri obbligati ammaeftrare nella Dottrina Criffiana li Vottri Figli ; ed è ciò a grave carico della Vostra Goscienza (4) ; di sorte che se i figlivoli fi danneranno, come ignoranti, per non averla imparata; vi dannarete, come negligenti, anche Voi, per non avere adem. piuto il Vostro Dovere nell'insegnaria (1). Siamo iu materia grave; tanto grave, e importante, quanto importa la Salute, o dannazione eterna de' Vostri Figli : ed un Padre, e una Madre trascurati circa di questo Punto, se non si emendano, dopo essere stati ammoniti, non devono effere affoluti nel Sacramento della Penitenza dal Confessore . (m) L'istesso è di Voi, Capi di Casa, e Pa-

- (a) Scitit, quod docuerim vot pracepta, atque justiciat, sicut mandavit mihi Doninus Deus meus. Deut. 4.5.9. 10.
- (b) Sinite parvulet ad me venire: Matth. 19. 14. Spiritualli destrine, & Fidei primut, & principalis Destor est Christin. D. Thom. 3. p. qu. 7. att. 7. Onnis actio Christi fuit noitra instructio. Ibid. qu. 40- art. 1.
  - (c) Coepit Jesus sacere, & docere, usque in diem, qua precipiens Apostolis affumpsus est. ACL.
- (d) Erant, qui veniebant, & redibant, multi, & nec spatium manducandi habebant. Marc. 6-37-& Act. 4. 21. Magna temperis illius selicitas de labore decentium semul & discentium studio demonstratur. Beda in Marc. 6.
- (c) Ministri Christi Junt: plut ego, in laboribut plurimis. 2. Cor. 11. 23. Paulut factut est parvulut in medio parvulorum, tanguam nutris fovem stites fuer. Di. Aug. lib. de Cathe. Rud.cap. 10. (f) Engraverum, engrant. & engrabutu coji losirum Di. hee, est Santil. Deum portantes pre-
- (f) Enerraverunt, enervant, & enervalunt ewit glorium Det, hae est Santti, Deum perantes preceptis tonautes, fisientia corrasfantes iti um glorium Det, que falvi facilismus. Dits diei erultat verbum; & nos nelli indicat feitum. Pfall, 18. 1. que hae definina diebus; & nollibus predicatur.

  D. Aug. cant. in Pfal. 18. Expos. 2.

  (a) This of literature of this content predicatur.
  - (g) Usi est litteratus? Usi legis verba proferens? Usi doctor parvulorum? Isa. 33. 12.
    (h) Parvuli petierum panem, & non erat, qui frangeret eis. Theca. 4. 4. ideit, rustici, simpli-
- (h) Parvuit petitrum panem 3 of non trat , qui frangeret eis . Thren. 4. 4. ideit , ruitici , simpleces, pagperet, d' ignorantes, petitrumt Destrinam Evangelicam ; & nemo ministrabat eis. D. Vinc. Fert. fer. in comm. S. Pauli.
- (i) Quanto Dolloret magit in Ecclefia multiplicantur, tanto utilitat communit, que en Dollrina provenit, magit crefit. D. Thom. Opulc. 19. cont. impuga. Relig. p. 2. cap. 2.
- (k) Cognostite hodie , qua ignorani silii vettri, qui non viderumi distiplinam Domini . . . decete silio vettro Deut, 11-2, 19. Bradi silium tuum. Prop. 19. th. Doce silium tuum. Eccli. 30. 13. Educate silioi ni despina . Ephel. 6-4. (1) Sanguinem ejas de manu ua requiram. Eecch. 3, 18. Animam pro anima . Deut. 19. 21.
- (m) Parre, & Marres, qui fues filos, & filias necesfaria Deltrina Christiana espita edifere non compeliori, nec de nesfigentia admouiti enseudantur, non abfilvantur, donec &c. D. Catol, Bott, in Sacran, Iultr, Pocuit

droni, in rispetto alla Servitú (a), ed agli altri foggetti alla vostra cura (b); per lo stretto conto, che avrete a rendere delle lor Anime a Dio (c) . Siete in debito in oltre anche Voi , Uomini , e Donne , chiunque fiate , che teneste una qualche Creatura al Battefimo (d). Nell' affumere l'Officio di Compare. e Comare, Voi vi fiete obbligati, come Proccuratori, e ficurta appreffo Dio, a vegliare fopra cotesti Vostri figli spirituali, che sappiano le cose necessarie a salvarsi (e) . Ed oh che ringraziamenti non dovete Voi dare alla Santa Chiefa, la quale, perchè puó effere, che Voi non abbiate o maniera, o fenno d'infegnare questa Dottrina, a vostro sollievo ha aperta nelle Feste una sua pubblica Scuola, dove fenza incomodo, o fpesa potete mandarli tutti, e fanciulli, ed adulti, ad imparare (f) !
19. Ma in questa Scuola chi avrà il debito

19. Ma in questa Scuola chi avrà il debito d'insegnare? Ubertoso è il Campo, diceva Cristo, e v'è da mietere assai; ma pochi sono gli Operarj (g). Molti sono, possiamo dire nel medessimo seuso anche noi, molti sono i Scome

Tom, VII.

lari ibifognofi d' imparare, e pochi fono in comparazione i Maestri , che insegnino (h) . Chiameró dunque Maestri , e posto in disparte il Debito della Giustizia Naturale, e Divina, dirò folamente : Voi che avete e talento, e capacitá a fufficienza per infegnare la Dottrina Cristiana, siete obbligati per debito di Carità ad insegnarla (i), in Viriù del Commandamento d' Iddio, intimato a eiascuno di aver a cuore il suo proffimo per salvario (4). L' ingegno , l' indole , l' abilità d' intendere la Dottrina, e di comunicarla agli altri, fono doni graziofi, che Dio vi ha conceduti, non a vostra sola utilità, ma ancora de'vostri Prossmi (/), acciocche esercitiate con essi la Carità (m) : ed è la Vostra Lingua come un organo dello Spirito Santo, così da Lui disposto, e ordinato a tasfondere la scienza della Salute nelle Anime, ed operare in esse la Santità . (n) Siecome la Divina Providenza non ha dato la roba ai Ricchi per loro sol benefizio, ma anche de' Poveri (o), così non ha dato a Voi l'intendimento, ed il Sapere a Vostro folo profitto : ma anche ad istruir gl' Ignoran-

(a) Sic neque abselvantur, qui servot, & ancillas non compellunt ediscere &c. Idem. ibid. (b) Si est tibi servus, sit tibi tanquam anima tua. Eccli. 33. 31. Lui suorum, & maxime domo-

(b) De falute emnium, qui in domo tua funt, folicitus effo, quia preomnibus tibi fubjellis, qui in

(c) De fainte emmum, qui in domo tua funt, faiteitus effe, qua pre omnibus tits fuo jestis, qui in domo tua funt, rationem Domino reddes, D. Aug, vel alius lib. de Salutar, Docum. cap. 230 (d) Vos ante omnia, tam viros, quam mulieres, qui filos in Bapti fino faife pilitis, moneo ut vos co-

gnoscatis sidejusfores apud Deum exitisse pro illis, ques de sacro sonte susceptitis. S. Aug. relat in c. vos ante. de Conseer. dist. 4.

(c) Patrini tenentur secundum suum modum saluti spiritualium filiorum curam impendete . S. Tho. 2. p. qu. 67. art. 8.

(1) Salsem in Dominicit, & aliit sessivit diebus, pueros in singulis Parochiis sidei rudimenta, & obedientiam, erga Deum, & Parentes, diligenter deceri curabunt Episcopi. Conc. Trid. 1ess. 14. de Reformat. cap. 4.

(g) Meffit quidem mulsa ; Operarii autem pauci . Matth. 9.37.

(h) Meffit multa populorum fignat multitudinem; Operarii pauci paucisatem Magistrorum. S.Hic-ron. in Matth. 9.

 Ut deceamus, cogere nos debet necessitas Charitasis. S. Aug. lib. de 8. qu. Dulcit. qu. 3.

(1) Or accamis, coger not acest necessia Constant 3. Aug. 110, ac 8 - qu. Duicit qu. 3. (k) Mandavit unicuique de Proximo sio . Eccli. 17. 12. Intelligitur hoc quantum ad Animam , qua îm Proximo est putor part ejut. S. Yhom. 2. 2. qu. 26. art. 5.

(1) Alii per fpiritum datur fermo Sapientie , alii ferme fcientie &c. 1. Cor. 12. 8. Hujufmodi au-

tem dona ad utilitatem funt propter aliot. S. Bern. ferm. 53. ex parv.

rationem interius . Idem 2. 2. qu. 177. art. 1.

(o) Bona temporalia, que homini divinitus conferuntur, quantum ad ufum non folum debent esto estam aliorum, qui en eis futtentari posit. Idem 2, 2. qu. 32. art. 5.

ti (a): ed il Signore vi domanderà, come il talento sia stato da Voi trafficato (b).

20. Abbiano la Bontá gli Ecclesiastici di applicare la Parola d' Iddio principalmente a se stessi (c) : poiche egli è sopra molti di loro, che esclama rammaricato il Santo Papa Gregorio, dolendofi, che nel Ministero se ne Itiano oziofi(d) . Sono effi infigniti nella Scrittura con vari titoli, dinotanti non il riposo, ma l'opera (e). Sono lumiere accese, non da tenersi nascose, ma da esfere poste sul Candeliere (f), ad illuminare con la luce della Dottrina i Fedeli di Santa Chiefa (e): ne alcuno puó ritirarfi quali che fia esente da quefto Debito per non effer Egli destinato alla Cur delle Anime ; imperocchè nella Parabo. la de' Vignajuoli riferita da S. Matteo (h) , è da notarii, che non fu dal Padrone accettata la feufa di coloro, che stimarono di giustificarsi nell' ozio cot dire di non effere ttati accordati all'opera; ma furono rimproverati e mandati anch' effi a lavorar nella Vigna (i). Onde ogn' uno veda, come si adoperi in questa Vigna d' Iddio, che è la Cristianità (t). Non m'estendo negli argomenti a persuadere, nè prormopo nelle invettive; e mi basta di estere inteso; poichè, per muoversi a questo santo esercizio, non accade, che avere una scintilla d'amor d' Iddio.

21. Considerate mai ció, che disse Gesti Cristo a S. Pietro, domandandogli una prova di quell' Amore, che si protesta va di avere al fuo Divino Maettro ? Se tu mi ami, o Pietro. cosi gli diffe due volte : abbi cura di patcere gli Agnelli della mia greggia (1). Non diffegli, come offerva S. Giovanni Grifottomo, fe tu miami, fammi vedere il tuo Amore nelle tue limoline, e ne' tuoi digiuni; ma nel pascere li miei Agnelli (m): imperocche quelto è il maggior fegno, che tu mi possa rimostrare del Amor tuo (n). E chi fono cotesti Agnelli, se non i fanciulli, e gl'idioti, che non fanno per anche ciò, che fia Bene, o fia Male ; nè qual sia la strada conducente al Paradito, o all' Inferno; e si pascono cell' istruirli nella Dottrina Crittiana (o) ? Oh se sapette

(a) Habens intellectum curet omnino, ne taceat : habens rerum affluentiam, ne a Mifericordia tor-

pefcat . S. Greg. hom. 9. in Evang.

(b) Sciat quifque flo Donino accepte pecunie rationem se redditurum : & tune sedelis servut audist vecem Domini dicentis: Matth. 25. Euge serve bone, intra in gaulium Domini tui . D. August. setm. 38. de temp.

(c) Înstructio, qua quis eruditur de fidei rudimentis, & qualiter se debeat habere in susceptione Sacramentorum, pertinet ad Ministros, & principaliter ad Sacerdotes, S. Thom. 3, p. qu. 71 art. 4.

(d) Ecce Mundus totus Sacerdotibus plenus est; & tamen in messe Dei rarus valde invenitur Operator. S. Greg. hom. 17. in Evang.

(c) Dei aljueres 1. Cot. 3 9. Difpenfateres Mysteriorum Dei. 1. Cot. 4. 1. Ministri Christi.
2. Cot. 11. 23. Cooperatores Veritais. 3. Joan. 1. 8. Preibyteri, qui laborant in verbo, & dolfrina.
2. Tim. 5. 17.

(f) Vos estis lux Mundi ... nemo autem lucernam accendens in abscondito ponit , sed super candelabrum , ut luceat omnibus , qui in domo sunt .... ut qui ingrediuntur , lumen videant . Matth. 9. 14-

Luc. 11. 31.

(g) Lux Mundi propter verbum Dostrine, qua ignorantes illuminantur. S. Chrysoft, hom. 10: in Matth. Ponitur lucerna super candelabrum, gum Dostrina lucet, & infinuatur aiscentibus. S. Aug. lib. 1. de from. Dom. in Mon. cap. 11.

(h) Exit Paterfamilias , & invenit alios ffantes in foro; & dicit illis: quid hic ffatis tota die otiof?

Dicunt ei , quia nemo nos conduxit . Matth. 20. 6.

(i) Dicit illis; Ite & vos in vineam meam. Matth. 20.7. Arguentur otiostatis ips quoque, quos nemo conduxit. D. Bern. scrm. 2 de Parv.

(k) Si jam Dei operarii estis, videte, & unusquisque consideret, si in Dei vinea laborat. S. Greg.

(1) Dicit Petro Jesus : Diligis me plus his ? Dicit ei . Etiam Domine ; tu scis , quia amote . Dicit ei ; Pasce agnos meos . Dicit ei tterum ; Diligis me ? Pasce Agnos meos . Joann 21-15.

(m) Non dixit Christus; st diligis me, abjice pecunias, aut jejunium exerce: sci his pratermisse, dicit illi; Si diligis me, pasce Agnos meet. S. Chrysott. Orat. in B. Philogon.

(n) Pasce Agnos mees; quoniam hoc est maxime ejus Ameris signum . Idem hom. 8. in Joan.

(0) Quast greges parvuli sorum . Job. 21. 11. Parvuli vetiri , & filii , qui boni , & mali igne-

il piacère, che fi di a Ceri Crifto, nel pafeerd quefto fivo diletto Ovile! Se fapete l'eccelò Mérito, ed il doviziofo premio, che fe n' acquilla! Affanche in ajusto all' Amor d' Iddio c' innanimi la Speranza, il medefimo S. Pietro, can tromba dello Spirio Santo, ci annunzia nella fua Epiffola prima, che riceverá dal Principe de l' Patfori una Corona d' immarcefeibile Gloria, chi in quefto Minifreto fi etercita (a).

l' Anima è più nobile del Corpo, tanto anche ogni Opera di Misericordia spirituale più affai meritoria della Corporale (g) : e pascendo Voi dunque, non i Corpi; ma le Anime (h), quanto più sublime sará il Vofiro Merito ? Quanto in Cielo più copioso il Vostro premio ( i )? Questo è il vero modo di arrivare a farfi Grandi nel Regno eterno d'Iddio: Fare, ed Infeguare (k). Entra falvo nel Gielo, chiunque fa quello, che deve nell' Offervanza dei Divini Comandamenti (1): ma laísù è solamente de' Grandi, Chi fa, ed anche infegna ciò, che è ftato infegnato da Criflo (m): e per il merito di avere infegnato fopra l'aurea corona di Gloria, comune a tutti i Beati, ne ha un' altra di più fovr' eminente nel Pregio (n) .

23. Esfendo poi molti nella celeste Corte gli appartamenti (e) » totte fapere, quale di questi sia riservato per ogni Maestro della Dottrina Cristinana, allorcib nel Punto della sua Morte gli fará detto di entrare suel Gaudio del suo Signore (e)? I Utileto della bocca ilteffa di Gesu Cristo, il quale accettando, come fatta a fe quella Carità, che s' avrá

rant distantiàm. Deuter. 1. 39. Congregate parvulos : Joel. 2. 16. Venite silis; timerem Demini decebe vos. Psal. 33. 11. (2) Pspite; qui in vobis est, gregem Dei ..., & cum apparuerit Princeps Passerum, percipietis im-

marcescibilem Gloria coronam . 1. Petr. 5. 2.

(b) Cum venerit Filius hominis .... dicet his , qui a dextris ejus erunt ; Venite Benedicti Patrismei ,

possidere paratum vobis Regnum . Matth. 25. 31. (c) Esurivi enim , & dedistis mihi manducare ; stivi : & dedistis mihi bibere . Matth. 25. 35:

(d) Syamdin fecitlis uni ex hi fratribut meis minimis, mihi fecitlis. Matth. 25. 40. Minimos vocat, ideli humiles - pauperes: O abjellos D. Chryfoll, hom. 80 in Matth.
(c) Hee eft panne fuirenti tribure, verbe Sapientie anglientem decre, D. Greg, hom. 14. in

(f) Inter owner Virtues, que ad Proximum pertinent, potifisma est mifericordia .... & fumma

Religionis Christiana in Misericordia consistis, D. Thom. 2. 2. quatt. 30. art. 4.

(g) Eleemosyna spiritualis praeminet corporali; quia Spiritus nobiltor est corpore. Idem ibid.

Qualt 31. ati. 3.

(h) Efierioi &c. Matth. 25. Myflice designatur quicumque fluduerit esurientem Justitiam pano Perbi, & Sapientie potu rescere, & in side infermum assumere. D. Thom, in Cat. Matth. 24.

(i) Qui ad justi iam erudiunt multer, fulgebunt quaft stella in perpetuas aternitates. Dan. 12.3.
(k) Qui autem secerit, & docuerit, magnus vocabitur in repne Calorum. Matth, v. 19.

(1) Si vis ad vitam ingredi , ferva mandata . Matth. 19. 17.

(m) Beatinde prifede ett spree complere, de formene deere. D. Hieron. in Matth 5. Ut quit Mengun in Regno Dri facere debet, de deere, que Chrittu doctt. D. Aug. Lib. 1. de ferm. Dom. in Mon. cap. 17.

(a) Feire liproc covanu alteram corenna aurrellam. Exod. 27. 24, que est in gloria altud fa-

predditum gaudium ..... Defirine duresla debetur s feut Virginitati, O Maryrio ..... De Defirine intellige pertinentisus ad faluem . D. Thom. in Supplem 3, Par. Queff. 96, srt. 1, & 7.

(A) In dume Partir un'ausfeut with feut.

(0) In dome Patrit mei manstonet multa funt , Joann. 14, 2, junta diversas meritorum dignitatet . D. Aug. Tract. 67, in Jo.

(p) Euge ferve bone , & fidelis , intra in gaudium Domini tui . Matth. 25. 21.

vuta nell' insegnare, diee che l' Eterno Padre lo onorerà con metterio appresso del suo Figliuolo (4), a godere in eterno della fua medefima incomprensibile Gloria (b). Vi pare quello effer poco, che in quelle beate fedie, alle quali faranno fubliman gli Apoltoli , fiate per effer collocati, o Macstri, anche Voi (c)? Ne vi penfaste già, che io parli di que' foli Maestri', che tali sono per debito del proprio Ufficio, obbligati di Giultizia, come i Parrochi a catechizzare gl'Ignoranti della for Cura: Parlo generalmente per tutti (d): ed anche per le Donne, alle quali benchè non fia lecito predicare in Pulpito (e), è lecito pero l'infegnare nelle Classi assegnate alle fanciulle , ed adulie del fesso loro , siccome fempre si è sino dall' antichità cottumato (f).

14. Tutti, Ecclesiastici, e Laici, Giovani, e Vecchi, Nubili, e Conjugati, che avete gudizio, e capacità d'infegnare la Dottrina Crittiana, nel farvi Maeltri, Voi

vi fate Ministri di Gesu Cristo (g), e vi meritate in Paradifo un' altissima Gloria : ed é tanto piu ficuro il Vostro Merito, quanto è nell' Umiltà più nascosto . Al Predicatore ; che professa l' Arte dell' Eloquenza ne' suoi Sermoni , ed ha nell' Udienza ogni forte di Persone, anche perite nella Scienza, ed Erudizione, é facile che sotteutri qualche poco di Vanagloria (h), a fargli perdere tutto il fuo Merito (i). Ma non v'è questo pericolo d'insuperbirsi in un Maestro della Dottrina, che parla con semplicità alli semplici , ed é anche in oltre affiftito con Grazie particolari da quel Dio, che nella semplicità si compiace (4). Per infegnare agl' Idioti, non v'ha bisogno di studiare frasi belle, e brillanti, ma chiare, evidenti (1); nè di lambiccare penfieri fiai, e fublimi; ma triviali, e patetici (m). Non v' ha bisogno di entrare a sciogliere Queftioni specolative, ed attruse (n): ma devono dirli cole pratiche, e piane, facili a intendersi, adattate alla capacità del Volgo

(a) Ubi fum ege, illic & Minister meus erit . Si quis mibi ministraverit , honorificabit eum Pater meus . Joann. 12. 26.

(b) Christo ministrat, qui fe de opere Charitatis ministrat... & fe ministransem Christo honorife. cabis Pater c jus honore illo magno, ut fe cum Filie o jus 3 nec unquam deficiat felicitas o jus ? D. Aug. Trach. 51. iu Jo.

(c) O gloriofum Ministerium ! Apostolorum tibi proponitur gleria . Parva ne illa tibi videtur ? D. Bern. Lib. 2. de Consider.

(d) Nec est die endum, qued debearur its eantum Aureela, quibut competit ex officio docere; sed quibuscumque, qui licite hunc actum exercent. D. Th. Suppl. 3. p. Quast. 96. art. 7.

(e) Mulieres in Ecclefits taceant ; non enim permitteur eit logut . 1. Cot. 14. 34. Docere mulier?

nen permitto . 1. Tim. 2, 12.

(f) Nunquid non habemus potestatem mulierem serorem circumduscodi , seut & ceteri Apottoli, &

fratres Domini , & Gophat ? 1; Cor. 9. 9. Calloquendo familiarites ad pauce; gratia formonis petett competere multeribut . D. Thom. 2. 2. Quell. 177 att. 2. (g.) Non tantum Clerici , fed etiam vost Laici , per modulo vestre ministratis Christe , doctrinam

ejui, quat patueritis docende ... Sie juvenet , & virginet , senes sum junieribut , cenjugati , & conjugate ministrant Christo. D. Aug. Trach. ; 1. in Io. (h) Scientis instat , 1. Cor. 8. 1. Sepe Scientia cervicem erigis . D. Aug. Lib. 2. de Doctr.

(h) Scientia infat 3 1. Cot. 8. 1. Sepe Scientia cervicem erigit. D. Aug. Lib. 1. de Doctte. Chrift. cap. 13. Cum predicatur, vix non subrepit cuique quantulacumque justiantia. Idem. Tract, 57. in Jo.

(i) Dum laudet; qui predicant, affellant, diffpant fradlum leberem. S. Greg. Lib. 8. Mor. esp. 30. Qui operantur preper inanem Gleriam, non merenne aureelam; quia ut dicitur: Matth. 6. 1, resperant mercedem faum. S. Thom. Quodlib 5. 21. 24.

(k) Deut simplicitatem diligit . 1. Paralip. 19. 17. & cum simplicibus sermecinatio ejut . Prov. 3. 31. Non projiciet simplicem . Job. 8. 20.

(1) Nen curat, qui docet, quanta eloquentia doceat, sed quanta evidentia. S. Aug. Lib. 4. de Doctr. Christ.

(m) Rudibus plana, non fumma, nec ardua dicenda fum S. Gerg. Libs 7. Mor. Cap. 24. Operets omia pracepta a Donino in Evangelio, & per Apotholo doctro, & paccunque ad hec configurator S. Balli, in Summa Moral. Sum. 70. cap 6.

(a) Apud rudem plebem difficilieres , & fubeilieres Quattimes fecludantur . Coac. Trid. Seft 25. in princ.

che

che è di mente debole, e corta (a). Non y ha biogno di affaticarfi in lunghi ragionamenti; poiché fi vede per esperienza, che la lunghezza del Moltiloquio piuttofto genera noj a, ed infaftidice (b): ma basta dire con discrezione, quanto puó effere necessario ad ammanestrare chi non sa, come si debba vivere nella Religione Cristiana (c); esponendos per la Fede quello, che è da credersi, o da non credersi (4); e per i Costumi quello, che è da sarsi, o non farsi (e).

25. E' facile il Magistero della Dottrina Criftiana; e può quindi inferirsi, che Mezzo facile s' abbi anche nel fecolo , per teforeggiare con meriti immensi nell' Eternità . San Tomaso insegna, che in Paradiso hanno una Corona distinta di Gloria le Vergini, i Martiri, ed i Maestri : le Vergini per la Vittoria riportata a combattere contro gli appetiti del Senfo; i Martiri per la Vittoria contro del Mondo; ed i Maestri per la Vittoria contr'al Demonio (f) . Il Demonio , Principe delle tenebre, cerca di tirare le Anime all' Inferno coll' Ignoranza: I Maestri, figliuoli della luce, isluminando le Anime con la Dottrina Criftiana, le incamminano al Cielo. La Dottrina Criftiana è un Divino aiuto, efficacissimo per falvarsi; si falva, chi la impara; c si falva ancor, chi la infegna. Non è mio, il sentimento; ma è di San Paolo (g): ed io non faprei che aggiungere a Voltra comune consolazione di più.

### SECONDA PARTE.

🕆 RA i fegni della Predestinazione più certi, e meno sospetti si pone anche quelto, di chi esercita la Misericordia. spirituale (h) ad istruir gl' ignoranti nella via dell' eterna Salute : e fo bene, che niuno può riputarli infallibilmente Predettinato (i); perchè niuno sa, se appresso a Dio sia degno di amore, o di odio (k). Per quanto sappiamo fare, dobbiamo riputarci nella Cafa del Signore difutili Servitori (1), e stare in umiltá, ed in timore (m); ficcome anche San Paolo avea paura di perdere se stesso, dopo esfersi affaticato nell' Apostolato a salvare tanta altri (n). Ma quando leggo le testimonsanze di Gesú Cristo, che si è impegnato di ricompensare nella Gloria la Caritá di chi infegna la sua Dottrina, io non so già figurarmi, come un tale Maestro sia per eternamente dannarfi, perchè dalla Divina Glemenza gli fi daranno Grazie in tanta abbondanza, e sì for-

(a) Junta capacitatem audientium doceat utilia, & intelligibilia; non alta, que non poffunt intelligi. S. Thom. Opusc. 65.

(b) Sepe tibi accidife comperturer, ut in sermone longo, & tepido tibi ipse vilescerer, este sque sa.
Hidio necdum illi, quem loquendo imbuebas, sed & ceteris, qui audientes aderant. D. Aug. Lib,
de Catech: rud. cap. 11.

(c) Catholici Doctoris est, ea, que ad Christianam Religionem pertinent, eo modo tradere, secun-

dum quod congruit ad eruditionem insussicientium. D. Thom. p. i. in prologo.

(d) Docebunt, ne non credenda credamus, vel credenda non credamus. D. Aug. Lib. contra

Priscill. cap. 11.

(c) Prote mores docendi sunt, & maxime Pietas, qua verus, & verax colatur Deus. Idem Epilt.

139. ad Nectar.

(f) Per Martyrium, & Virginitatem perfessissima Vistoria obtinetur de Garne, & Mundo: & etiam perfessissima Vistoria contra diabolum, quando aliquis eum expellit, non solum a se, sed etiame ab aliis, per Dostrinam: & ideo Dostrina debetur Aureola. S. Thom. Supplem. 3. p. Quæst. 96. art. 7.

(g) Attende tibi , & Doctrine , hos enim faciens , & to ipfum falvum facier , & cos , qui audiunt , 1. Tim. 4. 15.

(h) Beati Mifericordes; quoniam ipst Mifericordiam confequentur - Matth. 5. 7. Fifote Mifericordes ...; & critis shii Altifimi. Luc. 7. 35. Quanta Mifericordia merces, qua stilis Divina Miferi-oordia aftistitur! D. Ambt. Lib. 5. in Luc.

(i) Nemo de arcano Pradestinationis Mysterio ades prasumere debet , ut certo statuat , sa omnine

effe in numero Pradestinatorum . Conc. Trid. feff. 6. de Justif. cap. 12. & can. 16.

(k) Nescit homo, utrum amore, an odio dignus sit. Recli. 9. 1.

(1) Cum feceritis omnia, que precepta sun vobts, dicite, Servi inutiles sumus. Luc. 17. 10. (m) Cum metu, & tremore vestram salutem operamini. Philipp. 2 12. Tene, quod habes, ut neme accipiat coronam tuam. Apoc. 3. 11.

(n) Castigo corpus meum, ne forte, cum aliis pradicaverim, igfe reprobus efficiar . 1. Cor.9. 27.

forti (a), che gli fi renderá utile anche l'ifteffa caduta in peccato (b); ed o per un verso, o per l'altro , giongerà a felicemente falvarfi .

27. Di Gionata fi racconta nel primo Libro dei Re, che effendo frato condannato alla Morte con fentenza giurata dal Re fuo Padre (c), si sollevò tutto il Popolo ed alzò la voce a domandarlo in grazia con dire: Dunque avrá da morire giultiziato un Personaggio si Benemerito d'Irraele, al quale noi framo per la nostra falute tanto obbligati? Vive Dio, non deve patir verun male, chi ci è stato cagione di un tanto Bene; e v'ha da effere Mitericordia, per chi nella sconfinta de' nostri nemici è stato Ministro della Misericordia d' Iddio (d). Seppe il Popolo tanto dire, in rappresentare la Benemerenza di Gionata, ch'ebbe la Grazia, e tosto ei fu liberato (e) . Non altrimente mi persuado succederebbe nel Tribunale Divino ad un Maefiro della Dottrina Crittiana . Se Egli giunto all' ora estrema sosse in pericolo di essere dall' Eterno Giudice condannato : Ah nò , parmi gridarebbero le Anime di que' femplici, e idioti ammacitrati: Mifericordia, o Signore, di questo Maestro della Vostra Dottrina,al-

la di cuiCaritì noi fiamo affai obbligate(f).Voi avete promesso a' Misericordiosi la Misericordia, e la Beatitudine eterna (g) : e questo è un vero Mifericordiofo, che di noi ebbe Mifericordia; e ci diede i pascoli, come buon

Pastore (h). Deh abbiate dunque Pieta. 28. Inclinatissimo sarebbe Iddio ad esaudir quesse preci , in favore di uno massimamente , che fu imitatore della Divinità nel cooperare alla Salute delle Anime ( i ). Ma non devono effere oggetti della Speranza i miracoli : nè chi vive male, deve di se presumere per quefto folo ch'ei fia Maestro (4) . Volendo Iddio falvare efficacemente un Maestro della sua Dottrina , sapete Voi come fa , senza invertire gli ordini della fua Providenza ordinaria? Vi sia per esempio un Maestro, che insegni bene, ma viva male, abbituato in qualche Vizio. Non aspetta Iddio sino alla morte per convertirlo; ma prende le congiunture opportune a chiamarlo nel tempo della sua vita ( ! ); e lo previene, e lo accompagna; e lo affifte con tali Grazie eccitanti, ed ausiliatrici, che a poco a poco, o tutt' a un tratto perfettamente fi emenda (m) : cosi che entrando nel numero di quegli altri, che infegnano bene, e

(a) Effote Misericordes ....... & mensuram bonam , & confertam , & coagitatam , & supereffuentem dabunt in finum veffrum . Luc. 6. 38. Sequere Mifericordiam , ut merearis gratiam . S. Ambr. in Luc. 6. Quia Pater caleffis benignut eft , caleffia dona fingulari gratia inspirando . Beda in Luc. 6. Supereffluentem mensuram dixir, quia millies bene fiet ei . Theophyl, in Luc. 6.

(b) Omnia cooperantur in bonum his , qui fecundum propositum vecati funt Santi . Rom. 8, 18.

& proficit illis in bonum , fi cadum, quia humiliorer redeunt . S. Thom. 3. p. Queft. 89. art. 2. (c) Hec faciat mihi Deus, & hec addat, quia morte morieris Jonatha . 1. Reg. 14. 44.

(d) Dixitque populus : Ergone Jonathas morietut , qui fecit falutem hanc magnam in Ifrael ? Hoe nefas eff : vivit Deminus , fi ceciderit capillus de capite ejus , quia cum Deo operatut eff . 1. Reg. 14. 45. Operatus eft Mi fericordiam Dei . Septung. Interp.

(e) Liberavit ergo Populus Jonathan , ut non mereretur . 1. Reg. 14.45. ( f ) Nunquid in finem Mifericordiam fram abstindet ? aut obliviscetur mifereri Deut ? Pfal. 76.

. Audi Domine, & miferere, quia Deus es mifericers . Baruc. 3. 2. Tu quia pius es, miferere. Judith. 7. 20.

(g) Deut miferetur excipientis dollrinam miferatienis. Eccli. 18. 14. Qui miferetur pauperis, beatus erit . Prov. 14. 11.

(h) Qui mifericordiam habet , docet , & erudit , quaft Paffor gregem fuum . Eccli. 18. 13.

(i) Onnium Divinerum Divini fimum eff , cooperari Dee in falutem animarum . S. Dion. Arcop. Lib. de Eccles. Hierarch. (k) Securi non fint , qui dicunt bona , & faciunt mala ... Qui docent , nen eb boc folum , quod do-

rent , fecuri fibi obdormifcant in mala vita , & dicant fibi : Neque enim perdet not Deut , per quot tanta bona voluit dici popule fue , S. Aug. Enarr. in Pial. 49. (1) Confidit te ipfum effe eruditorem infipientium , Magifrum infantium . Qui ergo alium docet , teipfum non docer ? Rom. 3. 19. felicite cura teipfum exhibere Deo Operarium inconfusibilem , recle

traffantem verbum Veritatis . 2. Tim. 3. 19. (m) Ut , fi ufque modo deliquerint , fic emendentur , ut ea non amplitus de reliquo faciant. S. Aug-

ferm. 17.

parimente vivono bene (a), muore poi an-rificare Iddio con quello Santo Efercizio (c)? che bene, e va co' privilegi dell' anticipata Misericordia a conseguire la sua immortale Corona, fenza fare tampoço dimora nel Purgatorio, a cagione delle ample Indulgenze dal Sommo Pontefice concedute agli Operaj, ed a' Confratelli della Dottrina Crittiana (6) . Che posso dirvi di più, per incoraggirvi a glo-

Quando che abbiate zelo a convenire, gli u si con Divozione per imparare ; gli altri con fentimento di Carità ad infegnare, fiorirà in Voi la Fede, e la Religione; e vi condurrete al Vottro ultimo Fine, che è la Vottra Salute (d) .

# SERMONE

## Sopra la Virtù della Speranza.

Dictum oft per Prophetam ..... Et in nomine ejus gentes sperabunt . Matth. 12, 17, 21.

' Anima della nostra Umaniié si può dire giustamente sia la Speranza, d concioffiache in vero chi vorrebbe lavorare in Campagna, se non vi sosse la Speranza di raccoglierne i frutti? Chi vorrebbe attendere alla mercanzia, se non vi fosse la Speranza di far guadagni ? Chi applicarsi allo studio delle Scienze, o esercitarsi nelle Arti, fenza la Speranza di riportarne qualche utili. tá, o qualche onore (s)? Si tolga la Speran-za dal Mondo, e tutto il Mondo farà subito oziolo (f) . E non è ció folamente vero nella

Vita Naturale, e Civile, ma anche nella VI . ta Cristiana . Si tolga dalla Cristianitá la Speranza , a che più ferve la Fede ! A che ferve il credere in Crifto , e credere l' Eternità del. la Gloria (g) ? Tanto è operante la Fede, quanto è avvivata dalla Speranza di ottenere quel, che fi crede (h) . Si privi di Speranza il nostro Cuore, siccome di Speranza sono privi i demonj: fará anche la nottra Fede come quella, che anno i Demonj; una Fede inutile, e morta ( i ). Egli è per la Speranza , che l' Anima s' incoraggifce ad operare, come in-

(a) Bene aliqui docent , & bene vivunt ; alii funt , qui bene docent , & male vivunt . S. Bern. ferm. in Nativ. S. Jo. Bapt. Dicunt enim , & non faciunt . Matth. 23. 3. Ut fint de his , qui decene. dectrina, & vita . S. Thom. Opufc. 69.

(b) Paul. V. Constit. 37. incip. Ex credito . 6. Octobr. 1607.

(c) Propter quod in Doctrinit glorificate Dominum . Ifa. 24. 19. Attende lectioni . exhortationi , & dollrine . Noli negligere gratiam , que in te eit . 1. Tim. 4. 15.

(d) Habentes frudum vestrum in fundificationem , firm vero vitam eternam . Rom. 6. 22. Credentes autem exultabitis latitia inenarrabili , & glorificata , reportantes finem Fidet vestra , fulutem animarum . 1. Petr. 1. 8.

(e) Qui arat , debet arare in fpe fruttur percipiendi . 1. Cot. 9. 10. Viator , quando laborat ambulando, ideo laborem telerat ; quia pervenire sperat . Ielle illi spem perveniendi ; continuo franguntur vires ambulandi . D. Aug. ferm. 16. da Verb. Apolt.

(f) Tolle Spem ; torpet humanitas tota . D. Zeno ferm. de Fide , Spe &c. (g) Tolle Spem : Quid Christianus credit in Christum ? Idem ibidem .

(h) Christiani ad hoc funt Christiani , ut futura fperent . D. Aug. enart. in Pial, 88. Spes operationem adjuvat . D. Thom 1. 2. Qualt. 40. art. 8. Per Spem intratur ad videndum id , quod creditur . Idem. a. z. Quett. 17. art. 7.

(1) Si Fidem habet fine Spe , Christum effe credit , non in Christum credit ; & fic etiam demenes erediderunt . D. Aug. fcr. 61. de Verb. Dom. Et demones credunt ; Jac. 1. 19. nec tamen fperan; fed potius qued mes fperamus , venturum eft formidant , Idem Buchirid, cap. 8. & furm. 16. de Verb. Apolt.

1938 C

fegna la Fede (a) : e fenza la Speranza non è, che deve faperfi, a fine di farne un buon può a meno di non dibattersi, non avvilirsi, e non gettarfi ne' precipizi da disperata (b) . Quanto dunque é neceffaria al buon effere del Crissiano la Fede, altrettanto necessaria si deve riputar la Speranza: ed io non devo tralasciare di ragionarvi anche di questa, per effere una Virtu, che é (c) la propria del Testamento Nuovo, per Voi essenziale nel vo-ftro Stato; una Virtu, che è come il fondamento, e la base, sopra di cui si erige la Persezione Crisliana (d), di somma necessità alla Voitra Eterna Salute (e) . L'argomento che intraprendo a trattarvi, è affai vafto : ma procurero digerirlo, quanto potro, con chiarezza in due Punti; moltrandovi nel primo, come debba farfi un buon uío della Speranza Crisliana; e nel Secondo, come si debba schivarne l'abuso. Prego il Dio della Speranza col Santo Apostolo Paolo, che vi dia grazia di udirmi con frutto, ed il frutto, che vi desidero, è questo, che sempre più cresca una Santa Speranza nel vostro Cuore (f).

### Primo Punto.

uso; ed è questa una Divina Virtu, con la quale noi confidiamo ottenere da Dio ogni Bene , maffimamente spirituale , per quelta e per l'altra Vita . Diffi, che è una Divina Viriú; si perchè ha per suo oggetto, e suo Fine Iddio (g); come anche perchè ci é infufa da Dio ; e non si puó produrre i soprannaturali suot atti senza un ajuto particolare d' Iddio (h). O Virtù dunque degna di chi vive nella Religione del vero Dio! Io sento ne suoi rificsti a dilatarmisi il Cuore: poiche se si ha della confolazione, quando si spera, o dal Medico la fanità, o una pingue Eredità da' Parenti, o una savorevole sentenza dal Giudice; che pure queste sono speranze meschine; qual gioja fará a sperare, non un qualche Bene ; ma ogni Bene? e sperarlo, non da una Creatura, ma dal Creatore, che è Dio? e sperare anzi da Dio quel sommo Bene, che è il medesimo Dio(i)?

3. Sperare non vuole dir altro , che fidarii, appoggiarfia qualch' uno . Un' Anima dun. que, che confidi in Dio, che s' appoggi, e s' attachi a Dio, di che potrebbe temere (+)? 2. Che cola è la Speranza Criffiana ? Queft' Io non fo, a dir vero, che vi fia di più bel

(a) In quantum aliquis sperat remunerari a Deo, attendit ad servandum pracepta e jut . D. Thom. 2. 2. Qualt. 17. art. 8. Inclinavi cor meum ad faciendas juffificationes tuas propter retributionem . Pial. 118.112. Nemo potett bene agere Poenitentiam, nift qui speraverit indulgentiam. D. Ambr. Lib. 1. de Pœuit. cap. 1.

(b) Si anima credat, & non speret, nonne se prorsus abjicit ? D. Aug. Lib. 1. Soliloqu. cap. 6, Pufflanimitas parit perturbationem , perturbatio desperationem , & ifta interitum . D. Bein. Epift.

32 ad Abb. Rhemenf.

(c) In nomine ejus Gentes sperabunt . Matth. 12. 21. Tune vix unus latro speravit in cruce : nune Sperant Gentes longe lateque diffuse. D. Aug. Lib. 20. de Civ. Dei cap. 30.

(d) Sper eff quafi columna , que totum spirituale edificium suffentat , qua desiciente edificium corruit . S. Laur. Just. de Lib. Vitte cap. a.

(c) Debi:um eff ad humanam falutem , ut freret homo de Deo S. Thom. 2. 2. Qualt. 22. art. 1. (f) Deut autem spei repleat vos omni gaudio, ut abundetis in spe. Rom. 13. 13.

(g) Spet habet rationem Virtutis ex hoc , quod attingit Deum , & ficut caufam efficientem , inquan-

um eius auxilio innititur, & sicut ultimam eausam finalem, in quantum in eius fruitione Beatitudinem. expeltat S.Thom. 2.2. Quelt. 17. art. 5. Spei , in quantum eft Virtus , principale objectum eft Deus. Ibidem,

(b) Fides , Spes Charitas de Mifericardia Dei veniunt D. Aug.in Pfal. 128. ferm. 19. Memor offo verbi tuo, fervo tuo ? in que mihi fpem dediffi . Pial 118. 49. Si quit dixerit , fine praveniente Spia ritus Sansti inspiratione: atque e jus adjutorio hominem sperare poste, sicut opertet, anathema sit. Conc. Trid. feff. 6. de Juft. can. 2.

(i) Spet eff in Voluntate, fecundum quod appetit Bonum Divinum . D. Thom. 2. 2 Quæft. 18. art.1. Letatus fum in his que dilla funt mihizin domum Domini ibimus.Pl., 2t.1. Speraudentes.Rom.12.12. (k) Eldes facit hominem D.o inherere, in quantum est nobis principium cognofiendi veritatem; Spes

autem, in quantum est nobis princi pium perfecte Boniratis . S. Thom. 2. 2. qu. 17. art. 6. Spei virtus ejufmodi est, ut eum, qui Deo fincere adheret, nunquam confundi permittat. D. Chryfott. Lib. de Provid. Spes autem non confundit. Rom. s. y. Si confiftant adverfum me caffra, non timebit cor meunificaurent advertum me pralium , in hoc ego foerabe. Pial. 26. 3.

conforto per noi nella 'Santa Chiesa' (a). Mi consolo, soleva dir San Bernardo, mi consolo di aver la Fede, la quale mi dice allo Spirito effervi de' gran Beni apparecchiati nel Cielo; ma più mi consolo di aver la Speranza, la quale mi dice al Cuore, che tutti questi gran Beni sono riservati in Paradiso per me (b). O noi beati, se di cotesta Virtu sappiamo avvalerci, come si deve (c)! Ma non è ciò si dificile. Per sapere fame un buon uso, non accade che avere tre notizie: Per quali motivi si debba sperare in Dio: Quali cose debbauo sperarsi da Dio: ed in che maniera debba sperarsi da prendiamole ad una, ad una.

4. Per là prima, quello, che deve moverci a ferare in Dio, è la Potenza, e la Bontá del medesimo Dio (d). Il potere, ed il volere sono come i due piedi, co' quali noi vediamo, che la Speranza cammina ancora trà gli Uomini (e); perche voi non avrete giammai coraggio a sperare una cosa da un voitro amico, il quale sapete, che non puó darvela: e non la sperarete ne anche da un vostro nemico, il quale, se puó darvela, sapete però, che non vuole. Per sperare dunTom.VII.

que da alcuno un qualche Bene, è necessario. ch' egli lo poffa dare, e che voglia anche darlo. Ed essendo così, quale speranza non dobbiamo noi avere nel nostro Dio, mentre siamo di Lui sicuri, e che può, e che vuole anche dar. ci ogni bene? Che Dio possa, ne dubitate voi? Pensate, e ripensate pure qualunque gran Che, e se mi sapete ritrovare qualche cosa, che sia impossibile, ovvero difficile a Dio, mi contento, dice S.Bernardo (f), che mettiate in qualcun altro più ficura la confidenza. Ma per quanto inveltighiate, voi non potrete giammai veramente dire : Dio non mi può fare: Dio non mi può dare questo, e quell' altro bene . Egli è un Dio Onnipotente (g); ed essendo Onnipotente, certo è, che puo tutto (h) e se può darvi ogni bene, dubiterete che Egli forse non voglia darvelo ( i ?

r. Con tutto il credito, che mì dálo Spirito Santo nel Miniltero Apostolico; io v' afficuro, che Dio vuole ogni voitro bene: e ne desiderate di ció qualche prova? Iddio vi ama con un Amore, e di Creatore, e di Redentore, e di svisceratissimo Padre (x), e se vi ama; non è giá altro l' amare, che un voler bene. K. Qual

(a) In que mihi frem dedisti: Hec me confoleta est in humilitate mea Plal 118, 49, See est, que peregrium confoletur in via D. Aug. ferm. 16. de Verb. Apost. Nihil tentum animam reparere confuevit, & meliorem facere, quam bonorum futurorum Spes. D. Chrysost. hom. 17. ad Pop. Antioch. Spe gaudentes: ait Apostolus, Rom. 12. 31. & David latatum fe dixit, quod in domum Domini ferenre fe iturum. D. Bern. ferm. 37. in Cant.

(b) Germana Fidei , Sprique cognatio est , ut quod illa futurum credit , hes fibi incipiat sperare futurum . . . Dicit ergo Fides : Parata funt magna , & inexcogitabilia bona a Deo sidelibus suis . Dicit

Spes : Mihi illa fervantur . D. Bern. fer. 10. in Pfal. 90.

(c) Beatus vir , qui sperat in eo . Psal. 33, 9. Beatus homo , qui sperat in te . Psal. 83, 13. Qui sperat in Domino , beatus est . Prov. 16. 20. Beati omnes , qui considunt in eo Psal. 2. 12.

(d) Spes innititur Divina Omnipotentia, & Misericordia; de Omnipotentia autem Dei , & Miseri-

cordia tertus est, quicumque habet fidem . S. Thom. 2.2. qu. 18. art. 4.

(c) Spes duo respicit, selicet bonum, quod obinere intendit; & auxilium, per quod illud bonum obinetur. S. Thom. 2. 2. qu. 17, art. 4. Ex duobus spes consurgit, quod quis set Potens, & set Volents dem in exposit. Pla1-9.

(f) Si quid illi impossibile, si quid vel difficile est, quere alind, in quo speres . D. Bern scrm. 9.

in Pial. 90.

(2) Ego Deus omnipotent . Gen. 17. 1. & 35. 11. Dominus , Omnipotens nomen ejut . Exod. 15. 3. Dominus Deus noster Omnipotens . Apoc. 19. 6. Tu dominaris omnium : in manu tua Virtus , & Potentia . 1. Parallp, 29. 12.

(b) Quidni omnia possibilia funt innitenti super eum , qui omnia potest ? S. Bern serm. 83.in Cant.

Scio cui credidi , & certus fum , quia potens est . 2. Tim. 1. 12.

(i) Verbo omnia potest .... De facilitate jam non dubitas ; fed tibi est suspecta voluntas? Plane & voluntatis testimonia credibilia salta sunt ninis . S. Bern. serm. 9. in Psal. 99.

(k) Ego Doninut sanctus vester, creans Ifrael, Rex vester. 1(a. 43. 15. Ego Dominus Deus tuus, Salvator tuus. Ego dilexi te. 1(a. 43.3. In charitate perpetua dilexi te. 15c. 31. 3. Domine, qui amas animas. Sap. 11. 27. Pater Misericordiarum, & Deus totius consolationis. 2. Cor. 1. 3. Qui dives in Misericordia propter miniam Charitatesn suam, qua dilexis nos, convivisscavit &c. Rphcf. 2. 4.

Qual penfiero puó darfi piú confolante di queito, che è, poter dire con verità: So che Dio mi ama con un Amore graudifilmo, e mi vuole un grandissimo Bene (a)? Considerate i Benefizi, che vi ha fatto il Signor Iddio fin ora; e da questi arquite quelli maggiori assai più ch' Egli è dispotto di fatvi (b). Ma non basta : Il Signor Iddio in tauti suoghi della sua fanta Scrittura ha promesso di volervi dare ogni bene, che saprete sperare da Lui (c): E se ha promesso, si puó sorse temere, ch' ei fia per mancar di parola (d) ? Non batta ancora: Non folumente Iddio ha promesso in voce, e in iteritto; ma nella guita, che fi fa tra di noi, ha anche confermate con giuramento le sue promesse (e), e le ha sigillate col Sangue del fuo Figlio (f). E di chi noi dovremo fidarli, fe non li fidiamo di un Dio, che promette, che ripromette, e che giura? Bafterebbe quello ad afficurarci della buona volonta di qualunque Uomo, ancorchè tenuto in toipetto di disleale : e non batterà a cerrificarci della buona volontà del nostro Dio, che

é di fua Effeuxa una infinita Bontà (g)? Rfi, e natate con la volra mente per tutti l'Azel, e per tutti t'Secoli : troverete voi Anuma, che abbia fperato i Dio, e nella fua Speranza fia rimatta delufa? No, che non viè ftata, nevi che vi cira del fig jammai. Niuno ha confidato in Dio, che non fia ftato ajutato nelle fue necessità, e consistato (h).

necellia 4, e coniolato (4).

6. Ecco quanto lia forte 1 noffra spranza nel suoi motivi. Ella proceche con la medefia in la coniona del suoi motivi del proceche con la medefia la la coniona del suoi motivi per la capato solo pero anche in Dio, quanto (6), e quanto posto perchè a cagione della sui infinita Portenza, e Bruta Eggli è degra di effere conorato con una sinditia Spranza; d), lo force conorato con una sinditia Spranza; d), lo force della sui infinita Portenza, e Bruta Eggli e degra di effere conorato con una sinditia Spranza; d), lo force anche certo nella Spranza, perchèè apoggiata all'infalliolitia della Divina Porolate e foto anche certo nella Spranza, perchèè apoggiata all'infalliolitia delle Divina Poromeffe (1) Dalla Santiffma Tinità el Atta nel mio

(a) Dilexit me, & tradidit semetipsum pro me. Galat. 2. 20. Isse prior dilexit nov. 1. Joan. 4.10.
Anima mea, insegnita Detivinagine, redempta Christi imagine, desponsara in side, oh quantum dilesta et 1. S. Aug. Manual. cap. 24.

(b) Pracedenia signa nijerieordie tue que me, antevum nascere, preventrum; é num seciliteri une essisteri un essissificam et de junui sonigoriati tue en oliciorius sem mem adoment, ut in ette tur. Ponine Den neus. S. Ang. Soliloq. cap. 16. Poterit deserve, que tantis Beneficiis prossum est est S. Ambr. ilio. de Jacob. cap. 6.

(c) Sperantem in Domino mifiricordia circumdabit. P(al. 3t. 10. Beneplacitum eft Domino in eit , qui frerant super misericordia ejus. P(al. 146. 11. Clypeus est sperantibus in se. Prov. 20. 5.

qui feeran juper in percental e jus. 124.495. it. 17 peut in fortunean in e. 1704.305. (d) Dus debitor falla est fromittendo S Aug. term. 16. de Verb. Apolf. Facilius est coelum, O terram transfre, quam verba e jus evacuari. S. Bern. ferm. 9. in Pial. 90. Sentite de Domito in bositate. S.B. 1.1.

(e) Abundantius volent Deus offendere immobilitatem confuit fui, interposait jusparandum, ut per duas ret immobiles, quisus impossibile est mentiri Deum, straissimum silatium habeamus ad tenendam proposium spirm, quam sicul anchoram habenus, stutam, ac straam, hebr. 6. 12.

(f) Qui confirmat nos in Christo, & fignavit nos, & dedit pignut spiritus in cordibus nostris . 2. Cot. 1. 21.

(e) Si tibi vir gravit aliquid polliceretur , haberes utique pollicenti fidem ; nec te falli , aut decigi ab illo erederes . Nunc Deus tecum loquitur ; & su mente incredula perfidus Austuas . S. Cyprian, lib. de Mortali

(h) Reflicite stil hominum; & sciente, quia nullus speravit in Donins, & consusta ett. Eccli 2, 21. Quands in se speranti desti illa majestas, que tam studiose monet in se sperari 28. Bera. (erm. 9. in Plal. 50.

(t) Spes certitudinaliter tendit in fuum finem , quafi participans certitudinem filei . S Thom. 2.2. quæil, 18. art. 4.

(k) In to Domine speravi, non consundar in eternum . Pfal. 30. 2. In Domino sperant , non instrucbor. Ptal. 37 st. Si speravere in homine , cadente homine , cadet sper med : Quia in Domino spero , non moveber . S Aug. enar. in Pfal. 35.

(1) Nonfallis in pollicitatione sua Drus veritatis . S.Aug.enat. in Plal.30. Unde spec non confundiurt Quia in Deo pesse est . Idem in Plal.36. Non est dubia spec innina premissensus veritatis avena . S. Betta. serm. . p. in Plal. 90. Battesimo ed autenticata la mia Fede , ed asficurata la mia Speranza , allorchè il Sacerdote mi ha dato l' acqua nel nome del Padre , e del Figlio, e dello Spirito Santo (a) . Sicchè quanto e impossibile, ch' io m' ingauni nella mia Fede , perchè é impossibile, che Dio mentifca, altrettanto è impossibile, ch' io m' inganni nella Speranza, perchè è impoffibile, che Dio mi sia nelle sue Promesse insedele. (b) Sapreffimo noi defiderare di più a rendere la nostra fiducia stabile, e ferma? Consideriamo pur bene la nostra debolezza, la nostra miseria. e viltà. Quanto più fi conosceremo poveri, meschini senza alcun merito, senza un menomo che a potere confidare in noi stessi , più avremo di vigore a sperare in Dio (c) : tenendo la noftra speranza tanto più certa, quanto piú appoggiata alla fola Potenza, Bonta, ed infallibile Veritá della Divina Maestá (d) . Speriamo in Dio solo; e speria mo da lui cose grandi: ma quali cose?

2. Questa è la seconda notizia, che devo darvi : e sperate vi dirò in primo luogo , cofe degne d' Iddio: Sperate da Dio lo stesso Dio (e); cinè la Gloria del Paradito, la Beatitudine eterna (/) . Non vi fi vieta di fperare anche le cofe temporali , che fono oueste : ma ció ha sempre da essere in ordine alla Vita Eterna (g); che questa è il primo oggetto della voltra Fede (h); ed è l'unico voltro ul-timo fine (i), cui la voltra ittella natura v'inclina (+). Pare troppo animosa questa speranza : imperocchè se uno di noi sperasse certo di dovere in breve effer Papa . o Imperatore, di lui fi direbbe, che è sciocco : e perchè sciocco ? Perchè tra l' suo stato, e la Dignità Papale, o Imperiale vi è troppo di (proporzione. Ma vi è sproporzione più assai tra noi, e la Gloria del Paradiso; perchè è senza comparazione assai più, essere Beato nel Cielo, che effere Papa, o Imperatore di quelto Mondo : E pure siamo obbligati sperarla , per-Kз

(a) Tres funt, qui testimonium dant in coelo, Pater, Verbum, & Spiritus Sanctus; Si testimonium kominum accipimus, testimonium Dei majus est. 1. Joan. 5. 7.

(b) Deut non potest mentiri nec potest falli. S. Aug. ferm. 119.de temp. In nullo fallax, in nullo fallax

(c) Diffidire? Magna idipfum ad confidendum facultas, si te arbitraris meritò carere sidendi facultate. S. Chrysoft hom. 20. ad Pop. Ant. Spera non de meritis tuis, non de virtute tua, sed de

mifericordia ejut . S. Aug. in Pfal. 32.

(d) Spet notra tam certa est quast jam ret persella sti; neque enim timemu, premittente Veritate; Veritate enim nec sallere potest, nec sallt. S. August, in Psalt 123. Spe salvi sasti summi. Rom. 8, 24. Quia tumo perseitur in re, ubi nunc proficiendo ambulatur in spe-

Idem epift. 57. ad Dardan.

(c) Banum, quad proprie, of principalitire a Den ference deleman; ett bonum institutum, quad in fruitione is spin abe incuttilit; run enium minus aliquid ferrendum ett de se, quam ti pri; cum non st minor ejus bonitas, per quah bona createure communicat, quam ejus Efinita. S. Thom, 22. 2. quatil, 17, 2st. 2. Quid midi ett in cete le Eu et quad volui fuper terram il Deu ceration ett mid. The principal ett midi. T

(f) Sper est certa expertatio futura beatitudini. S. Thom. 2. 2. qu. 18. att. 4. Satiabor, cum apparuerit gloria tua. Plal. 16 15. In spem vita eterna, quam promist, qui non mentitur. Tit.

1. 2. Ego merces tua magna nimis . Gen. 25.

(g) Quecunque alia bona non debemus a Deo petere, nis in ordine ad Beatitudinem eternam . S. Thom. 2. 2. qu. 17. art. 2.

(h) Per fidem nobil innotefit , quod ad vitam eternam possumus pervenire, & quod ad hoc paratum est nobit divinum auxilium . S. Thom. 2. 1 qu. 17. att. 7. dipuid est cause spei, quia sacie existimare illud est possibile . Idem 1. 2. qu. 40. att. 5.

(i) Habeits snem visum aternam. Rom. 6. 22. Reportantes snem sidei vestra, silutem animarum. 1. Petts. 1. 9. Luis aliut noster est snis, nis pervenire ad Regnum, cujus nullus est snis? S. Aug. lib 22. de Civit. Dei cap. 20.

(k) Vita futura, que promiteitur noste, quis nevit, an vera si? Aut quis venit ab inseri? tut nuneiaret? Sed hono fellu est ad imaginem, & similitudinem Dei. Bonum ergo ejus verum est, & aternum, S. Aug. in Plal. 4, Signatti super net lumen vultus tui Donine. Plal. 4, 7. chè ci èstata promessa (a) : e siamo obbligati fotto pena di peccato mortale; perchè a tanto ci obbliga Iddio con un fuo espresso Comandamento (b). Cosi è, Dio ci comanda a tutti di sperare la Gloria del Paradi(o : e fi puó forse dire . o può neanche immaginarsi questo sproposito, che Dio ci abbia comandato di sperare da Lui una cosa, che Egli non voglia darci?

8. Voi alle volte vi affannate a rivolgere dentro di voi questo dubbio : Chi sa, se dopo aver fitto, e fatto, mi falveró? Chi fa, fe io fia nel numero degli Eletti, e Predettinati? Ah dubbio iudegno! La prima Orazione, che vi è stata infeguata da Gesti Crifto, ed ispirata dallo Spirito Santo, come incomincia? Puer noster (e); Padre nostro, che fei ne' Gieli. Se dunque Iddio vuol effere da voi tenuto per Pidre, chiaro è, ch' Egli vi ricogosce per Figli (d) : e fe fiete fuoi Figli , certo è , dice San Paolo , che fiete aucor fuoi E. redi (e): ed Eredi di che, se noa dell' Eterna fua Gloria (f)? Per farvi ottenere quetta Gloria , l' Eterno Padre ha mandato a posta dal Cielo in terre il suo Unigenito Piglio (e) : e quello voi pur sapete, quanto ha fatto, e patito per voi . Date al Crocifisso un' occhiata, e domandategli, per chi abbia voluto foffrire una si dolorofa, ed ignominiofa Paffione, con ricevere tante Pinghe nella fua Umanità fagrofanta (h) . Ninno penfi, che cio fia ff4to per falvare folamente le Auime buone . Egli ha patito quel , che ha patito , fino a morire in Croce, per falvare aucora li Peccatori (i) . Come non vorrà Egli dun que falvare l' A tima voitra , che gli è tanto cara , e per la di cui falute ha profuio con tanto Amore il fuo preziotiffimo Sangue (4)? Defidera più Iddio di darvi P Eterna fua Gloria . di quello che la detideriate voi tteffi (1). E perchè inta no non vorrete voi sperare di confeguiria è

9. Potreste dirmi, che sapete di non meritarla; e non vi batta perció neanche l' animo

(a) Quit hoc fperare auderet, nife verita: promitteret? D. Aug. enar. in Pl.64. Quare fumus Christiani? Non ad hoc, ut terrenam felicitatem petamus; fed ad illam, quam tunc accipiemus, cum vira ista defieris in P[.62. O Beati! Putanut, erimus & nos fic ? Et quid fu : ut, ut, ibi amut? Mortales, abje Ri, terra, & cinis, Red qui promifit, o uniprtens eft . Si ad not attendimus; Deid famu? Si ad illum, Deus, ett, omnipotent eit.

(b) Querite primum Regnum Dei. Mat 6.2 3. Que furfun fent querite. Col. 2.1. (c) Sic ergo orabitis : Pater noster , qui es in cœlis . Matth. 6. 9. Accepisis spiritum , in quo cla-

mamas ; Abba Pater . Rom. 8. 15.

(d) Quoniam autem eftis fili , mifit Deus fpiritum Filii fii in corda veffra .Gal. 4. 6. Ipfe fpiritus teilimorium reddit , quod funus Filii Dei . Kom. 8. 16. Filii Dei funus jam per gratiam , per fidem , per Sacramentum , per Sanguinem Christi , per redemptionem Salvatoris. D. Aug.letto. 64 de Verb. Dom. Videte qualem Charitatem dedit nobis Pater , ut Etlit Dei nominemur , Frinus . 1.Jo.3.1.

(c) Si Filii, & haredes; haredes quiden Dei coheredes autem Christi . Rom. 3.17 Scientes, quol 4 Domino accipietis retributionem hereditatis . Coloff. 2.24. Filit Det estis per fiden ... fecundum promifionem heredet . Gal. 2. 26. Nunc Filit Dei fumut ; & nondum apparuit . quid erimut , feimus , quorian cun apparuerit, finiles el erimus, quoriam videbimus eum , ficatt ett . 1. Jo. 3.

(f) Gloriamur in fpe Glorie filiorum Dei . Rom. 5. s. Ut fizzit , que fit fpet vocationit ejut , &

que divitte gloria hareditatis ejus . Ephes. 1. 18. Haredes regni . Ja 2.5. Vita aterna haredes 1.Pet. 3.22. Non inaniter Filii , sie enim haredet Dei , ut ipse Deut sit hereditat nottra . S. Aug. ser. 13. de V. cb. Apost. Id certisime sciat , quod possisso Regni coelorum tibi promissa est . Idem lib. de Salut. Docum., vel alius cap. 28.

(g) Sic Deus dilexit Mundum , ut Filium fuum Unigenitum daret, ut omnii, qui credit in eum, non pereat ; fed habeat vitam eternam . Joan. 3. 16. Filium fuum Unigenitum mift Deut in Mundum , ut

vivanusper eum . 1 Jo. 4. 9.

(h) Quid funt plage iffe in medio manuum tuarum ? Zach. 12. 6.

(i) Pro quibus mortuus eft ? Nunquid pro justis ? Paulum interrog : Etenim Christus pro Impile motuus et . Rom. g. 6. Sant. Aug. in Plat 96. Christin pro peccatis no tris mortuus et , ju tus pro injuitis . 1. Petr. 2. 18.

(k) An pro nihilo Deut habet honinem , propter quem mori voluit unicum fuum? S. Aug. in Pial. 143. Inpius crat , & mortuut eff pro te . Securui eifo , accepturum te vitam ejus , qui pignut habet moriem ipfus . Idem in Pial. o6.

(1) Cupit etiam notentibus subvenire : desiderat misereri peccanilus , corrigi peccatoret , qui in visam , non in mortem a principio conflituit hominet . S. Aug. term. ;. de Verb. Dom.

di fpetarla. Ma non avvertite il diabolico me a Figlio del Padre Eterno; e se l' ha meingauno? Quando Iddio vi ha comandato di sperare la Gloria del Paradiso, ei sapeva beniflimo, che Voi da Voi Heffi non potrefte mai meritaria; e mulladimeno vi ha voluto comandar di sperarla . Perché ? E perchè Egli ha promesso di darvela (a) ; e perchè , se nou pojete meritarla Voi , l' ha meritata per Voi Gesú Cristo (b) . Questo fu il bel pensiero , con cui S.Bernardo ributtó maravigliofamente una fimile tentazione . Gli diceva il Demonio : Ecchè , o Bernardo ? Tu speri il Paradifo? Tu che fei una si miserabile creatura? Dove hai tu tanto merito da potere sperare una tanta Gloria? Ma il Santo che rispofe ? Non altro , fe non quello , che dovete rifpondere in fimili cimenti anche voi : è vero', ch' io fono iadeguissimo del Paradiso. E' vero , che non lo merito , nè potrei giammai meritarlo: ma ció nulla ottante lo spero, perchè è infigita la Bontà , infinita la Carità , infinita la Mifericordia d' Iddin (c) . Lo spero perchè Gesù Crifto l' ha meritato per me. Gesit Cristo non avea bisogno di meritare il Paradito a fe lleffo, che gli era dovuto, co-

ritato con la fua amara Passione, ha Iasciato tutti i suoi meriti a me (d) . Cosi dovete dire anche Voi . Spero la mia eterna Salute ; e la (pero , non per i meriti miei , ma per i meriti di Gesti Critto . Si . la fpero, non per qualche mia virtů; ma per la misericordia d' Iddio (e).

10. Ma tal'uno dirà: i Santi avevano bel dire,e bel fare, perchè erano Santi ; ed io ho commesso molti peccati, e peccati gravi. Non importa, io vi rifpondo; ciò, che è fatto, non li può fare, che non sia fatto. Se avete peccato , Voi dovete (perarne il perdono da quel Dio , il quale più si pregia di esfere Misericordioso, che di ogni altro suo Attributo (f): imperocche da quan to in quá volete. Voi tare più grandi le vottre colpe di quello fia grande La muericordia di Dio(g)? Non fapete, che nod v'è iniquità ne per numero, ne per gravezza si enorme, che Dio non abbia promesso di perdonare a chi se ne pente di vero cuore (h)? Non sapete ancora, che a dissidare della Divina m féricordia,voi vi fate immitatore del disperato Caino, che andava attorno a gridare: Non vi è più perdono per me (i) ? Per avere il per-

(a) Tria funt, que se roborant cor meum, ut nulla me penuria meritorust, nulla consideratio propria vituatis , nulla affimatio culestis Beatitudinis ab altitudine frei me dejicere posit . Tria confilero in quibus tota spes mea consistis; Charitatem adoptionis, Veritatem promissionis, Potestatem redditionis. S. Bern. ferm. 2. de fept. Pan.

(b) In from erigimur, fidentes Deum nobis propter Christum propitium fore . Conc. Trid. fefs. 6.

de Jutlific. cap. 6.

(C) Murinuret , quantum voluerit , înfipiens cogitatio mea dicens : Quis es tu? Aus quantă cif illa Gloria ? Quibufque meritis obtinere illam fperas? Et ego filucialiter respondebo : Scio , cui credidi , & certus fum , quia in Charitate nimia adoptavit me ; quia verax est in promissione ; quia potent est in exhibitione . S. Berg. ferm. 3 de fept. Panib.

(d) Fateor, indignus fun regno coelorum, sed duplici jure obtinens illud Dominus meus, Hareditate Patris , & merito Paffionis ; altere ipfe contentus , alterum mihi donavit . Surius in Vita

D. Bern.

(e) Promissionis Dei talet arrhas accepimus; tenemus mortem Christi. Quis mortuus est? Unicus Patri . Pro quibus mortuus est? Pro impiis . Erigat ergo se humana fragilitas : Non dicat , non ero . Qui promise , Deut eft . D. Aug. in Pfal. 148

(f) Quod feciffi , etiamfi nolueris , erit . S. Aug.hom. 27.ex 50 Deus miferationum tu es . 2. Eide. 9. 27. Miferationes ejus fupra omnia opera ejus Plal. 144. 9. Non defecerum miferationes ejus. Ihren.

3.22. Quis intelliget mifericordias Domini ? Pfal. 106. 42.

(g) Ne intuitu facinorum tuorum nimiam incurras tristitiam , erigam te ; respirabis , inquit Doninus, in bonis meis, qui de tuis confunderis malis, dum me benigmorem, quam te culpibiliorem invenies . S. Bern. ferm. 11. in Cant. Si multa funt tua peccata, ne desperes ob multitusinem . Ubi enim abundavit peccatum, superab undavit gratia . S. Balil. Conc. exhor. ad Baptif.

(h) Nunquid voluntatis nea off more impis, dicit Dominus, & non ut convertatur a viis futs, & vivat? .... Noto mortem morientis : revertimini , & vivite . Ezech. 18. 23. 32. In pietus impii non nocebit ei , in quacumque die conversus fuerit . Ezech. 33.12. Si fuerint jeccata vestra, ui coccinum, qua fi nix dea ibabuntur . 112. 1 . 18. Sperabunt constanter , mutum peccatum effe tam abo ... inabite , quod poe nitentia, & voluntate emend andi non deleatur . S. Brig. lib. 3. Revel. cap. 24.

(i) Dixitque Cain ad Dominum : Major est iniquitas mea , quam ut ventam merear . Gen.4-13.

dono de' Vostri peccati, basta; che ne abbiate un vero dolore, e che confidiate (a).

11. Qui sta il Punto, direte Voi. Oh se potesti avere un vero Dolore ! Se potesti averlo, allora si spererei. Ed è bensi quest' isteffo Dolore, che dico, dovete sperare da Dio: Intendetemi. Quando Iddio ci ha comandato di sperare la nottra eterna Salute, ci ha altresi comandato di sperare i Mezzi, che fanno di bifoguo per confeguirla; perchè fenza i mezzi non fi va al Fine (b): Ma ficcome non deve iperarti l' Eterna Salute, che folamente da Dio; così ancora non devono sperarsi i mezzi, se non che coll'ajuto d' Iddio (c). Ora te per avere un vero Dolore, vi fi richiede un ajuto particolare d' Iddio (d); fappiate, che Dio non vi rifiutera mai quest' ajuto, quando che Voi lo vogliate (e) . Defiderate Voi quel Dolore de' Voilri peccati, che vié necessario ad averne il perdono? Se così è: a che dibatterii d'animo. Quest' istesso buon

desiderio, che avere, è un ajuto di Grazia particolare, che vi da Iddio (f): e se Dio vi dà la Grazia di desiderare il Dolore, perchè temete, non ve la voglia poi anche dare per attualmente dolervi (g) f Per questo il Signore vi mantiene in vita ; perchè alla Penitenza vi afpetta (h) ; e fe vi afpetta , mentre E. gli fa, che Voi da Voi (tessi non siete b uoni di farla ; quest' è ben segno , che vuole aucora con la fua Grazia ajutarvi. Quand' anche pertanto avette sulla Coscenza tutti i peccati del Mondo, Voi dovete sperare da Dio la Grazia di averae Dolore, e col Dolore la Grazia di averne il perdono, e col perdono la Crazia di arrivare a (alvarvi (i).

12. E'vero, che per l' Eterna Salute, oltre il pentimento de' peccati commelli, è neceffaria eziandio l'emendazione a non commetterne pin(4) . Ma questa medesima emendazione è una anche appunto di quelle coie, che dico dovere sperarli da Dio (7). Vi sará

(a) Desperando dixit Cain: Major est iniquitas mea; sed abste: Major est enim Dei pietat, quam quevit iniquitas, S. Bern. serm. 11, in Cant, Vult tui misereri Deus; sed se post peccatum te viderit hu nilem , & contritum . S. Bafil. Conc. 8- in Pial. 22.

(b) Qui vult Finem , ex necestitate vult etiam ea , fine quibus Finis effe non potett . S. Thom. p. 1.

Quail. 19. art. 3. (c) In quantum speramus aliquid, ut possibile nobis per Divinum auxilium, Spet notira attingit ad

ipfunt Deum , cujus auxilio innititur . D. Thom. 2. 3. Qualt. 17. art. 1.

(d) Si quis dixerit, fine praveniente Spiritus Santti inspiratione, atque ejus adjutorio hominem posniere poffe ficut oportet , ut ei justificationis gratia conferatur , anathema fit . Cone. Trid. Seff. 6.

de . uftif. can. 3. (e) Deus vult omnet homines falvos fieri . 1. Tim. 2. 4. Sed non ita vult , ut nolentes falventur . D. Ambr. ibi. Gratia nulli deest , fed omnibus , quantum in fe est , fe communicat . D. Thom. in

cap. 2. ad Hebr. Lcck. 2. (f) Id non tibi tribue; fed illum lauda, a quo accepisti, & a quo speras persessionem; cui gratias age , quia inchoavit . D. Aug. enarr. in Pial. 149. Quoniam ex ipfo , & per ipfum , & in

ipfo funt omnia Rom. 11.36. Poententi e primum principium est operatio Dei convertentis cor. S. Thom. 3. p. Quæit. 85. art. g.

(g) Tofe , ut velimus operatur incipient , qui volentibut cooperatur perficient . Propter quod ait Apo-Holus : Philipp. 1. 6. Certus fum , quoniam qui operatur in vobit opur bonum , perficiet . S. Aug. Lib. de Grat. & Lib. arb.cap. 17. Deus eif enim,qui operatur in vobis & velle , & perficere. Philipp. 2. 13. (h) Proprerea expectat Dominus, ut mistreatur veffri . Ifa. 30. 18. Ignoras , quoniam Benignitas

Dei ad Poenicentiam te adducit ? Rom. 2. 4. (i) Debet homo a Deo sperare auxilium . Quo modo terra de cœlo expellat lucem , & pluviam ; se

homo a Deo Mifericordiam, & Veritatem . D. Aug. Enarr. in Pfal. 46. Effundite coram illo corda veffra . Pfal. 61. 9. Deprecando , fperando . D. Aug. in Pfal. 61. In te fperavi , Domine . Pfal. 30. 2. Nihil falubrius , mihil utilius . S. Aug. ibid.

(k) Quiefeite agere perverfe . Ifa. 1. 16. Derelinquat impiut viam fuam . Ifa. 55. 7. Qui confeffu fuerit feelera fua , & reliquerit ea , Mifericordiam confequetur . Prov. 28. 13. Ille l'oenitentiam digne agit, qui sic praterita mala deplorat, ut futura iterum non committat . S. Isidor. Lib. 2. de Sum. Bono cap. 13. Ad dimiffionem precati requiritur , quod affeltum peccati homo totaliter dimittat . 5. Thom. in 4. Dift. 17. Quart. 2. art. 1.

(1) Inter allus Poenitentia est motus Spei, quo quit fub fpe venia confequenda affumit propositum emenphi di uno di Voi, che fi va così lamentando: Sono più anni, da che io cado, e ricado nel tal peccato. Vorrei emendarmi, e non effer più quel, che fui; ma non fon più che fare; nè come fare; e non poffo. E fa! Che dite, vi ferida Sant'i Agoltino, che dite a Ispantuato, e di invecchitato nel Vizio ! Confolatevi, che vi per Voi tuttavia buona fiperanza, e di cemendarei, e di rifarcire il tempo perduoto (h). Quando vi pare appunto, che fai caio più disperato. allora è, che più dovete manche il con Aisuro (h). Quando vi pare appunto, che fai caio più disperato. allora è, che più dovete manche il con Aisuro (h).

13. Sarete Voi forfe il primo, che fiafiliberato da' (noi mali Abiti: Chi era un San Matteo? Un San Paolo? Un Sant' Agoffinos Un San Cipriano? Un Sant' Anastaño? Chi era una Santa Maddelena? Una Santa Pclagia? Una Santa Margherita da Cortona? sti-

mate forfe, che foffero fin dalla tenera età vaghi fiori di Santità ? Udite: San Matteo era un Ulurajo, ehe non ecrcava, che d'arricchirli co' suoi ingiusti guadagni (e). San Paolo era un Giudeo , bestemmiatore , e persecutore della Chiefa di Critto (f) . Sant'Agoffino era un Erctico, immerio nelle ditonella fino agli occhi (g), Li Santi Cipriano, ed Anastasio erano due Siregoni, che avevano data l'Anima al Diavolo (h) : e nulladimeno fono divenuti Gran Santi. Cosi parimente Santa Maddalena, e tante altre, erano Donne Peccatrici del Mondo: e pure fono divenute a G sú Crifto dilettiffine Spofe (i). Una infinitá di fimili Elempj in Uomini, e Donne ci fommiaiftrano l' Ecclefiaftiche Storie, esemplari per noi ad iscuotere le Pusillanimità col coraggio (4) . Potrefte dirmi : Come hanno effi fatto a mutarfi di si gran Peccatori in sì gran Santi? Ma sapete come siansi convertiti,

emendandi . S. Thom. 3. p. Qu. 85. art. 5. Spes attingit Deum, fecundum quod ab ipfo provenit adaptio Bmi . Idem. 3. 3. Quælî. 33. art. 6. (a) O komo, quicumque attendit peccata tua, cur & Omnipotentiam cœleilis Medici non attendit?

S. Aug. ferm. 58. de temp.

(b) Neme aninum despondent; etiams multo consumpto tempore nihil essecrit . Licet et wel parve tempore tantum essecre, quantum ne priori quidem tempore . S Chrysost in Epilt 1. ad Thessal.

(c) Quando in naziman inopian incideiri, ¿moc in foren maxime. Idem în Pils. 117. (d) Sunt, qui confiderantes inbecilitatem propriam, defeiunt d'obranutur a publicaimentes fairi, tu ; non cegitantes de adjustrie diffinia, S.Bern, ferma, în Pial-90. Qui habitat in adjustrie diffini, în prescliture Dei cuit commorditur. Pial, 90. 1. In Dei auxilio femifinam from culteare, "Or expresse coma deben; Deu cuit, mi fill iliq in Gertie definieris, ficut cepit pout homm, i fill iliq in Gertie definieris, ficut cepit pout homm, i fill iliq in fait.

perficie. Cout. Trid. Seff. 6. cap. 13. de Justif. Nolite itaque amittere confidentiam, Hebr. 10.35. (c) Vidit I-ful hommen fidence in telenio , & air illi: sequere me : Matt 9. 9. Italoni lucris petunias augentem . S. Greg. hom. 24. in Evang, ne destitentem a pricalofo officio vocas , & car

mediis ipsum evulsis malis, S. Chrysost. hom. 31. in Matth. ut ostendat, nullum debere desperare salutem. Lib. 1. Comment, in Matth. eap. 9.

(4) Meißhemm fei, O perficuter, O contenditifur, 1. Tim. 1. 15, Supra modum perfipuelar Ecclosian Dei, O expanymbam illum, O perficieban in Judaijno. Gal. 1. 13. Sed Miferieredean Dei confecutu in. 1. Tim. 1. 3. Zuit defigeres ultra pro magnitutte cujuillese criminis; quandepidem Saulum andies, adhus frisoniem nimarum, O cedis, fubite fallum vas electionis? S. Beru. fer. 1. in Coaverlé. S. Pauli.

(8) Coni: fai ister Manicheu novem anni: S. Aug. Lib. de Morib. Eccle. cap. 16. 17. Câmantat fréibie encapifentie y évareare libidies. I dem Lib. J. Contefit. Cap. 1. Unam habem non legitino conjugie cognison. Ibid. Lib. 4, cap. 2. Ditigentia, S. tutio Aquatus matum cre-wite Ecclefa: 2 thui Denimu planam delti y aemagis magifine, (Shrito adjunate y det in diem.

Ecclefia Det argebatur . Possidon.in ejus Vita esp. 13.

(h) Cyprianus, primum Magus, poitea Martyr, in Lect. Offic 26. Septembr. Sic Anaflafius ap. Bolland. 22. Februar.

 (i) Meretrixilla, qua pedes Domini lachrymis lavit ubi prius frontesa erat ad perdittonem, pa, frea frontesor salta est ad salutem; & audire meruit, quod ei omnta sueruns peccasa remissa. S. Augserm, s. 8. de Temp.

(k) Mutor achue poter amus invenire, qui post institua crinina, poenitentiam agentet in se Dei Misericerdiam provocaver unt; E non ad pejorem, sed etiam ad meltorem statum transierunt. Sed come emendati, come faliti all' auge della Santità , quantuagne fossero peggiori forse di voi? Hanno (perato in Dio : e chi spera in Dio, è ajutato da Dio: e coll'ajuto d' Iddio tutto fi puó (a). Se dunque fi sono emendati de' loro Vizi, e fi iono falvati tanti aliri Peccatori, come voi; e peggiori anche di voi; perché nou potrete emendarvi, e falvarvi anche voi (b) ? Volete, che vi dica, perché nou vi fiate fiu' ora emendati? Perchè non avete (perato da davvero in Dio. Sperate in Dio . Mio Dio , confido in Voi , nella Vo-Atra Mitericordia , nel Vottro Ajuto per i meriti del mio Signore Gesú Critto (c): e Dio vi dà parola nella fua Santa Scrimura, che vi emendarete, e vitalverete (d).

14. Sebben the non è già che io voglia dire con quelto di ficrare talmente in Din, che non ifa anche necessaria la cooperazione dal canto voltro; perché soltanto rettamente si puri dir di sperare, quanto si viene a operare (c). Il Consasino, che spera di fare una bouna ricolta , l'avorati! Mercante, che spera

di far guadagnifi applica al negozio; e cost de. ve fare anche il Criffiano ; in che modo ? Attenti alla terza Notizia , che mi rimane a darvi, Come si debba sperare in Dio. Vero è, effere ufficio della Speranza , l'aspettare , e defiderare quel Bene , che ci è itato promeffo (f). ma è altresi ufficio suo, l'adoperare que' Mezzi, che ci fono ordinati per confeguirlo (g) . Onde se voi volete solamente aspettare, e desiderare di emendarvi ; afpetiare , e defiderare di falvarvi, feuza fare quello, che vi è necessario; certo è, che siccome ogui vottra Fede, così anche ogni vostra Speranza w fard inutile, e vana (h). Voi avere bifogno, Uditori miei, d' approfittarvi di quest' avvilo; perché qui è per lo più, che si manca.

15. Voi vi peufate, che la voltra eterna falute debba effere un' Opera folamente d' Iddio: ma ri fia noto, che ha da effere anche un' Opera voltra (1): imperocché nou vi fi é data la Libertà dell' Arbitrio, acciocchè tenendola oziofa, non ve ne fervitate di niente; ma affinchè la tenghiate in opera a fare

hec sufficiant, ut agnoscamus, qued Deus & nobis paratus set Misericordiam largiri . D. Aug. ferui-

(a) In te spotwarms Pares notifi: spotwarms , & likewist en; & nn spat cinsta. Phil. st., 2si spotm in Domino, massium sprincialcum; andudabum, & nn descient. Is, 40. 27. 2si spotm in Domino, spatialcum, Prov. 29. 25. Adjuvable; spotmatic in p. Piel 36. 40. 2pare ! Zibu meriti ? Audi. Zibi spreavrant in vo. Dulcit casp et antanna sprincip in refragabilit. D. Bern, termy, on Phil. 50. 0mm sprincip case, usine confortat. Philippon 13.

(b) Incipit tiki dicere Drau: Tu son pries? Quanto ille paeth? Quanto alter ponut? Nanquid net edicative? Nanquid infermior? Ego, inqui, multun peccavi. Namerantur ettiam, qui multun peccaverunt; \text{See amplius Dram amaverunt. Exempla ergo iniquaram, qui converses sunt minum, cogita. Ille quam obriplus fuit, quam selentara! Nodo quantod Des fervis? Et eu clama

ad Deum . D. Aug. Enarr. in Pfal. 119.

(c) This dertillior eff pauper; orphane ru eris adjuser. Pfal. 10, 14. Dun .meu adjuser metu; of feerade in eum. Pfal. 17, 3. Vivificakis me, som quia ego merai, fod quia tu nifereris. D Auge, in Vfal. 144. Omnii fpei, of tosius fiducie certitudo mihi est in preteiro fanguian esiu, qui esfulu est proper net; O proper notram falutem. In tiple respire, of to in tiple confide. Idem Lih. Medils. cap. In quaesmurge dei invocaver net, e greaden et; melificakis in auma mae strutum. Pfal. 137. 3.

(d) Erit this anime true în fulurem, quia în me hațuitiț țelucium; air Dominus Jet. 39. 18. (c) Unsfiguițe teatum figrate; quantum espertur. D. Grego, hom. 12. în Evang, Feutras fiprate, qui contempta fuo Gratiam a fe reșellit, de figon fuam prepiu evacuat. D. Bern. letm. 1. în Pfal. 90. Cupilitat un erectum facit mencateur tranşte marie; d'ope ferilitatia agriculeuru laborat fuffa-

ratur. D. Bassi. com., in Pial. 1. (f) Reierna esseupifeite, eterna expessar, Christiani estic. D. Aug. (cr. 19. de Verb. Dom. (g) Aug. ad l'inem junt necessaria, nequajuam som resistienda. D. Glem. Alexandr. Lib. 6.

Ström.
(h) Fidem, & Spem Apotheliu appreba., Gal. 5. 6. que per Charitatem operatur. D. Aug. Lib. de Spit. & Lit. cap. 3a. & Cerm. 16. de Verb. Apoth. Fidem, & Spem tenete; fed cum ditellione Vettram finger fluurem operatumin. I dem (term. 73. de temp. Sicus librate bana figer. & Cerefic.)

ita decipit perversa Spet , cum quis perverse site ficurus . Idem serm. 81. de Verb. Dom.

(1) Restas tamen lusta cum carne; restat lusta cum Mundo; restas lusta cum Diabolo . D. Angferm.

quel , che si deve (a) . Iddio mi ajuta a fare : stro anche Voi col resistere alle tentazioni , e l'Ajuto é fuo ; il fare e mio ; perchè fon io quello, che ha da fare, tè che fo (6). Tutto è Dono, Grazia, Misericordia d'Iddio; ma per il concorfo della mia volontà il tutto è auche mio (c). Deve perció sperarsi, che Dio ci darà tutto quello, ch' Egli ha promeffo, ma devono anche da noi adempirfi le condizioni, che Dio ha posto alle sue Promesse. Sperate, dice Iddio, sperate da me il perdono de' vostri peccati; io vi perdonerò, si, ma purché abbiate un vero dolore di avermi offeso (d). Sperate, die Egli ancora, sperate da me la Grazia del dolore, ed io ve la darò, sí; ma voglio che me la domandiate (e), e che anche voi vi applichiate a confiderare il gran male, che avete fatto a peccare (f). Sperate, Egli siegue a dire, sperate da me la Grazia di emendarvi: e di quefla Grazia io vi afficuro; ma a condizione, che alla mia Grazia cooperiate dal canto Vo-Tom VII

mortificare le Vostre Passioni, e suggire le occasioni (g). Sperate da me il Paradiso : io ve l' ho giá apparecchiato, e ve lo daró; ma a patto, che operiate bene per meritarlo. Con la mia Grazia vi affifteró; ma con l'ajuto della Grazia voglio, che vi affatichiate a fare le Opere buone (b).

16. Ecco in che consiste il buon uso della Speranza Criftiana - Egli é nello Sperare - ed anche insieme degnamente operare : Sperare la Vostra Salute da Dio, come se tutta dovesfe dipender da Lui: ed operare Voi ancora in tal guisa dal canto Vostro, come se tutta dipendesse da Voi (i). A Voi s'aspetta di fare quel , che si deve; e sempre con una tal cautela, che non mai confidiate in Voi stelli per niente, e fiffiate la Speranza in Dio folo; come che é solo Iddio, che può con la sua Gra, zio ajutarvi (4). Ma veniamo al fecondo Punto; e meglio capirete il buon uso della Spe-

ferm. 16.de Verb. Apost. Viriliter agite , & confortamini . I. Cot. 16. 3. abundantes in opere De.

mini femper . 1. Cor. 15.58.

(a) Si quis dixerit , Liberum arbitrium , veluti inanime quoddam , nihil omnino agere, merequo paffive fe habere, anathema fit . Conc. Trid, Seff, 6. de Justif. can. 4. Ad arbitrium pertinet vecantem audire , & credere ; & ab eo , in quem credit , adjutorium postulare . S. Aug. Lib. de nat. & Grat-

(b) Non enim adjuvari potett, nifi qui etiam aliquid sponte conatur. Nemo adjuvatur, f ab illo mihil agatur . S. Aug. Lib. 2. de Peccat. Merit. cap. g. & En arr. in Pfal. 78. Repofita est mihi corona Justitie . 2. Tim. 4. 8. Corona mercet est ; fed in mercede tu nihil agis ; in opere non folus agis . Corona tibi est ab ipfo ; opus a te , fed non nifi ille adjuvante . Idem hom. 14. ex 50.

(c) In patientia veffra poffidebitis animas veffras . Luc. 21. 19. Non effet Patientia tua , nifi ibi effet Voluntas tua . In Patientia veffra , inquit , Sed unde Veffra ? Noffrum est , quod , illo dante , fit noifrum . D. Aug. hom. ex 50. Quoniam ab ipfo Patientia mea . Pial. 61, 6. Quod Dei munus eff , noffrum etiam eff propter arbitrium Voluntatit. Idem Lib. 1. Retract. cap. 22. Noffra vult effe merita , que funt eius dona . Trid. Seff. 6. cap. 16.

(d) Convertimini ad me in toto corde veffro , in planttu , & fietu , Joel. 2. 12.

(e) Petite . & dabitur vobit . Omnit enim , qui petit , accipit . Matt. 7. 7. (f) Tibi foli peccavi, & malum coram te feci . P(al. 50. 6. Scito, & vide, quia malum, & amarum eff , reliquiffe te Dominum Deum tuum , Ict, 2, 19. Recogitabo tibi omnes annos mees in anaritudine anima mea . Ifa. 28. 15.

(g) Refiftite diabolo . Jac. 4. 7. Post Concupi Centias tuas non eas , & a veluntate tua avertere . Eccli, 18. 20. Ne tibi placeat malorum via . Fuge ab ea , nec transeas per illam . Prov. 4. 14.

(h) Declina a male, & fac bonum . P(al. 36. 27. Spera in Domino , & fac benitatem . P(al. 36. . Promiffim quidem ex Mifericordia ; fed jam ex fustiria perfolvendum . D. Bern. Tract. de Grat. & Lib. Arb. Spet certa est; ut qui fperat , faciat etiam bona , que poteit , fine quibut non poteth obtinere coeleitia . S. Brigit. Lib. 2. Revel. cap. 27.

(i) Domini est falus . Pfal. 3 . 9. Tantummodo in me auxilium tuum . Ofe. 13, 9. Vana falus hominis ; in Deo faciemut virtutem . P(al. 59. 13. Quod exigitur , in hominis ; quod offertur , in Dei off potestate . D. Aug. Lib. de Prædest. Sanct. cap. 11. Spes dicitur ex meritis prouenire , quantum. ad rem expellatam; quatenut aliquis sperat Beatitudinem se adepturum ex Gratia, & Meritit. Ipse autem habitus fpei non caufatut ex meritis , fed pure ex Gratia . D. Th. 2. 2. Qualt. 17. art. 1.

(k) Nos ea facimus , & Deus facit , ut nos facinmus . D. Aug. Lib. de Prædelt. Sanet. cap. 11.

ranza Criftiana nella spiegazione, che vi da varsi (c). Sono gli Accidiosi, ed i Lussuriosi rò dell' Abuso.

#### Secondo Punto .

17. Si abufa della Speranza in due modi , che fono, uno per Difetto, a sperar poco; l' altro per Eccesso, a sperare troppo. Chi spera poco, la sa da Pusillanime, ovvero da Disperato: Chi spera troppo, la sa da Prefuntuofo. Vediamo praticamente e l' uno , e Paliro . Chi è primieramente , che fperi poco ! Spera poco in Dio, chi effendo trato animofo a peccare, fi perde poi d'animo, e ftima di non potere far Penitenza; di non poter vivere da buon Criftiano, nè di star faldo in una Visa divota, nulla pensando che tutto fi pun coll' ajuto d' Iddio (a); e tutto è facile a chi crede, ed aspetta l'eserna Gloria del Paradifo (b) . Spera poco in Dio, chi si tiene come riprovato, ed abbandonato da Dio con quetta falta opinione, che più per lui non vi fia ne Mifericordia per il perdono de' fuoi peccati, ne Mezzo per emendarfi, e falordinariamente, che meno sperano in Dio. e diffidano dell'Ajuto Divino a perfettamente emendarfi . Per qual cagione f Effi danno in una specie di disperazione, che non vi sia rimedio all'emendazione, per feguitare più sfrenaramente a peccare (d): e ciò fi vede nell' esperienza, che in costoro un peccato non aspesta l'altro, e disperano di uscire dal Vizio, per immergersi maggiormente nel Vizio, e darfi in preda ad ogni forte d' Iniquita (e) . Spera poco in Dio , chi ne' fuoi bifogni non fi cura di raccomandarfi a Dio. quati che Dio o non possa, o non voglia ajutarlo: ovvero dopo efferfi raccomandato per qualche giorno, ti thanca, e non preza più: quali che per lui non vi fia più Orazione, che vaglia, ne fia Iddio per avere orecchie ad efaudirlo (f).

18. Ma questo sperar poco in Dio sapete Voi, che peccato sia? Egli é un peccato contro lo Spirito Santo (g); perché si oppone alla sua tinsinita Bonta; un peccato, che è l'a-

Dicit aliquis: Ergo agimur, non agimus. Respondeet immo & agis, & ageris: & tunc bene agis, se abono agaris. Idem (cr. 14. de Verb. Apolt. Bons opers som Dei manera; quia vero sunt cum nostre Voiuntais assum, nostre som merita. O. Bern. Trac. de Crat. & Lib. Alic.

(a) Paçillanimitas ett, cum quis recufst ad id tendere 9 quod ett fue potentie commensfaratum.
S. Thom 3. 2. Quath. 13, 2n. 1. Depratio proventie est mind efectione, que quanto in affella kominis deminatur, videtur ei, quod nun,uam possi ad aliqued bonum relevari. Ibid. Qualt. 20, 217.

(b) Onnia levia propter spem , cum quis suspexeris immortalia pramia . D. Chrysoft. hom. 24in Matth.

(c) Palfa opinio est , quod peccatori petenti veniam Deut deneget; vel quod peccatoret ad se non convertat per Gratiam justificantem. Him motus de sperationis, qui se habet consormiter huic excistimationi, vistossari e, 4º peccatum. D. Thom. 2. 2. Quest. 20. 21. 1.

(d) Visites weem desperantis ad augenda pec aña: Jam simpit, dammanda jun: Quare non fais, quidqui visit despera y neces y fed util destriptura vi. Excch. 32, 11. Nole materni mpit is fed ut impita convertatur. & wordt. D. Aug. Entert. in Pial. 144. Jam null: nobis spec, qued peccata commiß profit signific: Impleamu ergo hajut temperit volupeatem; faciamus, quidquid dieut, estimate from temperature.

(c) Deferations Acidia generatur, & en Lunvita. D. Thomn 1.1. Quell. 20 art. 4. Qui disc. ment Differational 50 femonium: post cognitainmen north sibma, & wanyifiyae provintamen conta fin mild salmus. Jec. 18.1.1. Deferance shmetipse tradiderunt impudicatio, in operationem immunditie ammit. Ephel. 4. 19.

(5) Multi laugueftant in vende, & in moitute flux conversionis ferventer erast y pethea languide, optica freigide. O negligenere; Sed non deficientui 3 Deur enim, quad concessivare ett, evi digirer, una aufer. D. Aug. in Plal. 66. In hec Spet maxime compistite, ut, qui datum una acceperima. mittime deforerman. Lisp passiulum disferer, uno deretinquit sperantesi in se. D. Chryfolt. in Ptal. 139. & Plal. 146.

(2) Centra Spiritum Sandhum, que seccata dimitrature, verbum valde malum, five cogitatione, for itinguals additi, qui ficantum duritiam conti ful inhaliturat fibi irum; Rom. 1, 9 Met integration premitentia mon histor remifiscum, D. Aug. fer, 11, de Verb. Dom. 2, de deferrant, fe fuficiant, ut est spiritus Sandhu vifiares no pytit. Idem hom, 17, ex 3,0

biffo di tuttti gli altri peccati (a); e che getta l' Anima nell' ultimo suo esterminio (b). La rovina di Giuda onde credete Voi procedesse? Forse dall' avere tradito il suo Divino Maeftro ? No , dice Sant' Agostino (c) : Un peccato era quello , di cui ello con una lagrima avrebbe potuto ottenerne il perdono; ficcome l'ottenne ancora San Pietro . Tutto venne il suo male da un mancamento di Speranza nella Misericordia d' Iddio . Oh s' egli avesfe sperato! Ei sarebbe una stella del Cielo; e per difetto di Speranza egli è un tizzone d'Interno (d) . Non vi lasciatte però giammai pervertire da una tentazione si perniaiofa o Fedeli miei . Per quanto fiate peccatori , sperate fempre nel Vostro Dio(e);e se viene il Demo. nio a volere imbrogliarvi ne'Mitteri della pre. destinazione; o a rappresentarvi la difficoltá della Vostra salute per i Vostri commessi peccati; ditegli, che al fuo dispetto volete sperare nella Misericordia infinita d'Iddio, e che perderete prima la Vita, che perdere la Speran-

za ( f ):e che, se siete senza meriti Voi, si sono applicati per Voi tutti i Meriti di Gesú Crifto (g). Avrei varie belle cose ad eccitare in chi spera poco sentimenti di confidenza;ma perché fo, che nel Mondo più tofto comunemente fi fpera troppo, mi rivolgo all' altro Abufo.

19 Due forti vi fono di Cristiani , che sperano troppo. Alcuni (perano troppo in fe tle ffi; ed altri troppo sperano in Dio . Spera troppo in le stello, chi presume di poter sare il bene, e schivare il male con le sole sorae del fuo Libero Arbitrio, fenz'avere più che tanto bisogno degli Ajuti d'Iddio (h). Ed in quetta classe sono d'annoverarsi tutti coloro, che quando hanno d'accostarsi alli Sagramenti , nulla fi raccomandano a Dio, per disporti con quegli atti soprannaturali, che fanno di bifogno a Confessarsi (i), e Comunicarsi bene (4); stimano di potere sar tutto con la fola applicazione de' loro sforzi : Coloro ancora , che , dopo efferfi Confessati , fi fidano de' fuoi avuti Proponimenti a perseverare nel Be-

(a) Desperatio est peccatum gravissmum; quia peccatum est infanabile, secundum illud; Jet. 30. 12: Infanabilis fraltura tua , peffina plaga tua ; & quia per desperationem sublata spe , irrefranate homines labuntur in vitia , & a bonis laboribus retrahuntur . D. Th. 2. 2. Qualt. 20. art. 2.

(b) Nihil est execrabilius desperatione; unde Isdorus dicit Lib. 2. de sum. Bono cap. 14. Peretrare flagitium aliquod , mor: anima est ; sed disperare est descendere in infernum . D. Thom. cod. loc. cit.

(c) Judam non tam crimen , quod commist , quam indulgentia desperatio secit penitus interire . D. Aug. Lib. de Util. Pœn. cap. 3.

(d) Si spem haberet, misericordian speraret; nec sibi desperatione collum ligaret. D. Aug. enatt. in Pial. 103.

(c) Spera in Deo tuo femper . Ofc. 12. 6. Bonut est Dominus fperantibus in eum . Thr. 3. 25. (f) Apud Dominum Mifericordia, & copiofa apud eum redemptio. A custodia matutina ufque ad nettem . P[al. 129. 6. ident , quofiue moriar , fperabo in eum . D. Aug. in Pfal. 129. Dixi Domino : Deut meus es ju ; Pial. 15. 1 Qui falvor facit fperantes in fe . Pial 16. 7. Etiamfe occiderit me ,

în îpfo sperabo . Job. 13. 15. Et respondebo exprobrantibut mihi verbum ; Quia speravi în sermonibue zuis . Pfal. 118. 41. (g) Quare triffit es anima mea , & quare centurbat me ? Spera in Deo . Pfal. 41. 6. Defperare

utique potuiffem propter nimia peccata mea ; fed desperare jam non audeo , considen in Domine Jesu Christo . D. Aug. Medit. cap. 14.

(h) Si quis de fuis viribus prafumpferit, & propofuerit implere omnia, qua pracipiuntur in lege. ita ut in nullo offendat , at que in potestate fua fe habere vitam fuam , ut omnino nuf quam labatur , fibique hoc tribuat ; ipfam presumptionem Superbie damnat Deus . D. Aug. enart. in Pfal. 31. Scientes , qued de pugna cum earne , cum munde , cum Diabelo victores esse non possunt , nise cum Dei Gras ria . Cone. Trid. Seff. 6. de Juftif. cap 13.

(1) Disponuntur autem ad Justitiam, dum excitati a Divina Gratia, & adjuti libere moventur in Deum . Conc. Trid. Seff. 6. de Juftif. cap. 6. Contritionem imperfectam verum donum Dei effe ; O spiritus Santti impulsum , quo Poenitens adjutus viam fibi ad Justitiam parat . Idem Seff. 14. de Poenit, cap. 4.

(k) Ne quis abfque magna reverentia . & fanciitate ad id percipiendum accedat . Conc. Trid. Seff. #3. de Euch. cap. 7.

Bene (a); e non si curano di fuggir le occafioni (b), foliti dire: Ho fatto il fodo Proponimento; fon ficuro, non peccherò: Posso andare in quella Cafa, in quella Compagnia; e se altre volte ho peccato, ora non ho paura, che ho fermamente propofto di non peccare . Ah miserabili (c) ! Un peccato gravisfimo è questo di Prefunzione, che nasce da una Vostra ignoranse Superbia (d): Peccato contra di cui la Divina maledizione fi fcaglia .... Dice lo Spirito Santo (e) : E' maledetto l' Llomo , che confida nell' Llomo : Voi fiete Uomo: e Voi dunque incorrete quella maledizione, se confidate in voi stesso. S'ha per esperienza, che Iddio suole confondere quelli', che nella loro Virtu fi confidano: e fi legge di molti . che menando una vita spirituale, fono infelicemente caduti in peccati bruttiffini, così permetten lolo Iddio; perchè troppo della loro Spiritualità fi fidavano ( f); Onde vi prego, Fedeli miei, flate giù in Umilià, e non vi promettete cofa al

cuna di Voi medefimi, se non volete rimaner confusi . Promettetevi cose grandi da Dio (e), che Egli ve le puó dare, e ve le dará; purchè abbiate Prudenza nella Spe-

ranza 20. Ma qui è che fi pecca d' Indiferezione a sperare troppo anche in Dio. Pare veramente, che non si possa eccedere mai con troppo di Speranza nel nostro Dio; imperocchè quefta non farebbe troppo, quand' anche fosse infi.ita : ma io non dico , che si ecceda a sperare troppo; quali che si possa sperare in Dio più di quello che merita la fua infinita Potenza , e Bonta; e dico, che troppo sperasi in Dio con isperare da Lui quelle cose, che non conviene (h). Cosi (pera troppo in Dio, chi tira avanti la Conversione, e l'esecuzione de' fuoi doveri, col dire : mi emenderó poi : retlisuirò poi : vi e tempo : la Grazia d'Iddio non manca mai (i) . Spera troppo, chi pecca, confidato nella Divina Mifericordia : Dio è Mitericordinio: le peccheró, mi perdo-

(a) Perseverantia aliunde haberi non potett , nisi ab co , qui potens eff , cum , qui flat , flatuere , ut perseveranter ttet . Idem Seff. 6, de Justif. cap. 13. & ibid. can. 22. Ne dixeris ; in abundantia mea non movebor in eternum . Plat. 24. Sed clama ad Deum ; Ne der elinquas me . D. Burn. form. 21. in Cant.

(b) Si periculum, quantum cavere potett, homo non cavet, magis tentat Deum, quam sperat in

Deo . D. Aug, Lib, 16. de Civit. cap. 19.

(c) Qui non sperat in Domino , miser est'. Quis est', qui non sperat in Domino? Qui in se sperat. D. Aug. Enart. in Pial. 33. O prefumptio nequisima, unde creata es? Eccli. 37. 3.

(d) Prefumptio importat quandam immoderantiam spei , per quam aliquis de propria virtute confdit pro co , qued fuam facultatem excedis ; & eritur ex Superbia . D. Thom. 2. 2. Qualt. at.

art. 1. & 3. Prafumptio nititur ad majora , quam porest. ibid. Qualt. 133. art. 1. (e) Maledillus homo, qui confidit in homine. Jet. 17.3. Per hoc, quod in te sperat, huic male-

dillo innelleris . D. Aug. Enchir. cap. 114.

(f) Domine Deut, qui presumentet de fe , & de fua virtute glor antet humilitat. Judith.6.15. Ecce Confidis super baculum arundineum confratium. Ila. 35. 6 Multi in majores errores abjerunt , quanto presidentius, tanquam suis vitibus, eucurrerunt. D. August. epist. 92. ad Maced. Spiritualis et, fed in carne vivis . Ne dicas; non timebo , quid factas miti caro , fed dic : mifer ego : quis me liberabit de corpore mortis hujus? Rom. 7 a4. Respondetur sibi ; Esto sicutus , non de te, sed de Dimino euo . Idem ferm. 5. de Verb. Apost,

(g) Sperabas de te : Confunderis , quia fefellit se spes in mendacio : omnis enim homo mendaz . Plal. \$15. 11. Si pones frem tuam in Deo, non confunderis, quia ille falli non potett . S. August. enar.

in P(al. 36.

(h) Spes non habet extrema ex parte principalis objecti ; quia Divino auxilio nullus potett nimis inmiti : fed quantum ad ea , que confidit fe aliquis adepturum , dantur extrema , in quantum vel prefumit ea , vel desperat . S. Thom. a. 2. qu. 17. art. 5.

(1) Dominus largitur tibi fpatium carrectionit; fed tu plus amas dilationem, quam emendationem . De Mifericordia Dei tibi nimium pollicerit ; qua fille , qui tibi promife indulgentiam , promiferit etiam proliziorem vitam. . S. Aug. trad. 33. in Joan.

nerà (a) 1 ovvero pecca confidato nella Confelfione: fe peccherò, mi confesferò (b). Spera troppo in Dio, chi i forra da Lui i la Gloria del Paradito, fenza voler fare quello, che deve, e che può, a meritarla (c): ovvero chi, vivendo male, confida nulladimeno di morir bene non per altro , che per qualche fiua Di-

vozioncella a qualche opera (wona (d) .

2a Dio non ha promefio mai di savorire thi sperance, che anzi ha minacciato di fulminarie: e pure quanti vi fiono, che (perano
in una si prefuntuola maniera? Quanti che
vivono (chaivi del Demonio, alla loatana da'
Sagamenti, con la Coficienza imbregliata di
oli, di caranilità, di ribo di altiri, e di facrilezi; est hanno, có mulla oflante, pui spelezi; set hanno, có mulla oflante, pui spelezi; set hanno, có mulla oflante, pui spelezi; est hanno, có mulla oflante, pui spelezi; est hanno, có mulla oflante, pui spelezi; est hanno, có mulla oflante, pui spelezi; pui pra Santi del Ciefe (r e Ma fappiare
Crittiani miei , che ficome! l'Inferno è pieno
di Anime, l'e quali fono viffure con quelta
falía perchè eccelira, speranza; così anderete a finire di riempiola onche voi, se anche

Voi cosivolete (perare. Voglio sì, che (periate; ma affiaché la (peranza sia giuta, che anche vi adoperiare a sar quel, che si deve; e stiate, con tutto ció su timore sa umiltà (f).

22. Ma come può intendersi , dirá tal' uno cotello affare? Se si teme troppo, si pacca di Disperazione : se si spera troppo si pecca di Prefunzione: Come s'ha dunque praticame ate da fare , a sperare insieme , e semere ? Ecco la Regola, che danno per quelto Il Sasti Padri : ed è di tenere una via di mezzo, tra la Mifericordia, e la giuttizia d' Iddio (g) - Temere la Giultizia d' Iddio per non peccare : e e fe avviene per fragilist, che fi pecchi, fperare nella sua Misericordia, per uscir subito dal peccaso (h) . Bisogna fare al contrario di quello, che vi persuade il Demonio. Esto tenta, che si speri con temerità, acciocchè animosamente si pecchi: Pecca , e non dubitare , che Dio è Mifericordiofo, e mette la fua Gloria nel perdonare. Appena poi, che si ha commesso il peccato, Egli muta la tentazione ad ingom-

(a) Qui dicit : Denus eff Deus, & mifericore : faciam , quod milhi placet ; quia mifericore eff ; fipe iffe pericilitatur S. Aug. bibli. Ne dixerit i Miferatio Duniar magna est , multimate precesserum miferatismer. Mifericordia emit, of êtra de lli est le prestanta. Esc. 15, 45, Peccare pla fipe words , ad prefumpionem peritact core esta prefumptione contemulater Divina Justitus, qua peccatores ponti. S. Thom. 3. et 20. 11 estat. 16. 20.

(b) Manudo me envertam, omaia mili Drus stimistes; hime faciam quidquid volto. Ve a provred, per S. Auge, enart. in Plal. i skd., Cum mortifora feuristes pecesan, qui fe ita quad felicitatis petito cum injustate contriguou, su eam conferer magis, quam cavere deseleta; idem lib. de Sauch, Virginic capa, 49,0 per fampsie mospilome, unde create at § Eccl. 17, 2.7.

(c) Per îmmoderantiam Spă aliquii inberes Divine Perenie; joi Miricierdie, sperant aliquid, pud non eth polibilei flore cum aliquii sperar le, veniam obinere sine Ponientia; vue Gleriam son meriti. Hec prafumpite eth peccatum in Spiritum Sandium, quia per hant collitur, vue contemnitur adviserium Spiritum Sandii, per quod shone reveneura peccare. D. Th. n. 2. Outel 1.1 art. 1.

(d) Efigium impieum perikit skeit; « fyes illurun akoninatis anin« 1 jöv. 11. 30. Nikit prast mipa isliquokona pera in vies pefina D. Ang. Lib. de Spite. Ab. Lica p. 34. Mettendem et «, ne te secilet fyes; « emmlum fyera et skifericerda, iseurus; judiciu». Idem Tracti 33. 1 a Jo. 3 quis in hanc oggiantismes foi incinaverl; ut dieta; vya in mipieracita Det omnibus processerson; in inciparam 1 dem Mifericerdia Des fie absoluter ad finam interium, it necefic ett, ut damnetur. Idem Praf. in Plat. 1

(c) Sunt impii , qui ita fecuri funt , quafi jufforum falta habeant . Eccle. 8. 14.

(f) Cum seceriii omnia, qua pracepta sunt vobis, dicite; Servi itutilet sumus. Luc. 17.10. Inutiti, quia Deus bonevum nostrorum non indiget; & quia non sunt condigna possiones hujut temporis ad suturam section n. Bed. in Luc. 17.

(g) Sic time Deum , ut fperes in eo . Ama , quod dulcis eff ; time , quod rectus eff . S. Aug. Tract.

133. in Joan. & hom. 34. ex 50. & enar, in Pial. 144.

(b) Ne defperatione hinnies pe ju viverent, primife Deut indulgentiam. Restfa ne de fpe vente per uiverent, field deut men mei in teretterm. Neil defperates p promife it till indulgentiam f. peg hon viver. (For a.; inquit; hene vivem. Stiller, has melle auferetter a examinatura. Luc. 11. 20. ht feam quod vasitil, sud rivit D. D. Augin P. fal. 14, 21, 52 peccare films Mifferendata and verticate esferie estet. per Peschimpitown caderer. Raufuß Veritatem fine Mifferiondia, per defperationem peritet. S. Benn. ferm. 37. de Divert.

brare l'Anima di triftezze, e riempirla di pufillauimitá, e di timore: Hai peccato con maligia : fa quello che vuoi ; Dio è giusto ; e tu fei duntata. Voi peró fate, diffi al contrario : Ouando il Demonio vi tenta di peccare, confiderate Iddio, che è terribile ne' fuoi Giudizi, e nel istante del peccato puó subito farvi morire, e con Giultizia precipitarvi all' Inferno (a). O che è forte quelto pennero a ritenure, che non si pecchi ! Ma se pur si cade per dilgrazia in peccato? Confiderate fubito I idio, che con amorofa Mifericordia. v' invita alla Penitenza, e vi aspetta, e non tardate col pentimento a domandargli perdono (b), Così deve farii ; apprendere Iddio Milericordiolo bensi , ma anche Giulto (c) ; per sapere consorme alla diversità delle conginnture(d) contrapporre alla disperazione la Speranza, ed alla Prefunzione il Timore. (e) Con quelta norma, ritirandovi il Timore dal Male; e la Speranza follecitandovi al Bene:trà la Speranza, ed il Timore arriverete a falvarvi

### SECONDA PARTE.

Irca gli atti della Speranza devo

nello stato di peccato mortale, chi non facesse mai atti di sede, cosi in tale stato sarebbe ancora, chi non ne facesse mai di speranza (f); imperocche ci è comandata espressamente anche questa (g): e certo è , che il Precetto è obbligante in materia gra-ve, poichè senza la Virtù della Speranza niuno Adulto fi puó salvare (h); da essa dipendendo l' offervanza dei divini Comandamentl, e l'applicazione degli altri mezzi, che fanno di bifog 10 a confeguir la falute (i). Aucorchè però ad esercitare gli atti della Speranza, non fiafi determinato precifamente il fuo tempo, un qualche tempo ficuramente ha da effervi : altrimente non occorrerebbe , che fi predicaíse mai della necessità di questa Virtu , se non vi sosse il debito di ridurla alla pratica: E quando adunque devono (aríi quethi atti?

24. Io non vi diró altro, Fedeli miei, fe non che nel punto di voltra morte il Demonio non mancherà di tentarvi (4); e di tentarvi massimamente contrà la Virtù della Speranza; per farvi cadere nel peccato della disperazione. Vi rappresenterà alla mente ammonire, che, siccome farebbe tutti i vostri peccati; e vi stordira con la

(a) Domine memorabor Juffitie tue foliut . Pfal. 70. 16. Juffut es Domine , & reclum judicium tuum . Pial. 118. 137. Vivet anima mea , & laudabit te ; & judicia tua adjuvabunt me . Pi.18.17 . (b) Misericordia tua ante oculos meos . P(al. 25. 3. Misericors Dominus eff , & misereator . Jacob. 5. 11. Mirifica Mifericordias tuas , qui falvot facis fperantes inte . Pfal. 16. 7. Miferere mei Deus fecundum magnam mifericordiam tuam . Pial. 50. 1. Non tardes converti ad Dominum , & ne differas de

die in diem . Eccli. 5. 8.

(c) Deus amabilis, & terribilis; non enim blanditur, & non minatur . Si non blandiretur , nulla efies exhoriatio : fi non minaretur , nulla effet correttio . S. Aug. enar. in Pial. 144.

(d) Ne desperes; est enim Deus misericors; ne ses nimium securus, est enim justus . S. Chrysoft. in Pial. 114. Ad hoc, ut ne iniqui semus, bonus est timor; ad hoc vero, ut qui in peccatum delapsus est, fei fum per desperationem non perdat , bona eft sper misericordia . S. Basil. conc. 15. in Pfal. 61. (e) Viriliter age, & confortetur cor tuum. Pial 26. 14. Cum metu , & tremore veifram falutem

operamini . Philipp. 2. 12. Sic Speres de Misericordia , quod non negligas justitiam ejus : & fic cogita juffitiam , ut non oblivifcaris Mifericordiam . S. Brig. leb. 1. Revel. cap. 7.

(1) Home nulle unquam tempore vite fue tenetur elicere aclum Fidei , Spei , Cc. Prop. 1. damn. ab Alexand VII.

(g) Sperate in Domino . Pf. 4.6. Sperate in Deo . Pf. 36.3. Habe fiduciam in Domino ex toto corde tuo . Prov. 3. 5. Spera in Deo tuo semper . Ofe. 12. 6. Oportet credere , quia inquiremibu: se remunerator est . Hebr. 11.6. De fpe quam multa nobis mandata funt . S. Aug. tradt. 72. in Joan. Sperate in cam , que offertur vobis gratiam . 1. Petr. 1. 13. Precipe ... fperate in Deo vivo . 1. Tim. 6. 17. (h) Fides , nift ad eam accedit Spes , & Charitas , neque unit perfette cum Christo , neque vitam

atemam praitare potett . Conc. Trid. feff. 6. cap. 7.

(1) Pracepta de aciu Fidei, & Spei funt preambula ad Legem, quibus non existentibus, Lex loeum habere non potest ; quia per allum Fidei mens hominis inclinatur, ut recognoscat Faltorem Legis ralem , cui se subdere debeat . Per spem vero proemii homo inducitur ad observantiam Legis . S. Thom. 2. 2. qu. 13. art. 1. Spe enim falvi facti fumus . Rom. 8. 14.

(k) Va, quia descendit diabolus ad vos, habem iram magnam, sciem, qued medicum tempus habet. Apoc. tentazione,(a) che non vi sia più misericordia per vot , né più rimedio alla voltra eterna falute Terribile fari quel cimento; e ficcome fono flati così combattuti anche i Santi, così è credibile, fiate per effere combattuti anche voi (b) . O quanto avete allora bifogno di fperare nella Divina Misericordia, per non soccombere! Ma per ben praticare la speranza in quelle ultime ore , bifogna provvedere adeffo (c), ed avvezzarvifi in tempo di fanita, frequentandone gli atti .

16. Laonde procurate farne di spesso, a fine di fapere poi farli con facilità anche in quella effrema neceffità (d). Fate un atto di Speranza , quando il Demonio vi tenta di commettere qualche peccato. Credo, e spero la vita eterna: torna conto di perderla per una tem-porale foddissazione? Mio Dio, Virtú mia, Fortezza mia , non mi lasciate cadere : confido nel votiro ajuto (e). Un atto di speranza, tollo che v' accorgerete di aver peccato : ed ogni volta che volete disporvi alla Confessione Chi puó rilevarmi da quello mio miferabile stato, se mon Voi, Onnipotente mio Dio?

Abbiate di me pietà; che spero nel Vostro ajuto (f). Un atto di Speranza, quando vi accostate alla Comunione . Io lo spero , o mio Dio, di cosi unirmi in Paradifo con Voi; ficcome ora con Voi mi unifco nel Santifimo Sacramento (g) . Un atto di Speranza nella Povertà, nelle Infermità, ed in tutti i vollri travagli, Dopo un breve patire per amor vofiro, o mio Dio, farà eterno il gioire. Così fermamente credo, e fermamente anche spero (h). Un atto di Speranza ogni giorno, ed ogni ora a confortarvi nella vita Crittiana, coll offervanza dei Divini Comandamenti . Io lo credo, o mio Dio, che nou mancherete mai di ció, che avete promesso; ed avendo promeffo il Paradifo a chi con fedeltà vi ubbidisce, così sará: io lo spero. Assi teremi con la Vollra Grazia a ubbidirci (i). Siccome fi esercita la Fede col Simbolo del Gredo; cosi la Speranza coll'Orazione del Pater noiter (k) .

se divotamente si recita. 26 E' più importante di quello poffiate immaginarvi quella sovrana Virtu ; e perche essa ancora è un dono particolare d' Iddio, (1)

Apoc. 12. Sunt fpiritus , qui ad vindictam creati funt ; & infurere fue confirmaverunt termenta Jua in rempore consummationit . Eccli. 39. 23.

(a) Diabolus desperationem subjicit , ut Spem abscindat , que est dux itinerit , que itur ad coelum . S. Aug. scrm. 181. de Temp.

(b) Necefaria est Protectio Veritatit , non modo interim in carne degenti , fed post nodum exeunti ; & nunc quidem ob periculofos conflictus; tunc vero ob monitruofos accessis spirituum malignorum; nam C' anime gloriofi Martini voluit cruenta beilia nocere . S. Bern, ferm. 7. in Pial. 90.

(c) Curate munire vobit calcaneum nudum meritis , ut it , qui insidiatur , invenire non possi , unde agat demem , & vulnus infligat . S. Bern. epilt. 310. ad Arnold. Carnot. In fee erit fortitude veitra. Ila. 20. 15. Non confundetur , cum loquetur inimicis fuit in porta . Pfal. 126. 5. Non confundentur in tempore malo Pial. 26. 19. Ideft , tunc in tempore tribulationis , & anguitiarum . S. Aug. ibid.

(d) Ad hanc frem exhorer per Dominum nestrum Jefum Christum. S Aug. epill. \$2.ad Macedon. (e) Quid protest homini , ft Mundum univerfum lucretur ; anima vero fua detrimentum patiatur ? Aut quam dabit komo commutationem pro Anima fuz ? Matth. 16. 26. Domine fortitudo mea. Pial. 17. 2. In te confidit anima mea. Pial. 36. 2.

(f) Quit ficut Dominut Deut noiter , suscitant a terra inopem, & de ftercore erigent pauperen?Pfal. 112. g. Dius cordis mei . Pfal. 72. 26. Miferere mei , Cor contritum , & hu niliaium Deus non defpi. cier . Pfal. 50. 1. 19.

(2) Qui manducat me , ipfe vivet propter me . Qui manducat hunc panem , vivet in aternum . Joan. 6. 98 Vivo autem , jam non ego ; vivit vero in n. Christus . Gal. 2. 20.

(h) Non funt condigna paffiones hujus temporis a futuram gloriam , que revelabitur in nobit . Rom. 8.18. Fgo autem ad Dominum afpiciam, expellabo Deum Salvatorem meum; audiet Deus meus. Mich. 7.7. (i) Si vit ad vitam ingredi , ferva mandata . Matth. 19. 17. Reponta est hac fpet mea in anu meo .

Job. 19. 27. Coelum & terra transbunt; verba autem mea non prateribunt. Matth. 24, 35. Sustimuts anima mea in verbo ejut, speravit anima mea in Domino. Pial. 129, 9. Domine mi adjuva ne, cujus preter te non eff auxiliator alius . Efth. 14. 2. Gratiam , & Glorium dabit Don.inus . Piul. 83. 12. (k) Que ad frem pertinent , in Oratione Dominica continentur . S. Aug. in . Euchit. Cu, . 114.

(1) Ego mater funtie spei . Eccl. 24. 24. Salve Regina , Mater Mifericordia , spes to tra fulve . Antiph. ad Complet. Filioli , has tota ratio fpei men ; has men maxima piducia . D. Betu. term. de Nativ, Beate Virg.

dopo Gesu Cristo, che è il Mediatore Divino. tenti .

vi raccomando,per onenerlo, che fiate divoti Ricorrete a Lei, e confidate in Lei per avere della Beatiffima Vergine , detta la Madre del- la Grazia della Speranza Criftiana , e farne un la fanta Speranza. Effa con la fua intercef- buon ufo, e schivarne l'abuso; che nel Temfione pud tuttojed è la Mediatrice noftra (a) po, e nell' Eternità ve ne ritroverete con-

# SERMONE

## Sopra la Confidenza nella Providenza d' Iddio.

Quarite primum Regnum Dei , & justitiam ejus : & bac omnia adiicientur vobis . Luc. 12. 31.

J. Ulla v' è, di cui possiamo esser più persuasi per una continua esperien.

za, che dell' umana caducità, e debolezza; imperocchè che cosa è l' Uomo ? e che può egli da se stesso, meschino, e imbelle (b), fenza l' ajuto d' Iddio (c) ? Ma nulla tampoco esfendovi, di cui possiamo rimaner si convinti , per dettame di Natura , e di Fede come della Providenza d' Iddio (d), la quale opera, inceffantemente per noi, e fopra di noi una infinitá di miracoli (e); pur d' onde avviene, che nulla ne anche vi fia, cui meno si appoggi la Confidenza, che alla medesima Providenza d' Iddio, verso di noi si benefica? (f) non oftante che quest'appoggio fiaci tante

volte comandato, e raccomandato nella Divina Scrittura (g)? Una cofa mi pare in vero effer questa , degna de' stupori di tutto il Mondo : e non parlo adesso della Confidenza per i spirituali interessi dell' Anima in ordine alla vita eterna del Cielo: ma parlo della Confidenza in Dio per gli affari temporali del corpo in ordine alla vita presente; poiche anche delle cose pertinenti al buon effere del nostro corpo,la Divina Providenza ne ha cura (h): e quando Crifto c'ha fatto il precetto di aspirare principalmente alla Beata Eternità, c'ha anche promesso, che ci (arà proveduto di tutto ciò, che alla temporalitá s'appartiene (i) secondo che queste cose temporali sono in qualche mo-

(a) Tu , Maria , delinquentium fper intercede pro nobis . Non te repellet , qui nafci voluit ex te . D. Laur. Juft. ferm. de Nativ. B. Virg.

(b) Ne glori etur contra me Ifrael , & dicat : Meis viribus liberatus fum . Judic. 7. 2. Abominabilis, & inutilis home . Job. 15. 16. Home putrede , & flius hominis vermis . Job. 25. 6. Home vanitati

finitis fallus est. Pfal. 143, 4. (c) Tantummeds in me auxilium tuum . Ofc. 13. p. Auxilium neum a Domino . Pfal. 110. 2. (d) Divina Providentia non folum fingulis höminibus quaß privastim , pda universo generi humano ranquam publice confulir . D. Aug. lib. de Vera Relig. cap. 25.

(e) Quis similis eui in fortibus , Domine ? Quis Emilis eui , magnificus , atque laudabilis, faciens mirabilia ? Exod. 15. 11.

(f) Totum spe agitur : solus Deus est, de que desperatur. Salvian. lib. de Provid.

(g) Divina vox hac est : audiamus omnes : In qualibet tribulatione non fidamus in filios hominum ; fed queramut adjuterem Deum Jacob . D. Aug. in Pfal. 145. Confile in Deo : facile eff enim in oculis Dei fubito honeffare pauperem , Ne dicas , quid est mihi opus , & que erunt mihi ex hoc bona ? Ne dicas , fi.fficiens mihi fum . Eccli. 11. 22.

(h) Pertinet ad Deum anima tua ; pertinet & corpus tuum , quia Deut fecit animam quam , & corput tuum . D. Aug. in Pial, 145.

(t) Et hac omnia adjecientur vobis . Luc. 12. 21, ideff hac omnia temporalia . D. Vinc. Ferr, ferm. 1. Dom. 15. poft Trinit .

no, quanto fino le Creature manchevoli; e

quanto fia inffabile il Mondo, quanto pieuo d' insedelté, di malienità, di sellonia, d' in-

vidia, cos i che si odono ad ogni poco lamenti

do per noi necessarie a conseguire le Eterne . (a) Nulladimeno, o acciecamento, e mancamento di Fede ! Più che in Dio , si confida o nel fapere, o nell' avere, o nel potere, o nell' essere proprio dell'Uomo ; quantunque a tutti sia noto, che senza Dio l'Uomo in se stesso

non è buono da niente (3). 2. Si dica a chiunque geme, e si affligge, travagliato, o da infermità, o da povertà. o da perfecuzioni , o da qualfifia altra calamitá , e av versitá, esfervi un tal Uomo, o ricco, o potente, o perito, che avrá talento di ajutar-lo, e liberarlo da quell' infelice fuo fiato; celi subito si rallegra,e lieto si va speranzando. (c) Gli fi dica in cambio, di confidare in Dio. è Dio lo ajuterà, e libererà da quel male; Egli fubito fi raffredderá, e diff.derá, e darà un sespiro di prosonda tristezza (d). Nel sentimento di alcuni pare propriamente(e),o che Dio non vi sia;o che se vi è egli ne stia ritirato nel Cielo, ed ignoriciò, che si sa nella Terra, (f) o che non possa, o che non voglia nel governo dell' Universo ingerirsi (g) , mentre in tutt'altro, che in Lui fi coufida, fin a tauto d'attribuire anche il tutto alla Fortuna , ed al Cafo (h). Si vede, e si sperimenta ogni gior-

ora in una Cafa, or nell'altra: e d'onde questo, che abbiasi tanta confidenza nelle Creature, tante confidenze nel Mondo (i), e sì poca in Dio? In quel Dio, che per foccorreci in tutte le nostre necussità ha un Potere immenfo, una Sapienza infinita, una Volontà verto di noi si amorofa (4)? Confida un Figlio nel Padre : perchè é fuo Padre : Coufida un fervitore nel Padrone, perche é fuo Padrone; e perchè ounque non si confida anche in Dio avendoci Egli detto, è che il noltro Dio, il nottro Signore, il nottro Padre (1)? Oh fe confidatte Fedeli miei, se confidatte nel Siguore Iddio, in the egregia dupolizione voi non farette, per effere in tutto auché in queftavalle di lagrime prosperati ? Or quetta conconfidenza è, che voglio procurare d' infinuare nel vottro Spirito(m) : e petche fo praticamente, che alcuni non confidano in Dio, che poco , o nulla , altri confidano , ma poco bene . io mi (celgo di contrapotto due punti, nel primo de' quali a chi non ha confidenza na Tom.VII. (a) Petuntur temporalia , que propter eterna consequenda sunt necessaria, D. Aug, in Enchir, c. 115.

(b) Quis vestrum cogicando porest adjicere ad staturam suam cubicum unum? Si erzo, ne que qued minimum est , potestis , quid de catero foliciti estis ? Luc. 12. 26. Non enim augetur corpus per folum alimentum , fed provisione Diving . D. Chryfoft, hom, 22, in Matth.

(c) Humans anima, quando est tribulata, desperat de Domino, & prasumit de homine . Dicatur ho-

mini in affictione aliqua constituto: Est quidam homo magnut ,per quem potes liberari: arridet, gaudet, erigitur . D. Aug. Enarr. in Pfal. 144.

(d) Quod 6 dicatur illi : Liberabit ie Deus , quast desperatione frigestit . Promittitur vibi liberator homo ; & gandes ; Promittitur liberator Deus , & tristis et ? Idem ibidem .

(e) Dixit infipient in corde fue : non eff Deut . Pial. 1 ; . 1. (f) Dixeruni : Non videbit Doninus , nec intelliget Deut Jacob . P(al. 93. 7. Coelum coeli Domino : terram autem dedit filits hon.inum . Pial. 113. 16. Nunquid de bobus cura est Deo . 1. Cor. 9. 9. Multi funt , qui mundum citra Dei Providentiam regi fuspicantur . . . . tan juam fane nusquam set Providentia Dei , que res nostras inspiciat ; aut si Divina inspelsio non ad terram perveniat , ut res nostras intuea. tur D. Bafil. couc, 13. in Pial. 48.

(g) Tres effent caufe fole non friendi Providentiam fingularium , vel quia Deus ignoras , vel quie

non vult , aut non potest . D. Greg. Nyssen. lib. de Provid. cap. 6.

(h) Premitet me nominaffe Fortunan fortuitum rerum eventum, cum totum ad divinam revocandum At providentiam, & hoc habent homines in pessima consuctudine, ut cum dici debeat. Hoc Deus voluit die cant ; Hoc voluit Fortuna D. Aug lib. 1. Retratt. c. 1.

(i) Ubique mors, ubique lustus, ubique defolacio, undique percutimur, undique amaricudinibus replemur; & fan en Mundum fugientem fequimur, tabenti inharemus . D. Greg. hom. 18. in Buaug. (k) Ego Deus ommipotens . Gett. 17.1. in agnus Dominus noffer , & magna virtus ejus , & Sapientie ejus son eft numerus Piel. 146. 5. Bonus est Dominus fperantibus in eum . Thren. 2. 25.

(1) Ego fum Dominus Dous taus . Exod. 20.5. Dominator tuus Dominus & Deustuus. Ifa. e 1.22.

Sic ergo orabitis; Pater noster . Matth. 6.9.

(m) Respicite filit nationet hominum , & scitote , quia nullut speravie in Domino , & consusta est . Eccli, 2. 114

Dio, cercheró di eccitarla; nel secondo a chi non la confidare, integneró la maniera.

#### Primo punto.

3. Pare a primo aspetto incredibile , vi lia bisogno d' innanimare i Cristiani a confidare in Dio per le loro temporali indigenze; imperocche se hanno coraggio a sperare da Dio quello, che nell'ordine della Grazia, e della Gloria é il più; come pud effere poi, fi dibattano a sperare quello, che nell'ordine del-la natura é il meno (a)? Ordinariamente si vede, non effervi Peccatore, per trifto, e scellerato che sia, che non considi in Dio per la remissione de' suoi peccati, e per la sua eterna (alute (b) : e. quefto è certamente affai più , che sperare un qualsivoglia bene di queito mondo (c). Come puó darli aduaque, s'abbia tanto di cuore a fermamente sperare, che sia Iddio per aver cura dell' Anima, fino a beatificarla nella Gloria del Paradifo, e non se n' abbia tanto che basti a confidare nel medefimo Dio, che sia per aver cura del corpo, durante il breve corfo di questa misera vita (d). Come puó effere, che tema, gli sia per mancare il Vitto quello che ha una ferma speranza d'arrivare alla conquista d'un Regno(e)?

4. Quando nell' Orazione Domenicale fi domanda a Dio il nostro pane cotidiano: Pa-

nen nottrum quoridianum da nobiz hodie : gli fi chiede tutto ciò, che é a noi bisognevole, e per ottenere la vita Beata nell' Eternità, e per mantenere la vita corporale nel tempo (f) ted avendo noi la Sperauza, che Dio non mancherá nelle promesse, ch' Egli ci ha fatto del Cielo ; come si può dubitare , che lo stesso Dio sia per mancarci degli ajuti suoi opportuni nelle necessita della Terra (g), Ad un medefimo Dio d'infinita Virtú è appogiata si la speranza de beni temporali, come la speranza de' beni Eterni (h) : e tanto fi offen le la Divina Maestá nel disperare di essa per gli uni, quanto per gli altri (i). Come dunque ( non posso a meno di non rinnovare (empre più gli stupori) come pué tutt' insieme averii , e per i Beni del Cielo , che sono immensi una Speranza si animosa , che và fino a dar negli eccessi; e per i beni della Terra, che fono in rispettiva comparazione beni da niente, uno spirito si pusillazime , che nella disperazione precipiti (4)? Nulladi-meno in fatti così è di evidenza, effervi più bisogno di eccitare ne' Crittiani la confidenza in Dio per i beni cadachi di questo Mondo, che per gli eterni dell' altro (/),

5. Qua per tanto , o miei Fedeli Uditori : e se negli altrimici raggionamenti vi ho domandato la voltra attenzione , ora vi chiedo

(a) Homini , qui anhelat ad aliquid magnum , parvum videtur omne aliud , quod eff eo minus , & ideo homini fperanti Beatitudinem aternam nihil aliud ett arduum . D. Thom. 2. 2. qualt. 17. att. 2. (b) Sunt impii , qui ita fecuri funt , quafi justorum fasta habeant. Eccles. 8.14. Dixitque Balaam...

Moriatur anima mes morte jufforum : & fiant noviffina mea horum fimilia . Num. 12. 10. (c) Nonne anima plus est, quam efca ? Matth. 6. 25. Spes nostra firmatur a majori ad minus .

D. Chryf. hom, 16. Oper, imperf.

(d) Qui majora preffat , utique & minera preffabit . D. Hieron. Comment. in Matth.6. (c) Quis de victu ? Quis de vestieu ? Quis de plebejo censu suspirat , dum de Regnocertus est?

D. Pett. Chry fol. ferm. 23.

(f) Panem notirum &c. Matth. 6. tt. Da aterna; da temporalia. Promifiti Regnum; noli negare fubfidium . D. Aug. ferm. 9. de Diverf.

(g) Promiffonem habent vita , que nune eft , & futura . 1. Tim. 4.8. Putant aliqui , fe recipiendot uidem este in Coelo sed negligi in Terra . . . . nonte descrit Deus in terra , & aliquid promittit in coe-

le . D. Aug. Enarr. in Pial. 40.

(h) Sperfacit tendere in Deum , feut in queddam adjutorium efficax ad subveniendum . D. Thom. 2. 2. quæft. 17. art. 6.

(i) Non debet home desperare , quin Deus det neceffaria . D. Tom. in Expos. epitt. ad Philipp. 4. Led. t. Morus desperationit , qui se habet conformiter existimationi salfa de Des est victofut , C' peccatum Idem 2. 2. quait. 10. art. 1.

(k) Si consideremus, que & quanta funt, que nobis promittuntur in celis, vilescunt animo omnia, ua habentur in territ . Terrena namque substantia superna felicitati comparata , pondut est , non substdium . D. Greg. hom. 27. in Evang.

(1) Num de me modo cogitat Deut, an vivam ? Multorum est hac cogitatio, quia non credunt Deom carare, quid agent . D. Aug. in Pfal. 145.

in oltre la voftra Fede (a), a credere fermamente, che Iddio può in tutte le vostre neceffitole occorrenze ajutarvi (b). Avete difficoltà ad eccitare in voi questa Fede ? lo fo , che ogni giorno voi fate una protesta nel Simbolo di credere in un Dio, che é Oanipotente: Grede in Deum Patrem Omnipotentem:effendo anzi questo nome di Onnipotente il suo proprio, che a Lui folo conviene (c), Ma fe queto Dio è Onnipotente, certo è, che può tutto (d); e se può tutto, è certo ancora, ch'Egli può ajutarvi in tutti i vostri bisogni . Affinchè ne fiate convinti, io v' invito a dare al Mondo un' occhiata; e da quello, che Iddio fin ora ha fatto per voi , voglio , ne argomentiate quello, che per voi può anche fare (e) .

6. Nel principio de' Secoli che co

ne guell' Universi

nente i nente era la Terra, niente il Ciclo,

niente il Sole, la Luna, le Stelle, Diffe Dio

quelta breve parola, Fiar, e fubito quelto gran

Tutto uici fuori del Nulla (7). Siche tutto,

e Valli, e Monti, e Mari, e Fiumi, e Camp

e tante Craeture, e di tante fipecie, che voi

vedete, tutto è stato fatto da Dio; e tutto fatto in un tratto (g), con una fola parola, che altro non fu , se non che un mero cenno della sua Volontá Onnipotente (h). Dio ha voluto , che il Mondo foffe ; ed immantineate il Mondo fu : ed a fare , che vi fossero ancora fenza fine altri Mondi, nulla di più costerebbe a Dio, che un semplicemente volerli (i); Or nell' ajuto di questo Dio, che voi credete Creatore della Terra, e del Ciclo, egli è , che vi fi dice di confidare (+). E qual' é, la Creatura del Mondo, che nel predicare la Divina Onnipotenza, non v' innanimisca alla confidenza (/)? Girate attorno gli occhi del vostro corpo, e della vostra mente; e scorgendo, quanto il vottro Dio sia grande, quanto ammirevole in tutte le Opere (ue(m). imparate dalla vostra Fede ad avere in esso

7. Ma più. Non tolamente Iddio con la fua
Onnipotenza ha fatto da fe tutto il Mondo;
ma tutto ancora con la fua Providenza lo conferva, e lo governa; e non v'é in tutto il Mondo
Creatura alcuna(e), che attualmente da lui non
Ma.

Lui una pienissima confidenza (n).

(a) Nomen fiducie en fide affumptum effe videtur . Ad Fidem autem pertinet , aliquid , & alicui eradere . D. Thom. 2. 2. quælt. 129. att. 6.

(b) Seio Domine, quia omnia potes Job. 42.2. Abba, Pater omnia tibi possibilia sunt. Marc. 14.36.
(c) Dominut, nomen illi: Umnipotens nomen ejus Exod. 15.3. Ego Deus Omnipotens. Gea. 35. 21.

Non est alius Deut Omnipotens preter eum. Tob. 13. 4.

(d) An non Omnipotens , cui omnia possibilia sunt , D. Bern. serm. 85. in Cant. Apud Deum omnia possibilia sunt , Matth. 10. 16.

(c) Pife illum providere, que ab co sun salta, restantur : etenim longe majus est, e nihulo produmodo produlta neglizet : Theodoret. Ibu tanta in ea que non erant, bonitate usus est, quemodo produlta neglizet : Theodoret. Ibo. 2 de Perov.

(1) În principio cravii Dui callum, O terram, Dizique Deu, Fizz; & fellum aff. Gen.12.1. (2) Omnia per ipim field and 1. Joann. 1, 2, shi vivili in etermum erravii emma simul Rech.12.1. (3) Infe dizir, & feld fun : ipi mandavit, & create fun . Pial 148.4. Dei operare somie foundam confilm veluntatir fan. Epheli, 1. 11. Fieri somie valuit, & feld fun : Vull Mandam

confiftere, & confistie . D. Jo. Damaic.lib 2. de Fide cap. 19.

(1) Omne qued volterie, facier; & forme silius poetstare pinne ett. Reclect. 2, 3. Subett iib; com volterie; post. Spp. 12. 18. Omnia quecumque voltei fecie. Plat. 13.4.6. ži nm ett. qui tun resitier re puste voltentari. Eth. 13.9. Oxium non rets; errer non ett. i jest disti: & falla faut. Videt erg e quam speraterius sis forme Christi. D. Amb. lib. 4. de Sacram. cap. 4. (M. Adjustrum mettrum in samine Dominia) qui sicii colum. V etrum. Plat. 131. 3.

(1) Omnia opera tua potentiam tuam loquentur . Pial- 144. tt. Quam potent Deut 3 qui fecit terram ! Quam potent Deut 3 qui implevit terram bonis ! Quam potent Deut &c.D. Aug. Enar in Pial. 144.

zusim premi toeti, qui impievit terram buti i Quan poteni toeti C-D.Aug. Etazin Plal. 144. (m) Penite & vieldes opera Domini Plal. 47. 9. Mirabilis opera tas i de anime mac compile nimii. Plal. 138. 14. Magnus Dominus, & lawebilis mini Plal. 47. 2. Multa fecisii tu Domina mirabilia. 4 m on ett. qui finili se stici Plal. 33. 6.

(a) Festres mei, magnum Deum habemus. Omnia, que videmus, ipp fecit. Respice Mundum; spipice cedum: vides anna germina senimum Oc. Ecce qui secit hac omnia, Deus tuus est; pone in illo spim tu:m D. Aug. Enart. in Pial. 145.

(0) Attingit a fine uf que ad finem fortiter, & diffonit omnia fuaviter . Sap. 8-1. Tua autem , Pa-

dipenda (a), e di cul Egli non abbia una efattiffima cura (b). Mirate, confiderate: Chi è , che fa nascere le biade ne' Campi , ne' prati il fieno, nelle Viti le uve, e nelle altre Piante i fuoi frutti ? Iddio (c). Chi è, che arricchisce di metalli le minicre de' monti : che produce gli alberi stelle felve; che moltiplica gli uccelli nell' aria , nelle acque i pefci , e nella Terra una tanta varietá di animali ? Iddio (d) . Chi è , che diaci l' aria , la luce , la pioggia, la ferenità, la fastità, e mantenga amichevole nel Genere umano la focietà ! Iddio (e) . E' quetto Mondo come appunto una Cafa grande (f), nella quale noi fiamo li Figliuolt di famiglia, e le altre Creature fanno figura di fervitu, ed il Capo di questa Casa è Iddio, che folo senza Consiglieri, e senza Economi, con la sua altissima Providenza ordina tutto, tiene conto di tutto; e tutti ci mantiene a fue spese (g). E nondimeno di quefto Dio, che del Nulla ha potuto far tutto il Mondo; e che di tutto con infinita Sapienza,

e Providenza ne ha cura ; e da tanti migliaja d'anti in qua, che lo regge, nell' efecuzione de fuoi Configli non ha mai erato di niente, fi oferá di opianre, che o non appia regolare la voltra esta, quafi che Ei fia un Dio dappone (h.?)

Ei fia un Dio dappoco (h.? 8. Voi dite : li miei negozi vanno male; La mia Cafa è dicaduta in miteria, e non vi è mezzo a rimetterla: mio Padre, mio Marito é morto: numerofa è la famiglia, e non ho di che mantenerla: i Creditori mi premono . i Parenti mi muovono lite; gli Amici mihanno rivolte le spalle: la Fortuna mi perseguita : e Dio non mi vi fa come se non vi fosti. Ma o lá, che dite voi di Fortuae (i)? e che vi odo borbottar coutro Dío (i)? Lungi da voi cotefti pensierisi tetri, e torbidi (/); e richiamate la votra Fede(m). Quando la vostra Casa era prosperata, onde vi cra quella prosperità derivata? Forfe dal Padre? Forfe che dal Marito? Quale inganuo! Era Iddio, che forvivasi di essi a prosperarvi (n) ne' temporali

ter, providentia gubernat . Sap. 14. 3. El igitur providentia, eujus vi, & potestate omnia, que falla simt, reguntur. Lactant, lib. de Ira Dei.

(a) Tu dominaris omnium, in manu tua virsus, & potentia. 1. Patalip. 29. 22. Domine Beus omnipotens, in ditione tua cunsta funt posta, Tu fecisti cadum, & terram, & quid juid cadi ambita cantinatur; Dominus omnium es, Ethet. 12. 9.

(b) Non est enim alius Deus , quam tu , cui cura est de omnibus . Sap. 12.13.

(c) Noque qui planat sett aliquid, noque qui rigat; fed qui incremêtum dat (D.m. 1. Cor. 3.7. (d) Neum est argentum, vie meum est aurant sicti Domaina. Aggai: 3.9. Creavit Deut onnem animamivirentem, aque musăbile, vi onne volatile, vi bestiat terre. Gcn. 1.11. Montes, vi onnes celles i linna fraditire vi. Laudent norum Dovini. Plai. 1. Lord.

(c) Prui ista luce, isto aere, pluvia, frustibus, affestu amicerum, falute corporis &c. omnia ista

dona funt , & Dei munera . D. Aug in Plal. 35.

(4) O Ifrael, quam magna est donus Dei, & ingent locus poffifimit ejus I Batuch, 3, 24. Quid est home, quod memor et ejus ? Contituitit eum fuper opera manuum tuarum; omala ficipatiti fub pedibus ejus Plata. 5.

(g) Providentia universi: , & singulis mode quodam universo, & cuilibet proprio prospicit . D. Dionys. Arcopag. lib.4. de Div.Nom. cap.4. Providentia est voluntat Dei , per quam res onnes apte ,

eongrue gubernantur . D. Jo. Damasc. lib. 2. de Fide Orthod. cap. 29.

(h) Quast nihil posset sacere Omnipotens estimabant eum . Job. 22.17
 (i) Vos., qui dereliquistit Dominum, qui ponitit Fortune mensum, & libatit super eam; Ecce, dicit

Dominut , propier hoc esurietii , & stiictis , & confundemini. Ha 65 . 11.

(k) Usucquo derentet mihi populus iste ? Quousque non credent mihi in omnibus signis , qua fect co-ram et. Alum 14. 11.

(1) Attendite Fratret: Magnum bonum Deum habemus facienten taliq . Dices; Video itta magna , que fecit Deus; fed quando me computat Deus inter ea, que fecit . Did est hoc, quod dicis? non tibi fubrepat mala hac cogitatio. D. Ang. Binnar. in Pfal. 120.

(m) Habe fiducian in Domino ex toto corde tuo; & ne innitaris prudentie tue .... & ipfe diriget gregfus tuot . Prov. 2, 8.

(n) Benedicito Domini divites facit Prov. 10. 22. Tua eff , Domine , mignificentia , & potentia .... tue divitie , & rua est gloria . 1. Paralip. 29.11. Dedit ei eus Ddivitias, atque fubitantiam . Eccl. 9.18. interessi: e senza la Divina affittenza vana (arebbe ttata ogni lor fatica , ed industria (a). Ma fe è morto il Padre , morto il Marito , e morto Iddio? Ha Egli perduta la sua Potenza, perche effi anno perduta la vita (b)? Quel Dio . che ha giá una volta arricchita, e di poi impoverita la voltra Cafa, non puó forfe di nuovo arricchirla, e felicitarla (c), come ha fatto con Giobbe (d), e con tanti altri (e)? Ponete in Dio la Confidenza (f) con quetta Fede, che se Dio una voltá creo tutto il Mondo con una fola parola, puó anche adesso con un folo cenno della fua Onnipotenza beneficare, e rilevare in mille maniere la vostra Cafa (g) . In qualunque travaglio vi ritroviate, confidate sempre costantemente nell' ajuto dell' Onnipotente, che tutto puó (h) .

9. Quello è verifimo , Voi mi dite, che didio poù tutto quello, che vuole : Può aver cura di me, e della mia Caía a provedermi di tutto, se vuole: ma che to io, se si voglia ? O mancamento di Fede (?)? Se venifie un Angelo a portarei la rivelazione dal Cielo che Dio vuole, crederelte a quell' Angiolo?

folati. Ecco adunque a pieno vostro contento ciò , che vi dice l' Angelo del Testamento, ed anzi il Re degli Angeli, Gesú Crítto (1). Non fi trova nell' Evangelio , che Gesti Crifto fiafi diffuso tanto in cosa alcuna, quanto in persuaderci, ed imprimerci quello Punto. Dello Sperare in Dio per le necessitá spiritua. li , in ordine alla Vita eterna , Belt ha detto poco: Dello sperare in Dio per le necessitá corporali , in ordine alla vita preiente , Egli ha detto tanto , che con vari argomenti ha voluto propriamente convincerci. lasciandoci questa Verità, noa solamente certa di Fede, ma certa ancor di evidenza. Voi dic' Egli , che avete paura , vi manchi il vitto,e il vestito, mirate una tanta varietà di uccelli nell'aria: effi noa hanno follecitudine alcuna a provederii na giorno per l'altro, e pure lor non manca da vivere. Chi è, che li pafce ? Iddio (1) . Uomini , e Donne , considerate i siori del Campo, come sono vagamente veftiti . Chi è , che li vette , fenza ene effi diano opera alcuna a procacciarti il vettire? Iddio (n) . E questo Dio, che ha tanta cura di patcere i Bruti, i Patieri, e i Corvi (n): tan-

(a) Nif Dominus adificaverit domum , in vanum laboraverunt , qui adificant sam . Pial. 126. 1.

(b) Qui intulit vire two necem, nunquid abstulit Domino poststatem? D.Aug. Trect. 50. In Joan-C. Domicus mortificat, & vivificat, Dominus pauperem facti, & ditar, shumiliat, & shollowst; sufficient de pulvere egenum, & de starcore elevat pauperem. 1. Reg. 1. 6.

(d) Addidit Dominus omnia quacumque fuerant Job. , duplicia . Job. 42. 10.

(c) In te speraverunt Patres noifri; speraverunt, & liberathi est : in te, speraverunt, & non sunt consust P(al. 21.5. Nunquid Domino quidquam est difficile ? Gen. 18. 24.

(1) Pointe corda veifra in virtue e jui P(al. 47, 16, 11 µciliti priora i d'illa post illa cogitati); d' hoc fallum etl, quod i pri voltaiti ; omnes enton vie tue parate fant d' tua judicia un tua Proddentis popisiti . Judith. 8, 21. & 9. 4. Credite futura ex illis , que falla funt . D. Aug. lib. de Subit. Dilect. cap. 4.

(g) Peten est Deus omnem gratiam abundare facere in vobit ... seut seriptum est ¡Dispersit , dedic pauperibus . Qui autem administrat semen seminanti , & panem ad manducandum prastabus 2 Cor. 9.8.

(b) Non vos destrat Spes undique in laboribus, & angoribus constitutes. D. Aug. Baart in Pfal.145.
(i) Offulti, & tardi corde ad eredendum in omnibus, que locusi sun Propheta ! Luc. 24.25.

(k) Venies Angelus Testamenti, quem vos vultis. Malach. 2. i Tanto Melior Argetis effectus, quante differentius pra illis nomen hareditavis. Cui enim disit aliquando Angelorum: Estius meus est sul Hebr. 1.4.

(1) Respicute volatilia eceli , quoniam non serunt, neque metunt , neque congregant in horrea , & Pa-

ter veffer coelettis pafcit illa . Matth. 6. 26.

(m) Et de vastimento quid foliciri estis? Considerate lilia agri, quonodo crescunt 2 non laborant, neque nont, Matth. 16. 18. Dicendo non laborant, viroi confertat. Dicendo, neque nent, muticers. D. Chrysoft, kom. 16. Oper. imperf.

(a) Omića se expeliani, sedeci iliti efeam in te spore. Plal 102: 17, Qni dat jumentis efeam ipforum, & pulli terverum invocantisus tem, Plallufe, 9 Qni preparate crovo efe. In faza, pullo pulli ejut claman ad Deum I Job 38, 41. Aperit tu manum tuam, & imples omac animal sociedidires Plal. 14446. tantà cura di vestire i fiori, e le erbe ; e di confervare le Creature itteffe infenfate (a) ; non vorrá aver cura di voi (b) ? Di voi , che fiete le principali fatture della fua mano ; che portare l'immagine della fua Divinità; e fiete da Lui ordinati alla fua Beatiffima Eternità (c)? Non ficte voi Creature fenza comparazione più degne (d) ? Come volete dunque, ch'Ei vi abbandoni? O Criftiani di poca Fede , Gesti Crifto Egli è , che cosi vi rimprovera , e fgrida : Crittiani di poca Fede (e) .

10. Se per confidare voi dovete effere certi. the Dio può, ed anche vuole ajutarvi in tutte le vostre presenti,e future necessità, non vi da forse la Fede una totale certezza della di Lui Oanipotenza, e Mifericordia amoro(a? (f)Oh che é pure bell'aver confidenza in uno , di cui certamente fi fa , che è Potente , e che ci è buoa Amico (g)! E perché dunque noa fi confida nell' Oampotente amorofillimo noltro Dio? Io non fo, come tampoco vi poísa cader nella mente, che quel Dio, il quale ha avuto cura di voi, avanti che voi nasceste, non ne

voglia aver cura adeffo, che non fofamente fiete fue ragionevoli Creature nella fua Cafa del Mondo; ma fiete ancora fuoi domestici nella Cafa della fua Chiefach). Ah di quel Dio, che vi ha sia or mantenuti nella vita del Corpo (i), e beneficati in tante guite ineffabili, (4) the occasione avete a dubitare, non sia per

elservi benefico anche nell'avvenire (1) ? rt. Ozni volta che fi rammemora quel magnifico Patto, che diede Crifto nel deferto a ciaque mila, e più Perfone, fatollandole tutte con cinque paui, e due petci (m), non v. è, chi non applaudifea al miracolo co' ftupori. Ma a rifletter bene, come Iddio mantenga ogni giorno tanti milioni di maschi,e semmine in tutto il Mondo, e fenza incommodarfi di niente, non v'è qui un gruppo di miracoli più (tupendi ? Non s' ammirano questi perchè fono continui, e vi ci fiamo affuefatti. (n) Ma intanto di un Dio, che fa nascere il Sole, e piove le sue Misericordie anche sopra tanti Idolatri, e tanti Barbari (o), come vi fara trà Cristiani, chi ardisca formare questo

(a) Diligis omma, qua funt ; & nihil odisti corum, que fecisti Sap. 11. 25. Non enim Deus fecit, & deferit . Si curavir facere , curat & cust odire D. Aug. ferm, 11. de Verb. Apost.

(b) Aves Ceeli , & lilia agri ponuntur , ut de rebus minoribus majora perfuadiantur . S. Aug.lib. 2.

de ferm. Doni. in Mont. cap. 23.

(c) Si volatilia aluntur Dei Providentia, que hodie funt , & crat non erunt , quanto magis homines , quibus Eternitas repromittitur? S. Hieron, in Matth. 6. Si foribus fic occurrit Deus , qui naf. untur tantummolo ut videantur, & pereant; Homines negliget, quos creavit, ut perpetuo fint? S. Chtyfoft. hom. 16. Oper. imperf.

(d) Quanto pretiofior eft hominis creatio , tanto major est Dei felicitude de ipfo . Idem ibid.

(c) Si fanum agri Deut sic vestit, quanto magit vot modica sidei ? Matth. G. 30. Dicit, modica fidei , quia modica cff fidet , que nec de minimis certa est . S. Chey fost. hom. 23. in Math. (f) Spes innititur Divina Omnipotentia , & Mifericordia . De emnipotentia autem Dei , & Mife-

ricordia ejus certus est, quicumque habet Fidem. S. Thom. 2. 2. qu. 18 att. 4.

(g) Cun aliquis considerat alium amicum suum este, & potentem, siduciam habet adjuvari ab ee.

Idem ibid. qu. 129 art. 6. (h) Qui hibuit tui curam, antequam effis > quonodo non hibebit curam, cum jam hoc es, quod ve-

luit , ut eft. I Curam tuam non habebit , & te jam fidelem dimittet ? S. Aug. enar. in Pfal. 29. (1) Iffus corporis bona, ficut forma, & vires, & falus, & fi quid huiuf odi aliud est, non funt

nift ex Deo Creatore , & Perfectore Natura . S Aug. Epift. 130. ad Circenf.

(k) Illius immensa Bonitas quanta alia nobis fecit, que nos non novimus. Idem enar. in Pf.144. (1) Qui curavit facere te , non curat reficere te ? Nonne Deus tuut est , qui fecit coelum , & terran ? Fecit Dent paffrem , locustam , vermiculum ; & illi eff cura de omnibut . Fecit etiam te , & non crit illi cura de te ? S. Aug enar. in Pfal. 14c.

(m) Accep'is quinque panibus, & duobus piscibus, benedixit : & manducaverunt omnes, & saturati

funt . Matth. 14. 19.

(a) M. racula, quibu: Deut totum Mundum regit, universamque Creaturam administrat, assiduitate viluerunt ; ita ut neme pene dignet rattendere opera Dei mira , & itupenda in quolibet feminit grano .... ajus miraculum est gubernatio totius Mundi , quam faturatio quinque millium hominum de quinque panibus . Quis & nunc pafit universum Mundum , nist ille , qui de paucis granit segetes creat ? S. Aug. Trad. 24 in Joan.

(0) Qui folem fuum ociri facit fuper bonos, & malos , & pluit fuper juffes, & injuffes . Matth. 5.45.

sospetto ingiurioso: Il mie Dio, che è per tutti d'infinita Bontà, non fo se tale sia per me a volere

ajutarmi ne' miei bifogni ? 13. Tante espressioni , con le quali Iddio nella fua Santa Scrittura fi è dichiarato di effere non folamente vottro Dio, e Padrone, come è ditutte le altre cose, ma anche di più voitro Padre (a), non dovrebbero effere più che battevoli a ttabilire nel vostro cuore una fermiffima confidenza? Per quelto nel principio dell' Orazione, che vi è stata insegnata da Gesú Critto, si sono poste quelle dolci parole : Pater notter ; qui es in enelis: Padre nottro che sei ne Cieli (b) : acciocche da questo nome amorofo di Padre apprendiamo una confidenza filiale (e) , a (perare dal Signor Dio tutto ció, che ci può abbifognare, come vediamo, che lo sperano dal'suo caro Padre li figliuolini (d) . E (timate forfe , che l' Orazione del Paser notter fia stata iftituita per domandare solamente i Beni spirituali, ed eterni ? Esfa é satta a pregare ancora, che Dio ci conceda le temporali sue Grazie (e); ed o ci liberi dalle temporali difgrazie, quali fono le infermità, le pettilenze, le guerre, le

careflie (f).

12. Non vi è Padre, che dia delle pietre all' affamato suo figlio, mentre questo con umiltá gli viene a chieder del pane (g) ; e (e non v'è tra gli Uomini anche più triffi un Padre si fnaturato, che non voglia bene, e non faccia del bene alli fuoi figliuoli : che Bene non dovrá sperarsi dal nostro celeste Padre , infinitamente buono (h) , che più gode a beneficare i suoi figli , di quello godono i Figli a ricevere i di Lui Benefizi ! Tienconto Iddio fin anche di tutti i Vostri capelli, che avete la tella ; e vi sa tapere, che non ve ne farà fvelto pur uno tenza la di Lui permiffione (i) . Puo darfi argomento più forte a perfuadervi, quanto fia jopra di Voi vigilante, e quanto Paternamente affesuosa la di Lui Providenza (4)?

14. Mi divi di più ; tante promeffe , che nella fua Santa Scrittura vi ha fatto Iddio di volere affilterri , e proteggerri , ed ajutarri in ogni Voftro biloguo, non dell' Anima folameute , ma anche del Coppo , a fola condizione , che abbiate in Lui confiderza (?), non fono tutte per Voi eccitamenti efficaci a fempre più confidare (m) ? Dio è fedde , che non può manara di Parola (n) ; ed a vendo non può manara di Parola (n) ; ed a vendo ;

(a) Voca me: Pater meus Jer. 3, 4, Et factus fum Ifraeli Pater , Jer. 31, 9, Pater Mifaricordiarum, qui confideure not in comit tribulatione notira . . . Coc. 1, 3, Videte , qualem Chatitatem dedit notis Pater su Elili Dei nominem x , & Gruns . . . Joans . . .

(b) Sic ergo wat orabitis ; Paser notter , qui es in coel is . Matth. 6. 0.

(c) Dicitur: Pater nofter: quia nomen est Mifericordie, ut habeamus confidentiam : Confidentiam autem habemus, quia ea, que petimus, habebimus . S. Vinc. Fer. ferm. Dom. 4. post Oct. Pasc.

(d) Christus vult, us emsédamus de co, us filis de Patre. Si dicetur puero; unde habibis panem? Unde tunicam? Explomete; Pater meus curam habet de hoc; ipse providebis. Idem setms. Dom. 35. post Trinit.

(c) Panem nostrum quotidianum da nobit; Petitur promisso temporalis. Idem serm. 1. Dom. 4. post Och. Patche. Oramus pro vičiu quotidiano, ut si non abundes, non dost nobis S. Aug. hom. 43. cx 50.

(f) Libera nos a malo; quia in hoc Mundo funt multa mala, infirmitates, pestilentia, bella, fames &c. Idem ibid.

(g) Quit eff en vobit home, quem f petierit fliut fuut panem, nunquid lapidem perriget eit Matth. 7. 9.

(h) Si erge vor, twm fitis mall, nostit bona data dare filit vestrit; quanto magis Pater vester, qui in cacile est, dabit bona petentibus fe. Matth. 9, 12.
 (i) Vestri autem capili capitis suma numerati funt. Matth. 20, 20, Et eapillus de eapite vestro

non peribit . Luc. 21 20.
(k) Sic immensam Dei erga hominet oftendit Providentiam , & ineffabilem fignat affectionem . S.

Hieron. in Matth. to. (1) Quesiam in me speravit, liberalo eum . Pial. 90. 14. Jacla super Dominum curam tuam , & (2) liberalo eum misricordio circundabit. Pial. 21. 10. Spera in

(a) Fidelis Dominus in emnibus verbit fuit . Pfal. \$44. 13. Fidelis Dem eft , qui confirmabit vot , &

Egli fino anche giurato quel, che ha promet. Che voglio dire con quelto? Lo diró a voltra fo, acciocehe siamo di Lui sicuri (a), e non effendo fin ora mancato mai nel mantener ció che ha detto (b); Ah Griftiani Uditori miei , di chi abbiamo noi da fidarci ? di chi , fe non ci fidiamo di un Dio, che promette, che ripromette, e che giura; e della di cui Fedel: 4 abbiamo una infinità di esperienze alla prova ? (c) Una cofa a me pare effer questa da non

poterfi capire . Attenti . 15. Se voi aveite d'andare in qualche Paefe loutano, e foste muniti con lettere di cambio, e di raccomandazione diretta ad un Ebreo nella tal Clità, ad un Eretico nella sal altra, non temerefte, che cosa alcuna possa mancarvi nel Voltro viaggio . Se qui un Ricco fi fosse con sua scrittura obbligato di pagarvi tanti feudiognianno; e giá per più anni vi avelle puntualmente pagato; non dubiterefte in Cafa un Servitore, un Fattore, già da molto tempo conosciuto fedele; ful buon concet-

confusione , ed emendazione . Non è questo un gravissimo torto, che fate a Dio nel fidarvi meno di Lui, che di un Ebreo, di un Eretico, di un chicchessia di niuna Coccienza (d) ? Vi propongo un vergognoso Parcito, ma arrendetevi almeno : Confidate in Dio, come talor vi avviene di confidare nell' Uomo (e); di confidare nella Vostra domestica fervitù (f). Non siate di quelli, che credono Dio, ma non credono a Dio (g), Credete a Dio; cioè alle replicate Promesse da Lui lafciatevi fcritte nella Sagrofanta fua Bibbia (h): e cosí credendo, non fará più vacillante la Confidenza (i). Imperocchè se il Confidare non altro propriamente fignifica, se non che tenere di certo, che quella Persona, la quale ha promesso di ajutarci, infallibilmente ci sjuterá (4); come può effere, che non fi condi Lui neanche neeli anni venturi . Se avette fidi fermamente in Dio , quando veramente fi crede a Dio? A questa fermissima Coundenza (1) Voi fiete di precetto obbligati (m) ; e to della di lui fedeltà Voi vivereste quieti . non è d'aversi mai del Vostro Dio un così in-

euffodiet a malo . 2. Theffal. 3. 3. Impossibile eff mentiri Deum . Hebr. 6. 18. Non eff Deus , quafe homo , ut mentiatur ; nec ut filius hominis , ut mutetur . Dixit erge , & non faciet ? Locutus ett , & non implebit ? Num. 22. 19.

a) Inverposait jusjurandum, ut fortifimum solatium habeamus ad tenendam propositam spem, Heb. 6.17. (b) Quid enim Deus promifit , & non dedit ? Adhuc medant promifit , & non dedit , fed creditur

illi ex his , que dedit . S. Aug. in Pfal. 144. c) Magna dona Deut preffitit, & adbuc debitor eft; fed qui hec reddita jam tenet, de cesteris cre-

dat . Kebus etiam ipfis persuasit nobis Dominus noster , sidelen se effe promissorem , largum datorem . S. Aug. enarr, in Pfal. 39. (d) Vos magis confiditis de uno Judeo, quam de Deo; nam si habetis instrumentum, quod Judeus

dabit sot argentest , cum magna confidentia , & fecuritate eff habendi omnia necessaria : & de Deo , qui hac omnia promife , non confiditit . D. Vinc. Ferr. fer. 1. Dom. 15. poil Trinit.

(c) Nonne homo homini exigue chartule obligatione constringitur? Deut tot, ac tantis voluminibus cavet, & Debitor non tenetur? Crede homo Deo; quia non potett ille memiri. D. Petr. Chryfol. ferm. 25.

(f) Crede homo Deo, qui Servo tuo credis. Idem ferm. 23. (g) Multi credunt Deum, fed non Deo, idest verbis eius . D. Vinc. Ferr. ferm. 2. Dom. 21. post Trinit. (h) Deus noluit credi fibi dicenti , fed voluit teneri Seristuram fuam fanffam : quo nodo fe diceres -

alicui homini : Non mihi credat: ecce ego feribo tibi . Scriptura findia est quo tdan Chirographum Dei; & quanta fimt , que i pfo raddidir ex isto Chirographo? Dicit sibi Deus , Chirographum meum tenes ; & non viscredere? Ibi in Chirographo meo lege onnia , que promifi; & computando, que reddidi , pores credere me redditurum , quod debeo . D. Aug. in Pfal. 144.

(i) Neque enim nobis est dubia fpes , innixa eterne promisionibus Veritatit . D. Bern. ferm. 7. in P(al. 90.

(k) Fiducia hoc principaliter fignificare videtur , quod aliquis spem concipiat ex hoc , quod credit verbis alicujus auxilium promittentis . D. Thom 2. 2. Quait. 129. att. 6

(1) In Dei auxilio firmifimam fpem collo are, & reponere omnes debemus . Conc. Trid. iell. 6. de Justif. cap. 12.

(m) Sperate in Domino. Pfal. 4. 6. Sperate in eo; effundite coram illo corda vestra; Deus adjuter noifer in aternum . Pial. 61. 9; Spera in Deo tuo femper . Oic. 12. 6.

travaglio dell' infermita : fe ficte Poveri , non

vi rammaricate per la Povertá: fe fiere ma-

lignati , calunniati , perteguitati . non vi attriffate per nulla (f), e confidate per intio nel

Vostro Dio, getiandovi nelle sue braccia;

perchè Egli ha cura di Voi . Una gran ragione , che é questa; ed è di Fede ! Non dice San

Pietro templicemente: Confidate in Dio:

ma ve ne rende una gran ragione, e vi dice

di contidare in Dio; perchè di tatto prefentemente effo de Voi ne ha cura h) . Può darfi

penfiero, che ponga l'Anima Criftiana in più

di toavità, e di quicie, che dire: fo di certo,

che Dig ha cura di me (i)? So di certo, che mi

appogiobene, in appoggiarmi al mio Dio (4) ?

Il Figliuolo non fi prende travaglio di niente,

quando fa, che della Cafa ne ha buona cura (uo Padre . Cosí Voi parimente non vi turba-

te, non v' inquierate per cofa alcuna; men-

tre per Voi quello è certo, certifimo, che

Din di Voi continuamente ne ha cura; e fe-

gno evidente, ch'ei ne abbia cura, è quel

pane iltesto, che Voi mangiare ; poiché chi è ,

the cotidianamente ve lo da, fe non Dio (1)?

follievo del mio mifero flato . Rifpondo : ave-

te Voi confidenza nella Providenza d' Iddio ? Per quello, che scorgo, voi ne avete pochis-

fima : poiche se contidatte in effa , come fa deve , non vi fi udirebbe prorompere in taa-

te querele, e impazionze. Che audacia dun-

que è la vottra a presendere, che Iddio fia tust'

occhio, tutto cuore, tutto mano per voi :

mentre non volete di Lui fidarvi? e non tate

altro ? che di Lui brontolare? Siccome Iddio

18. Tutto bene, dice taluno : ma injanto to mi trovo ne' guai , e non vedo ripiego al

derno concetto, ch' Egli impegni la fua autorità a comandarvi, che vi fidiate in tutto di Lui : e voglia poi nelle Vostre premurofe ne-

c effitá abbandonarvi .

16. Udite Gesú Crifto nel fuo Vangelo: Egli v' impone di non prendervi fattidio di cofa alcuna di questo Mondo: neanche di cio che pare più necessario alla Vostra vita, com' è il mangiare, il bere, il veflire (a); e fembra bensi duro il Comandamento, che un Povero non debba effer solleciso a provederti di cio, che gli occorre al toffentamento: Ma ecco quanto è piacevole, atteta la ragione, che Egli apporta : Perchè il Vottro Celeste Padre già fa tutto quello , di che quete bisigno (b). Notate a Voltra contolazione con San Giovanni Gritottomo (c) . Non dice Crifto . Perche Dio lo fa : ma dice : perche lo fa il Vettro Celeite Padre e tanto basta: polchè se Dio è Vostro Padre, non è da credersi mai, che nella qualitá di Padre Mifericordiofiffimo Egli fappia, e non voglia provedere ti fuoi figliuoli . Praticate la confidenza da buoni Figlivoli con Umiltá (d); e vederete, quanto vi fará il Voltro Dio buon Padre .

17. Ma con San Pictro fi esamini anche meglio il detto del Salvatore, e si troverà elfere anzi quetto un Comandamento, il più foave di quanti altri fianci da lui stati fatti. Umiliatevi fotto alla mano onnipotente d' Iddio, così il Santo Principe degli Apostoli ferive (e), e fottomettendovi in tutto, e per tutto a Lui, non vi pigliate travaglio di cofa alcuna di quetto Mondo. Intendete, e penetrate il fento, che voglia dire, di cosa alcuna; ede, te fiete infermi, non vi pigliate

Tom. VII.

(a) Ne foliciti fitis anima veffra .... Nolite ergo foliciti effe dicentes ; Quid manducabimus , aut

auid bibemus . aut que operiemur ? Matth. 6. 25. 21. (b) Scit enim Pater vetter , quia his ounribus indigetis . Matth. 6, 21.

(c) Non dixit : Scit Deut ; fed feit Pater veffer , ut vot in majorem fjem ducat : fienim Pater eff, non poterit despicere filiot , cum nec homines Patres hoc fustineant . D. Chty fost, hom. 23. in Matth. (d) Et nunc l'ater notter es tu, nos vero lutum, & filtor notter es tu, & opera manuum tuarum omnes nos . Ila. 64. 8. Quemedo miferejur Pater giliorum , mifertus ett Dominus timentibus fe . Pial.

(c) Humiliamini îgitur fub potenti manu Dei ... omnem folicitudinem vestram projicientes in eum , 1. Peir. s. 6.

(1) Solicitudo prohibetur , quando infert anxietatem animi cum defellu fpei , & timore de non obțimendo id , circa qued folicitatur . D. Thom. in Expot. Epitt. ac Philipp. 4. Lect. 1. (2) Umnem felicitudinem veftram projicientes in cum ; queniam ipfi cura est de vebis. 1: Petr. 5.7.

(h) Dominus curam haber tui : fecurus esto : ille proteget , qui te fecit . D. Aug. enart. in Ptal 39. (1) Dominus folicitus est mei; adjutor meut & protector meut tu et . Pial. 39 18.

(k) Mili aurem adhærere Deo bonum est, ponere in Domino Deo fpem meam . Pial. 72.28.

(1) Panem nostrum quesidianum da nobis hodie . Luc. 11. 2. Panem nostrum dici nus ; & nester quippe fit , cum accipitur , qui tamen Dei ert ; quie ab ille datur . D. Greg. Lib. 27. Moral. cap. 27. si compiace in chi lo onora, confidando nella fua infinita Bontà (a) ; così anche s' irrita a fiegno contra chi di lui non fi fida, e con empi lamenti va di lui mormorando (6). Chi vuole godere le Benedizioni della fua Mano amorofa , bisogna che in lui confidi (c) : Ed oh se sapette le magnifiche Promesse, che ha fatto Iddio a quelli, che in Lui confidano (d): Oh se confidatte! Ma qui sta il Punto; e sarà il mio fecondo, a faper confidare (e) :

Secondo Punto .

19. Io non credo, vi sia alcuno di Voi, che non adori la Providenza d' Iddio, e che non auche in effa confidi ; ma o fi confida male, ovvero dirò, poco bene. Confida male primieramente, chi confida, non per le oneite neceffità : ma per foddisfare i fuoi difordinati appetiti: e certo è, che Iddio non ha mai promesso di savorire una tale Considenza, che nasce dalla corrotta Concupiscenza (f), ed é contaminata da viziose intenzioni (g) . Uno confida in Dio, che gli rielcano vantaggiufi li fuoi negozi : Un altro confida în Dio, che siano pretervati dalle tempette li suoi Poderi : l' altro confida in Dio di confeguire

pretlo un' Ereditá, e di vincere una fua lite a Ma a che fiue così fi confida? Non per aver di che vivere, ma per fare denari; ed o poffederli con avara tenacità , o spenderli a siongiare in abiti, a crapolare, ed uscire dai limiti del proprio ttato (h) . Che confidenza è cotefla (i), a volere, che Iddio contenti, non la Vostra Natura (4) , ma i Vostri Vizi ! Ha Egli forse da sar miracoli a compiacere la Vofira Avarizia , o la Voltra Ambizione , o la Vostra Gola? da far miracoli, per allargarvi anche più quella firada, che va all' Inferno?

20. S'ha da confidare in Dio per quelle co. fe, che conferitcono alla fua Gloria, ed alla nostra Eterna Salute; poiche questi sono Il due primari oggetti della di Lui Providenza. Iddio ci ha potti al Mondo per glorificare fe fteffo ( / ); e non è tanto fua Gloria, che nel Mondo vi fiano de' Ricchi, e de' Grandi, quanto che vi fiano de' Santi (m), non è tanto fua Gloria, che vi fia abbondanza de? Beni temporali alla contervazione del Corpo, quanto de' Beni spirituali alla Salute eserna dell'Anima; e quando perció si confida ottenere da Dio le terrene fottauze, cio dev'effere in ordine ameritare, ed a confeguire la Bratitudine Eterna (n); altrimente fara più E-

(a) Beneplacitum est Domino in eis , qui sperant super Misericordia ejus . Pfal. 146. 11.

(b) Ufqueque multitude hac pefima murmurat contra me ? Querelas filiorum Ifrael audivi . Dic ergo eis ; Vivo ego dicit Dominus : in folitudine hac jacebunt cadavera corum . Omnes , qui murmurastis contra me , non intrabitis terram &c. Num. 14. 37.

(c) Benedictus vir , qui confidit in Domino ; & erit Dominen fiducia eius . Icrem. 17. 7.

(d) Dulciffina liberalitat , Deum in fe sperantibut non deeffe . Quemcumque locum calcaverit pes veffer , vester erit . Deut. 11. 4. Per vefter utique fper veftra est . Quantumcumque illa procefferit, obtinebit , fi samen in Deum tota figatur . D. Bern. term. 15. in Pial. 90.

(c) Appene cor ad doctrinam meam , ut fit in Domino fiducia qua . Prov. 22. 17.

( f ) Quid metuis , ne in hac magna domo tantus Paterfamilias non pafcat operartum fuum ? Erit ibi, quod ettam fufficiat tibi . Dabit Deus totum necesitati , non cupiditati . D. Aug. hom. 27. ex 10. Pereat avaritia , & dives est natura . Ibid. hom. 42.

(g) Concupi feitis, & non babetis, eo quod male petatis, ut in concupifcentiis vestris infumatis. Jac. 4. 3.

(h) Aliud eff petere unde superbias , aliud unde vivas . D. Aug. fer. 48. de Divers.

(1) Parum eft , quia malefalla tua placent tibi , mili placere putes & Deo ? .... Quid vis convertere Deum ad veluntatem tuam? Tu convertere ad veluntatem Dei . D. Aug. enart. in Pfal. 49. & in. Pfal. 60

(k) Kihil intulimus in hunc Mundum; haud dubium, quod nec auferre quid poffumus. Habentes alimenta , & quibus tegamur , his contenti femus . 1. Tim. 6. 7.

(1) Universa propter semetipsum operatus eff Dominus . Prov. 16. 4.

(m) Gratia Dei, & Mifericordia est in Sanctos ejus, & respectus in electos illius. Sap. 4. 15. Elegit nos in Christo ante Mundi constitutionem , ut essemus Sancti in conspectu e jus , qui prædestinavit nos fecundum propositum voluntatis fue . Ephel. t. 4.

(n) Quacum que alia bona non debemus a Deo petere , nife in ordine ad Beatitudinem aternam . D.

Thom. 2. 2. Q alt. 17. art. 2.

brea, che Cristiana la Confidenza (a). Qui confidenza efficace, che vi pensate ! Che baè, che non pochierrano affai, nel defiderare, e foerare ogn' altro Bene da Dio, fuori che il fommo Bene, che è il medefimo Dio (b) . Ed io non voglio dire , che non poffano onestamente desiderarsi, e sperarsi anche i Beni della Vita presente, che anzi io parlo appunto della Confidenza per questi : ma dico non doversi confidare unicamente per essi (c), con insenzioni serrene (d); nè con tanto ardnre, quafi che fi creda , vi fia in effi la noftra Felicitá (e). Ha da confidarli principalmente per tutto ciò, che concerne alla Salute dell' Anima (f): e poi anche bensì per tutto quello s' aspetta al mantenimento del Corpo ; ma ciò in fecondo, ed in terzo luogo (g): e fempre con la condizione, purchè fia giovevole, non mai nocivo all' Eterna Salute (h); e con raffegnazione alle disposizioni della Providenza Divena, la quale sa più di noi ciò, che siaci di utile, o danno (i). 21. Con queste cautele , acciocché fia la

fti dire così con la bocca : confido in Dio . Dev' effere la Piducia nel Cuore ; e benchè a Dio noti giá fieno sutti i Voltri bilogni, conviene, che anche Voi amilmente glieli efponiate, con viva Fede nella fua infinita Potenza, e Bontà (4) . Negli Apostoli noi ne abbiamo l' esempio. Quando sul mare di Galilea forprefi da una burrafca furono in rifchio di naufragare, effi veramente confidavano in Crifto, ch' era ivi presente nella medesima barca (1). Nulladimeno il pericolo cresceva , ed il Salvasore dormiva (m); ed era mitteriofo dice Teofilato, il suo sonno ; perché voleva che i suoi Discepoli bensi confidessero in Lui ; ma che anche a Lui ricorreffero , e lo pregaffero per la Grazia (n) . Cosi di fatto a Lui s' accoltarono , supplicandolo dell'ajuso, e tosto le onde si appianarono in calma (o) . Documento per noi. Quando fiamo in qualche sravaglio, pare alle volse, che Dio dorma, mentre non fubito viene in ajuto : ma non è,

N : (a) Sunt multi, qui magis curant de promissionibus Veteris Testamenti, quam-de promissionibus Novi : quia non curant de Gloria aterna , fed de honoribus , & divitiis . D. V inc. Ferr. ferm. 3. ia Epiph.

(b) Multi a Deo sperant pecuniam, multi sperant honores caducos, & aliud quodlibet sperant a Deo

preter ipfum Deum . D Aug. enarr. in Pial. 39.

(c) Dona itta , que petuntur vel de pluvia , vel de fole , a Domino quidem nostro petere debemut .. cum fint receffaria, fed ron ifta fola petenda . D. Aug. enarr. in Pial, 62.

(d) Domine Pater, & Deut vite men, ne derelinquat me in cogitatu illorum ..... & omne defiderium averte a me . Aufer a me ventris concupifientiam , & concubitus concupifientia no apprehendant me. Eccli-23. 4.

(c) Est foicitude superfua ex vitie hominum, quando fruttus, & pecuniam, plusquam necesse est, querunt . fpirmalibus dimuffis : & hoc prohibetur . Gloff: in Matth. 6.

(f) Frincipaliter nostra folicitudo effe debet de spiritualibus bonis : D. Thom. 2. 2. Queft. 97. art. 6.

(g) Non dice , ut pro temporalibut Deum non oremus , ideft pro fanitate corperum . aut pro abundantia fruliuum . Detemus & ista a Deo petere ; fed fecundo, & tertio, ita ut primas partes amor anima obtineat : D. Aug. ferm. 60. de Temp.

(h) Quando petiti temporalia , cun modo petite , & illi committite , ut , f profint , det ; ft feis obeffe , non der : Non habeatis pro magno exaudiri ad voluntarem , fed ad utilitatem . Idem ferm. 51. de Verb. Dom.

(1) 2 jid on it, vel profit, Medicus novit, non agrotus . Idem ibidem.

(k) Revela Donino viam muam , & fpera in co & apfe faciet. Piul. 36. 5. Vide Domine infirmitatem meam , miseriam n.eam , tribulationem meam , & adjuva me . Die humiliter , & secure . S.Vin. Ferr. fer. 2. Rogal, ferm. 3.

(1) Aftendente eo in naviculam , fecuti funt eum difcipuli ejus . Matth. 8. 23. Firmi , & Habiles utique in Fide . Orig. ap S. Thom. in Cat. ibid.

(an) Ecce motu, magnus factus est in mari, it a ut navicula operiretur fulfibus; ipfe vero dormiebat. Mat h. 8. 24.

(n) Dorniebat , ut diftipuli eum regarent , & regantibut petentiam fuam offenderet . Theoph. in Matth. 8.

(0) Acceffrunt ad eum discipuli ejus , & sufitaverunt eum , dicentes ; Donine sulva nos , perimus . . . Tune furgent Jefut imperavit ventit , & mari ; & falla eft tranquilittas magna . Matth. 8 250 che Egli dorma; ed è , che dorme la noftra Fede (a). Così a posta Egli tarda; perchè vuole, che noi ci ivegliamo, e con fervore a Lui ci raccomandiamo (b). Confidate adinque, e pregate ancora il Signore, e rimettere in Lui; e vivere ficuri, chi Egli non permettera mai, y fiucceda (e noa

quello, che per Voi fará il meglio (e). 22. Ma non posto qui già dissimulare un disordine . Sopportatemi nella Verità , che fono per dirvi, Uditori miei. Io non mi ftupitco, che molte volte Voi non fiate efauditi da Dio , benché ia lui confidiate , ed anche a Lui ricorriate ; perchè , a dir vero , quando è, che ne' travagli Voi fate ricorso a Dio? Quando ? Dio fi lascia l' ultimo ; e solamente a Lui firicorre, quando non fi fa più, a chi rivolgerii . Praticamente offervatelo: Come fi fá nelle Informitá? Ció, che in primo luogo fi fa, è chiamare il Medico: cercare, ed applicare i rimedi ; e stare a vedere la piega , che prende il male : ma e ricorrere a Dio, che è quel folo che ha le chiavi della vita, e della Morte (d) ? Confidare in Diose raccomandaro di Cuore a Dio, che è quel tolo, che può dare la fanité (+) ; e fenza la benefica fua affiftenza non vi è med camento, che giovi (f)?

poveri, che é l'ottimo rimedio preferito dallo Spirito Stanto nella Scrittura (g. § Quell' èl' ultimo : ed a penfarri fi tarda , più che fi pund (f). Si necomincia a condi fare i u. Dio, ed a fare quel, che fi dere da bona Griffano, quando s'incomincia a chiffs red di Medrod quando il Medico itteffo lo dice, che peró quafi mai non lo dice, fe non allora che il caso è ormai disperato (f): e fi pretende pociare financiare mirrodi. Se comi disperato (f): e fi pretende pociare financiare mirrodi. Se comi di disperato (f): e fi pretende pociare financiare mirrodi. Se comi di disperato (f): e fi pretende pociare financiare mirrodi. Se comi di disperato (f): e fi pretende pociare financiare mirrodi. Pedito del disperato disperato del disperato disperato del disperato del disperato disperato del disperato del disperato disperato

Servicio de la companya de la companya describede perservi i fruit i lella Campanya dale le briace, dalle temperte, e da tante altre intemperie delle flatinai, y afgetta al inalezare le mani al Gielo fino allora - che il flargeglio ègiti a neri s' s' incomissica a considare, ed a pregare, quando incomiscia a tempettare; e fi pretende, che Idalis ofispenda fabilio del considerato del considerato

(a) Dormit Christus, eo quod sonno nostro consopiatur in nobis. S. Hilar. cap. 8. in Matth.
(b) Alacriter ergo accedamus ad eum cum Propheta. Psal. 43.13. Dicentes; Exurge, quire ob-

dormis Domine? Orig. hom. 6. in Matth.

e confessarii , e mandare qualche limolina a'

(2) Conflater Do crede, eign te votum committe; its te um destat foblevare, nikil gu tibi ever tre pentitet pui qua tibi porte, estams fençates. S. Aug. this, 1. Sollioq. de Cognit. D. i. fin. Ego Deut uniculyate provideo in fanitate, 6º informitate, sicut uniculyate expedite video. S. Brigit. 10b. 6. Pevel. cap. 102.

(d) Tu es enim Donine, qui vita, & mortis habes potestatem . Sap. 16 12. Vilete, quot ego sim solur, & non sit aliui Deus prater me; Ego occidam, & ego vivere saciam . Deut. 31.39.

(e) Qui fanat ones infrmitates. Pial. 102. 3. Dans fanitatem, & vitan. Ecc.i 34. 2. Qui fperat in Domino, fanabitur. Prov. 18. 25.

(f) Eteniun neque herba, neque malagma fanavit cos; fed tuus, Domine, fermo, qui fanat omnia-

(2) Diglow colligations impiratity folse fundand depriments; franças clusicati patem, & famiest an citius criters. Tune invocabit, & Demiens exaudies. Ila, 13, 6. Bui fanat coarties corde.
Plal. 146, 3. In toa infirmitate u. ab sound delille murda cort sum, & impirata oblationem; ora Dominum, & ife curviti te. Eccli 32, 9.
(b) Multiplicase funt infirmitates corum y pattea acceleraverunt. Plal. 14. 4.

(1) Stat ances Medicus de agrote; non videt bonum, quad promittat; timet malum pronunsiare, ne terreat: tamen modelle inquit; Bonus Deus omnia potest, orate pro illo S. August. enar. in Pial. 29.

(k) Filt , in tua infirmitate ne despicias teipsum : sed ora Dominum .... & da locum Medico . Eccli. 38. 9. 11.

(1) Solicitudo in Deum projicitur, dicendo; Ego feminado campum; fed se habro triticum, a re habro, Donine. Idem die de vinea; & de samibus negotiis. S. Vinc. Ferr. ferm. r. Dom. 15, post Tranit.

del germoglio, e del frutto; Dio folo è che può provedere alle Vottre necessità (4), e fomministrare gli alimenti alla vostra vita (b) . I venti . i fulmini , le tempeste non si muovono che alla voce d' Iddio (c): e se le unvole fi (ciolgono in acqua, diffipati i maligui vapori: bisogna dire, che tutto è per una Providenza Mifericordio(a d' Iddio(d) : se cade auche brina, o tempesta, che è per ordine della medefima Providenza, nelle fue opere fempre giusta (e) . Questo è vero , Fedeli miei , che l'abbondanza del grano, del vino, dell' oglio è una Benedizione promessa da Dio, qualor fi viva nell' obbidienza alli fuoi Sauti Comaudamenti (f); ed è la Carestia un cafligo d' l'dio a vendicare l'offesa, che gli si fa col peccato (g) . Onde se vi é cara la Divina Benedizione, confidate pure, e non temete, che Dio uon mancheré a voi, se voi a Lui non mancate (h). Contra tutte le maliguità della Terra , e dell' Aria non v'è miglior esorcesmo, che guardarsi da' peccati, e srequentare gli atti di contrizione per i peccati commeffi (i) : e sia che topratti il flagello, o di peste, o di carestia, o di guerra, non tardare, ma presto, al primo sospetto, avanti

di usare i mezzi dell' umana Prudenza, mettere iu Dio di tutto Guore la confidenza (4).

24. Darò un Etempio della Scrittura . Impadronitofi il Re Nabucco della Città di Gerusalemme, dopo averla tenuta assediata due anni, scrive Geremia Profeta, che il Barbaro talmente incrudeli contra que' Cittadini , che altri pose in catena, altri mandó a fil di spada. Un solo si salvó, che su Abdemelecco. e della fua buona forte questa fu la cagione. espressa nel sacro Testo con le parole del medelimo Dio (1): perché allora lubito, che fopravenne il Nemico, mentre confidavano tutti gli altri nel valore, e nelle armi, Egli pofe in Dio la sua fiducia, ben persuaso, che senza il Divino ajuto in vano si sta su la parata a disenders (m); in vano si pensa a salvarsi . (n) Così deve farsi nel principio d' ogni intraprefa, di cui si desidera una felice riuscita; poiche a misura che considasi in Dio, anche Iddio con la fua Mifericordia aufiliatrice concorre (o) .

25. É non basta considare sol per un poco, ma costante, e perseverante ha da essere la considenza (p): sia che la Grazia desserata si ottenga, sia che anche si dissersica (g); poi-

(a) Ne putetis , quod hac necestaria dare poterit , ni f unus Deus . S. Aug. enar. in Plal. 35.

(b) Ego isfe quoque victui necesfiria non nisa te, Donine, spero. S. Betn. serm. 9. in Psal 90. (c) Landate Dominum . . . . ignis, grando, nix, glacies, spiritus procellarum, que faciunt verbum eju. Psal, 148. 7.

(d) Tenebrofa qua in nubibus aeris. Praful gore in confpellu ejus transferunt grando, & carbones ignits Plal. 17. 12.

(e) Et occidit in grandine vineas corum , & more: corum in pruina . Pfal. 77. 47.

(f) Proposo Benedictionem, st obedieritis mandatis Domini Dei vettri, ut colligatis frumentum, vinum, et eleum Deut III. 14.06. (2) Ipris, parado, sumes, et mors; omnia hec ad vindictam creata surt. In mandatis eius spula-

buntur , et in temporibut suit non praterient verbum . Eccli 39.35.

(b) Non descret Deut oput suum , s ab opere suo non descratur . D. Aug. enart. in Pial. 145. Deut subset curar uni, et nonquan deest : tu till noil deest. I lom. in Pial. 36.

(i) Hae dicit Dominus: Nunquid aliquid in oculis meis difficile erit? ... Vinea dabit frustum fuum,

V terra dabit germen fuum . Nolite timere ; fed verba mea facietis . Zach. 8. 6. 12.

(k) In te, G in un nomine habemus fluxiam; Donine Dan nother us et a. 2 Paralip, 14. 11.
(1) Liberah te, ait Doninus, G mon traderii in namus vireum, ques tu formidat, G gladio non 44des, fed erit tils anima tua in falutem, quia in us habsutti fluxi am. Jerem. 19.
(m) Niš Doninus cutalistic civiatem, frattra vigilat v, qui cut-fluxi em. Pfal. 1,66: 1.

(ii) Notice confidere in seliis hominum, in quibut non est salus, P(al. 144. 2. Domini est salus P(al. 3.9. Hi in curribus, & hi in eyats, nos autom in nomine Domini nostri. P(al. 12.8.

(0) Fiat Domine Mifericordia tua super nos, quemadmodum speravimus in te. P(al. 32. 22°

(p) Confidence state: & videbitis auxilium Domini super vov. 2. Paralip, 20. 17. Habe spent ad Despete 3. Hall on widet enguline shabet closus in manibus & converture dare, set constantium team probet 5. Hall cone. In fam. & ficetie.

(9) Expellatio Spei importat respellum ad auxilium Divinum; five id, quod speratur, differatur,

chè il dubitare, e titubare è sempre disonorevole a Dio. Dubitó Moise (a), che fosse per avverarsi la Divina Parola nello scaturire da una rupe le acque (b): e tanto dispiacque il fuo dubbio a Dio . che fu per quetto fevera. mente punito coll' intimazione, che non farebbe entrato nella Terra di Promissione (c). A S. Pietro vi sarà noto ciò che avvenne sul mare . Pieno di confidenza Egli sbalzó dalla barca, e camminó a piede franco fopra le onde, per andare a Critto, ch' era ful lido: ma effendo inforto un gagliardo vento, incominció a diffidare, e temere, e poco allor vi mancó non andasse a fondo, se Cristo con un rimprovero non lo ristabiliva nella sua Fede . (4) Se avesse perseverato nella confidenza, non avrebbe mai potuto abbatterlo il vento. (e) Titubò, dubitó, gli si scemó la siducia, e quindi si trovò nelle angustie di un gran pericolo.

25. Ma in questo Apostolo è da rassigurarsi. dice S. Agostino (f), una immagine di que' Cristiani, che soltanto confidano in Dio, quanto si veggono prosperati in ogni lor mondano interesse; ed al sopraggiungere il vento

di qualche contrarietà, s' abbandonano al cupo di una diffidente triftezza, volendo effere fedeli nel credere a Dio, e sperare in Dio, solamente a patto, ed a condizione, che i lor disegni tutti riescano a genio (g), e non abbiano in quetto Mondo a patir difagi (h). Finche nella Campagna fi fa un abbondante Racolta, finché si trova ne' traffichi il giro del commercio, ed un buon guadagno, finche da tutti si gode in Casa trá le comodità una perfetta fanità, si confida tanto nel supremo Datore di ogni Bene, che non può dirfi di più . (i) Ma se avviene, che s' abbia da provare la penuria, da soffrire una infermitá, da soggiacere a' travagli, e disastri; la Confidenza in Dio dov' è (4)? Mirate quel Negoziante, quel Capo di famiglia, come si dibatte d'animo, come si figura abbandonato dalla Providenza, come sconvolto da una mezza disperazione: prorompe ne'ipropositi per una dilgrazia, che gli è accaduta. Ah Uomo di poca fede, che dici (1)? E perchè perdere la Confidenza, ora che devi più che mai anzi averla? Nelle avversità abbiate fede, che Dio è Vostro Padre Onnipotente, e amoroso, che può, e che

five non . S. Thom. 2. 2. qu. 17. art. 6. Cum videris Deum consueta non largientem adhuc tecum reputa, quia Deus potens, & bonus est, nec illi aut potentia, aut bonitas deest. S.Basil.conc. in fame , & ficcit.

(a) Num de petra hac nobis aquam poterimus ejicere ? Num. 20. 10.

(b) Dubitat ad aquam Moyfes, quando perram virga percuffit : et Deo illa dubitatio displicuit,nam proper hanc dubitationen dicitur Moyf; Num. 27.12. Non introduces tu populum in terram &c. D. Aug. hom. 27. ex 50.

(c) fube me ad te venire super aquas ; et ipse ait : Veni : & descendens Petrus de navicula ambulabat super aquam . Vilent vero ventum validun timuit ; & cum coepiset mergi . clamavit dicent ; Donine, filoum ne fix; & Jefus ait illt; Modice fidei, quare dubitisti? Matth. 14. 28.

(d) Neque ventus novere potuiffet, fi file firma fui fit. D. Chry 10th. hom. 51 in Matth.

(e) Aultvit Petrus Domini verbum, & mox cucurrit ad Verbum. Cito credidit, quia fidelit erat, sed cum surrexistet ventus, titubavit, quia ho no erat. Titubatio ista quest mors filei fuit. Non ambularet , nift crederet , nec mergeretur , nift dubitaret . D. Aug. ferm. 1 .. de Verb. Dom.

(f) Is Petro communis omaiun nostrum conditio confiderands est . D. Aug. thidem .

(g) Si Doninus de lerit mihi panem ad vescendun, & vestimentun ad induendum, reversus que suero prospere, erit mihi Doninus in Deum . Gen. 28. 29. In a lve-statious ne abjicias animum ; Ninia enim tri.titia peccuti fit caufu; cum affictio mentem mergat , & desperationis vertiginem inducat . D. Bill. cone. de fame , & ficcit.

(h) Multi propterea volunt timere Dominum , ne famem patiantur . D. Aug. enart. ia Pial. 33. Quando multum abundat frumenti, olei, vini, auri, argenti, faluffue ida mortalis incorupta

perfitit, tune benedicunt Dominum . D. Aug. ibidem .

(k) Non Sc, quando fequitur inde penuria, egestas, labor, & dolor. Idem ibid. Novi multos Benefitiei gratias confitentes, donec fecundis ventis res proceduit; ? vers dives fitt pauper, aut robur corporis vertatur in morbum, maledicos, pigros ad orazionem, indiganntes Des, velut debitori tardanti . S. Bafil. conc. de fame , & ficcit.

(1) Ufquequo Donine oblivifeeris me? Ufquequo avertis faciem tuam a me ? P(al. 12. 1. Non eff ite fermo , qui Mifericordiam provocet : fed potius qui iram excitet , & furorem accendat . Judith 8.12.

voole ajutarri, e. che vi ajuterà, ma pazientate (a)te di apetrate con Umilità il fio ajuto. (4) Se difiderete, n' anderà tutto alla peggio. Negl' l'incaliti e n' ha la prova. Nel Deireto dubitanono, se Dio avrebbe lor daro da vivere: e per quella difidenza, dice il Reale Proteta e, che veane fopra di effii! I'ra d'Iddio. (c) Chi davero confia, non dubita 1, non dondola a guisa di cana vuota, e ffa immobile come un Monte, nella todezza apopeble come un Monte, nella todezza pope-

giata a Dio (4).

27. Devo un' altra cofa avvertire , che per confidare , come fi deve, bilogna confidare in Dio solo; perche Eggi folo è l'Ounipoente, (/), ed Immenfo , che ci può in ogni caso, in ogni caspo, ed in ogni lorgo, ed in ogni lorgo, og din ogni caso, nogni carpo, ed in ogni caso, and caso and ca

tà degli abbigliamenti. Che Confidenza è cotesta, sostenuta da si deboli appoggi (g) ? che ad una scopatura si distrugge, co. me la tela del ragno (h) ? Iddio non vuole . che così confidlate, parte in Voi, parte in Lui, ma vuole, che sia tutta la confidenza in Lui folo . E' maledetto ; dic' Egli con la Profetica voce (i), chi confida in qualche umana Creatura: e se percio Voi confidate in Voi fteffo (4), o in qualen' un altro, Voi incorrete la maledizione d' Iddio (1) : ed ove stimarete di rinvenire la buona forte defiderata . ritroverete la disdetta, il malanno, e la confusione (m) . Testimonio il Re Afa, di cui si racconta nella Scrittura , che mori tormentato dal veementiffimo dolore della Podagra; ne fe ne rende altra cagione, che quetta, di aver Egli confidato ne' Medici, e non in Dio (n).

28. Io non dico peró di abbandonarvi talmente in Dio, che non v'applichiate aucora a que' Mezzi, che la Providenza di Lui vi preferive (\*). L'assettate, che Dio faccia miracoli, è una diabolica illusione (\*p.); e non

(2) Si moram fecerit, expella eum : quia venient veniet, & non tardabit. Habac, 2. 3 (b) Expelia Dominum viriliter age. & confortetur cor tuum. Pfal, 26 14. Expelta Dominum. &

Tiberebit et "Prov. 20. 22. Expediemus humilet confolationem ejut "Judith 8. 20. (C. Nunquid poteris Deut parare menjam in defero ? Nunquid der panem poterit dare ? ideo audivit Dominus, de ira affendis in Ifrael, quia non credidentus in Deo, nec Jeraverunt . P(21, 77, 19.

(d) Qui confidunt in Domino, ficut mont Sion, non conmovebitur in aternum. Plat. 124. 12.

(c) Videte, quad ego fim folut, & non fit alius Deut prater me . Deut. 31.39. Magna potentia Det foliut . Eccli. 3. 21. (f) Nomen tuum magnum, et manut tua fortit , et brachium tuum extentum ubique . 2. Rec. 8. 41.

(g) Que est ista siducia, qua niterit i in quo considis i an sperat in baculo arundineo, super quem se incubuerit homo, comminutus manum ejus persorabit ? 4. Reg. 18. 19.

(h) Sicut tela aranearum fiducia e jus . Job. 8. 14. (i) Hac dicit Dominus ; Maledictus homo , qui confidit in homine , et ponit carnem brachium suum .

Jerem. 17. 5. (k) Per hec qui in smetipso spem ponit, hujut maledisli vinculo inne Titur. S. August. Enchirid. cap. 114. Ne quisquam in sessen ponat, sed totam spem suam in illo ponat, in 400 sunt veret no-

Sre . Idem in Pial. 90. Conc. 3.

(1) Qui fque in homine frem poturit , maleditutu ett . D. Aug. Lib. 1. cont. Lit. Petil. cap. 3. then frem notitum , yaut in folo Destuta ett , non in hominibus , collocemus . Idem Lib. 2. contr. Epift. Patmen. cap. 4.

(m) Super eum ridebunt, & dicent: Ecce homo, qui non posuit Deum adjutorem suum, sed speravit in vanitate sua. Psal. 51. 8. Si putas in robore exercteus bella consistere, superari te saciet Deus ab

hostibus : Dei qui ppe est adjuvare, & in fugam convertere . a Paralip. 25. 8.

(n) Agrotavir Asa dolore pedum vehementissimo : nec in infrantate sua questivit Dominum ; sed magii in Medicomu arte confiste est .... & mortuu est . s. Paralip. 86. : ... (0) Sperandum , quod temporalia nobis proveniant ad necessatem , si secerimus , quod debemus . D.

Thom. 2. 2 Quaft. 55. art. 6.

(P) Quande aliqua linoja tenumia, non vobi figgerat diobolus : Quare tibi non mitit Deut panen per Corvum, sicut mise Elie ? Si sic te tentat , responde : Matth. 4.7. Scriptum ett : Non tentabit Dominum Deum tumm. D. Aug. Expol. 2. in Plal. yo.

é una confidenza, che onori la Divina Maeflà , ma una temerità , che l' offende (a). Voi dovete fare dalla parte Vottra ciò, che onettamente a Voi s' appartiene (b) : Chiamare il Medico, prendere i Medicamenti, quando che fiete infermi : ma non confidare, che in Dio (c) : adoperare la Prudenza, e l'ingegno (d); ed affaticare (econdo la possibilità (r), come richiede la condizione de Voftro ítato (f); ma per il buon evento della fatica . e della induttria, non confidare, che in Dio. Da Crifto vi è proibita la sollecitudine, e non l'Opera (g): poiche anche Adamo , quantunque fosse innocente , dorea operare nel Paradito Terrettre (h), E' proibita la Prefunzione, per cui fi confida nelle fue proprie doti , o del Corpo , o dell'Anima , per ogni buona riurcita (i): e questa è la vera Confidenza Cristiana, fare quel, che fi deve,

e diffi fare affatto di se, e porre totalmente la Fiducia in Dio (k). Oh se ces confidatte, quanto farelte benedetti, e beneficati dalla Provisenza Diviaa (1)! Non so, che dirvi per Voltra confolazione di più.

#### SECONDAPARTE.

29 E develi confidare in Dio di tal maniera, che non ficonfi in di anche in ani ffeth per nulla, mi firactar segione, che dicoba diri di tani, e tanti, i quali per campare la viza, o run'icire ne' lun'd ingraja, condiano nel peccato? Che altro pun a coturo pri siotticarii, fet non he gual e mit rice (2) stattatener I. famiglia, e nel ventiere, una dicimodi, ed inganni, e non trambicha coa le unre gli l'persjuri (9): Penta tal una di non poste riacre la ka ultie, e non orno trova tettinos);

(a) Deum tentat, qui habent, quod faciat, committit se periculo sine ratione, experient utrum possi liberari a Lee... In sec tentatio Dei comittit, quando pretermitit bomo facere, quod possis, respectivo sport mad auxilium Dei: D. Thom. 2. v. Quarti. 97, att. 1.

(b) Oportet homines agere aliqua . . . ut per alsus fuos in pleant quofdam effectus fecundum ordinem

a Deo difpostum . D. Thom. 1 2. Quæft. b3. art 2.

(c) Honora Medicum propter necessitatem; etenim illum creavit Altissimus . A Deo est enim medela .... Altissimus creavit medicamenta; & vir prudent non abborreoit illa . Eccli. 38. 1.

(d) Da mihi sedium tuarum usitricem Sapientiam ... ut mecum re , & mecum laboret. Sap. 9. 4.10.
(e) Si per altiquam informitatem , vel occupationem non pollumus operari; ille nos popiets , seut ovet , que nihil operantur . Cum autem possimus , non debemui tenare Deum , quia hac que possimus .

eius munere pofumut. D. Aug. Lib. de oper, Monach. cap. 23.

(f) Labora în aficie tuo & Fie Deugeroidebit tête: D. Vinc. Fert. ferm.; Dom. 15. poft Tenit! Si qui son vult operari, nec mahadect. Addis enin questlam inter vea ambilate inquiete, nibil operantes. 2. Thessal 3, 10. Accipite semina, & sirve agres, utstruges habere possibil. Gen.

(3) Christus non oput probibuit , sed selicitudinem . D. Chrytost. hom. 23. in Matth. Resignate De Ilbere arbitrie, eidem Des relinquenda est cogitatie. & cara de omni re nostra, & relinquene , que sectiat in noise sine nobe, tayan Divinam voluntatem. Prop. 12. Mollago sdama a b lance. XI.

(h) Pofuit eum in Paradifo voluptatis , ut operaretur . Gen. 2. 15. Spera in Domino , & fac. Pfal.

36 3. (i) Ne st solicitudo presumptuosa, ut scilicet homo considat, se necesfiria vite per suam solicitudiuem post procurare absque Dovino auxilio. D. I hom 1. 2. Quest. 108. att. 3.

(k) Hec vera hominit fiducia , de fe diffidentit , & inntients Domino . D. Bern. ferm. 3. de Ananunc. B. V.

(1) Somm eff confedere in Domino quam confedere in homine. Pilal. 117, 8. Besti omnet, qui comfedurat in ev Pila. 23, Emeditat vier qui confedere in Domino; Pilal. 117, 8. Besti omnet, qui comligate in Pilal. 23, Emeditat vier qui confederat in Deum. D. Aug. Lib. Quaft. Vet. & Novi Fet. Quaft. 119.

(m) Ve enpis in malum . If2. 3. 11. Habentes fiduciam in umbra Egypti, erit vobit in confusionem.
Ifa. 30. 2. Fiduciam hibuisti in malitiatua, veniet super te malum, super te repente miseria. Isa.

47- 10

(1) Dicitur illir: Nolite fraudem facere, & dicunt: unde me pascam ? Si timuero Deum; non babeo, ut vivam. D. Aug. in Pial. 33.

falfi, e se non usa violenze (a); Pensa tal altro di porre la fua cafa in buon effere a forza di rapine, e di furti (b) : S' immagina quella Giovane, che non fia per trovare partito da marijarii , fe non fi da alle Vanità , e agli Amori, se non si espone ai pericoli, se non ammette le confidenze (c) . Quanti, e quante vi iono, che tofto che fi trovano in qualche necessità, si danno a credere, non vi sia per Ioro altro mezzo, che vendere la Cofcenza, e l' Onore ? Ah guai a Voi l'esclama Dio per il Profeta (d) . Dov'é il Giudizio ? Dov'é la Fede a sperar bene dal male ? a confidar nel peccato; ed a volere fabbricare ful niense (e)? Dov' è il Giudizio ? dov' è la Fede a volere procacciarsi eli ajuti d' Iddio , e le Benedizioni d'Iddio con le offese d'Iddio ? O che non riusciranno i Vostri intenti, o che sarà la riuscita inselice. Innumerabili se ne hanno di ció le esperienze, in chi avendo cercato far della roba, e procacciarfi la fortuna con il peccato, si e trovato alla fine in povertà, ed in miferia : ed in vano fi da la colpa alle difgrazie, o alla malignità degli Uomini, o agli accid nti del caso, quando se n'ha d'attribuire la cagione al peccato (f); così avendo con giuflo giudizio disposto Iddio, che la malizia sia la tabbriciera del proprio male (g) . E non è

questo, Cristiani miei, un effere Voi nemici a Voi stessi, amando Voi di essere più tosto intelici a considar nel peccato, che selici a considare nel Vostro Dio?

20. Volcte in questo Mondo paffarla bene. Eccovi il mezzo, ed il modo : fiate dabbene, e vi annunzio questa Verità da parte della Divina Maettà, che fe tali farete, e confiderete in Dio, e farete con Umiltà a Lui ricorio, e con pazienza afpettarete il fuo aiuto, vi andera tutto bene (h). Dio cosi vi promette ; e cosi (arà . Quantd' anche folte o imprigionati come Giuseppe in Egino; o impiagati da capo a' piedi , come Giobbe ; o perteguitati , come Davide; o caluaniati, come Sutanna; o in mezzo a'Lioni , come Daniele (i); confidate in Dio; e v' anderá tutto bene . Sin ora non fi è trovato alcuno, che vivendo nel Timor d' Iddio; e confidando in Dio, fia ftato da Dio nelle fue necessitá abbandonato (k). Non abbandouerà ne anche Voi, fe farete ubbidienti alli fuoi Santi Comandamenti, ed avrete iu Lui confidenza (1). Vi fi venga a dire ciò, che si vuole, da' scioperati Mondani: Voi dovete più credere agli oracoli dello Spirito Santo, che alle Massime infane di tutto il Mondo (m). Siate dabbene, vorrei potervelo replicer mille volte , e confidate in Dio;

Ism.VII.

(Ivm., vui injuttitiam feripferunt, ut opprimerent in julicio pruperes, & vim ficerent cause, humilium populi mui; ut ossent vidue preda essum, & pupilles diriperent. [1a, 10-1-

(b) Rapinas meditatur mens corum. Prov. 24. 2. Rapiunt non sua, & semper in egestate sunt.

Prov. 11. 14. Nolite Sperare in iniquitate, & rapinat nolite concupifcere . Pial. 61. 11.

(c) Pro eo quod elevate funt filic Sion, A anbulaverum extenio collo, A muibu eculorum ibanz decaivabit Dominus verticemearum. Iia 3. 16. Cum veltierit te coccino... A pinxers titbio oculos tuos ; frustra componeri: : contempferunt teamatores tui. le rem. 4.30.

(d) v.e., qui descendant in Agyptum ad auxilium; & Dominum non requiserunt. Isa. 31. 1.
(c) V.e., qui letamini in nihilo. Amos 6. 14. Considunt in nihilo... & opera corum opera inuti-

lia . Ita. 59 4. Ad nihilum devenient , tanquam aqua decurrent . Pfal. 57. 8.

( f ) Perficutionem passi ab ipin saltit suit . Sap. 11. 21. Qui congregat injuite .... indigent erit . Eccli: 14. 4. (g) Hac redditio est maliria illiut . Eccl. 14. 6. Dicit Dominus ; viam corum super caput corum

(g) nac reasone eir matine titut . Eccl. 14. 6. Dicit Dominus : Viam eorum piper caput eorum erddum : Exech. 9. 10 in vertieens piput inquitas es qui defenedte . Pila. 7, 17. Reribuit Dominus facienti maltum juxus matinium fuam . 2. Reg. 3. 39. (h) Dicite justes , quoviam bene . Via. 2, 10. Quere justitiam , & non deerit tibi panis . D'Chry.

folt. hom. 16. Oper. imperf.

(i) Gen. 39. 20. .... Job. 2. 7. --- 1. Reg. 27. 1. & 2. Reg. 15. 14. --- Dan. 13. 35. --- Dan. 6. 16.
(k) Non vidi juitum derelitlum, nec semen sjus querent panem. Plal. 36. 25. Non est inopia ti-

mentions eum. Ptal. 33. 10.
(1) Scitote, quia nullus speravit in Domino, & consulus est. Quis enim permansit in mandatit ejus

(1) Stitute e quia nullus spera vit in Domino, & consustant est. Quis enim permansis in mandatis esta & deretitius est à Eccl. 2, 11.

(m) Results aux aux aux aux de productions de la constant de la co

(m) Beatus ver , cujus est nomen Domini spet ejus ; & non respexit in vanitatet , & infanias salfat . Plal. 39. 5. Lut collectat ex iniquitate divitias sufficientem sibi causam ad robur , & potentiam esse ju(4) e vederete, quanto meglio sarà per Voi-nella condorta di tutti i Vostri interessi, che a coafidare nella Voltra più follecita induttria .

21. San Pietro, confidato nell'arte di Pefcatore, s'affatico tutta la notte; ed in vano : gettò le reti confidato in Dio , ed immantinente le tirò piene di pesci (b) . Degno Bfempio (c) . Più riuscirete a travagliare ne' Voltri affari, dopo aver dette le Voltre Orazioni, ed ascoltata la Santa Messa, e posta in Dio la confidenza; che trascurando, come fanno molti, i doveri di buon Crittiano, e confidando in Voi stelli . Se avviene , che commeniate per fragilitá qualche peccato morsale, non tardate a pentitri, e correte presto alla Confessione; perchè non si puó aver lena a

confidare in Dio, intanto che si vive nella difgrazia d' Iddio (d). Abbiate il Santo Timor d' Iddio; e farà dispottissimo il Voltro cuore a confidare nella di Lui Providenza (e), coll' argomento di quella forte esperienza, che quel Dio. il quale non ha mancato di provedervi , allorche eravate in peccato , molto meno vi mancherá, mentre fiete nella fua Grazia (f) . Sappiate fare Uditori miei , a sperare in Dio . per i bisogni prima dell' Anima, e poi ancora del Corpo; e quest' è lo 100. po dell' Evangelica Legge, che godiate la quiete, e terenirá dello Spirito in quetto Mondo, moderando i difordinati appetiti ; e così arriviate poi anche a godere nell' altro la Beatriudine eterna, che Dio a tutti conceda.

# SERMONE

## Sopra l'amore d'Iddio.

Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo . Matth. 22, 37.

J obbligarci con una infinità di Benedi comandarci affolutamente, che noi lo amia-

HI non ammira la Bonté immensa Santo Padre Agostino, Chi son jo, ei dicedel nostro Dio, che non contento di va (h), e dobbiamo dirlo anche noi : Chi son io, o Signore, che mi comandate di amarvi? fizj ad amarlo (g), fino a tanto anche arriva Sarebbe affai, che Voi con buona licenza me lo permettelle: ma comandarmelo! ma adimo? Fermandoli in quella confiderazione il rarvi contra di me, fe non vi amo! e minac-

dicat , fimilit eff agro qui in redundantia morbi bonam habitudinem ponit . D. Bafil. conc. 15. in Pfal. 61.

(a) Aljutor, & fusceptor meus es tu : & in verbum tuum supersperavi . P(al. 148. 114. (b) Per totam nosten laborantes nihil capinus : in verbo autem tuo laxabo rete : & cum hoc fecife

fent , concluferant pifcium multitudinem coprofam , rumpebatur autem rete corum . Luc. c. c. (c) Hic habemus exemplum, qued nullus confidat, qued ex fue labore acquiret bona temperalia; fed obediendo praceptis Dei , magit bona tua proficient , campus , vinea , gren, oliveta , quam en tuo

labore torius anni . D. Vinc. Ferr. ferm. 2. Dom. 5. po't. Trinit.
(d) Quid mihi dicis; Spera in Deum? R. vocat me Corfeientia peccatorum; ego novi , que commist , & mist dicitur ; Spera in Donino ? Commistit ; verum est , sed consitere , et spera ; Deux

enim fublevat confiteniem . D. Aug. caart. in Pfal. 145.

(c) Beatus vir , qui timet Dominum .. .... Varatum cor ejus fperare in Domino . Pfal. 115. 1.7. (1) Pafcebat te Dominus contemnentem fe , & deferet te timentem fe ? D. Aug. enart. in Pfal. 22.

(g) Ad Dei dilectionem in nobis nutriendam nihil ita valet , ficut Beneficiorum ejut recordatio . D. Aug. Lib. de Dilig. Deo cap. 2. U quantum debemus Deum diligere , quia cantum fecit pro nomebi: 1 D. Vinc. Ferr. ferm. 5. Dom. inf. Akenf.

(h) Miferere, ut loquar , Quid tibi fum igfe , ut amari te jubeas a me ? & nift faciam , irafcaris mihi ? & mineris ingentes niferias ? Farva ne ipfa est mifria , fe non amem te ? D. Aug Lib. 1. Confest, cap. 5. O Domine Deus meut , tu vis , ut diligam te ? Quit fun ego qui te diligam ? Idem. Lib. de Dilig. Deo cap. 9.

ciare questa mio povero Cuore, di volere abbruciarlo net fuoco dell' Inferno, se non abbrucia nel fuoco del Vottro Amore (4) ! Che cola è quetta ? I Principi del Mondo vogliono bensi effere temuti, ed ubbiditi dal li fuoi Sud. diti; ed ambiicono aucora di effere amati, per effere quindi onorati (b): ma efiget da loroun Amore di Amicizia, che importa l' impegno di una fcambievole benevolenza, di una intima familiarità, e confidenza! Questo nó : imperocchè fembra ad effi che ecceda la convenienza. Come Voi dunque, o mio Dio. che siete il Redei Re, comandate ad una Voltra mifera Creaturella, che così vi ami di tutto Cuore, e con abbiezione della Vostra Maeftà vi fia Amica (c)? Avete voi forfe qualche bisogno del nostro Amore? o siete per a-verne discapito, se non vi amiamo (d)? Orsu, non più stupori sopra il Divino Comandamento. Sapete, perchè il Signore Iddio ci comanda di amarlo? Perchè Egli il primo ci ama (e), e per questo appunto, che ci ama, ci comanda, che noi to amiamo, poiche dipende da quelto Amore ogni nottro Bene, e temporale, ed eterno (f).

2. Quello, che deve cagionar maraviglia fi è, che un Dio si amante, e sì amabile non possa ottenere da noi; ne con Benefizi, ne con comandi, nè con preghiere, nè con promeffe, nè con minaccie, di effere amato (g). Diró di più : non solamente Iddio non si ama . ma nè sampoco fi penfa ad amarlo; nè meno s' ha Coscienza a dolersi, ed accusarsi di non averlo amato. Si puó dare una cecità, o stolidezza peggiore ? Spirito Santo , che fiete l'Amore del Padre, e del Figlio (h) ! Eterno Figlio, che siete venuto a portare dal Cielo in terra il fuoco del Santo Amore (i)! se ho mai di cuore invocato il Vostro ajuto, con la piú fervida iltanza lo imploro adelfo ad eccitare in queste Anime il Vottro Amore (k) : e voi, Anime care, deh siate docili a lasciarvi istruire nett'offervanza di questo sovrano Comandamento . Io vi (piegherò in due Punti , qual fia questo Amore d' Iddio, a che noi fiame di Precetto obbligati, e come quello Amore debba effere da noi praticato. Non vi fi puó trattare argomento o più sublime, o più necessario di questo; poichè egli è in questo Amore d' Iddio, che tutta consiste la sostanza

(a) Qui non diligit , manet in moree, 1. Joann. 3. 14. manet ia morte culpa, & debitor est moretit acterne. I divia Lib. 1. Contempl. cap. 30.

(b) Homines intantum volunt amari; inquantum volunt honorari. D. Thom. 2. 2. Quest. 29.

art. t.

(c) Cheritat est amicilia quedam homiais ad Deum, Inndata super communicatisem Beastitudini eterne D. Thomn: 1. Questi. 1.4 art.; 1. For amoren amanış sir unum cum amate: Idem in 3. 161. 27, Questi. 1. art. 1. 2m adherer Domios, urus spiritus est. 1. Cor. 6. 17. Ves amici mei estis Joann. 15; 1.4. Ego dilignette med diliga. Prov. 8. 17.

(d) Deus meus es eu, quoniam bonorum meorum non eges . Pfal. 15. 2. Quid prodeit Deo , fi justus

fueris ? aut quid ei confert , si immaculata fuerit via tua ? Job. 21. 3.
(c) Quit prior dedit illi ? Rom. n. 35. Deut prior dilexit not Joann. 4. 19. In charitate perpetua

dilesi ce. Jet. 31. 3. (f) Amari fe a nobit expetit Deut, ut digni Beatitudinit sue per meritum amorit sui judicemur. D. Hilar. in Pfal. 2. Ego novex te cresseo, dicit eut 3 sed tu ex me. D. Aug. hom. 6. ex. 50. si

fas ett dieere; nil aliud agit Deus, miß ut mee faletti prevideat. Idem Lib de Dilig. Deo cap to. Ita voluit amari, ut es anwee Deut non juvaretur, fed hone. Idem ibid, cap, 3. (g) Comminatus ett tembrat eternat, ignem inextinguibilem, net tamen ad amween revocatur, ett

heno. Premit vitam etternam beatem s. G. nihil in homine proficit. S. Bern. ferm. de Dilig. Deo inter divers.

(h) Spiritus Sandlus, qui Amor dicitur Patris, & Filit, Dei in nebis Charitatem accommedet.

S. Bern. Lib. de Am. Dei cap. 7. Nunc fande nebis Spiritus, mum Fatri cum Filio, dignare prospitus ingert, neutro 17-fjap pedirri . Eccl. in Offic. Hymn. ad Tert.

(i) Ignem veni mittere in rerram: & quid volo nist ui accendatur? Luc. t2 49.0 ignis fantie, qui semper ardet, & nun juam extinguerit, accende me . S. Aug. in Soliloq. cap. 35.

(k) Sic Voluntas movetur a Spiritu Santlo ad diligendur, qual etiam ipfe jit efficiens hunc allum. S. Thom. 2.2. Quetl. 23. art. 2. Charitas nobit inest per infusonem Spiritus Santli, qui est Amer Perris, & Filit. Idem libid. Questo, 24. art. 2.

della vita umana , e Cristiana (a) ; e tutto si nocchió a' piedi del Salvatore , e si pose con fonda il merito della Vita eterna (b); di forte che fenza di esso, per arrivare a salvarsi, non vi é ne Fede, ne Speranza, che giovi (e). Difponetevi perciò ad udirlo con divota attenzione.

#### Primo Punto .

2. Da molti prendesi abbaglio nel formare l' Idea dell'Amore dovuto a Dio . Si penfano , che amare I idio fia una cofa tanto itrana, e difficile, che folamente alcuni pochi abbiano l'abilità a riuscirvi : e mentre odono dire, che Iddio vuol effere da noi amato con tutte le forze del nottro Cuore, e del nottro Spirito (4), fi danno a credere, che amare Iddio fia un impiego folamente proprio de' Santi, ed un privilegiato Eroifmo di certe Anime grandi, che vengano a potta nel Mondo. Una illusione è questa, Fedeli miei. Era Santa la Maddalena, quando che datati in preda alle vanitá, riempiva Gerufalemme di fcandali? Ella era anzi detta la Peccatrice : ed allora fu, che divenne Santa, quando ravveduta, e pentita degli errori della fua vita, s' ingi-

fervore ad amare Iddio (e) . Santo forfe era Paolo, quando che fulla ftrada di Damafco andava con furia a perfeguitare i Cristiani? Era egli anzi un gran peccatore, beitemmiatore , nemico della Chiesa di Cristo, che avea tenuto mano a lapidare ancora San Stefano : ed allora fu , che incominciò ad effer Santo , quando proitefo a terra fi umilio, e fi dispose ad amare Iddio (f). Non è dunque proprio quest' Amore folamente delle Anime Sante . ma è anzi suo proprio il fare diventar Sante quelle Auime, che non fono Sante (g) . Dio comanda a tutti, che lo amino : e non comandando Egli mai cosa alcuna impossibile, (h) che anzi ogni fuo Precetto non folamente è facile , ma anche foave (1) ; ne fiegue ancora, che sia facile, e soave a tutti l'amarlo.

4. Niuno mi venga a dire, che non fa, e che non può amare Ildio , perchè non ha talenti , e non ha studiato. Per amare Iddio non è neceffario aver buona tetta : batta aver buona volontá (+) : e qual è quel si ignorante. che non possa averla ! Chi è . che essendo capace di offendere Iddio, non fia anche capace

(a) Super omnia autem hec Charitatem habete , quod est vinculum perfectionis. Colost. 3. 14. Cum queritur , ut quifque fit homo bonus , non queritur , quid credat , aut fperer ; fed quid amet . S. Aug. in Enchirid, cap 117. (b) Meritum vita sterna prime pertinet ad Charitatem; ad alias autem Virtutes, ficundum quod

a Charitate imperantur . D. Thom. 1. 2. Qu. 114. art. 1.

(c) Deut in Regnum coelorum credentes , sperantes , amantefque perducit . D. Aug tract. 51. in Joann. Qui relle amat , pro:uldubio bene eredit , & fperat : Qui vero non amat , inaniter fperat . Idem in Enchirid, cap. 117.

(d) Diliger Dominum Deum tuum ex toto corde tuo , & ex tota anima tua , & ex tota fortitudine tua . Dent. 6. g. ex tota mente tua & ex tota virtute tua . Marc. 12. 30. & ex omnibus viribus

tuit. Luc. 10. 27.

(e) Ecce mulier, que erat in Civitate peccatrix .... Remittuntur ei peccata multa, quoriam dilezit multum . Luc. 7. 37. 47. Sic meretrix effecta est honestior Virginibus, postquam exarste in Chrithi amore . S. Greg. hom. 33. in Evang. (f) Saulus adhuc spirans minarum, & cadis .... cadem în terram .... dixit : Domine , quid me

visfacere? Act. 9. 1. 4. 6. Paratum, inquit, cor meum . O verbum breve ; fed plenum ! Quis di. eat , affurgere jam ad studia meliora non valeo ? S. Bern, ferm, 1. in Converf. S. Pauli. Blafohemus fui , perfecutor , & contumeliofut . 1. Tim. 1. 13. Saulus autem erat confentiens neci ejus . Act.

(g) Charitas operit multitudinem peccatorum . 1. Petr. 4 8. Qui diligit me , diligetur a Patre mee ... & ad eum veniemus, & apud eum manfionem faciemus. Joann. 14. 21. 23.

(h) Deut imposibilia non jubet : fed jubendo monet , & ficere , jud poffe ; & petere , qual non polit; & adjuvat , ut polit . Conc. Trid. feff. 6. de Justific. cap. 11. & can. 18. ex S. Aug. lib. de Nat. & Grat. cap. 43.

(i) fuguin meum fuave est, & onus meum leve. Matth. 11. 30. Latum mandatum tuum nimis

(k) Non Regnum Deus promiste Dostis , sed bone voluntatis hominibus . S. Aug. lib. quæit Vet. & Nov. Teft. qu. 100. Gradu: aftendendi ad Deum affectus funt ; iter tuum Voluntas tua est . Idem. in Pfal. 85. Charitas eff in Voluntate . S. Thom. 2, 2, qualt. 24. art. 1.

di amarlo? Non v' è atto alcuno a che l'Anima nostra più inclini, che all' Amore (a); e fe è si facile, si dilettevole l'amare le Creature, come fará difficile l'amare Iddio (b)? fempre ajutandoci l' ittesso Dio con la soavità della fua Grazia ad amarlo (c) ? Udifte mai quell' Etempio , che fi racconta di Frate Egidio, templice Religioto, e Compagno del mio Santo Padre Franceico (d)? Entrato egli una volta con San Bonaveniura in conferenza di ípirito, cosi famigliarmente ebbe a dirgli: O Beati voi, Doitori, e Maestri di Teologia, che con la voitra fcienza tanto potete amare, e lodare Iddio! Noi metchini ignoranti fiamo degni di compaffione, che nel tervizio d'iddio non sappiamo né che dir, nè che fare. Ma che rispolegli il Santo? Udite : Tutta la nostra Scienza, o Frate Egidio, non vale nicate, fe non vi è nel nottro Cuore l' Amor d' Iddio: e santo puó col suo Cuore amare Iddio la pisi mitera Vecchiarella, quanto il più gran Teologo, e Letterato del Mondo . Più non ci volle : Intefo ció Frate Egidio, andó subito pieno di tanto zelo fopra il recinto del Monaitero a gridare : Popoli della Città, Uomini, e Donne, ascoltatemi : Benché siate semplici, e idioti, Voi potete amare Iddio, come il notiro Padre Lettore Bonaventura: Voi posete amarlo anche più; e se lo amerete più. farete maggiori del Padre Lettore Bonaventura . E ció detto , su rapito in estasi, ove duró

per più ore a gustare l'unzione di un si dolce o

5. Ma perché non ho lo spirito di così grida. re ancor io? Uditori miei, non vi è tra di voi né pur mo, che non possa amare Iddio, ed amarlo anche più di ogni più grande Sapientone del Mondo; invitandovi, ed obbligandovi la vottra itteffa natura a questo Amore (e). Siate ignoranti, fiate infermi, fiate poveri, fiate in qualfivoglia professione, o melliere; Voi tutti potete, e dovete amare il Signor Iddio : e fe non l'averete amato , non vi farà per voi una menoma fcufa nel punto di voltra morte (f). Intendete bene : lo non dico , che l' amare Iddio fia di configlio per quelli, che attendono alla persezione : ma dico risolutamente , che è di Precetto per tutti, incaricato a tutti fopra di tutto (g). e tutti in qualunque stato, o condizione vi ritroviate, dopo l'uso della ragione, siete obbligati ad amarlo fotto pena di peccato mortale (h); e non vi è scusa, o ragione, che poffa in ciò dispensarvi. Non é scusato un Turco, non un qualunque sia Infedele, dice San Bernardo (i), se di tutto enore non ama Iddio. Potrá poi effervi scusa per un Cristiano dalle Evangeliche Verità illuminato?

i 6. Per non îngannarîi adunque în un Punto, che è il più di tutti effenziale, vediamo qual debba effere quell' Amore d' l'idio; lafciando certe finczze di mistica Teologia,

(a) Nulla Virtus habet tantam inclinationem ad fuum actum, ficut Charitas, nec ita delectabiliter operatur. S. Thom. ibid. quest. 22, 271. 2.

(b) He cine amare facile est Anime; Deum vero amare difficile? Laboriosor est hujus Mundi amor . D. Aug. lib. de Musica cap 14,

(c) Ipfe nobis Amorem fui ipius inspirat, ut cum ipsus adjutorio, qua sibi sunt placita, implere possinus. Conc. Arausic. 11. cap. 25.

(d) Chron Frat. Min. Par. 2. Lib. 7. cap. 14.

(c) A nor aspectivo naturalis est; & good naturale est, jushum est, primum omnium Andirsi destraviere Nature. S. Bern. Trad. de Dilig. Doo. O mnia: que inte necelo, è in terra fuer, e ceuque mist dicunt, su te anuem; nec cessan dicere omnibus, su spar inexcupabiles. S. Aug. lib. 10. Con. fost. cap. 6.

(1) Nan uid pres dierer, Chairiatenn te beker son 1987 Sela fofficit ban voluntus. Nalla neiki expérite de la reri nié e judeit immendie. S. Aug. hom. 6.c. 50. De ea nim. 1900 débutur a ne- bit Des didiclione, etiam viere accepisme as hijo Des. 8. Ball, in quett- diffuite explic, quett. 1. 2) the examund differentifine processer es ut dispat lo benium Demouverbum. Jolus 42.311. Hoz. Dess unadavir. & minit confediri voluir, se mandatenum menium primum, & maximum, S. Aug. Bib. de Dille, Doca ps. 2, mais it use utiligé benem. Eccl. 16. 18.

(h) Cum homo usum rationis habere incorperts, se non ordinet seipsum ad debitum sinem, secundum quod in illa seste est capax discretionis, peccabit mortaliter, non facient, quod in se est. S. Thom.

1. 2. quæit. 89. art. 6.

(i) Inexcussibilis est estam omais infilests, st non diligit Dominum Deum suum toto corde, tota virtute sua: clamat onim intus es innata, & non ignota rationis justicia. S. Bern. Track. de Dilig. Dec. che non fanno per tutti , non ci partiamo dalla comune Dottiina de' Santi l'Adri , per ben apprendere quello , che è di neceffià . Due Americi fono comandati nel Precetto di amate Idolic . uno fi chiama Amore Finale, e l'altro , Amore di Preferenza , o di filma ; o quelli devono talmente occupare l'Anima noltra , che fi ami così folo Iddio; e così non fi amn ineri Attro. Dichiariamoli amnofue, de ma mieri Attro. Dichiariamoli amnofue.

y. L'Amore Finale cauello, con cui devel amare Idolo, come nolivo ultimo r'vel amare Idolo, come nolivo ultimo r'vel amare Idolo, come nolivo ultimo r'vel amare Idolo, come nolivo ultimo rivel catti ce do dinata i godeno noll' Eternità della Gloria. A quello Fine, in che confilte la noltra eterna future, fiamo obbligati indirizzare le noltre intenzioni, le noltre azioni, e tutta la noltra viata (a): el 'obbligazione in comincia nel primo uto della razione, di fenon amiumo Iddo tofto, pure con primizie della razione. Ome offerire Ibo le primizie della razione. Come doveano offerire Ibo le primizie della razione, come doveano offerire Ibo le primizie della razione, come doveano offerire Ibo le primizie della razione. Come doveano offerire Ibo le le ritti cui cuello de imprimere Ibo le primizie della ratio del come con control della razione.

nella nofita mente, e nel nofitro Guore, che folo Iddio é l'ogetto di quella notira plena, e perfetta Felhirà, percui faremo in paradifo eternamente Beati. Dal che ne avviene, che Dio folo adunque ha da effere amato, come nofitro ultimo Fine (4): e fe fi ama così una qualche Creatura, quali che in effa fia il Coor re felice appieno, e contento, fi fa il peccato mortale (4).

mortale (c).

8. Mi s' aitenda peró: lo non voglio dire, fi debba amar folo Iddo, quafi che non fi pofía anche amar le Greature di guello Mondo. Non dico quello Legli vi é permeflo.

1 voltri Parenti, e di vofil: Profimi; ma cidi in che modo? A patro (empre, e da condizione, che ogni voltro Amort fa in ordine a Dio (/). Tutto cio, che può riferiri a Dio, può anche amarfi (g). Si ami il Marito, fi ami la Moglie, fi amino i Figli, fi ami anche alla conferezzione del Gorpo; ma tutto fia in rapporto a Dio; come un mezzo, che ciconduce a Dio; nos mai come ultimo Fine (%).

(a) Deus est diligendus ut Finis ultimus, ad quem omnia funt referenda. S. Thom. 2. 2. quæst. 44-art. 4. Per Chariatem in Deum tendinus, qui est ultimus simis softre Beatstudinis. Idem ibid. quest. 24 art. 4. Satisbo cum apparaeris gloria tua. Plal. 16. 18.

(b) Fixem ultimum hono son tenstur amure nopus in principio; neque in decurju vite fue meralit. Propos. 1. dam. ab Alex. VIII. 24. Aug. 1690. Ad hoe eth hono natural i tege obligatus, ut prime fi felicitus de fua fainte, fecundamilhad Matth. 6,32. Bearite primum Regumo Dei. Ultimas esim Finis primo Cadit naturalites in appetius. D. Thom. quaff. 7, de Malo, 2st. 1 co. Finem vero vitem attenum. Rom. 6. 22. Finem field withre failure anianarum. 3 Petts. 1. 9.

(c) Paer incipient shere ujum rationi a pecca omifioni prediction militaren, nif, quam cite potest s, tecmvertat ad Dum, Primum entim, quad occurrit somini difrestiment benti est, qual da frient: E deciment of the control of the co

(d) Deu est Finit ultimus emnium S. Thom. 2. 2. quest. 18, art. 3. Ultimus finit non est in hac vits, fed in future. Bold. qu. 24, art. y. Ultimus finit non est in hac vits, fed in future. Bold. qu. 24, art. y. Ul felium diligendum, puel est externum; folus autem Dous attenue the S. Aug. lib. 83, quest. qu. 35, Nihil aliud nobis sti optimum, ad quest dad piptendum, postspositi cateris; fetinate opartest, quam Deux. Idem lib., i. de Mor. Eccl. c. r. 1.

(c) lordinatio affellionis circa bona creata inducit peccarum mortale, quando repugnat divine orbitatil. S. Thom. 2.2. qu. 14. att.11. Illud, in 100 quiefit aliquit, ficu in ultimo fine, honini affellid divinatur quia ex ce settus vite regulsta accipit : unde deliune: Philipp. 3.19. Quorum Deut water est : quia constituum attimum finem in deliciti veneris. S. Thom. 1.2. qualit. 1. att. (c) Nov. 11. qualit. 1. att. (c) Nov. 11. qualit. 1. att. (c) Nov. 12. qualit. 1. att. (c) Nov. 12. qualit. 1. att. (c) Nov. 13. qualit. 1. att. (c) Nov. 14. qualit. (c) Nov. 14. qu

(f) Non te prohiber Deus amare ista 3 sed un diligere ad Bestitudicem 3 sed approbare, & law-date, ut ame Creatorem. Dedit sib Dominus somia ista 1 aona illum, qui secit 3 sed propter hec no-li Creatorem negligere. D. Aug. trach. a. in Epits. 1 Joanch.

(g) Dummod quad diligitur, referibile sed ad Charitatem. S. Thom. p. 1 quasts. 60. att. r.

(h) Ama eitam het remporalita; fed plas ama illum, qui fecii hec; d'ama hec proper illum.

D. Aug. enarr in Plal 144. Nom dipantur Deus amaricum aliqua alia re, que proper iplum non ametur. S. Bern lib. de Dignit. Amor. Div. cap. 7. Minus enim te amat, qui tecum aliquid amat, quod non propter te amat, S. Augult. lib, 10. Contest. cap. 29.

in cui si ponga dal Cuore quella perfetta quiete di tuti'i suoi desideri, che non puó altrove

ritrovarsi, che in Dio (a) ..

9. Il Divoto San Franceico di Sales (b) apporta a noffro modo d'intendere una comparazione ben espressiva. Se alla veduta di un amplo, e vago Edifizio, vi si dicesse, che quello è il Palazzo del Re, non fi vorrebbe giádire, che in esso vi abiti solo il Re, ma che vittia ancor la sua Corte; che vittiano i Camerieri, i Paggi, i Staffieri, e tanti altri di onore, e di servità. Nel dirfi, che quello è il Palazzo del Re, si vuol dire, che tutto fenza riferva è del Re; e nou v' è in effo nè pure una ttanza, della quale non fia Padrone il Re; e non vi abita Persona alcuna, la qualo non fia al fervizio del Re. Cosi parimente uel dirfi , che il uottro cuore ha da effere tutto poffeduto dall' Amor d' Iddio, non fi vuol dire, che si debba amar solo Iddio, e nient' altro; ma che l'Amore d'Iddio fia il folo Padrone di questo Cuore; e se vi è in questo Cuore un qualche altro Amore, esso vi fia per il (ervizio d' Iddio (c). Anche l' Amore, che aoi abbiamo a noi tleffi, ha da effere in ordine a Dio; cioè per fervire, ubbidire , e piacere a Dio: e se dev' essere diretto a Dio l' Amore itteffo di noi, quanto più

ogni altro Amore di tutto ció, che e fuori di

10. Nel Palazzo del Re non vi abita alcuno, che sia superiore al Re; né meno alcuno, che sia uguale al Re; poichè egli solo é il Sovrano: nè molto meno vi abita alcuao, che fia nemico del Re. Così nel uottro Cuore non. vi ha da effere veru a Amore, che sia superiore, ne tampoco uguale all' Amor d'Iddio (e): molto meno ha da effervi Amore veruno, che militi a diffruggere , nè tampoco a diminuire l' Amor d'Iddio (f.) : Un folo è Iddio ; perché Ezli folo è quel, che è (g), e non vuole, che si adorino con esso Lui altri Dei ; perchè Reli folo è il Dio vero (4) . Ma quante volte fe non fi va ne' Tempi de Gentili ad adorare i lor falsi Doi, si fa ua tempio del proprio Cuore, e vi fi alzano gli Idoli, dandofi alla Superbia, all' Avarizia, alla Luffuria, alla Gola quel nostro Amore, che tutto é dovuto a Dio (i) ?

11. Mi dispiace di non fapere folegarmi, come vorrei, ma in fostratza per quett' Amore Finale, fapete a che voi fiate obbligati? A quelto di non attacearvi mai aforatura alcuna di tal maniera, che in effa collochiate tutti li voltri affetti, come in un oggetto di voltra compiuta eficità. Nell' amari una Creatura coa

(2) Mihi autem adherere Deo, bonun est; ponere in Domino Deo spem meam. Pfal. 72. 28.
(b) Lib. 4. dell' Ainor. d'Iddio, cap. 6.

(c) Deux totaliter deligi debet , quia ex toto posse suo homo debet diligere Deum; & quidquid habet,

ad Dei anorem ordinare . S. Thom. 2. 2. queit. 27. art. 5.

(d) Si is ighten non proper te debes disignes, fed proper Deum, sait disclinist use redifficus Asi et al. sait est, nature magit deber Deum elügere pinfume extre extre sit. S. Thom, 2. 2 qualt 1:6. att. 3:ex. Asag, lib. 1, de Doctr. Chrift, exp. 22. Dift, es amer in creature Creature Creature and att. 6: deam federen: a quart frip find est ille federa (, et al. internat, a quo ét pip find est ex. Aug. cantr. lu Plai: 32. Netreum aliquid amem, quad proper te son amem. Cam wret proper et defund amem, fum tillud amo, fet ex. proper quar mune, quad amo, Stanqillo Chenqillo Chenq. Det il defund amo, for utilis damo, fet ex. proper quara mune, quad amo, Stanqillo Chenqillo Chenq. Det il defund amo, for utilis damo, fet ex. proper quara mune, quad amo, Stanqillo Chenqillo Chenq.

(c) Ordinata dilectio est, ne amplius quis diligat, quod minus est diligendum, aut eque diligat,

quod vel minus , vel amplius est diligendum . S. Aug. lib. 1. de Docte. Christ. cap. 17.

(1) Charitas poetri esp perfecta hastinualizer, se aliquis totum con faum pomat in Deo, ica felicer, quod nibile cigique; nibili voitir, quad d'une alitelliund s'econracium. S. Thom. 3. quad's 1. att. 2. d. Qu. 44, at. 4. Ad Amorem Dei in bac vita pertinet, nibil appetere illicitum. S. Aug. settm. 3. de Verta. Apola.

(g) I fre enim falsu est. Job. 23 13. Quid est, qued est? Qued esternum, & immutabile est: φ i d est; quad est, nifi ille, qui dixit Moys?: Exod. 3. 14. Égo sum, qui sum? S. Aug. enart. in Plai. 121.

(h) Qui immolar Diit , occidetur , preterquam Domino foli . Exod, 22, 20. Nolite converti ad

idola . Ego Dominus Deus . Lev. 19.4.

(1) Al te falum creatus, & relutions affellus nostre cogitur vocati Lusuria, Gula, vel Avaritia, d'hisfiniia, qui ad te falum est, Domine, qui fili Avors debetur. S. Bern, lib. de Amor. Dei , cape, s. Queum Deu venter est. Philipp. 3. 191 Impadicità , Lusuria, idelorum fervitus. Gal-5.

29. & Ephel. 5. 5.

tanto eccesso, non si puó a meno di non farsi un gravissimo torto a Dio, il quale per effere im fommo Bene, the contiene in fe tuiti i Beni , è meritevolissimo di tutti li aostri Amori (a) . E da qui s' inferifce co' Santi Padri , effere nello ftato di peccato mortale quegl' Intereffati, che hanno il Cuore tutto ripolto ne' fuoi denari; e non peníano, che a fare, ed accumular della roba, con avidità, e tenacitá(b); riputandofi tanto più felici, e contenti, quanto più possono farsi ricchi (c) . Nello stato di peccato mortale que' miseri Innamorati, che avendo il Cuore dominato da un Amore brutale, tengono per un fommo bene le amorote los compiacenze, contentiffimi nella turpe corrispondenza de' scambievoli affetti (d). Nello itato di peccato mortale tutti coloro, che non vi metterebbero niente de' Beai eterni dell' altra Vita, ed accetterebbero il Partito di Itare sempre qui in quetto Mondo, purche sempre potessero darsi tra le Creature bel tempo (e) . E perchè in

peccato mortale? Perchè danno alla creatura la padronanza di un Cuore, del quale vuol' effere padrone Iddio (f) : e nella foitanza della Carità tutti manuano (2), pone ado cice-camente nella Greatura l'Ultimo Fine, che

non é da riporti che folo in Dio (h). 12. O che que la Verita è pure spaventevole per voiso Mondani, per voi, che fiete si dati in preda alle comodità, ed a'piaceri del Corpo i e cotanto vi appaffionate per i beni fenfibili di quelta mitera vita (i)! Piaccia a Dio , che una gran parte di voi non fia per quetto nel numero intelice de' Reprobi. Non vorrei conturbarvi; ma non devo tampoco adularei . Iolo temo , Uditori miel ; che fiano molti di voi in un deplorabile itato: e lo temo affai per due capi. Il primo è , perchè vi vedo troppo attaccati, chi alla roba, chi alla feniualità; chi agli Onori, ed a' puntigli del Moado; chi gen:ralmente alle Vanitá (1): e non fo , come con tanto Amore alle cose terrene, possiate amare Iddio con quell'

(a) Qui fecit omnia, melior est omnibus; Qui pulchra fecit, pulchrior est omnibus; Qui forcia, faction est; Qui magna, major ett. S. Aug. cnar in Pfal. 39. Aliud deidera , fi majus, fi meliur, f fuavius inveneris . Idem in Pfal. 26. Ne Vistor tendens ad Patriam stabulum amet pro domo fue Idem in Pfal. 40.

(b) Avaria non implebitur pecunia Eccle. 5.9. Nihil eff iniquius quam amare pecuniam . Eccl. 8.10. (c) Felicitas est ultimus Finis vita humana; est autem una le conditionibus felicitatis, ut sit per se sufficient; aliquin non quietaret appetitum, tarquem ultimus Finis : fed per se sufficientiam repromittunt divitie : & ideo Avaritia , que confiftit in appetitu pecunie, est Vitium capitale . S. Thom. 2.2. Qu. 118. art. 7.

(d) Inordinatio, que excludit ordinem Finis ultimi : puta cun aliquis intantum concupifit delectationen venerenm , quod to ea non abstineret prover proveptum Dei , est peccatum mortale , S. Thom . qu. 15. de Malo, art. 2. Qui adhuc per illicita deideria diffuit , profeito Deum non amat , quia ei

in fue voluntate contradicit . S. Greg. hom. 30. in Evang.

(c) Sint homines, qui dicunt : utinam hic muhi Dous in hoc fecule omnia bona tribust : non ad me pertinet , quod in futuro feculo de me fieri velit . O infelix anima ! etiamit te Deus non mittat in prenam ; & tantummodo faciem fuam videre non permittat ; nunquid nen melius fuerat , te non fuife natum ? S. Aug. hom. 9. ex 50.Si quis diceret ; Affuentia hojus foculi mihi fufficit ; nihil amplius quero ; nondum coepit effe amator Di . Idem in Pfal. 85.

(f) Injelices , qui intantum , natura reclamante , fibi vilgerunt , ut Anime fee locum , qui proprius Dei erat , & nulli creature communicabilis , sedem spurcitiarum constituerunt . S. Bern. lib. de Di-

guit. Am. Div. cap. 1.

(g) Pracipitue nobis , ut tota noffra intentie feratur in Deun , quod est ex toto corde; & quod insellectus notter fubdatur Dee , quod eff ex tota mente ; & quod apretitus reguletur fecundum Down , quod est ex tota anima ; & quod exterior aftus obediat Deo , quod est ex tota virtute , vel viribus diligere Deum . S. Thom . 2. 2. qn. 44. arr. 5.

(h) Veni Domine Jesu, & aufer scandala de Regno to, quod est anima mea , ut tu regnes in ea. Venit enim Avaritia, & vendicat in ea fibi locum ; venit jaffantia , & cupit dominari &:. S. Betu.

hom. 3. sup. Missus est .

(i) Charitatis venenum eft fres adipifcen forum , aut retinendorum temporalium . S. August. lib. 83. Qualt. qu. 36. Cupiditas , qua finis in creaturis constituitur, Charitatem totaliter tollit . S. Thom. 2, 2. qu 24. art. 10.

(k) Propier Paffonem inclinantem ad terrena Cor a Dei dilectione abstrahitur. S. Th. 2.2. qu. 44.2.1.

Amore di tutto Cuore, che è di necessità per falvarsi (4). L'altro è, perchè non fo , se di quelta infaziabile cupidigia, e di questo soverchio attacco ne abbiate forse mai pentimento, e ve ne ac-cusiate nella Confessione; e vi applichiate a moderare l'affetto dominante, e difordinato. Onde mirate bene, e quali fiano le cofe di questo Mondo, che amate; e come le amiate (b) : acciocchè non perdiate il Cielo er il troppo amore alla Terra (c). Non vi è proibito di amare le cose oneste : vi è proibito l'eccesso; vi è proibito il disordine, a non amarle con tanto ardore, che ne rimanga pregiudicato nel voftro Cuore l' Amor d' Iddio (d) . Volete conoscere, come amiate le cose di questo Mondo? se forse troppo? Esaminate voi stessi con questa Regola, che quello, a che più si pensa, ed a che più s'inclina, più si ama (e). Pensate voi più a Dio, o più al Mondo? Vi ricordate più d'Iddio, o più

del Mondo? Avete più stima, e più desiderio delle cofe d' Iddio, o delle cofe del Mondo ? Esaminase, e non v' ingannate.

13. Ma dichiariamo ancora quell'altro Amore di Preferenza, al quale ho detto effere noi parimente obbligati. Che vuol dire, Amare Iddio con Amore di Pieferenza? Non. altro, fe non che amario, come egli veramente lo merità, fopra ogni cola, Dio dev' effere emato come Dio (); e può Egli effere amato come Dio, fe aon gli diamo il primo luogo nel nostro Cuore (g), e non le amiamo più di qualunque Creatura(h), e più ancora di noi medefimi (i) ? Niente dunque s' ha da porre a confronto , nè da bilanciare con Dio (4) : ma fempre ha da mantenersi nel Cuore una forte ritoluzione di farsi più ttima della fua Grazia, che di qualfifia altro bene; e di fuggirli ogni offela d'Iddio più di quallivoglia altro male . Sicche , fe a fronte d' Iddio mi fi poneffero tutte le ricchezze , e Grandez-

Tom, VII, (a) In so, quod dicit : Diliges Deum ex toto corde, totam fibi vendicat voluntatem : in so, quod ex tota anima , totum Amorem . S. Bern. lib. de Diga. Div. Am cap. 10. Charitat ett , quando quie diligit, quantum potest : & totum cor fuum ponit in Deo : ita quod nihil cogitet , nihil velit divine

dilectioni contrarium . S. Thom. 2. 2. qu. 44. art. 8.

(b) Amate ; fed quid amatit , videte . S. Augu. enar. in Pfal. 31. Interroget fe quiffue , quid amet . Idem in Pfal. 64. Intereft , quid ametur . IJem lib. de Bono Viduit. cap. 22. Radix omnium bonorum est Charitat; & radix omnium malorum cupiditat . Ephef. 3. 17.& 1. Tim. 6. 10. Ideo attendat unufguifque . Confideret agrum cordit fui : C extirpet cupiditatem, & plantet Charitatem . Idem ferm. 44. de Temp.

(5) Non fic amemus itta terrena , Fratres, ut perdamus coelestia . S. Aug. fer. 20. de Ver. Dom. (d) Hac Regula dilectionis confistuta eff ; Diliges Deum ex toto corde &c. ita ut quidquid altud diligendum venerit, referat in dilectionem Dei , que nullum a se rivulum duci extra patitur , sujus de-

rivatione minuaiur . S. Aug. lib. 1. de Docht, Cheift, cap. 22. Diligere oportet , fed cum ratione , & judicio prudenti , dilectornis quantitatem netiente . S. Bafil. lib. de Virgin.

(c) Vis nofe, quid amas ? Attende, quid cogitas . S. Laur. Justin. track. Ae Char. cap. 1. Habet emnis Amer vim fuam in anima amantis. Vis noft, qualis amor fit? Vide, quò ducat . S. Aug. in Pf. 321. & lib. 13. Confest. cap. 8. Vis noffe, ubi the faurigas ? Attende quid amas. Vis noffe, quid amai ? Attende , quid cogitat . Ita fiet , ut thefaurum tuum ex tuo amore cognofcas , & amorem tuum ex cogitatione tua S. Fulg. ferm. de Confess. &c.

(t) Summum Bonum non modo diligendum este nemo ambigit ; sed ita diligendum, ne nihil amplius gere debean.us . S. Aug. lib. 1. de Mor. Eccl. cap. 11. Ana Deum , tanquam Deum ; illo melius nihil est . Idem in Pial. 84. Caufa diligendi Deum Deus eft : modus fine modo diligere . S. Bernat.

tract. de Dilig. Dio.

(g) Sic conters siligenda, ut primum locum in corde habeat Christus: & ei nihil omnino anteponatur . S Aug. in Pfal. 102. Con. 2.

(h) Hoc est ditigere Deum , non ei quidquam intelligendo , atque fequendo praponere . S. Aug. lib. 1. de Morib. Eccle.cap. 11. Gum mandatur , quod Deum ex toto corde diligamus , datur intelligi , quod Drum debenu, fuper onnia diligere . S. Thom. 2. 2. Qu. 44- art. 8.

(i) Deum debemus diligere plusquam nos : & plusquam nos eum diligimus , si precepta ejus volun-

tati nostra in onnebus prajonimus . S. Aug. lib. de Dilig. Deo cap. 1.

(k) Quid est diligere Deum ex toto corde ? Ideft , quod cor tuum non fit inclinatum ad ullius rei dilectionem, amplius quam ad Dei, nec delecteris in aliqua specie Mundi, amplius quam in Deo:

ze, e Contentezze del Mondo(a): volendo io ubbidire al Comandamento dell' Amor d'Iddio , devo effer disposto a perdere tutto , e sin anche la mia medefima vita, più tofto che perdere la Grazia d' Iddio, per un momento folo, con un folo peccato mortale (6) . E' neceffariifimo quell'Amore di Preferenza . o fia stima d' Iddio sopra ogni cosa, di sorte che chi non l'avesse, mancherebbe al principale de' suoi Doveri e non potrebbe salvarsi . Gesu Crifto nell' Evangelio ha parlato chiaro. (c) Chi ama , dic' Egli , suo Padre . o sua Madre più di quello, che ami mè : ovvero ancora chi ama la Moglie, il Marito; il Figlio, o la Figlia, più di quello ami me, non è degno di mè, ne puó venire con me in Paradifo , Noi dobbiamo amare i goffri Parenti ; si ; ma più Dio; e per dare gutto a' Parenti, non des mai darli disgusto a Dio (d). Come l' Olio sta sopra l' Acqua, così l'Amor d' Iddio ha da stare al di sopra di ogn'altro Amo-

14. E non bafta aversi una stima d' Iddio cosi solamente specolativa nell' Intelletto, apprendendosi iddio per un sommo Bene, superiore ad ogni altro Bene; poiché hanno questa

anche i Demonj , che temono , e tremano fotto al braccio dell' Onnipotente Maestà : e pure non hanno l'Amor d' Iddio (f ): Ma dev' effere una stima pratica nella Volonta, come quella, che aveva S.Paolo (g). Chi, dic Egli, potra giammai difunirmi dall' Amore, ch' io porto al mio Signor Gesti Critto? Chi ? Vi & creatura alcuna, che sia capace di tanto? Col Divino Ajuto io fon ficuro di nó : Ne il Demonio, ni la Carne, ne il Mondo, né le Avversità, ne le Prosperità della Vita, ne i pericoli della Morte, né tutti i diavoli dell' Inferno potranno mai fepararmi da quest Amore (h). Cosi parlava S. Paolo; ed in cosi dire , aulla diffe di più di quello , che era per Lui di precetto; e che è anche di precetto per noi (i): Non parlo Egli da Apoltolo con fervori se trasporti di Periczione; ma da Cristi-ano offervante della Legge d' Iddio; ed ogni Crittiano, che voglia davvero falvarfi, è tenuto avere il medelimo fentimento ; cioè avere l'animo talmente preparato, che in ogni occasione sia pronto a perdere prima ogni be. ne , e patire ogni male , che mortalmente offendere Iddio (+) . Questo ha da effere l' unico oggetto di tutti i noltri deliderii: vivere in

non in honoribus , non in divitiis &c., fed pra his onnibus Deum ames. S. Chrysoft. hom. 42.

(a) Hoc eit diligere Deum super onnia , quod nullo danno , vel commodo velis offendere Deum , S. Bonav. in 4. dift. 16, art. 2, qu. 1.

(b) il idedrit hum omen fastiantian chant fue pra dilettine e quafi nitili despicier ram. Cant. 27, Dife amare ferriter , ne quomodolibte at amere for avertari. S. Bern. ferm. 20 in Cant. Precents morela nor diminuir Charieteen ; fed teaditer corrumpit is fan. S. Thom. 1. a. qu. 2448. 10. Ut Christo nitil anterpeatur. O' malit kono rebus; quat diligit , carere , quam Christo. S. Aug. lib. de 060 Dulc. Questl. qu. 1.

(c) Qui amat Patrem, aut Matrem plusquam me, non est me dignus; & qui amat filium, aut filiam super me, non est me dignus. Matth. 10.37. Quast diceres: potes diligere patrem, matrem,

filies , fed magit Deum . S. Vinc. Fert. ferm. 1. Dom. 13. polt Trinit.

(d) Amate filies, amate conjuger, amate civer; fed plus Christum amate .... Non dico ut non diligat

uxerem, nen diligas patrem, non diligas filios, fed plus dilige Deum. Audi illum dicentem. Matth. 10. Led amat patrem pluspum me, non elf me dignus. Quando audit: non elf me dignus; non cimes l Qui cum ille non erie, ubi erit è Cum diabolo. S. Aug. (ettm. 3. de temp. 5. de levan, 7. de Verb. Dom.

(c) Amor Dei debet effe ficut oleum super aquam in lampade cordis . Amor creaturarum debet effe ut

aqua frigida fub oleo Amoris Dei . S. Vinc. Ferr. ferm. 1. Dom. 13. poit Pentec.

(f) Dammer credunt , & contremifunt . Jac. 2. 10. Quia fidem non babent . Gal. 5. 6. Que per

dilectionem operatur. S. Aug. ser. 16. de Vest. Apost.
(8) Anis ergo nos separabit a Charitato Christi? Tribulatio? An angustia? An sames? An nuditas?

An periculum &c. ? Rom. 8 35.

(h) Certus sum enim , quia neque mors , neque vita , &c. neque creatura alia poterit not separare a Charitate Dei , Rom. 8, 28.

(i) Attende, quante enumeravit Apottolus; minimò tamen adjicioni, nec no ipsi. A Christo milla trastura non avellere poesti. Soli cum deferere polimus, propria valuntate abstracti; O illesti a propria cencupicentia. S. Bern., term. de dupl. Bapt.

(k) Omnia perferenda , ne deferamue Deum . S. Aug. lib. 1. de Mer. Becle. cap. 236

Grazia d'Iddio. Quello l'unico oggetto di tutti i notiri timori : caddere nella diagrazia d'Iddio (a). S' avré da comolattere contra le siunghe del fenfo, contra le tentazioni del Demonio, contra i rifectti del Mondo: ma quell' è il nolitro impegno di refiftere a tutto e collantement dir: vada tutto, ma nulla mai contra Dio (4); Ed oh cheé pur tutto, facile a chi nutre in fenol' Amor di Dio (c).

15. E' un mentitore, chi vuol dire, che fia impossibile quest' Amore . Tanti milioni di Martiri, che fanno la Gloria della nostra Santa Cattolica Chiefaje che per quetto hanno più tosto voluto morire, che acconfentire al peccato mortale , non (ono tutti autentici teitimonj, che si deve, e si puó amare Iddio fopra ogni cosa (d) ! Ma perchè il Demonio potrebbe stravolgere l'intendimento della fana Dottrina; Ecco quello, she hanno da coglierne le Anime buone per loro quiete. Si odono cert' une affliggersi nell' agitazione di questo dubbio : Vorrei amare Dio fopra ogni cofa ; ma non posso aver questo Amore , per quanto con tutto il Cuore io mi sforzi . Strana cola per mè ! Se mi muore alcuno de' miei; Parenti ne sento dolore, e sospiro, e anche piango; se poi mi trattengo a pensare , o alla Passione di Gesù Crifto, o alli miei peccati , è si duro quelto mio Cuore, che non si muove di niente. Temo perciò di non amare Iddio foora ogni cola; perchè se fosse in me quest' Amo-

re, dovrei avere più dispiacere, e cordoglio delle sue offese , che per qualitina ditgrazia di quelto Mondo. Ció uon è vero : acquieta» tevi, che voi qui fiete in abbaulio. Per ubbidire al Comandamento di amare Iddio a non è necessario quell'amore fentibile, e tenero che muova a fospiri, ed a lagrime; Se questo vié, effo è buono; ma fe nou viè, non fa cafo; e cotefti tegai fono anzi fallaci (e). Beachè alle volte noi fentiamo dentro di noi più di Amore per le Creature di quello, che ne fentiamo per Dio . non relta , che nell' ilteffo tempo noi non possiamo amare Iddio sopra ogni coía (f) : e vi ho giá detto il come ; facendo noi più conto d' Iddio, che di tutto, ed effendo pronti a perdere tutto, più softo che perdere la fua ineflimabile grazia (g) . Do qualche Esempio a prova di questo Amore (h) .

isć. Ua voltro Figlio fark gravementeammalato; e per til grande Ammer, che voi gil avete, vortreite faper che fare a guarirlo. Ua Ammer è quello naturale, e do ouelto. Cocorre, che potreile guarirlo con un rineadio fupertitaisoli c'he s' na da fare? Se voi ditet: mi contento più totlo, che muoja il Figlio, che non è, che ei guarifac con un peccuso che il guarifac con un peccuso che di più controli di più contro

(a) Unum experibile, Amicitia Dei : unum terribile, ab Amicitia Dei repelli . S. Greg. Nyssen.

(b) Incushoir somini studium principale ad recedendum a peccasis, et rosistendum conquissensiis ejui, que in contrarium Charitatis movent. S. Thom. 2, 2, Qc. 24, art. 9. Sinulia wi laberum, yed tornenterum, fed uce moris mete juditia desferatur, per boc Deus sea viruse diligium. S. Bernat.

ferm. 20. in Cant. (c) Minima charitas plus diligis Deum, quam Cupidisas millia auri, & argenti. S. Thom. 3. p. qu. 70. art. 2.

(d) Sine amore non potuifent Martyres tanta perferre in communicationibus paffionum Christi . Veri Martyres , in quibus coronata est Charitas . S. Aug. fer. 15. de Verb. Apolt.

(c) Multoties qui nihil talium habent, funt in statu Gratie; & qui habent suspiria , & lachrymas ,

funt extra Gratian. S. Antonin. 3. p. lit. 13. cap. 6. in Sum.

(f) Affellus fust home non de facili menfurare potest & quandoque illud, quod minus displices, videur magis displicere; videur magis displicere; vide ace ès roois vidus necumente familie, aund magis est mobile metum. S. Thom

detur magis dissilicere; quia est propinguius nocumento sensbili, qued magis est nobis notum. S. Thom. Suppl. 5. D. qu. 3. att. 1. (g) Az toto corde Deum diligere est , qued nihil contra Dei dilectionem cor hominis recipias. S.

(b) Interest of the street of

(h) Tenear vos Dominus Deus veller , ut palam sit , utrum diligatis sum , an non , in tota anima veltra . Deut. 13. 3.

(i) Aussian alterura conditions proposto, eti rebu potius carere maltet , quam Christo: nec timere ansittendi ralia deserti Christum; quamvis deleat , dum amietis, selvus ett : S. August, lib. 82. Quest, qu. 2. & Enchit. cap. 67. Più tofto che offendere Iidio con un peccato Beltà è nella Creatura, che possa movermi mortale, questo è segno, che più amate Iddio di quello amiate la Roba (a). Cosi fi conosce alla prova, se veramente si ami Iddio fopra ogui coía (b) : ed andate voi cosi discorrendo in altri fimili eventi (c); Con questa massima, che il timore di offender Dio è la più verace prova dell' Amor d'Iddio (4). Quando Lucifero in Cielo cercó tirare dalla fua gli Augeli buoni a combattere contra Dio, San Michele fi oppole, e non diffe the queste poche parole : Chi è come Dio (e) ? ne più ci volle, che immantinente l'orgoglioso Dragone precipitò, rimanendo vittoriofo il Par-tito fedele a Dio (f). Avvaletevi del fentimento, Utitori miei: Quando per gli Amo. ri alla famiglia, alla roba, al puntiglio, al piacere, vi trovate in cimento di offendere la Divina Maeltá col peccato; allora è, che l'Amor d' Iddio, come un altro San Michele, na da far telta , con dire : Chi è come Dio (g) ? Vi è creatura nel Mondo, che sia mai da pareggiarii a Dio (h) ? e per cuis' abbia da offender Dio? Che Potefta, che Bonta, che

contro Dio ? Bel pensiero ! sappiate nelle occasioni farne uso, essendo qui, in che consi-ste la vera prova dell'Amor d' Iddio (i).

#### Secondo Punto .

17. Ma per meglio afficurar la Coscienza in quelto Amore , che è di fomma importanza , veniamo al Secondo Punto. E defiderate voi di amare davvero Iddio, come fiete dalla fua fanta Legge obbligati? Ecco qui due manier: che (ono di amare I idio col Cuore, e di amarlo ancora con le Opere . H > detto primieramente col Cuore : e non m' intendo per Cuore quetto pezzo di carne, che è nelle nostre viscere: ma intendo la Volontá, che è la Po. tenza principale dell' Anima (4): così che quando fi dice : Mio Dov offirifio, e vi dono il mie Cuore, non si vuole propriamente dir altro se non che: Vi offerisco, e vi dono la mia Volontà; ed ho più caro, fia fatto il voler Vottro, che il mio. Egli è coa la Volontà, che si amano le cose di questo Mondo: e con questa Volontá si deve amare anche Iddio.

(a) Homo non prafert amorem divitiarum Anori Divino . A propter amorem divitiarum non velit aliquid facere contra Deum . S. Thom. 2. 2. queft. 118. art. 4.

(b) Vos probamini , quando vobis proponuntur duo ; hoc , aut illud ; Justitiam vis , an lucra? S. Aug. track. 2, in Epitt, 1. Joana. Quando optio datur faciendi aliquid vel contra Deun ; vel contra Creaturam dilectam ; Si amore Creatura facitis contra Deum ; fignum est , good plut diligitis crea, turam , quam Deum ; fe oppositum fignum eit , quod magis diligitit Deum . S. Vinc. Feet. ferm. 5. Dom. infra Oct, Afcenf.

(c) Probavi te apud aquam contradictionis . Pfal. 80. 8. Amici tui voluerunt te ducere ad circum, & non potuerunt; probatut et in aqua contradictionit. Cum viam Dei quit capere caeperit, habebemultot infultatores , dehortatores &c. Hac aqua contradictionit eff . S Aug. in Pfal. 80. Cum dixie vis : amo poff-fonem iffam : timeo , ne percat : imminot damnum . & contrittaris ; non quidem praponis cam Christo ; nam fi fic amas , ut fi dicatur tibi ; Ipfam vis , an Christum ? Et fi trittis cam perdis , plus tamen ampleteris Christum , Andi aliud; non potes tenere postifionem , nis dixeris falsum teffi monium , & hoc non diess ; plus diligis Christum . Idem in Pial. 80.

(d) Amoris magnitudo timoren generat , non que quis metuit poenas , sed que vel tenuem amorit formidat ofenfam : & metuit ne fervor dilectionit tepefcat . Abb. Chremon apud Gaffian. collat. 11. Cap. 14.

(c) Significatur per vocabula , quid in operatione valeant Angeli ; Michael namque , Quit ut Deut? S. Greg. hom. 34. in Evang.

(f) Michael, & Angeli ejus preliabantur cum dracone . . . & projectus est draco . Apoc. 12.7. (2) Domine , quie fimilis tibi ? Pfal. 34. 10. Quis fimilis tui in fortibus , Domine ? Exod. 15: 11.

Non est fimilis tui , Deut , in coelo defuper , & fuper terram deorfum . 3. Reg. 8. 23. (h) Quantum intereff intereum , qui fecit , Fillud quod fallum eff , quit digne cogitet ? S. Aug. enarr. in Pfal. 84.

(i) Omnia arbitror, ut ffereora, ut Christum lucrifaciam . Philipp. 3. 8. O quot funt qui dicunt , fe amare Deum super omnia, & mentiuntur ! quia pro una parva re jurant fal sum, Dio precipiente, ued nec pro toto Mundo fulvando falfum juramentum faciendum eff . S. Vinc. Ferr. ferm. 5. Dom. infra Oct. Afcenf.

(k) Per Cor fignificatur a Ius voluntatit ; nam ficut cor corporale est principium omnium corporalium m oruum ; ita Voluntas omnium fpiritualium , S. Thom, 2, 2. Quett. 44. art. 5.

(a) Come fa un Figliudo a da mare fuo Padre? Egil è col volegii bene, che fun atto della Volonta ben dispolta avolere tutto ciò che piace a fuo Padre; e nulla volonta den dispolta avolere tutto ciò che dispiace a fuo Padre; e nulla vollora di ciò, che dispiace al medefimo Padre. Con la Volonta dunque bilogna così antora fercitare l'Ammo d' Iddio; compiacendofi in Dio, ch' ci fia quel fommo Bene, ch' egil è; e volendo fise ne a Dio, con procurare di piacergli in tutto, e non dargli diigulto mai (b). Londe ic oqui non devo, ne poffo gid diffirmilare, o Fedeli mici, una Voltar spenfierateza, che è logra di ciò troppo grande. Notatela bene Voi fessi:

quefto è il Primo, il Maffimo, e diri così, il Re di tutti i Comandamenti d'Idio (2); il quale indiffensiabilmente obbliga più, che tutti quel della Chiefa (d.) Puddiffensiare il Chiefa da varj Voti: ma non glamma i dal Precetto il marre Idio (2). Che firvolgimento adunque fiè el Votir: na non glamma i didi recetto di marre Idio (2). Che firvolgimento adunque fiè el Votir: na non è e confederare, come fe fofic il inhimo di leggier costo quello, che è l'importantiffimo, il maffimo è

A volenidir, o che non vi fit Pobbligaainne di fire ratti di Amort di Idolio, o che
a non farne mai non fit peccato mortile; o
che baffi farne una volta fola ogni tanti anni; o
che una volta fola ogni tanti anni; o
che una volta fola ogni tanti anni; o
che una volta fola ogni tanti anni; o
colamente, che fit en le aldo di una efterna
necessità, non fapete, effere quelle Opinioni flate dannate da'Sommi Pontefici fotto pena della più grave feomunica (f)? Anreat
il Signare Malton une matriti l'Ourer - Quelto o
un Precetto positivo, ripetuto nel Tettamento Vecchio, e nel Navov(g); P recetto di
filinto dagli altri (h); e per la fua Offerranza
vi fi richicle de un atto fpeciale; proprio del

(a) Adui Charitatis etf diligere i diligere autem est velle boum. Charitat autem valt folum funmum Boums je deiture qui diligere Deum jeda vult. quod ipft Deus fri fumnum Boums per estitiam 5. Bonav. 10 3. dift. 17. Qu. 2.
(b) Charitat importat henveshoutium, quae est adau Voluntatis, our volumes alleui bouum. S. Thom.

(a) Constitut importat senevoscinium, que est actus o cumatis, que seiumis acicui sonum. 3. 1 nome. 2. 2. Quefic, 27, 21t. 2. Alphye destria est dilectio esça Deum; 2 suit enim decuit ippo, amare parentes? Quisque hoc în seipfo, & a seipfo discere posest. S. Basil. Queste 2. ex distute explici.

(c) Magister, qued est mandacum magnum in Lege? Ais illi fesus; Diliger Doninum Deum tuum est occode tuo... Hot est maximum. Ø primum mandatum. Matth. 22. 37. In onubbut preceptis Dei Charitas obtines Principatum. S. Aug. fet. 73. de temp.

(d) Hece st prinum, & maximum; idest majus, & nobilius, & utilius omnibus mandatis. S. Thom. Opusc. 4. de duob. Procep. cap. 4. Praceptum prime necessitatis est, quod a principio obli-

gat , & in generali , & in fpeciali . Idem Opufc. 61. de dilect Dei cap. 1.

(c) He ntecffarium, incommutabile, quod Divina conffat, & eterna ratione fromatum, ut utila ex causa possit, vel ab isso Le elipatenui immatari. Sub hoc genere est, quidquid de ditestione, homilitate &c., caterisque l'irtuibia: traditur in veteri, & nevo Testamento. S. Bern. Trach, de

Pracep. & Dispens. Major autem horum est Charitas . 1. Cor. 13. 13.

(f) Hone aulte augusta tempore tenture elicere altum Fiele, Spii, & Charlistis ex of peccepan Divierum al est Virutes perinentium. Prop. 1. damn, ab Alex. VII. da peccet meraliter, qui altum disclimit Dei final taurum invita clicerei, condemnare una autemut. Probabile est, su Angali suddem rigereig autopuemit per politique per exceptum Charlistis erga Deum. Propof. 3. dama, ab Inacc. XI. Suffici, su allu meralit tendat in finam tulimum interpretative. Hun: hen mutentur amare neque in principie, neque in decurfu vite fine meralit. Ptopof. 1. dama, ab A-Exandro VIII. ann. 1650-14. Augusti

(g) Diliget Dominum Deum tuum ex toto corde tuo . . . . eruntque verba hec in corde tuo ; & meditaberis in eis sedens , & ambulant , dormiens , atque consurgens . Deut. 6. 5. & ibid. 10. 12. &

11. 13. 22. & Marc. 22. 30. Luc. 10. 27.

(h) Aclus Charitatis cadit fub pracepte Legis , quod de hoc specialiter datur : Diliges Dominum Cc. S. Thom. 1. 2. Qualt. 100, art. 10.

Cuore (a); con che Iddio non folamente non fi offenda; ma attualmente fi ami (b), con defide rio cordiale in tutio, e per tutto di piacergli, non per una qualche volta, ma fem-

pre (c) 20. Sebbenche amare Iddio folamente col Cuor e non batta : bifogua amarlo con le Opere (d). L' Amore, e molto più effenzial-mente l' Amor d' Iddio, non può mai stare oziolo; ed è sempre operanie , qualor sia vero (e) . Egli e attivo negli affetti del Cuore, e nelle Opere della mano (f) : ed è induftrioio nell' accoppiare si le opere con gli affetti, come pur anche gli affessi con le opere (g) . Ma quali saranno queste Opere ? Forfe che per amare Iddio dovrassi andare o al Martirio, o al deferso? ovvero intraprendere cose ardue e grandi ! Signori no (h) ? Quelle Opere onefte, che Voi fatenel Voitro ffato, fono tutte Opere di Amor d'Iddio, fe Voi le fate per ubbidire al Voler d'Iddio, il quale cosi ha disposto di Voi, che siate nella tale Professione, e nel tale impiego. Attendete

pute perciò a' Vostri affari ; e ricordatevi solamente d'inalzare il Cuore di quando in quando con la virtuosa intenzione (i) di fare quello , che fate , per Amor d'Iddio ; cioè per piacere a Dio, e ubbidire a Dio (1): ed amerete cosí sempre Iddio. L' istesso è maggiormente di tutte le Opere della Cristiana Pietà, quali fono, ascoltare la Messa, e la Predica, digiunare, fare limofina, recitare Orazioni , visitare infermi , ed altre fimili . Tuste servono egreggiamente ad amarelddio, ed a crescere nell'Amor d'Iddin, se Voi le fate, per essere Opere, le quali piacciono a Dio (1). Devo aggiungere la divota frequenza de' Sagramenti. Una grand' opera é quella d' Amor d'Iddio , in cui l' Anima intimamente li unisce a Dio (m): e non é già si facilmente da crederli, che ami Iddio, chi di rado, ogni tanti meli, si accosta alli Sagra. menii. Lo stare alla lontana da' Sagramenti é lo stesso, che stare alla lontana da Dio : e come si accorda coll' Amor d' Iddio questo vo-Iontario allontanamento da Dio ?

(a) Fili prabe mihi cor tuum . Prov. 23 . 16. Anor cordis fimile quiddam habet carnalis amoris : nam aff Cliones proprie cordis effe dicuntur . S. Bern, ferm, de Dilig. Deo, inter diverf.

(b) Dun dantur pracepta de Charitate , dantur pracepta de allibus : hinc aliquis altus cadit fub

pracepio . S. Thom. 2. 2. Qu. 44. 27. 1. & 4.

(c) Cum ait , toto corde , tota anima , nullam vite nostre partem reliquit , que vacare debeat , & alia re velit frui . S. Aug. Lib. 1. de Doct. Christ. cap. 22. Stabilis , & immobilis debet effe in Deum dilectio . S. Bafil. Conc. in Pfal. 44. (d) Ad vofuetipfos introrfus redite : Si Deum were amatis , exquirite : nec tamen fibi aliquis cre-

dat , quidquid fibi ani sus fine operit attettatione responderit . S. Greg. hom. 3. in Evang. Proba-

tio dilectionis exhibitio est operis . Idem hom. 30- in Evang.

(c) Dilettio vacare non potett . Da mihi vacantem Amorem , & nihil operantem . S. Aug. cnart. 2. in Plal. 21. Charitas eif Virtus effentialiter ordinata ad affum . S. Thom. 2. 2. Quælt. 24. art. 4. (f) Pone me ut fignaculum fuper cor tuum, & fuper brachium tuum . Cant. 8. 6. Quia voluntate, & affione Amor Dei defignatur . Tunc vere Deum diligit , fi pro amore illius bona , que potet , operaris . S, Bern. de modo viv. cap. 51.

(2) Anor fanctus , non verbe estimandut eff , aut lingua , fed opere , & veritate . S. Bern. ferm. 79. 111 Caut. Nejus hoc dice, ut fine affeltione finus, & corde arido folas moveamus manus ad ope-

ra . Idem. ibid. ferm. 50.

(h) Non vobis dicitur, ite ad Orientem, & quarite Charitatem : navigate ad Occidentem, &

inverieit dilectionem . S. Hieron. in c. s. Matth.

(i) Tunc vere est opus bonum , cum a Charitate jaculatur agentit intentio . S. Aug. Lib. de Catech. Rud.c. 11. At hoc , ut aliqua allio fit meritoria , non est neceste , quod femper quis cam refevat altualiter in Deum; fed fufficit, quod in primordio operationis intentionem habeat ad Deum dire-Cam . S. Bonav. in a. dift. 41. Queft. 2.

(k) Omnia veffra in Charitate frant . 1. Cor. 16. 14. Sive manducatis , five bibitis , five aliud quid facitit , omnia in gloriam Dei facite . 1.Cor. 10. 31. Onne quodcum que facitit, in nomine Domini Jefu Christi . Colost. 3. 17.

(1) Sicut Domino placuit, ita factum eft . Job. 1. 21. Des per omnia placentes in omni opere boπο . Colof. 1. 10.

(m) In loc Sacramento Christus divitias Divini fui erga hominet amorit velut effudit . Conc. Trid feff. 13. de Euchar. cap. a.

11. Ma l'opera principale, cui si deve più infiftere. è l'Offervanza dei Divini Comandamenti, come Gesú Cristo nel suo santo Evangelio fi esprime (a). Colui, dic' Egli, veramente mi ama, che nel suo Cuore sa stima de' miei Precetti, e praticamente gli offerva. Dove notate : Egli non dice , che lo ami , chi offerva i suoi Precetti per qualche giorno: ma parla affolutamente, e s'intende, Chi gli offerva con perseverante Gostanza (b) : Non dice neanche, che lo ami, chi offerva alcuni de' fuoi Precetti; ma parla generalmente fenza eccezione; perchè è necessario osservarli tutti : e non è il male , che poco ami Iddio chi poco lo ubbidifce : nò : Chi non lo ubbidifce in tutto, e contravviene ad un folo de' suoi santi Comandamenti, non ha niente affatto di Amor d' Iddio (c); per la ragione, che non si può effere, ed amico d' Iddio per l'offervanza di un Precetto, e nemico d' Iddio per la trasgressione dell' altro.

22. Dirà tal'uno: lo non bestemmio, io non ammazzo, non rubbo: Ho solamente la Disonestà, che mi domina. Tanto basta a potersi dire di Voi , che vi manca del tutto l'Amor d' Iddio (d): perchè quel Dio, che ha proibito la Bestemmia, l'Onicidio, ed il Furto, ha proibito ancora la Disonettá (e) : e tanto non ha niente di Amor d' Iddio, chi trafgredisce tutti i Comandamenti, quanto non ne ha tampoco, chi gli offerva tutti, eccetto uno (f). L' amor d'Iddio, sia nel più alto grado, o sia nell' infimo, è indivisibile. ed effenzialmente confifte nella piena offervanza di tutta la Legge d' Id lio (g) . Quando io dico, che amo Iddio, se dico la verità, voglio dire, che io fono disposto a far tutto quello, che mi è comandato da Dio; ed a non far nulla di tutto quello, che mi è proibito dal medesimo Dio (h) .

a3. Nè devo taccrvi lopra di ció un avvertimento, che può effere non a tutti fia noto; ed è, che non bafta offervare con una fola efferiorità i Divini Comandamenti (i); ma conviene offervatil per Amor d' Iddio; imperocche questo è, che dáil merito alla nostra Offe.

(a) Qui habet mandata mea, & fervat ea, ille est, qui diligit me . . . . Si quit diligit me , fermones meo: fervabit . Jo. 14. 21. Si precepta mea servaveriti , manebitis in dilectione mea . Joan.

(b) Qui habet mandate in memoria, & fervat in vita: Qui habet in fermonibu: & fervat in moribu: Qui habet audiendo, & fervat faciendo, aut qui habet faciendo, & fervat perfeverando; ipfe est, inqui:, qui diligit me. Opere est demonstranda dilectio, ne sti infruction; nominis appliatio. S. Aug. Track. 75. in Jo. Nemo se fallat dicendo, quod Deum diligat, se ejus precepta non servat. Idem Track. 38. in Jo.

(c) Quicumque auten totam legem servaverit, ossendit autem in uno, sastus est omnium seus. Jac. 2-10. Scio opera tua: momen habet; quod vivus; & mortuus et Apoc, 3-1. Non dixit; serva unum mandatum; sed omniu mandata. S. Thom. 1.2. Quest. 98, art. 10.

(d) In quantum ab affelsu hominis excluditur omne illud, quod contrariatur Charitati, sicut est peccatun mortale; hac est perfellio, sine qua Gharitas est non potest; unde est de necessitate saluiri. S. Thom. 2. 2. Quell. 184. art, 2.

(e) Qui enim dixit, non machaberis, dixit, & non occides. Quod si non Machaberis, occides

autem, factus es transgressor legis . Jac. 2. 11.

(f) Factus est omnium reus ; quis contra Charitatem facit , reuf que fit omnium , faciendo contra

eam, ex qua tota Lex pendet . S. Aug. Epilt 29. ad Hicron.

(g) Plenitudo ergo Legis est dilectió. Rom. 13.10. Quit est, qui dicat: Diligo Imperatorem, sed odi leges ejus ? S. Aug. Track. 9. in Epist. 1. Joann. Qui diligit Deum, diligit usque ad plenam observationem omnium ejus mandatorun; & usque ad mortin necessicatem non perdit hanc voluntatem. Guillelm. Abb. Remens. tract. de Contemp. Deo, cap. 9.

(h) Paratum cor meum: Deut. Precipe, quod vit. Fac me intelligere, quod precipit. Da poffe, qui dedititi velle; O' fiet in me, vel de me, quidquid vit. Idem ibid. cap. 1. Non potest aut vetit ta concupicere, aut imperata contemperer, cuju tetum studium, totumque desiderium Divino Ameri.

eff intentum . Abb. Theonas apud Caffian. collat. 21, cap. 22.

(i) Si forinseux ea, que Deur jubet, manibus fiant, vi in corde non stant, nemo est tam insplat, qui precepta arbitretur impleti. S. Aug. Quest. 54, in Deutet. Oporete mandata Dei si sacrete, ut Dominus precepit. Qui enin circa modum operationis aberrat, etiansi videatur sacrete mandatum, reprobus est apud Deum. S. Baili, in Summa Moral. Sum. 13, cap. 1. In mandatis operiet sepum habere, ut placeat Deo. Did cap. 2.

Offervanza (a). Dirò ad esempio: Voi onorate il Padre, e la Madre per un Voltro Amote, o Timore naturale, fenza pensare a tant' altro; fi puó dir, che con questo il Vostro Dovere battevolmente da Voi fi adempifca? Nell'onorare il Padre, e la Madre, comunque sia, Voi fate bene, che non se ne puó dubitare ; e non trafgredire nè anche perciò il quarto Comandamento d'Iddio (b): ma il Vottro Bene è nell' ordine folo della Natura , che non bafta a farvi effere buon Criftiano, operante nell' Ordine della Grazia con la mira al confeguimento del suo Ulrimo Fine, che é la Beatitudine eterna (c) . Voi dovete onorare i Vostri Parenti per Amor d' Iddio; cioè per ubbidire, e piacere a Dio: che a tanto vi obbliga il Precetto della Carità (d); e qui è, in che consiste il merito del Cristiano (e), a differenza di quell'onore, e rispetto, che hanno alli suoi Genitori anche i Turchi . Il medesimo vale a dirsi degli altri : Non bafta fare quello, che Dio comanda, ma fi deve anche farlo come Dio comanda, riferendoù il tutto con fentimento amorofo al fuo piacimento, e alla fua Gloria ( f ); concioffiaché tutta la Legge é ordinata all' Amor d' Iddio (g), e non è la Legge, ma l'Amor d' Iddio. che fantifica l' Anima, e la fa degna del Paradiso (h): e di quelle Opere solo, che avrete fatto a motivo dell' Amor d' Iddio, ne avrete il merito di vita eterna nel Punto di Vostra Morte (i).

24. Amiamo pertanto Iddio, Fratelli miei, amiamolo se non quanto Egli merita (t), e quanto che nol dobbiamo; almeno quanto poffiamo (1); ponendo tutte le nostre premure nel crescere, ed avanzarci sempre più in questo Amore (m) ; da cui dipende per quetta , e per l' altra Vita il nostro Tutto (n) . Amiamo Iddio, come nostro ultimo Fine, per

(a) Tunc Lex impletur, dum Charitate illius, qui precepit, fiunt quecumque precepit. S. Aug. Lib. de Catech. Rud. cap. 12. Ubi non est dilectio , nullum bonum opus imputatur ; nec recte ba. num opus vocatur . Idem Lib. de Grat. Christ. cap. 26. Eò omnino tendendum est ; ad id omnia con ilia nostra referenda . Idem Lib. 1. de Mor. Eccle. cap. 8.

(b) In hoc pracepto: Honora Patrem , non includitur quod honoretur Pater ex Charitate , fed filun quod Pater honoretur . Unde qui honorat Patrem , licet non habeat Charitatem , non efficitur tran-

fereffer hujus pracepti , S. Th. 1. 2. quaft. 100, ar. 10.

(c) Propter unam vitam geernam quifque debet effe Christianus . S. Aug. Lib. 7. de Civ. Dei cap. 9. & Lib. 6. cap. 25.

(d) Qui konorat parentes , tenetur ex charitate honorare : non ex vi hujus pracepti : Honora parentes ; fed ex vi hujus: Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo , S, Th. 1. 2. Quett. 100.

(e) Qui non diligit me , fermones meos non fervat . Jo. 14. 24. Valor meriti attenditur fecundum virtutem Spiritus functi moventis nos . S. Thom. 1. 1. Queft. 114. art. 2. & 6.

(f) Al Charitatem refertur omne Praceptum , Qued vero ita fit , vel timore poena , vel aliqua in tentione carnali, ut non referatur ad Charitatem, nondum fit, quemadmodum fieri oportet, quamvil

fieri videatur . S. Aug. Enchir, cap. 121.
(g) Finis pracepti est Charitas . 1. Tim. 1. 5. Deut attendit , non modò quid fat , sed & quo ani-

mo fiat . S. Bern. fer. s. in converf. S. Pauli . (h) Litera prohibens peccatum non juffificat hominem; sed Gratia per legem Fidei, que est in Christo Jefu, cum diffunditur Charitas in cordibus nottris . S. Aug. Lib. de Lit & Spir. cap 14.

(i) Augnentum meriti respectu premii estentialis consistit principaliter in Charitate . S. Thom. 2. 2. Quæit. 182. art. 2.

(k) Deus eft diligibilis , ut Bonus : Bonitas autem Dei eft infinita ; & fic infinite diligibilis eft . Sed hac perfectio non eff posibilis alicui creature , & competit foli Deo . S. Thom. 2. 2. qu. 24. art. 8.,

& qu. 184. art, a. (1) Si quantum debemus , non datur nobis Deum diligere , faltem , quantum poffumus , diligamus . Petr. Blef. tract. de Confid. Charitatis augmente nullus terminus in hac vita prafigitur . S. Thom, 2. 2. qu. 24. art. 7.

(m) Charitate crescamus. Ephes, 4.15. Hoc ore, ut Charitas vestra magis, ac magis abundet. Phillip. 1.9 Hoc maxime hortamur , ut Charitatem in vohis habere , & opere offendere per o nnia for tagaits . S. Aug. ferm. 53. de temp.

(n) Bonorum funma nobit Deus eff ; nobit enim eff fummum Benum , S. Aug. lib 1. de Morib. Bc-

cle. cap. 8.

qui siamo stati creati , e redenti; e per cui saremo eternamente Beati (a): nulla amando, ne più che Dio, né come Dio; e riferendo anzi a Dio ogni nostro altro Amore. Amiamolo con amore di stima sopra ogni cosa, con tale disposizione di piacergli sempre, sin anche in tutti i nostri pensieri, e di non offenderlo mai (b) . Amiamo Iddio; non così con la Lingua, come fanno molti, che stimano per questo di amare Iddio; perchè dicono con la bocca di amarlo(c):ma amiamolo con tutto il Cuore; cioè con affetto cordiale; con tutta l' Anima, cioè con tutto il fervore del nostro Spirito: e con tutte le nostre forze; cioè con le buone Opere, e massimamente coll' offervanza amorofa di tutti i fuoi Comandamenti (d).

25. Se cosí ameremo Iddio, Beati noi! Coll' occhio della Fede mirate la sú il Paradifo, Fedell mici. Sapete Voi, per chi ita apparecchiata quella bellifima Gloria, più grande incomparabilmente di quello, che poffadirfi, ne udirfi, ne immaginarfi, ne intenders? Essa è preparata, dice S. Paolo (e), a tutti quelli, che amano : non che amano Tomiffi.

le Ricchezze, i Piaceri, gli Onori, e le creature di questo Mondo ; poiché è tutto Vanita questo Amore; ma a quelli, che amano Iddio. Non è il Paradiso per gli amatori del Mondo; Ma per quelli, che amano Iddio: E lo amate Voi, ma davvero (f)? Se Voi potette qui adeflo Uditori miei gli uni gli altri vederci il Cuore, che spettacolo sarebbe quetto, vedere nel Cuore del tale tanto amore alla roba , nel Cuore di quell' altro tanto Amore alla Moglie, a' Figliuoli, alla Cafa: nel Cuore degli Uomini tanto Amore alle Donne ; nel Cuore delle Donne tanto Amore per gli Uomini; e dover dire: L' Amor d' Iddio in questi Cuori dov' é (g)? Se il Paradiso è per que' foli, che amano Iddio (h), che ha da effere di voi ? Se dice S. Paolo, che chi non ama il nostro Signor Gesù Cristo, è scomunicato, cioè maledetto, ed escluso dal Regno de'Cieli (i) : che dovrá dirfi di tanti, e tanti, che hanno tutt' altro nel Cuere, fuori che Gesu Crifto?L'Amor d'Iddio è necessarissimo per falvarfi, e fenza di eflo per quant' altro fi fappia fare, niuno fi falverà, quand' anche dia a' poveri tutto il suo, e vada o a macerarsi nelle fpc-

(a) Quia ficifii nos ad te, inquietum est cor nestrum, donce requiescut in te. S. Aug.lib.1. Cons. cap. 1. Quis est Finis? Misi autem adherere Deo bonum est. Plal. 72, 28, Adhesisti Deo? Finisi viam. I dem Trach. 10. in Epist. 1. Joan.

(b) Hac Regula dilectionis constituta est, ut omnes cogitationes tuas, & omnem vitam in illum conferas, a quo habes hac ipfa qua co-fers: nullam vita partem reliquit, qua vacare debeat, & quast

locum dare, ut alia re velis frui . S. Aug. lib. 1. Doct. Christ. cap. 22.

(c) Filioli mei, nom diligamus verbe, neque lingua, sed opere, & veritate, 1. Joann. 3. 18. Ad vosinetissios introcsus redite, & se Deum vere amatis, exquirite. Nec tamenshi ali, uid credat, quidquid shi animus sine operis attestatione responderit. Lingua, mem, & vita requirantur. S.Greg. hom. 30. in Evangel.

(d) Diliger Dominum Deum tuum, inquit Matth 22.29, ex tete corde tuo. Non est fatis. Ex tota enima tua. Ne id quidem fatis. Ex tota mente tua. Quid visamplius? Quid ad hac Paulus? Scimus inquit. Rom. 8, 28 quid diligentibus Deum omnia precedunt in bonum; quia nempe onnia referentur.

ad Deum . S Aug. lib. 1 de morib. Eccle, cap. 8.

(c) Oculus non vidus, nec aurus audivis, nec in cor hominis assendis, que preparevit Deus iis, qui ditigun illum. 1. Cor. 2. y. Fer Charitatem Beatitudinem veram vos habituros esse scientis. S. Aug. ferun, 52. de temp.

(f) Ecce Charitas excellentissima via est, que ducit ad Coelorum Patriam; & sine qua nemo illue

venire potest . Sed quis in hac via est ? Quis novit eam ? S. Aug. lib. de dilig. Deo cap. 1.

(2) R.lii hominum ufquequo gravi corde? Ut quid diligitis vanitatem, & queritis mendacium? Pial. 4.3. Dilexerum homines magis tenebras, quam lucem. Joan. 3. 19. Et falli funt abominabiles, ficus ea, que dilexerum t. Ofc. 9, 10.

(h) Per hoc, quod dicii, Deum preparafie homa diligentibus se ostendit, quia dilectio Dei via est. qua ad illa bona pervenitur. S. Aug. lib. de dilig. Deo cap. 1. Retributio Gloriæ non est secundum numerum operationum; sed secundum diversos gradus Charitatis. S. Thom. in 4. Ditt. 49. Quætle

2 . art. 3. qu. 4.

(i) St quis non amat Dominum rostrum Jesum Christum, set anathema . 1. Cor. 16. 22. Pro maledio So ponitur, quod detestabile, & abominabile videatur . S. Aug. lib. 4. qu. sup. Num. qu. 40.

fpelonche, o a sopporçare Il Martirio(a) . So- sendo stati perciò dannati que' falsi dogmi, co' pradi cici esaminatebene Voi ttessi, e provvedete alli Vostri casi.

### SECONDA PARTE.

Do propormifi un Dubbio: In che tempo, ed in che occasione vi sia l' obbligazione di fare atti di Amor d' Iddio . edio rispondo: Come che il Precetto della Carità parte è affermativo, che ci comanda di amare !ddio , parte è negativo , che ci proibifce di amare cofa alcuna più che Dio, né come Dio (b); certo è , che fecondo la parte negativa effo obbliga fempre, e per fempre; e non fi pun mai trafgredire fenza che fi commetta il Peccato mortale : ma è certo ancora , quanto all'Affermativa, che non in ogni tempo esso obbliga (c); e noi non siamo tenuti a ftare fempre attualmente amando Iddio ; poichè quelta perfezione è una felicità rifervata per l'altra vita, quando piacera al Signore, che fiamo a goderlo nella fua gloria (d). Certo è di più , che benché per l'offervanza di quello Comandamento, non fiavi determinato il suo tempo, siccome non è determinato ne anche per il Comandamento della Fede, e della Speranza; vi ha peró da effere ficuramente un qualche tempo, in cui fiamo obbligati offervarlo; perchè altrimente Iddio in vano ci averebbe comandato di amarlo di tutto Cuore, ed in tutta la vita(e), se cogli atti del Cuore non fossiono in verun tempo mai obbligati a praticar questo Amore. Esqualis' infegnava, non effervi il debito di fare atti di Amor d' Iddio mai , ovvero folamente ogni tanti anni, e ne' folican dieftrema necessitá; che dobbiamo da ció tascrire?

27. Non altro, se non che sia peccato mortale il differire a farne per lungo tempo. Quest' è, che ha voluto dire il Som no Pontefice, e quest' è, che dobbiamo tenere anche noi. Qual fia poi questo lungo tempo, se di una Seitimana, o di un Mefe, o di un Anao, io non fo tanto. Perogni cafo ecco una toda Marale . Quest' è certissimo , che se in alcun tempo fiamo obbligati a fare atti di Amor d'Iddio massimamente egli è più che mai nel tempo di nottra morte : come dicogo tutti i Dottori : (f) perché più che mai è da proccurarii allora la remissione de' nostra peccati (g), e d'assicurarfi la nostra eterna Salute (h). Infatti Uditori miei, quando farete giunti a quelle ultime vottre ore, fe avrete la grazia di un Religiofo , il quale vi affirta; questi fopra tutto co i favio zelo vi anderà fuggerendo alle orrechie 2 Fate un auto di Amor d'Ildio: Un atto di Anor d' Id lie cel veffre cuere : poiche con quetto può l' Anima vostra fantificarii tutt' in un tratto, e rendersi abile ad entrare immantinente nel Cielo (i): ma voi allora come farete? come direte , se in tempo di fanità non vi farete avvezzati a praticare questi atti (4)? Pare a Voi, sia per fare una buona morte, cinè sia per morire nella Grazia d'Iddio, nell' Amor d' Iddio, un Cristiano, che si riduca al termine della sua vita a dover imparare, come si

(a) Sine Charitate nihil Deo placere poffe , Apostolus testatur . 1. Cor. 13. 1. Quia nec Martyrium , nec faculi contemptum , nec eleemosynarum largitionem proficere poffe offendit . S. Aug.ler. ; 3.de tem. (b) Ad idem genus operis periinent affirmativa, & negativa precepta . S. Tho. 1. 2. qu. 100. at.6. (c) Procceptum Charitatis explicite , quia affirmativum est, non obligat ad femper . Idem ibid. art.

10. & qu. 86 art. 1.

(d) Charitas perfecta est, quando quis diligit, quantum potest; ita ut cor hominis actualiter semper feratur in Deum : & hac eff in Patria. S. Thom, 2, 2, qu. 24. art. 8.

(e) Omni vira tua dilige Deum . Eccli. 13. 18. Diliget Dominum Deum tuun .... Eruntque verba hec que ego precipio tibi hodie în corde tuo; & ligabit ea quast signum in manu tua . Deut. 6. 5.

(f) Sive enim vivinus , Domino vivinus ; five morimur , Domino morimur . Sive ergo vivinut , five morimur , Domini furnus . Rom. 14. 8. Ne verearit ufque ad mortem justificari ; quomam merces Dei manet in aternum . Eccli. 18 22.

(2) Non nist per Charitatem, & in Charitate crimina adultorum dimittumur . Innoc. Ill. in c. Maintes de Bapt. & eins effed.

(h) Charitas de corde puro , & Conscientia bona , & fide non fila . 1. Tim. 1. 5. Alde Charitatem , profunt onnia : detrahe Charitatem , nihil profunt cetera . S. Aug. fer. 50. de Verb. Dom.

(i) Per Charitatis aff. Ilum peccatorum moles obruitur . 1. Pett. 4. 8. Charitas emim operit multitudinem precatorum. Abb. Pynuf, ap. Caffian. coll. 20. cap. 8-

(k) David evepit tentare, fi armatut possit incedere, non evim habebat consuetudinem : dixit que ad Saul ; Non poffum it incedere , quia ufum non habes . 1. Reg. 17. 39.

fa a fare un atto di Amor d'Iddio? Ah scellerato ! direbbero a coftui gli Angeli,e i Demonj: Non hai avuto bisogno per tanti anni di chi L'infegnasse ad amare la roba, ad amare le vanità, ed i passatempi del Mondo: ed hai bisogno adesso, che ti s' insegni ad amare, il tuo Creatore, il tuo Redentore, il tuo Dio? Adesso, che hai da comparire davanti all' Eterno Giudice , a render conto , come da te fia stato osservato il Comandamento dell' Amor d' Iddio (a) ? Crudo rimprovero ! Non badate perciò, o dilettissimi, in una materia el rilevante a ció, che si dice Probabile dall' umana oppinione; (b) ma tenetevi, dal canto vostro al sicuro.

28. Per fare gli atti d' Amor d' Iddio con la dovuta prontezza, e facilità nell' ultima infermità , non vi so suggerire altro mezzo , che frequentarli nel tempo della fanità; poichè con la frequenza degli atti fe n'acquista il buon abito, (c) e fatto che siasi il buon abito, facilmente ii viene con esso in ogni occasione alla pratica.(d) Fate dunque atti di Amor d'Iddio, non solamente nelle Feste, per santificarle, come più si conviene: (e) non solamente nell' accostarvi alla Confessione, ed alla Comunione, per disporvi a ricevere con frutto questi Santissimi Sagramenti: (f) ma fatene di spesso. Un atto d' Amor d'Iddio, e quando fate limofina; e quando avete da perdonare una qualche offesa alli vostri Proffimi; e quando il De-

monio vi tenta di commettere qualche peccato: e quando andate la sera a dormire: e quando nella mattina vi risvegliate, e quando udite la Santa Messa; e quando attendete fra'l giorno alli vottri impieghi. Così l'Amor d'Iddio vieppiù si stabilisce nell' Anima; e qualor venga per ogni accidente la Morte, che bel morire è il mori-

re nell'Amor d'Iddio! (g)
29. In quest' escreizio non v'abbisognano
ssorzi di testa; ma basta dir di buon cuore: Mio Dio, vi amo; e vi amo più che me stesso: Mio Dio, sia fatta in me la vostra santa Volontá: satemi conoscere le cose di vostro gusto, e datemi grazia di farle. Un atto è questo, che si fa in due momenti : e con esso vi assicurate la vostra eterna Salute, e date a Dio una grandissima Gloria. Vero é, che quest' Amore é un dono d'Iddio, e se Dio non ce lo dá, noi non possiamo da noi medesimi, averlo: come si é detto ancora della Fede, e della Speranza. (h) Ma è da riflettersi, che quando Iddio ci comanda di amarlo, ci ammonisce ancor di pregarlo, che ci voglia concedere questo dono: (i) e se lo pregheremo, frapponen-do massimamente l'intercessione della Beatissima Vergine, che è detta la Madre del bell' Amore, (1) e desiderando davvero cotello Amore; lungi da noi ogni dubbio, che il Signor Iddio non sia per farci la Grazia. (1)

(a) Hec periculum peccatori in extremis imminet, quod est Charitatis, sev dilectionis Dei privatio S. Bern. Sen. fer. fer. 4. post Dom. 1. Quadr.

(b) Tene certum, dimitte incertum. S. Aug. hom. 41.ex 50. Pro incertis a certis recedendum non

eff . Gratian. in c. judicantem f. ex præmissis 30. qu. r. (c) Charitas augetur, fecundum quod magis reducitur ad actum . S. Thom. 2.2. qu. 24. art. .. (d) Quilibet actus disponit ad Charitatis augmentum; in quantum ex quolibet actu homo redditur

promptier ad iterum agendum . Ibid. art. 6.

(e) Die Dominico nihil aliud agendum est, nift Deo vacandum . C. jejunia de Consect. dist. 3. Qui cultus ejus , nifi Amor ejus ? S. Aug. lib. 12. de Trinit. cap. 11.

(f) Disponuntur autem, & Deum ... tanquam omnis Justitie sontem diligere incipiant . Conc.Trid. feff. 6. de Justific. cap. 6.

(g) In Charitate radicati , & fundati . 1. Cor. 3. 17. Non enim fine preemio diligitur Deus . S.Bet. tract. de diligen. Deo .

(h) Si quis dixerit, hominem fine preveniente Spiritus Sancti inspiratione, atque ejus adjutorio diligere poffe , ficut oportet ; anathema fit . Conc. Trid. feff. 6. de Justific. can. 3. (i) Pracepto admonitum est liberum arbitrium, ut quarat Dei donum . S. Aug. lib. de Grat. &

Lib. arb. cap. 13.

(k) Ego mater pulchræ dilectionis. Eccli. 24. 24.

1) Diligam te, Deus meus, adjutor meus . Pf.17. 1. Charitas, Deus meus, accende me . S. Auglib. 10. Confel. cap. 29. Omnipotens sempiterne Deus, da nobis Fidei , Spei , & Charitatis augmentum, & ut mereamur affequi , quod promittis , fac nos amare , quod pracipis . Per Dominum nostrum Jesum . Christum . Dom.13. post Pent.

## SERMONE

### Sopra l' Amore del Prossimo.

Secundum autem simile est buic : Diliges Proximum tuum sicut te ipfum . Matth. 22. 39.

YNA Legge tutta di Amore è la Legge Se il Santo Apostolo avesse detto, che basta del nottro Dio; e con ragione fu detta dallo Spirito Santo Legge di fuoco; (a) riferendosi a quel suoco misteriofo, che il Figlio d' Iddio è venuto a portare dal Ciclo in terra, che altro non è, che l' Amore ; e non altro Egli ha voluto, fe non che si accenda nel nostro Cuore . (b) Si esamini tutta cotesta Legge, e trovandofi, che ne' trè primi Comandamenti ci è imposto l'Amor d' Iddio, negli altri fette l'Amore del Proffimo, bitognerá conchiudere col Santo Apoitolo Paolo: Dunque la Legge del nostro Dio non é veramente. che una Legge di Amore. (c) Come che peró due fono gli ozgetti di quest' Amore: cioè Dio, ed il Profiimo, una difficoltà qui s' incontra: Se per offervare tutta la Divina Legge, bifogna amare Dio, ed il Profamo, come ha dunque detto in più luoghi S. Paolo, che per offervare tutta la Legge d'Iddio, (d) basta che si ami il Prossimo?

amare Iddio; più tosto mi appagherei , imperocehé l' Amore d'Iddio e il fine, per cui si deve amare il Prossimo : ed a chi è di buon intendimento farebbe fufficiente il Precetto di amare Iddio. (e) Ma come può ca-pirfi, che, posto In silenzio l' Amor d' Iddio, sia compresa tutta la nostra Osservano za nel folo Amore del Proffimo ?

s. Diró: a peníar giutto, non si puó amare Iddio, come fi deve, che non fi ami anche il Proffimo; e non si puó amare, come devesi il Prossimo, che non si ami anche Dio . (f) Cosí convenira , che fossero due i Precetti; uno di amare Iddio, l'al-tro di amare il Proffimo per Amor d'Iddio: e per l'uno ei movessimo ad unirci a Dio. come ad ultimo nostro Fine, per l'altro aveffimo il mezzo, ed il modo ordinato al medesimo Fine . (g) Ma pure ottimamente S. Paolo nel folo Amore del Proffimo rinchiude il tutto, per la ragione che nell'E-

(a) In dentera ejus ignea Len . Deut. 33. 2. Ignis furfum fertur : & Amor illuc attollis nes . Dono tuo accendimur, & furfum ferimur . Igne ruo inardescimus , & sursum imus . S. Aug. lib. 13. Confess, cap. 9

(b) Ignem veni mittere in terram , & quid volo , nifi ut accendatur ? Luc. 12.40. Ignis in terram mittitur , cum per ardorem Sandi Spiritus affata terrena ment amore fpirituali fuccenditur . S.Grez.

hom. 2. in Evang.

(c) Plenitudo ergo Legis est dilectio . Rom. 13, 10. Omne mandatum de fola dilectione est , & omnia unum praceptum funt; quia quidquid pracipitur, in fola Charitate folidatur . S. Greg. hom. a7. in Evang.

(d) Qui diligit Proximum, Legem implevit. Si quod eff aliud mandatum, in hoc verbe inflaure. tur : Diliget Proximum tuum . Rom. 13. 8. 9. Omnit Lex in uno fermone impletur : Diliget Proximum

tuum . Gal. 5. 14.

(e) Dilectio Dei finis eff , ad quem dilectio Proximi ordinatur : & ideo oportet dari procceptum non folum de dilectione Dei , sed etiam de dilectione Proximi propter minus capaces , qui non de fucili confiderant unum horum proeceptorum fub alio contineri . S. Thom. 2. 3. Qu. 44. att. 2.

(f) Nec dilectio Dei potett effe in homine , fi non diligit Proximum ; neo dilectio Proximi , fi non

diligit Deum . S. Aug. lib. de Fide , & Oper. cap. 10.

(g) De Charitate due dantur proccepta; unum , que inducimur ad diligendum Deum , ficut Finem; alind, quo ad diligendum Proximum propter Deum, ficut propter finem . S. Thom. 2. 2. queft. 44. art. t.

vangelico Amore del Proffimo è contenuto per eminenza l'Amor d'Iddio : (a) ed è per il folo Amore del Profimo, che fi può conoscere, se davvero si ami Iddio. (b) E' facile il darfi ad intendere, che fi ami Iddio: Ma come si può comprendere senza tema d'inganno, che Dio veramente si ami? Ecco il tegno ficuro . Ecco la prova infallibile, che è l' Amore del Proffimo . (c) Chi ama il suo Profimo, come ci è comandato da Crifto, si deve credere, che ami anche Iddio . (d) Chi così non ama il suo Prossimo, non è mai da credersi, mai, che ami Iddio . (e) Nell'amare il Proffimo per Amor d' Iddio confiite quella Caritá perfetta . che è neceffaria a falvarfi . (f) Apprendete bene quest'argomento.

3. Dalla offervanza della Legge d'Iddio dipende la vostra eterna Salute (g). Dall'Amore del Prossimo dipende l' offervanza della Legge d'Iddio, come or con San Paolo ho detto: Dunque dall' Amore del Profsimo dipende Dio, che ha voluto ridurre tutti i funi fanti Comandamenti a questo solo; cosi che per andare in Paradilo, batti offervare quelto, come fi deve , che'è dell' Amore del Proffimo (h) ? Io non vog!io perciò giá mancare d' infinuarlo nella voftra mente, e nel vottro Cuore . Quel Dio , che desideroso di salvare le Anime voltre, vi ha comandato di amare il Proffimo, con la fua grazia mi affitta (i) ad tiftruirvi, e persuadervi, quanto sopra di ció puó esfere per voi di bisogno. Due saranno i mici Punti. Nel primo vi esponerò il Precetto dell' Amore del proffimo, acciocche la vostra obbligazione sia da voi conosciuta. Nel fecondo vi mostrerò, come l' Ubbidienza al Precetto debba effere da voi praticara: acciocchè l'obbligazione sia da Voi rettamente. adempiuta.

vendo a' Crittiani di Teffalonica ad iffruirli in

Prime Punte .
4. Avca ragione San Paolo , allorchè feri-

detio: Dunque dall'Amore del Profimo dipende, che voi, o Fedeli miei, vi falviate, dare loro retun riordo: imperocché egli di-Chi non ammira la Bontá infinita del noftro ceva (4), che necefficà vi è a ragionarvi di que-

(a) Si dilettio Proximi accipiatur , secundum quod Proximus diligitur propter Deum , sic dilettio Proximi includit dilettionem Dei . S. Thom. 2. 2. qu. 27. art. 8.

(b) Cum in durbm praceptis disellimit Del, & Presimi perfells st Charitas year Apostolus stlam Presimi diselliment commenters, soft quia de disellime Del possimi entiti hominas yuis raterest entatitates eam prebane i indicilime autem Presimi facilisti convolucture aum no habere, dam inique cum hoministia agunt l'Ompequent autem est, su qui diligit Deum, diligat Pressimum; quia sc. Peter juster. S. Aug. in Exposit. cps sit. ad Galast. cap. 5, 1

(c) Hos mandatum haberms a Deo, sut qui diligit Deum, diligat & Fratrem stum 1. Joan 4.21. Cum utrumque praceptum ita st, ut neutrum sine altero possi impleri, unum horum commemorare sus-

ficit; & illud opportunius, de que quifque facilius convincitur . S. Aug. loc. cit-

(d) Si diligamus invicem, Duss in robis manes; & Charitas qiu in nobis perfeita ett - 1, Joan. 4 ets. Nillus certis gradus ad Amoren Dei 3 quan hominie reps abominen Charitas. S. Aug. lib. 6 Morib. Eccle. cap. 16. In Frazini amore difeitur, qualiter p. rveniri debeat ad amorem Dri S. Grag. hom. 46. in Evang.

(c) Qui non diligit, non novit Deum; quoniam Deut Charitas eff. 1. Joan. 4. 8. Si quis dixetic), quoniam dilige Deum; F fratrem Juum oderit; mendax eff. 1. Joan. 4. 20. Menti-bantur quidam fe Dei dilectiorem habere, & de odio fraterno cam non habere convincebature. S. Augusti. In

Exposit. Epiff. ad Galat cap. 5.

(f) Dilellio Dei tantum eff Charitas insufficiens, & impersella , Dilellio Proximi propter Deum eff persella ; & sic dilellio Proximi praeminet . S. Thom. 2. 2. qu. 27, art. 8.

(g) Si vis ad vitam ingredi , ferva mandata . Matth. 19.17. Cum Dominus perfacilem adeo viam,

nullum laborem , nullum sudorem habensem , ad visam eternam ostendat in Proximi dilectione , cue non gaudes ob sacilitatem solutit S. Balli. conc. ad Divites . (h) Solam Proximi diletilonem dixit sufficere ad implendam Legem . Duo precepta sunt ; & ecce

(h) Solam Frestini dilectionem dixu finfacere ad implendam Legem. Duo precepta funt; & ccc num eft: Frestinium dilige: O finfait; fed dilige fixu tesfom, propter Dum. Videre, yuumedo breviata Lex; & nos adhue pigri funus. S. Aug, lib. de Difcip. Chrift. cap. 5.
(i) Num., funtle nobit Spritus dignare promptus ingeri. Flammefrat igne Charitas), accendus arrelia.

dor Proximor . In Offic. Hymn. ad Ter

(k) De Charitate autem fraternitatis non necesse habemus seribere vobit; igst enim ves a Dee didicistit, ut diligatis invicem, 1. Thessal, 4.9, questa, dopo averla voi imparata dallo stesso Dio, che ve n' ha stampato i primi Principii nel cuore (a), e dopo effere itati in effa ammaestrati dall' Umanato Figlio d' Iddio , il quale ne' tre anni della fua Predicazione pare, non abbia fatto altro, che infegnare la Fraterna Caritá coll' esempio, e con la Dottrina, infiftendo a fempre più imprimerla nel cnore de' fuoi Discepoli con promesse, e minaccie, e configli, e preghiere, ed eforiazioni, e comandamenti? In fatti non occorrerebbe favellare di questa Virtit neanche adesso, se sossero i Crittiani del nottro rempo, come quei d'allora, de' quali é scritto, che viveano infieme di un Anima fola, e di un fol cuore (b), e si conosceva, ch' crano Cristiani, a quest unico segno, che gli uni glialtri a maraviglia fi amayano (c) . Ma fiamo nella feccia de' fecoli, in cui s'avvera la predizione di Cristo (d), che mancherebbe la Ca. ritá a mifura che abbonda l'iniquità; e veramente cosi é , che la Santa Caritá , e cara Unità or quafi più non fi trova (e) .

5. Che v' abbia nel disordine una gran parte il Demonio; non può negarfi . Attefe il maligno ne' primi secoli della Chiesa a combattere la Fede; ma vedendo che tra l'sangue de' Martiri crescevano più tosto i Fedeli, si è rivolto contro la Carità, e proccura in mille maniere di abbatterla (f). Come che in questa virtú confiste la somma della Dottrina, e Disciplina di Cristo, e di tutta la persezione Criftiana (g), che aftuzie non ufa, e che sforzi non fa il comune inimico per distruggerla tra

di noi , con ire , ed aversioni , e dissensioni , e fazioni, ed invidie, ed intereffi, ed am-bizioni, e puntigli? Deh perció, cari Uditori miei, non vi lasciate ingannare : abbiate a petto il Comandamento, che vi è venuto a far Gesn Critto (h), ed affinche meglio vi s' imprima, a sapere meglio ubbidirlo, offervate, com' ei fi esprime nell' intimarvelo ; poiche non fo, a dir vero, come potesse spiegarfi con formole di più zelo, di più autorità, ed energia, per obbligare al più alto fegno li voftri Cuori .

6. Dopo aver detto il Salvatore del Mondo . e nostro supremo Legislatore, che il Comandamento di amare Iddio è il primo, ed il maffimo di tutti i suoi Divini Comandantenti, tosto joggiunge, che quetto di amare il Proffimo é il tecondo; e che quetto è fimile al primo (i) . Che vuol dire , effer fimile ? Non altro . se non che tanto siamo obbligati per vigore di Precetto ad amare il Proflimo, quanto obbligari ad amare Iddio : e ficcome per falvarfi è indispensabilmente necessario l'amare Iddio ; così parimente é necessario l'amare il Proffimo . Se io non amerò Iddio , infallibilmente mi danneró; e fimilmente mi dannerò, fe non ameró il mio Prossimo (4) . Non vi è scusa, che vaglia a dispensarci dall' Amor d' Iddio : e non v'é ne anche scusa a dispensar. ci dall' Amor del Proffimo . Sia tano , o fia infermo; fia ricco, o fia povero; fia dotto, o ignorante; sia nobile, o ignobile; sia fervidore, o Padrone; chiè, che non abbia l'abilitá per amare (1)? Dio ci ha comandato il

(a) Amer ab Auctore Natura off natura humane inditus : & off vis animam forens in finem fuum. S. Bern. Tract. de Nat. & Dign. Amor.

(b) Multitudinis credentium erat cor unum , & anima una . Ad. 4. 32.

(c) Vide , ut fe invicem diligunt . Tertull. lib. Apolog cap. 39.

(d) Queniam abundavit iniquitat , refrigefcet Charitas multorum . Matth. 24. 13. (c) Heu! in fines feu faces faculorum devenimus . 1. Cor. 10. 11, ut vix unus alteri conveniat in

unum, nist forte adversus Dominum. S. Bern. tract. de Charit. vel alius inter ejus opera. (f) Videns diabolus fe Fidem nullo inde patto ladere posse, ad Charitatis mutua lassonem totum conatum convertit; & quia ut infideles sint, Christianis perfuadere non potest, toto conamine, ne se invicem diligant , elaborat . Venerab, Petr. Cluniac ad S. Bern. epift. 229. inter Epift. S. Bern.

(g) Hac eft fchola Christi ; hac est doffrina Spiritus Sanfti . S. Bern. ferm. g. in Coena Dom. Perfectio vita Christiana in Charitate confistit . S. Thom. 2. 2. qualt. 184. art. 2.

(h) Praceptum Christi libenter accipite, & efficaciter in omnibut, & per emnia implete . S. Bern. ferm. 15. in Coena Dom.

(i) Secundum autem finile est huic : Diliges Proximum tuum ficut teipfum . Matth. 22. 39. (k) Illud maxime tenendum est , ne se quisquam credat , contempto Proxino , ad Beatitudinem est

perventurum. S. Aug. lib. 1. de Morib. Eccle. cap. 26.
(1) Quid levius? Quid dulcius, quam diligere? Hoc potest omnis homo, fanus, & ager; dives, Pauper; stultus , & fapiens ; nobilit , & ignobilis ; fervus , & liber . S. Bern. ferm. 15. in Cona Dom-

fuo Amore, non perchè egli abbia qualche bifogno di noi (a);ma perehè vede,che é impoffibile, che noi ci falviamo, fe non lo amiamo: ed unicamente per quelt' ilteffo motivo ci ha comandato anche l' Amore del Proffimo (6): ed anzi ha talmente uniti infieme li due Precetti di cotetti due Amori, che raffembrano un Precetto folo; e non puó offervarfi l' uno, che non fi offervi anche l' altro (c).

7. Non occorre immaginarii : Se ameró Dio, mi falveró. Non puó darfi, che fi ami Iddio, mentre anon fi vuole ubbidire al fuo Comandamento di amare il Proffimo (d): e può darfi più tolto, che nell' amarfi il Proffimo, fi ami Iddio; meatre nel Proffimo fi ama l'immagine vera d'Iddio (e) . Non occorre penfare neanche: Mi falverò, fe viverò da Criftiano; imperocchè certo é, che ogni buon Criffiano fi falva: ma fi potrá dir buon Criffiano, chi non ama il fuo Proffimo? Il Carattere del vero Cristiano è la Fraterna Carità (f): e chi non ha questa Carità, può darst

il vanto del nome Criftiano bensi : ma non è giá Criftiano in realtà (g) . Gesti Crifto fi ascolti, che nel Cenacolo così parla agli Apo-Itoli, ed anche a noi (h). In quelto, dic' Egli, farete conosciuti per miei Discepoli , per miei seguaci nella Religione Criftiana, fe vi amerete con Caritá gli uni gli altri ( i ). Notate bene : Ei poteva dire : farete conosciuti per miei, se amerete Iddio, se farete Orazione, se frequentarete le Chiese, ed i Sagramenti; che pare, fiano queste azioni più proprie di un Cristiano; ma nulla dice di quetto; e pone per unico fegno a difcernere i Cristiani veri dai falsi il solo Amore Fraterno (4) : concioffiachè egli è în quest' Amore, che confilte lo spirito, e la sostanza del Criftianelimo (1): ia quest'Amore, che fi fonda la ficura speranza della nottra eterna Salute ( n) : e chi non ha questo Amore Fraterno . né li puó dire Criftiano; nè fi puó dar, che fi falvi , quand' auche avesse fatto miracoli(n) . 8. Ma è deg 10 in oltre di riflessione quel ti-

(a) Non minus habebit D:u: Divinitatem , fi lo no in illo non habuerit Charitatem . S, Aug. Enarr. in Pial. 149.

(b) Nec quifquam est ita in îpiens , ut dicat aliul , quam faluti fempiterne hominum confuluiffe Doninum , vel faciendo , quod pracepit ; vel pracipiendo , quod fecit . S. Aug. lib. de Mendac. cap.6. (c) Utrumque invenitur in ing di: Nem J qui diligit D:um, non oum potest conte unere precipientem , ut diligat Proximum ; & qui fande diligit Proximum , quid in co diligit , nifi Deum ? S. Aug. tratt. 65. in Joann. Hoc mandatun fimile est prime, quia idem afficii , & meriti est in utroque.

S. Hilar. can. 23. in Matth. (d) Cujus praceptum defricitur, rest it proculdubio, ut ipf. autor pracepti negligatur: nam qui non diligit Proximum in veritate , desp cit Christi mandatum; & qui mandatum Christi despicit ; des. vicit & Christum aufforem man lati . S. Bern. ferm. g. in Goena Dom. vel alius inter ejus opera .

(c) Propered dicitur has mantaeun i nile prina, quia qui anat ho ninen, est seut qui Deum amata uia imago Dei est hone , in quo Deut diligitur ; seut Rex in sua imagine honoratur . S. Chryloft. hom. 42. in Matth.

(f) Qui suns Christiani, nis de quibus Dominus dicis ? Jo. 14. 21. Qui diligit me mandeta mea custodit ? Quid est autem custodire mandeta ejus, nis in dilectione consistere ? S. Aug. lib. 3. de Bapt. contr. Donat. cap. 19 (g) Qui vocantur Christiani, & non funt ; quid prodett illis nomen , ubi res non est in Charitate?

S. Aug. tract. 4. in Epift. 1. Jo.

(h) Non illos dumtaxat, fed onnes, qui credituri erant, ad nonet . S. Chryfoft. hom 72. in Jo. In hoc cognoficent omnet, quia dificienti mei effit , si dilectionem habueritis ad invicem. Jo. 13.24.

(k) In hoc cognofcent &c.: tanquam diceret : alia munera mea habent vobifcum etiam non mei : habent facramenta , feientian , filem Je. fed quonism Charitatem non habent , nihil funt . Non erge in illis, que habere possum etiam non discipuli mei, sed in hoc cognoscent, quia mei estis, se dilectionem habberitis . Hec caufan diferm . S. Aug. tract. 65. in Jo. Hec est demenstratio di feipulorum Christi mutua dilectio . S. Bafil in Moral, tumma . cap. 4.

(1) In Charitate fraterna fundemur , ut i lius mereumur vocari , & effe Diftipuli , S. Bern. ferm.

1. in Coena Dom.

(m) Tenete dilectionem . & fecuri effore . S. Aug. tract. 10. in epift. 1. Jo. Sectamini Charitatem, fine qua dives pauper est , & cum qua pauper est dives . Idem ferm. 39. de temp.

(a) Perire neceffeest hominem , qui Charitatem non habet , ettamfi tradidertt corpus fuum , ita ut

tolo, che dà nostro Signore a questo Precetto di amare il Proffimo; mentre di effo dice con fingolare espressione: Questo è il Precesse mio . (a) Ecchè? Non sono suoi ancora gli altri Precetti , da Lui lasciatici nel Vangelo (4) ? Si, fono fuoi, dobbiamo dire, anche gli altri; ma questo di amare il Proffino è suo in una maniera particolare per eccellenza (c): e voleva dir Gesú Crillo : Questo è il mio Comandamento: il Mio; cioè il più principale, di che ho più zelo, e che più mi preme, fia da voi offetvato. Io fon voltro Padre ; e questa è la mia ultima Volontá, il mio testamento, che latcio a voi , miei Figliuoli (d); che gli uni gli altri vi amiate . Queito è il mio Comandamento: il Mio; cioé quello, che mi avete udito predicare già tante volte, e che mi avete veduto predicare affai più coll' efempio. Voi lo sapete, con che cordialità vi ho amati : or cosi voglio, e vi comando, che vi amiate tra voi (e). Diffe Gesù Critto queste parole dopo la sua ultima Cena, nell' ultimo Sermone, ch' Egli tece agli Apottoli; e le registrò San Giovanni Evangelifta, il quale si altamente le portó impresse nel Cuore, che ad ogni poco le avea poi anche in bocca (f): fin a tanto che interrogato da' fuoi, perche non sapesse quasi dir altro, nè raccomandar altro, che l' Amore fraterno, così rispose da quel gran Santo , ch' egli era : Amatevi , figliuoli

miei, tra di voi, vogliatevi bane; e vivete in pace, ed in Carità. Questo è il Precetto del Nostro Signor Gest Cristo: e questa è la fola cosa, che devo dirvi; perchè questa é la sola cosa, che deve sarsi; e se questa sola fig. à abbassanza (2).

fi fa, è abbastanza (g). o. Per questo anche l' Apostolo San Pietro ci ha incaricato di far conto della Fraterna Caritá sopra tutto (h): e ci raccomanda Egli bensi di praticare anche molte altre Virtii : ma vuole, che sopra tutto, e più che tutto la Fraterna Caritá s' abbia a patto. Con ragio-ne; perche ove s' abbia la Carità, si può dire, che s'abbia tutto; ed ove ancora non s' abbia la Caritá, manchi tutto (i): ove s' abbia la Caritá, e per fragilitá fi pecchi o r contra di una, or contra dell' altra Virtù, co. la Carità fi ricopre tutto, fi eftingue tutto (k). Ma qualor si pecchi a violarsi, ed of-fendersi la Caritá, dove potremo volgerci noi a rentracciare il rimedio ? Qui è, che mi s'appresenta con ispaventevole aspetto quella sentenza del Santo Apoítolo Giacomo (1), il quale dice, che chi avrá offervato con efattezza tutti i Comandamenti d' Iddio, se avviene, che un folo ne trafgredifca, fi fa colpevole , come se stato sosse prevaricatore di tutti . Ah dico io , qual é quest' Uno Comandamento , che folo da fe stello a tutta la Divina Legge equivale? di sorte che debba riputarsi di avere

ardeat . S. Bern. ferm. 1. de S. Michaele . Non alt: Cognoscent omnet , quia mei essis discipuli , schigna feceritii ; sed si dignam dilestionem invicem habueritis . Abb. Nesterot, apud, Cassian, Collat. 1-cap.

(a) Hot est praceptum meum , ut diligatis invicem , ficut dilexi voi Jo. 15. 12.

(b) Si precipa mea ferwaveriai. Joann, 15, 10, Mandata mea fervate. Jo. 14, 15, (c) Quia est principale preceptum. Tertull lib. 5, advert. Marcion, cap. 14, Quad disit e Mandatum mum, velutum fir aliad. Quad patemus, festrem met l'Auaquidant plaim ejus de diclium mandatum est you déligitum invicem? Multa alia mandata funt 3 Sed plenitud Legis est Charitas. Rom 13, 10. Diltum est mem, ne comemendum pariet, 5. Aug. tradi 83, 110 Jo.

(d) Istud est testamentum, quod Christus moriturus dimisit haredibus suis. S. Betn. ferm. 5. in Coena Dom.

(e) Hac mandati repetitio mandati commendatio eff . S. August. tract. 83. in Joann.

(f) Nihil aliud per fingulas folebat proferre collettas, nifi hoc: Eilioli diligite alterutrum. S. Hieron.

lib. 5. cap. 6. Comment, in epist, ad Calat. (g) Phi-ipuli tedio afteti, qued eadem femper audirent, dizerunt ei : Quare femper hac loqueris? Que respondit digmam Joanne sententiam. Quia preceptum Domini est ; & Asislum shat , suspicis .

(h) Ante or mia mutuam in vebifinetipfi Charitatem continuam habentet. 1. Pctr. 4. 8.
(i) Ubi Charitat eff. quid eff. quod possit deesse? Ubi non ess quid ess, quod possit prodesse? S.Aug.
stack 81. in Jo.

(k) Zija Ch.ritas operit multitudinem peccatorum . 1. Petr. 4, 8. Charitatem commendat propter furreptiis. leliIa , quia fola Charitas deliIa extinguit. 5. Aug. trach. 1. in opift. 1. 0.

(1) Quicumque totam legem fervaverit , offendat autem in uno , fallus est omnium reus . Jac. 2,10

mancato in tutti i capi di Legge, chi manca in effo? Rifponde Sant' Agostino (a), che questo Comandamento è quello della Carirà : e meritamente chi lo trafgredifce , viene a farfi trafgreffore di tutta la Legge, perchè tutta la Legge è ordinata alla Carità, e nella Caritá unicamente confifte .

10. Così parimente risponde il Santo Abate Bernardo (b), che in testimonianza della Verisà ci chiama tutti ad ndire ciò, che dice San Paolo. Era ftato quest' Apostolo savorito con grazie straordinarie da Dio, rapito sino fú al terzo Cielo a penetrare gli arcani della Divinità, prescelto ad ammaestrar tutto il Mondo con la sua celeste Dottrina: ed ecco nel propolito nostro uno fquarcio de' prezioli funi sentimenti . Quando ch' io avesti , dic' Egli, il dono di turte le Lingue, e di tutte le Scienze, e lo spirito di Prosczia, e l' intelligenza di tutti i più alti Mifterj, e che non abbia poi anche la Carità, io non ho alcun merito, non ho alcuna Virin, fono un niente davanti a Dio (c). Quando ch'io avessi, il Santo Apoltolo fiegue per anche a dire, quando che avesti ed una gran Fede ad operare i più strepitosi miracoli; ed un si gran zelo di Poverià, che mi spropriassi di tutte le mie softanze, con diftribuirle a' mendichi ed una ganta cossanza, che mi bastasse l'animo di fopportare ne' più atroci tormenti il martirio; fe la Carità mi manca, posso dire, mi manchi tutto, e tutto non mi ferre per niente (d).

Un gran dire che è questo, Fedeli miei, che

fenza la Carità a nulla giovi neanche la Fortezza più eroica, intrepida ad ogni prova di ferro , e fuoco (e) !

11. E che s' intende San Paolo per Carité ? Egli s' intende l' Amore del Proffimo per Amor d' Iddio; poiche non fi da, né puó darfi , ne Amore d'Iddio fenza l' Amore del Proffimo, ne Amore del Proffimo fenza l' Amor d'Iddio (f) : e così veramente volea dire con il fuo Spirito : Se io non ameró per Amor d' Iddio tutti i miei Proffimi ; cioè fe non anteré per Amor d' Iddio anche i Giudei , che mi perfeguitano, anche i Farifei, che fallamente mi accusano: ed anche il Giudice, che mi condanna alla morte, ed anche il Boia, che ha da tagliarmi la tefta, io fono un niente . ed ogni mia prodezza non giova niente . Ma fe un San Paolo, tromba dello Spirito Santo, Valo di elezione, e gran Dottore delle Genti fenza la Caritá fraterna é un nulla , che faremo fenza di quetta io , e voi , consapevoli per altro delle proprie nostre miserie? Bisogna dire, che faremo meno del nulla : e così è, perchè senza Caritá Fraterna non vi è opera buona di Orazioni , di Confessioni , di Comunioni, che vaglia (g): fenza la Fraterna Carisá fiamo Reprobi, e non viè mezzo per noi di falvarci (h). Non fi puó dirvi cofa che fia più per voi confolante, o che fia neanche per voi più terribile . Quand' anche abbiate per l'addictro commesso molti peccati; e giunti alla morte non abbiate altro di buono, che la fraterna Caritá ordinata, non dubitate; e

Tom.VII. (a) Merito fit reut omnium , qui contra Charitatem peccat , a qua tota Lex pendet . S. Aug. epift.

ao ad Hieron. (b) Hoc est illud unum mandatum , de que dictum est : Jac. 2. 10. Qui omnia mandata fervaverit , offendat autem in uno , idest , in Charitate , factus est omnium reus . Unde Apostolus , enuneraeis pluribus Virtutibus , fubdit . Charitatem autem non habuero . 1. Cor. 13. 3; nihil mihi prodeft . S. Bern. ferm. 5. in Coena Dom.

(c) Si linguis hommum loquar , & Angelerum . . . . . Si habuero Propheriam , & noverim my. Steria emnia , & omnem feientiam ; Charita em autem non habuero , nihil fum . 1. Coc. 13. 1.

(d) Si habuero omnem fidem , ita ut montes transferam ; & fi diff ribuere in cibot pauperum emnes facultates meas; & fi tradidero corpus meum , ita ut ardeam; Charitatem autem non habuere , nihil mihi prodest . 1. Cor. 13. 2.

(e) Ecce venitur ad Paffionem , ad funguiniteffusionem , ad corporit inconsionem ; & nihil prodest .

quia Charitas deest . S. Aug. ferm. 50. de Verb. Dom.

( f ) Quen admodum nec anima fine corpore , nec corpus abfque anima hominis nomen ebtinet ; eodem mode nec Charitas erga Deum, nifi Charitatem erga Proximum habeat Charitas dicenda eff ; nec rurfus Charitas erga Proximum Charitatis nomen mereri poteff , nif Charitas erga Deum acceffrit . S. Jo. Damascen. Lib. 1. Parallel. cap. 15.

(g) Quidquid vit habe ; fi hoc folum non habeas , nihil tibi prodett . S. Aug. ferm. 50. de Verb,

Dom. & hom. 8. cx 50.

(b) Apud Summum Patrem , qui non fuerit in Charitate fratrum , non habebitur in numero filiorum ; 5. Leo term. 11. in Quadrag.

fperate, che sarà per voi la Divina Misericordia a falvarvi (a). O giocondo pensiero (b) ! Quand' anche fiate Vergini , Spirituali, Contemplativi , dediti alle Opere della pietà , della penitenza, e di tante altre Virtà, fe la fola Carità fraterna vi manca, non vi è, nè vi puó effere Paradiío per voi : e non vi è per voi, che l'Inferno (c). O funesto pensiero ! Dall' offervanza di quello Divino Comandamenso dell' Amore del Proffimo dipende il punto della vottra eserna Salute, o della vo-fira eterna rovina (d). Vediamo perciò a ficurezza della voitra Cofcenza come quest' Amore debba da voi praticarli.

### Secondo Punto .

12. Ad amare il Proffimo ci obbligano le due Leggi, della Natura, e della Grazia: e nell' una, e nell' altra ci è con mecinta chiarezza preseritto il metodo. La Legge di Natura scritta da Dio prima nei nottri Guori, ed indi anche nelle Tavole date a Moise, così comanda: Amerai il tuo Proffino cone te st-f-A (e) e qui ci è additato, si il motivo, come anche il modo del nottro Amore . Il motivo

è di amare il Proffimo ; perebè è nostro Proffimo, in tutto fimile a noi (f); ed ogni fimile fi vede, che ama il suo simile (g). Siamo tutti figliuoli di Adamo, ed Eva; tutti impaftati di una medelima creta; e tutti di una ragionevole stessa natura (h) . Quindi non vi è in tusto il Mondo perfona alcuna, che non debba effere da noi amata; perche non vi é persona, che non abbia appresso di noi la ra-gione di nostro Prossimo (i). Ma dalla natura abbiamo ancora una considerazione più alta, ed è . che tutti fiamo stati ereati da Dio a sua immagine : e tutti perciò gli uni gli altri ci fiamo Proffimi . perchè tutti in noi medefimi abbiamo una immagine itteffa d' Iddio (4) . Siamo tutti di più stati ordinazi ad un istesso ultimo fine , che è la Beatitudine eterna ; e dobbiamo ora amarci, mentre fiamo compagai nel viaggio alla nostra celeste Patria, per amarci anche poi con Carità indiffolubile nel godimento di una medefima Gloria (1).

13. Eceo quanti nobili, e forsi motivi ei fomministra la nostra umanità naturalmente Crittiana, acciocchè tutti senza eccezione, eon indifferenza, e eon uguaglianza reciproca-

(a) Quifiuis dilectionem Proximi habuerit, non dubitet . S. Leo ferm, S. de Epiph. In hac diellione Pradettinatorum nomen confecratur . S. Pafchaf. lib. 4. in Math. (b) Quale benum est Charitas ista Fratres ? Quid pretiosus, quid fermius, quid securius? S.

Aug. ferm. 70. de Verb. Dom.

(c) No: scimus, quoniam translati sumus de morte ad vitam, quoniam diligimus fratres. Qui non

diligit , manet in morte . 1. Joann. 3 14. (d) Totum habet, qui Charitaten habet, Irfa eff, que poteff fufficere, fi cetera non fint . Si autem fola deste, nihil prodest, quidquid habitum fuerit. Sola sufficit, si adst; catera omnia nihil pro-

funt , f fola Charitas defit . S. Aug. hom. 8. ex 50. (c) In Lege quid firiptum eff ? quomodo legis ? Diliges Dominum Deum tuum .... & Proximum tuum

feut te ipfum . Luc. 10. 16. Levit. 19. 18. 34. (f) In hoc pracepto tangitur & diligendi ratio , & dilettionis modut . Ratio ex co , quod nominatur Proximus . S. Thom, 2. 2. queft. 44 art. 7. Proximus nofter eft omnit homo. Idem, ibid. Ouxit.

25. art. 6. Proximum omnem hominem operest intelligi . S. Aug. in Pfal. 11. Proximus suus hoc est . quod tu , eit enim home . S Bern- ferm. go. in Cant. (g) Omne animal diligit fimile fibi ; fic & omnis home proximum fibi . Eccli. 12, 19. Similitude

off caufa amoris . S. Thom. 1. 2. Queft. 26. art. 3.

(h) Omnit quippe home est homini proximus; nec ulla cogitanda est longinquitas generit , ubi est natura communis . S. Aug. in Pial. 118. conc. 8. Proximus tuut ille est , qui tecum natus est ex Adam, & Eva . Omnet Proximi fumut conditione terrene nativitatis . Idem in Pfal. 24. Præf. enarr. 2.

(i) Nullum lominem excepit , qui precepit , ut Proximum diligamut . S. Aug. Lib. 1. de Docte. Christ. cap. 30. Non folum debet quiz diligere domum fuam , fed & omnes alios ; ita quod totus Mundut recipiatur in corde fue per dilectionem universalem . S. Vinc. Ferr. ferm. 2. de Sancta Trinit. (k) Imago Dei eft omnis anima rationalit. Proinde qui in se imaginem Dei querit, tam Proxi-

mum , quam fe quarit , & in emni homine eam cognoscit . S. Bern- in Medit. cap S.

(1) Onnit homo est nobit Proximus secundum naturalem Dei imaginem, & secundum capacitatem Gloria . S. Thom. a. z. Quaft. 44. art. 7. & ideo nobis est diligibilis , quia nobis confeciatus in participatione Beati tudinir . ibid. Queft. 25. art. 12.

mente ci amiamo (a). Chi non ha quest' Amore ad amare tutti i suoi Prossimi, niuno eccettuato, non solamente non ha del Cristiano; ma non ha tampoco dell'Uomo (b) . Diffi , niuno eccettuato ; perche non vi e ragione ad eccettuarne veruno . Sono Proffimi nostri anche gli Ebrei, anche i Turchi, anche gli Eretici, e gl' Infedeli di ogni qualunque Setta: ed in virtú di che fono Proffimi ? In virtù della capacità , ch' essi hanno di arrivare a falvarsi : e benche nello stato presente siano fuori affatto di strada, non si sa però quello, che Dio abbia destinato di loro ne' suoi Decreti, e Configli eterni (c). În virtú della stessa capacità sono Prossimi nostri anche tutti li Peccatori, per quanto siano dati in preda ad ogni forte di scelleratezze, e ribalderie; perchè non si può sapere nè ciò, che sia per esser di loro ; nè ciò, che sia per esser di noi : e solamente si sa, che niuno sa, se sia degno di amore, o di odio davanti a Dio (d).

14 Potrebbe dirmi tal uno: E se vi fosse una Persona di sì cattive qualità, e talmente viziosa, che mi fosse disamabile, e odiosa? Non importa; io vi rispondo; bisogna amar-

trare nel Regno eterno d' Iddio non meno di quello, che siate Voi (e) . E che autorità avete Voi di escluderlo dal Vostro Amore? Un diamante, benchè sia legato nel piombo, ovvero sia caduto nel fango, è per anche nulladimeno preziofo. Non altrimente ogni vottro Profimo, per quanto fia fgarbato, e nojofo per i suoi naturali disetti; e sia anzi maliziofo, e vizioso; Egli è degno nulladimeno di ftima, degno nulladimeno del Vottro Amore, e perchè porta l'immagine d' Iddio in le Itelfo (f); e perchè ha ua' Anima immortale, creata per esfere Compagna vostra, e degli Angeli nella Beata Eternità . E non è già , ch'io voglia dire con quelto, si debba amare nel Prostimo anche il Peccato, ed il Vizio. No: Guardimi il Cielo da sì erroneo fentimento . Siccome il Medico ama l'Infermo, ed odia l' Infermità (g) : Cosi devesi amare il Proffimo, ed odiare le cattive di lui qualità (h) : amare nel Prossimo la natura umana, itata creata da Dio, non mai la colpa, fatta dall' Uomo, e contraria a Dio (i). A tanto fiamo obbligati dal naturale, e Divino Comandamento.

la: perche è Vostro Prossimo; capace di en-

(a) Omnes homines aque ex Charltate diligimus , quia omnibus aque Beatitudinem optamus . Idem ibidem. Quæft. 26. art. 6.

(b) Non folum illis cum Christianis, sed nec cum hominibus quidem ratio est, S. Aug. Lib. 1. de Morib. Eccle. cap. 27.

(c) Proximi fumus, & fratres etiam spe coelestis hereditatis. Unde Proximum tuum debes putare omnem hominem, etiam antequam fit Christianus; non enim nosti, quid fit apud Peum . S. Aug. in Pial. 25. Præfat. enarr. 2. funt Proximi noffri, qui nondum funt in Ecclefia, & qui funt longe a nobis latentes in Ecclefia . Ibid.

(d) Nescit home , utrum amere , an odie dignut sit , Eccle. 9. 1. Fortaffe religiosor erit , quam tu. Quia nestimus futura, unumquemque Proximum habemus, non folum conditione mertalitatis humana, sed

etiam fpe coelestis hereditatis , S. Aug. i. Pfal. 25. Præf. enarr. 2.

(c) Proximum non carnaliter intellige , fed omnem , qui tecum in illa fancta Civitate potest effe . D. Aug. Lib. de Catech. Rud. cap. 16. Proximus dilipitur secundum rationem societatis in Bono : Consociatio autem est ratio dilectionis secundum quandam unionem in ordine ad Deum , D. Thom, 2.2.

Quæft. 26. art. 4.

(f) Cujus est imago hac ? Marc, 12. 16. Videns drachmam, attende imaginem, D-Ambr. Epist. 1. Signatum est super nos lumen vultus tui , Domine . Pial. 4.7. Quilibet diligit imaginem Christi , cujusvis materie fit , five auri , five ligni . Diligitur enim , & honoratur îmago , non ratione materie, fed cjus, cujus est imago. Cum ergo homo sti imago Dei magis propria, quam sacta a Pictore, kao diligenda est , five fit in hon ine bono , five malo . D. Vinc. Ferr. ferm. 2. de Sancta Trinit.

(g) Quomodo Medici diligunt agrotos? Nunquid ut semper agrotent? Ad hoc diligunt agrotos, us ex agrotis fant fant . Medicus morbum odit , & amat hominem : perfequitur febrem , ignoscit homini .

D. Aug. tract.8. in Epiff. 1. Joann.

(h) Propter vitium non oderis hominem: propter hominem non ames vitium. D. Aug. Lib. 13. de Civit. Dei cap. 2. Fatemur hon inem hoc effe , quod not fumut ; qui , fe habet vitia , non tamen ipfe vi-

gium est . Idem Lib. de vera Rel. cap. 45.

(i) Peccatores non definunt eff. homines ; quia peccatum non tollit naturam, & secundum naturam fuam funt diligendi, quatenus capaces funt Beastitudinis; non secundum culpam, que Des adversatur. D. Thom. 2. 2. Quelt. 25. art. 6.

15. Or vediamo anche il modo prescritto dalla natura a quest' Amore del Prossimo: ed è di amarlo, come amiamo noi stessi: non tanto, quanto noi iteffi per uguaclianza (4); poiche l'amore di noi è da preferirfi ad ogn' altro; e non è mai da porfi in rifchio di perderfi l'Anima noftra , per falvare l'altrui (6): ma come noi stessi, a somiglianza; prendendo esempio da noi , e dall'amore, che abbiamo a noi stessi, per amare così anche il Proffimo (c) . Non occorre andare a cercar Teologi, per informarfi, come il Profimo debba amarfi : entri ciascheduno dentro di fe, e prendendo la Natura per Maestra nella scuola del proprio Cuore, potrà apprendere con facilità quanto baffa (d). Ogn' uno di Voi come ama fe fteffo ? L' Aniore ffa nella volontà; ed in essa genera due appetiti : uno è di procacciarvi tutto il bene, che tende alla Voltra confervazione, l'altro è di rimuovere da Voi tutio il male, da cui ve ne può seguir qualche danno: ed ecco la Regola, con che dovete amare anche il Proffimo (e) . Attenti bene : In quella maniera, che secondo la retta ragione (f) avete caro, che si diportino gli altri con Voi , diportatevi anche Voi con gli al-

tri (g) : cioé, tutto il bene, che avete care fia fatto a voi , fatelo anche voi , quanto vi è poffibile, aeli altri : tutto il nale, che non avete caro fia fatto a voi, non lo fate neanche voi agli altri (h) .

16. Due parti ha questa Regola; una é affer-mativa; l'altra è negativa. Diali all'una, ed all' altra il fuo lume. La parte afformativa importa due cofe, che fono, la Benevolenza da esercitarsi cogli atti interni del cuore, e la Beneficenza da praticarli efferiormente colle Opere , Siamo obblicati a volce fempre bene a tutti; e non dico già sempre a tutti, quali che fi debba tenere la volontà continuamente occupata in atti di benevolenza verso di ogn' uno: ma a tutti fempre in generale, coll'animo preparato a beneficare anche ogn'uno in particolare (i), a luogo, e tempo, come si pué, e come richiede il bisogno (4); ed in modo che né pur uno vi sia, al quale si voglia male (1). La benevolenza è d'aversi a tutti ; la malevolenza a nessuno; la beneficenza ad altri più , ad altri meno, secondo la diversità delle Persone, delle necessità, e convenienze (m) .

17. Effendo ogni nostro Prostimo composto

(a) Modus diligendi eff, cum dicitur : sicut teipsum: ideff similiter, non equaliter tibi . D. Thom. 3. 2. Quett. 44 art.7. Diliges Proximum ficut seipfum : Litud ficut, fimilitudinem hic fignificat , non quantitatem . Tract, de ftatu Virt. inter opera D. Bern. tom. 2.

(b) Prafertur dilectio fui infus dilectioni Proximi . D. Thom. 2. 1. Queft-44. art. 8. Et homo non

debet fibire aliqued malum peccasi , ut proximum liberet a peccaso . Ibid. quest. 26. art. 4. (c) Dilectio hominis ad feipfum est ficut exemplar dilectionis ad alterum S.Th. 2.2.Quelt.26. 2rt.4. (d) Intellige, que funt Proximi tui ex te i pfo. Eccli. 21. 18. Ex fe i pfo amor Proximi radice m trahit , de que in lege mandatur : Luc. 10. 17. Diliges Preximum tuum ficut te ipfum . S. Been. ferm.

44. in Cant. (c) Hinc amor Proximi ... ut , quod fibi anima naturaliter appetit , nature consorti , idest alteri homini , jure quodam humanitatis , ubi poterit , & oportuerit , non existimet denegandum . S. Bernat.

ferm. in Cant.

(f) Debet homo seipsum diligere secundum naturam , que est a Deo , non secundum corruptionem culpe, & porre. S. Thom. a. z. quaft. as. art. 5.

(g) Omnia ergo quecumque vultis, ut faciant vobis homines, & vos facite illis. Hec est enim Lex . Matth. 7. 12. Luc. 6. 21.

(h) Hec est Regula dilectionis, at que fibi homo vuls bone, & alteri velit; que fibi mala non vuls, e alteri nolit . D. Aug. Lib. de vera Relig. cap. 46.

(i) Status prasentis vita non patitur, ut homo semper allu seratur in omnes Proximos singillatim; fed sufficit, quad feratur communiter in omnes in universali; vel in singulos secundum animi praparationem . S. Thom. 1. 2. quæft. 134. art.1.

(k) Dum tempus habemus , operemur bonum ad omnes . Gal, G. 10. Sicut dilectio fe extendit ad omnet ; ita & Beneficentia , pro loco temen , & tempore . S. Thom. 2. 2. quaft. 21. art.2.

(1) Est quedam Perfectio , fine qua Charitas effe non potest , ut feilicet homo nihil habeat in affectu , quod fit contrarium dilectioni Proximi . S. Thom. 1. 1. quaft. 184. art. 1.

(m) A jualis debet eff. dilectio in benevolentia, non in beneficentia, quia non poffumus omnibus prodefe . S. Thom. 2. 2. quaft. 26. art.6. Opera Mifericordie impendenda funt aliis minus , & aliis magis . S. Bern. Lib. de modo bene viv. cap. f. de Charit,

di Anima e di Corpo, come fiamo anche noi, dobbiamo voler bene alla di lui Anima, come alla nostra; ed al dilui Corpo, come anche al nostro (a): e come che quando si vuole veramente bene ad alcuno, gli fi fa anche del bene. quanto fi può (b) ; o quanto è da temerfi. che il Profilmo veramente non fi ami, mentre tanto bene spirituale, e corporale comodamente potrebbe farglifi, e non ft fa (c) ! Il cafo quali mai non fi da, che non s'abbia l' a. bilità di giovare al Proffimo in qualche modo; imperocche quante miserie de'Poveri potrebbero sovvenirsi dai Ricchi con quella roba, che o avaramente ritengono, o (pendono prodigamente nei luffi? Quanto potrebbero effer benefici i Dotti , col dare favie istruzioni , e buoni configli a chi non fa, ufando bene quel tempo, che si consuma nell' ozio (d)? Quand' anche non fi fapeffe , ne fi poteffe far altro , che gran bene non é quest Opera sola di Mifericordia, che non costa niente, a compatire, e consolare gli Assitti, che sono in qualche travaglio (e) ! Che gran bene ancor non fi fa con quest' atto solo di Carità a sopportare gli alırui difetti ?

18. E' cofa facile amare il Proffimo, quando è piacevole; ma è nell'amorevolmente fopportario, quando Egli é fattidiofo, difeuftolo, offinato, impaziente, che la vera Carità si conosce ; e qui é , in che consiste l'amare il Proffimo come se stesso, nella tolleranza di tutto ció, che in lui ci dispiace ; e nel sapere sopportare le di lui disobbliganti maniero in quella guifa, che abbiamo caro di effere fopportati anche noi nelle proprie nostre imperfezioni, forfe maggiori di quelle fiano le altrui (f). Sovente si può mantenere la Pace . e la Caritá col (acrificare una mera nostra opinione: e quando fi trova alcuno, che ha dell' indocile, del capriccioso, del puntiglioso, che gli fi può dar di meno, che l'accondifcendere al di lui volere în certe cose di poco, o niun rilievo (g) ? Egli è cogli atti di voler bene, e di fare del bene al Profilmo, che il Precetto della fraterna Carità, s'ademptice (h): ma fopra tusto, ed almeno, almeno col non fare agli altri quello, che non fi ha caro per fe (i). 19. Questa è la Parte Negativa del naturale, e Divino Comandamento, che obbliga fempre, e per fempre; così che non è lecito

(a) Homo ex anima , & corpore : partim ergo anima, partim corpori benefacit, qui hominem diligit . S. Aug. Lib.s. de Mor. Eccle. cap.27. (b) Benevolentia est per quam aliquis vult alteri bonum : Voluntas autem est affectiva corum , que

vult , fi facultas adfit . S. Thom. 2. 2. quælt. 21. art. 1. Non diligamus verbo , fed opere , & verita-

te . 1. Joan. 2. 18. (c) Si frater, & foror nudi fint, & indigeant victu quotidiano, dicat autem aliquis ex vebis illit : Ite in pace , calefacimini , & faturanini : non dederitis autem eis que necessaria funt corpori, quid proderit ? Jac. 2. 15. Qui habuerit fubstantiam hujus Mundi , & viderit fratrem fuum necessitatem habere , & clauserit vifera sua ab eo , quomodo Charitas Dei manet in eo ? 1 . Joann. 2. 17.

(d) Benefica fit dilectio Proximi : Qued habemus , prattenus . Alius habet pecuniam ; pafcat pauperem , veffiat nudum &c. Alius habet confilium ; dirigat Proximum . Alius habet dollrinam ; confortet fideles , revocet errantes . Paupen es ? Vifita infrmos &c. Prorfus difficile invenitur aliquis , qui non habeat unde alteri aliquid prattet . S. August, ferm. 234. de temp. & trech. 8. in Epist. 1. Joann.

(e) Mifericordia eff aliene miferie in neffro corde compaffo; & inter omnet virtutes , que ad Proximum pertinent, potifima est; dum quis alienam miferiam apprehendit, ut fuam . S.Tho. 2. 2. Quæft. 30. art. 1. 2. & 4.

(f) Alter alterius onera portate ; & fic adimplebitis legem Christi . Galat. 6. a. fustinendo scilicet infirmitatem alterius . S. August. lib. 83. Qualt. Qu. 71. Charitas patiens eff , benigna est , omnia

fuffert . 1. Cor. 13. 4.

(g) Ex quo diligimus Proximum ficut nos ipfos , fequitur , quod homo vult implere voluntatem Prozimi , fieut & fui ipfiur ; & fic Charitat Pacem caufat . S. Thom. a. 2. Qualt 29. art. 3.

(h) Amer , & dilectio fignificantur , non per modum habitus , fed altus . S. Thom. 1. 2. Qualt. 26. art. 3. Pracepia non daniur de habitibus virtutum , fed de actibus . Idem a. a. Onaff. 21.

(i) Agendum in primis est , ut benevoli simus : idest nulla malitia adversus hominem utamur . S. Aug. lib. 1. de Mor. Eccle. cap. 26. Dilige eum tanquam teipfum , faciendo i'li , quod ab es tibi vis fieri . Si hoc non potes , vide ne facias alteri , quod tibi non vis fieri . S. Betn. Serm. ç. in Cœna Dom.

mai fare del male ad alcuno (a) ; e non vi è scula, che vaglia a giuttificarne la trasgreffione ; quantunque facile a incorrerfi ; poiche quelta Legge di non fare ad altri quello, che non si ha caro per se (b), è talmente stampata ne' nostri Cuori, che niuno in verità di Cofcienza può dire mai : Non Aspevo (c) . Si domandi a chi che fia, fe il Furto, fe l' Omicidio, fe l'Adulterio fia male: Tutti a una voce risponderanno, che è Male (d). Perchè? Perchè niuno lo ha caro per se . Quindi sottentra immantinente la Legge, che non fi deve dunque neanche farlo agli altri (e). Efaminate voi stessi : chi è di voi, che avrebbe caro di effere ingiuriato, perfeguitato, malignato, invidiato, ingannato? Ne pur unos Chie, che abbia caro, che si pensi , o si parl male di lui. Che abbia caro, gli si porti danno,o nella roba, o nell'Onore, o nella Vita? Nè pur uno . Niuno v' è, che abbia caro, che gli fi voglia, o gli fi faccia del male;ed ecco tofto la Legge, che la Natura non permette mai , che s'ignori, di non doversi dunque far nulla di tutto que-

flo agli altri (f).
20.Così la Legge della Natura:ma vediamo la Legge ancor della Grazia, per amare il Proffimo, come deve fare un buon Criftiano, con

merito, Non fi contenta il Nostro Signor Gesti Crifto, che noi a qualche foggia ci amiamo; e nemmeno, che amiamo gli altri come noi stessi: ma vuole,e comanda, che in un modo affai più elevato prendiamo le norme del nostro Amore da quell'Amore, ch'Egli ha avuto per noi.Benchè il Precetto dell'Amore fraterno sia antico, Egli lo chiama Precetto Nuovo (e); proprio della Legge Nuova, che rinnova la Natura corrotta dell' Uomo vecchio, innal zando le Anime all'ordine superiore della Grazia, e Figliuolanza d' Iddio (h) . Vàrie forti vi fono di Amore nel Mondo. Vi è un' Amore naturale, che hanno tra di loro anche le Beftie più felvaggie, e più fiere . Vi è un'Amore carnale, che hanno tra di loro Padri, e Figliuoli, Mariti, e Mogli, e tutti gli altri, che ci fono profiimi di Parentela. Vi è un' Amore Civile, Politico, per cui si amano quelli, che sono di una medesima Patria, e di una medesima condizione . Vi è un'Amore terreno, come quello, che hanno tra di lor anche i Gentili, e i Mondani, a folamente proccurarsi i Beni temporali, caduchi, e vani : e vi è anche un' Amore turpe, vizioso, peccamino fo, che si fa servire all'iniquità . Ma di niuno di questi Amori si parla : e l'Amore

(a) Dilectio Proximi malum non operatur . Rom. 12. to. Argumentum est , quod quis dilectionem non habet ad Froximum, f facit, qued ladit, aut triffitia afficit ipfum . S. Baill. in Moral. Sum, cap. 3. Summ. 5.

(b) Quod ab alio oderis fieri tibi , vide ne tu aliquando alteri facias . Tob. 4. i6.

(c) Minu Formatori; nottri in ipfis cordibus nottris Veritas feripfit : Quod tibi non vis fieri , ne factas alteri . S. Aug. Lib. 14. de Trinit. cap. 15. & Tradt. 49. in Joann.

(d) Interrogati homines : V. G. Furtum eff bonum ? Adulterium eff bonum ? Homleidium eff bonum? Omnes clara voce respondent : Non . D. Aug. Engre in Pial. 57. Multa diligentia opus eff, neque in parva , neque in magna re Proximum non ledere , non verbo offendere , non spoliare ipsum aliquo , non velle ipf malum, non invidia affici . S.Bafil. in Conc. 1. in Pf. 14.

(e) Furtum vis pati ? Utique non vis &c. Ecce Lex in corde tuo : Quod non vis pati , facere noli . S. Aug. Trad 49. in Joann. Si furtum faciam , id facio , quod pati nole . Si occidam , id facio , quod

pati nolo . Idem lib-de dec. Chord. cap. 10.

(f) Quis nesciat malum effe . E. G. corrumpere pudicitiam uxoris aliene , vel eo ipso certe, quod hoc in fuo conjuge nollet pati ? aut fraudare quempiam in negotio , aut circumvenire mendacio , aut opprimere testimonii f.littate, aut auferenda rei caufa, infediari, & occidere, & fi quid omnino est, quod fibi ab altero fieri non vult ; dum id fibi fieri fenferit , toto corde non indubitanter accuset ? Si hac ab gnorantibus fieri dicimus, quid inveniemus, quo fcientes homines peccare videantur? D. Aug. Lib. Expos. Epist. ad Rom.

(g) Mandatum novum do volis, ut diligatis invicem , ficut dilexi vos . Joann. 12. 34. Hoc eff praceptum meum, ut diligatis invicem , ficut dilexi vas . Joann. 15. 12-

(h) Nonne hoc Mandatum antiquam off ? Exod. 20. 12. 13. &c. Cur ergo Novum appellatur? Ideo novum, quia, exuto vetere, inducit nes novum hominem. Non omnis dilettio innovat, fed iffa, quam Dominus mandat : C addidit : feut dilexi ver , ut a carnali diffingueret . S. Aug. Tract. 65. in Jo. & ferm. 39. de temp.

a noi

a noi comandato, è un' Amore spirituale, soprannaturale, e Cristiano (a), che è tutto ordinato a Dio (b), ed alla conquista de' Beni eterni del Cielo (c).

21. Pare a primo aspetto, che quest'Amore fia a noi impoffibile; perchè chi è, che poffa mai arrivare ad amare il suo Proffimo con quell' Amore tutto Divino , ed immenfo , ch' ebbe per noi Gesit Cristo! Ma ciós' intenda : non è che tanto debba effere il nostro Amore, quanto fu il fuo, ma dobbiamo amarei a somiglianza , ed imitazione , come Egli ha amato noi . (d) la noi Gesti Crifto non ha amato altro, che Dio; (e) e non altro che Dio dobbiamo amare nel Profilmo nottro neanche noi (f) Gesti Critto per farci intendere, come Egli ei abbia amato, fi fpiega, e dice di avere amato noi , come l' Eterno Padre ha amato Lui; (g) che è quanto dire, con un Amore tutto Divino; (h) e con questo Amore tutto Divino dobbiamo amarci tra noi: (i) non tanto come Figliuoli per Natura di Adamo, e Proffimi per la fimile Umanità, che portiamo i quanto affai più cone Figliuoli d' Iddio, e Fratelli di Gesù Crito per la fua Grazia partecipata ne' Sagramenti · (+)

22. In fostanza questo Nuovo Comanda. mento ecco quello, che importa, ed è, di amare il Profimo con quell' Amore Cristiano , eon cui dobbiamo amare noi stessi . In che maniera ogn' uno di noi ama Criftiananamente se stello? Egli è volendo a se stello quel fommo Bene, che è Dio; vivendo per amare, e servire Iddio, e giungere ad cterna-mente goderio nella sua Gloria. Chi cosa fa ama, veramente fi ama; (/) e chi fi ama altrimente, ecrcando eol peccato di eompiacere fe fteffo, non fi puó dire, che fi ami; e fi deve anzi dire , che veramente fi odii . (m) Quett'è dunque l' Amore, con che deve amarli anche il Ptollimo, volendogli tutto quel Bene spirituale, ed eterno, che dobbiamo volcre a noi steffi; deliderando, e proccurando.

(a) Aline afficiates, aline confuncione, aline vácina, aline alia quadam ratives anincu et misis maine Histi, a Religionis piesare. S, Chry foth home. In Matth. Se diliquat invitem marisi, of neure Historia, Religionis piesare, s. Chry foth home. In Matth. Se diliquat invitem marisi, of neure properties of the second prevention and policilis mean neure production of the properties. Bern, lib. de diliq. Deo cap 6. Alijundum et 9, fota dilirai vos; quia malii fe diliquat es dilicilises, que porti indigiateses. In the lettines, que portion of the lettines que portion de la consecuence de la consecuen

(b) Non ficut homines diligunt , quia homines ; fed ficut fe diligunt , qui filii Altiffini funt . S. Aug.

tract. 65. in Jo.

(e) Debes Prezimmm diligere ad witam aternam . S. Betn. Lib. de Modo bene viv. cap. 5. de Charit.

- (d) Quis unjuam hominum peruit, vel poterit tale objervare mandatum ? Quis unquam sic dilexit Prezimen sicut Christus apostolos ? Vullus unquam. Under notandum; quaet dicitur : Sicut : uon ad expressionen quantitatis , fed similitudinis ; sicus ego dilexi, o modo diligite vos . S. Bern. settm. 5. in Coma Dom.
- (c) Ideo Christus inquit , sicut dilexi vos : quid enim nifi Deum ipse dilexit in nobis ? S. Aug. tract. 65. in Joan. Ambulate in dilectione , sicut & Christus dilexit nos . Ephel. 5. 2.
- (f) Sie diligendus eff Proximus, ut ab illo femper diligatur Deus. Si fie diligis, implesti mandatum. S. Bern. ferm. 5. in Coena Dom.

(g) Sicut dilexit me Pater , & ego dilexi ves . Joan. 15.9.

(h) Sie dilexit Christus genus humanum, seut Pater dilexit eum. O Chara Charitas ! S.Beta. fer.

(i) Ratio diligendi Proximum Deus eff , hoc enim debemus diligere , ut in Deo fit . S. Thom. 2.2.
qu. 35. att. 1.
(b) Omit Children and Parainest distant and a sense in Review Will Del Carlifornia.

(k) Omnit Christianus reste Prezimus dicitus; quie omnet in Beştijno Filii Dei Janslifteamus, ut fratter: smus, Qui telliter Proximam diligit, Charitatem veram in semeisso tenes. S. Aug. settus 33. de temp.

(1) Tune vere te ipsum diligis , cum diligis Deum . S. Aug. epist. , 2. ad Maced. Not ipset tanto magis diligimus , quanto magis diligamus Deum . Idem lib. 8. de Trinit. cap. 8,

(m) Qui diligit iniquitatem , odit animam fuam . Plal. 10. 6,

do, che ami Iddio, e lo ferva, e finalmente fi salvi. (a) E qual è il più gran Peccatore del Mondo, che in tal modo non possa amarsi ? Oh Dio! Ad un Peccatore, che fia ftato danneggiato nella roba, fi stima Carità dare ajuto , come fi può , a rifarcirfi : ed effendofi dal Peccatore perduta la Grazia d' Iddio, trovandofi il Peccatore nel rischio di perdere in eterno anche l' Anima, chi è, che fi tenga obbligato dalla Carità a sovvenirlo, come opportunamente fi può?(b) Qualor fi dia la congiuntura di poterfi convenire un Eretico alla Cattolica Fede, non v'è, chi non abbia zelo di Carità a cooperar volenticri: e per conversire un Cristiano dalla vita cattiva alla buona, chi é che si muova, o si adoperi? E pure l'ordine della Carità così elige , che fiano i Nostri preseriti agli Estranci. (c)

22. Ogesta è, Fedeli miei, la Carité vera, alla quale tiamo obbligati : amare il Proffimo, come noi tteffi; ed amare nel Proffimo prima quello, che e in effo lui più prezioto, cioè prima l' Anima, che il Corpo ; defiderandogli prima la Vita cterna, che la temporale; ritirandolo prima dal Peccato, che da qualunque eltra miferia; ed ajutandolo prima nelle cofe

della vita Criffiana, che della Umana: (4) amare il Proffimo, perché è amato da Dio; e perche Dio così vuole, e comanda, che noi lo amiamo: la poche parole, amare il Proffinio per amor d'Iddio; cioè per ubbidire, e piacere a Dio . ( e ) Ma amate Voi cosí ogni Vottro Proffimo, come Cristianamente fi deve? Esaminate bene Voi stessi; e non v' ingaunate a pigliare i fiori per frutti . (f) Voi troverete, che amate molti; ma alcuni per qualche Voitro intereffe; altri per qualche Vostro piacere; altri per qualche altro umano rispetto; e Voi dovete sapere, che non è questo un amare il Prossimo, come siete dall' Évangelica Legge obbligati. (g) Quel folo Amore del Proísimo è meritorio del Paradifo, the fi haper Amor d'Iddio: (k) e dove non entra il rapporto a Dio, amatevi quanto volete voi, che per la vita eterna il tutto è

vano √ ( i ) 24. Per chi non fa , come efercitarfi negli atti della Caritá Fraterna con merito, e gli manea forse per altro l'abilità, ovvero il modo, mi piace di suggerire due cose. La Prima è, che può sempre la Carisa praticarsi in ogni tempo, e verso tutti, chiunque sia-

(a) Te ipfum falubriter diligis , fe plufquam te diligis Deum . Quod ergo agis tecum , hoc agendum eum Proximo, ut & ipfe Deum diligat . S Aug. lib. de Morib. Eccle. cap. 26. Al hoc bonum , quod Deus est , debemus ducere , ques deligimus . Idem. lib. 10. de Civit, Dei cap. 2. Onnes homines affellu Charitatis debemus diligere , ut Dee ferviant , & boni fint , & falvi fiant . S.Bern. lib. de modo bene viv. cap. s. de Charit. (b) Peccatoribus est auxilium dandum ad recuperationem virtutis, magis quam ad recuperationem

pecunia, fi cam ami ifient .... Peccateres diligendi funt, non ut velimus, qua ipf volunt: fed ut faciamus cos velle qued debent . S. Thom. a. z. qu. ac. art. 6.

(c) Si quit autem suorum, & maxime domesticorum, curam non habet, fidem negavit, & est Infideli deterior . 1. Tim. 5. 8. Vide D. Thom. 2. 2. qu. 26. art. 6. & 7. (d) Sic debes diligere Proximum , eumadducendo , ut Deum diligat , S. Aug, epitt 52.2d Maced. Diligite invicem propter vitam aternam . Idem lib. 1. de ferm. Dom. in Mon. cap. 12. & 19. Duo-

bus modis precatur in honinem ; uno , fi ledatur ; alio , fi , cum posest , non adjuvetur . S. Aug. lib.z. de Mot. Eccle. cap. 26. Ita ut dilectione actuali coelum terre, eternicas tempori, anima carni preponatur . S. Bern. ferm. co. in Cant.

(e) Anatur Proximus propter id , quod eff Dei in ipfo .... Diligere Proximum propter Deum pertines

ad Charitatem . S. Thom. 1. 2. qu. 25. att. 1. Hece if dilectio ab omni mundana dilectione difereta . S. Aug. tract. 6g. in Joan. ( ( ) Redi ad confcientiam tuam : ipfum interroga: noil attendere , quod fleret foris ; fed que fit ra-

dix interna . S. Aug. track. 8. in epilt. 1. Joan. Si distribuere in cibos pauperum &c. Charitatem autem nen habuero , nihil mihi prodest . 1. Cor. 13. 3.

(g) Si honinem home diligit, ut ex eo aliquid temperalis voluptatis, aut commodi capiat, non amas bominem , ficut arrandus eff . S. Aug lib. de vera Relig. cap. 46. & S. Thom. 2 2. ju. 44. art. 7. (h) Dilectio Proximi non eff meritoria , nife propter hoc , quod Proximus deligitur prepter Denm .

S. Thom 2. 2. qu. 27. art. 8.

(i) Proximum vere non diligit , qui in Deo non diligit . S. Ber. lib. de dilig. Deo . Nemo cum men piam diligit , habere fe pretinus Charitatem putet , nife prius apfam wim fue dalectionis examinet . Nam fe quit quen libet amat , fed propter Deum non amat , Charitatem non habet , fed babere putat . S. Greg. hom. 35. in Evang.

no, i nostri Prossimi, con raccomandareli alla Divina Maetta per tutti i lor bisogni; tenendofi nell' animo quell' affetto, che lor fi farebbe ogni bene, se se n' avesse il potere . (a) Nel dirsi l' Orazione Domenicale, si riconosce per nostro Fratello in Gesù Cristo o. gni nostro Prossimo; ed animandosi con un atto di Caritá l' intenzione, per ogni uno si prega; mentre non fi dice : Pater meus , ma Pater noffer: non fi dice Panem meum : ma Panem nostrum : non fi dice Dimitte mihi : ma di. mitte nobis ; non Libera me : ma libera nos : ed in questa Orazione si chiede a Dio tutto ció, che può far di bisogno ad ogn'uno: (b) e benchè non sia esaudita, nulladimeno è meritoria. (c)

25. L'altra cosa è, che è sempre di merito grande ogni atto, che fi fa, fia interno, o fia esterno, a mantenersi nelle samiglie la Pace, e la Carità; (d)concioffiaché egli é in que. sta, che consitte lo Spirito del Crittianesimo, e si dà con essa una indicibile Gloria a Dio. (e) Vi faranno alle volte nelle famiglie cert'uni, che fanno professione di singolare pietà , con visitare le Chiese, ascoltare Messe, recitare Orazioni, leggere Libri divoti, e frequentare i digiuni : Ma .... Ma se nelle domestiche faccende non riesce tutto a lor genio, con collere, e rabbie, ed avversioni, e impazienze non fi fanno scrupolo a perturbare la Caritá, che è senza comparazione più

spiritualità, e dabbenaggi ni oziose . (f) In ogni Cafa non manca mai chi abbia zelo a vegliare, che non fi commettano fornicazioni , o adulteri , per custodire l'onore della Castitá: ma effendo tutte le Virti fra di loro forelle, è di esse però sorella maggiore la Carita; (g) onde quetto, che s' abbia per la Carità si poco amore, e rispetto? e vedendosi, che questa é quasi ogni giorno violata con parole, e con fatti, or dall'uno, or dall'altro, per bagateluccie da niente, non se ne faccia caso: e talora più si riprenda, chi rompe un vaso di terra nella cucina, che chi rompe nella Famielia la Carità ? (h) 26. Cofa orrenda a dir vero! Nell' Arca

preziosa, e piú meritoria di tutte quelle loro

di Noé, figura della Santa Chiefa, (i) e simbolo della Garità, e della Pace, (k) itavano infieme i Cani, e le Lepri; i Lupi, e le Pecore : gli Orfi, e gli Agnelli : e benche fossero gli uni contra degli altri di naturalezza antipatica, convivevano fenza farsi lesione alcuna : e vedersi , che nel grembo di una medesima Cattolica Chiesa, nel recinto di una medefima Patria, e fin anche di una medesima Casa, non sappiano stare insieme Cristiani, e (Cristiani: ne tampoco Parenti, e Parenti ! Non sappiano stare insieme Padri , e Figliuoli : Maritì , e Mogli : Fratelli , e Sorelle : Suocere , e Nuore , e Cognate , fenza mordersi, e rodersi nella roba, nell' Onorea

(a) Charitas requirit, ut homo habeat in animi sui praparatione, ut binefaciat cuicumque, si tempus adeffet .... Hoc beneficium poffumus omnibus impendere , fe pro omnibus oremus . S. Thom. 1.2. qu. 21. art. 2. Velle debemus, ut omnes diligant nobifeum Deum . S. August. lib. 1.de Doct. Christ. cap. 29. Pre dilectione o pianda est omnibus hominibus vita aterna . S. Bernard. lib. de modo bene viv. cap. 5. de Charit.

(b) In Oratione Dominica petimus omnia , que rette desiderare poffumus. S.Aug.lib.2.de Ser.Dom. in Mont. cap. 8. 9. &c. In hac Oratione prime petuntur caleffia , & postmodum terrena . S. Thom,

Opusc. 7. de Orat. Dom.

Tom. VII.

(c) Oratio pro alio facta, etiamfi non impetrat, meritoria est oranti : secundum illud. Psal 34. 13. Oratio mea in finu meo convertetur, ideft, fi non eis profit, non ego tamen frustabor mereede mea S. Thom. 2. 2. qu. 83. art. 7.

(d) Pax est aclus Charitatis , & ideo est aclus meritorius , S. Thom. 2. 2. qu.29. 2rt. 4.

(e) Ecce quam bonum, & quam jucundum, habitare fratres in unum. P(al. 133.1. Obsecte vos, un digne ambuletis in vocatione, qua vocati estis, cum omni humilitate, mansuetudine, & patientia; supportantes invicem in Charitate, foliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis. Ephel. 4.1.

(f) Diligere proximum tanquam seipsum majus est omnibus holosautomatibus, & sacrificiis.

Marc. 12. 32.

(g) Nunc autem manent Fides , Spes , Charitat , tria bec : major autem horum eff Charitas . 1. Cor. 13. 13.

(h) Si dederit home omnem substantiam domus sue pro di lectione, quasi nihil despiciet eam. Can. 8.6.

(i) Arca illa figura est peregrinantis in hoc faculo Ecclefia . S.Aug. lib. 13.de Civit Dei cap. 16. (k) Arca fic glutinata, ut in compage unitatis fignificetur tolerantia Charitatis, ne fandalis sode fraterna junctura , & folvatur vinculum Pacis . S. Aug. lib. 12. cont. Fauft. cap. 14.

e nell'Anima! (a) Mio Dio, io mi fpavento. Come quelli potranno stare insieme su in Paradio, se per una diabolica malevolenza, ed invidia non sano stare insieme qui in

terra? (6)

Letter Delt cari Uditori, per quanto riè c.r.t. la volfesteram Saluer, ri fa cara la Pace, e la Carifa (c) Duve quella rittorafi, mattenetela i dove non è, edificatala (d) Tra di voi tutti amateri; ed acciocché ogni vo-fito Amore naturale, ed onello vi fix dimerito, folleratelo coll intenzione di amarei per Amor d'Hafoi che con li nvoi più finuttiri à, e ereficerà l'illefio Amore d'Iddio. (c) So, che l'amafie con quell' Amore, che fix de l'amari con quell' Amore, che fix non d'Iddio; ma quel Signore, che ce l'ha comandato, ce l'ha luttera fermitato; (e) e balla domandato in virti dei Meriti di Garà Crifto per impetrarlo. (e)

SECONDA PARTE.

A Ffinchè tra di voi la Caritá fi man-A tenga, due ricordi vi lascio: ed il primo è : fiate cauti a non riportar cofa alcuna , per cui s' inasprifeano gli animi, e si perturbi la Paoe . (i) Nel Mondo non fi puó a meno di non vedere invidie, ingiultizie, maldicenze , rifentimenti militanti contro la Caritá: ma non di rado é più contro la Caritá il riferir ciò, che palla, a chi non lo fa, e ne puó aver dispiacere. Vi sono cert' uni . che trango full' offervare, e spiare ció, che fi dice , e fi fa feaz' aver bene , finche non han 10 tutto malignamente quà , e la riportato: e pare che godano, e s' ingraffino, e trionfino, quando hanno che fuffurrare alle (4) oreechie or dell'uno, or dell'altro(1), a feminare zizzanie, e suscitare discordie. Ma guai(m) a cotesta razza di Susturroni; poiche non solamente questo è peccato grave, ma è anzi de' più gravi, che possano commettersi con-

(a) Contentiones fant inter vos · 1. Cor. 1. 11. Aulio feifaras est inter vos · 1. Cor. 11. 18. Per Charitatem spiritus servic invicem ..... Lood si twicem mordesis, O' comeditis, videte, no ab invicem confinantisi · Gal. c. 12.

(b) In illa Beata Civitate nullus erit admixtus feditiofut, aut turbulentus .S. Ang. cnar. in Pf. 147.
(c) Pacem amate & fellamini in domo, in negatio, in uxoribus, in filit, in fervis, in amicis, &

animicis . Clamat de cerdibus veffris Pacis dilettio ; quoniam omnes , qui habent , & amant Pacem , benedicentur in ea . Idem ibid.

(d) Exerceanus me, vel st edificetur Charitas, ubi non est, vel certe ne pereat, val minustor, ubi est ? S. Bern. lerm. 91. de Divets.

(c) Dilettio Dei nutritur y & respiti per dilettionem Proximi . S. Bern, fer. 14. in Conna Dom.

(f) Homo primo diligat Proximum proper Deum , ut fit dilettio fantia . Secundo ut condescendat

Proximo tantum in Bonis; ut sit dilectio justa. Tertio ut velit Proximo Bonum, sicut vult sibi igs , ut sit dilectio vera. S. Thom. 2. 2. qu. 44. art. 7.

(g) Hanc dilectionem nobis donat ipse Dominus, qui ad hoc not dilexit, ut & not diligamus invicem : hoc nobis conferent diligendo not, ut mutua dilectione constringamus inter not . S. August. tract. 65.

in Joann.

(h) Imperatr-a Des , ut diligatit invicem . S. August, tract. 10. in epist. 1, Joann. Omnipovens sempiterate Deus , da nobis Edde ; Spei, ur Charitasis augmentum erc. Per Dominum nostrum
Jesum Christum, Ortat Dominum 12, post Petator.

(i) U: odia vitare possimus , causas vitemus odiorum , quarum und est amares portare , & reportare

fermones . S. Valerian. hom. 12. de Bono Pacis .

(k) Sufure alla mala profert de Prezine, que possat coura infun commovor enimune naticuite, froudum illes Beell. 28. 11. 8° se peccus constraint emisse, o' in medio param haisevitam inmitent inimicitas, S. Th. 3.1. Quall., y.a. & in Bysil. As Rom. 1. Lo.3.3. Mala s'que audit ab altere de altere, mil profere alteri. Auditi ab irars verbum? Meristurin 1e, Quare proditor d'exferent S. Ang. (En. 237, de tempo.)

(1) Facere discordiam , per quam tollitut bona concordia , eft grave peccatum , S. Thom. 2. 2.

Quæft. 37. art 1.

(m) Contemmis preceptum de dilectione Proximi, unde hot peccetum maxime est entre Deum; quia. Deur Charitas ets. S. Thom. 2. 2. Quell., 74. art. 2. Es impugnat id., quod maxime Deus in hominibus amas: felitiest musuum anneen. Ideam in Episti, ad Rom. 1, Lect. 8.

ché tende a distruggere la Carité, e di ognun di cottoro giuftamente fi può dire , che fia un diavolo, (b) the parla con una lingua infernale, (c) è sia più d'ogn' altro Peccatore, degno dell'odio, e della maledizione d' Iddio . (d) Benche alle volte non s'abbia mala intenzione, e non fi dica niente di male, è fempre malvagio officio il riferire ció-, che ferve all' irritamento, e raffreddamento di Carità . (e) Se non vi fossero cattive lingue , the pace, e che unione non vederebbe la Santa Chiefa ne'fuoi Figliuoli!( f ) Cautela dunque a non riportare mai cose odiole; e se non avete maniere di tanta dolcezza a rappacificare coloro, che si odiano, non abbiate né anche si poca discrezione ad esacerbare i cuogi di quelli , che Criftianamente fi amano : fe non sapete con la vostra Lingua metter del Bene, non mettete né anche del male.

29. Il Secondo Ricordo poi é; che fiate cauti ficcome nel parlare, così ancora nell' ascoltate; siccome non mai riportando il male ; cosi non dando nè anche ascolto a quel male , che riportato può effere da altri a Voi-

tro Dio, e contro il Profsimo, (4) per. (g) E' contro la Carità il fare si preffo a credere ciò, che non serve se non che, o a distruggere, o a diminuire la Caritá (h) : e quelta facilità ad alloggiare, ed a creder tutto, fenza elaminare, e rifletter bene', che fi chiama Credulità, è riputata sempre viziosa (i), non meno che obbrobriofa, maffimamente ove fi tratta di credere il male (4). Vi è nè anche della Prudenza a creder tofto, fia tutto vero ciò, che ha detto il Riportatore (1), mentre fi sa per tante esperienze, che le parole riterite fono per lo più o alterate, o dimezcate, o divertificate nel fenfo, o del tutto anene falte. Se viene qualcuno adunque a riferirvi, che il tale, per altro voltro Amico, o Parente ha parlato indegnamente di Voi , che dovraffi fare in quest' occasione? Entra qui il mio Ricordo, che è di sospendere il Giudizio, e non lasciarsi mal impressionare alla prima. E' facile allora :: n subitaneo rifentimento ; e so compatire l' Umanità nel fuo debole : ma nel fermarft a nutrirlo con chimere , puntigli , e fofpetti, dov'è il lume della favia Ragione (m)?

30. Quando si cova nella Mente l'Opinione

di effere Itato offeio, fi eccita anche unman-(a) Peccatum in proximum tanto eff gravius , quanto per ipfum majus necumentum Proximo infer. tur : nocumentum autem tante majut eif , quanto majut eff Bonum , qued tellitur . S. Thom. 2 se Quæft. 74. art. 2.

(b) Admonendi funt , qui jurgia seminant , ut cujut fint sequacet agnoscant : seriptum eff enim : Matth. 13. 39. Inimicus . qui feminavit zizania , eff diabolus . S. Greg. in Admon. 24. Diabolus

ett , non natura , fed initatione . S. Ambr. Lib 4. in Luc. qui diabolice detrahit binc . & inde ad

penendam diftordiam . Toftat. in Matth 13. Quaft. 7. (c) Duidouid Regarat fratres , infernus est appellandus . S. Hieron, Lib. c. in Ofe .

(d) Sex funt , que odit Dominus , & feptimum deteffatur anima eins .... eum , qui feminat inter fratres discordias . Prov. 6 16. Susurro , & bilinguis maledicius : multos enim turbabit pacem habentes . Eccli. 28. 15. S. Th. 2. 2. Qu. 74. art. 1. (e) Quidquid fit illud , quod posit animum unius turbare contra alium ; etiamfi non intendat dice-

re malum , & fit fin pliziter bonum , est tamen apparens malum , in quantum difplicet ei , cui dicitur. 5. Thom. 3 2. Quart. 74. art, 2,

(1) Sufurrone Jubiratto jurgia conquiefcunt . Prov. 26. 20.

(g) Sept aures tuas spinis; linguam nequam noli audire, & ori tuo facito offia, & ferat, Eccli 22.28. (h) Charitat admonet non facile de fratre aliquid effe credendum, & cum tale aliquid dicitur . hot ad fe magis judices persinere , ne credat . S. Aug. Lib. de Spit. & Lit. cap. 22. Maleditio il-

lorum auditus gravis . Eccli. 27. 16. Neque fecundum auditum aurium arguet 112. 11. 2. (1) Non fine vitio eff , qui non credenda credit . S. Aug. Lib. de Mandac. cap. 3. Facilitas ere-

dulitaite est vitium . S. Bern. Lib. a. de Confid. (k) Gredulitas , a qua Creduli nominantur , vitium eff , & pro convicio objectari folet ; cum quie

non con perta credit , nullamque eit tribuit dubitationem : & tunc est culpandum , cum qued de homino facile creditur . S. Aug. Lib. de Util. Cred. Cap. 9. & 11.

(1) Quid est credere, nifi confentire verum effe, quod dicitur ! S. Aug. Lib. de Spir. & Lit. cap. 21. Qui credit cito, levis corde est . Eccli. 28. 22.

(m) Humanum eff irafci ; sed non debet tracundia nostra natos surculos diversis suspicionibus irrigao re. S. Aug. Hom. 40, ex 50. Verba Sufurronis quafi simplicia, & ipfa perventunt ad intima ventris. Prov. 16, 12.

tinente nel Cuore l'avversione contra dell' Offensore; e l'avversione, che non si reprime', poco a poco diventa odio; e l'odio fa . che si entri negl' impegni alla cieca; e si vada con esterminio della Caritá a' precipizio : (a) tutto a cagione di quella Imprudente Credulità, che si ebbe al Riportatore. Laonde prima di credere, certificatevi della Verità, abboccatevi, facrificate i Puntigli, e non fará tanto male . Finche Saule diede afcolto a' fuffurroni della sua Corte, che gli dicevano male di Davide, lo odió, e lo perseguitó con attentati di ucciderlo: ma quando una volta Egli si fermò ad udire le discolóe del medemo Davide (b), rimase talmente soddissatto della di lui lealtà, ed innocenza, che si penti di avergli voluto male, e seco si riconciliò con rimostranze di Amore (c). Così deve farfi : Afcoltate pur se volete, il Rapportatore ; ma con cautela (d), ma non vi fidate (e), non credete (f), sospendete l'Opinione, la fissazione, il giudizio (g); sinceratevi della Veritá (h), prima di chiamarvi offeso con rompimento dell' Amicizia; ed intendetevi con quell' ifteffo, di cui vi fi è detto, che-

abbia fatto contra di Voi mali uffizi, interrogandolo con mansueta dolcezza. Dopo aver udito il Rapportatore, non lo vuole il dovere, che diate orecchio ad udir ancor l'incolpato, che può essere con abbia avuto mai tale intenzione di offendervi? Se così farete, restreta chiuso l'adito alle ire, alle avversioni, aggi odj.

21. Vi raccomando la Fraterna Carità ad amarvi, e compatirvi, e sopportarvigli uni gli altri per Amor d'Iddio (i) . E' facile amare il Proffimo, ove s' abbia un qualche fentimento d' Amor d' Iddio; e quando non si vuole amare il Proffino, fi ha contra di fe un fegno evidente, che non vi sia nel Cuore ne anche una scintilla di Amor d' Iddio (4); ma senza l' Amor d' Iddio, e del Proffimo, come è poffibile, che mai veruno si salvi ? Mentre fi tratta della Fraterna Carità, non fi tratta di una Virtà . che sia di soprarogazione, ma che é di affoluta necessità per il conseguimento dell' eterna Salute, avendo Gesù Cristo riposto in questa solaCarità il carattere degno, per cui fi conoscono i suoi veri seguaci, ed i suoi Eletti , che sono Predestinati all' Eternità della Gloria (1).

SER-

(a) Sieut in medio compaginit lapidum palus sigitur - Eccli. 27. 2. Unde crevit situaa, ut troebem faceret? Quia non statim evulsa est. Astraxisti malas suspiciones, & rigastis situam ; rigando mutrivisti; nutriendo trabem secisti. S. Aug. hom., 42. ex 50. Auditum pelmum audierum, & tin-bat sint. Jet. 30. 22. Faror, zelus, tumultus, sussinato, timor merits, tracundia perseverans, & contentio. Eccli. 40. 4.

10. &c.

(c) Levavit Saul vocem suam, & sevit; distique ad David; Justior tu es, quam ego; tu enim tribuisti mihi bona; ego autem reddidi tibi mala &c. 1.Reg. 14.17. Badem vide 1. Reg. 26.17. &c.

(d) Esto mansuetur ad audiendum verbum. Eccli. 5. 13. Auris enim verba probat. Job. 34. 3.

(e) Quando submiserit vocem suam, ne credideris et, quoniam septem malitie in corde illius. Prov. 26. 25. Amiso ne sacile credas .... est enim amicus, qui odium, & rixum, & convitia demandatr. Eccli. 6. 3.

(f) Cave tibi, d'attende dilijenter auditui (un ; quoniam cum fubverfone tua ambular . Audiens vere illa , quafe in fomit vide ; d'vigilabre. Eccli. 13. 16. Non omni verbo credat . Eccli. 13. 16. [16. 2]
(g) Afalte verbi parturit fattus; ... Sagitta infixa femori carnis , se verbum in corde situlti ...

Eccli. 19. 11.

(h) In multis esto quaftinscius, & audi tacens , finul & querent . Eccli. 32.12.

(1) Ipfe Deu prior dilexit nes & mift Filium fium propitiationem pro processis nostris . Chariffini,

Afic Deus dilexit nos, & nos debemus alterntrum diligere . 1. Joann. 4. 10.

(k) Proximum in Deo diligere non potest, qui Deum non diligit. Oportet ergo Deum diligi priun, at in Deo diligi posit. Proximum s. S. Bern. Trach, de Dilig. Deo. Diligere Proximum tanquam feipsum, idest omnem hominem, quit potest, nich Deum diligat, cuju precepto, & dono dilectionem Proximi possit implere ? S. Aug. in expos. Epist. ad Galat. cap. 5.

. (1) Dilectionem ad invicem exigit Christus, per quam, veluit quodam signacule, voluit sues agnosei, asque hoe a exteris charactera diferni. Abb. Joseph. apud Cassian. collat. 16. cap. 6.

# SERMONE IX.

# Sopra l' Educazione de' Figliuoli.

Locutusque est Dominus ..... Honora Patrem tuum, & Matrem tuam. Exod. 20. 12.

Jesus autem dixit: Honora Patrem tuum, & Matrem tuam. Matth. 19. 19.

I & 'Incarica nella Legge d' Iddio a' Figliuoli, che non manchino nell' adempimento de' suoi Doveri verso al Padre , ed alla Madre : e non puó effer più giutto il Comandamento (4), perchè dopo Dio non vi é, cui siano essi tanto obbligati, quanto a chi ha lor dato l' effere, e gli ha prodotti alla vita di quetto Mondo (b) . Ma per qual cagione anche a' Padri, ed alle Madri non fi fa nella medefima Legge il Precetto, ch' effi parimente adempiscano I suoi Doveri verso a' Figliuoli ? il Dubbio è facile a sciogliersi con la ragione, che da' Santi Padri fi apporta. Siccome nella Divina Legge non ci è comandato di amare noi stessi; perché quest' Amore pur troppo ci è naturale (c); così non si è comandato ne anche al Padre, ne alla Madre di amare li suoi Figliuoli, perchè quest' Amore è in tutto fimile a quello , che banno l' uno .

e l'altro a se fteffi (d). Quindi ficcome non v' d'o biogno di Legge. Politiva , che ci obblie vi biogno timpoco di Legge, che obblighi Padre, e la Madre ad aver cura de 'suo Figlioni; perché l'Amore da e quell'Ufficio gl'inclina (e): e da sil' attività dell'Amore, it quale è facto in virth del Marimonio, che è Sagramento, viene in ajuto anche Iddio coa la tua Grazia (7): cl'i infinita (e): cl'i chi in la tua Grazia (7): cl'i infinita (e): cl'i i

3. Nulladimeno cosi vi comanda, o Padri, e Madri, anche Iddio (h); poichè quelta cura, che fi deve aver de l'egituoli i nel darfi loro una buona Educazione, è importantificma più di quello, che potrebbefi dire. Siriamiri, come fit attro il Mondo innodato da

(a) Filii obedite Parentibus vestris în Domino : hoc enim justum est . Rohel, 6. 1.
(b) Nostri este, & gubernationis principia sum Parentet, a quibus nati, & nutriti sumus : & ides

(o) Newsri ege; & guerrational principa jum rarente, a quioui nati, & natrii jumus; & idee post Deum et homo maxime Parentibus debiter. S. Thom. 2. 2. Quast. 101. 28t. 1.

(c) Nemo enim unquam carnem fuam edio habute; fed nutrit, & fovet eam. Ephes.

5. 29.

(d) Dilectio, secundum quam Pater diligit silium, similis est dilectioni, qua diligit scipsum. S.

(d) Dilective, fecundum quam Pater diligit filium, fimilis est dilectioni, qua diligit feipfum. S.
Thom. 2. 2. Qualt. 26. 41. 9.
(c) Amast inclinatur per appear ad operandum fecundum extension ameri. S. Thom in 2. dill

(e) Amans inclinatur per amorem ad operandum fecundum exigentiam amati, S.Thom, in 3. dift.

(1) Ublumque dans Divinina aliqua fecultan, danur etiam auxilia, quibu home corveciente su popio fecultate illa. Unde cum in Martinumo derar homia es Divina institucioni facultat al presentimem prelis, datur etiam Gratia, fine qua id convenienter facere non posse. S. Thom. in 4. dilt. 6. Quell. 1. art. 2.

(g) Si quit auten fuorum, & maxime domessicorum curam non habet, sidem negavit, & est infidei deterior t. Tim. 9. 8. Quid tam cuique domessicum, quam Parentes silis, & silis l'arentibus? S. Aug. Trach. 119. in [o.

(h) Deus juste amari filiot: dicit enim fermo Divinut; Ephes. 6. 4. Patres educate filiot vestros in descriptina. Salvian. Lib. 1. ad Recles.

Vizi, ed ammerbato da malignitá fenza fi- comandi con calorofa premura : e così faró ftane (a) . Oude credete Voi, che un tanto male provenga? Non da altro, dice il Padre San Giovanni Grifottomo; che dalla mala educazione de' Figli (b). Conceputi in peccato, nationo questi con la propentione al peccato, (c) ed imparendo la malizia fin da fanciulli . cretce neglianimi loro, al cretcer deglianni, anche il Vizio : e perchè non vi si rimedia ne' fuoi principj, fi fa in effi abituale, e quafi che incurabile, il morbo, Padri, e Madri travagliate a ben allevare i Vostri Figlinoli; e forá ben presto dalle sue miserie la Cristianità follevata, ben pretto riformata ne fnoi difordigita Voftra Patria . Poco giova a regolamento de' coftumi ; che fi sfiatino i Parrochi , ed i Predicatori con le invettive . Voi ficte, o Genitori, come Prelati (d), e come Vescovi , nelle Voftre Cafe (e) : e farete fempre piń frutto Voi con la Voitra voce, con la vofira mano, e col Vofiro Efempio, di quello che possiamo far noi con sutte le nostre Prediche in Chiefa . Intereffandomi perció l' Apottolico Ministero in quetto affare, che è di graviffima confeguenza, è il dovere, che lo rac-

mattina; ragionando nella Prima Parte a' Padri, ed alle Madri; e nella Seconda a' Figliuoli . Ed affinche non fi predichi per veruno : quanto è possibile, in vano, serva l'avvertimento, che quando diro a' Genitori; vale ancora per ogni Capo di famiglia (f), per ogni . Maggiore , o Padrone di Cafa . Onde chi ha nipoti, chi ha fratelli, o forelle minori, o altri foggetti alla fua cura , deve applicarfi a proporzione la Predica, e non meno chi ha Figlipoli spirituali, tenuti nel Battefimo, o nella Crefima; effendo grave l'obbligazione, che hanno auch' effi per questo sulla propria loro Cofcenza (g) .

#### Primo Punte

2. Se Adamo non aveffe peccato, non vi farebbe il bifogno di travagliare all' educazio. ne de' Figli , perchè nascendo questi innocenti, si mantenerebbero facilmente nella loro innocenza (h). Ma effendofi la Natura viziata per il peccato, e rimanendo ne' Figli-uoli il fomite della Concupicenza, non ostante il Battefimo (i); rimane anche ne'Pa-

(a) Maleditium, & mendacium, & homicidium, & furtum, & adulterium inundaverunt. Ofc. 4. 2. Mandus totus in maliono pofitus eff . 1. Joans. 5. 19.

(b) Vestram Charitatem regamus, ut continentiam filios vestros deceatis; hine enim omnia mala naf untur . S. Chryfost . hom. 59. in Genef.

(c) Serfus enim , & cogitatio humani cordit in malum prona funt ab adolescentia fua . Gen. 8. 21.

& Sap. 9.15.
(d) Hubet Pater carnalis jus Pralationis ad filios pro morum disciplina : Unde Apostolus dicis :

(c) In tanta morum deteffabili corruptela regite filies veffres . Quomodo ad nos pertinet in Ecclesia loqui vobis ; fic ad vos pertinet in domibus vestris , & bonam rationem reddetis de his , qui vobis fune fibditi . S. Aug. Enarr. in Pfal. so. in fine .

(f) Filius dicitur Avi , Proavi , & majoris alicujus is , qui ex illo eff propagatus . S. Aug. Lib, 1. de Locut. in Gen. num. 105. In cultu Parentum includirur cultus omnium Confanguineorum , qui & ideo Confanguinei dicuntur , quia ex iifdem Perentibus processerunt . S. Thom. 2. 2. quett. 101. art. 1. De coram falute, qui tibi in dome tua fub jetti funt, felicitus existas . S. Aug. Lib. de Salut, Doc. c. 10. five aline .

(g) ar fuscipit aliquem de facro fonte i obligatur ad habendam curam de ipso .... & cenetur secundura modun, faluti fpiritualium filiorum curam impendere . S. Thom. 3. p. queft. 67. art. 8. & c. Vos ans

te , de Confect. dift. 4.

(h) Si Adam non peccasset, effent adhire honorabiles nuptie, & fine ardere libidinis fortus gignerentur ad juite, & fantte vivendum, S. Aug. Lib. 9. de Genes. ad Lit. cap. 3. & ex Divina Benedilitione crefterent in perfectione vite , in provedu mentis, & copia virtuis . Idem Lib. de Bono Conjug. c. 2. Nune quiem est vitiata natura . Lib. 2. de Pecc. Orig. contr. Pelag-

(i) Manure autem in Baptizatis Concupifcentiam , vel fomitem , fantia Synodus tenet , qua cum ad gonem relicia fit , qui tegitime certaverit , coronabitur . Conc. Trid. feff. 5. in Decr. de Peccat-

Orig.

dri il carico di Criftianamente allevarli (a): e per sapere allevarli, io dico, che basta sapere amarli ; imperocchè se amare non è altro , che un voler bene (b), qual maggior Bene può volere un Padre al suo Figlio. che sarlo savio e virtuofo ne' fuoi Coffumi (e)? Si lafcino migliaja di scudi ad un Figlio: Egli pué confumarli tutti ? e ben presto, o nel giuoco, o in un Criminale, o in tanti altri Vizi, e fpropoliti, a'quali i denari stessi possono esfergli di occasione, e somento. Ma se gli si lascia la Saviezza, la Virtú, il Timor d'Iddio; un Capitale è quello, che rende molto, e per il buon abito non è si facile a perdersi (d) . Non fa cafo, che si lasci un po' più, o meno di ro-ba a Figliuoli : poiche nel Mondo noi vediamo come va la vicenda. Chi é ricco, diventa povero; e chi è povero diventa ricco (e). Se i Figliuoli fono dabbene, poco lor baffa; e con la Giustizia potranno accrescere il poco . Se i Figliuoli fono cattivi , per quanta Roba loro si latci, non mai ne saraano sazja

tanto più diffiparla (f) . Si allevino, come fi deve, nella Vita Criftiana, che questo è quell' Uno, che e necessario, e che importa (2) : e questa è la Ricchezza vera, che Iddio vuole, che lor fi lafci (h); la Riccheeza , per cui faranno veramente ricchi in quelta Vita, e nell' altra (i).

4. Quando si fa questa Predica, si pensano molti Padri, che noi pretendiamo come di spogliare i loro Cuori di tenerezza, quali che non possa incamminarsi la gioventu al Paradiso. te non che col rigore. Ma fiete pure ingannati . Che mottruofira farchbe quelta , fe dopo avervi efortati ad amare tutti li voltri Proffimi, ed amare anche i vostri Nemici, volessi poi incitarvi a perf. guitare i vostri Figliuoli, che fono i vostri più proffini (4) di oggi altro Proffimo? e vi fono stati confidati da Dio. come prezioli tesori da cuitodire ia deposito? (1) Quello, che anzi da voi defidero fi è, che voi davvero gli amiate; e gli amiate più di qualunque cosa di quetto Mondo, così che so-

(a) Finis Matrimonii est proles generanda, & educanda : non enim intendit natura folam generationem . fed etiam educationem ; nec folum intendit in prole Efe , fed perfettum Efe , qual fit per educationem ad cultum Dei . S. Thoma : p. Quett. 29. art. 2. & ia Supplem. quett. 41. art. 1. & quælt. 40, art. 2. & o. & quæit. 65. art. 2. & quæ t. 52. art. 2.

(b) Amor Parentum est ad benefaciendum ; amor autem filiorum ad honorandum Parentes . Al Pa. trem proprie pertinet providere utilitati filiorum . S. Thom. 2. 2. qualt. 26. art. q. & qua't. 21.

(c) Docendi fint Parentes , nullant effe ampliorem hereditatem , quam filit relinguere pofint , quan A effecerint, ut optimi Christiani evadant Concil Mediol. V. fub S. Carol, tit. de his , que ad Matrim. Quis tibi fponfionem , faciet de voluntate , & proposito filis , quod rebus relictis bene uterur? Multit enim divitie protervitatis ministre falle funt . Audi Ecclefialten cap. g. Vidi morbum magnum , ac gravem , divities confervates filio in perniciem ipfius . S. Basil. conc. ad Divit.

(d) Pecunia caduca est; Disciplina immortalis . Quid ergo estuas Paterna Pietas ad conquirenda terrena , & peritura ? Nihil majus præftare petet filus tuit , quam fummum , eternumque Bonum .

Salvian, Lib. 1. ad Eccles.

(c) Quanti nascuntur pauperes , & postmodum divites officiuntur? Quanti quibut magna hereditas dimittitur , & postea ad paupertatem rediguntur? Si ergo Dei est pauperen facere , & ditare,cur propter filios te affligis ? S. Aug. hom. 43. ex 50.

(f) Si impii fuerint filit, nihil eis pecunia proderit : fe probi, mihil en paupertate ladentur, S.

Chryfolt. hom. 9. in Epist. 1. Tim.

(2) Porro unum eff necessarium : Luc. 10. 42. Hoc unum eff , quod requirebat Propheta : Pial 26. 4. Unam petii a Domino, hanc requirem, ut inhabitem in domo Domini . S. Bern. ferm. 3. de Al. fumpt. B. Virg.

(h) En quales di itias Deus diligit , & quat parari imperat Flus ; Fidem , Timorem Dei , & Modesfiam : non vilia , & caduca , fed preclara , immortalia . Salvian. lib. 1. ad Eccles.

(i) Vit filium relinquere divitem ? Bonum illum eff: doce : ita enim etiam rem familiarem au Torem facere paterit . Qued si malus ille fuerir , etiamsi illi magnam subitantiam relinguas ; non illi custodem reliquisti . S. Chrysoft. hom. 9. in Epist. 1. Tim.

(k) Filit funt propinqui fecundum naturalem originem , a qua Lifcedere non poffant ; qui a fecundu a

eam funt id , quod funt . S. Thom. 2. 3. quelt. 26. art. 7.

(1) Magnum habemui, pretiofumque depositum filier; ingenti iller tencamus cura. S. Chrisoft. hom. 9. in Epift. 1. Tim.

pra l'amore de' Figil non vi fia, che l'amople d' Iddio (...) É nbens, che a perinaderi coretto amore non vi biogna grandedoquezaz, mercechi la natura ve l'à asdentemente ifpirato; e quest' è l'ordinazio, che l'Adri abbino a' (uni figilioni piri amore di quello, che hanno a fe ftessi (d). Ma mi si lacis dire: vio non fapete amare figilioni! o che gli amare poco; o che gli amate roppo; o che a dir giulto, gli amare male; e ficcome é difordinato l'amore, che avete a voi ftessi, amandovi più conforme alla passifione, che alla ragione (e); così è nell' iftessi guisa difordimato l'amore, che avete a 'fapis.

5. Si ama la vita loro del corpo, che fi vorrebbe vederili vivere in fanità, e profiperità lango tempo: ma che amore fi ha alla loro Anima, per farla vivere alla Vita eterna del Ciclo (4)? Offerrate: Se fi ammala un figliuolo; fi cercano rimedj, fi chiamano Medici; non fi ha riguardo allo fpendere. Quanti Voti, quante prepilere fi fanno a Dio, per nantenerlo: più che fi può, in questa milera vira Ma fe lo Helfo figlio contrae nell' Anima il brutto male di qualche vizio, in pericolo di morire alla Vita etterna della Grazia; e

della Gloria d'Iddio, che fi fa per situato, ce guariol ? Qui è, in che dovrebbe averfi una premura grandiffina (\*): e pure quest' e a che o poco, o nulla fi penia, ne quadi mai a che o poco, o nulla fi penia, ne quadi mai considerativa del periodici del

6. No dicc Sant Agoffino (h), non è un amore paterno, ma flaifino: ce è quefto un punto, che merita rifeffione. Col titolo di fire della roba per i figlioni ; ri ngolfa nell' intereffe; e fenza che fe n' accorga, fi fa nell' Avanzia il mal abito; e d'a amando fi pi la roba, che i figli i precib più alla roba, che i figli i fiene applicato il pentiere (c); quindi è, che per quefto appunto, che a' ha più amore alla roba, che ai figli (d), vanno tutt' ora i figli di male in peggio, così permetrendolo con gialto giudzio I dalo (f). Un didor-

(a) Non folum amandos dicimus filios; sed precipue, & super onnia amandos; noc quicquam his

anteponendum, nife Deum folum, Salvian. lib. 1. 2d Eccle f.
(b) Omnes fere parentes plus amant filies, quam feipses. Idem locacit,

(c) Amantet feipse vitugerantur, in quantum amint se secundum naturam sensibilem, cui obtempe.
rant quad non ett vere amare se issum secundum naturam rationalem, us shi velint ea bona, que pertinent ad persectionem rationis. S. Thom. 2. 2. quest. 25. act. 4.

(d) Corpora natorum fuorum amant, animas autem contemnunt. Defiderant illet valere in hoc feeulo, & non curant quid fint paffuri in alio. S. Chrysoft. hom. 35. in Matth. Oper. imperf.

eute, & non curant quad four paffur in alie. S. Chrysolt. hom. 35: 11 Matth. Oper. impert. (c) Curam maximom filir insi impende, ne insefacut de rainam. S. Bern. cpilli. 11; ad Gaufild. Debent parentes providere, ne fili imocentiem perdant: & culpa magna parentum ett., f. filir mail faut. S. Vinc. Fert. fern. 6. Dom. in A lbis.

(f) Annon extreme dementie, & iniquitatis est, non tantum studii, & folicitudinis in rebus feiritualibut ponere, quantum eirca temperalia, & stuna monstramus? S. Chrysoft. lib. 3. advers. Vi-

tuper. Vitæ Monaft.

(g) Heu! Quis sam miferis eredulis amor? Que tam iniqua dilectio? S. Ber. epitl. 321. ad Hugon. Puer in punitus, & indifeiplinatus, & fic vivit, sut pereat, & Pater diffimulet, & parcat, name parcendo crudelis et? S. Aug. ferm. 94. de Temp.

(h) Non est hoc filios amare , fed potius necare . S. Aug. hom. 48. ex 50.

(1) June amorm, que parente aficiante erga situe tetraditor falcindais magainde : quem amorem, escepia parentiles, multi feium. Mighe diverfi ledere atterante, un stitu pecunia d'opfi-fife comparetur: d'occofine ditelliani filirem, fabinteus dvaritia. S. Bern. five alius, in Vita Myst. fu Erach. de Pafi. Dom. cap. 30.

(k) Ut fundus se optimut, cuncta molimor. Quod nobis charifinum omnium est, omnino negligimus, neque de silio nostro curamus. Possiones silio quaruntur; & major nobis possissium cura est,

quam filiorum . S. Chryfolt. hom. 9. in ep. 1. Tim.

(1) Nulla alia ratione contingie, su Liberi perserg fiant , nifiquod corum Patrez circa vite preferrit con mela nimis incumbant : dumque se issa inquirunt, & fiam pariter, & liberwum animam negligere conanter. Idem lib. 3, contr. Vitup. Vite Mon.

dine gravissimo è questo ; e per avere un vero amore a' figliuoli, s'ha d' attendere fopra tutto a farli savj (a). Bisogua perció raccomandarli di spesso a Dio, perchè è da Dio che ci deriva ogni bene (b) . Cosi ci infegna il Santo Giobbe col tuo efempio; mentre ogni mattina egli offeriva alla Divina Maeffa un fagrifizio con quetta intenzione, che in quella giornata li luoi figliuoli non commetteffero qualche peccaso (c) . Cosí faceva Santa Monica per il suo Agostino; pregava, e piangeva (4); e di Ercico, e disonesto, ch'egli era, lo sece divenire un gran Santo. Così anche Santa Alice , Madre di San Bernardo , (e) che dedicando con fervore di spirito li suoi fette figliuoli a Dio, ebbe la grazia di vederli anche tutti destinati a fedelmente servire Id. dio. Che figliuolanza gloriosa a Dio, ed al Mondo si vedrebbe anche adesso nelle Famiglie, se cosi parimente facessero i Genisori del nottro tempo! L' Orazione, ed anche qualche limofina (f), che fi fa da un Padre, da una Madre per i suoi figliuoli , non si può dire, quanto sia efficace ad impetrare la Mifericordia da Dio.

7. Come che peró la fola rugiada, che

viene dal Cielo, non basta a rendere seconda una Vigna, e vi fi ricerca ancora l'indufiria di chi con sedeltà la coltivi 3 così non basta per

i fielinoli pregare Iddio; ma è necessario, che per la buona educazione vi adoperiate anche voi . In che modo ? lo diró : Siccome i figliuoli devono amarli in ordine a Dio, così devono anche allevarsi conforme a Dio (g): il che fi sa coll'usare tre diligenze . La prima é a metterli tulla buona ftrada , per cui con favi ammaestramenti s' incamminino alla loro eterna falute . La feconda è ad offervare con vigilanza, che per la buona ttrada effi vadano, e non declinino in qualche vizio. La ter-22 c, che se vanno giù dalla buona strada, entrando in quella, che li conduce all' Inferno, si procuri di ricondurli con la correzione

opportuna (h). 8. Sono i figliuoli nella tenera età come una Terra Vergine, che riceve quella femenza, che vi fi gesta, e fecondo quella germoglia . Si deve perciò infegnar loro per tempo, non folamente quello , ch'hanno da credere , ma quello ancora , ch' hanno da fare per effere buoni Criftiani (1), In ogni occasione bisogna iftillar loro nell'animo fentimenti di amore, e l'imor d' Iddio, e di abborrimento al peccato (4): che così poi regoleranno la loro vita con queste idee (/) . Aveva Tobia un suo unico figlio; e mentre era quetti per anche nella prima erà, non ceffava d' ittruirlo, come si debba fare il bene , e suggire il male ;

(a) Exerceamus ad virtutem , & pietatem molles filiorum animos . Catera omnia secundo loco quaranus . Idem hom. 9. in ep. 1. Tim.

(b) Pro filis Domino supplicare debetis, ne ire negligant , què vocati sunt. S.Aug. hom. 11. ex 10. (c) fob cum ex virtutibus reliquis Scriptura collaudet, tum ex eo maxime, quod filiorum optime educandorum habueret fummam diligentiam : non enim ea cura utebatur , ut aurum eis acquireret ; fed prout Job. 1. 4. Sacrificia offerebut pro animabus corum. S. Chryfott, hom. 21. in epitt. ad Ephel. (d) Pro anima mea plorabat ad te . Domine . Mater mea , amplius quam fient matres corporu fu-

mera . Exauditti cam , nec deffexisti lachrymas ejus . S. Aug. lib. 3. Confess. cap. 11. (c) Septem Liberos genuit , non tam viro , quam Deo ; singulos namque mex ut pariu ediderat , ipfa

manutus propriis Donino offerebat . Guillelm. Abb. in Vita S. Bern. lib. 1. cap. 1.

(1) Electrofyna Patris non erit in oblivione . Eccli 2 15.

(2) Quemede erge an andes dicimus filies, nifiques Deus ipfe constituit ? Non est alius melior filisrum amor , quam ille docuit , qui dedit filios ; ut fillicet ponant , prout ait Progheta . Pfal. 77.7. in Deo fpem fuam , & mandata ejus exquirant . Salvian. lib. 1. ad Ecclet.

(h) Ad hoc , ut homo relle gradiatur in via falutit, tria funt ei impendenda ab co , qui ipfut curam gerit. Primo ut in finem rellum eum dirigat . Secundo , ut cautelan adhibeat , ne a via in finem dirella discedat . Terrio , ut , si contingit eum discedere , in viam rellam reducat . Hec tria sunt , Dirigere, Regere, & Corrigere . S. Thom. in 4. dift. 19. qualt. 2. art. 1.

(i) Filis iibi funt ? Erudi illos , & curva illos a pueritia . Eccls. 7.25. Doce felium tuum , &

eurv. cervicem ejus a juventute . Eccli. 30. 12.

(k) Ne excidant , verba n.e. de corde tho . Docebis ea filios , ac nepotes tuos . Deut. 4. 9. Ponite hac verba mea in cordibus veffris : & docese filios vestros , ut illa meditentur quando federes in domo tua , & ambulaveris in via , & accubueris , at que furrexeris . Deut. 11. 18.

(1) Adolefcens juxta viam fuam , etiam cum fenuerit , non recedet ab ea . Prov. 22. 6. Bonum eff

viro , cum portaverit jugum ab adolescentia fus . Thren. 2.67.

come convenga diportarii e verio a Dio , deverio al Profilmo, con umilità, e con carita(1), Degao ciempio di mintarii da chiunque è Pa-ire (4), delideronio di averne potica dar luni figinoli conolazione e contento (5), del runi figinoli conolazione e contento (5), delideronio di mintarii di bulanna di pui molto monie, che accondiente al pecano. E d'onde credete voi foffo a lei provenuta una si viruodo Occidi è I listra Telio lo acconta col dire, che fuo Padre, e fua Madre le avacano figinato fin da fancioli un fanto zeolo d'imparate, e coffervare i Comandamenti d'Idio (4) Idio (6).

g sarchberod it al tempera ancora i i voltri figli, o Padri, e Madri, ic consi jul ammatiratte ne' primi anni anche voi, i ticcome fiete obbligati (c). Ma quali fono i documenti; che fi danno i tovente a' figliunli ? Sono quafi tutti, che putzano noi fiuperbia, o d'intereffe. Siraccomanda loro nell' andare a (cuola), che fludikoj non perpiù condicere, e da mare Iddo; ma per dare ajuto, e fare onore alla Cafa. S'inculca loro, che fi applichino,

mou ad effere timorati Criffiani, ma secorti, ed outorati Mardai (f.). Beaché un figlio fia privo di Pietà, e Divozione; fe però fa tar bane li tatti finoi, ed ha fipito da foltacerit ella riputazione del Mondo; di lui fi dice fenz' altro, che fa favio, e di buon gualzio. Si dica ad un Padre : Il voitro figlio è aboccato, e hettemunia, e non fa secolo alli Segamenti. Al Padre di ciò nulla prome. Cri lo rico di pieto di pie

(a) Tobias accepit uxorem Annam ; genuitque ex ea filium , quem ab infantia timere Deum docuit ;

(b) Esto fillis sui Pater talis , qualis Toisas extinis. Da utilia, O falubria precepta pignoribus suis, qualis ille slis dedit dicens : Omnibus dishus via ense in mette haben Deum : O cave, un speccas admit ble bostoris : Quonabo poteris; tus esto migicisers. Supersiam ne in te dominari permittas : Quad ab allis ederis seri ribi , vide ne tu alteri facias . Tob. 4.6 S. Cypt. ilb. de Opete, & Elemos.

(5) Que deset filim fuum, laudakitur in ille, & in medie donetliterenm in ille gloriahiture. Re. A. Elikus fapient lestficar P. a. rm., Prov. 10: 1. Erudi filium tuum, & refrigerahiture, & dabit delleisa andme tue. Prov. 19: 17. 5. kee, & finilia filius, & filius vettras adomnere contenditis, cum ight ad aerenma beativedinum filiciter pervesietis. S. Aug, ferm. 63: de temp. Qui ad justifium erudium multer, fulletheure quost fielle in prepruta aerenitaire. Dan. 11: 2.

(d) Joachim accepit useren, nemine Sufannam, pulchram minis, & timentem Deum; parenter enimillius, cum essent justis, erudierant siliam suam secundum Legem. Dan. 12. 2.

(c) Primi Majores funt Pater , & Mater, recte educantes, & in Christo nutrientes prolem . S. Aug. ferm. 6. de Verb. Dom.

(f) A pueritia eegebunt me, us disterem, & non insuebantur, quo referrem, quod me distere cogeban, preter quam ad setiandas infaitabiles cupiditates. Monebant, ut in hoc secule storrem, & seculterem linguosis artibus and honorem bonulum & solsta divisias. S. Aug., lib. 1, Contest. Cap. 9.

I.1.
 (g) Æitimam lufum effe vitam nostram . & conversationem vite compositam ad lucrum. Sap. 15.
 13. Cogitasti confusionem domui tue ... & peccavit anima tua . Habac. 2, 10.

(h) Audias Patres, que Liberis infinfurant. Ille dicendi facultate oper acquifosi ingentes: Ille altus ux vem accepi divisem. Alias &c Clarus in faculta di initiandum proponunt coelestium vero beserum multo anniun fit nentio. S. Chrysoft, lib. 3. advect. Vitup. Vitæ Motait.

(1) Ludis, & speciaculis intereste vocant urbanitatem; gioriam amare megnanimitatem; arregantiam confidentiam; injustitiam fortitudinem esse afferentes. Idem ibid.

(k) Virtutem queque contrariis nomimbut vocant ? & pudicitiam dicunt est rusticitatem ? Mestetim est formidisem : Justistam imbecillitatem ; malorum toleruniam , ignaviam , & infemitatem &c. Idem livid. tutti i ricordi , che fi danno da' Padri a' figliuoli : ne mai loro fi parla delle Vite de' Santi, che acquistarono il Paradiso con l'Umiltà, con la Carità, con la Pazienza (a) S' imbevono intanto gli animi de' figli di queste massime , a farsi più conto delle cose temporali, che delle Eterne, più conto delle leggi del Mondo, che della legge d' Iddio (b) : E che può da loro aspettarsi (c), se non che le pongano poi praticamente nell' opera? Onest' è l' ordinario della natura, producano i campi quello , che vi fi ha feminato . Seminate buon grano, e nascerá buon grano: seminate ortiche , e nasceranno ortiche : ed è l' ordinario ancora, che vivano i figli nell' età loro avanzata, come fi ha loro infegnato a vivere, o bene, o male, nell' età fanciullesca (d). Di quanta importanza é dunque, ammaestrarli bene per tempo (e) ?

11. Ma ció per anche non basta. Dopo aversi infegnata a'figli la buona strada, che guida al Cielo, bisogna ancora offervare, se poi per essa rettamente camminino. Voi siete, o Padri , e Madri , le sentinelle costituite da Dio, per fare la guardia a' figliuoli; ed a Dio ne averete da render conto, se non averete adempiuto il dovere (f);poichè nel Mon-

do quante occasioni vi sono per i figliuoli a poter disviarii? Voi dovete perció aver l' nechio ad indagare i loro andamenti, in Casa. e fuori di Cafa : con chi vadano: dove converfino : quali fiano le loro pratiche , le parole , e se è possibile, anche i pensieri, che non imparino i vizi, e non offendano Iddio . Un folo cattivo compagno (g), un Libro folo ditone-(to (h), una Pittura fola impudica (i) può eftere la cagione di ogni loro precipizio, e rovina. E pure oh quanto in quelto fi manca con. una troppo fenfibile negligenza ! Comunemente ora avviene quello, che una volta al Re Davide. Contra di lui fi ribella il fuo figlio Adonia . Ambizioto di avere il Regno di Giuda, alleftiice cocchi, e foldaii all' efecuzione de'suoi disegni . Fa suonare le trombe; e già per le strade egli è acclamato col Viva . MaDavide in un intereffe si rilevante di Stato, che fa ? Pare incredibile ; e pure è vero . Del sedizioso sconvolgimento, in cui tutta la Città fi ritrova , Davide non fa niente (4) , ficche è necessitata la Regina adentrare la prima a ragguagliarlo della ribellione (eguita : (1) Ah Davide che sa, se non sa l'esterminio della fua Cafa, e del fuo Regno, per i pessimi diportamenti del suo figliuolo ?

(a) Qui Mudes terreno magis , quam coeletti Patrimonio filiot tuet ditare , duplex orimen admittis : & qued non preparat filis Dei Patris auxilium, & qued doces filies patrimonium plus amare, quam. Christum. S. Cypr. lib. de Opere, & Elecmos.

(b) Cum erge hac doctrina seneros filiorum animas imbuitis , & hijce verbis rudes illorum aures excantatis, mihil eos aliud, quam materiam malorum omnium docetis, duos illis violentifimos amores inferentes , pecuniarum feilicet , & que longe permiciosor est , levisima , atque inanifima Gloria .

S. Chryfoft. lib. 3. adverf. Vitup. Vita Monaft.

(c) Parentes docent filium avaritiam, rapinam, mendacia quotidiana &c. Quid faffurus eff f. lius , hac attendens ? S. Aug. Enarr. in Pfal. 136.

(d) Que seminaverit home , hac & metet . Gal 6. 8. Si a prima etate leges optimas filits imponemus ; minimum postea laborabimus , & confuetudo ipfa virtutis transit in legem . S. Chrysoft, hom. 9. in epift. 1. Tim.

(c) Quid majus, quam animis moderari , & adoleftentulerum fingere mores ? S. Chryfoft, hom. 20. in Matth.

(f) Si speculator viderit gladium venientem , & non insonuerit buccina , veneritque gladius , & tulerit animam ; sanguinem ejus de manu speculatoris requiram .... Speculatorem dedi te. Ezech.33.6. (g) O nimis inimica amicitia , cum dicitur : Eamus , faciamus , & pudet non effe impudentem . D. August, lib. 2. Confess. cap. 9. Nolite feduci , corrumpunt bonos mores colloquia mala . Evigi. late . 1. Cor. 15. 33.

(h) Flebam Didonem mortuam propter amorem Enea , & non fiebam mortem anima mea , qua fiebat , non amando se, Deus meus . D. Aug. lib. 1. Confese. cap. 13. Dum lego Jovem adulterantem, allum eff , ut haberem aufforitatem ad adulterium verum . Ibid. cap 16.

(i) Adolestent, dum spellat tabulam pillam, ubi erat pillura Jovit cum Danae, se concitavit ad libidinem , quafi coeletti magisterio . Idem ibid. cap. 16.

(k) Adonias elevabatur, dicens : Ego regnabo : fecitque sibi currus , & equites , & quinquaginta viret , qui currerent ante & . . . . Es Dominus noffer David hec ignorat ? 3. Reg. 1. 11.

(1) Ecce Adomas regnat , te , Domine mi Rex , ignorante . 3. Reg. 1. 18.

. 12. Non occorr' altro . Questa è , dice San Girolamo (4), l'infenfata negligenza de' Padri, effere gli ultimi a saper le temerità, e le intolenze de'fuoi figliuoli . Sarà un figlio contro 'I divicto d'Iddio (b) in compagnia di gio-vani ditsoluti, che gl' infegneranno massime diaboliche, ed infamità da non dirfi : Avrà dalla fua fervitori , e ferve infedeli , che gli terramo mano a ribalderie . Sarà immerío nel fango delle disonestà; e con disonore se ne sparlerà da per susto : ed il Padre lo sa ? Non fa niente , perche difamorato ne pur vi penfa (c) . Il Padre, che ha molti affari, e imbarazzi , ora e di quà, or di là : ed il figlio intanto lasciato come un polledro in libertà fenza freno (d), dov'è? che dice? che fa? Dio il sà : sarà forse in vituperevoli tresche : ed il Padre, ( oh questa è da notarsi con istupore ) il Padre, che è tutto orecchie a voler sapere le novità del Paefe, e fin anche quelle di là dai monti : il Padre , che è tutt' occhi ad offervare, e spiare i satti degli altri: Il Padre, che è per altro una buona testa nel dar configli a questo,e a quello; non ha poi nè orecchio, nè occhio, ne telta per il governo della figliuolanza, che è il mafficcio della fua cafa (e) . Il

alle bestie della sua stalla , non vi sa , come se non vl fosfero, i suoi figliuoli (f). Che ne dite di quello Padre ? Per quelta fua negligenza abituale qual dubbio ci è , ch' ei non sia in uno stato di peccato mortale (e), mancando egli si notabilinente al dovere della cura Paterna , (h) ed effendo fommamente obbligato a veglia. re sopra dei suoi figliuoli , se non fosse per altro, per lo stretto conto, che dovrà darne a Dio (1) ?

22. L'istesso è della Madre. Essa è attorno a far vilite, o la Figlia dov' è? In cafa, Intanto però che dirà , che farà? Dio il fa . Può effere in compagnia o di una furbaccia, o di un disavviato, o di un Ipocrita (4); ed o che impari, o che disegni di offender Dio: E la Madre, che è curiofissima di sapere, che amanti girino dietro alle figliuole degli altri; la Madre, che fa, quanto pefino le Donne della Contrada, e quali fiano capaci d'infegnar la malizia; per quello s'aspetta alla sua figlia , ne fa , ne fi cura di faper più che tanto . La Madre, che dovrebbe effere maellra di Prudenza, ed avere giudizio a non mai perdere di occhio la figlia, nè lafciarla andare tampoco fola alla Chiefa (1), se non è almeno ac-Padre, che ha una vigilante soprintendenza compagnata da una donna savia di probitá co-

(2) Solemus mala do nut noffre feire novisimi ; & liberorum vitia , vicinis canentibus , ignorare. D. Hieron, contra Sabin.

(b) Fili mi, fe te lastaverint peccatores , ne acquiefias eis , ne ambules cum eis . Prov. 2. 10. ; & 4. 14.

(c) Non fatagebat Pater meut , qualis crescerem tibi , Domine , aut quan castus essen . . . . Ubi fexto decimo anno feriatus a fehola , cum parentibus effe coepi , exceff:runt caput meum vepret libidinis , nec erat eradicans manus . D. Aug. lib. 2. Confess cap. 3.

(d) Tamquam pullus onagri fe liberum natum putat . Job 11. 12. Ne des filio potestatem in juventure . Éccli. 30. 11.

(e) Speculatores ejus coeci omnes, nescierunt universi . Ila. 56. 10.

(f) Majorem afinorum , ac equorum , quam filiorum , curam habemus . D. Chryfoft. Homil. 20. in Matth.

(g) Negligentia fit peccatum mortale ex parte ejus , quod pretermiteitur , fi fit de necessitate faluris . D. Thom. 2. 2. qu. 54. art. 3. & pertinet ad imprudentian . Ibid. art. 2.

(h) Qui debitum Paterna cura officium neglexerit , expellet, ut fibi fiat a Des judicium duriffenum.

Conc. Mediol. III. fub D. Carolo tit. de his quæ ad Matrim. Ubi est pecus inclytum tuum ? Quid dices , cum re visitaverit Dominus . Jer. 13. 20. (i) Obedite Prapositis vestris , igs enim perivigilant , quasi rationem pro animabut vestris reddituri . Hebr. 13. 17. Hoc eff maximum periculum , hominem de faffis alienis rationem reddere , qui pro fuit

non fufficit . D. Thom. in epift ad Hebr. ibi. Lect. 3. (k) Pseudopropheta erunt , Magistri mendaces , qui introducent sestas perditionis .... Libertatem promittentes , cum ipfi fervi fint corruptionit . 2. Pett. 2. 1. 19. Per dulces fermones feducunt corda in-

mocentium . Rom. 16. 18.

(1) Anus , ut prudentiam doceant adolescentulas . Tit. 2. 4. Et filia tue a latere fur gent . Ifa. 60. 4. Filia tibi funt i Serva corpus illarum . Eccli, 7. 26. Basilicas Martyrum , & Eccle sat sine Matre non adeat . Nullus ei juvenis , nullus cincinnatus arrideat . D. Hicron, epift, ad Latam. Matres finosciuta (a); meno pensa alla sua figlia, che s'ella fosse sua serva. En dice la Madre, non é di queste la mia figliuola : cffa è semplice ; e non v' è per lei quel pericolo . Oh Dio , che odo! Pieno di malizia, e di spettacoli è il Mondo . Senza rammemorare moderni esempi di figliuole o rubate, o violate, e difonorate a confusione de' suoi parenti, io vi ricordo ciò, che si legge nella Divina Scrittura della buona fielia di Laban, che avea nome Rachele. Quefta , rubati i tesori a suo Padre, quando niuno vi penfava, col fuo amante fe ne fuggi (b) . E chi l'avrebbe creduto, che una semplicetta, com' essa era, fosse capace di tanto? E pur lo fo : perchè i vizi anche senza Maestro naturalmente a' imparano; e si sa anzi più presto ad imparare il male, che il bene (c) .

14. Documento a voi, Padri, e Madri, d'invigilare fopra la figliuolanza, ad avvertire ben tutto, ed a che fine ? A fine di correggerla, qualora in essa troviate, o sospettiate del male (d). Una obbligazione è quetta, che avete fulla voftra cofcienza, di rimuovere i voftri figliuoli dal peccato, più che da qualunque al-

tro danno possa loro avvenire, o nella fanità , o nella roba (e) . La correzione è da farfi, e secondo il bisogno da replicarsi (f), in ordine all' emendazione, ed il non farla, può effere non di rado, che sia peccato mortale (g). Affinche ciò vi s' imprima , udite un fatto regiftrato nella Scrittura. Avea il Principe Eli que suoi cari figliuoli, ma tanto discoli, che erano a tutti di scandalo nel Paese (h) . Il Padre vecchio, e pietoso si correggeva bensi più volte, dicendo loro . Che cofe fono queste , che mi si riferiscono di voi o sigliuoli ? Non le fate più , che sono offese di Dio (i) . Ma non emendandofi effi ne anche per questo, sapete voi , che ne avvenne? Talmente s'adirò Iddio contra l' istesso Padre, che lo privò de' figli ambi-due uccisi in un giorno, e lo privò ancora della propria vita con una infelicissima morte : ed il gruppo di si orrendi castighi non provenne . che dall' avere mancato ai doveri della correzione Paterna (1). Ma gli avea pure corretti. Perchè fate di queste cose ! Non le fate più . No : rispondono S. Basilio (/), e S. Gio: Grisosto-

liarum curam habete . Curate , ut domi apud vos fint jugiter ; & eas ante omnia pias effe docete . D. Chrys. hom. 9. in epist. 1. Tim.

(a) Preponatur ei probe fidei , ac morum , & pudicitie Virgo veterana . D. Hicron, cpift, ad Letam. de Erud. Filie.

(b) Ierat Laban ad tondendas oves ; & Rachel furata est idola Patris fui : noluitque Jacob confiteri . quod fugeret . Gen. 21. 15. (c) Peffimum hoc eff in hoc negotio , quod libentiu: omnes deteriora fectantur : & faciliu: mala inffi-

sutio depravat bonos, quam bona emendat malos, Salvian, lib. 1. de Provid-(d) Corredio ordinatur ad emendationem : & ideo hoc modo cadit fub pracepto , fecundum quod eff

necefferia ad iffum finem . D. Thom. 2.2. Queft. 22. art, 2.

(e) Correctio ad remotionem peccati magis pertinei ad charitatem , quam remotio exterioris danni , vel etiam corporalis mocumenti : Unde Correctio est actus Charitatis , potius quam curatio infirmitatis . D. Thom. ibid. art. 1.

(f) Cum Dominus dicit : Matth. 18.15. Corripe : non intelligendum eff , quod femel corripiatur ; fed bis , & ter , aut pluries , quamdiu probabiliter fpes manet . D. Thom. quælt. 2. de Ve-

rit, artic. 2.

(g) Pratermittitur Correctio cum peccato mortali, quando aliquis probabiliter postet a peccato retrahere , & negligit . D. Thom. 2. 2. quelt. 33. art. 1. Si neglezeris corrigere , pejor es faltus eo , qui peccavit . D. Aug. ap. D. Thom. loc. cit. art. 2. Omifio importat pratermifionem boni debiti , ad qued aliquis tenetur . Bonum autem fub ratione debiti pertinet ad justitiam . Idem 2. 2. qu. 79. art. 3. Omissio habet rationem culpa ex pracepto assirmativo Legis naturalis: & ideo pro illo tempore est pecsatum in actu, in quo quis per peccatum obligatur : & quoties illud tempus revertitur, toties peccatum multiplicatur . Idem in a. dift. 22. quælt. 2. art. 1.

(h) Filii Heli , filii Belial , nefcientes Dominum . 1, Reg. 2. 12, Filii pestilentes . D. Basil. lib.

de Judic. Dei .

(i) Heli erat fenez , & audiebat omnia , que facichant filit fui universo Ifraeli ; & juomodo dormiebant cum mulieribus; & dixit eis : Quare facitis res hujufuodi ; Nolite filii mei . 1. Reg. 2. 22. (k) Eo qued neverat filies fues agere indigne, & non corripuerit co: . 1. Reg. 2. 13.

(1) Quod ad ipfum pertiner, in vita fuz numquam reprehensibilis est; neque filiorum sagitia taci-

mo (a); perchè fu quella correzione come non to se fatta, uou effendofi fatta, come dovi vafi tare . Si tranava di ruberie , di adulteri, di tcandali; e correggere così a fangue freddo coa melate parole? Dovea correggere con quel zelo, e rifentimento, che fi conveniva alla gravità dei delitti (b); ch' era a tanto obbligato di Giultizia, e di Carità dal fuo ufficio

di Padre (c) . 15. Intendete Voi , Padri , e Madri ? Se queilo Eli, ch'era per altro un buon Uomo, benche non fosse buon Padre, su cosi punito da Dio, per non avere corretto con la severità, che dovea li suoi Figlipolische sarà di quel Padre,di quella Madre,che fase che vede,ma finge di una sapere, di non vedere le miferie della fua Cafa; e non folamente non corregge, ma tace (d)? Ciò, che sa taccre alle volte, è il piacevole genio, che fi ha più ad un Figlio, che all' altro (e); e si crede, che in tutto sia Picia il compatirio. Ma o perverla Pietà, che espone i Figli ad effere poi giu ficati con Giuflizia più rigorofa da Dio (f) ! Il zelo non può a meno di non accorarii, e non gemere, nell'

offervare, come i Figliuoli or fi allevino da certi Padri, e da certe Madri, che non fanho altro tutto il dì, che gridare in Casa per bagatelle da niente; e non aprono mai la bocca a correggere, dove la Correzione, ed il Castigo sarebbero piú che mai necessarj. Ma è questo il vero Amore, che deve aversi a' Figliuoli (g)?

16. Per una balordaggine del Figlio, o della Figlia nelle cofe famigliari , che faranno forse anche di poca, o niuna importanza, a più alta voce fi fgrida, e dalle parole fi paísa ancora a battiture indiferete, fino a provocare gl' istessi Figliuoli alla stizza (h) . Ma se poi si ode il Figlio dire parole brutte , ed oscene , e strapazzare il Santo Nome d'Iddio : Se si vede il Figlio, che incomincia a fare delle superchierie con le armi; ed aggregarfi alla Compagnia dei Bettolieri, de Giuocatori, e de' fcandalofi ; ed a praticare in certe Cafe fospette ; Che fi fa ? Che fi fa parimente , fe fi vede la Figlia, che nel vestirsi, e nell' orgarsi è immodella (i)? che giuoca, e scherza co'Giovani alla libera (4); e porge la mano a questo, e a

tus fullinuit , qui con fepe admonebat, & a peccatis dehortabatur , ciam magnitudinem Relevis exagger int . Veruniamen quoniam non cum , quem par erat , adverfum filios animi zelum pre fe tulit ; ca fecuia funt . D. Bafil. de Judic. Dei . (a) Heli , cum acrius filios corripere debuiffet , verbis tantum lenibut monuit . Quare illos , & feip-

fun una perdedit . Ardite hec Patres , & filies veffres in correptione Domini fumma diligentia crudi-

te . D. Chrys. hom. 9 in Epift. 1. Tim.

(b) Americal a funt vehementer increpanda, ut, cum culpa ab actore non cognoscitur, quanti set pouleris, ab increpantis ore fentiatur. D. Greg. in Pallor, ap. D. Thom. in 4. dift. 19. qualt. 2. art 3. quæft. 2.

(c) Correctio ficienda ex authoritate Officii , & Charitatis affelist . D. Thom. in 4. dift. 19.

quæf. 2. art. 3. qu 3

(d) Si Heli propter filios , eo quod non ea , qua digni erant , caffigatione corripuit ; qua arbitramur fentencia digno: efie , qui tacent ? D. Petr. Dam. Lib. t. Epift. 6. (c) Nec corripuit eum ( Aloniam ) Pater fluts ( David ) aliquando , dicens : Quare hoc fecisti ? erat

ent.n putcher valle . 3. Reg. 1.6. (1) Perverfe, & fulfa Pietas est, habenas laxare peccatis. Valde perniciose sentie filius Patris lentratem , ut postea D.i fentiat feverttatem ; & hoc non folus , fed cum diffoluto Patre fuo . D. Augt

Eaurr, in Plal. so. in fige .

(9) Lei parcit virge, olit filium fuum ? Qui autem diligit illum, instanter erudit . Prov. 13. 24-Lole farra e e a puero disciplinam : se enim percusieris eum virga , non morietur . Tu virga percuties ean ; D'animain eju: ab informe liberabis . Prov. 23. 13.

(ii) Et vo: , Patres , nelite ad iracundiam provocare filios veffros . Ephel. 6. 7.

( ) to for agnum malum est nimius ornamentorum appetitus, qui non nifi ad inanem gloriam, f. du que indruit . D Chryfoft, hom. 19. in Epitt, ad Coloff. Procedens ad publicum non pectus . . . . . . . . . D Histon, Epitt, ad Demetriad.

1) trapurata al capiendas animas. Prov. 7 10. Diabolus etiam jocos, & ludos in artem digef-. D. Chry ort, hom g. in Matth. Omnes in te atates periclicantur . Christus ett , qui ce velari

quello (a); e riceve Regali, e dá confidenza ni, che voi foffrite per la mala condotta de rmorofa, anche a chi viene, non con animo vottri figli: e vi compatifco; benche non fo, di sposarla, ma di precipitarla? Quel, che si fa. Voi lo saprete meglio di me . O che si Giudizio (h) tace : o che , fe fi ha da rispondere a chi viene con Carità ad avvitare il ditordine, si ricorre anzi alle tcufe. Che la Gioventi vuole fare il fuo corfo: Che bifogna compatire; Bifogna avere paz enza ; per dare più di animofiia alla malizia (b). 17. O Padri , o Madri di pochistimo Amor d'Iddio, e pochiffimo amore a' Figliuoli (c) ! In quelte occorrenze, che voi fapete il pericolo dell'offeta d'I idio, fiete obbligati a correggere nelle maniere opportune, a luogo, e tempo (d): e fe la Correzione non bafta. a dar di mano al cattigo : e fiete obbligati altamente, per non incorrere voi tteffi nella maledizione d'Iddio (e). Ne vale il gettarvi la colpa addotso gli uni agli altri : Tocca al Padre : tocca alla Madre ; imperocchè a tanto fie-

se Dio sarà per compatirvi nel suo tremendo

18. Ma quello, che vorrei inferirae, fi è: fe li figliuoli non possono piegarsi più, allorchè fono già fatti grandi ; perchè dua que a piegarlı noa s'incomincia a buon' ora? Oui é. in the v'ingannate, o Padri, e Madri; ma groffamente, e fenza scusa. Mentre i figliuoli tono piccoli, non s'ha cura più che tauto di faviamente educarli, perche fi dice, che fono per anche piccoli, Cresciuti in eta, si dice. che non fi può, imperocche sono grandi. Quando adunque nella loro educazione fi ha da meta tere studio? Quando? Se a vostro modo parlando, ad incominciare da piccolt, è troppo pretto: ed aspettare, che sia 10 grandi, è troppo tardi? A dire il vero, nella mala educazione de' figli vi hanno gran parte, e gran colpa le Madri. te insieme obbligati e Padre, e Madre (f): e Sono esse, che incominciano ad allevarli mvinon vi ferve ne anche il dire : Li ngliuoli (o- ziati , contentando tutte le di lor voglie : tropno già grandi; ancorche fi correggano, e fi po li accarezzano; troppo li compatitiono ne' minaccino, vogliono fare a lor modo: poiche loro fdegni, nelle loro oftinazioni, ed incliincominciate a far voi quello, che a voi s' af- nazioni viziofe (i) : Cosi da fanciulli poco a petta; e lasciate potcia del rimanente la cura poco essi fanno nell' inviziatura, e uell' amoa Dio (g). Un Padre, che voglia fare da Pa-re, ed umore proprio il mal'abito. ed un mal' dre vero, fa ben farfi in ogni tempo ubbidire. abito fatto da piccolo non è sì facile poi a dis-Voglio tuttavia perciò compatitvi negli affan- farsi (4). Egli è da piccoli, che bisogna usar-

(a) Sexus famineus fexui fuo jungatur : nesciat puella, imo timeat , cum pueris ludere. D. Hicron. Epift. ad Gaudent. Nullo modo permittendum est mulier.bus manum dare nudam . D. Clem. Alex. Lib a. de Pædag, cap. a.

(b) In verba malitie, ad excusandas excusationes in peccasis. Pful. 140. 4.

(c) O durum Patrem ! O favam Matrem ! O parentet crudeles ; imo non parentet , fed peremptores ! D. Bern. Epitt. 2. pro Elia .

(d) Correctio hat , ubi debet , & quando debet , & ficundum qued debet . D. Thom. 2. 2. quel . 33. art. 2. Admoneamus illos, corripiamus, terreamus, minafque intentemus. D.Chryfott, hom. 9.

in Epift. z. Tım. (c) Maledictus, qui correctionem negligit, cum ei ex officio incumbit. D. Thom. 1. 2. Quaft.

185. art. t.

(f) Ad educationem non folum requiritur cura Matrit, a qua filiut nutritur ; fed multo magis cura Patris , a que est instruendut . D. Thom. 2. 2. Quelt. 154. art. 2. in Supplem. 3. p. Queit. 65. art. 3. , & 4.

(g) Sed forte filius monita , & objurgationet negligit Patrit ? Tu imple Personam tuam ; & Deut de ille exiget fuam , D. Aug. enarr. in Ptal. 50. in fine .

(h) Quoniam judicium durifimum his , qui prafunt , fiet . Sap. 6. 6 Si officium neglexerint gra.

vifimis afficientur cruciatibus . D. Chryf. hom. 9 in Epift. 1. Tim. (1) Puer Bendo petere foler , etiam quod noxie daretur , & contra eos , a quibut est genitus , indi-

gnatur , nifi ad nuium voluntatis ejus obtemporant . D. Aug. Lib. s. Confest. cap. 7 Valde errant homines , quando decune : Puer iste adhuc minus fapir ; accedent anni , & prudens erre . Anni non accedunt , fed decedunt , & minus valere not faciunt . D. Aug. ferm. 1. de Verb. Dom.

(k) Erat in filit coercendit , cum oput efiet , fancta feveritate vehement ; nec illot ex ra horam menfe , etiamfi exardefcerent fit , aquam bibere finebat , pracavent confuetudinem , & dicent : Modo ayuan II. e piegati, e fari ubbidire (a), con la ripreatione, e col cattigo; non la rabbia, come fi fa, ma con ambre, a folo fine di vedeli emendati (b). Suzza ira voi non fapete caftiggil nelle giulte «cafoni), perché vi ritiene l'amore: ma vi pare, che fia ne per voi, ne per loro effective l'amail di cil maniera, ch'effi radano poi p.r la via del vizio alla pertizione (c).

19 Non il manchi pertanto al Dovere; e quello, che devo per la buona educazione fopra tutto raccomandarvi, fi è il buon esempio; (d) poiché più con quetto riuscirete, che con tutt' altro (e), infegnando loro a ben vivere coa la buona condotta di voltra vita (f). Queila è la propriera de' fanciulti, prendere ad imitare, fiail bear, fia il male, che veggono farli dagli altri, e molto più dal Padre, e dalla Madre (4). Se percio vi vedranto fera, e mattina dire le votre Orazioni . trattare i Poveri con Garità, frequentare le Chiefe, ed i Sagramenti, aver divozione alla Beatiffina Vergiae, ed effere timorati d' Iddio nel voftro ffato ; tanto i npareran io , e faranno a voltra imitazione, ed a voltra eterna confolazione effi ancora (h). Ma come volete, che imparino da voi le Virtà , mentre veggono in voi tutt' ora li votirt vizi (i)? Vi li vuol' altro,

che fire da zelanti per Cafa con le braste; andre avanti 'e figliodi col boun' compio; che con in Cafa voitta vi fard meno el cupico; che con in Cafa voitta vi fard meno di mon dar loro efempi a far del male (4); perche con che Coficienza, e con, che produte volete voi prefumere di feridarii, fa dicono parole focacie, mentre le dite voil Come figri, darii, fe (trapazzano la Madre, meatre la firapazzare voil 'Come voiter findurari for di con control conciere. Come voiter findurare lor la Modellia, fe di cua voi non ayete nè anche una leegiera tituttura (1)?

15.00. Pettandere che i figliuoli maneggino la Corona se legganu Libri divori s. e filsano voleatieri in Chiefa s. e i accottino di fipello alli Sagamenti, mentre il padre fe ne fit a ginocare alle carte s. e non fa leggere che prolanità e non lo veggono i fund figliuoli ni a confeffarii, nò a comunicarii s. che una volta oggit atati Mel? Pretendere, che i figli non arracchino rifee e efficiono marracchino rifee e fino manfueti i, mentre efficio dono re evedino il Padre cavillofo, punte di notono e recomo il Padre cavillofo, punte finitarii a ogni poco Pretendere fimilmente e che la figlia non di dia alle varità, alla libertà e la figlia non di dia alle varità, alla libertà.

agli amori, mentre la Madre piena di laide

paffioni, con disonore del Matrimonio, vuole

far da galante, e scherzare alla libera nelle vi.

fite aquam bibitis, finia in perefiate vinum nen habetis: fed cum eritis falli Domini, aqua sordebie, & mor postudi prevolevie. D. Aug. Lib. 9, Confess. cap. 8. de Monica matre sua.

(a) h.hil illi, ut pueri, indufcanu ex iii, que noxie juunda funt aque anne omnia illes in padre forvenun quipes hujundei extern maxime perturba illés o. D.Chryfoth. home, p. in Epif.t. Tim. Fuer, qui dimititur volumati fue, confundit Matrem. Prov. 29. 15. Eilii feut novelle plantatives in inventure fue. Pela. 1.2.12.

(b) Puriantur filii , fed animo anantis , animo corrigentis , & falutem quarentis . D. August.

(c) Expelit vob i, ut stits stito causa perditionic? D. Bern. Epist. 104. ad Gualter. Rec ipst quidem stito expelit sie amart, ur cui interim cavet a stagello paterna correptionis, thesaurizet irans aterna damationis. I them Settem 10, in Plata 90:

(3) Corrigite arguenda gezemplum probtee vivendo. D. Aug. hom. 21, ex 50.
(v.) Mienneuree Vezente, v. vom magis decree pagi Filis exemple, quam voce D. Hieron. Epit ad
Letam Ep. 7. de laitit, Filie, Valentiora sout exempla, quam verba ; & planius decesur opere, quam
voc. D. Leo Serm. de Jiune.

(f) Vitatua sit filits norma vivendi . Salvian. lib. 7. de Provid.
(g) Quid fasturus est adhuc infans , adhuc tenera anima , attendens ad majores , quid agant , niß

ut 3,4001 on viderit agere 3, toc fequatur? D. Aug. enart. in Pfal. 136- in fine .
(h) Si co: exemple funta vita adificaveriti 3, cum eix retributionem beate vita accipietis . D. Aug. Set n. 1634, de Temp.

(1) Ne que enim de spinis colligunt sicus , neque de rubo vindemiant uvam . Luc. 6 44.

(h) Nihil in te, er in Patre fue proles videat , quod, f fecerit , peccat . D. Hteron. Epift. 7. ad Læram de Initit. Filiæ .

 Locis, quod opur est Medestia, & tu procul ab hoc fermone recedis? D. Chryfoft. homil. 30. in Act Apolt. Cuo perfusdetur quod dicitur, st quod fundetur ottenditur. D. Bernar. Scrm. 59. in Cant. fite troppo frequenti, ch' ella riceve dal tale? sono ordinariamente i Figlinoli (g) : e fi vede Pretendere in fomma, che i figliuoli vivano da buoni Crittiani con affetto alle cofe d'Iddio, mentre il Padre, e la Madre non fono intenti, che alle miserie della Carne, e del Mondo? Una pretensione sciocchissma è questa (a).

ar. Per accumulare della roba a' Figliuoli, Voi dite, o Padri, e Madri, che non avete tempo di far del Bene : ma allorché i Figliuoli erediteranno la Vostra roba, che frutti di vita eterna porterete dopo la Vostra Morte con Voi (b)? Che sará di Voi, allorché vi troverete non folamente con poco, o niente di bene, ma anzi con molto di male, e fcandalo degli istessi Figliuoli (c) ? ed avrete da render conto, si delle Anime Vostre, come di quelle de' Figli (d) ? Benchè i Figliuoli fiano piccioli, sappiate che offervano tutto, e si ricordano di tutto; e febbene pajono femplici, fono più fealtri di quel, che si crede, e fanno presto a concepir la malizia per ogni occasione, che lor si dia di apprenderla. Presto impareranno il Vizio, se Voi sarete Viziosi: e quand'anthe non lo imparino, Voi farete nulladimeno colpevoli davanti a Dio (e), per il dato lor

praticamente, che questi succedono prima ne' Vizi, che nell' Eredità de' suoi Padri (h) . Ma che impressione di orrore deve fare il pensiero, che sia un Figlio per querelars nel Tribunale d' Iddio di avere imparata la malizia da fuo Padre, e da fua Madre, ed efferglifi cagionata la morte dell'Anima . chi dovea efferglifi guida alla vita (i) ! S. ole raccomandare a' Figliuoli di fuggire le cattive Compaenie (4): ed il Configlio non puó effer pit buono : ma quante volte i Figli, e le Figlie non hanno peggior compagnia di quella di fuo Padre , e di fua Madre , per i mali Efempi . che continuamente ne hanno?

22. Così è : siete Voi per lo più , Padri , e Madri . che col mal' Esempio rovinate , e precipitate li Voftri Figli (1) . Ma vi proteffo, che Dio vi arriverá; e fono giusti li suoi Giudizi; poiche le tante difgrazie, che occorrono qua, e lá per le Case, che altro sono, dice S Giovanni Grisoltomo (m), se non veri flagelli di Iddio a caffigare la mala educazione, che fi dá alli Figliuoli ? Dio giustiffimo lo permetterà, che siano i Vostri Carnefici in vita a farmal' esempio (f). Quali sono i Genitori, tali vi presto morire per una quantità di travagli; eVo-

Tom.VII. (a) Medice cura teipfum . Luc. 4. 22. Quemodo dicis : Sine , eliciam festucam de oculo tuo ; & trabs in oculo tuo eff ? Matth. 7. 3. Cur hec , que dicis , tu ipfe non facis ? Confundunt opera tua fer-

monem tuum . D. Nieron. Epift ad Nepotian.

(b) Dices: Habeo filios, quibus prospiciam. Pone: habebunt filii, quod reliquisti; sed tibi non preficiffi, D. Aug. hom. 48. ex 10. (c) Patres discant , quomodo filits exempla bene vivendi prabeant ..... & necesse eff , ut tante se cautius a culpa custodiant , quanto per prava , que faciunt , non foli moriuntur , sed aliarum etiam anima-

r.m , quas pravis exemplis destruxerum , rei funt . D. Greg. Par.s. Paltor. Admon. s. (d) Illorum anime , qui pereunt , ab iis in die judicii requirende funt , qui illis exemplum perditionis

offendant . D. Aug. lib. de Honest, Mulier, cap. 2.

(e) Si exemplum male conversationis prebueritis ; etiams filii hoc non sequentur , pro malis noveritie rationem vos reddituros . D. Aug. ferm. 163. de temp.

(f) Qui male vivit in confectu corum , quibus prepatius est , quantum in ipfo est , occidit . D. Aug. Lib. de Pastor. cap 4.

(g) Denique qualis Pater , tales Filii . D. Bern. Epift. 323. ad Innocent.

(h) Pene omnes felii Parentibus suis non magit în patrimonia , quam în vitia succedunt . Bona Parentum, non nife eis mertuis, Pilii possident; viventibus autem, & videntibus, mores; & sic antequam habeant illa, que falso dicuntur Bona, habent illa, que vere probantur mala; & eorum incipiunt anto possidere nequitiam, quam substantiam. Salvian. Lib. 7. de Provid.

(i) Et authores mortis existunt , qui este debent duces ad vitam . D. Greg, in hom. 17. Evang-

(k) Ne delecteris in semitit impiorum ; nec tibi placeat malorum via . Fuge ao ea , nec transia: per illam . Prov. 4. 14.

(1) Vere nune cognosco, quia, prout Matth. 10. 16. Inimici hominis domestici ejus. D. Bernat. Epift. 3. pro Elia ad Paren.

(m) Unde acerba, & intempettiva mortes? Unde morbi perpetui, acque gravisimi plerumque nobis, & liberis noffris inferuntur ? Unde cafus warios , calumnias , mala innumera quotidie perpetimur ? Non . ne quod filios nostres males aspicimus, & cos emendere negligimus? D. Chrysoft. Lib. 3. advert. Vitup. Vit. Monat.

e Vostri Nemici eterni a tormentarvi poi nell' de senza comparazione a smisura quello di un Inferno. Questo é certo, che Voi avrete, o Padre giú nell' suserno ad avere sempre sotto Genitori , de rendere conto a Dio de' Vizi , e agli occhi li fuoi Figliuoli , e vederli continuade' peccati de' Voltri Figli, che faranno colpe mente in eterno arroftiti, e tormentati dai o di Commissione, o di Omissione per Voi; e siccome si dannano molti Figli, per esfere mal. Fiero, ed atroce più di quello si possa dire, educati dai Padri, così anche si dannano mol- nè immaginare, sarà il dolore di una Madre, ti Padri per quetto folo di avere mal' educati a mirare sempre vicina a se nelle fiamme la sua i Figliuoli . Datemi un Padre , il quale sia Uo- Figliuola , e mirare quel di lei viso tante volmo dabbene quanto fi vuole in se stello, ma te lisciato, quel seno tante volte scoperto, diche non abbia cura de fuoi Figlinoli, e non venuto paltura di velegofi rospi, e serpenti . E s'adoperi a ben allevarli nel Timor d'Iddio che tormento non sará quell'udire ancora le fulla strada della loro Eterna Salute. Per que-fio solo Egli è reo di peccato mortale, e si dan- che daranno loro i suoi medesimi Figliuoli (g)? nerà (a); perchè una Ommissione è questa in. Ah Padri, e Madri, non batta, che i Vostri materia, che è gravissima, ed in se stessa, e Figliuoli fiano da Voi generati in peccato, nanelle circultanze, e nelle confeguenze : e nel ti in peccato, e polti al Mondo Eredi delle Vo-Divino Giudizio non valerà per il Patre quel- ftre Concupifcenze, pria che delle Vostre fola scusa , con cui si dice : Io non sapevo : Io non stanze (h) , trá tante occasioni di sar peccati , penfavo: perche l'Eterno Giudice gli risponde- senza che li sacciate ancora figliuoli della perrà : Tu dovevi sapere (b) ; tu dovevi pensare (c) ; dizione con malamente allevarli ? Sperate forche a ciò ti obbligava il tuo Ufficio di Padre (d) : e fe di fentirne qualche follievo dall' averli Vo-

23. Che spettacolo sarà pertanto il trovarsi. infieme giù nell' Inferno Padri co' fuoi Figliuoli, Figliuole con le fue Madri; e gli uni, gli zi da' Vottri itteffi Figliuoli, che oltre modo altri efferfi ftati cagione dell' Rterna lor Dan- vi fi accresceranno le pene (4) nazione? Figuratevi un Padre, ed una Madre,

Diavoli con tutte le forti di crudelissime pene. faranno anzi contra di lui accusatori, e Fiscali stri Compagni nell'Inserno ad abbruciare sem-i suoi stessi Figliuoli (e). eterne (i) ? S. Bernardo vi fa fapere, che fe Voi co' Vostri Figliuoli vi dannerete, farà an-

24 Ma divertiamoci da questi tetri pensieri obbligati dalla Giustizia a star la in Piazza a e siano grazie a Dio, che Voi Padri, e Madri mirare un lor Figlio nell' atto, che fulla Forca afcoltanti avete per anche e mezzi, e tempo egli è per i suoi delitti strangolato dal Boja. a ssuggire i Vostri pericoli, e provvedere alli Qual dolore di quel mitero Padre! Qual dolo- Vostri casi (1). Se i Figliuoli, perche male re di quella più mifera Midre; aven lo fempre allevati, fi danuano, anche per il contrario, le Madri per i suoi Figliuoli un più tenero, e se ben allevati, si salvano, e si salvano con sensibile Amore (f) ! Ma dolore sará più gran- esti anche i Padri . . . . Si salverá , cosi scrive

(a) Quid enim f Pater non peccat , & non facit , qual filiut ejut ? An ideo non debet a nequitia prohibere filiun fuum ? D. Aug. enarr in Pfal. so. in fine . Al negligentiam Patris refertur diffolune filiorum D. Ambr Lib. de Bono Mortis cap 8.

(b) Quedam aliquis feire tenetur ; illa feilicet , fine quorum feientia uon potelt debitum aclum relle exercere . D Thom. 1. 2. Queft 76 art. 1.

(c) Etiam ipfa inconfideratio, in quantum est aliqualiter voluntaria, est precatum . D Th. ibid. (d) Quicumque negligit facere id . quod facere tenetur , peccat peccato omiffionis . Idem ibid.

(c) Tu docuiti est adversum te , & erudifi in caput tuum . Jerem. 13. 20. per mala tua exempla . D. Phom. in Epitt ad Hebr. 12. Led. 2.

(1) Matret majori circa filin folent affectu moveri . D. Bern. Tract. de País. Dom. cap. 10. (g) Perdidit nos aliena perfidia : parentes fenfimus parricidas . D. Cypt. Traft. de Lapfis .

(h) Non fufficit vobit quod peccatores peccatorem genuifits , & in peccato natum de peccato nutrivifit , wif eum infuper filium gehenne faciatit ? D. Bern. Epitt. 3. pro Elia ad Parentes .

(i) Ardens ardentibus quod folatium prastare poterit ? Que confolatio damnatis Parentibus , focios habere filios fue damnationis? D. Bern. Epift. z. pro Elia ad Parent.

(k) Parentes ex filiorum cruciatu augent fuum . D. Bern. ibidem .

(1) Dum tempus habemut operemur bonum ad omnet ; maxime autem ad domessiese . Gal. 6. to. redimentes tempus ; quomam dies mali funt . Ephel. 5. 16.

di una Madre San Paolo (a), si falverà, non dempirle (f) imperocche quest' è il Fine prinper avere generati, ma bensi per avere faviamente educati li suoi Figliuoli; poiché una buona educazione appresso alla Divina Maestà non potrebbe dirsi di che gran merito sia (b) . Che bella consolazione perció in Paradiso, a trovarsi la Padri, e Madri, e Figliuoli in compagnia di una medefima Gloria ! Quale contento de' Genitori in fentirii lafsu benedire, e ringraziare da' fuoi Figliuoli, non per avere fatte loro tante carezze , nè per avere lasciata lor molta roba; ma per averli educati nel Timor d' Iddio , ed avere cooperato alla loro Eterna Salute (c)! Io spero, sia per toccare la buona sorte anche a Voi; ed è non poca la mia speranza; poichè quand' anche foste per dannarvi a cagione de' Vostri peccati, grideranno Misericordia, e faranno efauditi li Vostri Figli , da Voi Cristianamente allevati (d) : Ma intanto praticate le cinque cose , che ho detto ; e sono , Orazione, raccomandando i Figliuoli a Dio: Ittruzione, ammaestrandoli nella Vita Cristiana a fuggire il male, ed a fare il Bene : Vigilanza, offervando i loro diportamenti : Correzione , riprendendo i lor vizioli Coftumi : e fopra tutto infegnando loro a vivere . come a' infegna anche a scrivere, che è col mettere loro avanti il Vostro buon Esempio di parole, ed Opere virtuole (e) . Queste sono le obbligazioni de' Maritati, che hanno Figlipoli ; e chi non é per anche nello stato del Matrimonio, non si fidi ad entrarvi . se

cipale del Sagramento, non tanto procesare Figliuoli alla Vita Naturale, e Civile del Mondo; quanto educarli anche poi fantamente a compire il numero degli Eletti nel Cielo .

### SECONDA PARTE.

Secondo Punto .

25 D ER i Pigliuoli farebbe ora neceffaria una Predica molto lunga; perocchè in fattivi è più disamore ne' Figli verso i Padri , di quello fia ne' Padri verfo i Figlinoli . Il Padere incomincia ad amare il suo Figlio, tosto che è nato : ma dal Figlio non fi ama il Padre, fe non che coll' andare del tempo (g) : ed oh quanto ne' Figli fa presto a perdersi questo Amore, appena si è conceputo ! San Paolo, per la di cui bocca parlava Crifto, dice, che in quegli ultimi tempi calamitofi, ne quali fara per finira il Mondo, faranno i Figliuoli cotanto pieni di Amore proprio , di Superbia , e di Orgoglio, che non ubbidiranno più alli fuoi Padri (h) : E non possiamo noi temere , che que' tempi fiano appunto i nostri , mentre or si vede, che ne' Figliuoli , appena usciti dalla lor tenera Eta, non vi è quafi più né Amore, ne Onore, ne Riverenza, ne Ubbidienza a' suoi Padri i Ma Figliuoli, nella Religione Crittiana Voi fiete obbligati ad ono. rar dopo Dio il Padre, e la Madre (i) ; ed onorarli, non come gli onorano anche gl'Infedeli per mero iftinto della Natura; ma per non ha l'abilità, ed una vera Volontà di a- Amor d'Iddio, per ubbidire, e piacere a Dio;

(a) Salvabitur autem per generationem filiorum , fi permanscrit in fide , in dilettione , & sunttificatione cum fobrierate . 1. Tim. 2. 15. Si permanserint ipst Filli. Legit Versio Greca cum S. Hieron, contra Jovin.

(b) Non enim parvi meriti est indultos a Deo Liberos ei ab infantia dedicare, & illos in ejus militia exercere : nam si bona educationis fundamenta jecerint , magnis asficiendi sunt pramiit ; sicuti si neglexerint , gravifimis cruciatibut . S. Chryfoft. hom. 9. in Epift. 1. Tim.

(c) Gloria filierum Patret corum . Prov. 17. 6. Socii confelationis . 2. Cor. 1.7. in omni benediltione , in coeleffibut . Ephef. 1. 3.

(d) Ergo ne morietur , qui fecit falutem hanc magnam in Ifrael ? 1. Reg. 14. 45. (c) In omnibut te ipfum prabe exemplum bonorum operum . Tit 2.7

(f) Non eff tutum, quod Matrimonium contrahat, qui nescit prolem educare, S. Thom, in 4. dift, 34. art. 4.

(g) Statim Pater incipit diligere filium: Filius autem tempore procedente incipit diligere Patreme S. Thom. 2. 2. Quaft. 26. art. g.

(h) In Christo le uimur . 2. Cor. 2.17. In me loquitur Christus . 2. Cot. 12.3. Hoc autem fiitote , quod in noviffmie diebut instabunt tempora periculofa , erunt homi et feipfot a nantet , elati , fuperbi , parentibut non obedientet . 2. Tim. 3 1.

(i) Sub Religione, per mam cultus sribzisur Deo, quedammodo includitur Pietas, qua columtur Parentes . S. Thom. 2. 2. Quaft. 102. art. 1.

(a) a fine di averne il merito nella beata Eternità.

26. Egli é Dio, che cosí vi comanda: e nel divisi di onorare i Parenti, s' intende, che sempre verso di loro dovete procedere con amorofo rifpetto; e fervirli, fovvenirli, ajutarli in ogni di lor bisogno (b), sia in tempo di fanità, come anche d' infermità (c); ed ubbidirli in tutto (d), eccetto che in quelle cofe, che fossero contro Dio, in pregiudizio dell' Anima Voftra (e); e raccomandarli a Dio, fopra tutto per questo, che vivano anch' effi da buoni Criftiani, e fi falvino (f) . Il Padre, e la Madre hanno da rendere conto delle Anime Vostre a Dio ; e se non soffe per altro, fingolarmente per questo, dovete riguardarvi dal dare loro difgutti, cosi che non abbiano occasione , quant' é possibile dal canto vostro, di sospirare, e di gemere asslitti. (g) Quando il Padre é giá avanzato negli anni , v' hanno de' Figli si malvagi, e protervi , che dimenticati della Patria Potestá, quali più non lo riconoscono per Padre, soliti dir , ch' egli é Vecchio; Che bitogna lasciarlo dire, e non dargli ascolto. Ma quale te-

merità? E perchè Egli è Vecchio, rimane forse di non esser perció Vostro Padre ? Non vi comanda il Signor Iddio di onorarlo folamente fino ad una certa età, ma fin a tanto che si può dir vi sia Padre, ed esso è sempre in qualunque Etá Vostro Padre. Egli è specialmente nella di lui vecchiezza ', che vi è più comandata la Caritá nell'affisterlo (h), e la Pazienza nel fopportarlo, e nel compatirlo, e non mancare mai nel rispetto, che gli è in ogni tempo dovuto (i). E che? Ha avuto Voftro Padre tanta Pazienza con Voi a foffrire, e le miserie della Vostra fanciullezza, e le frenefie della Vostra Gioventú scapestrata : e non ne avrete Voi tanta, che bafti, in riguardo a qualche di lui debolezza? Mi obbligherebbe îl zelo a più acerbi rimproveri ; fe non che a' Padri non mancano le maniere di farh-rispettare, sebbenché Vecchi .

27. Sono le Madri, che piú mi premono con le sue lagrime: le Madri, che in Casa non possono oramai più parlare, senza udisti dar da Figlinoli risposte dispettose, e arroganti. Ah Figli scellerati, senza Timos d'Iddio (4)! E quetta l'Ubbidienza, con

(a) Dui denorat Parentes, tenetur ex Charitate honorare; non en vi hujus Precepii: Honora Parentes; fed ex vi hujus: Dilige Dominum Deum tuum, ad qued pertinet, ut omnia referantur in Deum S. Thom. 1. 2. Quell. 101. art. 10.

(b) Parentibus debesur reverentie honor: & dum precipitur honoratio, in hoc, skut in quodam principali, intelligitur mandari suffentatio, & quidquid aliud Parentibus debetur. S. Thom. 2. 2. Ouncit. 102. 211. 5.

(c) Patri deb:tur, quod decet; puta si sit instrmus, quod visitetur, & ejus curationi intendatur:

& fi fit pauper, quod fuffentetur . Ibid. Qu. sot. ar. 2.

(3) Eilli södilte Parentilsu per omnia i hoe enim placitum etf in Domion. Coloffi, 21.0. Fillustre neutro bedire Partin ind iz que perinent ad diciplinam, & curam dometicam. S. Tho. 1.2, Quaett. 10-4, 281.1. Si genorite imon filium contumacem, & protervum, qui non audita Patris, aut Matris imprium, g'o corcius soleitre contempleriz dacent um ad foirers, o'd cient: Filium enter illo protervus. & contumax etf. monita nutra audire contenuit, consefluienibus vacat, & luxurie i Lapitibus um o Strue papulu. Doutt. 11.18.

(c) Ubi hoc jubei Pater, qued centra Deum non set, audiendus est quomodo Deus; quia obedire Patri 1989. Deus . S. Aug. in Expos. ett. Pfal. 30. Si Parentes nostri nos proveent ad peccandum, & abstrahant nos-a cultu Divine, quantum ad hoc. est debenut desprete. S. Greg. apud S. Th. 2-2.

Queft. 101. art. 2.

(f) Ad id on debet diligere, ad qued diligis te isfum, stilicet, ut boni fint, & ad vitam aternam

perveni ant . S. Bern. Trad. de Charit.

(3) Si pervigilant, quaft rationem reddituri pro volit, & vos debetit, quod in volit eft, facere.

fallicet shedire, & mar recellere, ut ipscum gaudie her faciant, Heb. 13, 17, & mo genentet; genunt enin proper redellionem restram; fed om expedit volit ut geneant. S. Thom. in Expol. Epile.

dd Hebr. folid. Lect. 2.

(h) Fili fustipe fenetlam Patris tui ; & non contriffet eum in vita illius ; & fi defecerint fenfu , ve-

niam da : & ne fpernas eum in virtute tua . Eccli. 2. 14.

(i) In opere, & fermone, & count patientia honora Patrem tuum, ut superveniat tibi benedicii as

(k) Qui eimer Dominum ibonorat Parentes , & quafe Dominis ferviet his qui fe genuerunt Eccli 3 4.

ehe da Voi si adempisce il Precetto di onorare la Madre i Precetto che vi è stato fasto da Dio con tante ample Promeife (4) ? Figli fconoscenti, ed ingrati, é questa la mercede, con che si corisponde alla Vostra Madre per il latte , ch' Ella vi diede , e per gli ftenti, con che vi ha si amorofamente affevati (b) ? Che debbo dirvi? Poche parole ; ma ogni parola fia un tuono della Divina Scrittura a riscuotervi . E' maledetto da Dio , dice lo Spirito Santo, quel Figlio, che difgufta fua Madre (c). Maledetto da Dio quello che perde il rispetto al Padre, ed alla Madre (d). Ed offervate, che non è questa una maledizione particolare, ma generale, universale, che comprende ogni forte di guai , e vuol dire , ehe Voi ingrati, e temerarj Figliuoli, siete maledetti da Dio nella roba, e nell' Onore; maledetti nel Corpo, e nell' Anima (e), maledetti in Vita, ed in Morte; maledetti nel tempo, e nell' Eternità (f). Ah fe dov' è la Benedizione d' Iddio, ivi abbonda ogni Bene ; dov' è la di Lui maledizione , che altro fi puó aspettare, se non ogni calamità, ed ogní male?

28. Figliuoli, per avere Iddio sopra di voi

propizio (g), in falute del Corpo, e dell'Anima (h), non v'è ripiego più opportuno di questo, che é onorare il Padre, e la Madre. Sant' Agostino dice di se nelle sue Consessioni, che, benché avesse nella sua gioventà molti vizi, non avea però detto mai ne pure una fola mala parola a fua Madre (i); e fi può credere, che anche per questo egli sia stato in tutto prosperato da Dio . Considerate, o Figliuoli, e Figliuole, il gran male, che vi tirate addosso, nel meritarvi la Divina maledizione per i mancamenti di amore, e di onore verso di vostro Padre , e di vostra Madre: e vi prego, provvedere coll'emendazio-ne a voi stessi. So essere questa un' arte del Diavolo di tentarvi, ed irritarvi contra li Genitori, acciocché fiate maledetti da Dio, ed andate poscia in precipizio alla peggio: ma voltra è peró sempre la colpa, che proviene dalla vostra sola superbia (4) . Umiltà , Umila tá : e quando che fiate umili, farete ancora ubbidienti (1) : e quando che abbiate a' vostri Maggiori Ubbidienza, Amore, e Rispetto, vi prometto la Benedizione d' Iddio con ogni voltra più defiderabile felicità in questo, e nell'altro Mondo. A quelli che onorano il

(a) Sicut qui thefaurizat; ita qui honorificat Matrem : Eccli. 3. 9. Mandatum primum in promiffone , ut bene fit ribi . Ephel. 6. 2.

(b) Audi , fili mi , verba orit mei , & ea incorde euo , quafi fundamentum confirue . Honorem habebit Matri tue omnibus diebut vite ejus ; memor enim effe debet , que , & quanta pericula paffa fit propter te in utero fuo . Tob. 4. 2.

(c) Est maledictus a Dee, qui exasperat Matrem . Eccli. 3. 19.

(d) Maledillut qui non honorat Patrem fuum , & Matrem , & dicit omnis populut ; Amon , Deut. 37. 16. (c) Quam male fame est, qui dereliquit Patrem . Recli. 3. 18. Qui affigit Patrem , & fugat

Matrem , i gnominiofus est , & infelix . Prov. 19. 26. (f) Oculum , qui subsannas Patrem , effodient Corvi . Prov. 20. 17. Qui maledicit Patri suo . & Matri , extinguetur lucerna ejui in mediti tenebris . Prov. 20. 20. Morte moriatur ; fanguis ejui fit

Super eum . Exod. 21. 17. Levit. 20. 9.

(g) Tune poffunt Filii Deum habere propriitium , fi debitum reddant parentibut . S. Ambr. in epife. ad Coloff. 3. (h) Honora Patrem tuum , & Matrem tuam ; ut fit longevus fuper terram . Exod. 20, 11.

Ephel. 6. 2. Qui honorat Patrem fuum, jucumdabitur in filiis, & in die orationis fue exaudietur . Eccli. 3. 6. Judicium Patris audite filii , ut falvi fitit . Eccli. 3. 2. (1) Mater mea în ultima egritudine sua commemorabat grandi dilectionis affectu; nunquam se au-

diffe ex ore mee jaculatum in fe durum : aut contumeliofum fermonem. S. Aug. lib. 9. Confest, cap. 12.

(k) Si videriz juvenculum desidem ad obediendum, non dubites, eum superbia pette laborare: Insbedjentia enim fequitur superbiam matrem suam . S. Bern, tract, de Ord. Vita , cap. 5. Inobedianzia orizur ex fuperbia . S. Thom. 2. 2. Qualt. 105. art. 1.

(1) Humilitas Obedientiam generat. S. Ambr. epift. 27. Obedientiam non nifi humilium effe potest. S. Aug. lib. 14. de Civ. Dei , cap. 12.

## 158 Sermone IX. Sopra l'Educazione de' Figliuoli.

Padre, e la Madre, è promessa nella Divina dor data la vita (a); ed é loro promessa an-Scrittura singolarmente di qua una lunga vita, per la gratitu ditte, ch' c'fishanno a chia i Padre, e la Madre per Amor d'Iddio (b),

# SERMONE X.

### Sopra l'Amore de' Nemici.

Ego autem dico vobis: Diligite inimicos vestros.

Matth. 5. 44.

TEll'udire questo Precetto Evangelico fospendete l'immaginazione, e non fate ai presto a giudicare,o Ascoltanti , ch' io fia venuto quì ora , conforme al costume de' Predicatori, per declamare col Crocififfo alla mano contra de'Vendicativi, e de' Sanguinarii . Non è così : questi finalmente fono pochi; e quanto nemici della Cari-tà, altrettanto nemici della Parola d' Iddio : (c) non «credo , che di essi ve ne sia nella mia Udienza. Io ho nel proposto argomento un altro Che importantissimo, di cui sengo effervi più comune il bifogno : e non vengo ad inveire, ma ad istruire; né mi contento giá né anche di quel manco male, per cui tanto fi shatano gli Apostolici Personaggi nel Pulpito; ed è di perdonare alli nemici , cioè di non offenderli , di non odiarli . Ma anzi da voi pretendo, che a chiunque vi fa del male, voi con sentimento Cristiano vo-

pliate benet e bene di cuore ; quesflo bene di cuore gi fina da roi dimottara con quegli effinitechi fegni di benevolenza, che richitede la convenienza. Vi paerel forfe, che io vi dimandi troppor ma non io fono , che vi avanzi una tal domanda. Egli d'est d'irfo, per los periores della disconsissa di contro dell' Daireceo, e voltro Supremo Legilatore . (4) Confiderate attentamente, non dico, il (uo Configlio, ma if flow vero, e pofitivo autorevole Comandamento, (r) Diligite iminica vertra: Amet, chi Egli; i voftri nemici. Non gli bafta d'intimarvi il perdono, (f) e di prolibiri il vendetta . (e) e l'Odio (d) come nella Legge antica: ma vi comanda sfilottamente l'Amore, Diligite. An

mate.Che vuol dire, Amare? Voler bene (?).

2. Non vi pensate, Uditori, ch' io voglia i mettervi scrupoli; poichè anzi così vi predico per togliervi tutti quelli, che potrebbe-

- (a) Bower Peterm tunn, & gemitus Martis tane nöbövöglerit; memente, yenniam niğ per iller natus non faifir. Eccli, v. 29, Emgevisi yennitirus honeramism pernete; non felum quantum ad faturum vitum, fel eticim quantum ad professem, & ho rationabilitir t yel enim eti gratus lennfeis, meretur feiumdum quandum engrusurium yu thi teonfeium coproveur. Bendrichum austem vite coprolis pel Doma parentish shebemus t di eleq yeli homata parentes; yung bengickin gratus meretur vite coproveurium; 2 die autem non honoret; tanquam ingretus meretur vita privari. S. Thom. 2. Quefit, 123. att. 6.
- (b) Augmentum meriti respellu pramii effentialis confisiti in Charitate. S. Thom. 2.2. Qualt. 282.
- (c) Qui non est est Dea, non audit nos ... quia Charitas ex Dea est ... & Deat Charitat est 1. Jo. 4. 6. Qui ex Dea est, verba Dei audit; propierea vos non auditis, quia ex Dea non estit 1. Jo. 1. 1. 1. (d) Dominator, quem vou queritis. Malach. 3. 1. Dominus Judez noster, Legisfer noster, Rex noster.

Ila, 33, 24, Data est mihi omnis potestas in coelo, & in terra . Matth. 28. 18.

(e) Pracipiendo utique dinie, ut diligamut inimicos . S. Aug. lib. 19. contra Faust. cap. 24.

(f) Omnis injuria Proximi ne meminerit; & nihil agas in operibus injuria . Eccli. 10. 6.

(g) Non quaras ultionem . Levit. 19. 18. Mea est ultio . Deut. 32. 35.

(5) Non oteris fratrem tuum in cerde two . Levit. 19. 17.

 Amare autem aliquem est veille ei benum; sic motus an oris tendite & in bonum, quod quis valt alicui; & in illud, esti valt benum. 5, Thom. 1. a. qu. 26. art. 4. & qu. 29. art. 4.

ro inquietarvi nel punto di voltra morte . A deludere questo Precetto del nostro Sautissimo Salvatore, io so che oggidi nel Mondo prevalgono erronce, e permiciose opinioni: e nell'incaricatori Amore verso i aemici temo, che molti si facciano una troppo lassa, e però falfa colcienza . (a) Non poche volte fi ltima di amare colui , che ha offeso , per chè non fi vuole ne ucciderto, né ferirlo, né fargli altro male ; ma in verità non fi ama : e nel darfi ad intendere con bei pretefti di amarlo, s' inganna : ma l' inganno può effere in materia grave di fommo pregiudizio all'eterna Salute . (6)Onde contentatevi , . che a comune utilità in venga a tifchiararlo in due Punti : e vi. dimottri nel primo , qualfia quelto Amore, che di Precetto dobbismo avere a' softri nemici; e nel fecondo vi dia qualche Regola di Prudenza a rettamente adempire i vostri doveri. Ed affinche niunomanchi di applicarii la Parola d' Ildio col dire : le non ho nemici ; avvertite , che per nemici io m'intea lo tutte quelle Persone, contra delle quali voi ritenete nel vostro cuore. qualche amarezza, aversione, o sidegnosa passione per occasioni di Liti, Griminali, Intereffi, puntigli, o. danni avuti, fia in parole , o fia in fatti . La fostanza è , che a chiunque vi vuole male , o vi fa del male , voi fiete obbligati a volergli bene; (c) per ubbi- che offefa, Egli non fará più nostro Proffi-

dire a Gesu Critto, (d) ed effere degni fi-gliuoli del Vottro Celette Padre, che ama, e benefica anche li trifti , e gl' ingrati . (e) Suocere, Nuore, Cognate, Sorelle, che fiete ta riffa a ogni poco , ora tra di voi , or con le voitre vicine; e non avete l'una coll' altra buon fangue , né fapete vivere in pace, ( ) attendetemi anche voi in quello, che fon per dire della Fraterna Carità, necelari ilfima per falvarfi . (g):

#### Primo Punto .

3. Trè sono gli errori, che il Demonio ha feminato nel Mondo, per combattere con tutti gli sforzi della sua invidia questo Comandamento del Nostro Signor Gesú Cristo . Il primo é, che batti non odiare il nemico; ma quanto ad amarlo, non effere giá neceffario , per effere questa una troppo ardua imprefa, che ha dell' impoffibile alla debolezza delle umane passioni . (h) Iucominció quest' errore fino al tempo di S. Agostino, e di S. Girolamo; ma con che fervido zelo effi altresi non si opposero per consutario? Ah dunque il Divino, e naturale Precetto di amare il Proffimo s'ha da restringere ad amare folamente i nostri buoni Parenti , e buoni Amici? (i) Dunque per quetto che taluno ci ha fatto una qualche ingiuria , o qual-

(a) Sape in dilectionis imagine orga inimicum animus fallitur; fape hunc diligere affimat , fe ejus

wite contrarius non existat . S. Greg. lib. 12. Mor. cap. 6. (b) Cavete , ne forte decipiatur cor vettrum . Deut. 11. 16. Nolite decipere animas vettras . Je-

sem. 27. 8.

(c) Diligite inimicos veffres : benefacite his , qui oderunt vos . Matth. 5.44. Benedicite perfequen. tibus vos : Benedicite , & nolite maledicere . Nulli malum pro male reddentet . Rom. 12.14. 17. Non reddentes malum pre malo , nec maledictum pro maledicto ; fed e contrario benedicentes quia in hoc ve. sari effis . 1. Petr. 1.91

(d) Qui venit legem implere , non folvere , ufque ad inimicor benevolentiam , & benignitatem ger-

duxir . S. August. ferm. 19. de temp.

(c) Ut fitts filit Patris veffri , qui in coelis eff ; qui folem fuum oriri facit fuper bonos , & malos , &

pluit fuper jufter , & injuitor . Matth. 5.45.

( f ) Dividentur , Pater in. Filium , & Filius in Patrem fuum ; Mater in filiam , & filia in ma. trem ; focrus in nurum fuam , it nurus in focrum fuam . Luc. 12. 53. Et inimici hominis dometfici ejur . Matth. 10. 35-

(3) Muiti pracepta Dei sua imbecillitate, non sanctorum viribus astimantes , putant est impossibibilia, que pracepta funt , & dicunt sufficere virtutibus non odife inimicos ; coeterum diligere, plus

pracipi , quam natura humana patiatur . S. Hier, lib. 1. comment. in cap. 9. Matth.

(h) Filion , & parentes amat latro , amat leo , amat & draco : fi non diligimus filios , & parentes,

pejores bestiis fumus ; fi vero amantibus vicem reddimus , adhuc nihil a bestiis distare videmur . S. Aug. fer. 59. de tem.

(i) Proximus est omnis homo spe coelestis hareditatis; quoniam aut Judaus, aut Hareticus, aut Paganut forte per mifericordiam Dei convertetur , & inter Santios primum locum habere merebitur . Idem ibid.

mo? Queste sono falsissime conseguenze. Dunque nel Precetto di amare il Proffimo è rinchiuso il debito di amare ancora il nemico :(a)ed è fempre vero, che benchè quel tale da voi fi chiami nenico, per anche nulludimeno egli è vostro Prostimo . (b) V'abbia uno danneggiato nella Roba, e nell' Onore; v' abbia perfeguitato, ed infidiata la vita; v' abbia attaccato fuoco alla Cafa : io vi domando: E' egli contuttoció voltro Proffimo? Sì certamente, che non v'è dubbio. E si certamente anche dunque vi è per voi l'obbligazione di amarlo; (c) e per quanto sappiate immaginarlo capitale vostro nemico, non potete escluderlo dal vostro Amore; (d) e se lo escludete, voi mancate ad un dovere di necessità, che dalla Carità vi s'impone; (e) e commettete un peccato, non folamen-

te mortale, (f) ma di que'mortali, che dalla Divina Maettà fono più difficili a perdonarfi. 4. Ecchè è impossibile? Sieguono a dire i due Santi Padri-(g) Impossibile un comandamento di Gesú Crifto, che pose in opera Egli stesso, (h) ad imitazione dell' Eterno suo Padre, (i) e che hanno praticato tanti altri del Vecchio Testamento, (t) e del Nuovo? (1) Impossibile una cosa si naturale, che per chi non la offerva, non vi puó effere scusa? Puó bene tal' uno valevolmente scusarsi di non poter digiunare, per effere infermo; e di non poter fare limofina, per effer povero. Ma che scusa può aversi per non amare un Prossimo nostro, in tutto simile a noi : essendo questo un Amore, a che il nostro medesimo Cuore c'inclina, ed a che non possiamo aver ritrofia, fenza effere alla Fede, (m) ed all' uma-

(a) Ufine ad inimicos dilectio Proximi porretta eff , inbente Domino . Ita quoque Apostolus Paulus docet , dum dicit . Rom. 13. 9. Nam non adulterabis , non occides , non furaberis .... in hoc fermone recapitulatur ; Diliges Proximum tuum tanquam te ipfum . Dilectio Proximi malum non operatur. Quifquit ergo arbitratur , non de omni homine Apostolum pencipisse , cogetur fateri , quod absurdissimum , & feeleratissimum est, visum fuise Apostolo, non este peccatum, se quit inimici adulteraverit uxorem, aut oum occiderit . S. Aug. lib. 1. de Doct. Chrift, cap. 30.

(b) Nullum hominem excepit qui precepit, ut Proximum diligamus . Idem ibid. cap. 20. & 31. (c) Ne pigri fitis diligere inimicos , Si ille in te fevit , deprecare ; fi ille te odit , tu miserere . S.

Aug. tract. 8. in epift. 1. Joan.

(d) Nulli, vel inimicisimo homini, negari quantulumcumque affectium Charitas fane in hac parte ambitiofa permittit . S. Bern. fer. 50. in Cant.

(e) Dileffio inimicorum est de necessitate Charitati: ; ut scilicet aliquis diligeus Deum , & Proximum, ab illa generalitate dilectionis Proximi, inimicos fues non excludat . S. Thom. 2. 2: que

25. art. 9. (f) Non eff ex Deo , qui non diligit fratrem frum ... Qui non diligit, manet in morte .1. Jo. 3.10.14. (g) Est peccatum ad mortem , non pro ille dice , ut roget quis . 1. Joann. 4. 16. Peccatum ad mor-

tem effe puto, cum quis fraternitatem oppugnat, amorem a fratre alienando. S. August. serm. 59.

de temp.

(h) Sciendum off ergo Christum non impossibilia pracipere , fed perfects , qua ipfe fecit , & docuit . S. Hieron. lib. 1. Comment. in cap. 5. Matth. Dominus ab inimico ofculatus est ; & tamen amieum vocat illum proditorem . S. Aug. ier. 28. ad Frat. in Erem. Vide Dominum pendentem , & tibi de ligno , tanquam de tribunali pracipientem , vide pendentem , & precantem . Luc. 22. 34. Pater , Ignosce illis . Ille potuit , inquit , quia Deus ; ego non possum , quia homo . Deus ergo ut quid homo , fi non corrigitur homo? S. Aug. ferm. 137. de temp.

(i) Si jubet nos diligere inimico: nostros, unde nobis dat exemplum ? De i pfo Deo ; ut fitt filii Pitris veifri , qui folem fuum oriri facit fuper bones & males . S. Aug. tract. 9. in epift, 1. Joan. (k) Joseph fratribut fuit pro odio Charitatem reddidis . S. Aug. fer. 85. de temp. Hoc fecit Da-

wid in Saul , & Abfalon . S. Hieron. in cap. 5. Matth.

(1) Si multum eif ad te imitari Dominum tuum , actende Stephanum confervum tuum : Domine ; iniquit . Act. 7. Ne ffatuas illis hoc peccatum . S. Aug. ferm. 237. de temp. Paulus quoque cupit effe Anathema pro perfecutoribus fuis . S. Hieron. in cap. 5. Matth. Santi homines Dei fus inimicos dilexerunt ; nec poscendo vindistam voluerunt cuiquam nist bonum , quod est Pietas in hoc saculo , aternitas infuturo . S. Aug. enar. in Pfal. 74.

(m) Potet mihi dicere , non habee , quod tribuam indigenti ; non peffum jejunare frequenter ; & .

nità dispettosi ? Puó effere giusta la scusa,quafor si manchi nell'esercizio di molte altre virtù ; ma noa giammai per mancare nell' Amore fraterno . (a) E' quello in potere del nostro Cuore: (6) e basta volere amare, che immantinente fi ama , fenza che v'intervenga fatica, o incomodo, o spesa. Che vi la-(ciate del voftro nell' amar chi vi offese ? (c)

4. Voi dite: Bafta voler bene a chi mi fa del bene. Colui mi ha fatto del male. Ma Gesû Cristo così comanda, di voler bene anche a chiunque ci sa del male. (d) Il voler bene a chi ci fa del bene, è comune a tutti, anche a' Turchi : ma voler bene ancora a chi ci fa del male , quett' è il carattere proprio del Cristiano . (e) Concedo , che fia colui un ribal lo, un fellone : ed io non dico, nè dirò mai di amare in lui nè la ribalderia, nè la fellonia, nè qualunque vizio; ma egli è vostro Prossimo, e come tale dovete amarlo. (f) Vero è, che ciò puó effer disficile alla inalberata paffione; ma ogni paffione fi vince col raccomandarfi a Dio, e fare violenza a fe fleffo . Mi fi dica quel , che fi vuole in opposto (g) . lo a tutto cosi rispon do . Tant' è a questo è necessario : ed è fisso l' Evangelico Dogma, che non balta non odiare colui, che ci offese; ma bisogna anche amarlo, volergli bene, per afficurare la coscienza nell'adempimento de' suoi doveri.

6. Ed ecco il primo errore per terra. Ma eceo altresi vomitarfi dall'Inferno il fecondo. Se questo Amore è necessario, basta peró che fia un Amore folamente Politico; cioè bafta mostrar di amare, benchè non si ami di cuore, e benché di cuore non si perdoni, basta fare una finta di perdonare. Questa è la Prudenza, e la Sapienza del Mondo, (h) non curarfi della Verità, e contentarfi dell'apparenza; ed anche nella materia della Carità feguire la Menzogna, e l'Ipocrifia. (i) Ma guai a te , o Mondo immondo , che cori infegni a mentire davanti a Dio! Questa tua finta Amicizia che altro è, se non che una vera

oino , & a carnibus abstinere non possum . Nunquid potes mihi dicere , Charitatem te habere non posse ? Ipfa eft , cujus poffeffo tanto plus augetur , quanto amplius erogatur . S. Aug. hom. 6. ex 50. Nihil adeo proprium nature nottre, velut mutud communicare, & mutud diligere . S. Bafil. in qualt, diffuse explic. qu. g.

(a) In reliquit operibut bonis interdum potest aliquis qualemcumque excusationem pratendere. Non possum Virginitatem servare : non possum res totas vendere , & pauperibus erogare ; sed nullus potest dicere : Non possum diligere inimicos . In habenda dilectione nullus se poterit excusare . S. Aug. scrm. 19. de temp. , & S. Hieron, in cap. 5. Matth.

(b) In hac dilectione pedes non laborant currendo, aut manus operando laffantur. Intus in corde nottro est , ubi redire jubemur , non in longinquis regionibut invenitur , quod a nobis petitur . S. Aug.

& S. Hieron. loc. cit.

Tom. VII.

(c) Cum ignoscis ei , qui peccat in te , quid minus habes in corde tuo ? Nihil ammittis z imo wena Charitatis tibi manat in corde . Non folum ergo nihil perdis , cum i gnostit ; fed abundantius irrigabe. ris . S Aug. hom. 27. ex 50.

(d) Sufficit mihi , inquis , quod amantes me diligo . Sed Dominus contra : Si diligiti; eos , qui vos diligunt , quam mercedem habebitis ? Ille te odit , te infultat , te dictis , operibufque perfequitur , Vera Charitas respondet . Nunquid quia hac odio habenda sunt in homine , propterea non est amanda imago Dei ? S. Aug. lib. de Confl. Virt. & Vit. cap. 6.

(e) Amicos diligere , omnium est ; inimicos folorum Christianorum . Tertul. ad Scap. cap. 1. Anare amantes , nature eff : amare vero inimicos , eff Charitatis . Glos. interlin. in cap. 5. Matth. 46. (1) Debemus in peccatoribus odife, qued peccatores funt, & diligere, quod homines funt . S. Tho.

2. 2. Qu. 21. art.6.

(g) Ad hanc inlmicorum dilectionem fe debet omnis fidelis extendere , & humanum animum ad hunc affectum, orando Deum, fecumque luctando perducere. S. Aug. in Enchirid. cap. 73.

(h) Hujus Mundi sapientia est cor machinationibus segere, que salsa sunt, vera ostendere:

& hac eadem duplicitatis iniquitat nomine palliata diligitur; dun mentis perverfitat urbanitat vocatur . Hec precipit irrogata ab aliie mala multiplicius reddere; aut in pacifica bonitate simulare . S. Greg. lib. 10. Mor. cap. 19.

(i) In superficie bonus , in abdito malus ; qui lingua pareit , & corde sevit ; manu mitis , & voluniate crudelis . S. August, in Pial. 79. Lingue delosa quas non odis , fed dilectionis verba loquitur . Idem in Pfal. 10f.

vera specie dell' Inimicizia più fiera ? (a) Ma di cottoro tra di voi ve ne sarebbero alcuni, che nella strada sanno con garbo affettato-dare il faluto ad un tale, covando contra: di lui li rancori , e le malignità nel di dentro , (b) fimili a Gtuda, che pensó di occultare il tradimento di Gesti Cristo cole bacio? Quando ció fosse (c), chiunque siate, vi ricordate mai (d), che avete da fare con un Dio, il quale non confidera tanto le parole dellavoltra bocca , quanto gli affetti del voltro. Cuore? (e)

quella etteriore dimostrazione bastevole, sapete quello, ne feguirebbe, Uditori miei? Seguirebbe questo, che pregando voi ogni-giosno il Signore nell' Orazione del Pater noster, acciocche vi perdoni i peccati nella

pregare, che, perdonando voi le offese così di apparenza, ma non davvero, nè anche Iddio vi perdonasse davvero i vostri commessi peccati. ( f )Riflettete con ferietà , e riguardate bene quello che dite nel Pater miter; (g) perché ie nel rimoftrarvi amichevoli , non corrispondesse alla vostra lingua il vostro Cuore, voi non fareste, una preghiera per voi , ma contra di voi una imprecazione fatale : (h) E con che fronte potreite né anche ne presentarvi davanti a Dio , ne incominciare, tampoco quella voltra Orazione? (i) 7. Se voi stimaste per la vostra Coscienza. Le apparenze dunque non bastano : Signori no, non baita cavare il cappello, né dare il faluto col baciamano, quando vi fia la malevolenza nel vostro Cuore . Cotesta dimoffrazione è lodevole, se proviene da un movimento interiore di Caritá; (1) ma per altro maniera, che voi perdonate a vostiri nemici. Pesteriorità sola, quantunque basti a rimo-le officie. Dimitte noiri debita noirra, seut & vere il peccato di l'andalo, sono basta per nos dimittimus debitoribus nostris ; venireste a obbedire, al Precetto di amare il Prossimo.

(a) O Munde immunde , qui non veritate duceris , fed adulatione mentiris ! S. Aug.ferm. 29 de Verb- Dom. Opponitur veritati , quod aliquit per aliqua figna aliquid fignificet contrarium ejus , quod in co est : O Loc proprie simulatio dicitur , & est peccarum . S. Thom. 2. 2. quaft. 3.art. 1. Ve duplici corde , & labiis feeleffis . Eccli. 20 14. (b) Gravifinum i. nicitie genut eft , corde effe adverfarium , & lingua fimulare devotum . Caf-

fodor. in efal. 54 .-(c) Qui loquentur pacem cum proximo fuo ; mala autem in cordibus corum . P(al. 27. 4. Pacifice

lequebantur , & dolor cogitabant . Pfal. 34. 20. . (d) Qui filte inimicum ofculatur , vel verbo blanditur , Jude proditoris socium , & similem effe quis

dubitet ? S. Aug. ferm. 28. 2. Frat.

(c) Deux non de verbis, fed de cordibus judicat ; & qui cordis infector est ; quo animo verba ditta fuerint , judicat . S. Auguit. lib. 4. (up Num. num. 19. Dimittite in cordibus vestris , ubi Deur widet t. aliquando enim homo di nittit fratri propter ho nine: , & tenet in corde . Non timet oculos Dei? Idem hom. 42. ex. 50, Non es mentitut hominibus , fed Deo. Ad. 5. 4. Deus lingue mentientis in dilettione non recipit ,itun . S. Bera. ferm: 50. in Cant.

(f) Paltum cum Deo fecimus, & conditionem folvendi debiti subscripfimus in cautione . Dimitte nobis plena fiducia petimus , fi & nos dimittimus : fi autem non amietimus , dimittinobis peccata non putemus , neque nos ipfoi fallamus . S. Aug. hom. 40. ex 50. 2 mi vult dicere eff. cetter , Dimitte nobi. , oporiet , quod dicat veraciter : Sicut & not dimittimus . Si hoc porterin: fal aciter dicit , illud.

prius manites dixit . Idem ibid. hom: 41 .-

(g) Cave , ne , cum dicis : Dinitte nobis ; tibi cito respondeatur : fic dimitto , quomodo & tu dimittes . S. Aug. home 27: ex 50. Si non vit ignoscere , observa quando oras : Dimitte nobis ; & time . ldem ibid. hom. 40. Vile , qued dicar : Quomodo ego dimitto ; & tu mihi dimitte . ldem ferm. 28. de Verb. Dom.

(h) Si diauferitis , dimittet vobis ; fi non dimiferitis , nee Pater veffer dimittet . In poteitare noffra posiun est, qualiter in die judicii judicemur. Unde nestio, qua fronte indulgentiam peccatorum suorun ante tribunal Christi obtinere puerit , qui , Deo precipiente , inimicos veniam dare non acquiescit. S. Aug. ferm. 6:. de temp.

(i) Relinque Proximo nocenti ie; & tunc deprecanti tibi peccata folventur . Home homini reservat iram . & a Dro quarit medelam? In hominem similem siei non habet Misericordiam; & de peccatis fuit deprecatur ! Eccli. 28. 2.

(k) Efe Aus, & figna Charitaite ex interiori Charitate procedunt . S. Thom 4. 2. qu. 25,art 9.

con cui ere in difzusto; or fon ficure in cofcienza . E l'Amore fraterno di cordiale benevolen-

za dov' E? (a)

8. L'Amare, a che noi fiamo di precetto obbligati, dev' effere fimile a quello, ch' ebbe per noi Gerú Crifto; (b) e l' Amare di Gesil Crifto non é stato apparente, ma vero, ficcome è frata vera la Redenzione, e non finta . (c) . Vero dunque , e cordiale ha da cífere anche l' Amore tra noi ; (d) vero, e cordiale il perdono delle ingiurie ; e ciò fotto pena d'incorrere nella indignaza ne del Padre Eterno . (e) Il Salvatore del 1 fondo a noi comanda la Pace, e vuole, ch. .. dia a chi ci ha offeti . non una Pace politica . e falfa di quattro fredde parole cavate dal Rituale del Mondo; ma una pace vera, e Cristiana; che provenga realmente dal Guore; (f) e che per noi fia di merito nell' altra vita ad efferne ricompensati con la beatitudine eterna . (g) Chi è di fentimento

Intenda bene , chi dice ; Ho falutato il tale , rre il Profsimo col noftro Cuore ; ovvoro che bafti mostrare di amarlo co' soli atti esteriori; fappia, che fono queste due opinioni datinate; (h) e chiunque vuole o fofteaerle, o infeguarle, è fcomunicato iffofatto di fcomunica rifervata al fommo Pontefice . (i) Per abbattere questo errore non vi fi volca di

. 9. Ma ecco il Terzo, che è tanto più pericoloso, quanto è piú speciolo. Mettiamo il caio, che è affai familiare. Accade frequentemente, che uno abbia ricevuto qualche difgusto da un altro : e che si sa per lo più in quelta occorrenza? Per dare da una parte qualche testimonianza di Amore, e ritenere ancora dall' altra gl' impegni dell' Odio nella durezza del Cuore (4); cioé per effere Criftiani più di riputazione, che di Coscienza (1), ecco il parlare, che si usa oggidi : lo non voglio male a quel tale ; e non gli farei male , Die mi guardi , del male ; ma egli mi stia però alla lontana . Ho fatto a Die una efferti dei miei ri-. contrario , o che non fiamo obbligati ad ama. . cevuti diffutti : e non ho più niente con lui : le J. r-

(a) Benevolentia proprie dicitur actus voluntatis, quo alteri bonum volumus. S. Thom. 2. 2. qu · 27. art. 2.

(b) Hoc est preceptum meum , ut diligatis invicem , ficut dilexi ves . Joan. 15. 13.

(c) Abit , ut fall ici modo Deut Verbum personam hominis suscepiffe credatur; sed ita potiut , ut in f. perfecti hominis f.fc ipiendo naturam , ipfe care , ipfe homo , ipfe perfona hominis existeres ; non fimulatoria , fel vera , non fullaciter , & simulate; fed vere hominem fuscepit , habendo carnem , patiendo Je. S. Vinc. Liria, Common-20.

(d) Charitas de corde puro , & confeientia bona , & fide non filta . 1. Tim. 1. 5. Dilettio fine fi-

mulatione . Rom. 12. 9.

(e) Sic & Pater mous coelestis faciet vobis, se non remiscritit unusquisque fratri suo de cordibue veffris . Matth. 13.29. Formidolofa fontentia, fi junta noitram mentem fententia Dei fectitur , atque mutatur. Et quia poteit unufquifque dicere; Nihil habeo centra eum : ego ignevi ei : Deut omnem Simulationem fille pacit everit dicent : Si non remiserith unusquisque fratri sue de cordibus vestrit, S. Hieron. lib. . Comment. in cap. 18. Matth.

( f) Pacem habeamus ad Fratres , is pacem cum Christo habere volumus . Si vis amari a Christo ,

ama inimicum propter Christum . S. Aug. ferm. 28. ad Frat Chariffini , dilectionem veram , non fulfam ad invicen habers . Idem tract. de Recttit, Cathol. Convert.

(g) Meritum Christiane virtutis vilestit in cuntiis , si veritatem non habet pacie . S. Aug. trada . in epift. 1. Joann. Quicumque inimices non diligit , ei quecumque opera bona prodesse non possunt , Idem ferm. 61. de temp.

(h) Non tenemur Proximum diligere allu interno, & formali ..... Pracepto Proximum diligendi fatafacere poffumus per folos affus externes . Prop. damn. ab Innoc XI. nuni. 10. & 11.

(i) Quicumque illas definderit, vel de eis difputative tractaverit, vel pradicaverit, nift forte impugnando , ipfe falle incidat in excommunicationem lata fententia , a qua nos pofit , nifi a fumme Pontifice, abfolwi . In fin. Decr. incip Sanctifsimus . a. Martii 1679.

(k) Qui operit odium fraudulenter , revelabitur malitia ejus . Prov. 26. 26. Abstandunt odium

labia mendacia . Prov. 10. 18.

(1) Qui vocantur Christiani , & non funt : Christiani nomine , fed non re . S. Aug. tract. 4. in ep. 1. Jo. Similes fepulchris dealbaits, que a foris parent hominibus speciesa; intus autem plena sune omni Spurcitia . Matth. 23. 27.

ferviro , dove pofo : ma non voglio dargli ne la parola , ne il faluto . Che ve ne pare , Uditori , di queste surbesche espressioni ? Che direste di un vostro debitore, il quale si dichiarasse pronto a ferviryi, ove può; ma non voletfe pagarvi quel debito, ch' effo ha con voi? Il pagarvi é di giultizia ; il fervirvi é di cortefia : e voi avrette ragione a dire, che nulla v' importa della di lui cortefia, e volete quello, che è di giustizia. Così è nel proposito. Il dare la parola, ed il faluto, è un fegno di quell' Amore Fraterno, che ci è comandato dalla Legge naturale, e Divina (a): ed è perciò un vero debito, che si deve pagare di giuflizia (b) . A che vale dunque il dir fintoso, lo fervirò; quali che li voglia abbondare a fare di più di quel, che si deve, mentre gli si rifinta quello, che si è obbligato di dargli ?

fa, e frequentano i Sagramenti. Ah! può quello effer vero? Li Confessori non hanno scrupolo ad affolyere in terra , chi non pué effere affolto nel Ciclo (c)? ed a permettere, che coftoro s' accostino a ricevere quel Santiffimo Sagramento (d), che é Mittero di Pace, e di Carità (e) , con un Cuore si imperverfato , ed indiavolato nell'odio (f) ? Sebbene , e che diffi di ndio? Se potessimo udirli, allorthe fi confessano, the udirestimo noi? Coll' ipocrifia del Farisco essi si gloriano di non esfere simili agli altri (g), e di non sapere nè anche praticamente ciò, che fia l'Odio. Parlano cosi bene, che pajono Colombe, le quali fiano fenza fiele, e con lingua tinta di latte coprono talmente le interne loro amarezze, che non è da stupirsi, ne rimanga la femplicità del Confessore ingannata (h) . Ma non vi fara, chi difcopra gl' Liganni trattandofi di una materia si effenziale, com' é la Fraterna Caritá, nella quele confifte lo fpigito, e la fostanza del Cristianesimo (i)?

1). Oran noa iperdiamo ne' stuyori questo poco di tempo, che per Divina Mitericordia pud effere prezioso per Voi. Anche tra di. Voi, che mi ulite, pud effere ve ne sano alcuai, che si singno Pacifici; e pur non sano in pace (4): che abbigato parole di mie-

(a) Operet huntem conveneuer ad alin hunten ordinari in communi conventation; tann in fair, quan in diliti, qu filitest ad ununquemque fi habest, fecundum quod decet; 6 hec conveniende et alini sol-prevator per affectifiction. S. Thom. 2.2, quarth. 114.21t. 1. & 2. Thom. 2.2 hunten per affectifiction of first period production of the bestiment confideration for writing and previous and first period for the period pe

ectum , S. Thom. 2. 2, Qu. 59. 21t. 3. Paulse guoß gual hum werks tantummele, & ma preist pur veluntes vocetum in culpam ? aus hac tantum , quad quiffum fecerit per laquelam, & ma quad per sectionnistem facete studuerie , in judicie ste quesculum ? Abb. Joseph. apud Cassian. collat. 16. cap. 18. ( ) Si mm dimiferitis hominibut , nec Pater voetler dimittet volti delita vostra . Matth. 6. 14.

(d) Si offers munus tuum ad altare, & ibi recendats sserie, quia feater tuut habet aliquid adversum te;... vade prius reconciliari. Matth. ç. az. Ad corvivium Angelorum intraturi; contro

nullum hominem odium in corde sensamus. S. Aug. sectn. 2. & sectn. 127. de temp. (c) secramentum piotatis , s sgnum unitatis , s visculum Charitatis I Si non dimittis , tibi et (exenum S. Aug. track. 46. in lo.

(f) Qui edium kabet, it diabelum in fe nutrit . S. Bafil. ferm. 2. de luftit. Monach. Qui edium In corde porter, fecundut diabelus est . S. Aug. ferm. 28. ad Fratr.

(3) Deut gratiat ago nibi , quia non fum ficut ceteri hominum . Luc, 18.11. Ego juffut, enters etceroret . S. Aug. ferm. 36. de Verb. Dom.

(h) Lingua fullex ma amat veritatem Prov. 26. 28, per lingue blandinente decipit. Prov. 25. 25, (l) Perfectle vire Christiane in Charister conflict; S. Thomas. 2. qualt. 184, art. 11. 2, 5 and alias virtutes quodammodo ligat in unitatem Perfectionis. Ibid. & qualt. 486. art. 7, 0 ad. Anna Perfectionis metarde adomnos. Idem Opulo, 63.

(k) Dicentes ; Pax , Pax ; & non erat Pax. Ict. 6. 14. Domine , quis habitabit in tabernaculo due ? . . . . Qui loquitor veritatem in corde fue ; qui mon egit dolen: in lengua fua . Plal. 14. 1.

le in boces, ed anche nel Cuore un amazilimo fiele(a); aluni, che non finno incomo mo fiele(a); aluni, che non finno incomo con el Periona, de cil hanno ticevuto quatche digulto, che non a guisi di certe fiele, che ogni volta s' incontrano patiticono qualche Eschiller. Attenti bene perció aque fio Punto, che è degno di tutta la Voltra Attenzione. Voli frete ingannati in quel Voltro dire; Neu voglis male a quel tale: ma non voe gulto parte na contra de la contra del proceso de la contra del proceso de la contra del contra d

coperto (2).

Gene il veco, leggete la Divina Scrittura, e trovarec, che il non olep pra-lari due Períone per altro fra di lor familiari, conciniariamente in apporta per un fegno manifelto dell' odio. Li l'igliutoll di Giacobbe non potevano dire due buone parole al fuo fratello Giufeppe: e per qual cagione ? Il Sagro Tello Taccenna; perchè lo odivano (c). Lera la parola Affionne al fuo Fratello Ammoue: e da ciò che e n'inferice? lo odiavano (c). Siccome voltenti fi parla con chi d'a di supportante dell' animo, che tirate leggiata, ed impedita la Linqua (c). B'enna tant'altro no fic n'and d'ic paratichiffun è l'espeta, ed impedita la Linqua (c). B'enna tant'altro no fic n'and d'ic paratichiffun è l'espetifica le control del n'animo, che tirate leggiata, ed impedita la Linqua (c). B'enna tant'altro no fic n'and d'ic paratichiffun è l'espetifilma è l'es

rienza? La prima cofa , che fi fa , quando s' incomincia ad odiare alcuno, qual' è l'Ell' è quella, di corucciarfi a folamente udirlo , e vederlo, e negargii si la parola , come il faltuo (r). Regando Voi dunque con animo pertinace la parola , e di lí faltuo a quel tale , come volect darmi ad intendere , che non lo odiate , mentre mi date un fegno ai evidente dell' Odio (g.)?

dell' Odio (g)? 13. Ma questo vostro non volere parlare a quel tale, fapete di più ciò, che importi? Egli è lo stesso, che volere trattarlo da vostro vero nemico, e contra di lui vendicarvi. L' iniquo fentimento ti vede chiaro : pojchè che cofa è questa, che se renisse qui nel voftro Pacie un Turco, un Ebreo, voi non avrelle difficoltà a dire quattro buone parole a questo Turco, quattro buone parole a questo Ebreo; ed abbiate poi, tanta difficoltà a dirle ad un Criftiano, che, per quanto. fia peccatore, può effere, che venga alla Penitenza, e fia per effere voltro Compagno per una beata Eternitá in Paradiso (h)? Questo è un trattarlo da scomunicato, con cui la Chiefa non vuole, che si conversi, nè che si parli (i) : ed é una altresi delle più crude vendette (4). Mirate pertanto, ed esaminate bene voi fteffi, Uditori mici (1), perche non fo, fe la paffione in questo vi lasci avere tutti

(a) Mel, & lac sub lingua ejus . Cant. 4.11, In felle amaritudinis , & obligatione iniquitaivido te es es. Ad. 8.22. Sicus Columbe , que luste sunt lote . Cant. 5.12. Comentes , us Columbe , murmurantes in verdios juis . Rabum. 2.7. Associano cidim labia mendacia. 2700. 10.18.

(b) Est alliqued égemen, fine que me parté extrèse immorferer allus dilettimis e siten illus e de que meme teneurs quis in eix en aminade negatione presentaine figume videre poil cardialli, légis, modi sustem figume videres faluratie, qua et al alique interrogate a liqualis referente. S. Bern. Sen. ferm. 24, in fer. 1. Dom. Quadr.

(c) Oderant eum, nec poterant quidquam ei pacifice loqui . Gen. 37. 41

(d) Perre non est lecuin Abalon ad Amnon nec malum, nec bonum, olerat enim 22. Reg. 12.22. (c) Odium Ameri opponitur . S. Thom. 2. 2. Quefit, 34. art. 3. Turbatus fum, & non fum locutus. Plal. 76. 4.

(f) Quot odio habemut , ne vocem quidem audire , nec vultum corum videre equo animo poffumut .

S. Chrisoft, hom. 66. in Joann.

(g) Est amnia nimico fio negaret verbum, aut qui în ețiu prefenile finper averti faciem, vei fubilerigii, squam estendii căli cordialii, s. Bern. Sen. ferm. A-in Quadraș. Cheritat benițeat. 5. Cor. 13. 4. Pa dicitii: Non necerem inimico mee: țed nife loguamia com es platuando ipfum ploquando cum co, ma estit beniquii. 5. Vinc. Ferr. Ser. 3: Donni Quinquag.

(h) Qui ininizut est, force sic ad pacticentum converteur, us in il la colletti Jerufalten concivit sau est mercatur: O force etiam major esticiatur. S. Aug. hom. 6. ex. 50. Vivoego, dicit Duninut Dun; Note mertem impii, sed ut convertatur impiu a via sua, o Vivott. Exech. 33. 11.

(i) Nec ave dixeritis: Qui enim dicitilli, Ave, communicat operibus ejus malignis. 2. Jo. 2.

(k) Atroctifinat verborum transcendit injurias maligna taciturnitas, Abb. Joseph. apud Cassian.e. collat. 16. cap. 18.

(1) Respiciat unusquisque cor suum, ne teneat edium centra fratrem, S. Aug. Tract. 1. in Epist 1 Jo.

i dovuti riguardi. Io temo affai, che vi sia non é per lo piú che un disetto degno di ve e v' infastidite nell' udirne a dir bene (4) . . ni alla peggio : vi dispracciono le sue fortune, e vi rallegrate nelle sue disgrazie (6) ; vorrefte, che tutti fossero del vostro umore contra di lui ; e mirate di mal'occhio i fuoi amiei, ed i suoi parenti. Non si vede veramente il voltro odio, ma fe ne veggono molti indizi . Quando si vede uscire dal cammino di una Cafa del fumo, fi può credere, che al di dentro vi sia del suoco (c) . Si vede uscire dal voltro Cuore gran fumo, fegno veemente di fuoco, e forse anche d'incendio; voglio dire, di odio , o di imminente vendetta .

14. Mirate peró bene, vi torno dire. Altro é, che talvolta fi ecciti la collera, o fia l'Ira: altro è, che l'Odio . L'incollerirfi in un fubito per qualche ingiuria, che ci venga fatta,

nel vostro Cuore dell' Odio; e quello, che da nia: ma l'odio, che è una sdegnosa passione più occasione alli mici sospetti, si è, perchè di malevolenza, somentata, e nutrita contranelle occorrenze voi di quel tale ne parlate del Proffimo (d), sempre è peccato grave, male, ed avete gusto nell'audirne a dir male, nè si dà il caso, che mai sia lecito (r). Si può odiare il Diavolo , come nemico d' Ide Voi interpretate, e giudicate le sue operazio. dio, e maledetto in eterno da Dio (f): si puó e si deve odiare il peccatore, come peccatore, cioè ndiare l'iniquità, che è nella tale persona; ma non giammai la persona, creata da Dio a sua imagine, e redenta da Gesti Cristo (g): nè può mai quest' odio giustificarfi (h), ne compatirfi, con dire : Che male ? poi (i) ? Laonde non ripeterò mai abbaftanza: Mirate bene a voi (teffi: perché quando vi fosse nel vostro Cuore dell'odio contra una fola persona, io non so, dice Sant' Agostino, con che Coscenza potreste accostarvi a ricevere il Santifimo Sagramento (4) . Quando vi fosse nel vostro cuore dell'odio, a niente vi giovarebbero ne tutte le vostre Orazioni, ne tutte le altre voitre Opere buone (1). Quando vi fosse nel vostro cuore dell' odio,

(a) Odium generat detraffionem, & invidiam , & expellit Christum. S. Aug. ferm 67. ad Fratt. (b) Si gavifus fum ad ruinam ejus , qui me oderat . Job. 31. 29. Si de prosperitate affigitur , & de calamitate fe odientis letatur , conffat , quod non a nat . S. Greg. Lib. 22. Mor. cap. 6. Cum ceciderit inimicus tuus , ne gaudeas , & in ruina ejus non exaltetur cor tuum . Prov. 24.17.

(c) Ante ignem camini vapor , & fumus ignis inaltatur ; ita & ante funguinem maledille , & con-

tumelia . Eccli .: 22. 70.

(d) Quid eff ira ? fervor quidam animi ; fed ira inveterata fit odium . Ira feffuca eff , fed crefcit in trabem . Ira inveterata jam odium dicitur . S. Aug. hom. g. & 42. ex 50. & ferm. 237. de temp. Per continuitatem ira pervenitur ad hoc , quod homo malum Proximi absolute desideret , quod pertinet ad rationem vdii . S. Thom. a. 2. qualt. 34. art. 6.

(c) Tantum habet odium de ratione mali, quantum 'habet amor de ratione boni . . . . & finpliciter accipiendo odium fratris femper est cum peccaro .... Odium est majus peccatum , quam exteriores actus, qui funt în nocumentum Peoximi ; quia per odium deordinatur Voluntas : & fi quid culpa est în exterio-

ribus, totum est ex interiori odio . S. Thom. 2. 2. quelt. 34. art. 3. & 4.

(f) Scriptum est; Odio habebis inimicum tuum, Non inimicos; Jed inimicum, idest, diabolum,

cujut odium Christus non venit folvere , fed adimplere . S. Aug. ferm. 59. de temp.

(g) Licet habere odio peccatum in fratre ; fed ipfam naturam , & gratiam fratris non potett aliquis habere odio fine peccato :... Inimici fecundum bona , que habent a Deo , funt amandi , & fecundum eulpam , qua contra nes inimicitias exercent , funt edio habendi . S. Thomas a. 2. qualt. 34. art. 3. Duo nomina , . Homo , & Pereator , Hominem Deus fecit : peccarorem fe homo fecit . Ama in illo , quod Deut fecit; non quod ille fibi fecit . S. Aug. in Pfal. 200. & hom. 6. ex 50.

(h) Nec excufatur aliquis per hoc quod edit fe edientem , non enim debet homo in alium peccare pro-

pter hoc , quod ille peccavit print in ipfum . S. Thom. 2. a. quelt. 108. art. 1.

(i) Quid mali eff , f odit home inimieum fuum ? Audi , & expavefee: Qui odit fratrem fuum , homicida ett . 1. Jo. 3. 1 g. Nunquid poter dieere : Quid ad me , & honicida fin ? Dum odiffi, prius te, quem illum occidifit . S. Aug. hom. 42. ex 50. & ferm. 217. de temp.

(k) Qui feit , fe vel unum hominem odio habere , nefcio fe ad altare Domini fecurus poffie accedere ; clamat enim B. Joannes ; qui fratrem fuum non diligit , manet in morte . 1. Jo. 3. 14. Sub hoc toni-

Truo quis non terretur? S. Aug. fer. 1. de Temp.

(1) Nihil proficit oratio illius, in cujus pettore verfatur edium. S. Aug. Lib. de Rect. Cath. Conv. . Dui

non fo, dice San Girolamo, come la passereste nel Tribunale d' Iddio : imperocché se per bocca di San Paolo (a), comanda lo Spirito mente tra noi . ed i nostri Amici? Signori Santo, che non si lasci tramontare il Sole, fenza che fiafi acquetata ogni nostra collera ; che sarà nel Divino Giudizio di chi avrà mantenuto rabbie., ed avversioni contra'l suo · li; ed a seguire il di loro Esempio, che mer-Proffimo, non per un giorno, ma per meli, cede ne potressimo sperare nell'Eternitá (f)? e forse anche per anni (b. ?:

15. Ma diamo , che quest' odio non vi fia: e nel vottro cuore vi fia anzi più tofto l' Amore .. Voi dovete sapere , che amare il Proffimo folamente col Cuore non. è sempre per un buon Criftiano abbastanza ; ed è necessario. ancora nelle occasioni dare di questo Amore i proprje estrinsechie segni (c) . La ragione si è, perchè il fine della Carità, che Gesù Cristo comanda, principalmente egli è questa,. di unirci , e collegarci talmente infieme gli una fanta unione tra i membri della sua Chiescersi da una sola Benevolenza interna, che re violenza a noi stessi (4). Nell'Amore, che

atti esterni di scambievolmente salutarsi , e parlarsi : e necessarj tra chi ? Forse che sola. no, dice. Cristo (e) . Il salutare, parlare, e fare buona ciera agli amici, è un ufficio di Civiltà , che fi co'tuma ancora dagl' Infedeficcome noi Criftiani abbiamo un obbligazione particolare di amare anche i nostri Nemici : (g) così siamo ancora strettamente obbligati a dare ad esti li segni esterni del nostro Amore : ed è ció di necessità per salvarsi (h).

16. Mi si dica quel, che si vuole, sia cosa ardua, e dura il doversi mirare di buon occhio, ed accogliere con affabile cordialità, chi ci ha offesi . Io a tutto rispondo , che questo è il Debito del Cristiano; e qui è, in che consiste il merito della · Virtú (i) .. Al Cristiauni cogli altri, che apparisca, e si conosca, no è stata promessa nel Battesimo la Vita eterna del Paradilo; e per l'acquilto del Paradifa (d): e non può giá questa unione cono- fo ha detto Nostro Signore, che dobbiamo fasia occulta. Sono dunque necessari ancora gli, si ha per gli Amici, di rado é, che vi entri

Qui vel contra unum hominem odium tenet , quidquid Deo in bonis operibus obtulerit perdet totum . Idem

(a) Sol non occidat fuper iracundiam vestram. Ephel. 4. 26. Esto confentien: adversario tuo cito, dun es in via cum eo, ne forte tradat te adversarius judici &c. Matth. 5. 25. Quia nullum tempus vacuum affectu placabilitatis Dominus effe permittit , cito in vita nostra via reconciliari nos adversurio pracepit , nein mortis tempus , non inita pace , transeamus . S. Hilar: can: 4. in Matth.

(b) Quid agemus in die judicii, fratres, super quorum iram, non unius diei, sed annorum sol te-#is occubutt ? S. Hieron, epist. 36. Non debuit occidere fol super iracundiam vestram , & multi soles

ecciderunt . S. Aug. hom. 42: ex so.

(C) Hunc amorem reprasentant figna Amicitia, qua quis exterius offendit in verbis, vel factis. S. Thom. 2: 2: queft. 114. art. 1. Pax debet effe in corde , & offendi in ore , loquendo , falutando , S. Vince Ferr. ferm. 1. Dom. 15: poft: Trinit ..

(d) In hoc cognoscent omnes, quia discipuli mei estis. Jo. 13: 35. Ut sint unum, sicut & nos unum Sumus; G cognofiat Mundus. Jo. 17, 22. Omnem mansuetudinem offendentes ad omnes homines. Tit. 3. 2..

(c) Si falutaveritis fratres vestros tantum, quid amplius facitis? Nonne & Ethnici hoc faciunt? Matth- 5. 47.

(f) Si diligitis eos, qui vos diligunt, quam mercedem habebitis? Nonne & publicani hoc faciunt?

Matth. 5. 45. Quam mercedem habebitis , scilicet in Coelo? Nullam . Gloff. interlin. ibid...

(g) Nonne & Publicani hoc faciunt ? Vult autem Dominus discipulos suos etiam hoc facere, & lon. ge amplius : idest, ut non folum amicos, verum etiam inimicos diligant . S. Aug in Pial. 108. Si Ethnici erga dilectores suos , natura duce , norunt esse benefici ; quanto magis vos , quibus , ut gradus professionis eximior , ita cura necesse est sit veritatis uberior , latiori sinu dilectionis ampletti debetis & non amantes ? nam diligere inimicos Deus pracepit . Idem fer: 59. de Temp. .

(h) Quaritur, an omnes teneantur ad figna dilectionis inimicis exhibenda ? & videtur, quod fic 2 quia Christus ait ;: Si falutaveritis fratres vestros tantum &c. ubi velle videtur , quod hoc non sufficit ad

falutem. S. Bern. Sen. ferm. 24. in Quadrag. .

(i) Si magnus labor est diligere inimicos , magnum erit premium in futuro. D. Aug. tract. de Rectit. Cathol. Convers.

(k) Regnum coelorum vim patitur, & violenti rapiunt illud . Matth. 18.

é di gran merito, perchè è cola facile al genio. Ma nell'amare i Nemici, non avendofi altro motivo, che l' Amor d' Iddio, certo è essere questo tanto più per noi meritorio, quanto è più per noi malagevole (a). Stiamo però ful Punto . Dio così vuole, che i Nemici si amino: ed interprete della Divina Volontá Santa Chiefa cosi ha ordinato ne' fagrofanti Concilj (b); fulminando ancor la Comunica contro coloro, che riculano di venire ad una Pace, e ricoaciliazione esterna co' fuoi Nemici

17. Vi é perció tra di Voi, chi non voglia dare quelti fegni di Pace, e di Carità? Io non vi fo dir altro, fe non che chiamate a confulta la Ragione, e la Fede; e sate quello, vi torna conto. Gesti Crifto fi protesta nel suo Santo Evangelio, che Dio procederà con Voi, come Voi procedete con gli altri. (e) Se Voi pordonerete le ingiurie fattefi a Voi , anche Iddio vi perdonerá le ingiurie assai più gravi, che si sono da Voi fatte a Lui (d) : e Sant' Agostino vi sa fanere, che per ottenere il perdono de'Vostri peccati, non vi é mezzo piú ficuro di questo,

l' Amor d' Iddio : e quando pur v'entri , non che è perdonare a chi v'ha offeli (e) . Se amerete chi vi (e del male; anche Dio amerá Vois e tanto più farete ficuri di effere amati da Dio, quanto più per Amor d' Iddio amerete i Voltri nemici (f). Se darete con Misericordia la Pace, anche Dio avrá Mifericordia di Voi; e farete in questa, e nell'altra Vita Beati (g) . Ecco per una parte i voltri vantaggi . Ma fe non volete perdonare, nè anche Dio perdonerá a Voi, e rivocherá ancora ogni altro perdono, che vi avrá conceduto per il passato (h). Se Voi non volcte mirare di buon occhio quel Vostro Prossimo; se non volete parlargli; se volete trattare con lui da nemico, e volete di lui vendicarvi; nè anche Iddio mirerá piú di buon' occhie Voi; nè più parlerá al Vostro Cuore, e si diporterá con Voi da nemico; e sará contra di Voi le sue vendette (i) . Ecco per l'altra i Vostri danni. Dite ora: Vi torna conto , incontrare la difgrazia, l'inimicizia, e l' ira d'Iddio, per soddisfare la Paffionaccia dell' Odio? nell' Odio, e nella Vendetta, che prò, e che gusto ne avete (4), cosi che non fia fempre maggiore incomparabilmente il discapito, sino a per-

(a) Dilectionis amici poteff effe alia ratio , quam Deus ; fed dilectionis inimici folus Deus eff ratio . Presupposito autem, qued merque diligatur propter Deum, fortier offenditur effe Dei dilectio, que animum hominis usque ad dilectionem inimicorum extendit : tanto fortior , quanto propter ipsam difficiliera implemut . D. Thom. 2. 2. queft.27. art. 7.

(b) Oblationes diffidentium fratrum neque in facrario, neque in gazophilacio recipiantur . Concil. Carth. IV. can. 93 Arceantur a facra Communione , donec reconciliati fuerint . Concil. Tolet. XI. can. 4. Presbyteri antequam celebrent , interrogent , fe adfint aliqui diftordantet , qui Inter fe litem im-L'acabilem habeant , & reconcilientur . Quod fi noluerint pacem suscipere , ab Ecclesia rejiciantur .

Conc. Nannet, Can. 1.

(c) Eadem quippe mensura , que mensi sueritiz remittetur vobit . Luc. 6. 38. (d) Dimittite , & dimittemini . Luc. 6. 36. Dimittite , & quid habetis adverfus aliquem , ut & Pater veffer , qui in coelis ett , dimittat vobis peccata veffra . Marc. 11. 25. Quare non dimittis parum , ut tibi dimittatur totum? D.Aug. tract. de rect. Cath, Conversat.

(c) Vos autem ad dilectionem inimicorum admoneo, quia ad fanandum peccatorum vulnera, nullum

R medicamentum utiliut cognosco . D. Aug. Tract. de Rectit. Cathol. Conversat-

(f) Si quis formonem meum fervabit , Pater meus diliget eun . Jo. 14. 23. Ille fecurus amat , qui propter Deum illum amat , a quo intelligit fe non amari . D.Greg. hom. 38. in Evang-

(g) Beati mifericordes , quoniam ipf Mifericordiam confequentur . Beati Pacifici , quoniam filii Del wecabuntur . Matth. 5. 7. 9. Nulla eff major Mifericordia , quam offendenti dimittere . D Thom. Opuic.4. de decem Præcep, cap.8.

(h) Si vot non dimiferitis , nec Pater veffer , qui in coelit eff , dimittet vobit peccata veifra . Matc. 11. 26. Si non dimiferit , revocabo te , & quidquid tibi dimiferam , replicabo . D. Aug. fcrm. 15. de Verb. Dom.

(i) Qui vindicari vult , a Domino inveniet vindiceam , & peccata illius fervant fervabit . Eccli,

(k) Quam mercedem ex odio tue recipit , nifi anima tenebrat , & confusa mentit horrerem ? Ubicumque fueris , tecum habet hottem inclufum . S. August, Scrm. 83. de Temp. Quid est vindicari , nis male aliene pafci ? Idem hom. 40, ex 50,

dere la qualité di Cristiani (a) ?

#### Secondo Punto .

18. Mi pare di vedervi confusi dire così tra Voi fleffi : Qualche differenza v' ha pur da effere tra l'Amico, ed il Nemico. E come può quelto accordarsi con il giá detto? Ma vi rifpondo : Tutto ció, che fi è detto, è ben detto: ed essendo l' Evangelio una Legge bensì di Clemenza, ma ancora di Prudenza (6), attenti bene alla Regola di Prudenza, che vi serva a praticamente dirigervi. Tre cose comanda a noi Gesti Critto. La prima é di amare i nostri Nemici; cosí che sia rimosso dall'animo nostro ogni odio (c); e siamo pronti a rimoftrar loro il nostro Amore, qualor bifogna (d). La seconda è di beneficare li stessi nostri nemici a luogo, e tempo (e); così che fiamo disposti, quanto si puó, nelle vere necessitá a sovvenirli (f). La terza, di pregare poi anche per loro, acciocche vivano da buoni Criftiani, e si falvino (g) : Del rimanente Tom. VII.

non ci ha Crifto obbligati ad un' Attore confidente di andare, nè a cercare la loro converfazione, nè a comunicar loro i nostri interessi, nè a fidarci in tutto de' lor Consigli; che anzi in questo necessaria è la Prodessa; apper usare cautela, e circospezione (h).

19. Due torii perciò di Benevolcaza noi dobbiamo diffinguere : Una, che è Benevolenza speciale; l'altra, che è Benevolenza comune . La speciale è come quella di un buon' Amico coll' altro Amico, e consiste nella frequenza delle vifite, nell'affidua compagnia, nella famigliarità, e conf renza de' loro affari : e quelta non ci è comandata (i) . La Benevolenza comune é quella, che tuole praticarli comunemente da tutte le Perione di simile qualità nella Civile lor Società, come da' Parenti co' Parenti, da' Cittadus co' Cittadini, e da' Vicini, o Conofcenti di una medefima Patria, e di una medefima condizione: e questa Benevolenza comune , la quale si dá a conoscere negli ettrinsechi segni di parlarfi, e di salutarfi, certo è, che è di

(a) Qui dicit , fe in luce offe , & featron faum dedit, in tenebris off, & in tenebris ambulat , & nekit you vadat . . . Jo. 2. 11. Recedit a Christo , qui fe dicit : So. 8. 12. Ego fum lyx Mundi . S. Aug-Serm. 83. de Temp.

(b) Lex Clementia in lingua ejus . Prov. 31. 26. & ex ore ejus Prudentia . Prov. 2. 6.

(c) Ut erga inhinice ditectionent habenma ad evitationen edit : D. Tom. 1. 2. Queet. 108. art. 1. Add hane Verfeldionen, 9 que perinte ad interioren menti dispositionen fyeu af removience usiviliste inclinationi in contrarium Charitani , omnet tenemur . Idem 1. 2. Queett. 84. art. 2. & Queett. Disput. de Charit. art. 1. .

(d) Non est de necessitate Charitatis absolute, ut in speciali quis moveatur motu dilestionis ad inimicum. Est tamem de necessitate quod habeas animum paratum ad hoc, quod in singulari inimicum dili-

geret A necefitas occurreret . D. Thom. 2. a. Qualt. ag. art. 8.

(c) Benefacite his squi elerunt vas Matth. 5, 44. Si efurierit inimicus tuus çiba illum . Prov. 15, 21. Si occurreris bovi inimici sui , aus afino erranti , reduc ad eum . Si videris afinum odientis te, jacete fub once , non pertendibis , fel fubbevain cum oo. Exod. 13: 4.

(5) Que dicit Dominus de vera dilectione inimicerum, (Matth. 5.) se referatur ad preparationem animi , sunt en exclutare triluis i sur fellicet homo se paratus bendecere inimicis, cum necessitas hor requirer. Sed ut aliqui inimicis hoc exhibear prompe in actu, ubi specilis necessitas non occurris, persinte das

confilia . D. Thom. 1 1. Quelt. 108. art. 4.

(2) Grate pro perfoquentism vas, ére calumniantism vas. Matth. 5, 44. Tenemus pro inimicie orare, min in pétalis, fed in cennuais, felicier enn excludendo es ado artenisism antirie communism. D. Thorn. Lib. 3, ad Hannibal, dill. 30, Quett. un. art. 1. Grate pro inimicit westrit, su Deas corum malitiam, gas vasti niniciatur q. secidar. D. Aug. hom 6. cs. 50.

(h) Super inimicos mem prudentem me secisti mandato tuo. Pfal. 118. 98. Non credat inimico tuo en esta eternum: & custodi 12 ab illo. Non statues illum penes te : & non sedeat ad dexteram tuam, ne in

novissimo agnostas verba mea . Eccli 12. 10.

(i) Signa diletlionit , que qui exhibet particulariter aliquibut perfont, inimicit exhibere non est do necosinete fatut. 1D. Thom. 2.2. Quett. 25. 21. 9. non est m p habet hone vodem mode familiariter ad extraces, ostendent eix son a tractica amicitia, sicut ad est, qui sun sibi speciali amicitia juncti i ldcm. 2.2. Quett. 114. 21. 1.

precetto (a) . Onde se alcuno di Voi era solito nelle occasions di falutare il tale, e parlargli, prima di effere offeso, è obbligato anche di poi ad usargli quette medesime dimoltrazioni, le quali non fono fegai speciali, ma comuni di Caritá (6) : ed è allora maggiormente obbligato, quando che dal negare la parola, ed il faluto, ne feguirebbe lo fcandalo di mal'esempio a chi sa, e vede, ed offerva quel mancamento di carità, che puzza di odio, di livore, e vendetta (c).

20. Vuole San Paolo, che ogni Criftiano fi aftenga non fo amente da quello, che in fe stesso è male, ma da quello ancora, che senza temeritá puó effere giudicato, e creduto male dugli altri (4) . Per lo che quella deve effere la Voitra norma. Se quel tale, che vi ha offeso, è Vostro Parente, sicte obbligati diportarvi con lui, come con gli altri Parenti della medefima attinenza : s'egli è Voftro conoscente, o vicino, obbligati a diportarvi con lui, come fate con gli altri conoscenti, e vicini della vostra condizione, ed andate così discorrendo : altrimente il volere trattarlo con differenza da quello, che fate con gli aliri, ed escluderlo affatto da Voi, è un mancare al Dovere della fraterna Caritá, ed

un dare manifelto fegno di odiarlo; il che ordinariamente non fi puó far fenza fcandalo (e) . Ed à qui d' avvertirsi , che essendo noi obbligati ad aver più di Amore verso di quelli , che sono a noi più strettamente congiunti (f), è anche d'aversi con questi più di riguardo nel portamento efferiore (g) : imperocché quanto è più stretta la Parentela nel grado, tanto l'ommissione della Carità farebbe più fcandalofa . Padri , e Figliuoli ; Fratelli, e Fratelli; Zii, e Nipoti; Cognati, e Cornati, negarii la parola, ed il faluto (h)! Quest' è uno scandalo; ed è lo scandalo tanto più grave, quanto la Confanguinità, o l' Affinità vi è pin ttretta .

21. Che dite ? . . . Uno mi par di udire , che dica: Per questa volta a colui perdono ; e fono contento ancora di parlargli : ma io non voglio effere il primo ; perchè Egli se ne vantarebbe, quasi che io di lui ne abbia avuto di grazia. Ma che sentimenti sono questi? Primieramente che vuol dire : Per questa volta io perdono? Dunque un'altra volta vorrete non perdonare, ma vendicarvi ? Quando San Pietro domando a Crifto, quante volte aveffe da perdonare, cercando, s' era abbaftanza aver pazienza fino alla fettima (i); Crifto

(a) Signa Charitatis , que exhibentur Proximis in communi , etiam inimicis exhibera est de necessitate. pracepti : Si enim non exhiberentur inimicis , hoc pertineret al livorem vindicia contra id quod dicitur ; Levit. 18. 19. Non queres ultienem, & non eris memor injuria civium tuorum. D. Thom. 2. 2. Quaft. 25. art. 9.

(b) Negare ho aini signa familiaritatis , quando necessitas expeteret , esset vindicha , vel etiam quando vemam peteret; vel quando Ille, qui hostis habetur, se non simulate ad familiarita em ingereret; quia tune diligit, & inter amicos reputandus est. Sed quod aliquis fe ultro ad familiaritatem inimico ingerat , hos perfectionis eff . D. Thom. in 3. dift. 30. Qualt. 1. art. 2.

(c) Its , que fine peccato omitti poffiant , pro scandalo vitando institendum est : unde Dominus eis , qui fi andali dant materiam , Ve , inquit Matth. 18. 7 homini illi , per quem feandalum venit . Inno-

cent. III in c. 2, de novi oper, nunc.

(d) Ab omni specie mala abstinete vor . 1. The fial. 5. 22. Scandalum affivum semper est peccatum in eo , qui scandalizat ; quia vel lpsum opus , quod facit , est peccatum , vel etiams habeat speciem peccati , dimittendum eft semper propter Proximi Charitatem , & sic qui non dimittit , contra Charitarem agir . D. Thom. 2. 2. Quaft. 43. art. 2. , & 4.

(c) Ne avertas faciem a Proximo suo . Eccli. 41. 26. Non debet aliquis facere , quod fibi libuerit , f habeat aliquam freciem mali . D. Thom. 2. 2. Quatt. 43. att. 4. Si ex caufa rationabili negat vertum, debet varionem, & intentionem in uentibus fignificare propter vitationem fandali; fi bono modo

facere potest . D Bern. Sen. ferm. 24. in Quadrag-

(1) Lid funt nobis magis conjuncti , funt ex Charitate magis diligendi : sic magis debemus diligere confanguineos propter conjunctionem natura . Singulis propria , & congruentia funt exibenda . D. Tho. 2. 2. Quæit. 26 art. 8. & o. (g) His porifimum confulendum eff , qui conffrictius ribi jurguntur , D.Aug. Lib. 1. Dodr. Christ.

cap. 28.

(h) Honora Patrem . Luc. 18. 20. Primus gradu: iffe Pietatis eff . Honora objequits , ut abstineas a contumeliis; quia ne vultu quidem ladenda Pietas et Parentum . D. Ambr. Lib. 8. in Luc. (i) Domine , quoties peccabit in me frater meus , & dimittam ei ? Ufque ferties ? Matth. 18. 21.

rispose, doversi perdonare anche l'ingiuria fettantelima fettima (a): e non giá dir volendo, che fosse lecito il vendicarsi dell' ingiuria fettantesima ottava : ma come spiega il Santo Padre Agostino (b), che taute volte debbasi perdonare, senza numero, e senza termini, quante fiali stato offeso. Siccome Voi pregate ogni giorno il Signore nel Pater netter . che vi perdoni, non fette, o otto de' Voftri peccati: ma che vi dia il perdono generalmente di tutti: Dimitte nobis debita nostra : cosi Voi ancora dovete effer disposti a perdonare per amor d' Iddio, quante officie possono esservi fatte (c): confidando, e pregando, che tanto il Signor Iddio vi ajuti con la fira Grazia (d): e non è questa Caritá di Consiglio, ma di Precetto (e) .

22. Quanto al dire, che non volete effere il primo a falutare, e parlare; cosí mi pare, che a dir più chiaro, vorreste dire di non vo-

lere umiliarvi (f) : Ed oh quanto è vero , che non fi può vivere in Carità, ove non s'abbia Umilta (g) ! Ma io uon voglio firingervi più di quello, che la Divina Legge vi firinga. L' Evangelio non è in favore di chi offende, ma di chi retta offeso : e certo é che chi è ftato il primo ad offendere, deve ancora effere il primo a dare una onesta foddisfazione (h) . Tuttavia di spesso accade , che le offele fono (cambievoli; ma quelle che si ricevono, si stimano gravi, e nella memeria si ftampano; quelle , che fi fanno agli altri, fi ten cono per leggiere, e fi ferivono la arta (i): e da qui è, che ne nasce poi la durezza nel concordarfi; e uon di rado succede, che nell' atto istelso di farst il pacifico aggiu tamento, ed abboccamento, s' inaspri ca p untosto, in vece di medicarfi, la piaga; a cagione o del mal garbo, che vi si usa, o di qualche improprio termine, che vi s'interifce (+). Ac-

(3) Dicit ill! Jofan: Non dies sist utus fepten; fed utjut feptengies fepten: Matth. 18.22.
(3) Diccourie Ippongies affici ? igsafee. Si centie ? igsafee? et sied dienn! Titter quette, govite, governe quette, governe politic sied. Plate Desirum audi in Appellation politic sied. Ippellation and in Appellation politic sied. Ippellation sied. Ippellatio

committuntur , parasi smus igrosere . D. Aug. (et. 15. de Verb. Dom. (c) Quetidie petimus dimitit nobis debita nostra : se ergo & nos dimittanus . D. August. ibidem . (d) Oremus\_ut precepta quue Deus imposit jubendo, impleri faciat adjuvando . D. Aug. in Pial.

118. Con. 17.

(c) Dominus loquitur Petro de peccato in sum commisso, quod est semper dimitrentam, ut fratri redenni parcutur. Non ustem intelligium de peccato in Proximum, yel in Drum commisso, quod mor est norsit asticiti dimittere. D. Thoma. 2. 2 quelle 11. act. 4.

(f) Veniam pete ab eo, quem espendisti. Respondet; non me humiliabs. D. Aug. term. 16. de Verb. Dom. Veremur sape a Proximis despici, dedigmamur injurias telerare. Si contingat jurgium eum Proximo, erubsfeimus priores satisfacere. Cer quippe carnale, dum huju vita gloriam quert:, humilitani.

tem refpuit . D. Greg. hom, 21. in Evang.

(3) Inter superbos semper jurgia fure. Prov. 13. 10. Imposibile est aliquem, Hemilitare abjesta, posse Charitatem nisu quolibet retinere. Venerab. Petr. Cluniac, Epist. ad D. Bern. & est Epist.

219. inter opera D. Bern.

(h) fer injurian depleiture Freedman: illi entem, qui pomient de injuris fallis, d'benfleeum en métigelie, de benulieure se voutane perteu, magai product es, qui se favoilieur D. Thom. 1: 2. Quell. 47, 21.4. Mini feiture, s'à pecché in frares par, d'autor decrée, Dimite mini 1: 4. Mini feiture, d'autorité de la dimitate de l'archique de hamilieure. 1554 adment s'élèment de la dimitate d'archique de la dimitate. 1554 adment s'élèment de la dimitate d'archique de la dimitate d'archique de la dimitate de la dimitate d'archique de la dimitate d'archique de la dimitate de la

(i) Injuria illata nimit manet in memoria hominis. D. Thom. 1. 2. Quell. 158. 211. 5. Vir. allicui nimit perve videntur injurie fili illate. Bish Quart. 157. 211. 2. Alter alterius culpam cito intelligit. Juma autem dificili zi eaufa alterius tranquillum habet cor, in fia vero urbatum. D.Chty.

folt. hom. 45. Oper. imperf.

(h) Hummer facile, fing ad irregandas injurias, et dificiles ad concentiam requirendam. D. Augstem. 6. de Verb. Dom. Sundam ununes in verba leminatis emitruse, at une planu non mitigente coerprism fuseris incendium, fed illud magis facient emflagrare. Abb. Joseph apud Cassen. Collat. 16. 279. 21.

cade ancora alle volte, che l'Offenfore volentieri tarebbe il primo a falusare, parlare, e umiliarfi ; ma fi ritiene per tema, che l'Offeso nou corrisponda, o si provochi anzi allo ídegno: ed allorchè da lui non deriva, che non adempifca li (uoi doveri, cifendo pronto, non v' ha dubbio, ch'Egli è ficuro in Coscienza (a) . Ma per ogni caso, Fedeli miei, farcte Voi si poca stima de' Consigli di Gesù Cristo, che non vogliate in grazia loro sar nulla? Dire di non voler fare per Amor di Iddio fe non quello, a che ficte di Precetto obbligati, vi pare che sia un parlare da buon Criftiano? Ma fe anche il Signor Iddio così trattaffe con Voi , che farebbe a quest' ora di Voi? E' egli obbligato a perdonarvi i voltri peccati? a mantenervi la vita, e la fanità, a confervarvi i frutti della Campagna, ed a concedervi tante Grazie per il corpo, e per l'Anima, quante tuttor vi concede (b)? Quante volte il Signor Iddio è stato offeso da Voi; e pure Egli è anche il primo, che viene a

cercarvi, ed offerir i il perdono (c)? 22. Non piu dunque tanti vani, ed umani rifpetti . Dove fi tratta, della Frateria Carità, non fi dia luogo a cavilli, e puntigli (d) : e s' abbia non per difonore, ma per onore, e gloria, l'effere il primo (e) . A parlar giufto fapete, chi ha da essere il primo? Quello, che è più huon Criftiano, che ha più di amore a Gesú Crifto; più di amore all' Anima propria, ed ha più caro falvarla (f) . Sì quefto ha da essere il primo (g), fenza dare afcolto ne al Mondo, che non fa dare configli, fe non di orgoglio, e di vanitá; nè al Demonio, tanto nemico della Carità (h), e tanto amico degli Odj. La Carità è di fomma necessitá per la Vostra eserna salute : ed é sempre meglio fare qualche cofa di più del Precetto, che far di meno. Il nostro Dio è il Dio della Pace, non giammai della diffenfione (i) : ed il Paradiso non è, che una visione di pace (4); fabbricato ggnifa di una Citrá, che ha da per tutto ne' filoi confini la pace:

(a) Tu qui dixiffi fratri tue: Dimitte mili , quod peccavi în te: fi vera humilitate , non ficia Charitare dixiti; sed ille notuit tibi dimittere, noli ese solicitus, & in co, quod non impetrasti a fratre tuo , securus esto de Domino tno . . . . Si tu vi: concordare cum fratre tuo , & ille non vult ; dic Deo fecurus : Dimitte nobis debita nostra . D. Aug. hom. 40. ex 50-

b) Justificati gratis per Gratiam . Rom. 3. 24, aliquin Gratia jam non effet Gratia . Rom. 11. 6. Dona Illius , si potes , respice . Quidquid es , vel habes , non tibi debitum est , sed Baneficium ejus .

D. Aug. Lib. Medit. cap. 3. & 4.

(c) Cum adhuc infirmi efemus . . . . peccatores . . . inimici . Rom. 5 . 6. Deus prior dilexit nos . 1. Jo. 4. 19. Venit Filius hominis quarere , & falvum facere , quod perierat . Luc. 19. 10. Dilexit nos Deus : cogitemus , quales dilexecit . D. Aug. Serm. 243. de temp. Liter nos , & Deum discordiam peccando fecinius : & tamen ad nos Deus Legatos mitrit , ut no ipft , qui peccavimus , ad pacem Dei rogati ventamus . 2. Cot. 5. 20. Erubeftat ergo humana Superbia , # Proximo non fatt factat prior . D. Greg. hom. 32. in Evang.

(d) Nihil per contentionem , neque per inanem gloriam ; sed in humilisate superiores sibi invicem arbi-

trantes; non que fua funt finguli confiderantes, fed que altorum. Philipp. 2. 3.

(c) Omnes honorate : fraternitatem diligite . 1. Pett. 2. 17. Charitate fraternitatis invicem diligen-

ees ; honore invicem pravenientes . Rom. 12. 10.

- (f) Qui cum fratre habes discordiam , & invenisti , quad non eu in ewn peccasti , sed ille in te ; & non vult veniam postulare, debent esse aliqui Pacifici, qui illum objurgent, ut veniam petat, tu tantum prior esto ex toto corde dimittere . Si paratus es dimittere , jam dimissifi . D. Aug. hom. 40. ex 50. Si trahis eum , qui te offendit , ad dil efficiem Sonicate tua , tu vincis . Si alius trahit te ad odium , tu perdis Noli vinci a male . Rom. 12, 21. Sed vince in bono malum . D. Thom. Opulc. 4.
- cap. 8. (g) Veraciter se qui jue probet , si non de nomine Christi erubescat . . . . Plerumque i se homo , que trafeitur , difeordanti fibi reconciliari apporit , fed ire ad futisficiendum prior erubefeit . Penfenus falta veritatis , ut videamus , que jaccant notire pravitatis actiones . D Greg. hom. 32. in Evang.
- (h) Petat veniam, qui fecit injuriam: det veniam, qui accepit injurian, ut non possideamur a Satana, cujus triumphus est di siensso Christianorum. D. Aug. setm. 74 de Divers. Cum dis qui oderunt pacem , eram pacificus . Pialm. 129. 6.

(1) Charitatem factamini .... Non enim est diffensionis Deut , fed Pacis .. 1. Cot. 14. 1. 33.

(k) Coeleitis urbs Jerufalem , beata Pacis vifio . Hymn, in Off. Dedic. Eccle.

(a) e da che parte potrà entrare in quella del Giudice ; così onesto deve anche dirsi il Beata sempiterna felicità, chi non vuole vivere in pace (6) ? E' terribile questo pensiero per coloro, che fono si difficili a riconciliarfi . (e) Ma voi fate oggi, miei Dilessissimi, questo sodo proponimento di voler sempre bene per Amor d' Iddio a chiunque vi fa del male : e fe non potete far altro, pregate il Signore per tutti quelli, che in qualunque maniera vi hanno offeso (d) . Cosí voi metterese l'Anima vottra al ficuro, e goderete nel vostro cuore quella vera pace, che é dello Spirito Santo, in vita, in morte, e nell' Eternisa. Una gran limofina è questa, perdonar di cuore l'offefe (e).

#### SECONDA PARTE.

24. S Ono occasioni d'Inimicizie le Liti(/): e stimo opportuna la congiuntura, per dare intorno a queste qualche avvertenza a rettamente procedere si nel Foro Civile : come anche nel Criminale. Il ligigare in fe stelso è lecito: e siccome è onesto l'Ufficio ricorío ad implorare ne' casi dubbi le di lui decisioni (g) . Ma stando alla pratica vi è nelle Liti assai di pericolo per la Coscienza: e fe non tutte fouo da condanuarfi, non devono già nè anche tutte approvarii. Per non errare è neceffaria una grande causels; ed ha da effere quelta la principale, che fi accordi con la Caritá la Giuffizia . Nel cercarfi la Giuftizia, per avere non più che il fatto fuo; e cercarla in modo, che non resti pregiudicata la Pace, e la Carità : farebbe una indiferezione il voler porre ferupoli (h); poiché talora può anzi farii con meriso; così richiedendo le circoftanze (i) . Ma cercare la Giuffizia , e nell' atto di cercarla per un bene temporale. perdere un Bene si grande, com'è la Pace. la Carità? Quello non fi pun dire mai, che fia lecito; si perché non puó effere cofa giusta quella, per cui si offende la Carisà (+) : come anche perche la Carità veramente fi offende nell'amarti più la roba, che il Proffimo (/) .

25. A que-

(a) Qui posuit sines tuos Pacem . Pfal. 147. 2. Jerusalem illa coelestia muros habet de Pace constructor . S. Aug. ferm. 168. de Temp.

(b) Qui talem Pacem , & Charitatem non habet , ut omnes homines diligat , ficut precepit Christus, ex omni parte illas coelestis Jerufalem portas claufas inveniet . S. Aug. ferm. 168. de Temp.

(c) Cum grandi tremore, Fratres Chariffimi, considerare debemut, quod Spiritus Santius terribiliter dixit ! Qui posuit fines tuos Pacem ; & cavere , ne illas portas contra nos claudamus , ut nullus nobissit aditus, per quam intrare possinus. Idem ibidem .

(d) Ora, ut occidat Deut inimicitiat, & falvet fratrem .... Ont pro illo, qui peccavit in to, ut veniam petat ; quia fcis ei nocere , fi non petat . S. Aug. hom. 40. ex 50. Quid aliud pro inimicis orandum eit, nifi ut det illis Deus Poenitentiam , & refipifcant a laqueis diaboli , a quo wintit tenentur ? Idem ferm. 19. de Temp.

(c) Due sunt electrosyne, una cordis, alia pecunie, Electrosyna cordis est, ei dimittere, a quo lesus es . Pecuniam potett sieri, ut aliquando non hacas, ut inimicis tuis indulgeas , nunquam te poteris excusare; de thesauro enim cordis tui potes proferre, quod tribuas: & pro eleenosyna cordis quis vel umbram excufationis poterit in die judicii pratendere ! S. Aug. hom. 6. ex 10.

(f) Occasiones luigandi funt inimicitiarum materia, Gillebert. Abb. in Trad. Afcet tr. 4. In-

ter opera S. Bern. tom. 3.

(g) Judicia secundum se non sunt illicita , sicut nec liter ; quia se peccatum est judicium habere , videtur fequi , quod etiam peccatum fit Judices conflituere ; cum hoc fit occasionem dare judicium habentibut : cum tamen dicatur , Deut. 1, 16. Audite illor , & quod juitum eit , judicate , quia judie eium Dei eff . S. Thom. in Expos. Epist. 1. Cor. 6. Lect. 2.

(h) Peccat , qui exigit ultra debitum ; non peccat , qui exigit debitum . S. Aug. Lib. 19. contra Fault. cap. 24. Mifericordia, & veritas obviaverunt fibi. Justitia, & Pax oftulata funt. Plal. 84. 11. (i) Cum co, qui reddere non vult pecuniam debitam, si modeste, ac leniter omni modo aliquis egerit, ut fibi restituatur, ad hoc ut hominem corrigat, cui perniciofum est habere, quod reddat, & non

reddere; non folum non peccabit; fed etiam plurimum illi proderit . S. Aug. loc. cit.

(k) Ubi Charitas non est , Justitia effe non poteit . S. Aug. lib. 2. de term. Dom. in Mon, cap. 5. Vera Virtus non eft , cum nec Pietas fine Justitia , nec fine Pietate fervatur Justitia ; que feparate ab invicem dilabuntur . S. Thom. in Cate. Matth. 1. 19.

(1) Judicium est illicitum omnibus , primo ex cupiditate , & avaritia: secundo cum detrimento Pa-

25. A questa massima di eterna Veritá attenti bene, o Criftiani . Non fi può muovere fenza peccato una Lite, quando non fi puó talmente sostenere il vostro Diritto in Giudizio, che non fi distrugga nel vostro Cuore la Carità . Si offende la Carità nell' ordire liti, e venire ad esecuzioni contra de Poveri, ai quali fi porrebbe o con Mifericordia condonare il debito (a) , o con Pazienza concedere tempo, finche frano in cafo di poffibilità (b) . Si offende la Caritá, quando nelle liti intervengono impegni di o'j, livori, fazioni, ma. ligaitá, maledicenze, calunnie, e dispregi (c) . Onde riflettete bene forra voi fteffi ; e se conoscete per esperienza di non saper litigare, fenga lafciarvi trasportare dalla malevolenza, e dall' I a, per quante ragioni abbiate in voltro favore, voi dovete aftenerei dalla lite nell' istessa maniera, che dal peccato mortale. Perchè? Perchè la lite vi è un' occasione profima di peccare mortalmente contra la Caritá. Chi non ha liti, le sfugga : Chi ne ha, proccuri di terminarle con aggiustamenti, ed arbitri. Manco male, che nella roba fi patifca qualche danno dall' Intereffe , che non è fi danneggi la Carità , di cui nel Tribunale d'Iddio vi farà chiesto uno ftrettiffino conto (d).

26. Quanto a quello, che al Criminale s' aspetta, se sia lecito a chi è stato offeso, fare al Giudice ittanza, che fia punito il Reo con la pena, che la Legge ha prescrittà alla qualità del delitto : Quelto è certo, che non effendo lecito mai ad alcuno il vendicarfi di fua propria autorità, dev' effer lecito almeno il ricorio alla Potestà Giudiciale, e lecito il volersi, che la Giustizia saccia il suo legittimo corso (e). Ma è d'avvertirsi primieramente, che se può esser lecito voler la Giuflizia per Zelo della Giuffizia, e della pubblica quiete, e dell' Onore d' Iddio (f); non è giá lecito mai di volerla per foddisfare feflesso col male di Colui, che el ha offesi (g) . E' d' avvertirsi in secondo luogo, che chi è stato offeso, e vuole, che sia fatta Giustizia contra del suo Offensore, è facile affai, che s' inganni, col dare a festesso ad intendere, che sia puro zelo quello, che è vendetta, e malignitá avanti a Dio. Vi è gran differenza trá l'Accusatore, che pretende la Giustizia, ed il Giudice, che l'amministra. Il Giudice, che é fenza Paffione, opera con Virti: ma l' Accufatore, che sollecita la Giustizia contra del fuo Offensore, è appassionato, ed ha seco sempre un vecmente sospetto, che sia mosso

cir. S. Thom, in Expof. Epift, 1. Cor. 6. Lect., 2. Dum pro terrent r. Pata a corde cum Possino finiture, Italiale apparer, quad piut res, quam Pressimu arium. S. Greg., Lib., 31. Mor. cap. 8. Si quit noist terrena allit; in ciudur reprete exarciprimu; 30 dum presa forit defendamu intu contici trus matima. I dem bom: 47. in Evang, Hi quippe estimant terrenam polificares fuper fraternam delicilium, 90 geni experientum represelle. S. Bert., Epil., 327. ad Abb., Odon.

(a) Quifquis debitum dimittit inopi, opus Christianum operatur. S. Aug. Lib. 2. de Serm. Dott.

in Mon. cap. 8.

(b) Si is od manum nonhabet, unde redder effet, expedia ron habentem... ne eum Juffecando in angultiti retinear. Force dici: 1 habet, under redder effet; vendat domum. 2 ned tibi non vis fecri, alteri ne feceris. Mes vult Deux. Hoc jubet Deux. S. Aug. hom. 43. ex 50.

(c) Hine contentiones, amulationes, animositates, distensiones, detractiones, sediciones, sufferentiones.... Non in vobis pravaleat opus diaboli, sed Pax Christi vincat in cordibus vestris. S. Aug.

Epift. 1cg. ad Monach.

Chini 169-30 Monaco.

(d) Abine se alite, & minues peccata. Eccli. 18, 10. Lites aur nullas habeatis, aut celerri.

me fichatis, ne ira crefest in odium. S. Aug, in Reg. ad Serv. Del. Tutius est possiere quidplam

minus in pace, quam cum lite amplius S. Bern. Epist. 832-34 dbb. Odie.

(c) Princes edin. D.i ministre et 1. Et mn five cashe gladium pensa; vindecin in:m et, qui ma ma ma git. Rom. 13, 4. Lex dedis ulciferedi modum. Exod. 21. 24, Oculum pra voit 3 dentem pra deux, E equam et 1, ou recipiat musqui fine quad gest , altojui Lex mapaquam id constitueres e. S. Aug. in Plal. 108. Sod pando aliquis queris vindistam preser ordinen judiciarie Festatui; ulapat sti quad Dei et qui de preser menaliter. S. Thom. Qualita. 3 de malo. 111. 3.

(i) Si intentio vindicantis feratur principaliter ad quietem aliorum, & ad Justitie conservatio-

nem , & ad Dei honorem , potest effe vindicatio licita . S. Thom. a. z. qu. 108. art. 1.

(v) Si intentio principaliter feratur in malum illius, de quo vindictam fumit, & ibi quiefett ; eti cumino illicitum, quia delectari in malo alteriut perimet ad citum, quod Charicati repugnat. Idum libid. dall'odio (a). S'ha bel dire: Le perte sdie al Malfattere come a Malfattere, som coma a mis Profiner.

ma eque come de la come de la

27. Può darsi il caso, che s' abbia da agire in Giudizio, acciocche sia punito un tal Malfattore, quando già costui ha commesso molte scelleratezze, e ragionevolmente si teme, che per l'impunità ne commetterebbe delle altre. Ma bifogna prisma fedra le Palfoni , e purificare le intenzioni , et avere mella punizione del Reo non consolizzione, una compassione , (d) Per altro se occerve in qualche improvviso accidente, the offersico of incessir, i seacedente, the offersico of incessir, i seacedente, the offersico of incessir, i seadono, che con severita il castigo (e); e penfera ç, che farebbe di noi , se anche Iddio in noi castigassico i o, che merita di effere sastigato (f).

## SERMONE XI.

## Per le Anime del Purgatorio.

Est peccatum, quod non remittetur neque in boc saculo, neque in futuro. Matth. 12. 32.

Amen dico tibi: non exies inde, donec reddas novissimum quadrantem. Matth. 5. 25.

I. Ell'udirfi quello, che dice per una parte la Fama, fi e ora ne' Cuori Criffiani eccitata afsai la Pieta verfo le Auime del Purgatorio; raccogliendofi abbondanti limofine a fuffragarle, teneadofi i Sacerdoti frequentemente impiegati nel celebrate Melfe, e recitate Ufficigati nel celebrate Melfe, e recitate Uffici-

requie : e qui îl zelo della Cattolica Religione ha în rero una degas occinne di confolarfi, vedendo ad efercitarfi così bene la Carità folliero non folamente de Poperti Viri, an anche de Poperti Morti; che benché fiano morti, non reflano di effecte nottri Profilmi (g). Ma nell'adirfi antora quello , che dicono per

(a) Paucerum est dignoscere, quomado placeat puena iniquerum accustaver inimicitià se surrare cupienti. E quam longe alto modo placeat judici recta voluntare peccata ponienti. Ille qui per redelta mulam pre modi c. Ille autem redelt per male boum; qui are delle i galun in judio. E quodi pulum est, bounum est. Punite ergo, nom delectatione aliene misjerie, quod est malum pro malo, fud disclitione Juditie, quod est boum pre malo. S. Aug. in Pfal. 1,08.

(b) Facile est, asque proclive, malos odife, quia mali sunt: rarum autem eos diligere, quia homine sunt: su in uno simul & culpam improbes, & neturam approbes. S. August. cpilt. 34- 2d. Maccolon.

(c) Iniquitatem odio habui . P(al. 118. 163. Iniquot odio habui , & legem tuam dilesi . Pf. 118-113. Perfelto odio oderam illot Pf. 138. 22. Et istud odium perfeltum ad Charitatem pertinet . S.

Thom. 2-2. qu. 55. att. 6.
(d) Et condelactum eth miferie percuntis, & gaudendum Justicie Judicis; ut & nobis in lu Iu. 8pana merienti. Proximi, & rurfus in gaudium ventas enthisea equitas judicantis. Dei. S. Gregor.
Lib. 21. Moral. cap. 6.

(c) Intercessor pro paena removenda, vel temperanda curam gerit .... & hoc est dilectionit officium. S. Aug. epist. 54, ad Maced.

(f) Si quereret Dous vindistam de nobit , ubi remaneremut, qui quotidie Deum offendimus? S. Aug. hom. 42. ex 50,

(3) Non folum pauperibus in vita mifereri debemus , fed & defunctis cum omni diligentia fubvenire .

l'altra le Anime stesse del Purgatorio con voce Aubile; non v'é al certo, di che poter millantarfi, quafi che per loro fi faccia affai. Sono effe malcontente, ed afflitte; e si lamentano con Giuttizia fingolarmente de' fuoi Éredi, e de' fuoi Parenti;così che là dove (embra alle volte di farsi molto per suffragarle, tutto é riputato da loro elser poco(a):né può negarfische poco non sia in fatti, se si vuole considerarlo, o in riguar to a quel grande affetto, che lor si porrtava, quando erano in questa vita; o a proporzione di quella Eredità, che frutto de' fuoi fudori hanno lasciata dietro di se nella morte: o a mitura delle gravi, ed ineffabili pene, che toffrono ia quella tenebrofa prizione (b), ove a tutto rigore s' ha da foddisfare per ogni menomo, che è, alla Divina Giustizia (c),

2. Sia intanto che quello mancamento, di Carità, e di Giustizia si dica provenire, o da naa debolezza di Fede, per cui cert'uni non credano, come si deve, l'irrefragabili Dogmi del Purgatorio (d): ovvero da una

certa dissipazione di spirito, per cui tra gl' imbarazzi del Mondo poco fi penfa, e meno fi apprende l'atrocitá de' supplizi, che sa spafimare quelle infelici Purganti (e); a me pare, che la Veritá si tocchi nel dirsi : Se vi fono ingrati figliuoli, che non si curano di porgere ajuto all'anima del Padre, o della Madre nel Purgatorio: Se vi fono Mariti dimenticati della defunta lor Moglie; e Mogli dimenticate del defunto Marito : Se i Vivi in fomma non vogliono incomodarfi, e fuffragare i fuoi Morti, e per est fanno poco, pochissimo, in comparazione del più, che si potrebbe, e che si dovrebbe fare y ordinariamente non è, che a cagione dell'intereffe (f). Quelto è propriamente il toffico della Carità

(g), che rende, e la Mente ottenebrata a non conoscere i suoi doveri (h), ed il Guore duro, inumano, infenfibile alle necessità di quelle povere Anime (i) . Nella pratica tutt' ora noi lo vediamo : Ogni qualvolta fi tratta di far limofina a pio fovvenimento de' Morti,

nire . S. Aug. form. 44. ad Fratr. in Erc. five alius &c. Charitas , que est vinculum Ecclefie membra unions, non folum ad vivos fe extendit, fed etiam ad mortuos, qui in Charitate decedunt . S. Tho. in Supplem. 3. p. qu.71. art. 2. Neque enim fideles defuncii ab Ecclesia feparantur : & funt Proximi nostri in vinculo Chiritatis , Proximi futuri in confortio aternitatis S. Aug. lib. 20. de Civit. Dei cap. 9. & in Enchirid. cap. 56.

(a) Clanant ad nos, qui dum vixerunt, multa pro nobis sustinere volverunt; nec eis subvenire cu:

ramus . S. Aug. loc, cit. Audita est vox lamentationis, lustus, & fletus . Jerem. 31- 15.

(b) Ille Purgatorius ignis durior est, quam quidquid potest in hoc socculo poenarum videri, cogitari , aut fentiri . S. Aug. ferm. 41. de Sanct. Eift ignis ille non fit aternus , miro tamen modo est

gravis. Idem, vel alius. Lib. de vera & falf. Poenit, cap. 17.

(c) Non exies inde , donec reddas novissimum quadrantem. Matth. 5. 25. Non egredieris de carcere , donec etiam minuta peccata perfolvas . S. Hieron. Comment, in Matth . 5. Nihil enim relinquitur impunitum . S. Aug. lib. 1. de ferm. Dom. in Mont. cap. 21. Illud fcitote, quia post hanc vitam in purgabilibus locis centupliciter , que fuerunt hic neglecta , reddentur ufque ad novifinum

quadrantem . S. Bern. ferm. in obitu Humberti.

(d) Non credunt quidam ignem Purgatorium restare post mortem; sed querant ab eo, qui dixit: Matth 12. 32. Quoddam pecculum effe, quod neque in futuro faculo remittetur, fi nulla manet in futuro remissio, purgatioque peccati. S. Bernard, ferm. 66 in Cantic. Datur intelligi, quasilam culpas in futuro seculo relaxari : Quod enim de uno negatur , de quibusdam conceditur : sed hoc de parvis , minimifque peccatis credendum est . S. Greg. lib, 4. Dial. cap. 39. & S. August. lib. 21. de Civit. Dei cap. 24.

(e) Excellit illa poena omnem poenam, quam unquam paffus est aliquis in hac vita, licet mirabi-

lia tormenta paffi fint Mariyres . S. Aug. lib. de vera & falfa Poenit. cap. 17. (f) Oritur ex Avaritia Obduratto contra Mifericordiam ; quia videlicet Avarus obdurat cor laum, ne alteri mifericorditer fubveniat . S. Thom. 2. 2. qu. 118. art. 8. & qu. 13. de Malo art. 3.

(g) Avari ia est verenum Charitatis . S. Aug. lib. 83. qu. qu. 26 apud D Thom. 2.2. qu. 118. 21t. 5. Fidem frangit , violat affectum , vulnerat Charitatem . S. Petr. Cryfol. ferm. 29.

(h) Tenebra avin a est divitiarum cupido . S. Chry folt. hom. 15. apud D. Thoni. 2.2. qu. 118. art. 4. Cupiditatis infana profunda caligo. S. Cypr. cpift. 1. ad Donat.

(i) Feralis Avaritia . S. Ambr lib. 2. de Oific. cap. 27. Inhumanitas est idem , quod obduratio sontra Mifericordiam . S Thom. 2. 2. qu. 118. art. 8.

che preteiti, e che fcufe non fogliono trovare gl' Intereffati a lufinga della loro aviditá, e tenacitá, per non effere limofinieri in convenienza al proprio stato (a) ? Io non voglio peró giá credere, fia per effere oggi contra coftoro mal impiegato il mio zelo . L' Interesse è fino, e sottile, che a giustificarfi nelle sue ritrosie, e spilorcerie da per tutto fa nascer Dubbj (b) : ma lo scioglimento di questi medefimi Dubbi sará l' oggetto del mio Discorio, nel quale discoprendo, e detestando le surberie dell' Interesse, proceurerò di far si, che l'Ignoranza rimanga iltruita, e

Due forti vi fono di Dubbj , che nel prnpolito noltro fuole fuscitar l' Interesse, per mifurar le limofine col risparmio. Alcuni sono Dubbi spettanti allo Stato delle Anime, ed altri alla maniera di suffragarle. Vediamo gli uni, e gli altri in due Punti.

#### Primo Punto .

3. Il Primo pensiero, che occupa la mente di un Cristiano dopo la Morte di qualche suo Amico, o Parente, egli è intorno al di lui dettino per l'altro Mondo. Sul Corpo del Defonto fi sparge bensi una qualche lagrima, ma la Pietà più forte della Natura fi da a conoscere sentimentosa assai più sopra lo stato dell' Anima: e con ragione (d): imperocchè finalmente del Corpo fi sa quello, che n' è, che e un infracidito Cadavero : fi fa, dove anderà ; in sepoltura : fi fa ancora quello ,

che ne puó effere fino alla fine del Mondo. che si ridurră in una spolpata ossatura, e si risolverà in tanta polvere (e). Ma di ciò, che s' aspetta all' Anima, non si può saper cofa alcuna per la fina felice, o mifera condizione. Si sa per Fede, che l' Anima uscita dal Corpo va a presentarsi , ed a render conto di se stessa al Tribunale d' Iddio (1): ma che fentenza le tocchi poi , fe di falvazione , o di dannazione ; fe ella va a godere , o a penare; se a penare nel suoco dell' Eternisa, che è l' Inferno, o nel fuoco del tempo, che è il Purgatorio; di ciò non fi ha, ne può la Malizia convinta : (c) e tutto ridondi a fa-vore delle Anime del Purgatorio , pena feguita la morte di alcuno della famiglia fi ode subito dirli con affetto di compassione Cristiana : Oh Dio! El' Anima ! Dio fa dov' egli è : Dio fa quel , che n' è . Questi fono i fospiri de' nostri buoni Fedeli: ma sospiri, che hoquanto prefto fi rafferenano con le lufiache di adulatrice speranza (h)! Conciossiache sermianioci un poco ad udire li fausti auguri , che in tali occasioni foglionsi fare .

4. In voglio credere ( Ecco qui come quel. la Vedova parla ) lo voglio credere , che la felice memoria del mio Marito fia in luogo di Salvazione. Non dovrci dirlo io ; ma è la Ve. rità, ch' Egli era un Uomo dabbene, Uomo giusto, che non facea torto a veruno : e spero, che Iddio n' avrá avuto Misericordia a ricevere la di lui Anima in Cielo (i) . Mi difpiace di aver perduto mio Padre ( così viene a dire quel Figlio) ma però mi confolo, ch' era un Uomo di timorata Coscienza; e vo-

Tom.VII. (a) Avaritia est immoderatus amor habendi, nec potest homo fibi superabundare , nifi alteri deficiat . Idem ibid, art. 1.

(b) Ad declinandum mandatum , dubitare fe dicit , ubi dubitandum non eff . Innoc. III. in c. cum contingat de Rescript.

(c) Oportet Ecclefiafticum non folum docere, ut inffruat, verum etiam fectere, ut vincat, & ita fectiendus eff , ut moveatur ad agendum . S. Aug. lib. 4. de Docht. Chrift. cap. 3. & 12. & 13. (d) Est de mortuit , qui diliguntur , quedam tristitia quodammodo naturalis . S. Aug. fer. 34. de Verb. Apolt. Sed interest , qualiter quifque recipiatur ad Judicem perducendus : Habent enim A-

nime , cum de feculo exierint , diversas receptiones . Idem Tract. 40. in Joann.

(e) Quia pulvit et , & in pulverem reverterit . Gen. 3. 19.

(f) Unuquifque nostrum pro se rationem reddet Deo . Rom. 14. 12. Omne: no: manifestari oportet ante tribunal Christi , ut referat unufquifque , prout gestit , sive bonum , sive malum . 2. Cor. 5. 10. (g) Homo cum mortuut fuerit, & nudatut, atque confumptut, ubi que fo eff ? Job. 14. 20. Quis enim hominum poterit scire constitum Dei ? Difficile affimamus que in terra sunt. Que autem in coe-

lis funt , quis investigable ? Sap. 9. 13 16. (h) De suorum mortibus contristantur dolore sanabili ; & consolabiles lachrymas fundunt , quat cito reprimit fidei gaudium , qua credunt, Fideles , quando moriuntur , ad meliora transire , S. Aug.

fer. 34. de Verb. Apost. (1) Erar bonus , pius, mifericors , caffus . Eum effe beatum non dubito . S. Aug. fcr, 44. ad Fratt.

in Er.

glio credere, che sará la di lui Anima in Gloria. Non altrimente parla ancora quel Padre nella morte del suo Figliuolo : Non so finir di raccontare, quanto fosse quelli ben coftumato; favio, ubbidiente; e così alla fine conchiude: Beato lui, che è uscito dalle miserie di questo Mondo! Beato lui, che

ora goderà in paradito l' eterna requie ! 5. Quetti, e fimili fono i discorti familiari, che li fanno qua, e là per le Cate in occatione che si vicne a parlare de' Morti. Il Marito fi per fuade, che fia in Gloria la buon' anima della sua Moglie; la Moglie, che sia in Gloria la buon' anima del fuo Marito; il Padre crede, che sia in Paradiso il suo Figlio; il Figlio, che fia in Paradifo il fuo Padre; e cosi, agevolmente si tiene di tutti gli altri, a quali nel tempo della lor vita fi professò qualche affetto (a). Ed è pure quella una cofa degna di stupore , a notarla bene . Intanto che alcuno è vivo, per grande Amico, o firetto Parente ch' et fia, ogni poco basta per giudicare di lui tutto male. Quante mormorazioni fiodono, or dell' uno, or dell' altro, prevalendo il vizio della Maldicenza quaft che in tutto il genere umano (b)? Ma dopo che efto è morto, offervate, come ogni poco anche balta, per giudicare di lui tutto bene . Intanto che alcuno è vivo, si sa una Critica tanto severa della sua vita, che si trova da centurarlo , discreditarlo , col palesare le sue qualità viziose; ch' erano occulte. Dopo che è morto, fi muta fubito linguaggio, e flile : e fi trova , di che encomiarlo con ram-

mentare un catalogo delle sue esercitate Virtù . Frequentava però la Chiefa; digiunava il Sabbato; recitava le sue Orazioni; leggeva libri divoti ; e si raccoglie di tutto , per darfi ad intendere ch' Egli git fia nel poffedimento pacifico della fua eterna Salute (c) . D' onde avviene questa proclività, che fi ha a pensare, ed a parlare cosi bene de' Morti? e di que' Morti medefimi ancora, de' quali fi ha giá tante volte peníato, e parlato male, quando erano in vita? E' ciò forfe per un ittinto della Natura, o della Pieta, o della Prudenza (d) ? Può effere talvolta; ma così non è per lo più; ed è per un industrioso raffinamento dell' Intereffe . Balla riflettere per conoscerlo .

6. E' l' Interesse di tal natura, che, non ricercando esso mai se non quello, che é piú per lui espediente (e), inclina sempre a penfare , parlare , e operare , come più gli comple, e gli torna conto . Offervate gl' Intereffati : Effi non hanno altro in tella , ne altro in bocca ad ogni poco se non che: Questo non mi comple : mi torna conto quest' altro (f) . Sopra quelli due cardini s'aggira il tutto: Mi comple, non mi comple. Mi torna conto: non torna conto (g) . Ora , giudicare delle Anime de' no . ttri Morti, che fiano in Purgatorio, non comple, non torna conto; perchè indi ne viene la giustissima conseguenza, che dunque bifogna spendere in limosine a suffragarle (h). Comple, e torna più coato il giudicare, ed il credere , ch' Elle fiano in Paradifo, ove non s' ha più bisogno di niente: e quest' è, che

(a) Cuntis bonis ornatus erat , & post aurum non abiit : potuit facere mala , & non fecit . Quid ergo aliud credere debeo, nifi quod qui bene operatur, bene remunerabitur? S. Aug. fer. 44. ad Fratt. (b) Hoc specialiter vitio detractionis periclitatur totum genus humanum . S. Thom. 2. 2. quest.

73. art. 2. Sepe homo ex levibus indictis de bonitate alicujus dubitare incipit ; & procedit , ut pro certo malitiam alterius effimet . S. Thom. 2. 2. queft. 60. art. 3. (c) Laudatur peccator in defiderits anime fue , & iniques benedicitur . Pial. 10. 3. Surrexetunt

filit ejut , & beatifimam predicaverunt ; vir ejut & laudavit eam . Prov. 31. 28. (d) Ante mortem ne laudes hominem . Eccli. 11. 30. tanquam fi diceret ; Lauda poff vitam , magnifica post confummationem . S. Maxim hom. 59. Defunctiorum anima laudes nec curant , nec querunt humanas : fed propter not funt , qui earum laude confolamur , quafi fugare volentes moestitiam ...

Ama eum , cujus amas laudem , & mitte ei spiritalia munera . S. Aug. Epist. 125. ad Cornel. (e) Charitas non quærit , que fua funt . 1. Cor. 13. 5. Omnes , que fua funt ; querunt , non que funt fefu Christi . Philipp. 2. 21.

(1) Avarus confiderat res , secundum quod habent rationem Utilis, S.Thom. 2. 2. quæft. 118. art 2. (g) Expedit unum hominem mori pro populo : Joann. 11.50. & 18.14. Tu notti , qued non expe-

diat Regno tuo . Efth. 3. 8. Non omnia omnibus expedient . Eccli. 37. 31.

(h) Non est neceste pro co eleemofynam dare , quia sidelis fuie , & bonus , & remnnerationem accepit . S. Aug. ferm. 44. ad Frate.

animolamente si crede (a) per una maliziosa prevenzione dell' Interesse troppo nemico di far limofine . Rincresce al Figlio vedersi privo del Padre : rincresce al Padre vedersi privo del Figlio : rincresce il vedersi privo , chi della Madre, chi della Moglie, chi del Zio, chi del Fratello : ma rincresce a smisura assai più il privarsi di qualche denaro, per amare con vero amore Cristiano, chi si amava con

amore non piú che carnale, e mondano (b). 7. Esecrando Interesse, che non la perdoni con la tua crudeltá nè a' Parenti , nè ad Amici, nè a' Benefattori, nè a chi che sia (c), oh quanto fei tu di pregiudizio alle Poverette del Purgatorio, che gemono, e spasimano in quelle atrocissime pene (d)! Mentre sono le Anime in questa vita, tu fei che le metti fulla strada dell' Inferno, facendo loro commettere una infinità di peccati (e) : e dopo che ne sono uscite, fai cosi presto ad introdurle poi nella Gloria ! Efecrando Intereffe ! Ma quá o miei Fedeli Uditori : Che gran ragione avete voi a persuadervi, che siano in Paradiso le Anime de' vostri Morti, più tolto che in Purgatorio ? Voi mi direte, che quel vostro Parente , ora desonto , è vissuto da

buonGriffiano; e munito de' Sagramenti col. affiftenza de' Religiofi , ha dato in morte indizii tali da potere sperarsi la sua Eterna Salute . Sì ; concedo tutto . Quett'e abbattanza per formare un pio giudizio, che l' Auima fua non fia andata all' Inferno; e ch' ei fia nel numero di quegli Eletti, che nella fine del Mondo faranno benedetti dall' Eterno Giudice (f) : Ma che sia perció la di lui Aujma falita in Paradito a drittura ? Querta è una credulitá troppo pia (g). Non iapete, che a ritardare un' Auima dall' entrare in Cielo, ed arrettarla nel fuoco del Purgatorio, che è un istromento della Giustizia vendicatrice d' Iddio (h) , bafta ogni peccato veniale, e minuto di que' tanti, che si commettono nel voltro Mondo a migliaja (i 1 Di quella Celefte Gerufalemme, dove rifiede la Chiefs immacolata , e trionfante de' Santi , è scritto, che in 'effa non entrerà chi è contaminato di qualche macchia (4) : e fono perciò rariffime quelle Anime (1), che abbiano la selice sorte di arrivare alla beata lor Patria , fenza effere prima (tate a purificarfi , come oro nel crociuolo , tra le fiamme del Purgatorio (m).

8. Del-(a) Ejus eff juvari , cujus eff in ligere ; Sed Sancli in Patria funt abfuse omni indigentia ; Ergo Cc. S. Thom. Supplem. 3. p. quæft. 71. art. 8. & absterges Deus omnem lachrymam ab eculis corum;

& mors ultra non erit , neque luctus , neque delor , Apoc. 21. 4 (b) Oblationes , erogationes multo pro eis observantius . inflantius , abundantius impendant , qu fuos carne , non fpiritu , mortuos , non folum carnaliter , fed etiam fpiritualiter amant . S. Aug. ferm

34. de Verb. Apost. (c) Nulli Avaritia parcit , non amico , non cognato , non fratri , non ipfis parentibut . S. Chry-

folt. hom. 20. in Matth.

(d) Anime funt ibi miris, & ineffabilibus modis affilla . S. Aug. lib. 21. de Civit. Dei, cap.1. (c) Ad perdendas animas , & ad felfanda lucra . Ezec. 22. 7. Moliuntur fraudes contra animas fuas . Prov. 1. 13. Avaro autem nihil est scelettius : Animam suam venalem habet . Eccli. 10. 9.

(f) In memoria eterna erit justus, Plal. 111. 7. quia ad dexteram segregatus audiet : Venite benedicti Patris n.ei ; percipite Regnum : & ab auditione mala non timebit ; ideff , non audiet : Ite in

ignem eiernum . S. Aug. enarr. in Pfal. 111.

(g) Si quis . . . . ita culpam remitti , & reatum aterna poena deleri dixerit , ut nullus remaneat reatus poena temporalis exolvenda, vel in hoc faculo, vel in futuro in Purgatorio antequam ad regna coelorum aditus patère pofit , anathema . Conc. Trid. feff. 6 can. 30.

(h) Ignis sile est instrumentum Divine Justicia vindicarricis . S. Thom. Quodlib. 2. art. 13. & Quodlib. 3. art 13.

(i) Illic fermones stieft, & fordide cogitationes; illic multitudo levium peccaterum, que puritatem nobilis nature infecerunt , confumentur . S. Aug. hom. 16. cx 10.

(k) Gloriofa Ecclesia , non habens maculam , neque rugam . Ephes. 5. 27. Non intrabit in cam aliqued coinquinatum . Apoc. 21. 27.

(1) Quit ille tam perfectut , tam fanctut , qui cum hinc exterit , nihil illi debeat igni ? Inter paucos electos paucifini hi funt ita perfecti , ut purgationem illam impleverint , de qua ait Sapiens ; Eccli. 7. 34. De negligentia purga te cum paucis . Guerric. Abb. ferm. 6. de Purific. B Virg.

(m) salvus erit, fie tamen quafe per ignem : 1.Cor. 3. 15. Ignis itte talis debet iftelligi , ut per

8. Della sua Madre Santa Monica dice con varie lodi Sant' Agostino (a), ch' era una Santa: nulladimeno, benche dopo la fua morte si fossero per lei celebrate più Messe. Egli pregó, e raccomandó, che fi feguitaffe a ce-lebrarne delle altre, per liberarla dal Purga-torio. Del Cardinale Pafcafio racconta il Santo Papa Gregorio (b), the dopo morte fece miracoli, argomenti della esimia di lui Santità; e tuttavia comparve di poi ad un Vescovo, pregandolo, che lo ajutaffe co' fuoi Sagrifizi a liberarfi dal Purgasorio. Di San Severino Arcive scovo di Colonia riferisce San Pier Damiano (c), che essendo morto con sama di Santità per le Apostoliche sue Virtù a tutti note, era a penare nel Purgatorio non per altro, che per qualche negligenza di non avere recitato il Divino Ufficio al suo tempo. Di una Vedova scrive anche il Surio (d), che essendo stata di religiosi costumi, su nelle sue agonie affiitita dalla Beatissima Vergine, che le aseiugava dalla sronte i sudori . Morta che

due Cori di Sante Vergini accompagnó in processione alla sepoltura il suo Corpo, e canto per lei l' Ufficio de' Morti; e Gesú Crifto in persona, vellito da Sacerdote, a Lei sece le eseguie . Ah voi crederete senza dubbio . Uditori . che un' Anima si favorita dal Re, e dalla Regina del Cielo sará subito volata alla Gloria. Ma oh che i Giudizi d' Iddio fono pure affai 'rigorofi anche nell' esaminar l' Innocenza (e)! L' Anima di quetta Vedova pet alcune sue ommissioni, più d'ignoranza, che di malizia, fu veduta nelle pene del Purgatorio.

9. Sc pertanto Anime di vita fanta hanno dovuto bruciare in quel terribile fuoco, per compire le foddisfazioni dovute alla Divina Giuttizia (1); come vorrete voi giudicare st facilmente de' voltri Morti, che non fiano in Purgatorio, mentre che ben sapete, furono effi di una lega ordinaria, senza carattere alcuno di Santitá? Egli è l' Intereffe , Fedeli miei, che vi accieca, e v'incanta, e vi fa fu quelta Vedova . l'istessa Vergine Maria con così credere , acciocchè non allarghiate la

eum transeat & qui adificat aurum , argentum , lapides pretiofes ; & qui adificat ligns , foenum , ffipulam . Apostolus enim adjunxit ; Uniuscujusque oput , quale se , ignis probabit . S. Aug. in Enchir. c. 68. & lib. de 8. Dulcit. Qu. ou. 1.

(a) Anima illa religiofa , & pia corpore foluta est . . . . & preces tibi fundimus , Domine , cum offerretur pro ea facrificium pretii noffri . Sed quia non audeo dicere , nullum verbum exife ab ere ejus contra praceptum tuum ; adhuc pro peccatis Matris mea deprecorte ; Dimitte , Domine , dimitte obfecro; ne intret cum ea in judicium . Illa memoriam fui ficri ad altare tuum desideravit; ideo inspira, Domine , fervit tuit , fratribus meis , ut meminerint ad Altare tuum Monica famula tua . S Aug. lib. 9. Confess. cap. 11. 12. 13.

(b) Paftafius , mire fanditatis vir , cum effet defundus , ejus Dalmaticam demoniacus tetigit , Statimque fanatut eft , Post multum vero temporis Capuano Epifcopo apparuit , & dixit : Quefo te , pro me Dominum deprecare. Ex fua elemofynarum largitate obtinuit, ut fibi poffet promereri veniam .

S. Greg, lib. 4. Dialog, cap. 40.

(c) Coloniensis Antistes apparuit , & dixit : Officia per distintta horarum spatia non persolvi : & ob hanc negligentiam ardoris fero supplicium . Obsecra Fratret , ut pro me sacrificiorum votis institant . Sanctum virum huic uni culpa obnoxium intollerabilit Purgatorii poena contfrinxit . S. Petr. Dam.

Opuic. 34. cap. 5. (d) Keligiofa quadam Vidua , qua in fantia viduitate diu fervierat Domino , in extremis laborabat . Vidit autem hec noffra Maria Beatiffmam Virginem functe Vidue affiftentem , & caloris effum humanisi ne temperantem . Postquam Vidua defuntta est , vidit etiam Beatissimam Virginem cum mulsitudine coelestium puellarum pfallentium circa corpus verfari ; & Christus cum Sanctorum frequentia officium complebat . Vidit deinde Christi famula animam ejus , quod in hoc faculo ad purum purgata non fuiffet , in Purgatoriis locis poenas luere . Sur. in Vita B. Maria de Oegnies . Lib. 2. cap. 3.

(t) Ecce qui serviunt et, non sunt stabilet, & in Angelit suit reperit pravitatem . Quanto magis hi , qui habitam domos luteat ? Job. 4. 18. Ecce ego faciam in te judicia , & ventilabo univerfas

reliquias tuas . Ezech. q. 10.

(1) Prena Purgatorii est in supplementum satisfactionis, que non suerat plene in corpore consummata . D. Thom. in Suppl. 3. p. queft. 71. art. 6. Va nobit , f diet purgationit in hac vira implentur , & purgatio minime impletur , ut postea necesse fit , illo not igne repurgari , quo nihil poenalius in hac vita excegitari petett . Guerric, Abb. ferm. 6. de Purific. B. Virg.

mano in limoline ; ma tutta la probabilitá é in contrario (a) . Voi avete bel dire , e bell' immaginarvi a vostro modo le cose. Lo bramerei, e ne averei piacere ancor io, che foffero quelle Anime in Gloria; ma intanto la voltra immaginazione, ed il mio defiderio della loro felicità a che giova, a che ferve? Elle penano, e gridano a ricercar compassione ; e da voi aspettano i lordovuti soccor-& (b): tanto più bifognose, quanto più inette a potere da fe stesse ajutarsi (c) : Ah farà sì duro, e si perfido il voltro cuore, che non fi muova, e voglia più tosto lasciarsi dominare dall' Intereffe, che dalla Criftiana Pietá? più dall' Interesse, che dalla Carité, si raccomandatavi da Santa Chiefa verso de' poveri Morti (d) ?

10. Odo tal uno dirmi : Se io sapessi di certo, effere le Anime de' miei morti nel Purgatorio, vorrei togliermi l'ittesso mio pane di bocca a riftorarle, e fare quanto fo, e quanto posso per liberarle : ma essendo già pas. fato dalla loro morte in qua molto tempo, fi puó credere, che, fe andarono in Purgatorio, ne faranno anche uscite; tanto più che si fono fatte per essi molte Urazioni, e celebrate ancor molte Messe. Un altro dubbio astuto è queito dell' Intereffe. Offervate, con che Ipocrifia di Pietà, e di Carità ei fi traveste .

Se io sapessi di certo, effere i miei morti nel Purgatorio, direi, e farei di tutto per fuffra-

Sicche; Voi aspettate dunque, per saperla di certo, che o vengano gli Angeli a portarvi le rivelazioni dal Cielo, o vi appariscano i morti à fignificarvi li suoi bisogni, Eh? Ma vi pare, sia questo un parlare da buon Cristiano? E' certo, poiche così infegna la Santa Chiesa, che per quanto siansi confessati, e perdonati i peccati, se non se ne sa in questo Mondo la dovuta penitenza, bisogna farla a forza di fuoco nell' altro (e). Ma ad offervare, come nel voltro Mondo si vive, chi è, di cui, dopo effere morto, si possa dire, che abbia attefo a fare una condegna penitenza de'. fuoi peccati (f)? Chi è conseguentemente, di cui si possa dire, per quanto sia vissuto bene , ch' egli non sia a penare nel Purgatorio? E' certo ancora, che per qualunque tempo sia fcorfo, ne si puó, ne si deve tener di sicuro, che una tal' Anima sia volata dal Purgatorio alla Gloria; imperocché questa sicurezza dov' è? A misura che si ha più, o meno peccato: e si ha più o meno amato li beni di questo Mondo; e si ha fatto più, o meno di penitenza, s' ha anche da stare più , o meno nel Purgatorio (g): ed un fegreto è questo fol noto a Dio, per quanti giorni, o quanti mesi, o

(a) Sermo Divinus anea olla animam comparat Ezech. 24. 11. peccatricem, super prunas postam, dones omne stannum de fuat ; quol hic ab anima se parari per eleemosynas, & lachrymas compendiosa tractatione potuifet . S. Aug. hom. 16. ex 50.

(b) Clamant quotidie, qui jacent in tormentis. Ululant, & non eff, qui confoletur eos. O gran. dis crudelitas! Expediant nos, ut juventur per nos . S. Aug. fer. 44. ad Fratt. Miferemini mei .

Job. 19. 21.

(c) Eò magis aliorum egent suffragiis, quo minus sibi ipsis prosecre valent. In Liter. Apostolic. apud Cajetan. tract. 23. de Purgator. quæit. 1.

(d) Sancta fic tenet Ecclefia , ut qui fque pro fuis mortuis vere Christianis offerat oblationes . S.Gre-

gor. epift. ulr. ad Bonifac. Epifc. relat. in c. pro obcuntibus , 13. quælt. 2.

(e) Deus miserando delet peccata jam facta, se non poenitentia congrua negligatur . S. Aug. in Enchir. cap. 70. Si quis conversus evadat , ut visa vivat , & non moriatur , non tamen promittimus , ut evadat omnem poenam ; prius enim purgandus est igne purgationit , qui in aliud seculum distulit fructum conversionis. Idem, vel alius, Lib. de vera, & falsa Poenit cap. 17. In Sacramento Poenitentia remitti tur culpa , & reatus poena aterna ; & remittitur etiam temporalis poena , sed non tota . S. Thom. in Suppl. 3. p. quælt. 18. art. 2. In fucramentali Confessione poena temporalis non tota femper , ut in Baptismo fit , dimittitur . Conc. Trid. feff. 6. cap. 14. & can. 30.

(f) Nullus eff , qui agat poenitentiam super peccato suo ; dicens : Quid seci ? Jerem. 8. 6. Facilius inveni, qui innocentiam fervaverint, quam qui congrue egerint poenitentiam . S. Ambr. lib. 2. de

Pœnit. cap. 10. relat. in c. funt qui de Poenit. dift. 1.

(g) Quanto magis, minusve bona percuntia dilexerunt, tanto tardius, citiusque solvuntur per ignem Pulgatorium . S. Aug. in Enchirid. cap. 69. Tandiu in ille Purgatorie igne moras habebimus, quamdiu peccata minuta confumantur . Idem ferm 41. de Sanctis . Qui ad perpetranda minuta pecsata funt faciles, & ad redimenda funt negligentes, certe ille igne longo tempore cruciandi funt . Idem

quanti anni debba stare ciascuno in quelle vio durino poco; ma la Verità é communefiamme a purgarfi (a). Ancorche fiano perciò paffati più auni , da che que vostri Parenti curarvi, che le Anime loro non fiano per anche bisognose de' vostri suffragi nel Purgatorio (6) .

11. Rivelazioni autorevoli ce ne danno testimonianza : Onde si legge di non so qual Giovinetta, che effendo Itata per grazia della Beatissima Vergine preservata dall' Inforno, ch' ella aveasi meritato con le sue Vanità poco oneite, fu condannata a ftare fettecent' anni nel Porgatorio. Un Religioso per alcune fue disubbidienze vi su confinato per anni mille: e di un Avvocato fi ha parimente, che apparfo dopo morte ebbe a dire , dover egli stare nel Purgatorio sino al di del Giudizio, falvo che non gli si sosse con opportuni suffragj recato ajuto: e questo medelimo si riferisce di molti altri nell' Ecclesiastiche Istorie (c) . Ecco, Uditori miei, quanto i giudizi nostri fono differenti dalli Giudizi d' Iddio (d)! Noi ci figuriamo bensi, che le pene del Purgato-

mente approvata, che quanto quelle pene fono gravi, altrettanto ancor fono lunche: (e) e da ció che fi deve inferirne? Per una parte non fi fa, ed è incerto , se le Anime de' vostri Morti siano, o non siano in Purgatorio. Si sa questo per l'altra, ed è certo, che ivostri morti surono figli di Adamo, vissuti tra le miserie della carne, e del Mondo, facilmente caduti in colpe veniali, e mortali. Non si disputi adunque sopra di quello, che non si fa; e con migliorí configlj fi provveda a quel , che fi fa ; cioè a foddisfare la Divina Giustizia con Orazioni , limofine, e facrifizi per li Ior commessi peccati (f), poiche in cosi fare con sentimento di Carità, non v' é pericolo di poterfi errare (g) .

12. Vedo il Dubbio, che novamente con la fua aftuta finezza mi viene a fufcitar l' Intereffe . Se la Meffa è un teforo de' meriti infiniti di Crifto , che occorre farne celebrar molie, mentre una fola Messa potrebbe dirfi più che abbattanza, a cagione che il fuo merito è infinito: e finalmente non è necef-

Idem ibid. Quando moritur Pœnitens , qui de peccatis habuit Centritionem , fed non tantam , feut peceata fra meruerunt, ejus anima ad ignem Purgatorii ducitur, ut mundetur. S.Vinc. Fert. ferm. 1. Dom. infta Oct. Afcen. (a) Quis feit, utrum diebus , menfibus , an forte etiam & annis per illum ignem fit tranfiturus ?

Idem ibid. (b) Santia ergo, & falubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis folvantur. 2. Ma-

chab. 12. 46. (c) Vide Dionyf, Carthuf, art. 19. de Noviff. Bedam Lib. 2. Hiffor, cap. 12. Cantiprat. lib. 2. Apum cap. 11. Specul. Paroch. lib. 7. felt. 8. num. 409. F. Segala del Purgatorio . Par. 2. cap. 24. S. Birgit, lib. 4. Revelat. cap. 7. & 8. & lib. 6. cap. 39,, & lib. 8. cap. 48., & lib. 4. cap. 51. &

Cap. 92. (d) Non enim cogitationes nea cogitationes vestra , ne que via mea via vestra : dicit Dominus : quia feut expliantur cali a terra, se via men a viis vestris, & cogitationes men a cogitationibus ve-

stris . Ifa. 59. 8.

(e) Qui temporalibus panis di gna gefferunt ; de quibus Apostolus dicit , 1. Cor. 2. Salvus erit quali per ignem ; per fluvium igneum , Dan. 7. 10 & vada fluentibus globis horrenda erantibunt. Quanta fuerit peccati materia , tanta & pertranfeundi mora . Quantum exegerit culpa , tantum fibi ex homine vendicabit flamme rationabilis disciplina ! & quantum stulte iniquitas suggesserit , rantum fapiens poena defaviet . S. Aug. hom. 16. ex 50. Productior est enim poena , quam culpa , ne parva putaretur culpa , fi cum illa finiretur & poena . Idem Trach. 124. in Joan.

( f ) Quil ergo confulo , nifi quod dimittas incertum , & accipias certum ? Incertum eff , & nefcis, ntrum Pater tuui crucietur . Certum eft , quod peccator fuit ; & licet bonis operibus ornatus fuerit , ignoramus tamen , utrum aternam gloriam meruerit posidere . Accipe ergo , quod eft certum , & dimitte , quod est incertum , & festina pro defunctis opera Charitatis exercere , ut a peccasis solvantur .

5. Aug. ferm. 44. ad Fratt. in Er. five alius &c.

(2) Dum nescis, utrum fint beati, vel damnati, pro quibus eleemosynam facis; Rias tamen, & indubitanter credat , quod bona , que facit , non amittis : & bonum tuum , fi non proficiet eis , in finu suo convertetur . Idem ibid. Dum nescimus , oportet ut nullus corum pretermittatur , ad quos hec beneficia poffint , & debeant pervenire , S. Aug. lib, de Cura pro mort, cap. ult. relat. in c. non attimemus, 13. quæit. 2.

(ario, che per liberare un' Anima dal Purzatorio, diali a Dio una soddisfazione infinita . Ma qui rispondo : Vero è , che la Santa Mesfa è un tesoro nella sua sostanza infinito per il Corpo, e Sangue, che si offerisce, del Noftro Signor Gesú Cristo , Uomo , e Dio (a) : edè vero ancora, che siccome quel Sagrifizio, che fi celebró ful Calvario, fu più che baftevole a foddisfare per i peccati di tutto il Mondo (b); cosi il Sagrifizio ancor dell' Altare bafferebbe a foddisfare per tutte le Anime del Purgatorio; e molto più applicato per una in particolare, quando che fosse accettato in tutta la fua piena efficacia da Dio . Ma con viene sapere, come insegna l' Angelico San Tommalo (c), che il Signor Iddio ha determinato, e limitato gli effetti della Messa; e foltanto ei la accetta, quanto con faviillimo configlio a Lui pare, e piace. Onde non fi

puó mai dire, che per una Messa tutta la pena fi purghi; perchè non fi ft , come quella Messa sia accettata da Dio.

13. Noi fappiamo questo di certo, che la Santa Messa applicata in suffraggio delle Anime Purganti . lor giova , e giova affai , come parlano i Sacri Concili (d), ed i Santi Padri (e) : ma quanto essa poi giovi, e quante Messe debbano celebrarsi, acciocché esca libera un' Anima da quelle pene, quelto lo sa folo Iddio. Quan to Crifto dopo effere morto discese nel Purgatorio, e nel Limbo, nou liberò tutte quelle Anime, ch' erano colà riteaute; ma quelle fole , dice l'A agelico , f), che aveaun il merito di effere liberate per una fingolar Divozione alla fina fanta Paffione, e l' itteffo può dirfi di Gesti Critto, che per quelle Anime fi offerifce nella Santa Meffa : ed è savia perciò la Consuetudine di Santa

(a) Quoniam in Divino hor facrificio , quod in Miffa peragitur , idem ille Christus continetur , & incruente immolatur , qui in ara Crucis femel fe ipfum cruente obtulit .... Una enim , cademque est hothia , idem nunc offerens facerdotum ministerio , qui feipfum tunc in Cruce obtulit , fola offerendi rations diversa . Conc. Trid. Seff. 22. cap. 2.

(b) Quia apud Dominum Mi fericordia . & copiofa apud eum redemetio . Pfal. 120. 7. Ubi autem abundavit delichum , fuperabundavit gratia . Rom. g. 20. Non hic dixit Gratiam , fed Gratie exuberantiam; non enim quantum indigebamus ad peccati interitum, tantum accopinus modo ex ipfa grasia , fed multo amplius . S. Chryfoft. in hom. 10. Epift. ad Rom. Cum effet Deus , & homo , presiassor est vita illius, quam omne, quod Deus non est, & superat omne debitum, quod debent peccato-res prosatissastione. S. Anselm. Lib. Cur. Deus homo &c.

(c) Quamvi: Virtus Christi , qui continetur fub Sacramento Euchariffie , ft infinita , tamen determinatus est effectus, ad quem illud Sacramentum ordinatur. Unde non oportet, quod per unum Attaris facrificium tota poena corum , qui funt in Purgatorio , expictur : ficut citan nec per unum Sacrificium , quod aliquis offert , liberatur a tota fatisfactione debita pro peccatis . Unde & quandoque plures Miffe in fatisfactionem unius peccati injunguntur. S Thom, in Supplem. 3. p. quatt. 71. art. 14. Licet ipfum Acrificium , quod est Christus , fit infinite virtuit , non tamen in Sacrificio fue immensitatis fummam plenitudinem operatur ; alioquin pro uno mortuo nunquam oporteret nifi unam Miffam dicere . Operatur enim in hujusmodi Mysteriis distributione certe sue plenitudinis , quam Deut eisdem lege infallibili alligavit . Concil. Lambethense sub Archiep. Cantuar. cap. 4.

(d) Si vere Poenitentes in Dei Charitate decefferint , antequam dignis Poenitentia fruffibus de commillis fatithecerint , & omillis , corum animas prenis Purgatorii poit mortem purgari , & ut a prenis hujufmodi releventur , prodeffe eis Miffarum faerificia , declarat Conc. Florent. Seff. 25. juxta Concil. Cabilon. II. Can. 39. relat. in c. vilum, de Confect, dift. 1. Si quis dixerit, Miffe Sacrificium foli prodeffe fumenti , neque pro vivis , & defunctis , pro peccatis , poenis , & fatisfactionibus offerri debere, anathema fit , Conc. Trid. Seff. 22. can. 3. Gutholica Ecclesia docet , animas in Purgatorio detentas potissimum acceptabili Altaris fuerificio juvari . Idem. Seff. 25. in princ.

(e) Neque negandum est, defunstorum animas pietate suorum viventium relevari, cum pro illis Jacrificium Mediatoris offertur . S. Aug. Lib, de octo Dulcit, qu. qu. 2. & in Enchirid. c, 109. 110. Sacrificio falutari non est dubitandum mortuos adjuvari. Hoc enim a Patribut traditum universa observat Ecclesia . Idem, ferm, 24. de Verb. Apost. En tempore , que hoc Sacrificium honore venerationis plenum offertur, quomodo non Deum placabimus, pro defunctis orantes? D. Chrysoft.hom. 3. in Epilt, ad Philip. & hom. 69. ad Pop.

(1) Dicit Augustinus, Epilt. 69. ad Evod. qued Christus sue descensu ad inferet liberaverit animas a Purgatorio , fed aliquibus corum tantum fuit hoc beneficium collatum ; illit feilicet , qui dum Chiefa, derivata fin dagli Apostoli (a), nell' approvare le Messe perpetue, e gli Anniverari perpetui, così che non può dispregiars, al dir di Sant'Agostino (b), senza un insolente delirio; perchè, non sapendo noi, quante Messe debbano diris al liberar la tal' Anima, è sempre bene perseverare nella Garitá, per meglio affrettare il di lei passaggio alla Gloria.

14. Il medelimo vale diri delle Messe Privilegiate. Vero é, che la Messe Privilegiata ha tal virtú di liberare un' Anima dal Purgatorio per l'Indulgenza Plenaria, che si contiene in quel Privilegio. (c) Ma siccome per acquistare una Indulgenza Plenaria in questa vita, ci abbisognano alcune altre condizioni oltre allo stato di Grazia; perché conviene, per esempio, o digiunare, o sar limosina, o vistare una Chiesa ec. così a sine di partecipare ancora una Indulgenza nel Purgatorio, oltre allo stato di Grazia, in cui veramente quelle Anime sono, certe altre condizioni

vi si ricercano contenute nella Regola del Santo Padre Agostino , (d) Che soltanto si godono i fuffragi nell'altra vita, quanto s' ha meritato goderli nella vita prefente. Chi è stato poco divoto della Santa Messa nel tempo della vita, gode ancora un poco frutto della Messa nel Purgatorio. Chi ebbe poco di Caritá verso li Morti poco anche gode il sufragio, che si fa peri Morti. Sovente mille Messe non valuranno una ; ed una Messa valerá per mille; così avendo disposto la Provvidenza d'Iddio, sempre Misericordiosa bensì, ma peró fempre anche ginita . (e) Bifogna avere avuto Carità verso i Morti, per godere presto nel Purgatorio il suffraggio, che si fa per i Morti . Bisogna effere stato divoto della Messa, e delle Indulgenze, per godere nel Purgatorio l'abbondante merito della Messa, e l'efficace applicazione delle Indulgenze . (f) Ignorando noi dunque nel propolito noltro, fe quelte condizioni, o sia disposizioni si trovino in quella tal' Anima, per cui si dice la

adhuc viverent, meruerunt per fidem, & devotionem ad mortem Christi, ut liberarentur. S. Thom. 3. p. qu. 52. att. 8.

(a) Non temere ab Apostolis has functia fuerunt, ut in tremendis Mysteriis defunctiorum agatur commencatio. Scinus enim illis inde multum contingere lucrum, utilitatem multam. S. Chryfolt. hom. 69. ad Pop. Que quidem confuerudo ab Apostolis inchoavit. S. Thom. in 4. dift. 45. quest. 2. att. 4.

(b) Non parva est universe Ecclesse, que in hac consuetudine claret authoritas, ut Deo ad ejus altare stat commendatio mortuorum. S. Aug. lib. de cuta pro mort cap. 1. & super id disputare.

in folentiffime infanie est . Idem epift. 218. ad Januar.

(c) Indulgentia non tantum vivo, sed etium mortuo prodest: non emi... est aliqua ratio, qua Ecclesa transferre possit communia merita, quibus Indulgentia timitumtur, in vivos, & non in mortuo: S. Thom. Suppl. 3. p. Quætt. 71. art. 10. Suffrigiorum essettus immediatus est remisso peene per Indulgentiam. Ibidem Quætt. 21. art. 4. Fuit etror Lutheri art. 17. damnat. a Leone X. Indulgentia non sunt utiles mortuis. Indulgentias unus plus alio consequitur, secundum quod plus devotus est. Innoc. IV. in c. Quod ante, de Poenit. & Remiss. & Bonitac. VIII. in Extrav. Aptiquorum.

(d) Quodam vitæ genere acquiritur, dum in hoc corpore vivitur, ut definitios adjuvent; que pro illis religios fisita suerint. S. Aug. lib. de Oêto Dulcit. Quæst, qu. 2. Que in Ecclesa sinnt; eis prosints, qui cum viverent, ut hec, shi poites possent prodess, meturent un. Quocira hio omne meritum comparatur, quo posse post post hanc vitam relevari quispiam, vel gravari. Nemo autem speret y quod hic neglexerit; cum obierit; apust Deum promereri. Hoc etiam meritum sibi quisque, dum in corpore viveret; comparavit, ut ei postent ista prodess. Non enim omnibus prosont: Vaure non omnibus, nist propter disperantiam vitæ, quam quisque gesti? Idem in Enchirid. cap. 109. & 110. Ita etiam S. Thom. in Suppl. 3. p. Quæst. 71. art. 2. & S. Greg. lib. 4. Dialog. cap. 20. Parve culpe in suturo seculo post mortem gravant; que tamen dimiteuntur, si homo bonis actibus in vita, ut sibi dimittantur, proneruit. Gloss, in Matth. 12. apud Cajetan. tract. 23. de Purgat. Ouæst.

(c) Dimittite, & dimettemini: Date, & dabitur vobis: Eadem quippe mensura, qua mensi sueritis, remetietur vobis. Luc. 6. 37. Beati Misericordes, quoniam ipsi Misericordiam consequentur.

Matth. 5. 7. Judicium fine mifericordia illi, qui non fecit mifericordiam, Jac. 2. 13.

(1) Ur indulgentiam, quam semper opteverunt, piis supplicationibus consequantur. Orat in Osse, Defunct.

Messa Privilegiata, non possiamo giá essere mai ficuri , ne che l'Indulgenza a lei fia flata applicata, né ch' Ella fiafi liberata dalle

fue pene. (a) 15. Ceda perciò l' Intereffe convinto nella furberia delli fuoi Dubbi, che non fono fe non pretefti . Fedeli mici , è probabiliffimo , che le Anime de' Vostri Morti siano andate nel Purgatorio : è probabilissimo, che lá in quel fuoco effe vi fiano ancora, fpafimanti in una eftrema necessità , che non possono da se medesime in conto alcuno ajutarsi . (1) E' probabilissimo, dissi, ch'Elle vi siano ancora, non oftante qualunque tempo già fcorfo se qualunque fagrifizio giá offerto e s'hanno dunque da lasciare cosi in abbandono senza volerne aver compassione? (c) Le Anime, che vi raccomando, fono quelle specialmente de' Vostri Morti, a' quali prosessatte giá e tante obbligazioni, e tanto Amore, quando erano in quetta vita ; e ne meno per quette vi moverete a pieta? (d) Ah mettetevi la mano al petto; e confiderate, fe avreste caro, che si tratasse di tal maniera con Voi . (e)

### Secondo Punto.

16. Orsi persuali, e desiderosi di suffragarle vi raffiguro; ma vacillanti ancora, e dubbiofi intorno al Modo, parmi di udirvi Tom ! II.

cosi domandarmi; Che dobbiamo fare per a+ jutare quelte povere Anime ? Non potrebbero liberarii dal Purgatorio, anche applicandofi loro folamente Uffici, Corone, e digiuni I Sacerdoti vorrebbero, che noi fotsimo generofi in limofine a far celebrare le Meffe; ma che tanta necessità vi è di Messe? Noi fiamo dispotti a fare di tutto per i nottri Morti : e non v'è forse altra mantera di ajutarli, fe non che con dar di mano alla boria? Che dovrà dirli di quetto Dubbio, che la Divozione intereffata propone ? Quanto s'ha più difficoltà a far limotine, non vedete, che tanto l' Intereffe viene a comparir più teafi. bile? (f) Vedo l'artifizio; e della mala torte mi dolgo; Che, le rupondo, non to come fi ricevera la risposta . Maligno e il Mondo ;(g) e chi fa , non mi fi prenda in foipetto , quali che io ancora abbia la mira a qualche intereffe, nell' atto liteffo, che fono qui a detestarlo? . . . Sebbenche, quale umano rispetto ora viene ad avvilire il mio zelo? Sono affiftito dallo Spirito Santo, da Gesù Critto, dagli Angeli a perorare in favore delle Anime del Purgatorio; e refteró per vano timore di predicare una Verisà, che è Cattolica? (h) Ecco la rispotta al Dubbio dell'Interesse .

17. Certa cosa è, che le Orazioni, i Digiuni, ed altre Opere buone, applicate a'

(a) Non omnibus in Purgatorio Indulgentia profunt; quia uon omnes hic metuetunt, ut illis prodefient . Meruerunt quidem vitam aternam tandem eis exhibendum: fed ad merendam renissionem poene spectant devotio magna ad claves Ecclesia Indulgentiam largientes, Misericordia, solicitudo ad futtsfaciendum pro peccatis , studium ad fuffragandum defunctis , & finilia . Dicendum igitur , quod omnes , qui in Purgatorie funt , possunt indulgentiis juvari ; fed it foli juvantur , qui hic merue. runt juvari ; & plus minufve juvantur , secundum Divina dispositionis gratiam . Cajet. tract. 16. de Indulg. quaft. 5.

(b) Anima post mortem funt adhuc in statu via , fed earum via eff circumfepta , ut ex fe transfinutari non poffint ; ut dicitur . Job. 19 8. Semitam meam circumfepfit , & tranfire non poffum . S. Thom. Suppl. qu. 71. art. 2. Multi post mortem nec digni funt , ut statim gaudeone , nec digni , ut femper

ardeant , & loca Purgatoria fortiantur . S. Bern. vel alius in Fefto S. Nicol. tom. 3.

(c) Quia non discernimus , qui fint , qui meruerent , nullus corum pretermittatur . S. Aug. lib.de cura pro mort. cap. ult.

(d) Santta fic tenet Ecclofia , ut quifque pro fuis mortuis vere Christianis oferat oblationes . Greg. 1 l. in cap. pro obeuntibus 13. qu a. Parente mortuo quanta dixifti plangentis affectu ? Tu es , qui mihi illud , & illud dedisti ; tu er , qui fic , & fic me dilexiffi . S. Aug. ferm. 13. de Sanctis . (c) Quod ab alio oderis feri tibi , vide ne tu aliquando alteri facias . Tob. 4-16. Omnia quacum-

que vultts ut faciant vobis homines , & vos facite illie . Matth. 7. 12. (f) Atique dici potest Avarus ex es , quod deficit in dando , si parum det , aut nihil , aut cum ma-

gna difficultate . S Thom. 2. 2. qu. 1 8. art. 8.

(2) Mundus totus in maligno postus eff . 1. Joann. 5. 19.

(h) Se juttum est in confpettu Dei , vor potiut audire , quam Deum , judicate ; nen enim poffinnts , que vidimus , & audivimus non loqui . Act. 4. 19.

Fedeli del Purgatorio, sono loro di gioramento; come fi prova con le Autorità, (a) con le Ragioni, (b) e cogli Esempi innumerabili regittrati negli Annali Ecclefiaftici . (c) Ma chi, è che possa mai fostenere, sia Iddio per aggradire tanto un vottro digiuno, o una Vostra Orazione, quanto la Passione di Gesù Crifto, che gli fi offerisce nella Santa Messa! Cogli occhi della Fede non vedete da Voi medelimi il grandillimo divario, che vi è tra una Vollra qualunque Opera pia, e quella Operazione Augustissina, che si fa dal Sacerdote all' Altare ? lo non vi niego pertanto il valore delle buone opere voftre: fate pure del Bene, ed applicatelo in fuffragio de' Voltri Morti, che farà a proporzione accet. tato dalla Divina Misericordiosa Clemenza. (d) Ma quell' è, che coll'autorità della Chiesa collantemente vi predico; non effervi Be. ne alcuno, che abbia la virtiì di tanto giovare a quelle Anime , quanto la Sauta Meila , (e) in cui si offerisce all' eterno Padre la Paffione Santiffima di Gesti Crifto , (f) ed il preziolistimo sangue da Lui profuso, uon so-

lamente a redimere dall'Inferno i Viventi. (g) ma anche a redimere i Morti dal Purgatorio . (h) E fe dl ein ne defiderate nella Scrittura un figurato riscontro, attenti al Caso di Giona.

18. Ne'fianchi di una Balena prigioniero infelice il disubbidiente Profeta fi dileguava in angolcie: e conoscendo, la sua diferazia effere caffigo d'Iddio, cercava pur di placare P irritata Giuflizia. Gridava Mifericordia; Pregniere, lagrime, voti, fospiri erano le coatinue efalazioni dell'afflitto fuo Cuore, per useire da quell' orrido seno di morte : e finalmente ne usch; ma riflettette mai , Uditori, alle circollanze del Modo, e del Tempo, in che Egli ottenne la Grazia? Sin a tanto che Giona feguitò folamente a fospira. re, e pregare, non fu mai efaudito da Dio. Promile di offerire un Sacrificio nel Tempio: ed allora subito il Pesce per Divina Ordinazione lo vomitò sulle spiaggie. Degna figura

delle Anime del Purgatorio . (i) Sepolte in una tenebrosa prigioae, ed in un mare di

affanni, gemono anch' effe, e gridano, ed

(a) Suffragia vivorum profunt defunctis secundum quod uniuntur viventibus in Charitate, & secundum quod intentio viventis fertur in mortuos ..... Sic pracipue valet Graio & quecumque alia bona. que ex Charitate fiunt pro defunctis , els valere credenda funt . Etiam jejunium prodeffe els porett ratione Charitatis, & intentionis in defunction directe : Ideo Gregorius pofuit jejunium inter fuffragla mortuorum . S. Thom. in Supplem. 3. p. quælt. 71 . art. 9. Et Sententia S. Gregorii eff in c. animæ 12. qu. 2. Sententia S. Augustini in c. non æstimemus , & c. tempus . Ibidem . Et S. Anbrofii iu c. quia alii . Ibid.

(b) Neque enim piorum anime mortuorum separantur ab Ecclesia . S. Aug. lib. ao. de Civit-Dei cap. 9 Si viventes subvenire Lex pracipit, quanto magis debemus subvenire defunttos? S. Am-

brof. lib. de Tob. c. 1.

(c) Apud Petr. Ludovic. Danes Inflit, Doffr, Christ, Par. 1, Selt. a. Cap. 15. qu. 9.

(d) Deut peccatores audit , quando petunt aliquid inf Deo acceptum . Non audit ex corum meritis , sed ex sua Clementia . S. Thom. in Suppl. 3. p. qu. 71. art. z. Et non est dubium, quin sufragia per vivos salta existentibus in Purgatorio prasat. Idem ibid. art. 6.

(e) Pro defunctive maximum effe credimus Antmarum juvamen, tremendum, quod in Altari positum ett, Sacrificium, S. Cyrill. Hierofol, Catech, Myltagog, 3. Quid hoc Sacrificio potest este pro mor-tuis utilius ? Quid opportunius? Hunc Ritum Ecclesia shi a Majoribut traditum accepit. Potest vero quifquam maternam functionemant legem Patris evertere ? S. Epiph. Harci. 35.

(f) Illam nunc que une offerimus Hostiam , que tunc fuit obiata , que non potest confumi . S.Chryl. hom. 17. in epitt. ad Hebr. Dum offertur Hostia, & Chriffus occiditur, ovis Dominica . Idem hom.

3. in epift. ad Ephel.

(g) Quaties ei Hoffiam fue Priffanis officiones , roties nobis ad absolutionem nostram Passionem illius reparamus .S. Greg. hom. 37 . in Evang. Quoties hujut Hoffie commemoratio celebratur , oput noitre

Redemptionis exercetur . Orat, fecr. Mif. Dom, IX. post Pentec.

(h) Acceptis argenteis , dixerunt ; Pretium fanguinis eff : & emerunt ex illis agrum figuli în fepulturam peregrinorum . Matth. 27.5. Pretium Salvatorit peregrinis requiem fub niniffrut , ut jam exinde Christus & vivos Sanguinis fui Paffons redimat , & mortuos pretiofa Paffione fuscipiat . S. Maxim. hom. 3. de Juda trad. & S. Aug. ferm. 123, de temp. Peregrinis, qui fine dono, & patria funt , requies Christi fanguine providetur ; fic Mufterit facramentum impletur . S. Aug. ibid.

(i) Ego autem in voce laudis immelabo tibi; & dixit Dominus pifci; & evenuit foram . Jon: 2. 10.

aspettano d'essera liberate. (a) Ma qual è il mezzo, che più alla loro libertà casseri-fra Sono buone le Orazioni, buoni gli cierta della colletta casseria della nostra pieta i ma il Sagessiza di colletta santa Messa è l'Ottimo, il Massimo; come che csi o è il più essera cad impetrare la Divina Misericordia, ed a foddisfare la Divina Guilfeia: (d'allo colletta) del colletta del c

19. Che dite pertanto, o miei Fedeli? Che farete di tutto per ajutare quelle Anime; purché non vi fi tratti di spendere? Ma che parlare è questo del sordido , e vile interesse? Quando que' Vostri Parenti erano vivi, ed ammalaii in un letto , Voi non guardatte allo spendere in Medici, e medicine, per curare i mali del Corpo : ed ora che fono defonti, vi udirò brontolare fulla limofina de' Sacerdoti, per follevare le miserie estreme dell' Anima? (c) Ditelo in veritá di Coscienza : Se foste nel Purgatorio anche Voi , come avrete in fatti d'andarvi , (d) fe pur ne avrete la Grazia ; Che direfte de' Voftri Eredi , fe essi parlassero; come parlate Voi: Per i miei Morti non mi si dica di spendere ? Non li chiamerette ingrati , (cellerati , e crudeli? (c)

20. Or fate conto, che dicano altrettanto di voi le Anime ancora de' Voltri Morti. Sanno quette, che Voi animofamente non avete riguardo a spendere, ove si tratta di

foddisfare i Vostri capricci, ed i Vostri geniz ove anche fi tratta di far peccati : e quale dev' effere la di lor pena, all' intendere dagli Angeli suoi Cuttodi, che cosi poi vi storcete, se vi fi eforta a fare celebrare(f)per lor qualche Meffa? Che rammarico dev' effere quello di un Padre, di una Madre nel Purgatorio, in udirli portar quell' avvilo : (g) luo figlio è divenuto sì intereffato, che non gli fi può cavare limefina da farti dire una Meffe ? (h) Che cruccio di quelle Anime nell'intendere, che da' fuoi Eredi, e Parenti fi trovano denari, per darfi a' giuochi, e bagordi, e folamente uon s' hanno foldi per fovvenirle, e liberarle da' fuoi tormenti? (i) Figurate nel Purgatorio voi stessi, e giudicate, e movetevi alla Pieta, con tare un' abbondante limofina. (4) ....

a). Ma ecco l'intereffe, che viene ad inquietare la Graife on un'altra dubbio. Noi volontieri fareffino anche dir qualche Meffa; in ma se le Anima del notti monti foffero gla in Paradito, o, che Dio guardi, nell'Inferno, a che poi ferriebbero quelle Meffa ? vi rispondo: Per disposizione Mistricordiola d' Iddio fi comunica il metrio della Meffa conforme alla voltra intenzione: (f) e vero è, che levol applicate la Meffa qualche Anima, che non ne fosse captere, per ciuma, che non ne fosse captere, per ciubeata, o dannate, (c) 3 anoli a cagione de'

All

(a) Clamavi de tribulatione mea ad Doninum : de ventre inferi clamavi . Jona 2.3. De altitudine ventri inferi . Eccli. 51. 7.

(b) Nihil hoc Sacrificio utilius pro captivis Fidelibus redimendis in Ecclefia potett offerri. S. Laur. Julin. de Initis Pralat. cap. 20. Miffa est majus bonum, quod pofit fieri pro Animabus. S. Berta-Senen. tom. 4. ferm. 15. extra 2. Part.

(c) Ecce infirmus jacet, & clanat; & eum Medici consolantur. Clamat in tormemit Fidelit; & non eif , qui respondeat. Ecce vestra inhumanitat, Fratres. S. Aug. serm. 44. ad Fratr. in Erc.

(d) Omnes peccatores fumus, & in peccatis concepti, & nati : omnes etiam vitam peccabilem ducimus : omnes in peccatis vivimus ; & in venialibus force moriemur . Idem ibid.

(c) Cadit afinut; & omnet eum fublevare festinant; clamant defuncti parenter; & non eit subvenire curamut. I dem ibid.

(1) Nefeiunt Morui , suid hie agstur ; fed poffunt ab Angelis aliquid audire, quod unumquemque enum audire debere ille judicat, cui cuntla fabjella funt, S. Aug. lib. de cura pro mort. cap. 15.
 (2) In anore auri ferver, & amet aurum , plufquam avimam . Idem ferm. 233. de temp.

(1) bebentet vinum in rhialis, nihil patiebantur super contritione Joseph . Amos 6. 6. (h) Desunctis cum omni diligentia misereri, O subvenire studeamus, O sestinemus . S. Aug seem.

(ii) Estunction with altigentia mitereri, Tubventre studeamus, Testinemus. S. Aug. ictm.
44. ad Fratt.
(k) Intentio vitenditur in fuffragits, que ad hoc funt, ut anime liberentur a debite poene. S. Tho.

Quodlibet 2. art. 14. Deut accipit fugragia fecundum intentinnem facientis. Idem Quodlib. 8.art., 5. 1 no. 1

(m) Non enim potest este, ut paena tollatur, nife prius culpa expietur: & ideò cum culpa continuo maneat in damnatti, corum poena mullatemus interrumpetur; & fusficazia et: non profunt. Idem, tbid. art. 5. fuoi demeriti, (a) rifonderebbefi il merito ne' tetori di Santa Chiefa, e fervirebbe a fuffragarae qualche altra . (6) Ma ecco l'intenzione, che voi dovete formare nell' applicazione del Sagrifizio. Io m' intendo, che offeriscale quelta Messa in suffragio di quelle A:time de' morti mici , a' quali più fono obbligato: e se sorse per queste non piace a Dio accettarla, sia in remissione de' miei peccati, in impetrazione di Misericordia per me . Ovvero potreste anche dire : Sia per quelle Anime, che fono state più divote del Santistimo Sarramento, o le più divote della Beatiffima Vergine ; o pure per quelle , alle quali più fon tenuto per debito di Giustizia, o di Carità . Così il merito non può perderli : e fiate dunque generofi al dispetto dell' Intereffe; e non dubitate, che il frutto delle Limofine, e delle Messe fará sempre per voi vantaggioio . (c)

#### SECONDAPARTE.

21. S Icome quello, che non fi fa per le farlo per il riesno dell'Intereffe, con i quel per il riesno dell'Intereffe, con i quel refere de la consensation del per de la consensation del per di quel visio, tamo più dominante, quanto men conofciuto. Io mi fpiego. (d) Molti di voi fanno beast per il morti qualche limofina di quando in quandoma condonatermi, fe dico una verisia, che forte portà di fpiacervi. Voi non fipete effere limofini ri, caractari niferme a conofcere intereffatta, fina più rede amora patentemente il voftro intereffet; y edendo di edi Voftro mal modo, più reter a deriva fina più rede amora patentemente il voftro intereffet; y edendo di edi Voftro mal modo,

ed il rincrescimento, con cui la fate. Mi sarò intendere . (e) Parlando a lcuni fagri Dottori delle Anime del Purgatorio, applicano loro quel versetto del Re Profeta nel Salmo ciaquantefimo ottavo : Et famem patientur ut ca. nes : e vogliono dire , ch' este patiscono , come tanti cani affamati . So che la fimilitudine della fame è qui bene proporzionata, avendo effe una vera fame , cioè un vero bifogno . ed un vero desiderio di effere suffragate. Ma v'è forse la convenienza nel rassomigliarsi alli Cani quelle Anime fante, che fono figlie d' Iddio, e care ippie di Gesu Critto? lo direi di nò , se non che . . . Ah cosi non fosse, come di fatto cosi è; che da molti Criffiani fi trattano le Anime del Purgatorio propriamente da Cani. Offervatelo. Alli Cani fi danno da rodere gli offi, e si gettano gli schifosi avanzi di tavola: (f) e questo non è per appunto, che da non pochi suole praticarsi co'morti? Allorchè s'ha da fare per efsi qualche limofina, si scieglie in ogni cosa la peggio: Se s'ha da offrire grano, lana, lino, o altra roba : quella , che e l' inferiore , o che incomincia a patire, effa è, che si da per i morti. Se fi mette mano alla borfa , fi cava la moneta più scarsa, la più tosata, che non si può più spendere sulle bosteghe, e questa è, che fi da per i morti : E non è ció un trattare quelle Anime fante da Cani?

23. Ma dirá arzi, che fono effe più mala, mente trattate di quello, che fo foliero Cani; perchè a' Cani fi la patire la fame per qualche giorno; c le povere Anime fi lafetano per an. ni abbandouate miferamente languire. Par-lo di coloro in Particolare, che hasuo il cari-co di Legati più, carico di Meffe fulla Con ficienza; e non fi curano più che tanto di foddisfare Gran peccato, che è queflo, Judi;

tori

<sup>(</sup>a) Ad hoe ut fuffragium alieut valeat, requiritur ex parte ejut, pre que fit, capacitas hujufmodi valoris, & hanc homo acquisvit per opera propria que geste in vita dem ibid. art. 2.

<sup>(</sup>b) Credibile est, quod per Dewinam Mifericordiam, se aliquid de specialibus sustragiis supersit his, pro quibus sum, su scilice eis non indigeant, allis dispensentur, pro quibus con sunt, si eis indigeant lenn bible, art, s.

<sup>(</sup>c) Suffragium, quad fit pro allis, focundum quad procedit ex radice Charitatis, ipis facientises prodeft; & inquantum est meriterium, non folum prodeft as pro quo fit, fed facienti magis. Idem thid, att. 4.
(d) A minore ufque ad majorem onnes Avaitité Madent, Letem, 6-13, Onnes Avairitim fequando.

Yar. Jecech. 8. 10. Herrenda profunditas Avaritie non patet oculis, of featet animis. S. Aug. lib. de Difeipl. Christ.

<sup>(</sup>c) Eleemofyna est cum su prompte atque alacri anime facis; cum large, & copiofe tribuis; cum reipfum non dare, sed aceipere existimat : S. Chrysolt. hom. 16: in a. Cor.

<sup>(</sup>f) Catelli edunt de micis , que cadunt de menfa dominorum fuorum . Matth. 15. 27.

tori mici; (a) peggiore dell' affaffinamento, e dell' Omicidio; come parlano i Sacri Canoni (b): Peccato contro del quale fi fono fulminate le più trem ende scomuniche. Peccato, dal quale non v'è Consessore, che posfa affolvere (c), e peccato, che fa andar le Case in rovina ; come se n' ha l' esperienza. Sovente li vecchi dicono: mi ricordo, che quelli della tale, e tale altra Cafa erano una volta affai ricchi; ed adeffo o quanto fono meschini ! Così va la Fortuna . Ma che dite voi di Fortuna? Andate a leggere i Testamenti de' loro Antenati; e se trovate Legati pii non adempiuti ; con più fenno dovete dire : Cosi fa la Giuffizia d' Iddio folita castigare chi vuole usurparsi quelle sostanze, che si sono lasciate a suffragare i poveri Morti (d). Direi di più, se sapessi il bifogno (e)

24. Ma fi rifletta ad un altro disordine in-

trodotto, e fomentato ancora dall' Intereffe. Che maniera è quella, che da cert' uni fi siene, allorchè vogliono, o devono far celebrare le Messe per le Anime del Purgatorio? Quali che la Santa Mella fia una mercanzia da farvi fopra il contratto , fi va attorno a cercare, chi la voglia dir per il meno; e fi parla a' Sacerdoti per le Messe nel modo istesso, come se si fosse in una Bottega a comperar delle fcarpe (f). O ignoranti, ed intereffati Crittiani ! Non avere voi da temere, che vi fia quel vostro denaro in rovina, come disse a Simone Mago San Pietro (g)? Che vi pensate ; Siano que' vostri soldi un prezzo della Confagrazione del Corpo, e fangue di Crifto? Sono una limolina, della quale ha da vivere, come dice lo Spirito Sauto nella Scrittura, chiunque ferve all' Altar: (h) : una limolina, che dovete fare unicamente per Amor d' Iddio, ad onore, e gloria d' Iddio:

(a) Ne depercant pie testantium voluntates .... qui pro fuarum Animarum falote legata ad pios tipur religuerunt. Conc. Trid. Scst. 32. de reform. cap. 4. Morui derrimenum p° ntur , dum retardantur factificia, se quibas plurimum juvarentur, S. Thom. Quolib. 6. att.

(b) Accepife, quod pauperibus erogandum se; & aliquid inde subtrahere, seelus aperissmum est, e ennium praedum rudelitatem superat. S. Hieron. epist. 1. ad Nepotian. rel. in c. gloria 1.2. qu. 2. Qui oblationes Parmum testumente relitas retinere persiterint, quososque reddant, ad Ecclessia.

excludantur . Concil. Agath. cap. 4. relat. in c. Clerici 13. qu. a.

(d) Comederunt facrificia mortuorum , & irritaverunt Deum in adinventionibus fuit ; & multipli-

cata eff in eis ruina . Pfal. 105. 28.

(c) Ii, qui sufragia prestare tenentur, diligenter, & exalle persolvant. Conc. Trid. Scff. 25. in princ.

(f) Sinonia est studiofa voluntas emendi, aut vendendi aliquid spirituale.... Nomine autem emptionit, y venditionis intelligitur omnis contractus non gratuitus; au, do ut des, do ut seitas ...... non potest enim est spiritualis aliquo terreno percis comparari. S. Thom. 2. 2, quast. 10, eart. 1, 2pii.

non vile putat effe , quod venditur ? Papa Hormifdas epift, ad Epifc. Hifpan.

(g) Fecunda ina tecum fri predictionen; quoviaus davum D.Leishimathi pecunis polleri. Act. 8.
30. Ætinames, u ere serum perniciofo fallo videsur, gezzian Dei, que in Möz Secremento confereur; vel verius, iplum Deum, qui nobil fal fecile delli Sacramenti fe echibir, pecunia poffi ven-di. Concil Tolet. ann. 1324. can. 6. Sie Mifam peteus, ex hujofinali tedevition dannum videtur incurrers, quol dh Miffa minn proderis. Capit, in Comments, 5, 10, quett. 79. 2412.

e vi pare, stia bene usare in essa cotaste profane, e (candalose spilorcerie? Se la limosina è abbondante, farà anche abbondante il merito vottro, ed il suffraggio de' vottri morti . Se la limofina é scarsa, sarà anche scarso il merito, ed il suffragio. Vi parlo per vostro bene, e vi s' imprima il ricordo, che Dio tratterà eon voi, come voi trattate con gli

Dio permettera, che anche li vostri Eredi fiano intereffeti con voi , quando voi parimente più che mai ne avrete forse biso. gno (a). Sebbenché temo affai, che per il maledetto Intereffe molti fiano per andar dopo morte in un luogo, dove non viè bisogno di Messe, e non vi è Messa, che giovi; perché non vi è redenzione, e voglio dir, nell' altri. Se farete intereffati co' vostri morti, Inferno (6), dal quale Iddio vi guardi .

## SERMONE XII.

Sopra il vizio della Luffuria.

Cum immundus spiritus exierit ab bomine, ambulat per loca arida, quarens requiem, & non invenit. Tunc dicit: revertar in domum meam , unde exivi .... & assumit alios spiritus nequiores fe ... & fiunt novissima bominis illius pejora prioribus . Matth. 12. 44.

ragionare del turpissimo Vizio della Luffuria,o sia disonetta; avvisandomi Gesti Cri to per bocca del suo Santo Apostolo Paolo, che questo vizio tra di noi non dovrebbe ne anche mai nominarsi (c) . Ho durato, diffi, fatica a rifolvermi, si perchè questa è una materia cotanto fecciofa, e lubbrica, che, fe non s' ha riguardo a fapere parlare, si può sar più male, che bene, coll' offendere la Puritá delle orecchie semplici , e caste, ed insegnare forse aucor la malizia nell' atto iltesso, che si vorrebbe indurre a detestarla, ed abbominarla (d); come anche per-

W O durato fatica a rifolvermi, fe doveffi chè, a dir vero, io fteffo mi vergogno patlarne . Ma finalmenre , non offanse il roffore del Serafico vettimento, la cofcienza mi ha obbligato, per foddisfare al dovere del Ministero Apostolico, di cui avrò da rendere conto a Dio; e guai a me, fe non l'averò fedelmente adempiuto (e). E che? Non ha vergogna il Mondo a luffurreggiare, e contaminarfi nelle brutture del (enfo (f); e mancherà spirito di libertà a' Predicatori Evangelici, per armarîi di zelo, e venire a froute del vizio con le invettive? Ho vergogna, si, e mi sento nascere sul volto i ribrezzi del pudore a parlarne : ma la Modeftia ha da tolle-

- (a) Eadem quippe menfura , qua &c. Luc. 6. 38. Istam finiem quifque vitam , nift quod meruit in ipfa , non poterit habere pott ipfam . S. Aug. ferm. 34. de Verb. Apoft. Tantum tibi miferebitur Deut , quantum & tu mifereberit Proximo . Idem ferm. 44. ad Fratt. Sicut feci , ita reddidit mihi
- (b) Aperiantur oculi cordis , ne fruffra pateant oculi corporis , & legant Pradicatorem Veritatis feribentem . 1: Cor. 6. 9. Neque Avari Regnum Dei poffdebunt . S. Aug. lib. 2. cont. Epift. Parmon.
- (c) In Christo lequimur . 2. Cor. 12. 19. In me lequitur Christus . 2. Cor. 12. 2. Fornicatio autem, & onnes immunditia nec nominetur in vobit , ficut decet Sanffor . Ephel. 5. 2.
- (d) Verendum est, ne dum quis copiose explicare studet, in earum rerum sermonem incidat, unde porius excitetur , quam reftinguatur libido . Catechif. Rom. P. 3. de 6. Prac.
- (c) Et dixi: Va mihi, quia tacui. Ifa. 6. 5. Exalta in fortitudine vocem tuam, qui euangelizat. 162. 40. 9. Necessias mihi incumbit : Va enim mihi est , si non evangelizavero . 1. Cor. 9. 16.
- (f) Nullum fit pratum, quod non pertranseat luxuria noitra . Sap. 2. 8. In luxuriis enutrivistit corda vestra . Jac. 5. 5.

rarne la pena a cagione degl' immodesti , che non hanno verecondia a peccare (4). A chiunque, imitatore del Figlio Prodigo, fi è dato in preda a questo bruttissimo Vizio della Luffuria (b) , è indirizzata quella mia Predica: E per isfuggir la nostra centura, cert' uni di voi fate pure da zelanti, e da scrupolofi, col dire, che non conviene trattarfi quest' argomento in rispetto degl' Innocenti, che si potrebbero far malizlofi . Devo trattarlo(c); e quanto farò modelto per gl' Innocenti , aftenendomi da pericolofe espressioni (d), farò anche libero a rimproverare i Viziofi ( ).

2. Affinche quefti fi ravvedano, e fi rifolvano d'applicarsi una volta ben davvero all' emendazione, daró a conofcere la gravezza di questo mate, che è un male il giù odiato, e più abbominato da Dio; un male, che può veramente dirft il riffretto, e l'epilogo di tutti i mali . Lo dinotò il Salvatore in quello spirito immondo, che non può fissare la sua dimnra nelle Anime pure ( f ); ed unitofi in truppa coeli altri vizi, va ad abitare folamente nelle fenfuali , facendone una fentina delle

più fetenti immondezze (g), e riducendole all' Impenitenza , alla disperazione , alla dannazione (h). A Voi perció mi rivolgo, o mio Signor Gesù Crifto , Figlio puriffimo , generato da un purifimo Padre nell' Eteraità, e da una puriffima Vergine Madre nel tempo (i); a Voi; Figlio Vergine, Spofo caltiffimo, pregio, e premio bellissimo delle Ani-me Vergini (1), Voi, che giá dimostraste quella Poteffà fuprema, che avete, fopra de fpiriti immondi (1), e le conferite ancora. quando vi pare, e piace, a' Predicatori del Vottro Santo Evangelio (m), deh per la Verità della Vostra Santa Parola, in quest' ora affilletemi con la Voltra onnipotente Virtú (1). Quand' anche ua' Anima fola fi liberi da quefto spirito immondo, coll' emendarsi dal vizio, non farà poco. Ma il frutto maggiore, ch' io spero da questa Prediça , è , che restino preservate dal vizio tante Anime innocenti, che fono qui ad a (coltarmi ; e che anche tante altre Anime buone concepiicano un abborrimento sempre più gran le a questo peccato brutiffmo, e lo fuggano più che la morte : poiché veramente effo reca al corpo, ed all'

(a) Confundor, & crubefto; fed ferenda erubeftentia eft propter cos, qui erubeftere nesciunt. S. Chryfolt, Orat. contra Concubinar.

(b) Dispavit substantiam suam vivendo suxuriose . Luc. 15, 13, Luxuria omnia bona consumit ; per que anima substiti: Bona naturalia , consumit corrumpendo; gratuita , auferendo ; temporalia , annihilande, Hugo Cardin, in Luc. ibid,

(c) Confundor talia loqui ; fed fi taquero mors mihi eff ; & fi hoc predicavero , non effugiam linguas vestras . Audalter igitur predicabo , quia vos hec operari non erub fcitis . Emendate vitam . & emendabo verba . S. Aug. ferm. 47. ad Fratt,

(d) Turnium nominum multitudine evitata, ne verbit orationem pollueret : generalibus nominibus impuritates amplexut eff . Concil. Trull. can. 54. de S. Bafilio .

(e) Omnia munda mundis : coinquinatis autem nihil est mundum, sed coinquinate sunt corum mens. & conftientia . Tit. 1. 15.

(1) Loca arentia, & inaquofa funt corda jufforum, que per fortitudinem ab omni carnalis concupifcentie humore ficcamur , S. Greg. lib. 13. Moral. cap. 1. (g) Et affunit aliot fpiritut fecum nequiores fe 3 & ingrest habitant ibi . Matth. 12. 45. & ibi fe

habitaculum immunditiarum . Hugo Cardin, Comment in Matth. 12. Spiritus immundus , ideit peccasi carnalis appetitus . Liran. ibid. (h) Et fiunt noviffima hominis illius pejora prioribut , Matth. 12.49. Qui desperantet semetipsos tra-

diderunt impudicitie in operationem immunditie omni: Ephel. 4. 19. Fornicatoribus pars erit in stagno ardenti igne , & fulphure ; que est mors fecunda . Apoc. 21. 8 (i) Virginis proles , opifemuse Matris , Virgo quem geffe , peperique Virgo . Hymn, ad Matut.

in Offic, Vire. Curus mater virgo est , cujus Pater fuminam neftit . Quem cum ama vero , cast : fum ; eum tetigero, munda fum ; cum accepero, Virgo fum. In Offic. S. Agnetis. Refpon. 3. die st. Januar. (k) Jefu corona Virginum , quem mater illa concipit , que fola Virgo parturit , hac vota clement

accipe. In Offic. Virg. Hymn, ad Vefper. (1) In potestate spiritibus immundis imperat , & obediunt et . Marc. 1. 27.

(m) Dedit illis potestatem fpirituum immundorum , ut ejicerent eos . Matth. 10,1,

(n) Dominus dabet verbum Evangelizantibus virtute multa ..... Ipfe dabit voci fue vocem virtutis . Pfal, 67. 12. 24.

Anima una morte, non che temporale, ma etersa (a).

Primo Punto .

2. Tutti gli altri Vizi vengono come forefrieri nell'Uomo, ed accoftandofi a lui con non fo quale rispetto, sol poco a poco prendono con effolui confidenza, e poco a poco fi avan-2110 ad impadronirfi del Chore (b) . La Conemplicenza al contrario coll' Uomo nasce, coil' Uomo domesticamente si alleva , e gli si fa si comaturale, che hanno gli appetiti ogai più facile, e forte inclinazione a feguir-Is (c). Rifiede nel corpo, ma con petulanza fi crige a farfi anche dominante nell' Anima : (d) e si fa un Vizio, quanto più famigliare, tanto più pettifero, e p ratziolo (e); Nemico d lla Virtii . difficile da combatterii ( f ) , più difficile a vincersi , che non si vince se non da pochi (g) . Quindi il Vescovo San Remigio ebbe a dire , che , tolti i fanciulli , per queito Vizio della Luffuria pochi fi falvano (h) .

Terrible Detto, ma vero, imperocchè it fatti coi è, che sono pochi quelli dell' uno e dell' altro Sesso, che da cotesto Vizio sappiano conteneri (i); pochi, che il a vece di dolersi, e di applicarii alli rimedii del male, ono lo famentino anzi più a bella poste con couplidgia infaziabile (è), quasi che abbiano gusto nel puzzore, e marciume, che esala da questa piaga ().

such a provincia de carre. Quanti vi fono, che per diabolica fungerione u donon dir cont's edefined part diabolica donon dir cont's edefined part di carre, una fragilità della carre une che male è più (m)? Othe al tiddi da comparire, e nenconparire in noi quarle debale (a)? Ma ol la, che diet — uni. Oht male è più Ma... Se questo peccaso non é anto male, d'onde vensono aduque e rimori a, che fentite per vensono aduque e rimori a, che fentite per vensono aduque e rimori a, che fentite per quieta, e tummituante Coscienza (o)? e c be vi obbligano ad una Conselhone generale, perchè vi fanno dubitare, e temere di tutte le voltre Conselhoni, che fino flate malista-

(4) Hoe peccatum fic timete, quomedo mortem: mortem non que animam folvit a corpore; fed ubi anima francer ardibit cum corpore. S. Aug. ferm. 164. de temp

(b) Vuiun anime non natura ejus, fel contra naturam ejus est . S. Aug. lib. de vera Relig. cap.

2. Action natures; fed visigais malus est, visis malus est, Idem Ills. 14, de Clvik. Del cap. 6. (c) Delectatio caratili sest homini comanuralis; de sovenute contrita, facilepus ir cam appearatios ferrare. S. Thomo, Doples. Sed Perfech. Vitus cap. 9, flev visitum, cum a primo tempore pue herrari i impognate hominem incipiat, non nici primo catera visita fuperensur, extinguitur. Cassan. Ilb.

6. taltit. cap. 1.

(d) Nonest Luxuria vitium corporum, sed anime perverse amanis corporeas voluptates, neglectis rebus incorpositibus; & pulchrioribus. S. August. lib., 12. de Civit. Dei, cap. 3. Quid enum ca-

rous inco. rupuottottott, & putenrioriost. S. August. 110. 11. ro per feipfan fine anima concupifeit? Ibid. lib. 14. cap. 15.

(e) Hec petiti quo pre exterit vittii familiarior est , eo ad nocendum proclivior , & ad repellendum difficilior , S. Bern, de later. Domo , cap. 16.

difficilior. S. Bern. de Inter. Domo, cap. 16.

(f) Frimus continentie hostis caro est contra spiritum concupiscens. Quam domesticus hostis! Hunc

nec fugere foffumus , nec figure . S. Bern, form. 3. in Domin. Pentecott-

(g) Inter vennis Christianorum certamina; duriora fint prelia Gastitatis, ubi est quotidiana pugna, &rara vistoria, S. Aug. 11b. de Agone Christi apud S. Thom. 2. 2. Queit. 154. arr. 3

(h) Dempiis parvulis, propier hoc vitium pauci falvantur. S. Remig. in epitt ad Rom, cap. 6.

(i) Uterque fexus vitio libidinis agrocat. S. Bern tract. de Ordine Vita, cap. 6.

(k) Expleta voluptate per quandan plenitudinen, rurfut iffe ignis accenditur, querimufque facere,

quod, cun secrimiu și tierum secise peniteanui. S. Hieron. lib.; 2 contra Jovinian.
(1) Dulcede illius, vermi: 0,00-14, 10, Luurios, ce carnalibu volopatibu dediti, quanta se ceitas menti demontiratur, cum dicitur. Dulcedo illius, vermi: 2 quid aempe care, nis purcedo, ceremii est 2 qui spii carnalibu aestedreti ancheta; cud didulce quan vermem anat ? S. Greg. lib.

16. Moral. cap. 19. (m. Scio litere diabolum in cordibus corum: Non funt magna carnis peccata. Diabolus facir leve, qued grave eft? fol quid prodeft, feille facit leve, qued Christus oriendit grave? S. Aug. (crm. 164. dt. T. vp.).

(n). Mi juando qui careit petcaia committunt, nefilo qua perversitare contemnunt, dicentes. Peccata carei. Len von curat. 5 Aug. serm. 16. de Verb. Donn. Quoniam ipse cognovit sigmentum nostrem: r-creduct est, quoniam pulvis simus. Psal. 102. 11.

(0) Quafi mare fervens , quod quieftere non potett ; & redundant fultus ejus . 1(2, 59. 20.

te, a cagione delle inceffanti cadute, e ri- dopo averlo commesso, la Potenza Ragionecadute nel Vizio (a)? Se questo peccato non é tanto male , the vuol dire adunque , the ave. te tanta vergogna di effere tenuti per Luffgriofi, e carnali (b)? Che vuol dire, che vi arroffite, ed avete una tanta pena nella Itefsa Confessione ad accusarvene, che non vi batta Panimo quasi mai a dir tutto, e studiate di coprire la malizia con tante scuse (c) ? e cercate Confessori muti, che non vi riprendano, Confessori, che non vi conoscano, per issuggire l'occasione di vergognarvi ; e mutate a posta li medesimi Consessori per non lasciar sapere il vostro misero, e miserabile stato (d)? Se questo peccato non è tanto male, perché, Tom.VI.

vole tofto in voi fi rifente, come che troppo offefa , e ne ha un dispettofo rammarico (e)?

g. Ove fiete voi , che chiamate la Disoneftá un poco male ? Efaminiamo questa vostra opinione danuata (f), Opinione Ereticale, Infernale (g) . Certo é, che ogni atto di libidinosa Luffuria é proibito dalla Divina Macflà (h) , in qualunque maniera , che si venga a commetterlo (i) : come ne danno anche teftimonianza e l'Apottolo S. Paolo (t), e l'Apoltolo S. Giovanni (/): e certo é anche perció, che é affolutamente peccato mortale (m) in ciascheduno de suoi rispetti (n): Peccato mortale, che ripugna anche all' ifteffa natu-

(a) In vibit Sacramenta Christi patiuntur injuriam . S. Aug, ferm, 5. Sab. Sanct. Non cet Pomitentia , fape perere venian de his , que fape peccanus. S. Clem. Alex. lib. s. Strom. S. Greg. VII. in Coac. VII. Rom. (a). 4.

(b) In allibus venereis maxime confilit quedam turpitudo , honorificentia contraria : unde de his domines verecundantur . S. Thom. 1. 1. quzit. 154. art. 9.

(6) Luxuria ades turpit eft, ut de ea qui fjue erubefcat . S. Bern. traft. de Inter. Domo , cap. 16. (d) Peccata venerea funt pracipue exprebrabilia . S. Thom. 2. 2. queft. 151. art. 4. Dicuntur Paffiones ignominia, quia non funt nomine digna : & exprobrabilia funt , quia per ea homo deducitur ad effe bettiale . Idem in epift. ad Rom. 1 Leet. 9.

(e) Luxuria dulcedo mox in amaritudinem vertitur . S. Aug. ferm. 47. ad Fratt. Luxuria totum

kominem in luftum convertit . S. Bern. hom. in Matth. 13.

(f) Est probabilit opinio, que dicit, est tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem . Propol. 40. ex damn ab Alex. VII. Tam clarum videtur , fornicationem fecundum fe nullam involvere malitiam, &c. Propos. 48. ex damn. ab Innoc. XI. Mollities jure natura prohibita non est: unde si Deut illam non interdixisse, sepe esset licita. Propos. 49. sbid. Aftus carnalis, cum ad hoe natura inclinet, precatum non est. Propos. 7. damn. a Clem. V. in Goncil. Viena.

(g) Quidam Philosophorum Cynicus docuit , fluxum seminis qualicumque talfu venientem xon vitan» dun : & nonnulli Sapientes faculi in hanc surpem, & erubescendum haresim inciderunt. D Hicron. inepilt. ad Ephel. 3. & ut heretica her Propol. dumnatur in Clem. ad noffrum de Haret.

(h) Non machaberit . Exod. 10. 14. Non home dixit , Deut dixit , Creator dixit , Judex aternut

dixit . Fac ergo , quod dixit . Non ficit ? Observa judicantem . D. Aug. fer 4. de Verb Apost. (i) Non machaberis Exod. 20. Machie nomine omnis illorum membrorum non legitimut ufus prohibitus debet intelligi . D. Aug. lib. Quett. in Exod. quett. 71. ficuri furei nomine omnis illicita ret aliene usur patio . Ibid.

(k) Praceptum Apostolicum est : Non regnet peccatum in nostro mortali corpore : neque exhibeamus menubra nostra arma iniquitatit peccato . Rom. 6. 2. A quo pracepto implendo utique alieni funt , qui ad peccandum membra movent D. Aug. lib. de Continent. cap. 2.

(1) Cun Apostolus Joannes ait : Nolite diligere carnis Concupiscentiam , not luxuriofet este nolebat .

S. Aug. lib. 4- contra Julian. Pelag. cap. 13.

(m) Peccatum mortale eft furtum, per qued fubtrahuntur exterior 1 bona, que ad vitam hominis fit-Bentandam ordinantur . Propinguius autem ordinatur ad vitam hominit semen humanum , quod est homo in potentia : & ided inordinacio circa emissonem seminis cel circa vitam hominis in propinguo . Unde manifestum est, quod ennis attut Luxuria est poccasum moreale ex fuo genere . D. Thom. quatt. 15, de Malo art, a.

(n) Ofculum libidinofum , afpectus , & tactus libidinofus , & alia hujufmodi funt peccara mortalia ... Dicustur autem libidinofa , que fiunt propter illicitam delettationem . D. Thom. a. 2. qu. 154. 8ft. 4.

ra (\*), nella violazione diisedinata e del corpo, (\*) e dell'Anima (\*). Nel diri folmensucosì, che ogni qualivoglia caraale imanoadezza è peccia mortale; (tob su peccato, che
priva Iº Anima della Genzia del Tasilio (\*); che la
eclude dalla Gloria del Prasilio (\*); che la
eclude dalla coloria del Prasilio (\*); che la
eclude dalla coni del Coria del Prasilio (\*); che
non può fosditafra i, en onn che con la Pifferno, e Morte di Gesti Critto; non è quello
più che abbaftanza a trafiggere ogni ingua
formunicata, che vogità dire, in la ditionelli.

to di penitente lo facerane flare fulla perta del Tempio a domandare micricolisia; e fe pur lo affolterano, el l'amponevano in penitezza ora fette, osò deci, o ra anche più ant di lagrime, e di Ozzatori, e di digitani (c)? partera lor foste posta, interno al alla peni fiabilità nel Tettamento Veca Mo contra del Luffentió, L'Omiti, e Donne, che era, fi do veffero lapidare con le mani di tutto il Popolo (f). Ma o peniferi, e giudia jumari, quanto to fette differenti dalli peniferi, e giudia di del Mondo, anunto voi fiette intamento (l'Oz.).

des mindos, quanto voi nece inglannevoit (v);

7. Con termini peró irepo comuni io i agiono, mentre pario della dionelrà, corne
di un peccato moratile ordinario. Vi è quello
di più, ch' etta è tra i peccati morati un peccato il più olizano, e più abbominato da Dio
(a). Vero è, che quel fommo Bene odia ogai peccato con una averdione fainita (a);

ma fi legga la Sagra libbia, e i o forievi, ie
Dio ha mai dimotirato tanti odio coara verua peccato, come conra quello viniperolo
del fenito; effendo per queltio, che propria-

fa.

(a) Immunitita e I Lucuria contra naturam D. Thom. bid, att. 11. Quidam de naturali conditione caufutur y fed fruitra. Cumque est constet inferre petius vim nature, o extruyere el rea pelintionem, quam ipfa meningerit, intemperantian fuam un mecificatem referent cerati. Abb. Cheremon apud Callian. Collat. 11. cap. 2.

(b) Per Luxuriam quit peccat in corpus faum, quia illud indebite inquinat. Idem fibid. att 3. (c) Libido mu filium fibi cotum vondicat corpus i fed soum commoved housinem, actini smul affectu cum carnis appetitu permittes. S. Aug. Lib. 14. de Civ. Dej. capa. f. Luxuria maxime homiait ani-

mun refolvit . D. Thom. 2. 2. Qualt. 153. art. 1.

(d) Manifetta funt opera carait, que funt fornicatio, immunditia, impudicitia ... Qui tella agunt, R. gaum Dei non confoquentur. Galat. 9. 19. Omni: immunda pullutio fornicatio dicitur. D. Bernatturad, el Ort. V tiz can, 10.

(c) Noque fernicarii Regnum Dei possidebunt . 1. Cot. 6.9. Sed in sempiterno supplicio erunt . D. Aug. Lib. 21. de Civ. Dei cap. 25.

(f) Judicavi in nomine Domini nostri Josu Caristi tradere bujusmodi Satana in interitum narmit . 1. Cot. 5. 5.

(g) Ante omnia Luxuriam fugite, concepifeentiam vitete. S. Aug. track, de Recitud. Cathol. Converts.
(h) C. hoc ipfum 33. quæft. 2. c. devotam. 27. quæft. 1. ex Conc. Tolet 1. cap. 16. Vide Ce-

none: l'enficentiale: 15 liun i se complationibus vacat, & Luxurie, Lopidibus eum obraet populus Civisales, & norietur. D. Cut. 21, 20, Si non est in puella inventa Virginitas, cjicient cam extra fores domus Patris

(1) Charain , in manu ejus Hatera dolofa. Olea. 12. 7. Mendacet filii heminum in Rateris . Plal. 61. 9.

(m) Hanc immunditiam Deut odio fummo habet . S. Aug. ferm. 47. ad Fratt.

(u) Olio funt Des impiut, & impietat ejut. Sap. 14. 9. Deut fumme peccatum edit. D. Thom. in 4. dift. 14. quaft. 1. art. 4. qu. 3.

mente fi difonora , e fi offende quella innata focietà , che vi è tra la nostra natura creata , e la fua eccelía Maestà creatrice (a) . Da che il Mondo è Mondo, vi furono fempre peccati : ma non fi trova già che Iddio abbia date di mano in ogni occorrenza al flagello per castigarli . Vidde Iddio sin da principio la disubbidienza in Adamo; e la trattó con Misericordia : vide l'Invidia in Caino , che affaffinó il suo Fratello ; e la sopporté con pazien. za: Vidde l'Omicidio di Lamecco, e l'Immodestia di Cam, la Superbia de' Giganti, con tante altre iniquitá, e Idolatrie : e non ne fece più che tanto rifentimento (6): Vidde ancora il peccato dell'Impurità nelle sue laide immondezze, tale, quale fi commette anche adeffo : e forfe che tacque a tollerarlo , e diffimularlo (c)? Attenti bene .

8. Quali che gli altri peccati l' offendeffero non più che con leggiera puntura, come farebbe dir , fulla pelle , da quelto fi dichiarò toccato ful vivo, e penetrato, e trafitto nel Cuore . Odió Iddio ancora gli altri peccati, ma in un qualche aspetto però non odiò i che alcuni tratti della fua immagine : ed odió

del fenfo, ravvilando in effi tutta sfigurata la fua immagine, e contraffatta : e tanto gli odiò, che per quelto peccato si penti di averli creati ; e subito decretò di punirli (d) ir remissibilmente (e) con un castigo il più tremendo , e più orrendo , che foffe per effere al Mondo (f) . Giá avrete udito raccontare altre volte la tragica Istoria del Diluvio Universale . Specchiatevi o Luffuriofi in quelle acque . Tutte le mandò Iddio dal Cielo con una fterminatifima pioggia di continui quaranta giorni (g), per caffigare, non le bestemmie, non i furti, non gli omicidi, ma il folo peccato della Luffuria . Per questo solo non ebbe riguardo nè a' Bambini , nè a' Vecchi , nè a' Mafchi , ne a' Femmine , ne alle bestie della terra, né agli uccelli dell' aria; ma fenza pun- . to di compassione annegò, e consumó tutto il Mondo (h) .

9. Non bafta . Andate a leggere la Divina Scrittura; e fe troverete abbruciate da una pinggia di funco, e falfo le cinque Città di So-loma (i) : Se trovarete la Città di Sichem defolata nella tiragge di tutti i funi Cittadi-Peccatori ; poiche in effi riconosceva per an- ni (k) ; se mandaia a terro , e fuoco , e quafe affatto diffrutia la numerofa Tribu di Benia-Li Peccatori medefimi lordati nelle brutture mino (1) ; se morti tutt'in un tratto di una Bbs Po-

. (a) Violatur quippe ipfa societat, que cum Deo nobis es e deber , cum eadem natura , eujut ipfe author eff , libidinis perverfteate polluciur . S. Aug. lib. 5. Confeff cap. 8. relat. in c. flagitia 32.

(b) Deus misericors , & clemens , patiens , & multe miser etionit . Exod. 24. 6. Longanimit , multum mifericora . Pfal. 202. 8. Propierea expellat Doninus , ut nifereatur . Ifa. 30. 18.

(c) Ips moechati funt . . . numquid super his non vistabo . dicir Do ninus ? & in gente tali non ulcifeetur anima mea ? Jerem. 5. 7. Ve , qui l'ifivitit in stratis veff is . Amos 6 4.

(d) Poenituit eum , quod hominem fecif et in terra , & taltus dolore cordis intrinfecus , Delebo , inquit, hominem, quem treavi, a ficie terre ab homine ufque ad animantia, a reptili ufque ad volucres coeli : poenitet enim me fecifie cos . Gen. 6. 5.

(c) Non permanebit spiritus meus in homine in aternum, quia care eff . Gen. 6. 2.

(f) Cumque vidiffet Dene, terram eff: correptan, omnit quippe caro corruperat viam fuem fuper terram , dixit ad Noe : Finis universe carnis venit coram me . . . Ecce ego adducam aquas diluvii Super terram , & interficiam omnem carnem , in qua fpiritut vita eff fubter calum . Gen. 6. 12. 17.

(g) Factum est diluvium quadragima diebut fuper terram , & multiplicate funt aque . . confumptaque est amniz caro, qua movebatur super terram, volucrum, animantium, bestiarum, amniumque reptilium . Gen. 7. 17.

(h) In diebus Nee venit diluvium , & tulit omnet . Matth. 24. 39.

(i) Pluis fuper Sodomam , & Gomerrham fulphur, & ignem. Gen 19. 24 . . 2. Petr. 2. 6. Sodomita peffini erant coram Domino . Gen. 13. 13. Merito per ignem , & fulphur civitates illa combuita funt , quia mafculi earum , & formine fortenti luxuria ardebant . D. Aug. ferm. 49. ad Fratt.

(k) Cum Sichem fædam rem operatus eftet , violata filia Jacob , ejus fratres , interfellis omnibus , depopulati funt urbem in ultionem flupri , cunttaque vattantes , que in domibut , & in agrit erant . Gen. 14. 7 25.

(1) Hominet civitatit illius circumdederunt domum , unerem meam incredibili furore libidinis vemantes . . . . Filii autem Ifrael omnes reliquias Civitatis a viro uffue ad jumenta gladio percuferum : ounttafque urbes beniamin atrox gamma confumpfe . Judic. 20. 1. 48.

Parte improvvisa ventitre, e più mila Ifraeliti (a) : tutto altresi intcuderete, che fu per una Giuffizia vendicatrice d' Iddio a caffigare il peccato della Luffuria nelle sue turpissime (pecie (b) . Non vi lasciate ingannare con dottrine alla moda, felama San Paolo (c): imperacche per quello peccato egli é, che viene l' ira d'Iddio : e questo si dira poco male? Quel peccato bisogna che sia il più odiato da Dio, che é il più da Lui castigato; perchè ficcome i Benefizi fono indizi dell' Amore; cosi i castighi inviati a guisa di sulmini sono legni dell'odio. Tal'è il peccato della Lusfuria ; peccato , che più di tutti gli altri peccati provoca l' ira d' Iddio (d) : peccato, per cui quanto più l' Anima fi attacca alla carne, più s'allontana da Dio, e Dio pui fi allontana dall' Anima (e). Esso è dunque un peccato odiosissimo a Dio, come si può arguire dalla gravisá de castighi, e molto più dalla sua propria deformità, che più di tutto si oppone alla Purità infinita del medefimo Dio.

10. Tanto gli si oppone, che disegnando umanarsi la Seconda Persona della Santissima Trinità , la Sapienza increata del Padre Eterno (f), non volle nascere di Madre, come fono le altre macchiate di carnale comercio; ma una ne scielse, che avesse miracolosamen-

te accoppiata la qualità di Madre con la prerogativa di Vergine, e Vergine la più pura. ed immacolata, che potesse aver l' Univerfo (g). Vestito della nostra Umanità, foggettoffi il Figlio d'Iddio anche alle nostre miferie : pati gl' incomodi della Povertà, e delle (tagioni, langu) di stanchezza, di sonno, di fame, e di fete (h): ma rifiutò di foggiacere alla deplorabile condizione di stare nove mesi in un ventre, che l'avesse conceputo con fenfuale diletto; tanto Egli avea in orrore anche l'immagine fola, e l'ombea fola di questa colpa (i). Che più è sopporto Gesit Chrifto nel deferto effere tentato dal Demonio di Gola, di Temerità, di Avarizia, di Ambizione, di Idolatria (4): ma non lo permife mai di Luffuria; tanto erano abbomi, nevoli alla fua illibatiffima Verginità anche i foli fantafmi di questo vizio (1) .

11. Più ancora . Tollerò Gesú Cristo effere dalli Giudei falfamente accufato, ch' Rgli fosse un Sacrilego, un Bestemmiatore, un Ribelle di stato, e fin anche uno Stregone (m), il quale avesse patti col Diavolo, ma uon volle mai la Calunnia di Lussurioso: tanto Egli ne abborriva, non che la realtà, ma anche la fola apparenza; e volle anzi, che la fua Castità Verginale, come non su mai molestata

(a) Fornicatus off populus cum filiabus Moab . . . . Unus de filii: Ifrael intravit ad fortum Madianitidem . Quod cum vidiffet Phinees , arrepto pugione , ingreffus eff lupanar , & perfodit ambos :ceffavitque plaga , & occif funt vigintiquatuor millia hominum . Num. 25. 1. 8. Ne fornicemur, ficut quidam ex ipfit fernicati funt , & ceciderunt una die viginti tria millia, 1. Cor. 10. 8.

(b) O Luxuria, per te civitates combusta funt; per te regna perdita funt ; per te omnia fere mala fatta funt . D. Aug. ferm.47. ad Fratr.

(c) Fornicatio autem , & omnis immunditia nec nominetur in vobit . . . . Nemo vot feducat inanibus verbis : propter hec enim venit ira Dei . Ephel. g. 3. 6.

(d) Luxuria pra caterit vitiit iram Dei provocat . Euseb. Emist. Epist. ad Damas.

(c) Per peccatum Luxuria homo maxime recedit a Deo . D. Thom. in Expos.cap. 31. Job Lech 1. (f) Sapientia emanatio quadam est claritatit omnipotentis Dei ; & ideo nihil inquinatum in eam incurrit ; cander eff enim lucis aterna , & speculum fine macula Dei Majeffatis . Sap. 7. 24.

(g) Decebat, ut Christi conceptio de Matre purifima fieret , qua nihil purius fit Deo nequis intelli-

gi . S. Anfelm. Lib. de Concep. Virg.

(h) Filius hominis non habet , ubi caput fuum reclinet . Matth. 8. 20. Fatigatus ex itinere fedebat fic fupra fontem . Jo. 4. 6. Et poitea efurit . Maith. 4. 2. Dixit : Sicio . Jo. 19. 25.

(i) Chriffut for campi . Cant. 2.1. qui & abfque humana induffria prodite ; & ei deincept nulla eff dominata corruptio, ut fermo impleretur: (Pial. 15. 10.) Non dabis Santium tuum videre corruptionem . S. Bern. ferm. 47. in Cant.

(k) Die , ut lapidet ifft panet fant ... Mitte te deorfum ... Hac omnia tibi dabo , fi cadens ado-

raveris me . Matth. 4. 3.
(1) Hortus conclusus . Cant. 4. 2. In Horto clauso Virginitat . Bene Dominus Jesus flot Horti Virgo

ex Virga Virgine generatut . S. Bern. form. 47. in Cant. (m) Sabbatum non custodit . Jo. 9. 16. Blafphemavit . Mat.h. 26. 69, Hunc invenimus fubverten-

tem Gentem noffram . Luc. 23. 1. In Boelgebub ejicit Demonia . Luc. 11. 15.

dal fomiter (a), ensi non fosse nè anche mai a Lui dispiaccia cotesto vizio (f); quanto sia pregiu licata nelle Opinioni altrui da un menomo folo sospetto (b) . Piú, e più ancora. Non folamente Gesti Crifto non volle foffrire l' impoltura di questo vizio in se stesso, ma non la comportó né auche in alcuno de' fuoi Difcepoli. Furono quell'incolpati di effere intemperanti, superitiziosi, violatori delle tradizione, profanatori delle Feste, e sin anche di effere Ladri (c) ; ma non fi troverà , che fia stata mai ne pure ad uno di essi imputata l' infamia di quetto brusto peccato effendo tempre tutti villuti Calli (d), come loro avea integnato l' Immacolato Maestro della Caffità, che non fi pasceva se non tra' Gigly (e) . Si è contentato Geste Ceulo di ammettere alla fua fequela Chi l'ha tradito, Chi l'ha negato, Chi l'ha abbandonato: ma non ha voluto pur uno, che di quetta pece dell'Impurità toffe tinto; per tare intendere a noi quanto

disticevole ad ognuno de suoi Cristiani (e).

12. Che potette fare di più, mio puriffimo Salvatore, per farcene apprendere l'enormità e desormità? ma che frutto da ció si ricava? Non mi si saccia dire : So, che i nostri antichi Cristiani , più candidi che la neve , e che il latte, amavano con tauta gelofia la Caftitá (h), che per non tcorrompere il flore fuggivano ogni aria di fospettosa occasione : e considerandosi membri di Gesti Cristo (i) , e Tempi dello Spirito Santo per il Battefimo -(4) abborrivano il peccato della Luffuria, coma le fosse un detettabile Sacrilegio ; portando al proprio Corpo non meno rispetto, e riverenza, che alla Chiefa, cautiffimi a non violarlo coll' immondezza (1) . A discacciare le tentazioni del fenfo loro baftava il ricordarfi di effere Criftiani (m), redenti col Sangue di Gesú Critto (n); confacrati, e de-

(a) Erat in Christo precedient , & singularis illa Castisat Virginalis , que nullum sitillationis motum furgentem fenfit , nec fomitem habuit . Gillebert. Abb. ferm. 40. in Cant.

(b) Et mirabantur , quia cum muliere loquebatur 10. 4. 27. Mirabantur bonum , quia querebat perditam , & non malum fufpicabantur . S. Aug. Tract. 15. in Jo.

(c) Discipuli tui non jejunant . Matth. 9. 14. Discipuli tui faciunt , quod non licet facere Sabbatis.

Matth. 12. 2. Quare Diftipuli tui tranfgrediuntur traditionem Seniorum ? Non enim lavant manut , cum panem manducant . Matth. 15. 2. Dicite , quia Discipuli ejus furati funt cum . Matth. 28. 13. (d) Hi fimt, qui cum mulieribus non funt coinquinsti ... & fequantur Agnum; quocumque ierit.

Apoc. 14. 4. Qualem liliorum refundebat odorem Joannet , qualem Petrus , qualem alii Evangelici wri ? Gillerbert. Abb. ferm. 27. in Cant.
(e) Christm Rex Casticatie. S. Aug. ferm. 6. de Nativ. Dom. Jesta font Puritatie. S. Bern.

ferm. 3. de Purif. B. V. Apit que pafcitur inter lilia . Idem ferm. 2. in Adv. Dom. (f) Redemptori nostro placere non potest qui bona agit, se adhue Luxuria inquinamenta non de-

ferit . S. Greg. hom. ta. in Evang. (9) Luxuriofus dignus est a confercie Christianorum feparari . S. Aug. Tract. de Rectit. Cathol.

Convers. (h) Candidiores nive , nitidiores latte. Thren. 4. 7. Ideo Christiani estis , ut Castitatem ametis,

& Luxuriam fugiatis . S. Aug. Tract. de Reclit. Cathol. Convers.

(i) Nescitis, quoniam corpora vestra membra sunt Christil Tollens ergo membra Christi faciam membra merecricis l'Abst. 1. Cor. 6.15. Luxuria membra Christi facis esse membra diaboli. Guettic. Ab. fer. 3. de Purif. B. V. (k) Nescitis , quia templum Dei effit , & Spiritus Dei habitat în vobis ? 1. Cot. 3.16. Vot effit tem-

plum Dei vivi . 2. Cor. 6.16 Dominut hoc pracepit, ne per illicitat voluptatet corruat templum ejus, quod tu effe caepitti . D. Aug. apud D. Thom. 2. 2. qu. 153. art. 3.

(1) Qui contemnis corporale peccatum, attende quod corput tuum eff templum Dei . Si eligeres in

Ecclesia adulterium facere, quid te estet sceleratius? Tu ipse es templum Dei : vide quid agat . D.Aug. ferm. 16. de Verb. Dom. Evitandum hoc peccatum , ut sacrilegium horrendum . D. Thom. in Exposit. epist. 1. Cor. 6: (m) In memoria tenere , qued Christiani estit ; & fit hoc in remedium . D August. track, de Rect.

Cath. Convert, cap. 1.

(a) Quanta iniquitat , & quam lugenda perverfitas , ut animam , quam Christut fanguine fuo redemit , luxuriofus propter unius momenti deleffationem libidinis diabolo vendat? D. Augult, form. 250. de temp.

dicati a Dio (a); obbligati a fervire, e onorare Iddio, non folamente con le Potenze dell' Anima, ma ancora co' fentimenti del Corpo (b); coll' impegno di attendere ad una Saniitá lontana da ogni qualunque disone-(tà (c). Ma fecoli d' oro, ove fiete ? Spirito del Cristianesimo . Spirito di Modestia, e di Purità, dove ti sei vergognosamente perduto (d)? Dov' è or quella Gloria, che già riponevali nella Caftità dalla noftra Santa Nazione (e)? Nulla vi manca a poterfi dire del nostro tempo cià, che su detto a Noè delle corruttele di quel suo secolo(f). Tra le carnalità di allora,e di adeffo non v'è altro divario fe non che quelle di allora poteano effere più compatite come di minor malizia, a cagione che non fi aveva avuto ancor fotto gli occhi quell' Esemplare di Purità, che abbiamo noi, Gesú Critta (g).

13. Ma per altro fin dove non ha or la Lufluria ampliati li fuoi confini a dominare in ogni Luogo, in ogni ett, e in ogni ferfo? (h) Chi è quafi più del genere umano, che ne fin del tutto efente? (i) Poco vi man ca per giungere a tale-fato, che l'effere

pudico debba recarli a vergogna: (4) poiche dov' è che non fiano ben veduti, e ben accolti gl' Impudici ? Si acciglia S. Agoftino per lo stupore nell' offervare come non vi è Città, nè Villaggio, dove non fiano abborriti gli Omicidi, i Ladri, i Spergipri, e Calunniatori : niuno gli feufa mai, né li difende, ne li compatifce, ed ognuno dal suo Paese vorrebbe vederli cacciati via : (1) e non vi fia, chi abbia poi per i Luffuriofi un qualche zelo di avertione, e di fdegno. Onde questo? Si stima il vizio della Lussuria un poco male: (m) Quindi è, che da per tutto effo inonda, e non fe trova quafi più lungo, dove una innocente Colomba poffa mettere Il piede , fenza imbrattarfi nell' imputridito car-

14. Entrifi nelle Cafe di tanti, e tanti, e vi fi troveranno Romanti, e Poetio scieni, e Pitture si fonocie, e si feandalofe, che pofiono veramente diffi litromenti del Diavolo, (e) ad irritare la Concupificenza, e da far commettere fenza numero, e fenza fine i peccati mortali. Vadafi nelle Converfizzioni e e vi udiremo nori fe non che ad ni e che vi udiremo nori fe non che ad

(a) Not enim imaginem Dei circumferimus: not Des dedicais fumus, genus elcitum, 1. Pett. 2.9. Gens fanta, populau acquificionis: D. Clem. Alexandr. 3dmontt. ad Gen. (b) Empt estis pretto magne: glorificate, & portate Dum in corpore vestro. 1. Cor. 6.10. Ex

er ergo, quod aliquit inordinate fur corpore utitur ad Luxuriam, injuriam facit Deo, qui est principalis Duninus corporis. D. Thom. 2. 1. qu. 153, 217. 3. (c) Hec ell Voluntas Dri fandificario vestra .... Non emin vacavit nos Deut in inmunditiam, fed

in facilities on the fact from the second series of Luxuria contraria, non excludent Marrimonium, facilities of Luxuria contraria, non excludent Marrimonium, sed libidinem. Tert. lib. 5. adv. Marc. c. 15.

(d) Quomodo obfeuratum est aurum , mutatus est color optimus ? Thren. 4-1.

(c) Ubi eff Catholica lex , quam credunt ? Ubi funt Caffitatis pracepta , que discunt . Evangelia legunt , & impudici sunt . Salvian . lib. 4. de Provid.

"(f) In diebu Nov vonst dilucium, of predidit omnes, Luc. 7, 27, Omnes vacesbast Euroriis. Hug. Card. biol. Omnit supre care corrupt viam fiam. Gench. 6, 13. & D. Ang. lib. 13. de Civil cap. 13. & 13. None callus. (c) Luferi ane Christman care. ... inherefat sifunquaque lititicai virus. Tertul. lib. de

Pudie. cap. 6. (h) Veneris igno totus exestivat Mundus, pestiferifine voluptaribus corrupta funt omnia . S. Zeno

ferm. de Fide , Spe , Charit.

(i) In Luxuria vides jacere pene tetum gemu hamanum . D. Aug. lib. de decem Chord. cap. 9. (k) Tanta eft perverficie generit immani, ut aliquando metwordum, set, ne Gastrat erubescat inter imputiese s. S. Aug. lib. de decem Chord. cap. 9.

(1) Si quis inter vos facias homicidium, pellere illum vultis de Patria. Si quis faciat furtum, slittis illum, nec videre vultis. Si quis dicis falfum testimonium, abominamini. D. August. lib. de decem Chord. cap. 9.

(m) Si quis voluptatur cum ancillis fuis, amatur, blande aceipitur; convertuntur vulnera in jeces . Idem ibid.

(n) Damon nude quoque Pillure affidet ....... Ubique libido , ubique lafcivia , & infanoram ameram ubique figure . D. Chrysoft, in Pfal-113.

ogni poco parole maliziose, (a) canzoni ditouette, (b) e racconti della più fetente Luffuria , a riempire la Mente di tozzi penfieri , e provocare la Voloatá a'difordinati appetiti? (c) Non si sa prendere oggidi una ricreazione , un divertimento, fenza efquifite bevande, e senza la compagnia dell' altro sesso, a contaminare gli occhi, le oreechie, ed il cuore di Fornicazioni, e Adulteri : (4) e chi è, che ne abbia o timore, o roffore ? L'Amoreggiare é ormai divenuto si comune ,(e)e si familiare, che non s' ha veruna difficoltà nel concederfi tutta la libertà alle Paffioni, ed ai Senti, purchè folamente a cautela non fia l' iniquità confumata. (f) Ma faranno peró almeno esenti dalla Lussuria le ChreserOh piaceffelo a Dio! Ma anche nelle Chiefe, fen-22 rispetto alla Divina Maestà, fi viene con la Luffuria a profanarne la Sanutá . (g) Luf-

furia qui vi è ne' penfieri , Luffuria ne'sguardi , Luffuria negli abiti , e negl' inchini , e ne' cenni ...... ma non posso dir tutto; c dall' istesso non poter dire, potrete Voi ben intendere quello, che avrei da dire. (h)

15. E fe anche nelle Cafe d' Iddio fi pecea, ove tanti misteri sono di freno al peccato, che si fará in quelle Case, ove tutto é profuno? lo non voglio avanzarmi là col pensiero : Sento sin qui, o Giovani, la puzza delle Voitre brutalità, e delle Voitre (i) infolenze. (4) Sento, o Vecchi, il puzzore delle Vo tre immondezze, che imparatte da faneiulli, (/)ed in the continuate anche adello fenza vergogna della Vottra età, fenza paura della Vostra morte vicina . (m) Sento , o Maritati, il fetore de' Vostri Adulteri, (n) delle Voftre Incontinenze, (e) delle Voftre kmmodeftie a(P) e di elò, che fenza riguar-

(a) Caufa Luxuria funt inspectio rerum turpium, veluti Pictura inhonetta, & lectio librorum moventium ad turpia . Difficile est tales libra legere , quin fit peccatum mortale : & funt comburendi , ne quis amplius peccet . Idem est de picturis foedis , & inhonestis . Gerson. 4. Alphab. &c.

(b) Luxuriof, quorum cor est turpibus Concupifcentiis plenum, de facili ad turpia verba prorum-

punt , S. Thom. 2. 2. qu, 152. art. c. (e) Quam multi cantica diabolica, amateria, & turpia decantant ! D. Aug. ferm. 07. in Append. vel D. Cæfar .

(d) Apostolus Ephes. 5. enumerae stuleiloquium ineer crimina, que nec nominari debent , & excludunt a Regno Dei . D. Antonin, P. a. tit, 5. cap. s.

(c) Luxurioft ret vinum . Prov. 20. 1. Vinum , & Mulieret apoffatare faciunt fapientes . Eccli, 10. 2.

(f) In conviviis luxuriantes , ocules habentes pleues adulterii , & incegabilis delichi . 3. Petr 2.14. Scortain funt auret veitre , fornificati funt oculi . D. Clem. Alex. in Admonit, ad Gent-

(g) Quid de fe cogitant , qui mulierum confortio frequenter intereffe nec metnunt , nec erubefcun t? D. Augutt. hom. 12 ex 50.

(h) Etiamfe nondum in opere confummetur iniquitat , perfetta eff jam in corde captivitat . S. Eufeb. Emissen. hom. a in Quadr. (i) Templum erat Luxuria plenum , facratifque edibut mulieret fe ultro ingerebant , introferentes

en , que non liechat . 2. Mach. 6. 4.

(k) Joseph accusavit frairet sues apud Patrem erimine peffine . Gett, 37. 2. Qued cum peceribut miscebaniur. Gloff. ibid. Masculi exarserunt in defideriti suis in invicem; masculi in masculos turpitudinem operantes . Rom. 1. 27.

(1) Tradidit illes Dens in defideria cordis corum, in immunditiam, ut contumeliit efficiant corpora

fua in semetipes . Rom. 1. 24.

(m) Adoleftent juxta wiam fuam , etiam cum fenuerit , non receder ab ea . Prov. 22.6. Plerique Zuxuriam corporit nec albenti erubuere canitie . S. Bonav. Diet. Sal.. esp. 9. Refrifce mifer fenex; quanto enim morti vicinior efficierit , tanto effe timidior debet . S. Greg. lib. 7. epift. 1. relat. in c. tanta nequitia . dift. 86:

(a) Adulterium peccatum grande . Gen. 20. 9. Iniquitat maxima . Job. 31. 11. Crimen gravifimum in magni Sacramenti contemptum . Conc. Trid. Seis. 24. de Reform. Matrim. cap. 9.

(0) Onan femen fundebat in terram , ne filii nafterentur . Mes percufit eum Dominus , quod rem deteffabilem faceret . Cen. 28.9. Luxuriofus non intendit generationem, fed delectationem . S. Thom. 2. 2. Qu. 154. art. 2. & 11. Opuz conjugit ob folam valuptatem exercitum omni ceret culpa . Prop. 9. damn. ab Innoc. XI.

(p) Illo, qui est ardentier amater uxeriz, facit contra bonum Matrimonii, inboneste eo uten;

de al Sagramento del Matrimonio fapete Voi foil di pergio, «) Sobboncha che con queple pratiche d'Impurità contaminarmi le labbra purificate ad la bacio, che diedi quella mattina all' Altare. (\*) effendo cofe quelle più da deplorarià (\*) che da nominari, abmoni? (d) Troppoè vero, che di peccati difonetti è pieno il Mondo, in ogni Stato, in ogni Eta, in ogni feffo: e tutto il male da qui proviene, che fittima effere et diu np

co miale.

do chi. f. potelle toglierfi dalle menti Crifiane un ai ingannevole errore! Poco male
un Vizio, che non folamente in fe Heifo 
male, ma è anzi la femenza (\*), la radice (f),
ed il fomento di rutti gli altr Vizi (g) Poco
male un Vizio ai capitale, per cui fi commetche può diri figuraro in quella Refilia dell',
pocalifice (f), Bettia di dicci corna, ad impaganze, e perevariace tutti di dicci Comnade

menti d'Iddio? E perchè non posso io fare or parlare li Santi Padri a dire i gran mali, che contiene in se la Lussuria, e che anche produce ne' suoi pessimi esfetti (4) ? In poche parole S. Gio: Grisostomo comprese il tutto, allorchè così predicò al fuo Popolo; che dov'è quello Vizio, «'è un gruppo di peccati senza numero, e di calamità senza fine (1). E disse bene la Samaritana, dicendo a' Popoli della Città, che Crifto le avea discoperti tutti i peccati della fua vita : benchè non le avefse imputato, che il folo peccato della Luffuria (m): perché questo era il suo Tutto (n) : ed è vero, che, of rinchiude in questo vizio ogni male, o che ogni male da esfo, come da una insetta forgente, deriva. Si legga S. Paolo nella fua Epittola fcritta a' Galati , e fi offervi , come ponendo Egli tutti i Vizi tra le Opere della Carne, regittra la Luffuria in primo luogo, e subito di poi soggiunge, come prove-gnenti da eisa, tutte le Diavolerie, che posfono darfi, o immaginarfi nel Moudo (0).

aliqualiter potest Adulter nominari . S. Thom. 2 . 2 . qu . 154 art. 8. Est contra naturam quantum ed alies monstruoses modes . Ibidem art. 11.

(a) Que in occulto fiunt ab ipsi, turpe est & dicere. Fphel. 7, 12.
(b) Quia de rebus loquimur pudendis, impedis loquentem puder, S. August. lib. 14. de Civit.

Dei Cap. 26.
(c) Nimium plangenda conditio eff, cum cité preterit, quod deletat, & maner fine fine, qued cruciat.

S. Aug. ferm. 250. de temp.

(d) Hec est illa immunditia, a qua Angeli fugiunt; quam Demones videntes oculos claudunt.

S. Aug. ferm. 47. ad Fratr.

(e) Luxuria seminarum, & origo vitierum est . S. Ambr. Lib. de Elia., & Jojun. cap. 19. (i) Radix omnium malorum Cupoditas. 1. Tim. 6. 10. idest Luxuria. S.Bonav. in Comp. Theol.

Lib. 3.

(g) Libido religuorum vitiorum educatrix. S. Ambr. Orat. pro Sat. Fratre.

(k) De Luxuela escitat mentis, inconfideratio, inconflantia practipitatio, amor fui, odium Dei, affectius prafentis faculti, horror autem, vet desperatio futuri generantur. S. Gregor. Lib. 31. Mor. 42p. 17.

(1) Ubi Luxuria , ibi innumera alia mala . D. Chryl. hom. 22. in Genes.

(m) Dicit et Jesta: Bene dizisti, quia non habeo virum; quim que enin viro: hebuisti; & nuc quem habea, non est tuus vir Joann. 4-17. Lesa tuus utebatur nestio quo non legitimo viro. D. Chrysost. hom. 21. in Joann.

(n) Venite, & videte hominem, qui dixit mihi omnia, quecumque feci. Joann. 4.29. Quecumque fecit mulier, erat contubernium quinque conjugum, & post illos conversatio cum sexto non propris

vire . Orig. in cap. 4. Joann.

(0) Manietta fant autem opera carnit, que funt fernicatio, immundirla, impudicita, luxuria, lidolerum ferritus, veneficia, inimicitie, contentiones, ire, rine, diffenieres, felle, invidue, homistid, christas, comeficienes, of his similia, que predice vobit, queniam qui talia agunt Regram. Dei mercopiquemar. Galat, § 1.9.

17. Ma fenza tant' altro non ne abbiamo noi forfe di quelta Verità alla pratica l'Esperienze? Siavi in qualche Cafa taluno dato in preda alle miterie del feufo, che male in effa non vi farà da compiangere ? Ody . rifse , difgusti, disubbidienze, scandali, spergiari, ge. losie, mormorazioni, sospetti, crapole, ubbriachezze , ruberie , prodigalitá , rivalità , difonori, sconvolgimenti: e che non saravvi di male? În esso può veramente raffigurarii un' altro Figlio Prodigo, che vada confumando tutta la fostanza (4); cioé l' Anima, il Corpo, l'Onore, e la Roba (b) : e chi potrebbe piangere mai abbaffanza le fue miferie (c) ? Sinattanto che un Figlio, e una Figlia fi mantengono nella lor Purité, el inuocenza, fono in Cafa tanti Angeli, tante gioje (d): Subito che fi danno a' brutti Peccari del fenfo, divengono tanti diavoli, tante furie. Povero Palic, povera Madre, che avere un Figlio dominato da quello Vizio! Voi avete in Cafa Voltra un Inferno (e): Voi avete in Cafa uno de' più grandi Nemici d' Iddio, e dovete stare col batticuore continuo di vedere ad ogni poco spettacoli: imperocche l' Omnipotente Iddio ha giurato di voler fare de' Luffurioli una fterminante vendetta (f) . Ma più di tutti mileri voi dati al vizio, animalacci, che non ave-Tom.VII.

te altro gusto, che di voltolarvi nel fango (g).

18. Dopo che Salomone fi fu immerfo ne' piaceri della fua Carne, dichiaroffi ingolfato. non in una miferia, ma in tutte (h). Ma altrettanto potete dire anche voi, di avere addosso in quetto vizio ogni male; poiche date a voi stelli una occhiata, e mirate, fe v'è in voi un niente o di Corpo, o di Anima, che si posta dire, effer sano (i). Non è sano l'Occhio, che è Luffuriofo ne' fguardi : non é fana la lingua, che è Lusturiosa ne' suoi difcorfi : non fono fane le orecchie, Luffuriofe nell' avidità di udir cofe ofcene: non vi è \$2nitá ne' piedi , Luffuriofi nell' andare a cercar le Occasioni : non fanità nelle mani, piene di Luffurie ne' licenzioli suoi toccamenti (4): non è fana la Memoria, incombrata da Luffuriofi fantafmi : non è fano l'intellesto occupato da Luffurioli penfieri : non è fana la Volontá, impegnata in Amori, e defideri. e piaccri tutti caruali (1). Qual parte di Cor-po, quale Potenza di Anima è in voi, che non fia ammorbata della pette di quetto infame peccato? Di quella Carne, che Dio vi ha data, acciocche vi sia in ajuto alla salute dell' Anima, eccovi come voi ve ne fervite all'Anima stessa in rovina (m).

C c 19. Fi-

(a) Diffipavit substantiam suam , vivendo luxuriose. Luc. 15. 13. Infixus sum in limo presundi;

(b) His eaim peccatis non folum diffigurtur anime vires, fed esiam corporis membra, & divistie temperales; ac per his diffigurtur osa hominis fubilantia, feilicest morum, membrorum, & rerum.
5. Bonav. in Dista Sal. tit. 1, con. a.

(c) Secundum carnen viventes plangendi funt tamquam mortui. S. Bern ferm. 2. Temp. Pafch.

(d) O quam pulches est call generatio 1 . apud Deum , & apud honinei . Sap. 4. 1. (c) Mere libidimi igne fuccessi nome shi vident Infernu , in quo diabolus habitat , & concupigentiarun ignii estuare non celle I D. Petr. Dam. I. lb. 2. Bossis. 1.

(f) Auferetur factio Lascivientium, Juravit Dominut Deut in anima sua. Amos 6. 7.

(2) Comparatu et jamenis infejentibu. O milis fedure di lit. Pela 68, 31, Quibat non est intelicatu. Pila 31, 9, Compatrarent ut junena in stercere fuo. Joel, 1, 17, Peccate etenim carnit stercere fuo. Joel, 1, 17, Peccate etenim carnit stercere fuo. D order junena qui pie in stercere computrefere, est carnalet quufque in foctore luxuria (b) Perà dis direct.

(h) Pene fui in onni malo . Prov. 5. 14. Malignitatem carnis accipit pro omni peccato . Olympiod.

in cap. 12. Eccle. pracipua autem malignita: carnis eff libido . Idem ibid.

(i) Non est fanists in carne mea Non est pax offiss meis . Pfal, 37.4. Plage islius non est fanists . Eccl. 21.4. A planta pedis usque ad verticem non est in co fanisas; vulnus , & livor , & plaga tumers: Ila. 1.6.

(h) Luxuriofus os, oculos, aures, & cetera sensum instrumenta, cleacas efficit voluptatis veneres.
D. Chrysolt. hom. 38 in Matth. vel Auth. Oper. impers.

(1) Habet memorian plenam spareittarum, rationem quodammodo cecam, voluntatem omnino infirmam, corpus rebelle, & per singula nembra mors intrat ad animam. D. Betnar, Lib. de Convers, ad Circ. Cap.

(m) Caro , que data eff in adjutorium , fe in ruinam , D. Bern. Lib. Medit, cap. 13.

no quello poco di modeltia, che si contentano di una parte di noi , e lasciano sempre ag'i esercizi della Virtú un qualche luogo: cosi degl' Intereffati , degl' Iracondi , degl' Ambizioli ne trovaremo, che faranno ancora in qualche maniera divoti. Ma non cosi fa la Luffuria: Quanto più vile, tanto più altiera, di tutto l' Uomo s'impadronisce (4); e lo ritiene suo schiavo (b), e non permette, che in esso abbia veruna Virtu il suo ritiro (c) . Totlo che la Luffuria è dominante in tal'uno. più non rimane in fui nè tampoco una immagine di Crittiana Pietá (d). Non vi é più per lui affiftenza a' Divini Ufizi . non più gutto alle Prediche, non più lezioni di libri (pirituali, non più frequenza de' Sagramenti, non più Orazione, non più Divozione, non più pratica di Opere Suone (e) ; non v'è più in eiso un menomo fentimento né di Amore, nè di Timore d' Iddio (f) , nè pensiero alcuno d' Iddio (g) . Si parli ad uno di coftoro

19. Finalmente gli altri Vizj hanno alme- nella difonessa abituati, della Morte, del Giudizio, dell' Eternità: ottufo ascolta, e nulla apprende (h); e duro di Cuore s' infattidifce di tutto (i) . Si esorti, e si preghi a emendarfi . Nun fi fa niente : Sconvolta egli ha la Razione, la Volontá perveriita, indebolito l' Arbitrio (4); e fattali temeraria ne' fuoi appetiti la Carne, non vi è freno, che vaglia per contenerla, ridottali ad effere tutta carne anche l' Anima (1). O con quanto di ragione questo vizio rassomigliasi al Fuoco (m); mentre in fatti confuma, e diffrugge tutto (n), e non è mai fazio (o); e coa le fue fumofe vampe toglie la vifta a non lasciar conoscere le Verità della Fede (p), ed impedifce il Cuore , che non convertati a Dio (1)!

20. Per dare al Mondo qualche fegno di ripotazione, che sia Crittiano, si confessa il luffurioso una qualche volta, si; ma con imbrogliato Esame, senza vero Dolore, senza vero Proponimento; e per lui serve la Consessione più ad accrescere co' sacrilegi la cate-

(a) Luxuria totum hominem agit in triumphum. D. Cypr. Lib. de Bosto Pudicit.

(b) Nihil est, qual tam subjiciat hominem misera servicuit, quam libido . D.Ambr. Lib. de Noe, & Arca , cap. 9. (c) Hec exmalis libido Virtutibus est ininica S. Aug. Lib. 4. contra Julian. Pelag. cap. 14.

(d) Nulla virtui , nulla bonitas , nulla Sapientia cun Luxu ia stare potest : nulla justitia , sed omnis perversi as in ea regnat . S. Aug. ferm. 47. ad Fratt.

(c) Homines Luxuria dediti a bonis operibus discedunt , & etiam a bonis pradicationibus . S. Thom. in Expos. 11. Job. Lect. 1.

(f) Dixit injustus , ut delimquat in femeriofo ; Non eit timor Det ante oculor ejus . Plal. 35.1.

(2) Ecce just mala facit Luxuria ; ex que enim hec poffi dit cor , flatim recelli cogitatio Dei . Hugo Cardin, in cap, s. Ofe.

(h) Animalis hono non percipit ea , que funt Spiritus Dei ; stultitia enim est illi , & non potest intelligere . 1. Cor. 1. 14. Ea ridet , & promifia D.i illi stulta videutur . S. Bernar, ferm. 111. de Divert.

(i) Verbum fapient audivit Luxuriofut , & d'felicebit illi ; & projiciet illud post dorfun fuum . Eccli 21. 18. Vidisti stupidas , & fenfu carentes animas? Ne'il corun capiunt , que fpicitus funt ; nullir noventur monitit, ac fi rationis expertes fint . S. Chryl. hom. 2. in Genel.

(k) Confust in eo sunt o unia, tamquam filio Babylonis; totus caro est, nec in eo spiritus manet. D. Bert. ferm. 11. in Pfalm. Qui habitar.

(1) Sic carni dediti funt, ac fi omnino nihil aliul, quam carnem folum fe eff: reputent, & prorfus ignorent, animas fe habere. D. Bern, ferm. 10. in Pfal. 90. (m) Concupifcentia mala quafi ardor est ignit . Prov. 6. Ignis confunit veffein: annon libido confu-

mit animam? D. Aug. in Pial. 57.

(it) Ignis est ufque ad perditionem devorans , & amnia eradicani genimina . Joh 31. 12.

(0) Ignit nunquam dicit , fufficit . Prov. 30.16. Luxurios voluptas nestit explori . D. Petr. Chrys. Setill. 2. Consedent, & non fusurabuneur: fornicati funt, & non coffiverunt. Oie. 4. 10. Calcatis torcularibat , firiunt . Job. 24. 11. (p) Supercecidit ignis, & non viderunt folem . Pfal. 57. 9. I mis concupifcentia, & non viderunt

folem justitie . Ar non parva prena obscuratio cordis , cacitas men is? D. Aug. Ibid. in Pfal. 57.

(9) Per luxuri am homo impeditur redire ad D.um , quia anims non potest redire , & amare fine cognitione : C' Lexuria carnalis destruit cognitionem . D. Bern. Sen. tom. 1. ferm. 21. de Luxur.

ma de' suoi peccati, che a romperla (a); men- il Profeta Osca inconsolabilmente mangeva (6) . Si confessa talvolta; si; ma per tornare a peccare; e se avviene, s'incontri in un buou Confessore, che gli prescriva salutevoli Penitenze per il suo male, non è più tal Confessore per lui : Egli abborrisce la medicina . ed il Medico, perché non vuole emendarfi (c) . Ha incominciato il meschino a peccare per fragilità; ha feguitato a peccare per malizia ; ha fatto in questi peccati il mal abito ; e per il mal abito è divenuto a tal termine, che pecca quali di necessità (d) ; e non sapendo, come fare a emendarsi, poco gli manca per disperarsi (e). Deplorabile stato! E si dirà aucora, effere ció poco male?

21. lo compiango le miterie presenti , ma assai più le avvenire . Guai a Voi , Lusturiofi! grida Iddio per il Profeta (f): e questo, Guai a Voi , fapete , che voglia dire ? Così lo spiegano i due Principi degli Apostoli Pretro, e Paolo, che Coloro, i quali vivono ne' peccati di carne, per giusto Giudizio d'Iddio mortranno aucora impenitenti ne' fuoi peccati di carne (g); e fara quelto il frutto feminato da for nella carne, l' Impenitenza finale.

tre dopo la Confessione ad ogni poco ricade sopra l'amato suo Popolo, e benché sapetse esservi nella Plebe, e ne' Nobili, peccatori di tutte le forti, Superbi, Avari, Invidiofi, Bestemmiatori ; per i Lussurioli pero alsai pitt fi attriftava (i): E ne volete fapere la cagio. ne ! Notatela , fia a spavento , fia ad avvertimento . Io piango, dice il Santo Profeta, poiche finalmente per quelli , che fono negli altri Vizi , ho qualche speranza, che siano, o tardi , o presto , per convertirsi : ma per i Luisurioli non ho , che il Timore, arrivino questi alla Morte, senza che nè meno pensino alla Conversione (4). Quanti Esempi potrebbero di fitto addurfi di Uomini, e Donne, che datifi alle caruali immondezze, fono anche morti nelle loro .carnalitá feuz' alcua fegno di conversione, ed anzi con tutti i segni di una ficura lor dinnazione (1)! Quell'è l' ordinario, che muoja impenitente, chi è ·viffuto impudico (m): poiché quaud' anche egli dia in morte qualche dimostrazione di Penitenza, una Penitenza deve tenerli effer quella più apparente, che vera (n).

22. Non è perció da m-ravigliarsi , che il Demonio s' ingegni in mille maniere di ten-(h) Ornbile sentimento! Per questo fu , che tare, e far cadere le Anime in questo Vizio; ·C C 2

(a) Sicut falfum Baptifma non lavat Originale peccatum, ita nec falfa Poenitentia delet nefas commif.um . D. Greg. VII. in Conc. VII. Can. 4. (b) Contigit ett illud veri Proverbii : Canis reversus ad suum vomitum ; & fus lota in volutabre

lutt . 2. Petr. 2. 21.

(c) Cum mortifera securitate peccant ... & fe ita quafi societatit pacto.cum iniquitate conffringunt , ut eam conptert magit , quam cavere . delettet . D. Aug. Lib. de Sanda Virginit cap. 49.

(d) Ex voluntate perversa facta est libido ; & dum servitur libidini , satta est consuctudo , & dum co fuetudini non rafissitur , falla eit necefitat . D. Aug. Lib. 8. Confest. cap. g. Per arbitrii libertatem fallum est , ut efiet homo cum peccato ; fed jam prenalis vitiglias fubfecuta ex libertate fecit necefficatem . Idem Lib. de Perfect, juft.

(E) Desperatio est voluntas voluptate prafenti cacata, de aterna jucunditate desperant . D. Bonav. in 4. Sent. ditt. 24. de Luxur.

(f) Ve, qui laftivitis in fratit veffrit . Amos 6. 4.

(a) Hi vero velut irrationabilia pecora .... in corruptione fun peribunt . 2. Pett. 2. 12.

(h) Qui seminat in carne sua , de carne or metet corruptionem . Galat. 6. 8. Seminatio autem carnit fit per voluptatet venereat . S. Aug. Lib. de vera Relig. apud S. Thom. a. a. Queft. 153. art. 1. Si enim secundum carnem vixeritis , moriemini . Rom. 8. 13 Qued est mort secunda . Apoc. 21.8. (i) Quia nunc fornicatus eff Ephraim , contaminatus est Ifrael . Ofe. e. 2.

(k) Non dabunt cogitationes fuas , ut convertanter ad Dominum ; quia fpiritus fornicationum in me-

die corum . Oic. 5 4.

(1) Et lugeam multos ex iis , qui non egerunt prenitentiam fuper immunditia , & fornicatione , & impudicitta, quam gefferunt . 2. Cor. 12. 21.

(m) Dedit illi temput , ut poenitentiam ageret ; & non vult prenitere a frenicatione fua . Apoc. 2.

21. Impudicitia mater est impoenitentie . S. Cypt. Lib de Bono pudicit.

(n) Si quis a malis suis imminente morte destiterit , oblestamenta deletti perdidit , non reliquit , neque elle voluptatem deferuit , fed illum voluptat , necefficate , non virtute fugata . S. Eufeb. Emif. Exhort, ad Pleb,

perchè effendo la caduta facile, e facile anche a farsi nelle ricadute il mal abito (a) ; più difficile poi altresi riesce l' emendazione (b); e più ficura colla perdita del Paradifo (c). P eterna condannazione all' Inferno (d). Questo è l' estremo de' mali , che suole cagionar la Lussuria; e se vi pare ancor poco male, mi rimetto al giudizio di chi ha fenno, e di chi ha Fede (e)? Ah torna conto, per momentanei diletti del Senso perdere i Beni eterni del Cielo (f), ed andare in anima, e in corpo a patire i mali eterni infernali (g)? Concedo, vi fia nel Vizio ua qualche noa fo che di piacere vergognoso, e brutale : ma torna conto lasciarsi mordere da un Serpente, che dilettando mortalmente avvelena (h)? e guitare una passeggiera dolcezza, da cui ne siegue una intoffribile eterna amarezza (i)? Quante volte il peccato della Difonetta si commette, altrettante dal Disonetto fi scrive di propria mano la sentenza dell' eterna sua morte (i). Torna peró mai conto peccare? Vi si pensi bene .

SECONDA PARTE.

Vrei fatto poco, fe, mostrata la gra-A vezza del male, non porgeffi ancora qualche opportuno rimedio. Lodi a Dio , che il cafo non è disperato . Finchè l'Infermo è capace di pigliar medicine, per lui vi è speran-za. A chi desidera perció davvero emendarsi dico primicramente: Raccomandatevi di cuore a Dio (1): esponetegli le vostre miserie, e la necessità, che avete della sua Grazia (m); ed invocando il suo sjuto, confidate, e non dubitate, che la fua Mifericordia vi affiftera (n) . Nell' Orazione del Pater noiter escitatevi massimamente a dire con servore di spirito la fettima Petizione : Sed libera nos a malo : poiche la Lussuria in vero è il più gran male, da cui possa essere liberata un' Anima in quetto Mondo (c) . Implorate poi anche l'intercethone della Madre Immacolata d' Iddio, Vergine avanti al Parto, Vergine nel Parto, Vergine dopo il Parto (p): e siate di Lei divoti con fiducia, che fotto al suo Patrocinio

(a) Migis per carnis Luxuriem humanum genus fubditur diabolo, quam per aliquod aliud, quia difficilius est eam vincere, S. Ilidor, Lib. de Sum. Bono apud S. Thom. 2, 2, quæst, 154, att. 3.

(b) Diabolus dicitur maxine gaudere de percato Luxuria quia est maxima adhastonis, & difficile

as eo homo potest eripi . S. Thom. 1. 2. quæit. 73. art. 2.

(c) Hoe enim scitote intelligentes , quodomnis fornicator , aut immundus non habet hereditatem in

Regno Christi , & Dei . Ephel. 5. 1.

(d) Si quis templum Dei violaverii, disperdet illum Deus. 1. Cor. 3. 17. Qui se corrumpit, semplum Dei corrumpit. S. Aug. serm. 9. de temp. Fornicatores, & aluteros iudicabit Deus. Hebr. 13. 4. idest damnabit: pari illorum erit in stagna ordenti. Apoc. 21. 8.

(e) Intelligite inspirentes in populo; & sulli aliquando supte. Plal, 92. 8.

(f) O quam parva est delectationis hora, qua perditur vita aterna ! S. Aug. lib. de Conft. Virt. & Vit. Quam vili de causa homines maxima bona perdunt ! Idem Lib. de Honelt. Mul. cap. 3.

(g) Sub moments impetus libidinis transit; & manet sine me, quod ruciat. S. Aug. serm. 150. de Temp. Quid mini. & voluptati, que brevi perit? S. Hieron. Epilt. 22.

(h) Annon vermis Euxuria ? Noscio si alter nocentior ; ingreditur blandiendo , mordet delectando ..

Guerric. abb. ferm. 1. in Epiph. Dom.

(i) O quam acerbus fructus Luxuria ! amarior felle, penetrabilior quovis ferro; hoc enin vitam honini eripere puest temporalem, non vero aternaliter ferire poest animam, prout voluptas facit.

5. Ambr. Exhort. ad Vitg.

(k) Quoties fcortatus es , toties damnaffi reipfum . S. Chryfoft. hom. z. in 2 Cor. 10:

(1) Primum remedium est Oratio, que animam a peccan interitu retrahit. S. Thom. Opusc. 18. de Perfect. Vitæ cap. 90 Oratio pudicitie presidium, or nuamen est. S. Greg, Nissen. Or. 1. de Orat. Ora Dominum, or 19se faciet. Psal. 30. 5, Domine vim patior. Ila. 14. Exurge in adjusterium mist. Psal. 24. 2. Domine ad adjuvandum me festina. Psal. 69. 2.

(m) Ut fivi , quoniam aliter non poffem effe continens , nift Deus det , adii Dominum , & deprecatus

funillum . Sap. 8. 21.

(n) Ascendit Oratio, & descendit Dei mistratio. S. Aug. Lib. de Salut. Mon. c. 28. vel aliui &c. (o) Sed libra not a mado. Matth. 6. 13. Hec septima petitio contra witium Luxuria appointur: mady menim est hoc, non seut catera mala; crudelius perseguitur, profundius nocet, essecuius ladit. Hugo Victor. Lib. 2. Alleg. cap. 14.

(p) Maria Virgo ante partum, Virgo in partu, Virgo post partum, S.Aug. fer. 14. de Nativ. Dom.

potrete quello, che non potete con le Vostre forze da Voi medesimi (a). Ella è Purissima per eccellenza (b); ed ama, e gode esaudire quelli; che a Lei ricorrono con buona Volonta di emendarsi, evid esfere Cassi (c). Contra il Vicio della Disonessa successa successa delle Punitenze, ed Austerità corporali (t): Ma puù essicae, che il cilicio, che la disciplina, che il disjuno io crederò fempre la Divozione a Maria. Batta di Cuore invocarla: e chi è, che nelle tentazioni l'abbia invocata, e sia caduto (c)?

24. S' aggiunge in tamedio la divotafrequenza de Sagramenti (f); la Temperanza nel mangiare, e nel bevere (g); l'elercizio a tener l'animo occupato in qualche impiego; così che non mai la tentazione vi trovi oziosi (h) : e: si raccomanda singolarmente poi l' Umilta; effendo per la Superbia, che Dio permette le cadute nella Lusturia (i); per la Superbia, che Dio giultamente sottrae gli ajuti speciali della sua Grazia, necessaria refiftere al Vizio (k). Ma che può giovar tutto questo, ove non si voglia suggir le occasioni? Contra gli altri Vizi con valorosa resistenza si ha da combattere; ma contra la Luffuria s'ha da fuggire; e nulla esi necessario, come la fuga delle Occasioni (1) massimamente dell' altro fesso (m). In vano si mortifica in qualunque altra maniera la Carne, quando non fi vo-

(a) Habe fiduciam, ut, quad tuis viribus non poffe putas, ex Marie adjutorio poffe. S. Bern, ferm.
3. de Aslumpt, B. V.

(b) Virgo carne , Virgo & mente , Virgo cogitatu , Virgo affectu, Virgo undequaque Purisima .

S. Thom. a Villan. conc. s. de Annunc.

(c) Virgo singularis, inter omnet mitis, nos culpis solutos, mitessac, & castos: vitam presta puram. Osinc. B. V. Hymn, ad Vespott. Ego sum Mater omnium Peccasorum se emendare volentium. S. Brigist. Lib. 4. Revel.

(d) fejunium est ad Concupiscentias carnis reprimendas. S. Thom. 2. 2. quæst. 147. art. 3. Sint lumbi vestri precinsti. Luc. 12. 35. Ex lumbis enim tota carnis negotia sustinatur. S. Petr. Chrysol.

1crm. 24.

(e) Si infurgant venti tentationum, voca Mariam: ficarnis iliecebra naviculam concuffrit mentis, voca Mariam. Non recedat ab ore, non recedat a corde; ipfa tenente, non corruis. S. B. cta. hom. a. fup. Miffus cft.

(f) Hoc est medicamentum omnia purgans viria. S. Ignat. Martyr. Epist. 14. ad Ephes. Gratia ficramentalis addit super Gratiam communiter dictam quoddam Divinum auxilium ad. consequendum

facramenti finem . S. Thom 3. p. quælt. 62. art. 2.

(g) Ubicumque faturitas, aque ebrietas, ibi dominatur libido. S. Hieron. in Epist. ad Tit. 1. Nolite inebriari vino, in quo est Luxuria: Epist. 5, 18. Superfluu usus vini incentivum voluptati veneree pr.ebe. 5, 1 hon. 2. Questt. 155, 2 att. 1.

(h) Alterum remedium , est , us ab otie desistas ; dicitur enim ( Eccli. 33. ) Multam malitiam docuit otiostas ; & specialiter otium est carnalium incentivum ; unde dicitur ) Ezech. 16. ) Hac suit

iniquitas Sodome , Saturitas , & Otium . S. Thom. Opuic. 18. de Perf. Vitæ cap. 9.

(i) Deus permitit superbot ruere in peccata carnalia. S. Thom. 2. 2. quætt. 162. att. 6. Stati justa retributione serinutu, su quia superbiendo se hominibus preserunt, suxuriando usque ad jumentorum similitudinem devolvantur. S. Greg. Lib. 16. Mot. cap. 12. Humilitas necessiria est, sine qua non poterit triumphus acquiri. Cassian. Lib. 6. Instit. cap. 1.

(k) Multi in ipfu fenestute per Superbiam in Luxuriam ceciderunt. Ideo tenenda Humilitas, que euitos est Pudicitia. S. Ber. Trach. de Ord. Vitæ cap 6. Ideo non vicisti, quia de te præfumpsisti.

S. Aug. fenn. 4. de Verb. Apoft.

(1) Restitite sortes. 1. Pett. 3. 9. Fugite sornicationem. 1. Cor. 6. 18. Cum. aliis virils potest expellari constitus 3 Sed hanc sugite 9, ne approximet; quia non aliter potest vinci. Glossi, libid, Cerea vitta vincutur restitudo 5 sed Luxuria vincitur sugiendo, sicilicet cogitationes immulas, & qua liber ocasiones. D. Thom. in Expos. 1. Cor. 6. Lect. 3. Nullui obtinere se posse credat vistor x un de Luxuria, nisso occasiones succiderit, & qui pernicis seminarum samiliaritate callapsus est, serum estima spellum deviter. Abb. Prussilus apud Cassilus. Costa. 2.0. Cep. 1.

(m) Si turpis te vexat concupicenta, proderit fexus alterius declinatio. D. Jo. Damasc. de 3. Vitios. Cogit. Cave frequenta colloquia mulierum, & carum co fortit, unde Eccli. 9. Proper speciem multeris multi pertentat s D.Thom, Opulc. 12. de Pers. Vitæ cap. 9. Melior et intiquitat

Vzrz

### Sermone XII. Sopra il Vizio della Lusturia

fi voglia fuggir l' Occasione (a), cioè quelle compagnie, e conversazioni, e lezioni, che fono conosciute pericolose . V' hanno cert' uni, che si lamensano di lor medesimi, e simano come impossibile emendarsi da questo Vizio. Recito le mie Orazioni, effi dicono, vado alli Sagramenti; e nulladimeno mi(eramente cado, e ricado. Ma .... Che volete mai ch' io vi dica? Delle ricadute Vostre io non mi so maraviglia ; perchè in satti come si puó a meno di non peccare, nel volere con tan sa libertà praticare in que' luoghi; ne' quali fi fa, che fi pecca (b) ? Come a meno di non peccare nel volere con tanta licenziofità mirare, e toccare ció, che non può effere, che d'incentivo al peccato? Desiderate la Caffità, fenza la quale non vi è Opera buona, che possa piacere a Dio (c)? Riguardatevi , dice Sant' Agostino (d), dal mirare, e dal toccare ció, che non conviene alla Modeffia, nè all' Oneftá .

25. Ma fopra tutto deponete quella falfa ,

e fcandalofa Opinione, che fia il peccato della Disonestà un poco male : e se viene il Demonio a tentarvi , con dirvi : Che male è poi? rispondetegli col Santo Padre Agottino : Si? Che male é poi? Con questo peccato io corrompo l'immagine d'Iddio in me stefso (e): ed è ciò un poco male (f)? Qui dentro di me , fuori di me ; da per tutto d' attorno a me vi è Dio, che continuamente mivede . Sarà poco male , fare questa immondezza fu gli occhi di un Dio , che estremamente la abbomina (g)? Per chi commette questo brutto peccato, è posta in pena l' Eternità dell' Inferno : e come puó essere poco male una colpa, che è caffigata con una gravissima pena (h)? Questi fiano i Vostri pensieri anon folamente nel tempo della tentazione, ma ancheprima di essere tentati : e se siete nel Vizio, vi emendarete ( i ); fe fiete innocenti , vi mantenerete nella Voltra in nocenza ; con la fiducia sempre però, non in Voi stessi, ma negli Ajuti d' Iddio (4) .

SER-

Viri , quam mulier benefaciens . Eccli. 42, 14. Idest melior vir iniquus ad converfandum , quam mulier benefaciens : facilius enim homo pracipitatur în peccatum familiari converfatione cum bona muliere , quam cum malo viro . D. Thom. Quaft. 3. de Malo art. 13.

(a) Inutile eff , fe jejunits , vigilits , ac disciplinis , affigere , fi non occasiones fugiat. S. Thom. Opuic. 64. de Modo Confit.

(b) Qui non fugit occasionem , nunquam curabitur a tali morbo ; sed magis augebitur vulnus . Idem ibid.

(c) Sine Caffitate opera moffra nihil valent . S. Aug. ferm. 16. ad Fratt.

(d) Pro Caffitate tene oculos , tene manus . S. Aug. ferm. 43. de Verb. Dom. Nunquam fe talem secretus aspiciat , qualis videri ab hominibus erubescit ; nec in eo tale ali juid inevitabilis ille oculus deprehendat , quod ab humanis afpetlibus velit effe celatum . Abb. Cheremon apud Caffian. Collat. 12. cap. 8.

(e) Imaginem Dei in meipfo corrumpo . D. Aug. Lib. de decem chord. cap. 9. & ferm. 16. de

Verb. Dom. & ferm. 18. de Verb. Apost. (f) Cum imaginem Dei corrumpis in te per diffuentias libidinis, non attendis, cujus imaginem in

te ipfo violas ? S. Aug. Lib. de decem chord. cap. 10. Non vis corrumpi domum tuam : Quare corrumpis domum Dei ? Ibidem . (g) Fuge Christiane Luxuriam ; erubefce jam fub'oculis Dei , & Angelorum peccare . S. Aug. Tract.

de Recit. Cathol. Convers. Absit mihi peccare in conspectu Domini . Dan. 13. 22.

(h) Ardor Gehenne ardorem in te extinguat Luxuria . S. Bern, Lib, de Modo bene viv. cap. 27. Quis poterit habitare de vobis cumigne devorante ? Quis habitabit ex vobis cum ardoribus sempiternis ? 112. 33. 14. Propone iibi adversus prasentes carnis ardores futuri supplicii ignes ; superet aitum libidinit recordatio aterni judicii . S. Ilidor, Lib. 1. Sinon. Valete Luxuriofi detestabiles , ter , quaterque infelices : vot flamma expellat eterna . S. Zeno ferm. fup. Attende tibi .

(i) De morborum fuorum curatione folicitis remedium falutare deeffe non poterit : virtutum enim fludia , & instrumenta suppetunt sanitatis . Abb. Joan. apud Cassian collat. 19. cap. 14.

(k) Hunc immundifimum Spiritum superare , non nottris viribus confidentes , sed epitulatione Domini festinemus . Tamdiu namque hoc vitto animam necesse est impugnari , donec agnoscat fe victoriam proprio fludio , & labore obtinere non poste , nift Domini fuerit auxilio , & protectione suffulta . Calfian, Lib, 6. Inflit, cap, 5.

# SERMONE

## Sopra i cattivi Pensieri.

De corde exeunt cogitationes mala ... que coinquinant bominem . Matth. 15. 19.

RA pure un bel vivere nello Stato una tran juillissima Pace, stando senza ritrosie, ed i i tutto, il Corpo ubbidiente all' Anima, e l' Anima alla Ragione, e la Ragione alla Volontà suprema d' Iddio (a) !-Ma effendoù la Natura corrotta, e sconcertata per il peccato di Adamo, tra le tante sedizioni, e ribillioni, che noi proviamo in noi fteffi (b), ho quanto la Malizia ora è dominante! Nel Corpo non vi è parte alcuna, che non ferva d' iffromento a peccare; mentre tifamo peccati cogli occhi, peccati con la lingua (c), peccati con le mani, peccatico? piedi (1), e con tutto (e) : ed un prodigiodella Malizia é pur quetto, che quand'anche Iddio o ci tolga, o c' impedifca l' ufo di quefti membri, fe non fi puo peccare co' fentimenti del Corpo, si voglia peccare nulladimeno col Cuore, dove l Intelletto, e la Volontá ia ogai tempo, ed in ogni luogo, ed în mille maniere scambievolmente si ajutano

si fa, senza che mai vi sia, che possa impedire la malizia, non potendo impedirsi la Libertá dell' Arbitrio ? Col Cuore fi commettono Omicidj, Adulterj, Fornicazioni, Furti, Fellonie, Bestemmie (g), e quante altre Diavolerie possono darsi, o immaginarsi nel Mondo -

z. Cofa orrenda! Che Iddio tolga la vifta . ammutolisca la lingua, strappi le mani, azzoppi i piedi, e vifiti l' Uomo con incurabili infermitá, per impedire, che non si pecchi: e che l' Uomo al dispetto della Divina Giutlizia, se non può in altro modo, voglia peccare col Guore; poiche ancorché non fi- pecchi coll' Opera, basta voler peccare, ed il peccato è giá fatto (h)! Una cola è questa si itrana, che pare non possa star con la Fede: e nondimeno vi (ta; e nondimeno fi fa, e fi fa da' Criftiani, che non porendo talora offendere la Divina Maelta esternamente coll' opera, la offendono internamente col Cuore, acconfentendo ad ogni cattivo penfiero (i). z far peccati (f), Nel Cuore che male non vi Deh perciò Eterno Iddio per quell' odio infi-

(a) Hec diffordia carnis, & Spiritus, finemo peccasset, abst, ut in Paradiso esse potuerit . S. Aug. Lib. 4. Oper. imperf.

(b) Giro enin co cupifcit adversus spiritum ; spiritus autem adversus carnem ; hac enim sibi invicem adverfamur . Gal. 5. 17.

(c) Oculus malus ad mala . Eccli. 14. 10. Linguis fuis dolofe agebant . Plal. 1. 11.

(d) Minus veitre sanguine plene sunt . IIa. 1. 15. Pedes eorum ad malum currunt . Isa. 59. 7. . (e) Exh.buistis membra vestra servire immunditie , & iniquitati ad iniquitatem . Rom. 6. 19.

Unde bella, & lites in vobis? Nonne hinc ex concupi scentiis vestris, que militant in membris vestris! J. C. 4.1. (f) Cor exercitatum avaricia habentes . z. Pett. 2. 14. Il luxuriis enutristis corda vestra. Jac. 5. 5. Elenim in corde iniquitates operamini . Plal. 57.2. Cor corum vanum est . Plal. 5.10. Cor corum long? est a me - Matth- 15. 8-

(g) Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris? Matth. 9. 4. De corde exeunt cogitationes male, homicidia adulteria, fornicationes, furta; falfa testimonia, blafphemia. Hac funt, que coinquinant hominem . Matth 15. 19. Malus homo de malo thefauro cordis fui profert milum . Luc. 6. 45.

(h) Quidjuid vis, & non potes, factum Deus computat . S. Aug. Enarr. in Pfal 57. Ipfa cegitario coinquinat hominem, etiamsi aliquid impediat, ne sequantur opera Augitiosa membrorum. Idem lib. de Contin. capt z. Cum qui que illicitæ delectationi confentit, committit peccatum in corde. Idem lib. 1. de Serm. Dom. in Mon. cap. 12.

(i) Etiamsi manu, vel alia corporis parte non secit, secit tamen Divinis legibus reus, quamvis hu-

nito, che Voi avete al peceato, ia quell'ora affiftetemi, affinche, giacehe Voi non volete opporvi all' efercizio dell' unana Libertà : rimanga l'ifteffa Libertá in quetti miei Uditori invigorita dalla Vo.tra fanta Parola contra i cattivi Penfieri (a) . Tutti i giorii noi vi preghiamo, che sia fatta la Vostra Volontá in Ciclo, ed in Terra: Fiat voluntas tua sicutin calo, & in terra : Dah efaudite la petizione, o mio Dio, e concedeteci la Grazia, che la Voltra volontá fia da noi fempre adempiuta, coll'ubbidire a' Vottri Comandamenti, non folamente col Corpo, ma anche coll' Anima, ed abborrire non folamente i peccati di opere, ma anche quei di pensiero (b) : poiche che ci potsebbe giovare la mondezza del Corpo, ore fia l' Anima immonda (c) ? Confidato nel Voftro ajuto, mediante l'intercessione della Puriffima , e Beatiffima Vergine Maria , per bene di questa Udicaza, mi scielgo a trattare due Panti, e spieghero nel Primo le maniere del come fi pecchi con il Pensiero, acciocchè eo-

dell' Anima, accioechè si rimedii al pericolo. L'argomento è per tutti ; imperocchè chi è, che sia esente dall' avereattivi pensieri (4)? Ed oh se si schiveranno i peecati di pensiero . quanti peccati fi schiveranno poi anche di opera (c) !

#### Primo Punto .

2. Abbiamo da fare con un Dio, che vede tutto, fin anche i più fegreti penfieri del noftro Spirito (f): ed i Penfieri, che fono cattivi, certo è, che fono da Lui proibiti (g), e da Lui faranno ancora feveramente puniti (h), allorche gl' ifteffi renfieri ci accuferanno ; chiamando in testimonio dell' avuta malizza la propria nostra Coscienza (i ). L'umana Legge non proibitee fe ana l'opera efferna, che si fa del peccato; ma la Divina proibisce ancora l'interna, che si fa dalla sola volonté ne' più eupi nakondigli del Cuore; e filmava-no bensi eli Scribi, ed i Farilei, effere proibita l' opera fola efferiore a non doversi comno(casi il male ; e nel Secondo quanto i pee- mettere in fatti ne un Omicidio , ne un Adulcati de' pensieri siano pernizioù alla salute terio, nè un Furto; Ma Gesú Cristo, ch'

manis lensibus absconditus, verbo in corde dicto per consensum, nullo salto per corpus admisto. S. Aug. lib. de Contin. cap. 2.

(a) Da nobis Domine non his cogitationibus confentire ; & fiquando not delettant , cas nibilomimes improbare ; nec in ets velut dormitando immorari ; fed ab eis zuta fit Conscientia te tuente . S. Aug. hb. at. de Trinit cap. 18

(b) Fiat volunas tua &c. Matth. 6. 10. Heff Praceptivituis adhereas mem noffra , & caro noffra. \$. Aug. hom. 41. ex 50.

(e) Quid prodest munditia carnis fine munditia mentis ? S. Bern. Tract. de Piff. Dom. cap. 19. (d) Nondum ad tantam perfectionem pervenimus , quantam in Angelis effe credimus , quorum aqualitatem foramus : ut Matth. 22, 10. In refurredione crunt ficut Angeli Dei in coelo . S. Aug. ferm.

r. de Verb. Apolt.

(c) Quidquid eff peccaporum, non exoritur ni i ex illicita dele Injone . S. Aug. form. 6 de Verb. Apolt. Nihil homines agunt corporis opere, quod non priut dixerint in corde .... Multa funt peccata in interioribus diefis , que non funt in exterioribus fallit : nulle funt auten in exterioribus fallit , que non procedant ab interioribus dictis : propter quod ipfe Do sinus ait : ( Matth. 23 26. ) Munda prius qued intut eit , ut fiat id , qued deferis eit , mundum . Idem lib. de Coatin. cap. 2.

(f) Ipfe novit hominum v mitatem , & videns iniquitatem nonne confiderat ? Job. 14. 11: Scrutans corda & renes Deus . Pfal. 7. 10. D fretor cogitationum , Firtentionum cordit: F non cit ulla crea-

sura invisibilis in conspellu ejui : omnia autom nuda & aperta funt oculis ejus. H.br. 4 13.

(g) Abominatio Domini cogitationes male . Prov. 15. 26. Perverfe cogitationes feparant a Deo . Sap. 1. 3. Auferte malum cogitationum vestrarum ab oculie meit . 4(2.1. 16. Altiffinut interrogatit opera weifra, & cogitationes ferutabitur . Sap. 6. 4.

(h) Ego autem opera corum, & cogitationes corum venio ut congregem. Tia. 66. 18. Ecce ego adducam mala fuper populum istum , frudum cogitationum ojus . Jet. 6. 19: Impil fecundum que cogitaescrunt , correptionem babebunt , Sap, 3.10. Deut enim non folum examinat carnem , fed citam menem . S. Bern Tract. de Modo bene . viv. cap.19.

(i) Test moniu n reddente illis Confcientia ipforum , & inter fe invicem cogitationibus accufantibus vel criam defendentibus, in die, cum judicabit Dem occulta hominum . Rom. a. 15.

era venuto a dar l'ultimo compimento di perfezione alla Legge (4), diede loro a conoscere, niuna malvagità potere mai effere lecita, per quanto sia invisibile, e occulta (b): ed effere anzi proibita (otto graviffime pene (c) . Dev' effere puro , non folamente nel corpo , ma affai più nell' Anima, chi fa conto di entrare alla visione Beata nel Cielo (d): e tanto da noi efige la Virtú iftessa Criftiana (e) . Quindi nel proibirfi di aderire alla concupi-(cenza, ci è generalmente proibito di acconfentire al male, qualunque fia (f): e certo è, che di ogni male, che sará stato da noi commesso, fia coll' opera , o fia col folo penfiero , n'avreme da rendere nel Tribunale d'Iddio uno strettifimo conto (g) .

4. Ma io non voglio giá credere, v i far radi voi, chi non lappia, che i fe lía de' peccati col penílero, non fi debba auche di questi dirne la colpa nel Sagramento della. Confessione (h). Quello, di che più temo, e che non so se sia da imputarsi ad ignoranza, oa malizia ; hè, che de' peccati di pensiero

fe ne faccia pochistima stima; così che non so-

lamente con facilità fi commetta no , ma an" che di più nella Confessione con sa cilità si trascurino per una crassa negligenza di esame. Verrò alla pratica, per ispicgarmi. Vi sarà taluno, che per non fo quale ricevuta ingiuria penía, e ripenía di vendicarsi, ma non fapendo, come fare ad eseguire il disegno, put alla fine dopo qualche tempo fi acqueta, e dice ancora, che ha perdonato, ritenendo peró l' animo nulladimeno turbato. Viene egli poscia alla Consessione ; e quasi che sia innocente , per non avere ne uccifo , ne ferito , nè fatto altro male coll' opera, paffa tutti quafi per nulla i fuoi tanti avuti peccaminofi penfieri di odio, e rifentimento, e vendetta (i). Vi farà tal' altro, che dopo avere tentato di violare l'Onettà di una Donna pudica e con promesse, e con prieghi, é arrivato finalmente a latla cadere : e nel confessarsi poi egli fi accufa bensì di quetto suo fallo; ma non dice nicate di tanti altri peccati mortali, che egli ha fatto a desiderare, e pensare la maniera di confeguire il brutale fuo intento (4).

J. Uno si va figurando, ora che sia ammaz D d za

(a) Nolice putare queniam veni folvere legem, aut Prophetat : non veni folvere, sed adimplere. Matth. 5. 17.

(b) În prohibitione hamicidii , & aduterii Scribe , & Pharifai non intelligabant nif actum exterierem. Unde Dominus legem adimplevit , ostendende , etiam internet actus peccatorum cadere fub prehibitione . S. Thom. t. 2. qu. 107. art. z.

[ (c) Ut nullum malum improhibitum . & impunitum remaneat , necestrium fuit per legem omnia

oeccata prohiberi , etiam interna . S. Thom. 1, 2. queft. 9t. art. 4.

(d) Novenim delires advanife Deminus contensus ets, sur felammodo cepus a malis atibus, pd us priss ani nen quore ab misjondos cogistarinistos severeres. S. Chryfofth. Onen 7.7. in cap. 7, Mat. th, Besti munde corde, quantum igô Drum videburt. Matth. 5, 8. Non intrabite in cam aliqued coinquinatum. Apoc. 21 27.

(c) Al perfestionem Virtutis requiritur , quod homo in exterioribut , & interioribut allibus restus existat . S. Thom. t. 2. qu. 91. att. 4.

(1) Non concupifers. Deut. 5. 21. Met generalis prohibitie est. S. Aug. lib. de Perf. Just. cap-

4. Non simus concupiscentes malorum . t. Cor. 6. 10.

(g) Non solum de salits , sed & de cogisatis laus , aut vituperatio a Deo judice tribuitur . S. Aug.

(cm. 76. ad Fratt(b) Oporett a poenitentibus recenseri in Consussione omnia peccata mortalia, quorum past diligentem

(3) injecte a postientus técnifer in Consiguose soma peccas mortaita, querm peti diligentes jui difigilioren conficientum historia, viinne filla fine excelufina, e l'assum adverfe des ultima Dealigi precepta comiță... Cun univerfa meralia, viinn espisationis, homines îre filis , & Dei ininces reddant . Conc. Trid. feft. 15, de Poenit. cap. 6, 8 cau. 7, în decăerii: carnii metra farimes volunteren carnii, d'orginationum, peramu natura filii ire. Ephel: 2, 5

(a) So casta est, quan valt adulterest non castus, ideream non est in corde machasta? Aux fincriers non inventaurs infernice, idea qui eam querix; non fornicatur in mente? S. Aux; lib. de Contin. cap. a. Lui can conjuge eliena conumbere nequit, fed cupit, est for possesta destrut, fadures este, sum ninue trast est, quent, fin info faste dependentereux, latem lib. de Lib. Arto. cap. 3. gato quel suo nemico; e se ne rallegra; ora- chè non hanno del sensibile » né si sono ridotche si trattengha in brutte cose, come adultera quella Spofa; e 'e ne diletta. Non è vero, che fia feguito ié l'Omicidio , nè l'Adulterio: ma e petò vero, ch' egli ha gravemente peccato 'n quel piacevole suo pensiero (4); e pure a confessariene ne pur vi bada. Così non si parla nella Consessione di essersi ingegnato a rubare, o danneggiase il Profimo, perchè non é riuscito di venire all' atto della ruberia, e del danno (b). Non si parla di aver avuto intenzione di giurare il falso, perchè non è venuta l'occasione del giuramento (c); nè di avere nelle rabbie bellemmiato Iddio col Cuore, perché la bestemmia non si proseri con la bocca (d), ne di aver peníato, e machinato di procurare l' aborto, perchè non è feguito l' effetto (e) : Non si parla in somma di molti altri peccati difegnati col penfiero, ma non efferiormente eseguiti (f); e non se ne porla, perchè nell'efame della Cofcienza no: fi vuole penfarvi ; ovvero fe vi fi penfa,fi fa anche di tutto a perfuaderfi con lufinghiere opinioni, che quelli non fiano peccati, per-

ti all' opera. O quanti ingannano miseramente fe fleffi; non riflettendo, che Dio non preude la norma de' suoi Giudizi dalle nostre opinioni (g); e che per quanto si natconda il peccato a noi (teffi, non può nascondersi a

6. E' il dovere pertanto, che vi fi spieghi, in che maniera si pecchi con il pensiero : e qui notate, che peccato di pensiero non vuol dire , che vi venga in mente un penfiero cattivo, qualunque ei fia; perchè ne viene di tutte le forti auche ai Santi, e non è in nottro potere l' impedire, che i pensieri non vengano, benchè sia in potere del nostro Libero arbitrio il discacciarli, coll'ajuto però della Divina grazia. (i) Sono questi opere del Demonio, (i) ch' ebbe tant' ardimento di suggerirli anche a Cristo là nel deserto, con tentarlo di gola, di avarizia, di ambizione, e pretunzione, ed idolatria: (/) e per questi voi non dovete ne cotanto affliggervi , imperocchè non vi è colpa , nè molto meno pretendere d'efferne efenti; perchè

- (a) Delectari falfo crimine, crimen eff verum . S. Aug. lib. 18. de Civit. Dei cap. 12.
- (b) Si rem fureipere alienam, non, ut quit vult, potest, nunquid ideo in ipfa voluntate fur non est? S. Aug. lib. de Contin. cap. 1.
- (c) Si cupienti per mend icium l'elere Proximum tempus , vel locus defit , i leo falfum testimonium non ore interio-i ja n dixit? Idem ibid.
- (d) Si juis homines si ment , non au leas lingua fonave blasphemiam , ideo nenest hujus criminis reus il dixit in cerde fuo (Pfal. 12. 1.) Non est Deus? In cerde fuo: (Pfal. 10. 6.) Non requiret?
- (c) Nonnulla, cum fentiunt concepife de feelere, abortut venena meditantur, & nondum nati felii parricide fiunt . S. Hier. ep. 22. ad Euttoch.
- (f) Quanvis ab opere malo quis vacat , pro filiut tamen prava cogitationis malitia non erit in-nocent S. Isidor. lib. a. de sum. B., cap. 25. Concupiscentia malarum operationum mala sunt, & multo magis delectationes . S. Thom. 1. 2. qua't. 34- art. 1.
- (g) Stulta cogitatio est, quot Deus non debeat judicare, hor effe percatum mortale, en quod opinio meit a non vule illud effe mortale . S Bonavent. Opusc. de Proc Relig. cap. 28.
- (h) Tibi , Donine , cujus oculit nula est abyffis humane Conficence , quid occultum effet in me , etix nft nollem confereri tibi ? Te enim mibi abfonderen , non ne tibi . D. Augutt. lib. 10. Confest.
- Cap. 2. (i) Non enim cuiquam in potetiate est, quid veniat in mentem . S. Aug. lib. 1. de Ord. cap. 15. Poffinus continere ab homicidio , ab adulterio , a furtis , perjurio &c. : nu squid ab iniquis cogitationi . but ? Nun paid & a fuggestionibus malarum cupiditatum ? Idem en ar. in Pial. 122. & ferm. de Ver. Apost. Mentem quidem non interpellari cogitationibus impossibile eit : suscipere vero eat , vel respuere, qui que possibile est: Orque carum non omnino pendet a nobie; sed reprobateo, vel electio pendet a nobie. Abb. Moyies ap. Cassian. Collat. 1. cap. 17.
- (k) Diabolus per cogitationes miris modis fuggerit , quidquid posett . D. Aug. lib. 2. de Gen. contra Manich cap. 14. Demon fingit fimilitulines , unagines pingit, & convolvitin thalamo mentis fi forte confensum alliciat . D. Bern. term. 3. de Nativ. Dom.
- (1) Dic , ut lapides isti panes fant .... Mitte te dcorfum ..... Hat ennia tibi dabe , fi cadens adoraveris me . Matth. 4. 3.

chi è, che ia questa vita non abbia da essere foggetto alle tentazioni ; (a) essendoci anzi per questo lasciato anche il somite della concupifcenza dopo il Battefuno, affinchè stiamo all'erta, sempre disposti a combattere? (b) Il peccato confiste qui, che con la volontà si aderisca a quel cattivo pensiero; (c) il che può avvenire in due modi. Il primo è, quando la volontá efficacemente defidera di mettere in opera l'iniquità meditata: e questo si chiama peccato di desiderio : come quando si disegna di fare un torto, una disonettá, una vendetta, e se ne va a rintracciar la maniera; e si farebbe anche tosto, se l'occasione, e la comoditá sosse pronta. (d) L' altro è, quando la volontá non defidera veramente di fare il male coll' opera; ma pe-

ró fi trattiene avvedutamente nella rapprefentazione di quell' oggetto peccaminolo, avendone compiacenza, (e) e questo si chiama peccato di dilettazione morofa per la dimora, che fi fa con diletto in quel cattivo pensiero. (f)

7. Quindi è, che se cento volte vi venisse un malvagio Pensiero; e voi cento volte lo rigettaile . No , che non voglio penfare a corefte cose dispiacevoli a Dio:(g) non peccarefte giammai : (h) ed anzi piuttolto ne avrelte merito .

(i) Ma se in quel pensiero poi vi sermate, o dilettandovi, o molto più desiderando, e proccurando efeguirlo, allora è, che peccate; (4) perchè approvate, amate, e vi dilettate in un oggetto, che vi é dalla Divina Legge proibito. (1) Egregiamente si spiega que-

(a) Prepara animam tuam ad tentationem . Eccli. s. 1. Beatus vir , qui suffert tentationem . Jac. 1. 12 Militia eff vita hominis super terram . Job. 7. 1.

(b) Fomes sensualitatis nunquam totaliter tollitur in hac vita . D. Thom. 2. 2. qu. 74. art. 3. Coneupiscentia relicta est post Baptismum ad agonem ..... nam qui certat in agone (2. Tim. 2. 3.) non coronatur , nift legitime certaverit . Conc. Trid. fefs. 5. in Decr. de peccat. Orig. can. 5. Concupiscentia non nocet, sed exercet . D. Bern. tract. de Grat. & Arb. cap. 12.

(c) Concupifeentia non excufat, fed damnat confentientes . D. Bern. loc. cit. Solus inquinat in cogitatione confensus. D. August. lib. de Contin. cap. 2. Non declines cor meum in verba malitie . Pfal. 140. 4. Declinatio cordis quid eff , nife confensus? Idem in Pfal. 140. & lib. de

Continen cap. 2.

(d) Non concupifees uxorem Proximi tui, nee domum, nec universa, que illius sunt. Deut.5.21. Qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, jam moechatus est eam in corde suo. Matth. 5. 27. Non fimus concupifcentes malorum . 1. Cor. 10. 6.

(e) Non folum factis , sed & cogitationibus delinquimus , se eis illicite occurrentibus delectamur . D. Isidor. lib. 2. de sum. Bono cap. 25. Si nihil delectaret illicitum, nemo peccaret . Peccat ergo, qui delectationem illiciti relaxat, non rafranat, est autem illicitum, quod Lex illa prohibet, qua naturalis ordo fervatur . D. Aug. lib. 22. contra Faust. cap. 28.

(f) Delectatio dicitur morofa, non ex mora temporis, sed ex eo, quod ratio deliberant circa eam immoratur, nec tamen eam repellit, tenens, & volvens libenter, que statim ut attigerunt animum;

respui debuerunt . D. Thom. 1. 2. qu. 74. art. 6.

(g) Lex hon vult, ut concupifcam : non concupifces : ideo nolo concupifere . D. August. lib. 1. de

Nupt. & Concup. cap. 27.

(h) Concupifeentia nocere non confentientibus , fed viriliter per Jefu Christi gratiam repugnantibus non valet . Conc. Trid. feff. 5. in Decr. de pec. orig. can. 5. Non finendo cogitationem procedere in consensionem , non regnat peccatum . D. Aug. lib. de Cont. cap. 2.

(i) Fomes relinquitur in homine, ut contra concupificentiam pugnans victoria coronam accipiat. D. Thom. 3. p. qu. 68. art. 3. Concupifcentia carnit contra spiritum, quando ratio ei actualiter re-

fiftit , non eft poccatum , fed materia exercende virtutis . Idem 1. 2. qu. 80, art. 3.

(k) Cum aliquis cogitat delectationem fornicationis, & delectatur, & placet ipsi hec cogitatio, imposibile est, quod hoc procedat nifi ex amore fornicationis: & ideo confeniire in eam est consentire in amorem , & in usum rei illicite : & ideo est peccatum mortale . D. Thom. Quodlib.

12. art. 22.

(1) Nullus delectatur in aliquo, nife afficiatur ad illud. Unde qui confentit in delectationem interiorem , approbat exteriorem , & vult faltem ea frui , cogitando de ea . D. Tho.qu. 15. de Verit. art.4 Delectatio est mala ex ev , quod quiefeit in eo , quod a ratione discordat , & a Lege Dei. Idem 1. 2. qu. 34. art. f.

sta Morale dal, Santo Padre Agostino con quello, che avvenne a' primi noitri Parenti nel Paradifo Terrestre . (a) Il Serpente con Infinghe propose ad Eva di gustare quel frutto, che era da Dio interdetto, ed essa lo gustò, allettata dal ravvisarlo piacevole; indi lo porse ad Adamo : ed oh se Adamo l' avesse rigettato con un rimprovero alla sensua-Ie compagna, che merito grande ne avrebbe, avuto! Ma acciecato dall' affetto, che aveya alla Donna, esso ancor ne mangio; (b) e quindi si cagionó la rovina di tutto il Mondo . Non altrimenti or fi fa . Il Demonio con le fantaltiche fue illusioni ci rappresenta al di dentro diversi oggetti, che sono illeciti, ma alla fenfualitá dilettevoli : e la fenfualitá, per le corruttele della natura, accogliendo in se quelle immagini, se ne compiace, e y'inclina: ma non per anche st pecca. Il tutto di ogni nostro bene, e di ogni nothro male dalla fola volontá nostra dipende ; (c) perchè nell' impero del suo

ilbero arbitrio effa é la padrona (d. 4) Se la volonit combatte, o refilte alla tentazione, allora è, che fi fa quella guerra detta da S. Paolo della carne contra lo fapriro, contra la carne: (\*) e finché la volonita non acomiente, aon pecca: (\*) a minorita volonita non acomiente, aon pecca: (\*) a minorita volonita non acomiente, aon pecca: (\*) a minorita volonita non acomiente al la turpiración della tentazione, e giù ènel darí querlo confenío, che il peccato fita (d. 6) Nel ta tentazione dola, nel fa dilettazione fola bulta a fare il peccato, ma è necessario, che la volonita via acconfenia.

Per lo che duc cose devono effervi note. (i)

8. La Prima è , che per commettere un
pecsato mortale col pensiero, bisogna, che
la cosa, alla qualet spensa, sia da si illectia
fotto pena di precato mortale: (i) poiche
altro è pensare una così peccaminosa in materia grave, altro si materia, leggiera yaltro è fermarsi in un pensiero di vanità, altro
in un pensiero d'italquita, Luodo et atten tibe-

(a) Serpai perfuelt mandicare de arbere veitre. Meiler nos mandicavai fela, fed vire fon de dit, of mandicavarent final ..... Com fenfa caranti ingerit meni quandam illevêram fruendi fe, reme velut ferpor allo pitur feminam i hiic autem illecêre confentire, de ligao veitre mandicare ett. D. Aug. ibi, in de Trinitt. cap. 18.

(b) Dixit ferpeus ad mulierem ..... Vidit i gitur mulier, quod bonum esset lignum ad vescendum, & pulchrum oculis, aspectuque delectabile; & tulis de fructu illius, & comedit; deditque viro suo,

qui comedit . Gen. 3. 1.

(c) Appetitus interfer accipit bonitatem, vel malistam ex eo 5 quod appetitur. D. Thom, qu. 15 de Malo att. 2. Appetitus voluntatis est omnium humanorum al'unum mensiurs. D. Aug. epist. 49. 24. Deograts Voluntas est, qua peccatur, & relle vivitur. Idean. lib. 1. Rettad. cap. 9. 29. D. Tho. 1. 2. qu. 10. 42.

(d) Concupificantia off carnit: mont tamen dominatum habet, sidem titillanti, affuanti non confor-

tire . D. Aug. ferm. s. & 6. de Verb. Apolt.

(c) His cogitationibut non confentire, certamen eff, confillus eff, pugna eff. D. Aug. lib. 2.cont. Julian, cap. 9.

(f) Huic ergo delectationi fi refiftimus of non confentimus , non regnat in nobis peceatum S. Aug-

ferm. 6. de Verb. Apost.

(2) Hee pro certo habet omnit ; gul to Domin ; collt, gued vita qiu, fi in probations furti ; arremátiur. Tob, 3, 11. Bomun certanne creavi i reporte si misi corena. 1. Tim, 4, -9. Bans vitaro profits Deur. Jac. 1, 12. Latrat diabelus, cum fugerit; fed cum nom ingerte ; qued fuggessite, non vulnerat ; fed coronat r. D. Berna ttad. de Config.

(h) Etian nune agitur, cum ed precessum uisiput delakint, quod touc alium est vum ferpant; modiere, de vive. Mom prine si legestin per coglitationem; d'é legislates movesum quos multri perfuafum eri: jed si estis cupiditatem ressenum commensum se conjensi, precessum imputatur seitant mm soputere settum. D. August. lib. a. de Genes, contr. Manich. cap. 14. & lib. 12. de Trinite etp. 13.

(i) Tria funt, quibus impletur peccatum, fuggestione, delectatione, consensione. Si consensio fella fuerit, plenum peccatum erit, notum Deo, etiams hominibus non innotescat. D. August. lib. 1. de

ferm. Dom. cap. 12.

(k) Quoniam qui talia agunt, regnum Dei nen consequentur. Gal. 5. 21. Hinc neque qui talia conconsiguum. S. Aug. lib, de Conven, decem Pracept. ne a questa regola, (a) che generalmente vi ferva . E'fempre peccato mortale , ogni qual volta vi pigliate piacere a trattenervi col penfiero in quelle cofe, che farebbe peccato mortale il trattenervifi efteriormente coi fenfi. Così quello, che sarebbe peccato mortale mirare cogli occhi, é peccato mortale figurarfi di mirarlo col pensiero . Quello, che farebbe peccato mortale, dir con la lingua, ovvero far con le mani, é peccato mortale. figurarsi di dirlo, o di farlo col pensiero. (b) La ragione si é, perchè l' Amore, che si ha a quel piacere, si oppone all' Amor d' Iddio : (c) e quando esternamente si pecca. non fi fa propriamente il peccato ne dagli occhi, ne dalla lingua, ne dalle mani : ma fi fa dalla volontà , la quale maliziofamente comanda a questi membri di fare quello, che non si deve . (d) Sia perciò , che la malizia esca al di suori, sia che si ritenga al di dentro, sempre è tutt' uno davanti a Dio, il quale come dice S. Paolo, (e) abbomina il fervire all' immondezza tanto con le potenze inserne dell' Anima, quanto co' fenti esterni del corpo: (f) e quindi è ancora, che non meno egli si offende con le dilestazioni del cuore, amandosi ciò, ch' esso abbomina, di quello che si offenda coll' opera. (g) Altre ragioni di ciò potrebbero addurii; ma-

tanto bafti a praticamente dirigervi o. Ed affinche ciò meglio s' intenda, eccovi l' altra cofa, che dicevo dover effervi nota per conoícere, quando nell'ammettere i cattivi pensieri si pecchi. Chiedo attenzione: imperocchè questo è, per cui si viene a discernere ció, che in tal materia è peccato, da ció, che è folamente uno ferupolo. Per commettere col penfiero un peccato mortale, non balta, che la nottra mente si fermi nel pensiero cattivo; ma è necessario, che vi sa fermi con avvertenza; cioè che conofca il pensiero per quello, che in se stesso egli è vizioso, pericoloso, per cui gravemente si. può offendere Iddio : e che ciò nulla offante essa voglia trattenervisi dentro, perchè vi ha guito . (h) Vengono alle volte i pensieri, ora importuni a stordirci, come le Rane, ora in folenti ad inquietarci , come le Mosche, che appena fracciate ritornano: (i) e non fubito che si da loro alloggio, si pecca; ma bisogna prima, che siano conosciuti illeciti, dalla Divina Legge proibiti; e nondimeno voluti . (4) Per quanto un pensiero stia fisso. finche vi ita contra nostra voglia, non mai fi pecca. (1) Ma qui è ancora, che due forti

di persone prendono sbaglio; le serupolose, 10. Shaghano le férupolofe, timorate d'Id-

(a) Confensus in peccasum , quad est veniale ex genere, est veniale peccasum . D. Thom. 1. 2. qu. 74, art. 8. & qu. 15. de Malo art. 2. (b) Confensiti ? Quasi concubuitti in corde tuo . Noli concupiscentiam sequi tillicita est , lasciva est,

e le rilaffate .

turpis eft , alienat te a Deo . D. Aug. hom. 42. ex 50.

(c) Eo ipso, quod aliquis eligit id , quod repugnat Divina Charitati , convincitur preferre illud Charitati Divina , & per consequent plus amat ipsum , quam Deum . S. Thom. 2. 2. qu. 83.art. 4. (d) Malitia meralis principaliter in voluntate confittit. D. Thom. 1. 2. qu. 24. art. 4.

(c) Ne exhibeatit membra vestra peccato . . . . . ficut exhibititis servire immunditia . Rom. 6. 13. 19. Chariffini obsecro vos abitinere a carnalibus desideriis , que militant adversus animam .

1. Pett. 2. 61. ( f ) Pracepte : non concupiftes : directe prohibetur confenfus voluntatir ; qui eff in oput , vel dele-

Bationem . S. Thom. 2. 2. qu. 122. art. 6, (g) Nullus delectatur nif in co , quod est conforme appetitui ejus . Unde quod aliquis ex deliber 1-

tione eligat , quo affeltus fuus conformetur his , que fecundum fe funt percata mortalta , est mortale . D. Thom. 1. 2. qu. 62. art. 8. (h) Antequam Ratio delectationem percipiat , & nocumentum infint, non habet interpretativum consensum , etiamse non resistat : sed quando jam perpendit de delectatione insurgente , & de nocumento

consequente; utpote cum percipit homo se totaliter per hujusmodi delettationem in peccatum inclinari, & in pracept ruere , nift expresse resitfat , videtur confentire . S. Thom. qu. 15. de Verit. art. 4. (i) Irruit in oculos mentit muscarum Egypti pestilentia, & perftrepunt rana in penetralibut cordis .

S. Bern. tract. de Confc. ad Cift. (k) Peccatum eft ... fin ipfo corde aliquid homo cogitat qued male delectat, & per praceptum feitur

illicitum . S. Aug. lib. de Spir. & Lit. cap. 26.

(1) Cogitatio vocari foles, sum aliquid in mentem venit, etiamfi confenso non fequatur : Cogitatio vero culpabilis appellatur , que confensum trahit . D. Aug. lib. de Gest. Pelag. cap. 4-

dio; perché accadendo loro talvolta di fer- to, acciocche aveffe in che efercitar l'Umit marír un poco in qualche ofcena rapprefentazione, fenz' avvertirla, benchè, tofto che fe n' accorgono, anche refiltano, fi danno a credere di avere già commesso nulladimeno il peccato; e se n' affliggono, come di una vera colpa mortale davanti a Dio . (a) Perche ? Mi fermai , effe dicono , nel eattive penflero , e mi pare ancera vi avefi gusto . Ma queflo folo a mortalmente peccare non bafta; (6) e bisogna , che la dimora , che si fa nel penfiero, fia voluta con deliberato confenfo. (c) Non bafta fentire il gufto, ma s'ha a quel golto d'acconfentire . (d) Altro è il fenfo, altro il confenso. Quella Dilettazione senfibile di Concupifcenza, che fi ha nella parte inferiore, c'inclina bensí al peccato, ma noa è da fe steffa peccato . (e) Effa è sun effetto del fomite ereditato da Adamo, che in certo modo si puó dir necessario; e non si puó dire, che fia peccato, mentre ci è involontario. (f) L'ebbe anche S. Paolo; e quantunque pregaffe di efferne liberato, gli fu lafcia-

tà . (g) Voi non dovete dunque di cotesta dilettazione averne tanta apprensione; poichè foltanto é peccaminofa, quanto la Volontà vi acconfente . (h)

11. In poche parole; per fare il peccato mortale, bifogna che in qualche modo questa malizia della Volonta v' intervenga: Conofco , che questo Penfiero è cattivo ; e che dovrei diftacciarlo , perchè mi è protbito da Dio : ma ciò nulla offante voglio in of fermarmi , perchè vi ho gufo(i). Anime scrupolose avete inteso? Quando fi fente il diletto, ma con abborrimento, con dispiacere, non mai si pecca : e non è proibita la Concupiscenza, ma il seguirla (4): non è il peccato nella Carne , o nel fenio , ma è nella Volontà, che nella Senfualità fi compiace con maliziofo confenfo (1). Quando perció v' inforge qualche iniquo Penfiero, non occorre turbarvi (m), nè affaticarvi a me. nare il capo, increspare la fronte, e rinverfare, o chiudere gli occhi, come fanno alcuni; che non è questo un negozio da farsi

(a) Hes , eum nihil exterius ago , intus graviter pecco . D. Bern. track de inter. domo cap. 17. (b) Agit aliquid Concupiscentia Carnis; & movetur quidem nonnullus affelius; sed nullus manet reatus, fi voluntatis non exhibeatur affenfus . D. Aug. lib. 1. de Nup. & Concup. cap. 27. & Conc. 3. in Pfalm. 118.

(c) Prohibita Concupifcentia , non intelligitur prohiberi primut morut ejut , qui confiftit infra limites sensualitatis; sed prohibetur consensus voluntatis, qui est in eput , vel delectationem . D. Thom.

2. 2. Qu. 112. art. 6.

(d) Aliud eff voluntatis confensus; aliud naturalis appetitus. Ubi voluntas non eff, nec confensus, Non eff consensus, nife voluntarius. Ubi ergo censensus, ibi voluntas. D. Bern.tract. de Grat. & lib. Arb. cap. i.

(e) Concupifeentiam Apottolus peccatum appellas . Rom. 6. Non qued vere , & proprie peccatum fit; sed quia ex peccato est , & ad peccatum inclinas . Concil. Trid.Scl.5. Decr. de Peccat. Orig. Can. s. (f) Fruttra diclum eff . Eccli.18. Post Concupifcentias tuas non eas ; ft jam quifque reus eff , quia sumultuantes , & ad mala trabere nitentes fentit eas . D. Aug. lib. 5. cont. Julian. cap. 3. Propol. Baij 50. 51. 75. 76. Quod prava defideria , que homo invitus patitur , fint peccata , damnate a D. Pio V. ann. 1567.

(g) Video aliam legem in membris meis , repugnantem legi mentis mea . Rom. 7. 23. Ne magni. tudo revelationum extollat me , datut est mihi stimulus carnis men , angelus Satann , qui me cola-

phizer. 2. Cor. 12. 7. (h) Alius eff motus sensualitatis, qui movetur secundum apprehensionem sensus; & alius eff volun-

tatis , qui movetur fecundum judicium rationis . D. Thom. Quodlib. 4. art. 21. (i) Corporales motus non pertinent ad meritum, vel demeritum, nifi fecundum quod a voluntate,

quaff a principio caufantur . S. Thom. 4. Sent. dift. 9 . qu. 1. art. 4. Appetitus allus inordinati est peccarum mortale , fift cum ratione deliberata . Idem qu. 15. de malo art. 2.

(k) Non Concupifces : ideft , port Concupifcentias tuas non eas . Eccli. 18.30. Non regnet peccatum in veffro moreali corpore , ut obediatis concupi feentiis ejut . Rom. 6. 12. S. Aug forpe loc, cit. (1) Non nocet fenfut , ubi non est confenfus . Si doles , fentis , fed non confentis . S. Bern. ferm.

49. in Can. & track de inter. Dom.

(m) Qui sunt in Christo Jesu, non sint solliciti, si Concupiscentiis illicitis titillantur; si eis adhuc widetur effe Lex in membris repugnant legi mentis. D. Aug. ferm. 6. de Verb. Apoft.

con violenze, e rompimenti di testa; e tutto fenza il Divino Ajuto non ferve a niente (a): ma basta, che teniate l' Animo risoluto nella sodezza di non volcre offendere Iddio, e di abbominare tutto ciò, che è contrario alli suoi fanti Comandamenti : il che fenza tante morfie si può sar con quiete; consolandovi sempre che, fe il Demonio, o la concupiscenza vi tenta, il Signor Iddio è con Voi, che vi ajuta con la sua Grazia a resistere (b). Ma co' ferupolofi ini diffondo troppo, mentre lo sbaglio de' Rilaffati è più bitognoso di lume .

12. Stimano quelli, che per non peccare col Pensiero, batti non avvertirlo, ovvero non accoutentirgli; e porto ció, quand' anche fi fermino poi non poco ne' più vituperosi pensieri, tengono tutto per nulla con questa fcufa: Non ho avvertito: Non ho acconfentito. Ma affinchè c'intendiamo, diamo un Esempio ; e sia nella venerea Dilettazione, come che più comune, e più pericolofa, per non effervi in effa parvitá di materia, che scufi (c). Il Demonio, ovvero anche lo Spirito

proprio ingombrato da' fantasmi del Mondo vi rappresenterà talvolta questa illusione, che vi parcrà, come di vedere colla Voltra mente cofe brutte, nou mai lecite qui a nominarfi (d). Che vi fi ricerca, per fare in tal procinto il peccato? E' necessario primieramente. che il disonesto pensiero sia avvertito; si: ma uno, che ha il mal' abito d' immergersi in oga' immondo pensiero; e quanto piú vís' immerge , più nella mente fi offuica (e) , farà degno di scusa il suo dire : Non ho avvertito? Signori no : Egli puó, e deve presto avvertire, e se non avverte per una crassa ne. gligenza, cagionata o dal mal' abito (f), o dalle tenebre di una cercata occasione (g); o di una sfrenata Concupiscenza (h), o di una Coscienza, che è senza Timor d' Iddio (i), questa sua inavvertenza è colpevole, per essere effetto di una Volontá maliziosa (4): e sarebbe colpevole ancora, s'egli nutriffe quefta falfa, e dannata Opinione di non effere obbligato a riflettere sopra i movimenti del proprio Cuore (1) . Chi ha qualche sentimen-

(a) Nulla est humana industria fine Dei gratia . S. Bern. tract. de inter. Dom. cap. 39 (b) Home habet Concupifcentiam , cum qua pugnet , camque adjuvante Deo superet . D. Thom. 2. p. qu. 69. art. 5.

(c) Cogutatio morose delectationis circa materiam Luxurie, quia est contra debitum usum, seu rectitudinem rationis, est morealis. S. Antonin. P. 2. tit. 5. cap. 1. 6 1. cum D. Thom. 2. 2.

Qu. 74. art. 6.

(d) Asima formis , & motibus corporalibus delettata , quia intus eas fecum non habet , cum earum imaginibus, quas memorie fixit, involvitur, & coenoso gurgite carnalis voluptatis immergitur.... Corporearum rerum fallacia finulachra introrsus rapit , & vana meditatione componit . S. Aug. Lib. 12. de Trinit. cap. 9. & 10. (e) Unusquisque tentatur a Concupiscentia sua abstractus, & illestus. Deinde Concupiscentia cum

conceperit , parit peccatum . Jac. 1. 14. Homo nun juam ad delectationem peccati rapitur , nife prius per voluntarias mentis tenebras infirmetur . S. Greg. lib. 4. Moral. cap. 15.

(f) Quandocumque aliquis utitur habitu vitiofo, necesse est ut peccet. S. Thom. 1. 2. Ougst. 78.

(g) Nonnunquam mens in barathro tentationis absorbetur, ut nullatenus renitatur; sed ex delibera.

tione fequitur , boc unde ex delectatione pulfatur . S. Bern. ferm. de fug. immund. (h) Per Concupifcentiam non tollitur potestas cognoscendi , sed solum con ideratio actualis ; & tamen hoc iffum est voluntarium, secundum quod voluntarium dicitur, quod est in potestate voluntatis, ut non agere, & non velle: fimiliter autem est & non confiderare: potest enim volunta: passioni resistere. S. Thom. 1. 2. Quæit. 6. art. 7.

(1) Qui eimet Deum, nihil negligit . Eccle. 7. 19. Qui eiment Deum, animadvereunt omnia.

Prov. 28. 5.

(k) Si in peccato omifionis confideretur id, quod per se pertinet ad rationem peccati, sic aliquando est omissio absque omni actu, tam exteriori, quam interiori : si vero in peccato o missionis intelligantur etiam saufe, vel occasiones omittendi , non est omissio absque aliquo actu . S. Tho. 1.2. Quest. 71. art. 5. Negligentia est peccatum, cum aliquis non considerat, quod considerare potest, & debet. Idem. 1.2. quælt. 6.art 8.

. (1) Umnis reflexio est nociva: etiam reflexio ad suas humanas actiones, & ad proprios defectus. Non poffe ad proprios defectus reflectere , Dei gratia est . Propos. 9. & 10. Molinos dama. ab Innoc.XI.

ann. 1687.

to di Amore, e Timor d'Iddio, non può a meno di non accorgerfi presto di ció, che lo

muove, e lo incliua al peccato mortale (4) . 11. Così parimente è necessario, per peccare col Penfiero, l'acconfentire, si: Ma non viè fempre un tacito confenso della volontà, allorche fi fa , che deve farfi refiftenza al malvagio Penfiero, e non fi fa (b) ? Ogni movimento difordinato della Senfualità, fia interno , fia esterno , puó esfere peccato mortale , quando la Volonta dovrebbe secondo il Dettame della Ragione reprimerlo, e non lo reprime (c); perchè non vuole; ovvero perchè fe ne sta neghittofa tra il Volere, ed il non Volere, gustando intanto in una mortale Accidia quell' illecito fun Piacere (d) . Voi v' immaginate, che folamente si pecchi, quando s' acconsente a fare quella disonestà , che fi penfa; ma fi pecca ancora, quando fol fi acconsente a pensarvi , e di fatto vi fi pensa, e vi fi ha gufto , ancorchè con la volontà non 6 deliberi a farla (e). Onde ancorche voi non acconsentiate a desiderare espressamente quel-

la opera turpe, se peró acconsentite a trattenervi in effa piacevolmente col pensamento > voi gravemente peccate (f), perchè amate un piacere , che vi è illecito , ed è proibito da Dio (g). Siete obbligati a reliftere (h): e non bufta dire , come voi dite : Voglio fermarmi in questo Pensiero : e non insendo di acconsentire : perchè non può volersi il gusto , che si ha nel penfiero , fenza volerfi la deformità del peccato (i): ma dovete dire : Non voglio penfare; e stare costanti nel non veglio penfare; altrimente si pecra , imperocche vi è la malizia.

14. Che vuol dire , aver la malizia? Non altro fe non che faperfi, che quella cofa, alla quale fi penfa, è cattiva; faperfi, che Dio proibifce il penfarvi, e volervi ad ogni modo pensare , per non privarsi di un miserabile gufto (4) . Un atto quest' è di malizia (1), che fa il peccato della dilettazione, detta Monofa, non perchè fia neceffario fermarfi nel penfiero per molto tempo , ma perchè vi fi ferma con malizioso diletto, ancorchè sia solamente per

(a) Per timorem Domini declinat omnis a malo . Prov. 15, 28. Qui timet Dominum , in mandatis ojus volet nimis . Pfal. 11t. 1.

(b) Alio modo quas peccat , quando non reprimitillicitum paffionis motum ; sed circa ipsum immoratur , & ipfam mon expellit . S. Thom: 1. 1. quælt. 14. art. 6. Qui tacet , confentire videtur . Reg.

43. de Reg. jur. in 6. (c) Allus inferiorum virium , & etiam exteriorum membrorum poffunt effe peccata mortalia , secumdum quod deficit ordinatio rationis . . . . Deficit ratio in directione paffonum , quando non reprimit il-

Acitum paffionis metum . S. Thom. 1. 1. quaft. 74. art. 6. & 8. (d) Negligentia provenit ex quadam remissione voluntatis, per quam contingit, quod ratio non solieitet, & pracipiat ea , que debet , vel eo modo que debet . S. Thom 2. 2. queft. 54. art 3. Non est habenda ratio rentationum; nec eis aliqua refistentia fieri debet , nifi negative , nulla adhibita in-

duttria , & & natura commoveatur , oportet finere , ut commoveatur cum indifferentia . . . , nec debet anima elicere actus virratum spoeterum. Molinos Prop. 17. 24-37. damn. 2b Innoc. XI. ann. 1687. (e) Nec sane cum sola cogitatione mens oblestatur illicitis , non quidem decernens offe facienda , tenens tamen , & volvens ca libenter , que statim ut attigerant animum , respui defuerunt , negandum

off effe peccata . S. Aug: lib. ta. de Trinit. cap. 12. (1) Cum quifque illicita delettationi confenferit , peccarum committit in corde , & magnum pecca.

eum eft. D. Aug. lib. t de Serm. Dom. cap. ta.

(g) Quod aliquis cogitam de fornicatione delettetur de ipfo allu cogitato, contingit ex eo, qued affectio ejus inclinata est in hunc actum : unde quod aliquis confentiat in ratem delectationem, nihit aliud eff., quam quod confentiat in fuam affellionem . D: Thom, 1. 2. Quaft: 62 art. 7. Falli funt abominabiles ficut ea , que dilexerunt . Ofe. 9. 10.

(h) Accipite armaturam Dei , ut pofitis refestere, & omniatela nequifimi ignea extinguere . Ephel.

6. 1 3. Refistite diabolo , & fugiet a vobis . Jac. 4.7.

(i) Dum aliquit vult illicitam delectationem , vult etiam deformitatem peccati . D. Thomqueft. 3. de Malo art. 12. (k) Ex malitia peccare , ett fienter malum eligere ; & fic ex malitia peccat , qui feit fimpliciter bec effe malum . D. Thom. 1. 2. quate. 78. art. 1. Peccat ex malitia , qui magis vult peccando in-

currere offenfam Dei , quam quod delectatione privetur . Ibidem. (1) Ipfa mali eleftio eft aftualis maliria . Idem ibidem.

poco (a) . Se fosse lecita la venerea dilettazione , porrebbe effer lecita anche l' Opera : ed essendo l' Opera sempre da se ssessa illecita (b), è sempre illecita anche la dilettazione, che vi fi prende con il penficro, ed è fempre questa una immondezza del Cuore detestasa da Dio. ancorche fia (enza immondezza del Corpo (e). So, che non fono totalmente da tutti intefo. ma in questa materia, che è lubrica, amo più tofto non effere in tutto intefo, che intefo troppo. Chi ha la malizia, avrà potuto sufficientemente capirmi; e vengo al Secondo Punto, che più affai mi preme del Primo; perchè che gioverebbe il sapersi , come si pecchi con il penfiero, quando non fi voglia porre freno al peccare ? Contentatevi pure perciò. che vi dimoftri i voftri pericoli, per eccisarvi alla custodia del vostro Cuore, ed invigorari a relistere alle tentazioni (d) .

### Secondo Punto .

rs. Tanto si vá, Fedeli mici, all' Inferno per un peccato, che si commetta col pensie ro, quanto per uno, che si commetta coll' Opera (c): perché é la volontá, che con la

fua malizia fa effere peccato morsale non me-Tom.VII.

che nella sua pravità è veduta, ed esaminata, e gindicata da Dio (g), e condanuata, fecondo che si delibera al male ih); considerandosi eli atti della volontà nell' Eccel so Tribunale Divino, come fe foffero Fatti (i) . Per un solo peccato di pensiero si è dannato Lucifero con tanti milioni de'suoi seguaci precipitati dal Cielo (4). Da un peccato di pensie. ro n'è derivata la rovina di tutto il Mondo; perchè prima che Adamo, ed Eva commettessero il peccato di opera, mangiando il Pomo, aveano peccato già nell'interno, dilettandoli con la volontà nelle fallaci promesse, che avea lor fatte il Serpente (1). Per peccati di folo penfiero fi fo 10 dannate innumerabili Anime (m) : e per fimili peccati di folo penficro potete dannarvi anche voi .

no il pensiero, che l'opera (f): la volonià,

16. Potrebbero da ció cert' uni pigliare occasione a stupisti col dire: Oh Dio! A ver da andare all' Inferno per un peccato di pensiero, il quale si fa sin due momensi? e per due momenti di gullo dover foggià-cere ad una steminata Eseraità di comenti? Che strano rigore è questo della Divina Giustizia? ma cessino si si supori, così la ragione appoggiata alla veriati rissonate; per si con capoggiata alla veriati rissonate; per si con capoggiati di con ca

(a) Vide D: Thom, supra cit. 1. 2. quæst. 74. art. 6.
 (b) Astus Luxuria circa voluptates venereas prater legem Matrimonii semper est peccatum mortale.

(b) Allus Luxuria circa voluptates venereas prater legem Matrimonii semper est peccatum mortale.
 D. Thom. 2. 2. quæst. 153.
 (c) Qui posurit immunititas in corde suo, respondebo ei in malitia immunditiarum searche.

Ezech. 14. 4.

(d) Onni custodia serva cor tuwn. Prov. 4.22. Quacumque hora cogisatio mala cor tuwn tangit,

ne conferil as, nes finas in eorde tio manere. D. Bern. de Inier. domo cap. 38.

(c) Totus homo damnabitur per hee , que fine voluntate operandi, fed tamen cum voluntate animum

talibus oblestandi folius cogitationis sentiuntur esse peccasa . S. Aug. lib. 12. de Trinit. cap. 12.

(f) In anima nostra pravas cogitationes jacere, nostra attinct voluntati, & propria deputatur cul-

pe . S. Bernard. de Inter. domo cap. 39-

(2) Quamvi prava deleciatio lascar. E a nemine huninem videatur, quid facies de illo superno infoctior e, quam latere nihi potesti? An ideo parandus est non videre, quia tanto videt patientitu , quanto fapientitus? S. Angust. Ep. 1092 ad Monach.

(h) Voluntas et , que condemnatur pro malo. S. Chrys. apud S. Thom. 1. 2. Quest. 20. att. 4. Frost motur voluntaiti est corruptai in vo, qui relimpit deliberatimem rationis, & Jequitar impetum voluntaiti sensitive. S. Thom, 1. 2. Questl. 19. att. 10.

(i) Qued planiut , quam qued voluntes reputetur pro fallo, ubi a fallo abest necesita: ! S. Bernard.

Epift. 77.

(1) Luomodo eccidisti de cuelo Lucifer . . . . qui dicebas in corde tuo : In cuelum conscendam, excl-

subofulum ... fedelo ... femilis res Attiffino I (2.14, 12. In so configurationem criminis, raincipa per per tue copitatio fida perfecit. Abb. Setapion. apud Caffian. collat. 5. cap. 7. (1) no could mail cf. caperum; with a spermen inselication fida perfection. Abb. Setapion. apud Caffian. collat. 5. cap. 7.

perveniretur, nist precessisse mala voluntas. S. August. lib. 14, de Civ. Dei cap. 13. & S. Thom. P. I. Quasti. 94, 241. 4.
(m) Construerent injuntates in corde. Platm. 220. 2. Imminates sure corem went. & constitution.

(m) Cogitaverent iniquitates in corde . Pfalm. 139. 3. Inquinate funt corum ment, & confeienta . Tit. 1. 15.

chè se é facile l'accontensire ad un cattivopenfiero, non è facile altresì il rigestarlo? Quand' anche il resittere fosse difficile alla gatura corrotta, non è sempre facile il chiamare l'Onnipotente in ajuto (a)? Volere dunque offendere Dio in una cota, nella quale vi è tanta facilità a non offenderlo! Voler offendere Iddio per una cosa chimerica, vana, immaginaria, e da niente (6) ! e farfi più conto di una fantaltica momentanea compiacenza , contraria alla stessa Natura (c) , che dell' Ubbidienza alla fua infinita Maeftà , noa é questa una malizia in eccesso (4), la quale non può effer mai con battevole severità cafligata (c) ? In vece adunque di flupirvi, che fi vada per un Pensiero all' Inferno, sapete di che vi dovete anzi stupire ? Stupitevi , e noa poco . di Voi medefimi , i quali fapendo , che mortalmente si pecca nell'aprire il Cuore ai cattivi penfieri (f); e che per queili peccati di Pentiero fi va all'Inferno ; volete , ciò nulla offante, col Vostro pensiero si facilmente peccare, e feuza numero moltiplicare i pec-Cati , fenza riguardo né alle tante gravi offete d'Iddio, nè a' pericoli dell'eterna dannazione , cui esponete Voi itelli .

17. Per questo con ragione la Santa Chiesa congregata nel Concilio di Trento ci propone a rifletiere , come fiano talvolta più pericofofi alla Salute dell' Anime li peccati di Penfreto, che quelli di Opera ; più nocivi i peccati di Concupifcenza contra gli ultimi due Comandamenti d'Idio, che quelli contra degli altri (g) : conciossacchè in fatti incontratdofi molte difficoltà a commettere certi peccati coll' Opera, che non sempre sì agevolmente fi arriva a poterfi efeguire un tale difegnato adulterio , una tale ideata vendetta , o rapina, non s'arriva nè anche, se non che con molta disficoltà, per questa via a dannarsi : (h) la dove che i peccati di Penfiero, con ogai facilità commettendofi, in og il luogo, in ogni tempo, jenza spese, senza incomodi, fenza ajuti , fenza umani rispetti, e con ogni facilità più fempre moltiplica idoli . portano ancora con ogni facilità alla dannazione .

18. Praticamente ciò può comprendera: imperocche datemi uno, il quale fia folito dare accoglienza ad ogni cattivo Penficro. Coltui, baita che parli a una Donna, bafta che la rimiri (i), balta che folamente fe n'arricordi (4), per commettere, egli folo col fuo

(a) Habes contra qual pugnes in te : fel habes , quem invoces , ut pugnantem adjuvet te . S. Aug. Buarr. in Pfilm :43.

(b) Anima planta fice femicatione turpiter inquinatur. S. Augutt, lib. 12. de Triait cap. 9. Ve, qui latamiei in ach . 1 : Leit Denique : Amos 6. 14

(c) Intantan con up fore est ho nini naturale, in pann'un est fecundum rationis ordinem . Concupifeertia autem , que tranfiendit ilimites rationis , inuit to mini contra naturam . S. Thom 1. 2. Queit. \$2. art. ?.

(d) Hoe est efte gratis malum, & malitie nullam aliam habere caufam, nif malitiam . S. Aug.

Lib 2. Confest. cap. 4-

(e) Quifiuis hujufnodi damnationen vel nimian , vel injudan putat , metiri profetto neftit , quanta ne iniquitas in peccando, ubi canta est non peccandi facilitas . S. Auguit. Lib. 14. de Civit. Dei cap. 15.

(f) Cogitatio immunda menten non inquintt , cum pulfat ; fed cum banc fubjugat per delettationem . S. Bera. de later. Domo cap. 49.

(g) Peccata, que etianfi esneun adverju: duo ultima Decalogi precepta commifi funt, nonnumquam animam gravius fauciant , & periculofora funt ils , que in marifeito admittuntur . Concil. Triden. Seff. 14. de Pœnit, cap. 6.

(h) Turbabuntur impii dicentes : Lefati fumus în via iniquitatis ; & ambulavimus vias difficiles . Sap. 5. 7. Altiones , que per corput fiunt , tempore indigent , & opportunitate , & labore , & auxiliis , & aliqua expenfa . Verum Atimi mo us citra temperis moram fiunt , citra lafitudinem perficiuntur , citra negotium confidunt, onnem occasimem idoneam habent in occulta cordis officina . S.Bafil. Conc. in illud : Attende tibi -

(i) Colloquium enim mulieris quaf ignis exardefcit . Eccli. 9. 11. Oculus meus depredatus est animam meam in cunflis filiabus urbis men . Theen. 2.5t. Oculos habentet plenos adulterii . & incefabilis delicti . 2. Petr. 2. 14. Si delectationi cenfenferis , postea suggestio reperitur , & major accendieur delectario . S. Aug. Lib. 1. de Serm. Dom. in Monte cap. 13.

(k) Stiam absente muliere, quam quis vidit, jugiter apud semetipsum turpiter rerum simulachra

depingit . S. Cry foltom. hom-17. in cap. 5. Matth-

Cuore più peccati mortali in un giorno (a), si pecchi con il pensiero (g): sì perchè i pecgravi peccati di dilettazione, e di deliderio coffui commetta, ed in letto, ed in piedi; e di giorno, e di notte; e folo, ed in compagnia, e nelle strade, e fino ancora nelle medesime Chiese? ed a quanto rischio Egli tenga del coatinuo esposta la sua eterna Salute? Questo è certo, che, siccome quanto più la barca û riempie, e fi carica, più !lá vicina a fondarfi; cosi ancora (b), quanto più fi pecca, e ripecca, fia nell'uno, o nell'altro modo, o col penfiero, o coll'opera, più fi fta vicino a dannaríi (c) . Non altro defidera. non altro cerca, mè altro studia il Demo tio. che di tirare le Anime Vottre alla perdizione (4) : Tendono a queit' unico Fine tutte le sue arti, e sue trame (e) : ed essendo molte le strade, per le quali si va all'Inferno, nulla gl' importa, che si vada per l'una, o per l'altra, purche all'Inferno si arrivi. Ma come che in tanti migliaja d' anni , ch' ei fa il mestiere di tengatore , ha dall' esperienza

che non farebbero aliri Carnali coll' Opera cati di pentiero fono facili da commetterfi, e brutale in un' anno . Chi dir potrebbe quanti difficili poi da emendarii ; poiche effendo occulti, non vi è, chi possa riprenderli (h); come unche perché da i peccati di pensiero prefto si passa anche a i peccati di Opera (i), a più affrettare, e compire la Dannazione .

19. Ma a deludere la perfidia del nemico infernale, ricevete U litori miei due Configli, per sapere coa fedeltà praticarli . Il Primo è, che, quando fate l' Esame della Coscienza per apparecchiarvi alla Confessione, esaministe bene Voi tteffi (4) , non tanto circa le Parole, e le Opere, quanto ancora circa i Penfieri, e se trovate materia grave, o che dubitiate fia grave, ne concepiate dolore (1), e ve ne accusiste col Proposimento (m) di applicarei davvero all'emendazione, se volete, vi fia perdonata la colpa (n). E notate : per accularvene , come fi deve , non bafta dire di aver avuto de' cattivi penfieri; ma dovete riflettere, ed ifpiegarvi, come vi diportafte nel difcacciarli, o nell'abbracciarli: fe in que' penficri vi avette diletto, o dispiaceimparato assai a divenire più aftuto (f); qui re: le fotte pronti, o negligenti a resittere : è, che il maligno più infifte a tentare, che le acconfentifte, circa qual forte di persone

- (a) Tot diverft peccata mortalia quis perpetrat , quot diverfas freminas concupifcit : vel quot vicibus unam , eandemque diver it temporibut . S. Antonin. P. z. tit. 5. 6.7.
- (b) Navis tua , cor tuum : obferva nufragium . S. Augu't. Enart. in Pfal. 34. Conc. r. Unufquifque in corde fue navigat; nec naufragium facit, fi bona cogitat . Idem Serm. 2. de Epiph. tom. 10. m fine .
- (c) Multiplicate funt pravaricationes corum . . . Numquid in gente tali non ulcifectur anima mea? Jet.5. 6. Ut in pleant peccata fua femper : pervenit enim ira Dei fuper illos . t. Theffal. 2. 16.
- (d) Humani generis hosti nullum aliud est desiderium, nullum aliud negotium, aut studium, nife animat perdere . S. Bern. Lib. Medit. cap. 12.
- (c) Ur animas perdat , mille nocendi artibus cerda ho ninum pulfare non ceftat . Idem ibidem . (f) Diabolum affutun fecit tam natura fubtilis , quam longa exercitatio malitie illius . Idem
- Ibidem . (g) Diabolus illicites motus infuffat , venenatas cogitationes inflammat , movet libidinem , defideria
- carnis instigat , Ibidem . (h) Malum namque, quod nemo videt, nullus reprehendit : & ubi non timetur reprehensor, securus accedit tentator . S. Bera Lib. Medit. cap. 12.
- (i) Luxuria a cogitatione turpium incipit; & nife refitatur , ulterius procedit . Progreffut autem fit per hos tres gradus in corde ad intra . Primus eft fenfualis complacentie toleratio : Secundus eff morofa delectario: Terriu ett in actum confenfo. S. Antonin. p. 1. tit. 1. cap. 1. 6. 4.
- (k) Te ipsum intrinsecut persermare ; ascende tribunal mentie que , conflitue te ante cogitationem tuam . S. Aug. Serm. 47. de Verb. Dom.
- (1) Que dicitis in cordibus vestris, in cubilibus vestris compungimini . Pfal. 45.
- (m) Lava a malitia cor tuum , Ferusalem , ut salva fiat . Uf juequo morabuntur in te cogitationes nomie? Jer. 4. 14.
- (n) Si quit in mortalibus delectationibus merfus , Confessionit , & Poenitentia negligat medicinam : vel in eis blafphemum patrocinium defenfionit adhibeat ; atque ita diem fungatur extremum , damnatione dignum Len aterna illum cenfer . S. Aug. Lib. 22. Contr. Fauft. cap. 19.

Ea stato il malizioso consento (a); perchè i peccati mortali di Penfiero devono diffinguerfi nella loro specie, più che si può, come se sossero mortali di Opera(6) Sono tanti i pieghi, e ripie. ghi del nottro Cuore, che non è si facile il discernere tutti i gradi della Malizia, che fanno il peccato veniale , o mortale , ed è quetto un Giudizio più spettante a Dio , che all' Llomo ; ma però Dio ajuta : ed è di più d'avvertirli (c), che non deve ne anche farfi un sì miauto clame delle impure dilettazioni per il pericolo, che fopraggiunga un qualche nuovo diletto . Bafta ricordarfi , che fta Iddio nel mezzo del nostro Cuore, come testimonio, e Giudice di ogni nottro maliziofo Penfiero (d); ed accufatvi poi delle Specie, come detterà la Coicienza animata da quelta Fede; fenza sculare mai, ne diminuire il Peccato, come da certuni talor fi fa, chiamandos Negligen-24 a discacciare la Venerca tentazione ció, che fará itato in essa una vera morosa Dilettazione .

20. L' altro Configlio è, che alli cattivi Penfieri vi avvezziate a reliftere fubito : e molto più a quelli, che sono contra la Puritá (e); come più facili ad accenderfi nel Voitro Cuore . Siccome quando vi fehizza una

scintilla di fuoco sull'abito, fubito che ve n' accorgete , proccurate di fcuoterla ; così quando viene un qualche laido Pensiero ad eccitarvi ardori impuri nell' Anima, tofto dovete da voi rigettarlo (f). Volcre con la ten-tazione disonesta sar da Teologo, e dire: Poffo fer narmi in questo penfiero anche un poco : No: troppo rischioso è il cimento (g). Quest' é un amare il pericolo; ed in ello perira, chiunque lo amera (h).

21. Noi ne abbiamo di ció un documento fin dalla Creazione del Mondo, afforche Iddio diffe al Serpeute: Metteró infinicizie tra te, e la Donna, ed effa ti schiaccerà il capo, mentre tu cercherai infidiofamente di morderla (i). Pare che il senso di queste parole fia ofcuro : ma Saut' Agottino così lo ívela, che il Demonio nemico dell' Anima nottra tenta di morficarla coll' indurla ad acconsentire alla tentazione, e che l' Anima a lui schiaccia il capo, quando al primo impeto della tentazione vigorofamente refilte (4) . Egli è alla prima, che bifogna fapere far testa. Qualora viene il pensiero, e vorrebbe intruderfi a fomentare o la Superbia, o l' Avarizia, o l'Ira, o l'Invidia, o molto più la Luffuria, tofto fi rigetti, e fi fprezzi ; e

(a) Quemad nodum peccata mortalia operit de necessitate oportet consiteri , non folum in genere ; fed in specie: ita etiam de cogitationibus deliberatis non sufficis consiteri, se habuist cogitationes turpes cum confenfu; fed debet exprimi qualitas perfonarum, circa quas animus verfatus est . S. Anton. P. Z. tit. 5. cap. 1. 6. 6.

(b) Coram Donino enim voluntas prona faciendi reputatur pro opere facti . S. Aug. Lib. de Ho-

nest. Mulier. cap. 5. (c) Que fint levia, & que gravia peccata, non humano, fed Divino funt penfanda judicio. S. Aug. Enchirid. cap. 72.

(d) Eit teifis , qui non videtur , & videt : adeff in cubiculo cordis tui : fedet ibi Deut : & eff accufatrix Conscientia tua . S. Aug. in Plal. 97.

(c) Obficena cogitationes , tanquam faces immundifima , in ipfo principio propulfunda funt. S. Bern. Track de Confeien. ad Relig. Cittere-

(1) Le omodo fi aliquis ignem apprehendens , fi cito projecerit , nihil ei nocebit : fi veto diutius tenere volucrit , fine vulnere abire non poterit ; ita qui libidinis malum in corde sustipient , moram ei in corde fuo libere permiferit , excurere a fe fine anime plaga non poterit . S. Aug. lib. de Honeft. Mulier, cap. 5.

(g) Fratres, nolite libenter collequi cum voluptatibus veffrit . S. Aug. Enart. in Pfal. 36.

(h) Qui amat periculum , in ille peribit. Eccli. 3.27, poter abjque percato mortali gaudere de morte naturali alicujus , illam inefficaci affeltu petere , & deiderare . . . Licitum est abfoluto defiderio eupere mortem Patris , non nt malum Patris , fed ut bonum cupientis . Licitum eff filio gaudere de Parricidio l'arentis a fe in estrictate perpetrate Co. Propol. 13. 14. 15. damn. ab Innoc. XI.

(1) Inimicitiat ponam inter to , & mulierem . . . . Ipfa conteret caput tuum ; & tu infidiaberit calcanevejus . Gen. 3. 15.

(k) Audite , intelligite , cavete : Ipfa tuum observabit caput , & tu ejut ealcaneum . Qued eff caput ferpentis ? Prima peccati fuggeffie . S. Aug. enart. in Pfal. 103. Conc. 4. in Exposit. 3. Part.

così il capo fi fpezzerà all' infernale Serpente (a). Dalla diabolica tentazione si diverta la mente, e s' invochi Gesú Crifto nella guifa , che anche fi grida ajuto, quando in una Cafa fi accende il fuoco , o vi fi fentono i ladri (b) . Da principio non é la tentazione , che un semplice pensiero : ma se al pensiero non si resiste si sa nella fantasia una forte immaginazione, che poi cagiona il piacere: ed al piacere è facile che si acconsenta (c); e dal confenso indi si venga al desiderio, ed ali\*opera (d). Tutto perchè non fi é fatta refittenza alla prima . Quanto più fi tarda , più la tentazione diventa forte, e noi fi rendiamo più deboli. Onde nel nome di Gesù Crifto al primo incontro bilogna firozzare il penfiero, per non foccombere nella piacevol

dimora (c).
22. L'ittesso vale per quello, che succede talorne' fogni (f). Anche mentre fi. dorme , non manca il Demonio di futcitare ofceni fantaími ne' fenfi interni ; ed a chiufi occhi fi vede ció, che non tarebbe lecito ad occhi aper-

ti. Ma a she fine il perfido citenta ancora nel·fonno-, mentre fa . che non é capace di peccare, chi dorine (g)? Certo è, che infoguarfi di qualunque cosa, ancorchè sia bruttissima , non é peccato ; quando non vi si dia occasione, o coll' inte nperanza, o con qualche licenziosità precedente; perchè non si pecea, se non che cogli atti della volontà, che eserciti l' uso della ragione e dell'arbitrio; e nel fonno il giudizio della ragione è fopito (h). Tende lacci nulladimeno il Demonio nel tempo ancor che si dorme, acciocche si cada in effi , quando fi fveglia ; effendo allora, che veramente si pecca, nel compiacersi con deliberata volonta di quella difonetta via fione, che si è infognata (i) : e perciò se vi accadono fogni cattivi ; dovete lubito nello fvegliarvi ripudiarli , ed abborrirli (4) , nèpunto in effi fermarvi, né anche fotto preteito di farvi fopra l' esame; per ischivare il pericolo della dilettazione, che a se rapisce il consentimento (1). Li cattivi pensieri sono da sprezzarfi , ma anche da temerfi , e da scac-

(a) Venii tibi in mentem nescio quid illicitum : noli tibi tenere mentem tuam , noli confentire . Hoc, quod venit in mentem , caput ferpentis ett : caput calca , & evades cateres motus . Idem ibid. Secundun Dei principale mandatum folicite debemus observare serpentis noxium caput, idest, cogitationum malarum principia, quibus serpere in animam nostram diabolus tentat; nec finamus per negligentiam reliquum ejus corpus penetrare , idest oblectat ionis affenfum . Caffian. lib. 6- Inftit. cap. 13 (b) Concupifeentia tyrannus eft ; fe vis te ejus efte victorem Christum invoca Imperatorem, S. August:

ferm. 12. de Verb. Apost.

(c) Nunquid potest home abscendere ignem in fine fue , ut vestimenta illius non ardeant? Prov. 6. 27. Tradidit illo: Deus in desideria cordis corum . . . . ut faciant , que non convenient . Rom. 1. 25. (d) Delectatio carnalis cum homine nascitur . Sed qui cito videt hottem fuum , & luctatur , etian eito vincit . Qui autem contemnit vincere , difficulter eum superat , & igne proprio concrematur . S. Aug. enarr. in Pfal. 19.

(c) Allidet pervulos suos ad petram . Pfal-136. 9. Qui sunt parvuli E.bylonia ? Nescentes male cupiditates . Quando nascitur cupiditas , antequam robur faciat , cum parvula est , illam elide ad

Petram . Petra autem ( 1. Cor. 10. ) erat Chriffus . S. August. in Pial. 136.

(f) Etiam cum dormimus , multarum rerum imagines , & phantafie claust sculis videntur , & tutper cogitationes fe ingerunt . S. Bern. lib. de lat cr. Domo cap. 16. (3) Omne peccatum est in voluntate; morus autem voluntatis prasupposit judicium rationit, quod in

fonntis impeditur .... & ideo non poteit aliquis percare in fonno . S. Thom. in 4. dilt. 9.quaft. 1. urt.4. (h) Imagines rerum corporalium , fi tanta-expressione prefententur in fomno , quanta prefentantur, corpora vigilantibut, fiet illud quod fine peccato fieri a vigilante non potest : fed fine peccato fit in vi. Sone fomniantis . S. Aug. lib. IV. de Gen. Lit. c. 15. Nilit prejudicarilla commetio, quam fola per foporem necessitas excitavit . Abb. Cheremon apud Cassian. collat. 12. cap. 8. 3xpe obsidenus humor de nimietate praterita faturitatis esfunditur : item cum fordida cogitationes ante non caventur , ne. que externi fenfus correentur . Abb. Theon. ap. cand. coll. 12. cap. 3.

(i) Potest contingere, quod in ipfa evigilatione peccatum oriatur, fi delectatio placeat eum delibe-

rato confensu . S. Thom. in 4. ditt. 9 qu. 1. art 4.

(k) Cum aliquid fordidum fufurraverit adverfarius , priufquam fauciet mentem excutiatur . S. Aug. ferm. 76 ad Fratr.

(1) Nec tamen reputatur aliquis evigilaffe, quoufque perfectum usum liberi arbitrii recuperavit . D. Tha ... loc cit.

ciarfi con la più vigilante prestezza (a); così eri? Ma giunti che voi farete in vicinanzaall? negligenza usata: ma al più di non avere avuto per questi l'abborrimento, che deve a- : versi. Torna conto farsi violenza, perchè il pericolo è grande : grande in tempo di vita per la moltitudine , che si fa di peccati ; più grande in punto di morte per quello, che mi rimane a dirvi nella Seconda Parte .

### SECONDA PARTE.

Ueft' é il più forte motivo, che deve rendervi cauti contra i cattivi penfieri . perche fe vi avvezzate în vita ad acconfentire , come farete a reflitere in morte? Voi , che non sapete dire di no a veruna tentazione impudica , e sempre più accrescete in voi stessi il mal abito di commettere peccati mortali col vostro Cuore, come sa- suoi giorni , dopo effersi munita de' Sagrarete nell' ultima voltra infermità a stare forti? Per una parte se voi non morite o all' improvvifo, o funri affatto di fenno, farete allora combattuti affai dal Demonio (b), che fará contra di voi ogni sforzo in quegli estremi (c), ne' quali fa, che fe egli perde l' Anima voltra, l'ha perduta per fempre; e se la guadagna, l' ha guadagnata ancora per fempre. In fatti fi legge di varii Santi, che in quella ultima ora fono stati acremente affali-Santi, quanto è credibile, tenterá i Peccato- fatto nel tempo della fanitá dura immobile

che non-vi fia d'accusarsi nella Confessione di agonia della vostra morte, di che stimate che voglia venire il Demonio a tentarvi? Non giá di peccare con la lingua ; poichè durerete fatica a parlare : non di peccare con le ope. re, che oppressi, ed indeboliti dal male, non potrete quali più movervi . Resta dunque . che folamente vi tenti di farvi peccare col penficro, perchè a tutt'altro farete allora imposenti (e); e se in questa parte vi trova deboli , come farete ? come relifterete voi , che adello non vi avvezzate a refiltere , e fate si presto ad acconsentire? Le tentazioni unite infieme col mal abito fatto nelle veneree dilettazioni, non fono si facili a superarsi in quella ultima infermith(f).

24. O quante volte avviene, che un' Anima abituata nel vizio, giunta al fine delli menti , sia affalita dal Teutatore , ceda alla tentazione , e fi danni , per aver dato l'affen. fo ad un cattivo pensiero (g) ! Si hanno di ciò varjesempj; e quando ne odo, o ne leggo alcuni . non mi stupisco . Li Giudizi d' Iddio fono tremendi, ma però fempre giutti . e giultamente ei permette (h), che anche in vicinanza alla morte fi acconfenta a que peccati medefimi , a' quali fi ha già tante volte acconfentito, e non s' ha voluto usar diligenti (d): e se il Demonio cosi tenta anche i za a riguardarsene in vita (i). Il mal anito -nel- سخ

(b) Perverfus adverfixing noster numeram malitie fue orium facit; arque tune maxime fevit, cum hominem plene fentit liberatum : tunc plurimum accenditur, cum extinguitur . Observat, oppugnat, ehfidet , nec tentatiombut deficit . Tertull. lib. de Perait cap. 7.

(c) Descendit diabolus ad vos habens iran magnam , scient , quod modicum tempus habet , Apoc. 12. 12. Adverfarius veifer diabolus ; tanquam lee rugient , circuit querent quem devoret . 1. Pett. 5.8.

(d) Ad feducendes, f feri poteff , etiam eletter . Marc. 12. 22. (e) Maligni spiritus semper vigitantifimi nozia occulte cogitationibus inserunt . D. Aug. lib. ¿. de

Civ. Dei cap. 7. & lib. 6. ibid. cap. 2. (f) Labor est, ut se animus avellat ab eit, quibus pestifera dulcedine innexus est. D. Aug. lib. 1.

de ferm. Dom. in Mont. cap. 2. (g) Deftenderunt ad infernum cum armis fuis; & fuerunt iniquitates corum in ofibus corum .

Ezech. 22. 27. (h) Si adjutorium Dei defit , non ett excufabile hominis vitium , quoniam judicia Dei , quamvis occulta , tamen justa funt . S. Aug. qu. fo. in Deut.

(i) Illa est peccati poena justifima , ut qui relie facere , cum poffet , noluit , amittat poffe , cum velit . D. Aug. lib, de Nat, & Grat. cap. 26.

<sup>(</sup>a) Duando il pensiero finsiale si avverte, e si ferma con negligenza a deliberare, se si debba accettarlo , o rigettarlo, è questa negligenza molto pericolofa . S. Franc. di Sales Filot. par. 4. cap.6. Tentationibus non alia resistentia peri debet , ni i negativa , nulla advibita induttria : F il natura commovetur , oportet finere , ut commoveatur ; quia est natura. Propol. 17. damn. ab Innoc. XI. Vide etiam Propol. 24. & 37. & 41. &c. Michael Molinos.

nella mortale infermità (a); ed influisce non- trasmettono per la via degli occhi, deve a poche volte nell' Anima una, morale necefficà di peccare (b) ; cosicchè si pecca ; ed è il pec-

peccati (c) . mici , a relittere a' cattivi pensieri , massimamente per evitare il pericolo , che vi foprafterá nella morte. Abbiate paura de peccati di penficro, e più di quelli della difonestà, come più facili a commetterfi per le prave inclinazioni della corrotta natura : e come piùespressamente proibiti nella nuova Lezze a' Cristiani (4); avendoli in orrore, come fe li fono effettivamente davanti a Dio (e) . Eitra il peccato ordinariamente nell' Anima per le finettre dei feati (f) : e rimanendo più impressi nella fantasia quei oggetti; che vi si. Iddio (m). Considate in Dio, e sate violen-

fuoi occhi porre cuftodia, e cautela, come faceva aucora il Santo Giobbe (g), chi non cato una colpa , ed una pena de' precedenti: ha caro di effer molettato da cotetti penfieri (h) : Non puó avere ne pudica la mente, 25: Affuefatevi dunque adeffo , Fedeli ne pudico il Cuore , chi ha impudichi gli occhi (i) . Quanti penfieri s' avrebbero di meno, le fi daffe qualche occhiata di meno? Quanti peafieri di meno , fe fi fuggiffero quelle Compagnie, ore non fi odono, che Lafeive ca 120ai , e discorsi impuri ? Quanti pensieri di meno, se si schivassero gli amoreggiamenti , e certe libere conversazioni dell' uno, e dell' altro Sello, e tante altre licenfossero peccasi bruttissimi di opera; poichè ta. ziose occasioni (4) ! Tenete lontana sopra tutto da voi la fuperbia; e non prefumete mai di vincere da voi steffi le tentazioni (/) . che non fi viucono fe non che coll' ajuto d'

(a) Habitus est qualitas permanens , que ex multiplicatis actibus generatur : & est difficile mobilis ; nec de facili amittitur : & est difpositio inclinant ad operandum . D. Thom. 1. 2: qu. 49- 10- 11-

(b) Cogitatio prava delectationem parit; delectatio confensum; confensus actionem; actio confuetudinem ; confuetudo necofficaten : neceffitas morten . S. Bern. Tract. de i.tter. Domo cap. 29.

(c) Qui cogenti cupiditati bona voluntate reitere non potett , & ideb facit contra pracepta Juffi . tie , jam hoc ita precatum eft , ut fit etiam prens precati . D. Aug. lib. 1. retraff. cap. 15. Nec neceffirst , can voluntaria fit , excufare valet viluntatem ; ne: voluntat , can fit illetta . excludere neceffratem . D: Bern. ferm. 81. iu Cant.

(d) Sint Lunbi vestri praciniti . Luc. 12. 39. Succintti lumber mentis veftre . 1. Pett. 1. 12. Lumbos mentis fuccingere , est luxuria n a cogitatione restringere . S. Greg. lib. 21- motal.cap. 2.

(c) Quidquid vit , & non potes , falfum Deut computat . D. Aug. enar. in Pl. 57.

(f) Aferniti mors per fene tras . Jet. 9. 21. Per quis? Per oculos , per aures . Si mulierem libidinoss oculo consideres; i libenter audieris turpia proserentem; per senestras corporis tui venenum mortis in secretum mentis inmittis . D. Aug. de hoaest. Mul. cap. 5.

(g) Pepigi fiedus cun oculis meis, ut ne cogisarem quidem de Virgine . Job. 31. 1. Sic plerumque certa agritudine labo antibus utile e.f., ut cibi noxii ne oculorum quidem obtutibus offerantur , ne occafione afpettus aliqued eis deiteriun lethale gignasur . Caffian lib. 6. Inftit. cap. 3.

(h) Ne lubrica in cogitatione verse nus , providendum est ; quia intueri non deces , quod concupisti non licet . S. Greg. lib. s. Moral. cap. s. Oculi vestri etft jaciantur in aliquem , figantur in neminem . D. Aug. epift. 108. ad Monac.

(i) Ne dicatis, vos animos habere pudicos, fe habeatis oculos impudicos; quia impudicus eculus impudici cordit est nuntius, & cun se invicen sibi conspellu mutuo corda nunciant impudica, & Reundum concupifeentiam carnis alterutro delectantur ardore, etian intactis ab immunda vielatione

corporibus , castitas fuzit a moribus . S. Aug. loc. clt.

(k) Gum Christus ani ni libidinem tam feriò prohibeat , fi nul quo pue prohibet quecumque eam vel excitant , vel nutriunt ; qualia funt verba impudica , lafeiva historia , spurca cantilena , imaginet, indecore , & fique funt fimilia . Concil. Colonienf. ann. 1536. in Explic. 6. Præcepti in Decal. (1) Mons humana, ne tibi cribuas, ne superbias, quod non consensis desideriis carnis; id enim eff

in Christo Jefu Domino nostre. S. Aug. ferm. 6. de Verb. Apost.

(m) Deus det nobit victoriam per Dominum notteum Jefum Christum . 1. Cot, 14. 57. qui comeri fatanam fub pedibus noilris , Rom. 16. 20. & prestat , ut non pecceinus . S. Aug. lib. de Nat. & Grat. cap. 16.

za a voi stessi (a) : così non solamente schi- liti dal Demonio anche in morte, resisterete

verete in visa molti peccati morsali, che si con valore per il buon abito fatto (b), e vi fanno per nulla, ma se accaderà, siate affa- proteggerà la Misericordia d' Iddio,

# SERMONE XIV.

## Sopra lo Scandalo.

Va illi, per quem Scandalum venit. Matth. 18. 7.

I. E mi si domandasse, qual sia il peccato più grave, che possa commettersi contra Dio, contra del Proffimo, e contra di noi medelimi ; ed io rispondesti , questo peccato effer quello, che si commette da Gri-tiani frequentemente, e di cui se ne sa poca ftima, fin a tanto di non aversi quasi nè anche Coscienza per confessarlo; Uditori miei, che direste? Oh possibile? Che un peccato, il più grave di tutti, si commetta di spesso, e che né meno poi si consessi ? Ma . . . . Eccolo. Questo è il peccato di scandalo : e quanti vi sono, che non fanno tampoco ciò, che fia lo fcandalo? tant' è vero, che non mai se ne dolgono, ne meno mai fe n' accusano (c). E pure in quefto non v' é ignoranza , che scusi ; poiche ogn' uno è obbligato saperlo , per effere un male proibito fotto gravissime pene dalla Legge naturale, e Divina (d). Inorridite mentre lo

spiego. Lo scandalo è quel peccato, per cui fi è occasione , o cagione di far peccare il nostro Proffimo (e) . Lo scandalo è quel peccato, che più si oppone alla Carità (f); mentre con esso si toglic al Prossimo, non la roba, non l'onore, non la vita del Corpo, ma la Grazia d' Iddio, che é la vera vita dell' Anima (g) : e si rubano le Anime a Dio; e si cavano come fuori dal Coftato di Gesti Crifto , per confegnarle al Diavolo; e si levano giù dalla strada del Paradiso, per incamminarle, e precipitarle all' Inferno (h) . Si puó dire di peggio ? Sono propriamente gli Scandalosi operari del Demonio (t), che è il ler Capo mattro (i): e nondimeno effendo coftoro moltifimi, quanto pochi fono quelli , che di un si enorme peccato con vero pentimento nella confessione si accufino? Si confessano i peccasi propri; ma de' peccati, che fi ha fatto commettere agli altri ;

(a) Ante enim peccatores delinquunt mente , quam corpore , & priuf uam carnis expleatur voluptar , preveniuntur mentis , cogitationumque peccato . Abb. Theonas apud Cassian. Collat. 23. cap. 1. (b) In his que ad Castitatem pertinent , propter quandam connaturalisatem , reste fe habet ille , qui

habet habitum Castitatis. S. Thom. 2. 2. Quælt. 45. art. 2.

(c) O quam hoe miserabile peccatum in Mundo abundat ! et nullam schi videntur homines de go Conscientiam facere . S. Antonin. p. 2. tit 7. cap. 4.

(d) Ea homo scire tenetur , fine quorum scientia non potest debitum offun relle exercere : unde ome net tenentur feire communiter universalia juris principia . S. Thom. 1. 2. Qualt. 76. art. 2. (e) In processu vie spiritualis contingit aliquem disponi ad ruinam spiritualem per distum, vel fa-

Bum alterius , in quantum aliquis fua industione , vel exemplo tradit alterum ad peccandum : & hec proprie dicitur fcandalum . Idem 2. 2. quæft. 43. art. t.

(f.) Ubi fcandalum , ibi proculdubio charitatis eff detrimentum . S. Bernat. Epift. 82. ad Abb. (g) Per feandalum exfuffiatur Chriffus , & occiditur in fidelibus , non mortale illud fuum , que

homines funt , fed illud quo in eternum victuri funt . S. Aug. enart. in Pfal. 145 . (h) Horrendum penitus facrilegium , quod & ipforum videtur excedere facinus , qui Domino Maje-

flatit manus facrileges iniecerunt . S. Bern. ferm. s. in Convers. S. Pauli . (i) Demones querune organa , per que scandala operentur . Orig. Comm. in Matth. 18.

(k) Quis alius potett effe fcandalorum fuggettor , & author , nife Charitatis amulus hoffis antiques generi: neffri Diabolus ? S. Bern. epift. 82. ad Abb. Carnot,

e di che nel Tribunale d' Iddio bisognerá se ne renda uno strettissimo conto (a), quasi

mai non se ne dice la colpa .

2. Conoscendomi io pertanto obbligato dalla Carità a rimuovere da voi li pericoli delle Anime vostre, e ripararvi da quella universalità di guai minacciata dal Salvatore alli scandaloli (b) in questo Mondo (c), e nell'altro (d), vengo ad amorotamente ammonirvi, ed esortarvi, che fiate cauti a non iscandalizzare mai veruno de' vostri Prossimi (e); come che questo è un peccato contrariissimo a quella Fraterna Caritá (f), che e di fomma necessitá per la voltra eterna Salute : ed affinche con profitto ne intendiate, e ne comprendiate la qualità, vi tratteró questa materia in tre Punti: e vi spiegherò nel Primo: Chi è, che pecca di scandalo: nel Secondo, che gran peccato fi fa: nel Terzo, che gran castigo si merita. Il Primo Punto vi servirà ad esaminare la Coscienza per vedere, se siate di questo peccato colpevoli : Il Secondo vi dará motivi da concepirne dolore : il Terzo motivi al proponimento, per non commetterlo più. Faccia il Signore con la sua Grazia, che se non è possibile rimediare a tutti gli scandali (g), siano almeno preservate da' scandali le Anime buone di questa Udienza (h).

Primo Punto .

3. Tutto il Mondo è pieno di scandali, e geme per essi la Santa Chiesa nel sentirsi con. estremo dolore a svellere dal seno li suoi figliuoli (i) : e pure l' ignoranza comune é talmente cieca, che nè meno gli avverte . Si crede, che siano scandali solamente i peccati pubblici di chi; o attende manifeltamente alle Usure; o prorompe senza riguardo nelle bestemmie; o fa da Prepotente a superchiare con le armi; o tiene in casa donna di male affare, e stá alla Iontana da Sagramenti, e non si confessa nemmeno a Pasqua. Questi veramente fono fcandali, e gravi (k), perchè molti da questo pubblico mal esempio possono prendere occasione, ed animosità all'imita-zion del vizio (l). Ma osservate, che la dove Cristo parla dello scandalo nel Vangelo, non dice in generale, Chi avrà scandalizzato: ma, scandalizzato uno solo (m) . Si può dunque dare lo scandalo, ancorche non sia pubblico; e si dà anche in segreto, ogni qualvolta sia, o con le parole, o con le opere, occasione di rovina ad un' Anima (n). Dirà alcuno talvolta: Ho peccato con una : ma non vi è però stato fcandalo ; perchè niuno mi ha veduto; niuno P ha fa-

Tom. VII. (a) Va homini illi, per quem scandalum venit. Matth. 18.7. Judicium profecto portabit, quis-

quis eff ille , vel illa . S. Bern. Epitt. 200 ad Ulger. Magiftr.

(b) Sufficiat, quod ait Dominus. Matth. 18.7. Ve illi, per quem scandalum venit : credo enim, quod majori folicitudine deinceps ab hac tam nequissima peste cavebitis . S. Bernat. ferm. 2. de S. Michael .

(c) Qui scandalizaverit .... expedit ei , ut fuspendatur mola asinaria in collo ejus , & demergatur

in profundum maris . Matth. 18. 6. (d) Va homini illi &c. Va autem importat damnationem aternam . S. Antonin p.2. tit.7. C.4.

(e) Sine offensione estote Judais , & Gentibus , & Ecclesia Dei . 1. Cor. 10. 32. Homo sie debee este fine offensione omnibus, ut nulli det suo dicto, vel facto minus recto occasionem ruine. S. Thom. 3. p. Quæft. 42. art. 2.

(f) Charitas Christi urget nos . 2. Cor. 5. 14. Scandalum opponitur virtui Charitatis . S. Thom.

2. 2. Quæft. 43. art. 3.

(g) Neceste eft enim, ut veniant scandala . Matth. 18. 7. Hoe dixit, quia pravidit inemendatos futuros homines effe . S. Chryfolt. hom. 60. in Matth.

(h) Custodi nos Domine a scandalis operantium iniquitatem . Psal. 140. 9.

(i) Inter tot scandala gemit Mater Ecclesia, videns per malas suasiones, & fraudes rapi de gre-

mio fuo infirmos, & parvulos. S. Aug. enant. in Pfal. 145.

(k) Cum aliquis publice facit peccatum, vel quod habet similitudinem peccati, tunc ille, qui hujusmedi assum sacie, proprie dat occasionem ruine: unde vocatur scandalum assivum . S. Thom. 2. 2. quæft. 42. art. 1. Sape unius vitium a multis imitatu dignum judicatur, eofque ad imitationem aurahit. S. Basil. conc. in Psal. 1.

(1) Sermo enim vivus, & efficax est exemplum . S. Bern. ferm. 2. de temp. Pafch.

(in) Quando legimus: Qui scandalizaverit unum: Matth. 18. hoc intelligimus, quod dicto; vel facto dederit alicui occasionem ruina . S. Hieron. apud S. Thom. 2. 2. queft. 43. art. 1. (n) Scandalum estdillum, vel factum minus rettum, prabens occasionem ruina. S. Th. loc. cit.

puto. Ma e per quefto? Vi è lo feandalo, antorché il petcato fia fegretifimo: e nell'aver fatto pecare quella perfona, a lei fiete fiato di feandalo (a). Potrà dirfi perció in quefto fento, che trà di voi non vi fieno feandali?

4. Ouá all' Efame; e vediamo, se sia si immacolata la Vollra Vita, che non abbia mai scandalizzato veruno (b) . Mi si lasci or fare per Vollro bene quell'ufficio, che faranno gli Angeli flerminatori nella fine de' Secoli, al-Lorchè raccoglieranno tutti gli feandali, fegreti, e pubblici , che faranno flati nella Chiela d'Iddio (c) . Come che nel Mondo non manca mai, chi, fi ponga, o in una maniera, o nell'altra, a perfeguitar la Pierá (d); Vi farebbe trà di Voi qualcheduno, che in vece d'imitare la Virtu veduta negli altri , la derida anzi con ischerni, e con betle (e) ? Noi fiamo adeflo in un tempo si calamitolo, che se redesi un Figlio, o una Figlia darsi alla ritiratezza, alla modeftia, all' Orazione, ed alla divota frequenza de' Sagramenti, tofto v'è, chi s'ingegua di sedurli, e di pervertirli con foprannomi ridicoli, ed issectate diffuafive dal Bene (f) ; A che tanta spiritualità , e tanta matinconia ? A confestific coil di fresto, si

empie di scrupili : non si può sorse salvarsi, anche a vivere, ed a conversare, come si costuma dagli altri (g)?

5. Uditori mici, chiunque parla così alla Gioventu , facilissima a disviarsi dalla iucominciata sua buona vita, sappiate, ch' Egli è un vero (candaloso propriamente di quelli, de quali Cristo parlò: Chi scandalizzera uno di que-Hi sapile , che in me credono (h) : di quelli , che Criflo rimproveró, e minacciò: Guai a Voi, che chiudete il Regno de' Cieli; e non entrando Voi , non lastiare entrare ne anche gli altri (1) . Egli è un vero Scandalofo, un vero traditore , et affaffino delle Anime (+), un vero periecutore di Gesti Critto (1), odiato, ed abbominato dugli Angeli (m), oggetto di maledizioni, le più terribili, che leggansi nel Vangelo (a) . Ne mi si venga a dir da taluno, che, le egli dice qualche parola Satirica, o a schernire, o a disprezzare le Persone divote, non é però con mala intenzione, ed é folamente cosi da burla. O scellerate, e detettabili burle I Quello, che secero, e Faraque a sar morire i Bambini d' Itraele in Egitto, ed Erode a far morire quei di Betleme, lo sate anche

Voi, ma di più anche peggio, con quella

(a) Sicut obex positive alicui in via corporali, cui impingem disponitur ad ruinam, dicitur standalum: viniliter scandalum est, cum ad undu lionem unius alius peccat. Idem ibidem.

(b) Si non vides peccatum tuum, antequam facias, vel jam cum fecisti, considera. S. August. Enart. in Pial. 123.

(c) Mittet Filius hominis Angelos funt, & colligent de regno ejus feandala. Matth. 12. 41.

(d) Qui pie volunt vivere in Cheisto fesu, persecutionem patientur. 2. I'im. 3. 12. Linguis patiuntur blandas ad perniciem, blandas ad malam sugionem. D. Aug. Eautt. 10 Piel. 122.

(c) Infultare audent , ques imitari deberent . D. Aug. fcrm. 25. de Verb. Apoft.

(t) Deum sequentibus silii sempiterne mortis insultare non cestant . D. Anguil. scm. 25. de Verb.

Apoit. Et sunt lapides offensonis in via , in quoe qui impingunt venire volentes ad Deum , offendant ,

er redeant . Idem ferm. 6. de Verb. Dom.

(2) Dieuwi idi: Bid fain? Buare he fach? Affire ne viver von poet? Servire affire Dev mo pote? In false et, qui vi his refe, quad affir no faut? Et is the falsers et a yout none faci? Multum ett, quad aggrederi: Raggrederis, deficies, D. August. Eustr. in Pialm. 119. in Exposit. tit. & in Pial. 129.

(h) Qui seindatizaverit unum ex pusillis istis , qui in me credunt . Matth. 18. 6. Nota , quod qui

feantalizatur , parvulus eif . D. Thom. 2. 2. Quaft. 43. art. 9

(i) Ve vobit, qui clauditis Regnum Culorum ante honines: Vos enim non interatis, nec introcuntes initis intrare. Matth. 23: 13. Qui derahunt ets, qui ea, que fursum funt, querunt, claudunt Regnum Colorum. Orig. trad. 25; in Matth.

(k) Gladium evagina verunt peccatores, ut trucident rellos corde. Pfal. 26. 14. Si qui veniet ad Exclesion, ut professes, & melior fai; & audiem nos loquentes cum offendiculo, peccaverit, trucidatus ell. Orig. hom. 2, in Pfal. 15.

(1) Qui ad re nissus agendum exteres provocat, & murmuratione moleitat, aut quojno modo contriflut spiritum Dei, qui in eis est, is persequitur Christum. D. Beca. (ct. 1. in Convert. S. Pauli.

tat spiritum Dei , qui in eis est , is persequitur Christum . D. Bern. set. 1. in Convert. S. Pauli .

(m) Scandalum parvulorum vehementer Angelis displicet . D. Bern. setm. 1. de S. Michael .

(a) Cir.ilui adverfui eet , qui pufille feandeliquet , terribiliter intenat , idem ibid. term, 2.

Vostra lingua burlona (a). Voi togliete la vita a' buoni desideri della Gioventu; Voi vi opponete al servizio d' Iddio, siete di ostacolo alla Virin, che non cresca (b), e siete perció veri figliuoli di Belial, di una razza del Diavolo (c); a perseguitare il Salvatore, coll' impedire la Salute delle Anime (d): E che importa, non abbiate mala intenzione; mentre quelle Voslre burle sono da se scandalose, efficaci a ritirare molsi dal Bene (e)? Non ebbe alcuna malvagia intenzione ne anche San Pietro, allorché cerco di ritirare Gesú Critto dalla Passione, che anzi parlo per illinto di affettuoia Pietá: e noudimeno lo rimproveró il Salvatore, come che foise un diabolico Scaudaloso per il mal' ufficio, che sece a volere impedirlo dzll' adempire la Volontá dell' Eterno tuo Padre (f) . Scandalofi, deh fe non volete sare del Bene Voi , permestete almeno,

e godete, che ne facciano gli altri (g). 6. Che se è Scandaloso chi ritira dal Bene, quanto più tale sará chi con Massime indeene, e perversi Consigli induce al Male? e pure quanti vi fono di questi ancora, de' quali col Profeta può dirli (h), che stiano assis in una Cattedra di pessilenza, a corrompere i buoni Costumi co pravi Dogmi del Vizio (i)? Quanti, che vanno di quà, e di la a suscitare. liti, e puntigli; a seminare zizzanie, e disfeufioni (+), a mantenere le odiofità, e le fazioni (1); ed a persuadere i risentimenti, e le vendette, coll'istigar le Passioni, ed eccitar le premure del falso Ouore Mondano (m)? Quanti, che vanno attaccando fuoco d'impuritá ne' Cuori înnocenti con parole maliziosc (n), e Canzone oscene (o), e discorsi della più turpe, e fetente Luffuria (p) ? e con dire, che amoreggiare, ballare, ginocare, e

(a) Herodiana malitia, & Babylonica crudelitas est, nascentem welle extinguere religionem, & allidere parvulos Ifraelis . D.Bern. ferm 2. de Epiphan.

(b) St quid ad falutem pertinens oritur , quicumque resitit , aut repugnat , plane cum Ægyptiis parvulos Ifraelitici germinis necare conatur ; ino cum Herode nascentem persequitur Salvatorem . Idem

(c) Filii Heli, filii Belial .... Erat peccatum corum grande nimis, quia retrahebant homines a

facrificio Donuni . 1. Reg. 2. 12. 17. Qui decipit juffor in via mala , in interitu fue corruct . Prov. 28, 10, (d) Annon persequitur Christum , qui Christi membra persequitur? . . . . Impedire salutem est vere perfe ui Salvatorem . D. Bern. ferm. 1. in Converf. S. Pauli .

(c) Scandalum est etiam , quando est prater intentionem ; ut cum aliquis dicio fuo inordinato non - intendit alteri dare occasionem ruina , fed folum fun fatisfacere voluntati . D. Thom. 2. 2. qu. 43.

(f) Petrus coepit increpare illum dicens : Abste a te, Domine . Qui conversus dixit Petro : Vade post me Satana : fcandalum es mihi . Matth. 16. 12. Increpavit eum Petrus amoris affesta . D. Hieron. Comment. in Matth. 16. & diait ei Jefus : Scandalum es mibi quantum ad fe , qui tale aliquid loquitur contrarium Deo , feandalum eft alteri . Orig. in Matth. 16. tract. 1. (g) Nemo veffrum fe objiciat, & intercludat iter , ne colatur Deut . D. Aug. Enarr. in Pfal. 22.

) Beatus vir , qui in cathedra petfilentie non fedit . Pfal. 1 . Cathedra petfilentie eff pernicis. fu Dolfrina , que ferpit , ut cancer . S. Aug. in Pfal. 1. Sedet , qui docet exemplo fue , faciens peccare

alios . S. Bern. fer. 71. de divers.

(i) Nolite seduci : corrumpuns bozos mores colloquia mala . 1. Cor. 15. 22.

(k) Vir peccator turbabit amicos , & in medio pacem habentium immittet inimicitias . Eccli. 28. 11. (1) Sufurro , & bilinguis maledictus ; multos enim turbabit pacem habentes . Lingua tertia multos commevit . Eccli. 28. 15. Sufurrationes , & perturbationes generant magnum fandalum alife. S. Antonin. p. 2. tit. 7. cap. 4-

(m) Deur graviter notat eum , qui fratres concitat dicendo : Matth. 18. Va illi , per quem frandalum venit . S. Aug. lib. de Rect. Cath. Conv. Quoufque non vindiças ? . . . Nis praveneris eum velocius , majora, quam hec factet - 1. Machab. 6- 22, 27.

(n) Verba turpia poffunt effe mortalia ratione fcandali , feu ruine in mente alicujus . S. Antonin. p. 2. tit. 5. cap. 6.

(0) Idem dicenduni de sacientibus, vel canentibus cantilenas plenas la fiviis, quol filicet peccent mortaliter . Idem ibidem .

(p) Verba lafeiv is plena quid funt , nift magnum feandelum audientibus ? Idem ibidem cap. 4-

praticare insieme alla libera femmine, e mafchi, non è cosa d'averne scrupolo, per non effervi nella Moda, che fi ufa, verun pericolo? Quanti non contenti di effere foli effi viziofi , ufano tutte le arti a feco affocciarli molti altri nel Vizio di portare le armi, di giuocare alle carte, di frequentare l'Ofteria, e darsi in preda a'bagordi (a) ? Quanti vi sono, che per aprire l'adito a tutti i Vizi, vanno infinuando ne' circoli : Che per falvarfi balta un quarto di ora alla Morte : Che hanno da falvarfi tutti , o neffuno ; e che non devesi dare ascolto nè a' Parrochi, né a' Predicatori, ne a Padre, ne a Madre? Quanti vi fono, che danno al Male la riputazione del Bene, chiamando la Vendetta valore, la Bestemmia bravura, l'usurpazione della roba d' altri industria , la persecuzione , ed oppressione di una famiglia Giuttizia: l' Ubbriachezza allegria , l' Occasione prossima Dovere di convenienza, le più infami politiche Massime di buon Governo , e facendo palare per sottigliezze di bell' ingegno il dubiter: della Fede, il deridere i Canoni della Chiefa, e le Bolle de' Sommi Pontefici (b) ? Quanti vi fono, che fi fanno gloria di adula-

re,e palpar le Coscienze con molli, e lasse Opinionis(c), insegnando non effer peccato quel,

che è peccato, a rovina del Cristianesimo (d)? 7. Uditori miei, tutti cottoro fono fcandalofi (e) , de'quali fi puó dire col Savio , che fiano la peste della Comunitá (f), peste vera delle Anime , da schivarsi , e da suggirsi più che la peste de' Corpi (g) : imperocche chi riferire iaprebbe , a quante Anime fiano effi d' inciampo, e di spirituale rovina (h)? Sonopochi oggidi i petti forti, che sappiano stare a botta di una malvagia Dottrina (i) : la maggior parse è debole di quelli, che furono dette Pufilli da Crifto (4). Onde ficcome non v' ha niente di si facile, che il fare cadere in terra un fanciullino, che non ha per anche i piedi franchi al tcammino; così nulla v'è di più facile, che il far cadere nel Vizio queste Anime, le quali non sono per anche nella Virtù raffodate . E di quefte Anime quante ne ritira dalla via del Ciclo: e ne incammina alla perdizione, chiunque sparge di quelle Massime perniziose (1)? A ciascheduno di costoro avventeres quella acerba invettiva, che slancio San Paolo contra un simile seminatore di Scandali (m). Ma attendiamo all' Augelico

(a) Romines errantes, & in errorem mittentes. 2, Tim. 3, 13. Quorum constitum est vishilia invishilibus, terrena caulettibus prapmere. B Bran ferm. 71. de Divert. Va cacis ducentibus, & sactis fequentibus. S. Aug. Lib. 3. contr. Ep. Perm. c.

(b) Ve , qui dicitis malum bonum , & bonum malum ponentes tenebras lucem , & lucem tenebras .

In. 5, 20. Seelut nes tantum geritur , pd & dectur . S. Cypt. Epilt. ad Donat. (c) Ve, qui cenjuure publis fub anii cibitu mans; p faciant cervicalită fub capite univerfa etatis. Exech. 13, 18. 4µi male agentisa adularur, palvăllum fub capite ponit , ut malliter în culpa quiefar . S. Gerg, lib. 18. Monal. cap.; ;

(d) Qui dicunt impio : justus es . Prov. 24. 24. Parum est , quia non dicunt : male secisti : sed dicunt bene secisti . Nosti esse malum , & laudas ? Nen sacis mala ; sed laudas mala sacientes . Hoc

pervum malum non eff . S. Aug. Enatr. in Piel. 40.

(c) Scandalum proprie est, cum quis aliquid dicit, quod de se tale est, se alterum aprum si indutore ad ruinam. S. Thom. 2. 2. Qualt. 43. art. 6.

(f) Homines pettilentes diffipant civitatem . Prov. 29. 8.

(g) Attende ilisi a pettifere ; fabricat enim mala . Éccli. 11. 35. Nihil est ita nocivum, ut converçatio mala . S. Chry folt.hom. 60. in Matth. (h) Impingie spiritualiter, qui retardatur aliqualiter a processe in via Dei . S. Thom. 2. 2. Quest.

43. art. 2. (i) Pauci funt , qui a fua rollitudine non recedant , fecundum illud : Píal. 124. Qui confidunt in

(1) Fauci just 9 just 4 just retestation non recedant, ficundum illud : Plat, 1844. Zpi emfidant ils Dumine ficius monision 3 non commorbiairs of qui perfeite Deo adherentes 3 non patianum fiandalum, Idem biolem art. 5. (k) In unit credentium multitudine funt quidam nuper converfe, sut fout ficus persulti. Hi welli

ha broup in Cristo; & funt feandali receptores. Orig. in cap. 18. Math. Trach. 5.

(1) Qui mala conversatione sua feandalizane pussilia, claudere videntur ante homines Regnum Gales.

(1) Lut mala conversatione sua scandalizant pufilles, claudere videntur ante homines Regnum Caele rum . Idem Tract. as. in Matth.

(m) O plene emni dolo , & omni fallasta , fili diaboli , inimice omnit juffitia , nor definit subvertore vias Domini reffa. Ath. 13. 40. Ministero nel maneggio del nostro Punto (a) . concorre, sia in parole, o sia in fatti (i), a 8. Se è scandaloso chi insegna, o- consiglia a far male, che farà di chi anzi poi lo comanda? Un Padrone comanda alla fervitu,che lavori in giorno di Feita, e fa fenza vera necessitá, che anche perda la Messa, e la Dottrina Criftiana . Un altro-comanda al fuo Agente in bottega, she peli, e misuri scarso; che milturi, e fallifichi la mercanzia : e la venda a prezzo di più del giulto. Un altro comanda al suo Famiglio, che meni gli animali a pascolare negli altrui prati, ed a tagliar legne negli altrui boschi . Quell' altro comanda ad un suo Dipendente, che vada a giurareil falfo, ovvero ad offendere qualcheduno. Tutti questi sono veri scandali ; perchè direttamente inducono il Proffimo a trafgredire i Comandamenti d' Iddio (6); il che non è lecito mai (c); nè puó mai comandarfi; ne a chi comanda, fi deve ubbidire (d); ne mai ne anche acconfentire (e) : Così fcandali fono ancora di chi ajuta (f), o follecita (g), o

muove (h), o in qualunque altra maniera

far cadere qualche Persona in peccam (4) . Questa Dottrina è certa, Fedeli miei . Vi è noto, per qual cagione Lucifero, il Capo de' Diavoli, si chiami Capo de' Peccatori, sin dal principio della Creazione del Mondo (1)? Non è per altro, che per lo Scandalo, che esso diede nel sar peccare la terza parte degli Aggeli , come fi ha nell' Apocaliffe di San Giovanni (m). Ma in che modo ei li fece petcare ? Forfe li violeató come per forza a ribellarfi contra Dio, ed offenderlo! No, dice l' Angelico San Tomaso (n), non gli sforzò; ma folamente gli esortò, gli istigò, sece loro animo al male, nella guifa, che anche di poi nel Paradifo terreftre con Eva : e tanto balta a fare il peccato di fcandalo.

9. Onde Voi ben vedete, che vasto campo mi fi- aprirebbe qui per diffondermi contra cert'uni, i quali pare non istudiino altro, che arti, e tentativi, per indurre alle disonette lor voglie, e precipitare ora una povera Crea tura, ora un' altra (o) : e contra certi altri

(a) Annon ministerium Angelorum est , tellere scandala de regno Dei ? S. Bern. Epist. 200. ad Magiftr. Ulger.

(b) Ille qui jubet , est principaliter movens . . . Pracipiens est principalis in facto . S. Thom. 2. 2. Quæft. 62. art. 7.

(c) Inducere hominem ad peccandum nullo mode lices . S. Thom. 2. 2. Quaft. 78. art. 4. d) Scandalum , constat, nec a quolibes poffe commisti, nec juste pracipi , nec et innomie confentiri : S. Bern. Epift. 7. ad Adam.

(e) Quit malum effe neget , affenfum prabere male? Idem ibidem .

( f ) Famulus, qui submiffi: humeris feienter adjuvat herum faum afcendere per feneffras al flupram dam Virginem , & multotiet eidem fubfervit deferende fealam , aperiende januam , aut quid fimile cooperando , non peccat mertaliter , fi &c. Propol. 5 t. damnata ab Innoc. XI.

(2) Confestirius , qui in facrameneali Confessione tribuit poenitenti chartam postea legendam , in qua ad Venerem incitat , non cenfetut folicitage in Confessione &c. Propos. 6. Damn. ab Alex. VII. (h) Qui alium movet, aut inducit ad inferendum grave damnum tertie, non tenetur ad restitutio-

nem illius danni illati . Propos. 39. damn. ab Innoc. XI.

(i) Eit in causa directe, qui alium inducit ad malum, monendo illum : Duod quidem fit pracipiendo , consulendo , consentiendo expreste , & laudando , vel qualitercumque ei auxilium fert . S.Th. 2. 2. Quæit. 62. art. 7.

(k) Junta iter feandalum pofuerum milis. Pfal. 139. 6. Junta iter. ideff junta femitat . Qua funt itte femite ? femite autem pracepte Dei . S. Aug. Enatt. in Pial. 139.

(1) Ille homicida erat ab initio . Joann. 8. 44. Ab initio diabolus peccat . 1. Joann. . 3. 8, Carpit

enim in ipfo peccatum, & ipfe imitium peccati facit . S. Aug. lib. 11. de Civ. Dei cap. 15. (m) Ecce draco magnus .... & cauda ejus trakebat tettiam partem fellarum cocli . Apoc. 12.3.

Ideft rertiam partem Angelorum . S. Thom. p. 1. quaft. 63. art. 8.

(n) Peccasum primi Angeli fuit aliis caufa peccands, non quidem cogens, fad quadam quaff exhortatione inducent , S. Thom. p. s. quest. 63. art. 8. Non ferre accinctus diabolus ad hominem venir: verbum malum seminavit , & occidit . Noli ergo putare , non effe homicidam , quando fratri tuo mala perfuades . S. Aug. trad. 42. in Joann.

(0) Fit deformius peccatum Luxuria ex injusticia , quia Consupifentia videtur effe inordinatior , qui a delectabili non abtfinet , ut injuriam vitet puelle, quam etfe non vi corrumpat, tamen feducit . S.Th.

2. 2. Quelt. 154. art. 6.

snaturati, e indiavolati, di Concupiscenza ogni peccato, che dagli altri si fa, va sempre cosi sírenata, che giungono fino a gualtare le Creature innocenti, ad infegnare lor la ma. lizia con le parole, e con le opere (a); (enza timore , o rispetto de' loro Angeli Santi Cuflodi(b). Voi ben vedete ancora, quanto or mi verrebbe in acconcio di sfogare il zelo contra cert'uni, e cert' une, che stanno sul portare, e riportare lenere, ed ambasciate amorose, e tenere accordo a' miseri Innamorati, allestendo loro le comoditá a far del male . Un gran peccato, che è questo (c)! Peccato nella fua malizia più grave affai di quello, che effi danno opera a far commettere agli altri (d): Peccato, per cui si viene a formare un gruppo di più peccati, facendo effi, che divengano peccati proprii fuoi tutti ancor quelli che fi commettono dagli altri per lor cagione (e): Peccato propriamente da diavolo, che allestisce le occasioni da sar peccare gli altri fenz' altro fgusto, che di indurli a peccare: Peccato degno perciò della morte eterna (f), e di quella eterna maledizione, ed eterna pena, cui fono condannati li dia-

anche a conto di chi da mano , e porge ajuto per (arlo (h) . Direi di più ; ma avvegnache questi fono fcandali tanto enormi, che non fi puó a meno di non cono(cergli a' lumi fola della Natura, mi rivolgo ad esaminare certi altri, de' quali più temo, non fe ne faccia itima per una cieca, e falfa Cofcienza.

10. Nell' Amoreggiare specialmente di alcuni, the ora fotto un pretelto, or fotto un altro, vanno prolungando gli Amori, fino a farli durare degli anni , io stimo quasi impossibile, che non ne seguano scandali: e non dico quelto folamente per la Regola generale che fono sempre cotesti Amori pericolofi alla Gioventù (i), onde non mai Sant' Agoltino li permetteva alle Figliuole, che hanno a petto la Pietá, e l'Onellà (4); e non li permesteva nè anche a quelle, che hanno fatto già gli sponsali con la promessa delle Nozze future (1); volendo, che il catto Amore incominci non più presto di allora, che fi contrac il Sagramento del Matrimonio (m), ed effendo folito dire, che fi può affai dubitare, fe voli (g): imperocchè nel Tribunale d'Iddio , fiano catte quelle chiacchierine , che fono fa-

(a) Illi inhianter appetunt, non que naturalis mosus carnis effagitat, sed que sola diabolica preci. pitatio subministrat; non enim is naturalis carnis impetus est, sed diabolica stimulus impulsionis. S. Petr. Dam. Lib. Gomorr. cap. 14. (b) Videte, ne contemnatis woum ex pufilis iffis ... quia Angeli corum semper wident saciem Patris

mei . nui in coelis eff . Matth. 18. 10.

(c) Mediatores in turpibus , five viri , five mulieres , vel qui perfundent ; vel qui deferunt literat ad contrahendam malam amicitiam , nulli dubium eff , quin peccent mortaliter . S. Antonin. p. 2. tit. g. cap. 6.

(d) Gravius est alterum ad peccasum fundere, quam ad peccandum alterius funfione traduci .

S. Aug. lib. 3. de Lib. Arb. cap. 10.

(c) Canfensio ad percatum alterius, tuum sit peccatum, & non est, quare queraris, qued peccata aliena te premunt , dicitur enim tibi : Premunt te , fed tua . S. Aug. Enart. in Pfal. 129.

(1) Qui talia agunt, digni funt morte, & non folum qui ea faciunt, sed etiam qui consentiumt facientibus . Rom. 1. 32. Confortio voluntatis , vel approbationis . S. Aug. ferm. 19. de Verb. Dom. (g) Tunt di et & hit , qui a finistris erunt : Difeedite a me maledicii in ignem eternum , qui pa-

ratus eft diabolo , & angelis ejus . Matth. 25, 41. (h) Nihil intereft , utrum ipfe feelus admittat , an propter te ab alio admitti velis . 3. Aug. lib.

2. de Morib. Manich. cap. 17.

(1) Non folo tallu, fed affellu quoque, & afpellu appetitur & appetit femina S. Aug. Ep. 109 adMon. (k) Virgo si nondum sponsa cujusquam sit , hoc uno pudicitian: defendit , quod maritum querit in turba , fed nec multitudini fe amandam proponit , cum amorem unius ex multitudine inquirat ; nec fe uni ita componit invento, cogitant, que funt mundi, quemodo placent viro. S. Aug. lib. de Sancia Vitginit, cap. 11.

(1) Virgini jam desponsate , & nondum nupte jufte dicitur : Noli amare . Cum falta fuerit uxor , tune ama . Hoc juste dicitur , quia preproperum desiderium est , & non castum , amare eum , cui nefeis an nubat . Poteff enim fieri , ut alius foonfet , & alius ducat uxorem . S. Aug. Enarr. in Pfal.122. (m) Sunt amores flagitiof , & immundi , quos detettantur onnes leges Divina, & humana . Remove

ergo ho; illicitos , que ramus licitos . Incipit amer licitus a conjugio . S. Aug. hom. 38. ex 50.

cili ad innamorarsi (a), e cercano co' loro vezzi di accender l' Amore anche nel Cuore degli altri (b); Ma parlo coll' esperienza; perchè ordinariamente in questi Amori la Donna è occafione all' Uomo, ed anche l' Uomo occafione alla Donna di commettere vari peccati co' pensieri, con le parole, e con le opere : e per questo, che si sono l'uno all' altra scambievolmente di occasione, si sono ancora di fcandalo (c): e peccando l'uno, e l'altra di scandalo, benchè diasi talora il caso, che o Puno, o l'altra non pecchi d'impuritá (d); qui è, dove mancano però l'uno, e l'altra nel confessarfi, mentre non mai fi accusano dello Scandalo, cioè dell' occasione, che hanno dato altrui di peccare (e) .

ri. So quello, mi si può dir dalla Donna, ch' essa all' Amore per maritarsi; e non avendo alcuna intenzione cattiva, non è da imputarsi' altrui malizia a sua colpa; Ma due

circoftanze io ricerco. Primieramente fanete Voi di averdata ad altri qualche occasione di amarvi con Amor poco onesto (f)? Vi siete ornata con foggie di troppa vanitá (g), per effere più vagheggiata, ed amata (h)? Vi può effere lecito quell'ornamento, che è dentro i limiti dell' Onestá, e del vostro stato, ma non già quello, che eccede, e per cui si desi. dera di piacere a quetto, e quello (i). Siete andata (coperta più di quello, che la modeftia permette (1)? ed ufando ancora certe maliziose mode, per essere più ben veduta (1)? Quando che sia cosi, non altro io vi diro, se non che: Per qual cagione stimate voi, che nel Vangelo si chiami peccatrice la Maddalena? Forse perche alle infami disonestà fosse dedita? No, che era di Nascita Principesca: e non è verifimile, che avesse sì poco a petto il fuo Onore, come in questo è difesa da gravi Autori (m), Ella fi chiama peccatrice, perchè

(a) Virgo sandalum nulli apponat ; ne secun loquentibus viris Concupiscentie peccatum importet ; & ne cujulibet corum repentina a noris telo percusta, graviter incipiat interire. S. Aug. lib. de Sobrite & Viegin. cap. 2:

(b) Que loquacitate verbosa est, vel curiositate superstua, casta non potest judicari, imo prostitu-

sa ad luxuriam alios magis accendit . Idem ibid.

(c) DiA: vel ficle alterius possunt este folum causa imperfecte aliqualiter inducens ad ruinam : & propter hoc non dictiur , dans causam ruina ; sed dans occasionem , quod significat causam imperfectam, S. Thom. 2.2. Qualit. 42, art. 1.

(d) Quandoque contingit, quod set simul scandalum astivum in uno, & passivum in altero. Quandoque est scandalum astivum sine passivo, ut cum aliquis inducit alium ad peccandum; & ille non con,

fentit ...... Sed Scandalum importat ipfam impactionem ad ruinam , Idem ibidem .

(e) Sicut furtum est speciale peccatum, aut homicidium, propter speciale nocumentum Proximi: its speciale peccatum est Scandatum propter Proximi nocumentum. S. Thom. 2. 2. quæst. 4. att. 3. (1) Mulieres perpendentes se adamari, quotics summer sudios se observant aspectissus amastorum, ut illis slaceant, toties peccant mortaliter, etiams nithil turpe agere velint cum illis; quia sunt occaso essenza ruine illorum. S. Autonin. p. 2. tit. 5, 5, 7.

(g) Ornatus mulierem tam vanus, quid est nist magnum scandalum, & laqueus animarum? Ait Sapiens: Prov. 7, 10. Mulier in ornatu meretricio preparata ad capiendas animas: idest peccato Lu-

suria . Idem ibid. tit. 7. cap. 4.

(h) Si que mulier ideo ornaiur, ut in fe oculos ennium irritet, etianfi nullum potuerit vulnerare, dabit tamen extrema fupplicia; quippe paravit virus, etfi nullus biberit. S. Chrysost. hom. 17. in Matth.

(i) Mulieres non possum absque peccato appetere placere vivorum aspectibus; quia hoc est dare cis incentivum peccandi.... Non eis prohibetur subrius, & moderatus ornatus, sed supersuus, & invere-

cundus . S. Thom. 2. 2. quæft. 69, art. 2.

 (k) Nullo modo permitiendum est multeribus, ut utlan aliquim corporis partem offrant virit, ne ambo prolabatur; hi quidem, ut qui ad videndum incitantur; ille vero; ut que intuitut attrahant.
 S. Clem. Alex. Lib. 1. Padag, cap;

(1) Non de integra Conscientia venit studium placendi per decorem, quem naturaliter invitatorem

libidinis feimus . Tertul. lib. 2. de Cultu Foemin. cap. 2.

(m) Erat in civitate peccatrix. Luc. 7.37. Maria Magdalena ex vice Magdale liberiorit vite licentiam secuta est, non tamen adeo, ut rupto pudorit freno impudicitie se deret. P. Calmet in Disfert. in tres Mar. art. 5. num. 4. Jansen. Ganday, Comment, in Concord, Evang. Quæst. 48.
ibi apud cos alii.

fu scandalosa : e scandalosa, al dire di Tertulliano, perchè era licenziosa nel vestire, e col suo portamento immodesto era d'incentivo a fare commetter peccati (a). Intendete perció? La scusa di non avere cattiva intenzione qui non fa cafo, perchè quella vostra moda si vana, e sconcia è per se scandalosa (b). Sono gli Uomini più maliziosi, e più deboli di quel-lo voi vi credete (c). Fanno essi presto a vedere, ed anche presto a dilettarsi nel piacevole, ch' hanno veduto, e voi avrete da rendere conto a Dio di tutti i peccati, che saranno stati commessi nell' occasione della vofira immodestia. Se avete pensiero di maritarvi, io non vi bialimo; e folamente vi raccomando la Modestia a stare coperta, non tanto nella strada, quanto anche in casa (d), e molto più nella Chiefa (e); ne mai per trovarvi un Marito, vogliate fare di Voi stoffa una diabolica rete di scandali a coglier Anime(f).

12. So poi mi dite di effere stata sempre pegli Abiti ben composta, io ricerco ancora; e parlo con la Vostra Coscienza, che è veduta da Dio, ed ha da effere giudicata da Dio: In tante volte, che avete parlato a quel Giovane , vi fiete mai accorta o dalle fue parole , o da qualche segno, che disonestamente E. gli vi ami? Degl' indizi ne avrete non pochi, e siccome conoscete, ch' egli é innamorato di Voi, ede per Voi tutto ardore ; così avrete potuto conoscere ancora, che il suo Amore è verso di Voi disouesto : ed in questo amoreggiamento perció non fo scusarvi dal peccato mortale di scandalo . (g) Voglio concedervi, che fia la Volontà Voltra innocente, ed il Vostro Amore dalla Vostra parte onorato: ma fapendo Voi, ovvero avendo anche foltanto da giustamente poter dubitare, che fia l' Amore di lui maliziofo; fiete obbligata a lasciarlo: (1) obbligata ad avere più di Carità ali' Anima fua di quello, che abbiate genio alle fue fattezze del Corpo ; (i) obbligata a fchivarlo, (t) ed a togliergli questa Occafione, che é per lui fcandalofa; (1) e dico questo per Voi sotto pena di peccato morta-

(a) In habitus licensia pip diffulvis. Tertull. lib. 1. de Cultu Foem. cap. 8. Si te fumpruofius somas su eculosin te juventusii illicias, & concupi fendi libidinem nurrias; excufari mon pates, quad mente satta fit, & puicia. S. Cyore, Lib. de Difcipl. & hab. Vire.

(b) Essams non intendat alium ad peccandum inducere , ipsum factum est sale , quod de sui ratione si inductivum ad peccandum . S. Thom. 2, 2, quest. 42, est. 1. Averte saciem suam a muliere

compta &c. Eccli. 9. 8.

(c) Sunt homines infermi, fragiles, lutea wasa portantes, que saciunt invicem angustias . S.Aug. Serm. 10. de Verb. Dom.

(d) Christia te voltari jabet , Sve fit mater , Sve firer , Sve file : S Mater , propter filer : F forer, propter fattet : f file , propter Patres . Omnes in to states periclisamer . Tertull. Lib. de Virgia-Vellan 15.

(c) Mulier erant velet saput fuum ...... debet velamen habere fupra caput propter Angelot . 1.Cot. 31. 5. 10.

(f) Ne ponati; offendiculum frate; , vel fcandalum . Rom. 14. 13.

(g). Si malier estimant ex figui alijum nobi ed Conzejlennian fai, offent fe indiferenter afrebut illius, men interdentillium indenere ad Conzejlentiam, pla volens faitificare voluntati fue, morando ad oliium domus, vel fenstrat sex quadam vanitate, ut laudetur de pulchrieudine, peccatum offer merale - S. Antonian, p. 21th. 7. c.2p. 4.

(h) Etiame non intendatur Proximi nocumentum , scandalum astivum est peccatum mortale , cum ex aliquibus circumstantiis concurrentibus existimari probabiliter potest , quod infirmi aspicientes pec-

earent mortaliter . S. Thom. in 4. dift. 38. qu. 2. art. 2. qu. 3.

(i) Scandalum eff peccatum mortale, quande quis contemnit falutem Proximi, ut fi pro ea confer-

Panda non pratermittat aliquid facere, quod sibi libutrit . S. Thom. 2. 2. qu. 43. art. 4.

(k) Ab hit, que sine peccato meriali dimitti possunt, pro tollendo scandale cessandum est. Uode

(k) Ab hit, que fine pecceto merali dimiti pofini, pre tollende fiandale ceffandum ett. Outer Deminus comes enç, qui fiandali mereriam perfetina y fe, piaqui Matth. 18, illi, per quam fianda lum venit. Junoc. III. in c. cum ex injunctio. De nov. oper. auticit.
(1) Ne, fiftph aum perit, aftii caque perdiamis existat. D. Aug. Lib. de Sobr. & Virg. cap. a.

(1) No. 3. 17 pla non perit, altus cauja perdutuant existat. D. Aug. Lio. de Soort & Virg. Cap. Animi quenum dementia, id velle, quad nocest: & punte, quad inde isfa non pereat, unde altos petire cognofest? D. Cypr. lib. de Diicip. & Hab, Virg.

untit day Google

le, non offante qualunque Vostra buona intenzione . (a) Non più scuse; ed uditemi .

13. Quand' anche Voi nel Voltro Amoreggiare non commettiate, che qualche peccato veniale di Vanità, dovete sapere, che un peccato veniale fi fa peccato mortale, quando si dà con esso occasione ad altri di gravemente offendere Iddio . (b) Può effere peccato veniale dal canto Voitro il porgere la Voitra mano a quel tale; ma se conoscete, o dubitate, (e) effere coltui malizioso, il voltro peccato Veniale diventa peccato mortale. (d) Devesi dunque dar un taglio a cotesto Amore ; e dico l'istesso molto più anche al Giovane ; (e) perché vi ficte l'uno all'altra di Scandalo ; (f) e non fo con che Coscienza vi accostiate in tale stato alli Sagramenti: (g) poichè a sicurezza dell' Anima Votra non v'é certamente altro mezzo, o ripiego, se non che, e del paffato pentirvi, e per l'avvenire o licenziarvi , o spolarvi . Ma in questo forse mi sono troppo diffuso; e mi rimane a dire ancora dello fcandalo di chiunque dà mal'efempio, massimamente se è Persona distinta dalle altre per la qualitá dello Stato. (h) Non poco qui vi farebbe a poterfi dire; ma due fole Tom. VII.

cognizioni vi porgo, fosse meno avvertite. 14. La Prima è, che si puó peccare di scandalo anche a fare quello, che non è male. ed ha una fola apparenza di male. (i) Darò un Esempio . Va quel tale a visitare frequentemente una Donna : ed io non cerco adesso, nè quale intenzione Egli abbia, né qual pericolo per lui vi sia . Dico solamente, che le di lui visite sono frequenti, e sono osser. vate; vedendo ogn' uno , ch' Egli vá di fpeffo con libertà in quella Cafa, nella quale fa fa , non aver effo altro affare , che visitar quella Donna . Ora domando : Supposto ancora, ch' Egli non vada nè a peccare, nè a far peccare contra la Callitá, pecca Égli di feandalo con quelle tante sue Visite, le quali non hanno, che una fola apparenza di male? Signorisi, vi rispondo; (i) essendo a tutti nota la di lui frequenza, e non a tutti nota la di lui innocenza, e nascendone perciò da quella familiarità, creduta amorofa, una efficace occasione di sospetti, e giudizi, e mormorazioni, pregiudiziali all'Onore, e della Persona che visita, e della Persona, che è visitata. (/) Fa male la Donna s permettere coteste Visite; (m) e sa mal Gg

(a) Scandalum est peccatum mortale in eo , qui scandilizat , prabent occasionem quine . D. T hom 2. 2. qu. 43. art. 1. 2. & 4.

(b) Peccatum veniale potest fieri mortale ex circumstantia, que addat deformitatem . D. Thom. 1. 2. qu. 88. art. 5.

(c) Qui in quandam dubitationem inducitur , & manente tali dubitatione , diferimini fe committit

prociululuis peccar. D. Thom. Quodlib. 8. art. 11. & in Suppl. 3. p. qu.6. art. 4.
(d) Lyi permittir traffur, voi amplexus sois steri ab co. 3 usem estimat moveri amore libidings mertallier peccat v. 1 stem dic de dando alteri manum. S. Antoniu. p. 2. tit. 5, cap. 6.

(e) Virgine n ne conspicias , ne forte scandalizeris in decore illius . Eccli. 9. 5.

( f ) Si oculus tuus scandilizat te ; erue eum , & projice abs te . Matth. 5. 29.

(g) Nescio, quonodo Conscientiam vestram in tuto est considitis, dun scandalum compescere ve potestis; & nolle compescere sine culpa erit? D. Bern, cpitt. 200 ad Magistr. Ulger.

(h) Nullum puno à altit majus prejudicium, quana Saccedusius, coleras Deuis, quande en queu da diseum cercitiemen popisi, dere de fe exempla praviacis cernit. D. Greg. hom. 17, in Brang Quo grandius menen, es gravius est frandalum. D.Bernepilt.2002 ad Magistrolliger-therrectum of, wit is, qui Londalum pedes feienium ampliorem habeat, aut vi geadu fecerdosalt confisiusus fuerit. S. Balli in qu. Comp. qu. 24.

(i) Scandalum est juid minus restum, vel quia est fecundum fe natum, ficus peccassum, vel quia hates species mail i vi dea fonellus 1: Theatlas, et do manifecie mala abstinct vos . Liest estim hac nos corrupta intentione fastum non fit peccassum, habes tamen quandam speciem, vel smilitudinom mail; vo posel alteris probere occassomer minus. S. Thoma, 1: qu. q.3, vat.).

(k) Scandalum comprehendit tam illa, que sunt secundum se piccata, quam illa, que habent speciem mali. Idem ibid.

(1) Novit, inquis, Deut cor meum; sed frater tuus non nevit cor tuum; & percutis ejus Conscientiam . S. Aug. serm. 6. de Verb. Dom.

(m) Non facile cuique pulsanti januam pandas, ne sorte in suspicionem tursissimam, aut in pudoris tui nausragium cadas. S. Aug. lib. de Sobr. & Virg. cap. 2. anche I Uomo nel fulle ; imperocchè vi èlo fendado (c) Ne valle dire; o see à carrier fendado; Ne valle dire; o see à carrier fetterijani; Da ni vateil aner ; perchè lo (candado i di anche fenza veruna nala intenzia ne ; (b) e fe il Coorte veduto da Dio, not perè veduto dagli Uomini; (c) Onde egli a obbi igato ritirarii da quella Cria; (d) altrimenta fundo contra di lui la prefunitore, contra di lui la prefunitore, di anticolori di contra di lui la prefunitore, di carriere di candado, dando recalione al Profitmo di precare con-

tro la Coridá in materia grare . (\*)

T. Dibó dipis e quedra é l' altra cognizione a scenariari. Che is può pecere di
fala Così lectricono le confidenzio mello, e pudicio e di un Marino con la fia Moglier ma a laticiari codere fia di gliudo; in dia altri della fimiglia 2 overo avera poco giudizio, che ciri accorpano qui vei peccario di
condido per l'occatione che fi di accidente
la fina di la companio di condido per l'occatione che fi di accidente
la fino allitare e il l'ambinimo fin dalla Made;
la fino, allitare e il l'ambinimo fin dalla Made;

sia dalla Balia, deve aversi riguardo; perchè il tenere esposte con immodestia agli occhi di chi che fia le fonciature del feno (f), è uno Scandalo. (g) E' lecita la dispensa dalla Quaresima, e dal digiuno a chi ne ha una giusta causa di qualche sua infermitá: ma deve farsi nota la neceffità a chi non la fa , per non dare col mal'esempio uno scandelo. (h) E' lecito agli Ottieri il vender vino per i bifogni del Pubblico: ma il darne senza discrezione a chi fi fia , che è folito ogni terzo di ubbriacarfi ; quett'é nao Scandalo, che non fi pué dire fia lecito (i) Manco male gettar quel vino per terra, (4) che far un peccato mortale con darlo ad un Ubbriacone giá noto. (1) Quelta Dottrina è vera, non tanto per gli Ottieri, quanto ancora per altri, chiunque fiano . (m)

16. Molte altre cofe qui dovrebbro difficome dello feandalo de Mormoratori, che danno occasione di gravemente peccare a tutti coloro-, che afcoltano; (n) dello Scandalodel Padri, che danno mal'esempio, e non correggono-quando si deve, i figinoli, e la

- (a) Scandalum eff, ubi vel igfum opus, quod quis facit; eff peccatum; vel estam fi habeat speciem peccatum; de dimittendum eff proper Praximi Charitatem; ex que unifuisjon tenetur faluit Proximi unvoldere; de cui mo dimitti e, currer Charitatem qui t. D. Thoma > 1, qui, 22, art. 2.
- (b) Ve illi, per quem fundalum venit. Matth, 18. Signanter dicit, Venit, quaf dicat e tiamfi he non intenderet; fellicet femdaligres, tamen ejut opus tale eff., quod inde veniat feandalum. S. Antonin, D. 2 tit, 7, cap. 6.

(c) Eift enim voluntas permanendi mala non fuerit , sufficio tamen est mala . S. Chry foft. hom-

44. Oper, impert.
(4) Can quis hat e sinium familioritatem em aligna persons fossetta, e fauit humines sandalicare, nastria et si indicento, of loquento, net vast dimittere, om coman, quod alis sa-daligentur, quantri un istendar aliquos nastrium, y nei llius sandalitzare; com una fabre cause necessaria, imiliariatis, goccan metallare. D. Autorija, localitatis, care metallere cause in consideration.

(c) Constientia necestria et tibi ; Fama Proximo tuo , S. Aug. lib. de Bono Viduit. cap. az. (f) Quid fallurus est iesaus, anima tenera , attendens, quid agant Mojores , nist ut quod en vide-

rit agere, het fe justor ? S. Aug. enarr, in Plat. 136
(2) Videte, ne ferte licentia vertra of indiculum fint infirmis . 1. Cor. 8. 9.

(b) S. (c)a fandalitus frurem meun , um moducado corsem in a cerum, no fratrem mem fandalitem , i. Cor. 3-13, Sinforma es , cover majorem esperimidismo fandalis. S. Aug. ferm 6de Verb. Dom. Bui irjunare mu puest , fareatur est infrintiaris prayele, quod relaxas , S. Petr. Chepiol. ferm. 166.

(i) Nen debet quis dare rem temporalem propter feandalum vitandum, quando feit illum, cui dar, male usurum re data. S. Thom. in 4. dift. 38. qu. 1. att. 4. Id dandum, qued nec tibi, nec alteri

male usurum re data . noceat . Ibidem -

(k) Quanto melius in terram tus vina fulfits D. Ambr. lib. de Eliz, & jejun. cap. 4. Tabernarii fi perpandunt aliquem ex mino vino fumpo inchirari quad experti fun pluries, ut in chrishi; of non cursus propuer Austriam grawiter peccour. D. Antonin. p. 2 tit. 6. cap. 3.

in ebrioni; G non curant proper avaretiam graviter peccair. D. Autonin, p. 2 (d. 6. csp. 5. (m.) Qui dat alicai vinum multum ad blendum, estimano, qued ex illo misio potu incerietur, G permitti incerieri; dum apre impedire potest, peccai mortaliter. Idem ibid.

(n) Audiene venerum bibit , qued detractoris lingue proginat . D. Bern. ferm. 17. de Diverf. Detrahentia labia fint procul a te . Prov. 4. 24. fervitù : (a) dello scandalo de' Capi di famiglia, che tengono esposti (b)alla curiosità di ognuno Libri disonesti, o Quadri osceni; e nelle lor Case permettono Ridotti, e Balli di maichi, e femmine. (c) Capi di famiglia quando vi fi ha domandato licenza di ballare in casa Vostra, se aveste detto di nò, quanti peccati avreste schivato con questo No? Ed avendo detto di si, quanti peccati fi fono commeffi, e fono fulla Voftra Cofcienza per quello si? Ma per tutto quello, che avrei da dire, due Ricordi battino . Il primo è, che é sempre peccato mortale di scandalo, da esprimerfi nella Confessione, ogni qual volta si dice . o fi fa una tal cofa , per cui s' induca il Proffimo a commettere qualche peccato mortale : (d) L'altro è , che si schiri, quanto é possibile, di conversare co' Scandalos : (1) e per non avere alcuna parte neila lor colpa , non folamente non mai fi acconienta alla diabolica lor malizia, ma fi refifta anzi, e fi riprenda, e fi fgridi; imperocchè volete fapere , quanto quello male fia grave ? (f) Paffia.

mo al Secondo Punto.

Secondo Punto .

17. La gravezza di un peccato puo attenderfi in rispetto a Dio, ed a noi steffi, ed al Proffimo . (g) Or ponderiamo con queste nor-me lo scandalo; ed incominciamo dal danno, che al Proffino iniquamente si apporta. Con lo scandalo(h), nell'indursi il nostro Profsimo a commettere un peccato mortale, gli fi fa perdere la Grazia d' Iddio . (i) Si può dire di più? Qualunque disgrazia avvenga ad un'Anima, effa ha tutto , finche ha la Grazia d'Iddio . Se a quest' Anima fi toglie la roba , Dio é il suo tesoro : se alei si toglie la riputaziote, Dio è la sua Gloria : se le si tolgono i Parenti, gli Amici, Dio é il suo sommo Bene, il suo Tutto. (2) Toglien dos dunque ad un' Anima la Grazia d'Iddio col peccato mortale, ad effa toeliefi il Tutto, che ha, e che puo avere di più prezioso in questo Mondo: (1) e le si toglie ancora ogni ragione, che ha per la Gloria eterna del Paradifo nell' altro. (n) Vi è qualche danno, che poffa darfi più grave ? Sò quello potrefte dirmi , che , fe

Gg 2 que (a) Masphemie, fraudes, non audire Divina, net samere Sucramente, que vident silli in Parentibus sis, quid sun nis magna sandala cis, ut smilia distant sperari! S. Antonin, p. 2. tit. 7. Cap. 4.

(b) Qui peccaniem non arguit, quodammodo hartatur, sut peccet . S. Ambr. ferm.6. Qui difimulat, videtor ansuere. S. Thom. 2. 2. qu. 147. art. 4.

(c) Particept tot peccutorum, quot thi funt . D. Bern, Senen, ferm. 33. Dom. V. Quadr.

(d) Est in caufa indirecte, qui non in pedit , cum poffit , & debeat impedire . S. Thom. 2. 2. qu. 62. att. 9. Bi facet , confenire wichter . Reg. jur. 10. 6. (c) Semblaum eit peccarum morrale , cum aligiaire i inerdinato dillo , vel falto alterius precedit (c) Semblaum eit peccarum morrale , cum aligiaire i inerdinato dillo , vel falto alterius precedit

Schmedar jacken in a parameter and parameter investment and parameter an

(f) Cavete fraces ne talibn colloquiis mores vestri corrumpantur. O diversatis in vias pravas. S. Aug. ferm. 25. de Vetb. Apolt. Gave ne un'mam jungus amicirias, que sen tibi in ruinam. Exod 34.15.

(8) Dubai medit te not maculat mella ti Si ci me confinita ; & A redargust . Nelite communicate operibat emberarum joqui rapiella Ephele, 7 jo. Magis autom redarguite ; Suid est , Nelite communicate? Nelite communicate ? Nelite ? Nelite communicate ? Nelite communicate ? Nelite ? Nel

(h) Tana attenditor as jos gravitas in peccato, quanto objectum e jus principalior est Finit; Fiver actem principaliores aduum humanesum funt Deut, ipfe home, O Preximus. D. Thom. 1. 2. qu. 63. art. 9. 64. 2. 2. qu. 65. art. 9. 65.

(i) Fer peccatum mortale sollitur Gratia, qua homo fit dignus vita aterna. D. Thom. 1. 2. qu. 113, art. 2.

(k) Per gratiam.homo con jungitur Deo . D. Thom. 1. 2. qu. 111. act. 1. Bonorum omnium fumma nobis Deus est ; & nobis est fummum Bonum. D. Aug. lib. 1. de Morib. Eccle., cap. 8.

(1) Manum fuam missi bostis ad omnia desiderabilia ejus . Thren. 1.10. Bonum Graiie unius majus cit , quam bonum nature tonus Univers . D. Thom. 1. 2. qu. 113. att. 9.

(m) Minima Gratia paest home mereri vitam aternam . D. Thom. 3. p. qn. 62. art. 6. Pecca-

mat? Anima col pecato ha perduta la Grada d'Iddio, popi ache riciporare la ferfa Grazia col Sagamento della Contellinon (a). Vero i Ma Ispete Voi, chella fia poi per avere utte le accellorie dispolizioni a confiffari bane? Sapete vij, ch'ella fia per consiffaria interamente di tutto, oni vero dobre, c proposimento ? Voi fapte di certo, che quella Perfona per l'occasione, cia voile datte, ha peccato, ma non puo già fapte;

dafte, ha poccato, ma non può già faperti, che quel peccato a lei fara perdonato. (\*) 18. Di più goi non divete confiderare quel voltro tolo peccato, ma anche tanti altri, che vengono in confeguenza. Parliamo chiaro. Voi follecitate al male, e fate cadere bruttamente una giovane, non altro cercanlo . che il vostro laido piacere . Che vi penite per queito ? Forfe non effere voi colpeole, the di quel folo peccato? So cosi é, y' ingannate, imperocche aon riflettete, che quella kiglia da voi tedotta, dopo avere perduta la jua pudica onefté; feguiterà forje a peccare con altri (c), commettera degli Aborti, farà delle Confessioni, e Comunioni fagrileghe; tart nel vizio della Luffuria il mal' abito . e non il emenderá forfe mai più; e divetrá l' oggetto della indignazione di Iddio (d)? Non riflettete, che quella Figlia, dopo effere itata da voi violata, fará iorie effa ancora una fcandalofa, ed integacrà la

malizia adulti, e quelli ad altri, e fi fur un abillo, che invocareli na altro abillo di poccati mortali fenza numero, e fenza finec(2) Un folo fenadalo balta ad infettere tutta la Comunità (7): e pare beni, che lo fenalada non di ad participio che un folopecato; ma da quetto quanti altri gravi peccati poi ne divisano 2) Per quello peccato quante. Anime poi fi persiono ? e quanto viene a popolarti l'interno (2)!

19. Da ciò potrete comprendere, qual fia ancora la gravezza dello icaadalo in rispetto a Dio : conciofiache, effendofi il Figlio d' Iddio fatto Uomo per la falute delle Anime , ed avendo per le Anime faticato trantatre anni, fino a spargere per elle tutto il tuo Sangue, e morire in Croce (h), che amaro difguito bilogas dir, gli & dia nell'operare la perdizio ac di quette Anime , che gli coftano tanti spalimi , e tante piaghe? Avea ragione San Paolo act dire (i), che chi la peccare le Anime , pecca contra di Grifto . Mirate , o scandalosi, il Crocifisto, e pensate, quanto Gesù Cristo abbia fetto, e patito per l'Anima di quella Creatura, che voi avete indotta, e volcte torfe anche indutre con le vottre lufinghe a poccare . Mirate , e penfate , quanto Gesti Critto abbia fatto, e patito per l' Anima di quella Figlia, per l' Anima di quel Figlio, a cui infegnatte voi la malizia con le

tum mercale mercur carentiam visonis Dei , sui nulla alia prena comparari potest . Idem 1.2. qu 88. att. a.

(a) Effettur hujus Sacramenii est reconziliario cum Deo Conc. Trid. fess. 14. de Poenit. cap. 3. at sit dignus secundum spem vita aterna . Ibid. cap. 5.

(b) Agreendum et, quecamque nortali pucare acceptam justificationis Gratiam amitii. Conc. Tital (cl. 14, de Poesit. cap. 15. Quilibet, dum fe, famque indifferiment refricte, de fua Gratia formidare poeta; cum nullus certe fire valeas for feation Dr. efe confectum. Dich. cap. p. 10th.

(c) Puella ex hoc, quod violatur, milla pattime conjugati pracedente, impeditura ligitima Matemonia contrahendo, & poniter in via meretricandi, a qua retrahebatur, ne figuaculum Virgibitatis antitetes. S. Thom. 2. 2. Quell. 154. att. 6.

(d) Ve, ve tibi , air Dominus , multi plicatti formi ationes tuas ; ecce toquiefiet indignatio mea in te . Ezech 16. 12, 42.

(c) Aygue ab fam invest. Plal. 41. 8. de tenebris ad tenebras , de profunditate ad profunditatem , & de ardore eupiditatis in flammas gehemmarum . S. August. Enact. in Plal. 41.

(1) Homines pethilentes diffipant. Civitatem.... in multiplication: impiorum multiplication: felora.

Prov. 28. 16. Pethi ubi unum invafert; in plures differe gitur. Num igitur parva esti hac petitis, & parva multi diffuse 8. S. Boll. conc. in Plal. 1.

(g) Captivis dullus est populus meus : propterea dilatavit infernus animam suam . Ifa. 5.13.
(h) Venit Filius hominis silvare , quod perierat . Matth. 18.11: Mist Deus Filium suum in Mun-

(n) Ventt Ettin sommis juvire, gave percera : matti. 16-11-migi Deut timan jaam at dun, ut felvetur Mandus per ipfum . Joanne 3, 17: (i) Sie autem peceante in frarres , & percutientes confetentiam corum infernam, in Christum pec-

catis . 1. Cor. 8. 12.

parole, e con le opere (a) : e poi giudicate, quanto sia grave l' offesa, che fate al Salvatore delle Anime col vostro fcandalo .

a 20. So, che ogni peccatore, in qual fi voglia maniera, che pecchi, offende Gesù Crito: Ma voi, o tcandalofi, l'offendete più di tutti; peggio che Giuda, e che gl' istessi Giudei. Giuda che fece ? lo tradi. Che fecero i Giudei? Gli diedero la morte; e fu il peccato di essi ua orribile sacrilegio: ma pure quel facrilegio fervi almeno a confolare i defideri del Salvatore, che non vedeva l'ora di mortre, e di compire con la fua morte la Resenzione delle Anime . (b) . E voi , o feandalofi, che fate? Nel dare occasione alle Anime di mortalmente peccare, e di perderfi, voi vi opponete direttamente al fine della Redenzione di Critto; e cercate dittruggere l' opera della Passione, e morte di Cristo (c) : e non è quelto un peggior male (d)? I Giudei perfeguitarono Cristo fino alla morte; ma perojenza conoscerlo (e) : come non farà dunque anche per quelto il vottro peccato più grave, a perfeguitarlo, effendo Criftiani illumi. nati dalla fua Fede ( f ), proccurando co'icandali di annicatare i meriti del fuo preziolissimo Sangue, applicati per la falute delle Ani-

me (g) Oh se sapeste, di che travaglio voi fiate alla Santa Chiefa , che é la Spofa immacolata di Gesti Critto, e la Madre di quelle Anime da voi rovinate co' voltri (candali (4) ! Fu effa perieguitata giá da' Tiranni ; ma più crudele , e più atroce è la periecuzione , che ora foffre da voi ; perchè finalmente i Tiranni , toglicado la vita del Corpo alli Martiri , gli in iavano alla vita eterna del Cielo; ma voi nel far com nettere alle Anime il peccato mortale, private le medefime della Vita eterna, e d te loro un'eterna morte (i).

at. Onde per quello, che anche s' afpetta a voi , qual carico non vi tirate addoffo nel conto, che dovrete rendere a Did, e delle Anime, che avrete indotto a peccare, e de' peccasi, che fi faranno per colpa voftea commeffi ? Sant' Harione , dopo avere fervito fertanta' anni Iddio nelle aufteritá del Deferto, temeva, e tremava in penfare al conso, che dovea dare dell' Anima fua, che era nn' Anima Santa (4) : e non tomete voi nell' avere da render conto all' Eterno Gindice Dio non folamente dell' Anima voltra feellerata , ma aacora di tante altre , alle quali farete stati voi di sovina ? Tutti li voltri fcandali vi fi prefenteranho davanti agfi

Paffione Dom.

(c) Esce peccatores intenderunt aroum, paraverunt fagittas suas in pharetra, ut sugistent in obseit. ro relles corde. Que perfecifit, destruxerunt . Pfal. 10. 3. Annon hoc pequi eft , id destruere , quid Christus fua Faffione perfecit ? S. Chry foft. in epift. 1. Cor. 8.

(1) Quanto id , centra quod peccatur , est majus , tanto peccatum est gravius . S. Thom. 3. p. Quæft. 80. art. 5.

(e) Si enim cognoviffent , nunquam Dominum ploris crutifixiffent . 1. Cot. 2. 8:

(f) Nune, quod gravius eff, igf Christum perfequentur, qui ab eo utique Christiani dicuntur: Amici tui , Deus , & proximi adverfum te fleterunt . S. Bern. ferm. 1. in Converf. S. Pauli .

(g) Si Christus proprium fanguinem dedit in pretium Redemptionis animarum, non tibi videtur, gravierem ab co fulfinere perfecutionem , qui fuggestione maligna , fandali occasione , avertit ab es animas , quas redemit , quam a Judas , qui fanguinem illum fudit ? Idem ibidem .

(h) Adverfus filium Matris twe poneras frandalum. Pial 49, 20, Filium Matris Ecelefie . S. Aug. Enarr. in Pfal. 49.

i) Certe tu Ecclefie per seuter et . Quando Imperatores perfequebantur Christianos , minando coebant , quod tu fuadendo efficis . Quod tu fuadendo facis , hoc perfecutores occidendo non fecerunt . S. Aug. Enarr, in Pfal. 145. Olim pradictum eit; & nunc tempus implet onis advenit . Ifa, 38.17. Ecce in pace amaritude mea amarifima . Amara print in nece Martyrum, amarior post in confictu heregicorum : amarifima nune in moribus domefficorum . S. Born. ferm. 33. th Cant.

(k) Olog fimum annum agent, cum extremo pene friritu confictaretur, dicebat : Egredere anima med , quid times ? Septuaginta prope anni: fervisti Christo , & mortem times ? In Loc. Breviat die

21. Octob,

<sup>(</sup>a) Et peribit infernus in tua Scientia frater , propter quem Christia moreuus eff ? 1. Cor. 8. 11. Quem vis concennere , pretium eius attende ; & cum morte Christi totum Mundum appende . Ne leve putares peccaium, & parvipenderes , in Christum , inquit, peccaiis . S, Aug. fcrm. 6. de Verb. Dom. (b) Softepit Dominus, quod focundum proposisum fue voluntatis elegit . Admisie in fe impias manus furentium , que dum proprio incumbunt feeleri ; famulate funt Redemptori . S. Leo ferm. 11. de

occhi nel punto di vostra morte (a); e tutti stigo non vi meritate per questo? Lo dirò nella spaventevole qualità di omicidi; perché allor fará, che comprenderete la forza di quefta gran Verità : Se Dio nel fuo quinto Co. mandamento ha proibito l'omicidio de'Corpi, quanto affai più l'omicidio delle Anime (b)? e quate fará la voftra cofternazione, al vedervi colpevoli di tanti omicidi enormissimi, quante faranno le Anime, alle quali avrete tolta la vita della grazia col peccato morta-

22. Forse alcuni vi adularete, che non siano gli scandali vostri di gran momento: Ho tentata, è vero, voi dite, e follecitata la tal persona a far male, ma essa non ha peró acconfentito. Ho più volte mormorato del Promi si ha peró dato ascolto . Ho anche dato de' cattivi configij; ma non fono peró stati eseguiti . Ma vi rispondo co' Santi Padri , che voi cati, che, se non si commisero per la Costanza, ch' ebbc il Proffimo nel Timor d'Iddio, fi poteano peró commettere per l'incentivo,

nella.

## SECONDA PARTE.

#### Terro Punto .

23. H A Iddio più volte pazienza a tollera-re molti gravi peccati: ma lo fcandalo tanto gli è dispiacevole, che non lo comporta fenza venire a' caffighi (g). In fatti fe vi ridurrete a memoria i più funesti esempi, che avete o letti , o uditi , voi troverete , che quafi tutti fono fpettacoli della giuffizia d' Iddio a punire gli scandalosi con una morte infelice, ed orrenda : .e dico perciò, che come Iddio ha fatto frequentemente per il paffafino, 'è vero; ma però nulla mi fi è creduto, to, così anche fará (ò), fe non fi provvede Ho raccontato delle cofe difoneste; ma non :coll' emendazione (i). Il Signor Iddio fará presto morire quell' Uomo, e presto ancor quella Donna, acciocche più non siano di fcandalo nel Paefe, Torna conto, che muofarete con severité giudicati anche di que pec- jano (6); è manco male , periscano un tal Uomo, e una tal Donna, che non te, che per loro cagione abbia da perire eternamente qualche Anima . Del Vescovo San Gennadio che voi gli daffe (d). Voi avete manipolato, ferive il Cardinale Baronio, che avendo Egli ed efibito il veleno, e non è reftato per voi, nella Città di Coffanti nopoli uno scandaloso, che non fiasi attofficata qu'alche Anima (e). il quale era di rovina a molti peri suoi viziosi Voi fiete nella vostra malizia, e ne' vostri at- coltumi, con servore di spirito prego il Sisentati ugualmente colpevole (f): e qual ca- gnore, che o facesse emendare costui, o lo

(a) Adverfut filium matris tue ponebas feandalum . Hee feciffi , & tacuir: arguamte , & flatuam contra faciem tuam . Pfal. 49. 20.

(b) Ubi dicir Scriptura, Gen. 9. 5. Sanguinem animarum veifrarum exquiram de manu hominis; non tantum de vita corporis, quam anime pracipit propter feandalum. Orig. hom. 3. in Pfal. 25.

(c) Dem eff vita anime , ficut anima eff vita corporis ? Et ideo , com per precatum mortale excludatur Charitas , non remanet aliqued principium vite , D. Thom quelt. 7: de Malo att. 1. & 1. 2. Queit. 72. art.g.

(d) Quia qui occasionem damni dat , damnum quoque de life videtur-, ut habetur in canone . S. An-

tonin p. a. tit. 5. cap. 7.

(e) Venenum obtulisti, efto non fit inventus, qui biberet . D. Chryfoft. hom. 17. in Matth. S. Cypr. lib., de Discipl. & hab. Virg. S. Aug. track. 42 in Jo., & cpilt. 25. ad Hieron. S. Hieron in Ifa. cap. 33 relat. in c. omnis, de l'oenit. diit. 1.

(f) Attentari pudicitia dicitur , cum id agieur , ut quis ex pudico impulicus fiat . Punitur autem ,

qui id attentat . C. fi quis tam , -de Poenit diff. 1.

(g) Tam Deo odibile eff frandalum , ut nonnunquam graviora diffimulet , nonautem ea , in quibus frater feandalizatur . S. Cryfoft, lib, contra Concobin.

1 (h) Quid eff , qued fuit ? Ipfum ; qued futurum eft . Quid eft , qued fatum eft ? Ipfum , qued faciendum eff . Eccle, 1, 9.

(i) Novit Dominus mutare sententiam , fi tu noveris emendare delictum . D. Ambr. in cap. 1. Luc, relat. In c, novit, de Poenit, dift. 1. & ex Conc. Tolet, VIII. cap. 2. relat. in c. incommutabilis, 22. Quæft. 4.

(k) Expedit, ut suspendatur mola afinaria in collo ejus, & demergatur impresundum maris.

Matth. 18.6.

toglieffe da questo Mondo (a) : e fu la preghiera efaudita; poiche non votendo il malvaggio emendarii , fu da li a poco trovato morto. Anche per noi farebbe giusto cotefto zelo; e di qualunque temporale fatalità, che poi fucceda alli (candalosi, più che tanto non se ne dovrebbe aver dispiacere . A me piustoflo viene da piangere sopra il misero stato delle for' Anime (b); imperocche non fo, a dir vero, come possa fare una persona scaudalosa a falvarir, gridando vendetta contra di lei nel Tribunale d' Iddio tutte le Anime, che fi faranno per sua cacione rovinate, e perdu-

te (c) + z4. Di Abele fi legge nella Scrittura, che dopo effere stato uccifo dal suo Fratello Caiuno, che li salvó, grida Giuffizia per la fola vita, che gli si tolse, del Corpo; tanti, e tante, cui s' avrà tolta la vita dell' Anima, la Grazia d'Iddio(f) col peccato mortale, che Giustizia, che vendetta non gridoranno al supremo Giudice de' vivi, e de' morti? Al gridare di taute voci contra uno fcandalofo, meritevolistimo non tanto di pene temporali, quanto ancora di quelle pene atrocissime, che

farebbe il rimedio (h) . Ma qui stà il punto , che Penitenza per i dati fcandali debba farfi. La ciati i rigori, che potrebbero gettare nella disperazione qualche Anima debole ; usiamo all' Umanità tutta quella benignita, che fi può (i). Lo scandaloso bisogna, che si dolga, e si penta del gran male, che ha fatto; e hino che scampa, si umilii davanti a Dio adomandarue perdono (4) . Bifogna , che pre ghi, e non cessi di pregare per tutti quelli, che scandalizzò, acciocchè niuno di loro si danni; e che attenda col buon Efempio a rifarcire, quanto è possibile, il danno dato (1).

non vi è scusa , o pretesto, che vaglia . Chi danneggiò nella Roba, è obbligato rifare il no, gridava Giustizia a Dio (d): benchè danno dato, quanto per lui si può, nella fosse salvo; ed ora e in Cielo (e): Ah I Se Roba - Chi, danneggiò nell' Onore con la maldicenza, è obbligato sifarcire il danno dato, quanto per lui fi puo, nell' Onore : e cost parimente chi danneggio nel Corpo a è obbligato a foddisfare il danno, e pagare almeno le spese . (m) Per chi dunque danneggia pell' Anima, che è un danno, altro che di roba, e di onore, e di fanità, fi troveran. no opinioni a voler dire, ch' ei non sia ob. bligato, quanto per lui fi può, al rifarcimen. fono per durare una Eiernità nell'Inferno, to? (n) Chi fa perire al suo Padrone un Afi-(g) io non fo, torno a dire, come possa fare no, o un Bue, deve pagare il danno, che ha nno feandalofo a falvarfi . Nella Penitenza vi dato con la morte di quella beftia : così è or-

(a) Aut emenda , aut oceide . Baron, ad ann, Christi 459.

(b) Meireo ego plorans, & oculus mens deducent a quas, quia fatti funt filii mei perdiri . Thren.

1. 16. Infanabilis fra Tura tua, poffina plaga tua: curationum utilitas non est tibi. Jet. 30. 12.

(c) Uffue, no Domine non vindicas fiaguinem notifrum? Apoc. 6. 10. Deus enim vindicans vindic.

eabit . Eccli c. 3. (d) Vox fanguinis fratris tui clamat ad me de terra . Gen. 4. 19.

(e) Ride horitam Abel obtulit Des , per quam testimonium confecutus eff effe Justus . Heb. 11. 4.

A fanguine Abel justi . Matth. 23. 35. Erant opera ejus justa . 1. Joann. 3. 12.

(1) Gratia autem Dei vita aterna in Chriffo Jefu Domino no Iro . Rom. 6.22. Deus utique fumma vita eft , & fons vite : Mors antem vite non eff nifi nequitia. D. Aug. lib, de vera Relig. cap. 11. (g) Expedit ei , ut suspendatur &c. Matth. 18. quoniam cum alia gravior poena expediat . D. Hieron, in Matth. 18.

(h) Poesitentia est fecunda post naufragium dependite gratie tabula. De qua Poesitentia scriptum est Matth. 3. &. 4. & Luc. 5. Poenifentiam agite . Facite frullue dignos Poenitentie . Conc. Trid. Seff. 6. de Juftif. cap. 14.

(i) Humanum dice proprer infirmitatem carnis vestra : exhibete membra vestra fervire justitia.

·Rom. 6. 10. (k) Ab occuliis meis munda me, & ab alienis parce fervotuo . Plal. 18. 13. Hoc enim gravius eff.

peccatum alteri fuadere . S. Aug. lib. 2.de lib. arb. cap. 10. (1) Ut alies ad reliam revices vitam , & incipiat mederi vulneribus , que intulit . S. Hieron.

in cap. z. Miche. (m) Homo tenerar ad restitutionem ejus, in quo ali mem damnificavit ... & debet restituere, ficun-

dum qued poreit . D. Thom. 1. 2. qu. 62. art. 4. & 5. (n) In quibus non potest recompensarie equivalent , recompensar qued pessibile est . Idem ibid.ar. 2.

dinato nella Legge Divina, ed Umana. (a) dalofi, alli Voftri cafi ; e fe volcte nella Vo E chi sa perire a Gesti Critto, il Padrone del. le Anime, un' Anima, of rassi dire, che noa fia obbligato a niente? Giacché in altro non può, deve almeno lo Scandaloso vivere da buon Cristiano, e coll' Esemplarità proccurare di rasquiftare una qualche Anima a Dio. Ma a fare questa Penitenza, e adempire quest' obbligante Dovere, chi è, che si applichi? certo che non fi yede . Sopra che dunque fi puó fondar la speranza per la falute de Scan-

ffra impenitenza dannarvi, fenza che io posfa impedirvi, lasciate almeno, che per Vothro manco male io vi preghi; vi contentiate dannarvi per i voltri foli peccati, fenza age gravarvi di quelli ancora degli altri.(b) Prego il Signore, che ne pur un' Anima di quella Ulienza fi danni : e lascio a tutti il Ricordo: fuggite gli Scandalofi, cioé tutti coloro, che o v' inducono al male, o vi ritirano dal Bene, o v' impeditcono in qualfifia maniedalofi? Deh penfate, e provvedete, o fcap- ra di operare la Vostra eterna Salute (c)

# SERMONE

# Sopra la Mormorazione.

Et murmur multum erat in turba de eo. Quidam enim dicebant: quia bonus est: alii autem dicebant: Non : sed seducit turbas . Jo. 7.12.

E ogni poccato proviene dall'umana Coneupiscenza; (d) e foltanto fi pecca, quanto fi ama con difordinato appetito o l' Onore, o la Roba, o il Piacere; (e) apprendendofi il peccato con non fo quale il. lutione, quafi che fia ora gloriofo, ora utile. or dilettevole; (/) non poco v é da stupirsi, come poffa renderfi comune , generalmente all' uno , ed all'altro Seffo , un Vizio in cui

non fi scorge veruna apparenza di coteffi Beni a lufingar le Paffioni. Tal' è il Vizio della Mormorazione, a confiderarlo in qualunque fuo aspetto . (g) Nel mormorare nulla vi è di Onorevole ; che anzi vi fi lascia del proprio Onore; e noi vediamo per questo, che le Persone onorate più se n'astengono, modefle , e caute nella lor lingua · (h) Nel mormorare non vi è gusto; se pur non ve ne soffe di

(2) Si quit aperuerit ciffernam , & foderit , & non aperuerit cam , cecideritque bot , am afinus in eam , reddet Dominus citterne preilum jumenterum . Exod. 21. 32. Cifterna aperta mulier fatua ; collo exteneo, & facie non velata incedens, in quam cadit, qui ejut fpecie capitur . Hugo Card. in Exod. 21. Item I. Qui occidit. ff. ad Leg. Aquil.

(b) Sufficient vobis ownia feelera vettra , domus Ifrael . Ezech. 44. 6. Estate vettra contenti menfura ..... Sufficiat tibi , qui talis es , defcer fus tuut . Gilleber. Abb. form. 23. in Cant.

(c) Agnoscite diletissimi ; & expavescite confortia corum , qui falutem impedient animarum. D. Bern. ferm. 8. in Converf. S. Pauli . Si mit venit ad me , & non odit Patrem fuum , & Matrem Cc. Luc. 14. 26. Quot adversario: in via Dei perimer, has odiendo, & fugiendo nesciamus . D. Greg. bom. 37. in Evang. Cuffodi me Domine a Randalis sperantium iniquitarem . Pfal. 140.9.

(d) Quidquid eff peccatorum , non exeritur mif ex mala curiditate . D. Aug fer 6.de Ver. Apoft. (c) Habet Honor temporalis funm decus, unde etiam vindicle aviditas oritur. Est fecies auro, argento ; & habet vita hac illecebram fuam . Propter iffa peccatum admittier . D. August. lib. 24 Confeis. cap. 5.

(f) Cum de facinore queritur , qua caufa faltum fet , credi non folet , nifi eum appetitu adipificendi alicujus illorum bonorum . Idem ibid.

(g) Hoc vitium summe turpitudinis eff; hoc nihil foedius . D. Bernar. Lib. de modo bene viv. ad Soror.

(h) Non loquatur os meum opera hominum . Pfal. 16. 5. Left , Opera mala . D. Aug. in Pf. 16. Honor , & gloria in fermone fenfati . Eccli. 5. 15.

re. Oh se sapeste Fedeli miei , che gran pec-

cato sia questo! (4) Un Peccato esso è , che

alla Carità Fraterna direttamente fi oppone .

(1) Tanto batta, acciocchè s' intenda, quanto

debba l' Apostolico zelo impiegarii a detestar-

lo, coll' infinuarne avvertione, ed abbomi-

nazione a' Criffiant . Sul motivo però de' Giu-

dei mentovati nell' Evangelio, che per effe-

restati Mormoratori di Critto, fosto detti da

Sant' Agoffino (m) peggiori di coloro, che

crocifistero il medelimo Cristo, vengo a ra-

gionarri della Mormorazione; ed affinché ri-

manga l'ignoranza riparata, l'inavvertenza

eccitata, la malizia rimproverata, mi icielgo

tre Punti a divisione dell' Argomento; e mo-

stréró nel Primo, come nel mormorare si pec-

chi : nel Secondo quanto gravemente fi pec-

chi: nel Terzo come si debba rifarcire quel

danno, che dalla Mormorazione per confe-

guente ne avviene. E perchè senza il Divi-

no ajuto non puó moderarii la lubricitá della

Lingua, (n) a Voi mi umilio, o Spirito San-

to, ad implorare fopra i miei Uditori quelle

quello, che hanno ancora li Mosconacci nel rintracciar le carogne : e non se ne riporta "Unile alcuno , che anzi piuttofto danno. (a) Nulla v'è di amabile in questo Vizio; ed è tutto odiofo; come si può offervare in ogni Mormoratore per esperienza, che pochi lo foffrono, quafi tutti lo odiano, e lo bialimano , (b) e lo abborriscono : (c) e basta , si possa dire di uno : Colui è Mormoratore, acciocche ogn' uno fe ne guardi, niuno fe ne fidi ; e nè pur uno lo ami . (d) Nulladimeno di Mormoratori è pieno il Mondo; (e) e benchè questo sia un Vizio, che si può dir di mera malizia, (f) pochi fi trovano che pongano fludio all'emendazione . (g)

2. Mentre con illupore investigavo di ció la cagione attribuendola ad Invidia, (h) e Superbia; (i) avvegnaché il Mormoratore non per altro foventemente con la Mald cenza deprime gli altri , che per esaltare orgogliosa. mente le stesso; mi è venuto in pentiero di giudicare, e di credere, che per lo più così facilmente fi mormori, perche o noa fi fa , o non si avverte la gravezza, e la conseguenza

lingue di Carità, con le quals venifte sopra gli Apottoli : poiché chi é , che più del Mordel Peccato, che li commette nel mormora-Tom.VII. (a) Detractio peccatum est, nullam voluptatem, fed damnum tantum, & magnum deliGorum acere vum afferens. D. Chrysoft. hom. 43. in Matth. (b) Omnes vicuperant Detrafforen , omnes illum dehoneifant : & David iequit . Pf. 100. 1. Detra-

hensem fecreto Proxi no fuo , hunc perfequebar . D. Ber. lib. de modo bene viv. (c) Abominatio hominum Detraftor . Prov. 24. 9.

(d) Sufurratori odium , & inimicitia , & contumelia . Eccli. 5. 17. (e) Attendi, & aufcultavi; nemo quod bonum est, loquitur. Jet. 8. 6. Hos detractionis vitio perielitatue fere totum genus humanum. Glos. in Prov. 24. 21.

(f) Et malitie caufa nulla est, nist malitia. D. Aug. lib. 2, Conf. cap. 4.

(2) Pauci admodum funt qui huie vitio renuncient; tantaque hujus mali libido mentes hominum invait, ut etiam qui procul ab alits vitits recefferunt, in istud tamen quafi in extremum diaboli laune. um incidant . D. Hieron. epift. ad Celant. (h) Deirallio est filia Invidia , que nititur minuere gloriam Proximi . D. Thom. 2. 2. queff.

(i) Detractio Hypocritarum conditio est . Hypocrita de omnibus maledicit , ut ipse solus ab omnibus pradicetur ; emnes despicit , ut isse solut aspiciatur . Sic Pharifaus . Luc. 18. 11. Non sum sicut cateri kominum , raptores , injuili &c. D. Aug. ferm. 17. ad Frat.

(k) Detractio grande vitium est .... U quam pestifera , & mortalis est murmuratio ! D. Aug. fer.

27. & 49 ad Fratt. (1) Qui detratit fratri fuo, detratit legi. Jac. 4. 11, in quantum contemnit preceptum de dilectio-

ne Proximi , contra quod direllius agit . D. Thom. 2. 2. qu 74. att. 2. Detrallores Des odibiles . Rom, 2 30. inpugnant enin id maxime, quod Deus in hominibus amat, filicet mutuum amorem. Idem in expos. epist. ad Rom. 1. leet. c. (m) Pro co ut me diligerent , detrahebant mihi : Pfal. 108. 5. Non alt , interficiebint me, fed de-

trahibant mihi . Ideo quippe interfecerunt , quia detraxerunt . Detraffione ab illo avertebant eot , querum convenionem ille quaribat : & ic magis nocebant , quam qui ejus mortalem carnem mex refurre-Gurum pere nerunt . D. Aug. cnar. in Pt. 103.

(n) Linguam nullus homenum domare porest . Jac. 3.8. Es Domini est gubernare linguam. Prov. 16.1.

moratore abbia bisogno di Voi (a), dandosi egli a conoscera privo affatto di Carità nella fua maledica lingua? (6)

2. La Caritá, che ci obbliga ad amare il Proffimo come noi stessi, (c) importa singolermente due cose, che sono, di volere al Proffino tutto quel Bene onesto, che abbiamo caro per noi; (d) e di non fargli verun male ingiulto, the non abbiamo caro, the a noi lia fatto . (e) Cosi per sapere quello , che fi deve dire ,o non dire degli altri, non accade se non che interroghi ogn' uno se stelfo . (f) Chi è , che non si risenta, quando sa, che a torto fi ha parlato male di lui? Da qui dunque si deve anche apprendere il Precetto namede, e Divino, che ci obbliga a non dir male degli 'altri, (g) e non dire nella loro affenza ció, che non potrebbe dirfi con Carità alla di loro presenza. (h) Ma ad impugnare la Caritá, (i) con arte inventata, non h puó dire da altri, che dal Demonio, (k) il Mormoratore che fa? A ferire il Proffimo nella buona fua fama, lo affalifee dietro alle spalle, in luogo, e tempo, che non può ripararii con la difefa dai colpi . O tradimento infame, paffato in Vizio! (1) Ma poniamo la sua pravità al Paragone della fana, e facra Dottrina .

4. Per mormorazione infegna l' Angelico S. Tommafo, she deve intendersi ogni maldicenza, con che ingiustamente si pregiudica alla Riontazione del nostro Prossimo assente (m): e fi fa, per esempio, che sia tenuto per Domo doppio, e maligno, chi era in concetto di essere fincero, e leale, che passi per impudica quella Donna, che riputavati Onesta: Che fia in fomma una Persona stimata dagli altri o più cattiva , o meno dabbene di quello, che essa era nel proprio stato; e più non abbia quel buon nome, che avea innanzi (n). Innumerabili fono le maniere, nelle quali fi può mormorare, co' movimenti del capo. della bocca, degli occhi, delle mani, de' piedi (o), ed anche coa un maliziolo filenzio (p): ma due fono le più notabili della Lingua. La Prima é, quando al Proffimo s'impone una

(a) Apparuerunt illis dispertite lingue tanquant ignis . Act. i. 3. De quo igne Salvator dixerat. Luc. 12. 49. Ignem veni mittere in terram : & quid volo , nife ut accendatur ? D. August. form. 18r. de Temp.

(b) Qui derrahit, feipsum prodit vacuum Charitate . D. Bern. ferm. 24. in Cant.

(c) Diliges Proximum tuum ficut teipfum . Matth 22. 39.

(d) Onnie quecumque vultis, ut faciant vobis homines, & vos facite illis . Matth. 7. 12. (e) Quod ab alio oderis fieri tibi, vide ne tu aliquando alteri facias. Tob. 4. 16.

(f) Intellige, que funt Proximi tui ex te ipfo . Eccli. 31. 18.

(g) Custodite vos a murmuratione, & a detractione parcite lingue. Sap. 1. 11. Nolite detrahere alterutrum . Qui detralit fratri fuo , detralit legi . Jac. 4. 11. Deponentes igitur omnes detractiones . x. Petr. 2. 1.

(h) Sic forma verba tua, cum loqueris de altero, ac sis illum prope stare, & auscultare cerne. res . D. Bern. in Opulc. Ad anid venifti? Erubefcas dicere de absence, quod cun Charitate non pofses dicere de presente. D. Bonav. in Spec. Discipl. p. 3.cap. 3. & de Inform. Novit. p. 3. cap.23.

(i) Hoc detractionis vitium pracipue Charitatem , que Deus est , cateris acrius impugnare , & per-

fequi cognoscitur . D. Bern. ferm. 24. in Cant.

(k) Lingua inflammata a gehenna . Jac. 3.6. Diabolicus certe hic maledicendi laqueus est , & magnum afferens damnum . D. Chryf. hom. 43. in Matth.

(1) Magnum vitium est, aliquid mali de absente loqui, quod loqui erubesceres, se ipse audires. D.

Bern. Opusc. ad quid &c.

(m) Detractio est, cum quis verba occulte contra alium, profere; Verba autem detractionis dicuntur

occulta, cum de aliquo absente, & ignorante dicuntur. S. Thom. 2. 2. qu. 73. art. 1.

(n) Detractor infert detrimentum filmæ, inquantum hujufinodi verbi occulte proferent, quantum in ifo est, cos, qui audiunt, facit malam opinionem habere de co, contra quem loquitur . S. Thom. 2. 2. Qualt. 73. art. 1.

(0) Homo Apostata, vir inutilis, graditur ore perverso, annuit oculis, terit pede, digito loquitur, pravo corde machinatur malum , & omni tempore jurgia feminat . Prov. 6. 12.

(p) Aliquis destrahit indirecte, negando bonum alterius, vel malitiose reticendo. S. Thom. 2.2. Quait. 7 3. art, 1.

Falfità, dicendofi, che egli abbia commeffo dire quattro parole con garbo negl'incontri un qualche grave delitto, mentre si sa, che. di lodare il merito altrui; e dove hanno poi osso è innocente (4): e questa, che si chiama l'apertura di prorompere in bialimi, trovano Calunnia, a tutti è noto, quanto sia iniqua, ed atroce, proibita espressamente da Dio (6), ne in conto alcuno mai lecita (c) . L'altra é, quando che del Proffimo fi viene a raccontare un qualche fallo, che é vero, si, ma fegreto (d); ovvero s'ingrandifce più di quello, che é: e s'interpreta in male eiò, che si potrebbe, e si dovrebbe intendere in bene (e): e questa è la mormorazione usitata, di cui ne fanno molti per abito un proprio loro meltiere : mentre pare , non sappiano passare il tempo, che nel dir male, ora dell' uno, or dell' altro (f).

s. Cofa prodigiofa, a dir vero, che oggidi quali più non li possa entrare in una Converlazione, fenza che vi fiano di costoro, li quali curioli di spiare, e di saper tutto, ritrovano in tutto di che dir male di tutti ; simili, direi, a quei Cani, che stando sulle porte abbajano dietro a chiunque paffa (g) . Non sapranno talora questi , per la loro gossaggine,

tante arguzie, e figure, che è uno flupore. Fingono ritrofia nel dire : Non vorrei dire : non 2016 dir tutto , che ho paura di mor norare : ma intanto dicono: e più di quello ancora, che potrebbero dire (h). Per dare credito alle lor dicerie, est incominciano con qualche oueffa preeauzione a lodare (i); e poco a poco infinuandofi con un compaffionevole (4) M1, non finiscono, che ne'biasimi di bruttissimo sfregio (1) .

6. Non faprei rappresentare l'arte maligna con una figura più espressiva di quella . che abbiamo negli Esploratori mandati da Moise a discoprire la Terra promessa (m) . Ritornati che furono questi, dopo averla mirata non più ehe di Prospettiva, si posero altamente a lodarla, che era deliziofa, ed abbondante; e vi scorrevano i fiumi di latte, e miele : Ma, ( ecco il Ma, a guaffare, e mutare le belle Idee! ) Ma che vi aveano poi anche veduto de' spaventevoli Mostri, e che vi era un' aria H h 2

pel-(a) Directe aliquis detrahit , quando falfum imponit alteri . Idem ibidem . Quod eff calumniari . Quælt. 68. art. 3.

(b) Non facies calumniam Proximo tuo . Levit, 19. 12. Cum invenerint falfum teffem dixiffe contra fratrem fuum mendacium , reddent ei , ficut fratri fuo facere cogitavit , animam pro amma , oculum pro oculo &c. Deut. 19. 18.

(c) Quidni nonnis veniale sit detrahentis aufforitatem magnam sibi noxiam falso crimine elidere? ... Probabile est non peccare mortaliter , qui imponit falfum crimen alicui , ut fuam justitiam , & honorem defendat . Propos. 43. & 44. dama. ab Innocentio XI. ann. 1679.

(d) Ne quit hoc dicat : L'une detraho, quanto falfa dico, non autem fi vera : quia fi licet vera loquens maledizeris , & hoc crimen est . S. Chryfolt. hom. 3. ad Pop. Detrahit aliquis , non quia diminuit de Veritate ; fed quia diminuit fanam alteriu: . S. Thom. 2. 1. Qualt. 73. att. 1.

(e) Aliquis dicitur detrahere, quando alterjut peccatum adauget suis verbis; & quando occultum revelat ; & quando id , quod est bonum , dicit mala intentione efie fa fum . S. Thom. ibid.

(1) Sedens adversus frate-m tuum loguebaris . P[al. 49. 20. Dum dixit : Sedens : offendere voluit , quod non tra-fitorie detraxerit, nec el furreptum fit; fel ex otio, quafi ad hoc munus, ut derogaret Proximo fuo . S. Aug. hom. 2. ex 50.

(g) Detrahentes latrant quad canes; & ficut canes mordent vitam Proximorum . S. Betn. Lib. de modo bene viv. ad Soror.

(h) Aiii quidem nude, & irreverenter virus evomunt detractionis: alii autem quandam simulate verecundie fuco conceptant malitiam, quam retinere non posiunt, adumbrare conantur. S. Bernar.

ferm. 24. in Cant. (i) Grande malum ! nam alià; quidem in pluribus valet : ceterum in hac parte , ut verum fatear ,

excufari minime potest . S. Bern. loc. cit-(k) Videas pramitti suf iria , sicque quadam cum gravitate , & tarditate , & voce plangenti egredi maledictionem, que tante magis creditur ab his , qui audiunt , quante magis condolentis affectu pro-

fertur . Idem ibidem . (1) Molliti fernones ejus , & ipf funt jacula . Plal. 54. 22. Qui laulabant me , adverfum me jurabant. Plal. 101. 9.

(m) Conaderate terram , qualis fit , bona , an mala ; & populum , utrum fortit fit , an infirmut . Num. 13. 10,

pessima (4); e discreditarono così quel Pae- e di compassione, per dare più di risalto alla ie, paffando con un Ma dalle vere lodi ad efagerate impostute (b). Quest è, che fanno anche appunto i Mormoratori del nostro tempo, giuttamente dinominati dallo Spirito Santo Uomini di due lingue (c), fallaci, lubriche, initue (d). Lo lano le buone qualità a tutti note, e toggiungono le deformitá di un misfatto, in cui non vi farebbe force né anche colpa, se non fosse da loro il tutto interpretato alla peggio. Quel tale è un buon Uomo, onorato, cui voglio tutto il mio bene: Ma bitoona guardarfi dal contrattare con lui , troppo esperio nelle frodi, ed uture. Non saprei dire, quanto mi displaccia questo suo Vizio. (e) Quel Signore fa del bene alla tal Cata: Ma non è tutto Carità, non è tutt' oro quel, che riluce . H : la pratica . . . . Giá si sa , non lo direi , fe uon fosse noto ; e noa puó scusarsi lo frandalo . La Tale è stata ben allevata da una buona Madre; ed è anche fotto la direzione di un buon Confessore: Ma non so le la Madre, né il Confessore ora di Lei sappia sutto (f). Che ne dite di quello fino artifizio, con cui metchiandoù i biafimi con le lodi (g) , come in certe Pitture di chiaroscuro , si fanno fervire i colori della luce, acciocchè più fpicchino le ombre, e si prende un aria di pietà,

Detrazione (h)?

7. Ma il peggio é , che questi , allorche poi fi confessano, fanno del peccato un pochistimo conto ; e tolamente acculandosi cosi in generale, di avere mormorato del Proffimo; fe il Sacerdote vuole dire lor qualene cofa in adempimento de' moi doveri , hanno la rifporta fubito pronta; o che hanno parlato per leggerezza, a divertimento, e fenza mala intenzione; o che ciò, che effi hanno detto, è thato prima detto da altri ; o che l'hanno detto fotto figillo di Confessione solamente ad alcune Perfone prudenti , che lo ispranno ticere . Ma a che vagliono quette feute?

8. Quarto alla Prima : Coucedo, fia minor male il mormorare per legger zza, che per malizia: ma ficcoine non è lecito per leggerezza togliere la roba altrui, come puó effer lecito rubar la Fama (i. ? Concedo , fia lecito ricrearli con qualche Onetto divertimento : ma sicome Voi giudicate, non effer lecito il ricrearsi degli altri con Vostro danno; como può effer lecito a Voi il ricrearvi a danno degli altri (4) ? E' fempre illectto quel divertimento , in cui fi offende la Carità (1) : e non è forte evidente, quanto la Carità fi offenda col mormorate (m)? Troppo s' inganna, chi

(a) Venimus in terram , que revera fuit laste & melle : Sed cultore: fortifines habet ... Terra devorat habitatores fuot . . . . Ibi vidimus monttra . Num. 12. 28.

(b) Detraxeruntque terre apud filios Ifrael . Num. 13. 33. Detrahentes terre, quod efict mala. Num. 14. 26.

(c) Os bilingue deteffer . Prov. 8. 13. Denotario peffina fiper bilinguem , Eccli. 5. 17. Bilinguis maledidus : multos enim turbabit pacem habentes . Eccli. 28. 15.

(d) Lingua fullax non amat veritatein; & or lubricum operatur ruinas. Ptov.16 28. Hono nequam in ore fuo non definet , dones incendat ignem . Eccli. 22. 22.

(c) Doleo, inquit, vehementer, quia diligo eum; & numquam potui de luc re ipfum corrigere.

S Bernar. ferm. 24. in Cant.

(f) Mihi quidem , aie , hoc de illo compertum fuerat ; fed per me nunquam innotuiffet : & queniam per alterum perfecta est res, veritatem negare non poffum, of filtum excufuri non potest. S.Bera.bidom. (2) Ex ipfo ore procedit benedittio , is maledictio . Jac 2. 10.

(h) Hos intendere videtur detrahens, & ad hos conatur, ut ejus verbis credatur . S. Thom. 2. 2.

Quælt. 73. art. 1.

(i) Quedam funt peccata proster folam intentionem , quia în înjuriam alicujus fiunt : quem quidem intentionem excludit ludus , cuius insentio ad delectationem fertur , non ad injuriam ; & in talibus ludus excufat , vel minuit peccatum . Quedam vero funt , qua ficundum fiam speciem sunt peccata ; er calia non excusantur per ludum, quinimo ex his ludus redditur Migitiosus. D. Thom. 2. 2. Quzit.

(k) Est quoddam jocandi genus illiberale, petulans, flagitiofum; quando aliquis utitur talibus verdis , que vergunt in Proximi nocumentum ; que de fe funt percata mortalia . Idem ibidem .

(1) Licita funt jocofa ; fed hoc principale cavendum , quod delectatio non queratur in verbit nocivis. Ibid. art. 2.

(m) Ferit Charitate m in omnibus lingua maledica , & quantum in fe est , funditus necat . D.Bern. ferm. 24. in Cant.

prende la Mormorazione per passatempo ; e parlando male or dell'uno, or dell'altro, fi scusa col dire, che non s' intende di mormorare : imperochè non è qui da misurarsi la gravitá del peccato a norma della fola intenzione, ma a proporzione del danno, più o meno con che si pregiudica alla Fama del Prossimo: (a) e non v' é ignoranza, che scusi (b): perché ogn' uno si metta la mano al petto, e confideri, s' egli abbia caro, che si sparli cosi di lui , e se egli ammetterebbe la scusa di aversi mormorato di lui per leggierezza, a divertimento (c); in cose massimamente appartenenti all' Onestà , ed all' Onore (d). Sono sempre da fugirsi coteste Conversazioni, solite condirsi con la maldicenza (e).

9. Quanto alla feconda fcufa, che non fiete voi flato il primo; bisogna offervare se quel male, che avete raccontato, era fegreto, o pubblico : Se era pubblico , cioè che si sapeva dalla maggior parte del luogo, o almeno da varie Persone, cosicche non poteva a meno, che non finisse di pubblicarsi, vero è, che in tal caso chi ne parla, non pecca mortalmente contro giultizia; perchè quando la cosa é pubblica ha giá il Prossimo perduti li suoi diritti alla confervazione della Fama (f): e pecche-

rebbe ancora però mortalmente contro la Caritá, le ne parlaffe con maligna paffione a tal fine di più divolgare l' infamia, e rendere quel tale a tutti odiolo (g). Ma fe il male e fegreto; e dal palefarlo ne fiegue gran danno all' altrui fama , ficcome gravemente pecca quello, che è il primo a scoprirlo (h); così gravemente peccano anche gli altri cooperanti all' infamia, finche non fi è fatto pubblico, o quafi pubblico, come or dicevo. Ancorche peró l' abbiate udito da altri , voi non potete dirlo a chi non lo fa (i), poiche per la comune ignoranza è per anche il Proffimo nel possesso della fua Fama ad effere tenuto innocente; e così non vi lecito confi farlo né meao a' vostri di Cafa (k): e pure oh quanto per questo nelle famiglie alla giornata si pecca !

10. Quanto a quell' altra scusa di raccontare il fallo solamente a Persone prudenti, e fotto sigillo di Confessione : primieramente non vi accorgete, che voi più pregiudicate al Proffino, diffamandolo appresso Persone di qualitá, e di prù lenza, che non è appresso le altre del volgo? Sono i Savi, e Prudenti, che con la loro stima più rendoao l' Uomo onorato (1): e non poco danno però fi arreca, diminuendofi il buon concetto nell' opinione di

(a) Peccata, que committuatur in Proximum, pensanda sunt secundum nocumentum, quod Proximo inferunt D. Thom. 2. 2. quælt. 93. art. 3. Quasi per rifum stultus operatur scelus. Prov. 10. 23. (b) Nec ignorantia te excusat , si scire debuisti ex sacto tuo injuriam verisimiliter posse contingere ,

vel jucturam . Greg. IX. in cap. ult. de Injur.

(c) Si fiat detractio ex animi levitate non intendens famam diminuere, non est mortale; nifi forte verbum , qued dicitur , fit adeo grave , quod famam alterius notabiliter ladat . D. Thom. 2. 2. qu. 23. art. 2.

(d) Detractio in his pracipue, qua pertinent ad honestatem, ex ipso genere verborum habet rationem

peccasi mortalis . S. Thom. eod. loco .

(e) Nunquam cum ludentibus miscui me , neque cum his , qui in levitate ambulant , participem me

præbui . Tob. 2. 17.

(f) Confiderandum eff , utrum peccatum fit omnino occultum , aut ad notitiam aliorum devenerit ; aut in promptu fit , ut deveniat'. S. Thom. in 4. dift. 19. quæft. 2. art. 3. qu. 1. & peccet , qui alteri fuam justitiam tollit . Idem. 2. 2. quæft. 70. art.4.

(g) Si quis hoc alicui amico suo ex malitia referat, tunc peccat mortaliter . S. I hom. Quodlib. 21. art. 13. Quid aliud intendit detrakens , nifi ut is , cui detrakit , veniat in odium its , apud quos

detrahit ? D. Bern. ferm 24. in Cant.

(h) Si peccaverit in te frater tuns , corripe eum inter te . & ipfum folum . Matth. 18. 15. In te , idest te folo friente . S. Thom. in 4. dift.19. quælt. 2. art. 3. Si fecretum fuit , fecretum tene ; & ne fis proditor . S. Aug. ferm. 16. de Verb. Dom.

(i) Etiamst uni soli aliquis de absente malum dicat, corrumpit samam ejus, non in toto, ut si loqueretur coram multis , fed in parte . S. Thom 2. 2. quæft. 73. att 1.

(k) Nun quam quid agatur in una domo, donus alia per te noverit .... Omnium Christianorum domos debemus amare, quasi proprias . S. Hier. Epist. 2. ad Nepotian.

(1) In multitudine Prudentium sta, & Sapientia illorum ex corde conjungere, & proverbia laudis non effugiant te . Eccli, 6. 35. Qui pro consuctudine exercitates habent sen sus ad discretionem boni, o mali . Hebr. g. 14.

queli. Oltre che qual razione avete voi di fidurci, che le Perinie prudenti debbano tenerlo fegetot 3 se non fapte tacere voi, che purre vi ditante prudente, non prutte da voi medefino apprendere, che meno lo tuceranno gil attiri e che if frannon lection antic difi di l'internationali altro di divolpheria, e fi accretterat l'Infania del voitor Pofismo (a) ? Quelle? l'ordinario della Fama, e fagerare di male, e mefichiare con la vertifa le menazoga (b).

11. Voglio ammettervi tutto . che uliate ogni cautela ael vottro dire quel male, pregando le tali Persone pru fenti , che non ne parlian: ma non dovreite anche qui davot iteffo imparare, che, mentre fate illecito agli altri il parlarne, fate prima nel dirlo una cota illecita voi (c)? Un pretetto ridicolo é questo, volcre con raccomandazioni di filenzio medicare la Fama, dopo averla impiagata; e porre quardie ad afficurarla, dopo averla tradita (d). Non può trattenerfi la Fama, ove non può trattenerfi la lingua (e): ed a che giora quell' adularii di poterio dire fotto figillo di Confeffione? Oh degna Confessione, che é quetta, in cui fi fa un peccato mortale! Vero è; che quest' impolto, e ricevuto figillo è molto ob-

bligante, acciocché fia cultod'éto il fegretor (/); Ma quanter todic avviene, e, he indi a poxo di dica il tuttor con liberté, per effertí ritenuto nella memoria il mule udito, e lacitato andare in dimenticanza il figilio (g)? Ne auche nella Constellome Segramentale vi può effectiva de la constanta del periori con effette voi, che romycte il figillo pria che fi rompa dagli sluri :

12. Ma che diró di chi non folamente manifesta quello, che sa, ma quello ancora, di che ne ha un folo sospetto, e senza ragionevole fondamento? Se si perde per casa una qualche cola, tosto per ogni leggiero iudizio si dà la colpa o a quelto, o a quello. Ma vi pare, che ció fia conforme alla Caritá (i)? Quante vólte indi a poco la cosa perduta si trova, e si ha intanto avventato il colpo di un' acerba ferita alla riputazione del Proffimo (4)? Quand' anche veramente la roba fossevi tolta, si può forse per questo andar dicendo, che el tale sia un ·ludro ? La Caritá ci obbliga ad avere buona opinione di tutti (l): ed ove non s' abbi-ano motivi bastevoli ad opinare, e sospettare male di alcuno, è facile, che gravemente si pec-

(a) Undipa verba volant, & muliorum ora fermo pertranstens difficile steri potest , quin singulorum ere reit linguit. S. Bern. serm. de tripl. Cullod.

(b) Fama ne tunc quidem cu n aliquid veri affert , fine mendacio est , detrahem , adjiciens , mutans de veritate ...... In traduces linguarum , & aurium ferpit ; & omnia obscurat . Tertull. Lib. Apolo-

get cap. 7.

(c) H. ridiculum est, ut cum aliquid arcanum dixerint, rogent audientem, & adjurent; ne cuiquam amplut alteri dicat; hine declarantes, quod rem reprehensione dignam commiserunt. S. Chryfoit, hom. 2, al Pop.

(4) ši illun , su nemini dicar, rogaz, mule magit te priorem huic dierer aon oportebat. Postlyama alter prostlutri, franomen ja nitilis facis obsetstans pro ditiorum custodia, S. Chrysofth. born. 3 ad Pop. Antioch. (c) Zoorum or maledictione pleasum est z. selecce peder corum ad estundendum fanguinem Pelal-13.

3. Tan veloces, quam velociter currit ferms. S. Bern. ferm. 34. in Cant.
(f Si quis recipiat secretum sub sigillo Confessionis, tenesur hoc celare, ac fiin Confessione haberet,

qua nvis fub figillo Conf fionis non habeat . S. Thom. in 4. dift. 21. Queft. 2. 211. 1. qu. 2.

(g) Si filon audientis aliqua Sacramenti obtesfatione devinzeris,citius illud prodendum esfe non ambigas. Mijo enim adversus ippum vis diabolice impugnationi infuzeet, use de te meestisteet, & illum transfersforon quantooyus sui sicias facramenti. Abb. Joseph apud Cassan. Collata, 17, cap. 300

(3) Nullus docts in Configence exprinees Perforam, can up account, in it alter posses expressed in the configuration of the configurati

(i) Chiritas non cogitat malum . 1. Cor. 13. 7. 6 contra illum, qui diligitur, ne suspicatur qui-

(k) Si improban fufpicionem inflixisti, vulneratti. S. Chrysoft. hom. 3. ad Pop. Antioch.

(1) Uoi non apparent manifetta indicia de malitia alicujus, debemus eum ut bonum habere , in meliotem parten, interpretando , quod dubium ett . S. Thom , a. 2. Qualt. 60, att. 4.

pecchi (a) ; ponendofi da San Paolo tra i peccati mortali anche i finistri sospetti (b) : sì perchè anche questi sono da se stessi molto ingiuriofi (c); come anche perchè fogliono da questi ordinariamente avvenirne molti altri

mali di conseguenza (d) . 12. E' notabile quel disordine, che non poche volte succede, allorchè avendosi un figliuolino ammalato, e non giovando alla cura del male i rimedi, poco a poco s'entra in fospetto, ch' ei sia stato affatturato: e poco a poco fi avanza ancora a fospettare di una taf Donnicciuola, che sia forse una Strega. Ma un errore gravissimo è questo, ed è sovente da crederfi , che più fia diabolica la fuggeffione dell' iniquo fo (petto (e), di quello che diabolica la malattia del figlio ; imperciocche è da riflettersi , che l' infermità de' figliuoli è un male per lo più naturale Male puó effere forse mandato dalla Giuttizia d' Iddio in castigo de'peccati, che prima di sposarsi hanno commesso il Padre, e la Madre; come avrenne al Re Davide, morendogli il figlio nato da Berfabea, non per altro che in pena del suo commello adulterio (f). Può effere ancora, che il male divenga talora incurabile, e mortale per un giutto Divino Giudizio, a cagione che si confida ne' Medici più , che in Dio , coche peggiorò, e mori (g). Alle volte il male de' Figli puó effer anche diabolico, si, ma che ha fatto da festesso il Demonio per una giulta, e segreta permissione d' Iddio, senza l'opera di Strega alcuna; come fece con Giobbe , ricoprendogli tutto il corpo di piaghe (h) . E quando pure fi fosse fatta la Stregaria, sempre é peccato grave l'incolpare indebitamente una persona, che abbia patti col diavolo, e voelia nuocere co' malefizi ad una creatura innocente (i) .

me per questo appunto si legge del Re Asa,

14. Beuche voi totalmente non affermiate, nè che sia quell' Uomo un ladro; nè che sia quella Donna una Strega; nè che fia quell' altra una Adultera; dicendo, che folamente ne fospettate, anche il folo sospetto, per ef. fere di una gravissima colpa , non può a meno . che non pregiudichi affai all' Onore (4) ; dan. dofi occasione , ch- o li sospetti siano riputati giudizi; o che dal sospettare si passi al giudicare , e tenere il delitto per certo ; ta ito più che non tutti hanno capacità per diffinguere ciò, che sia un sospetto, e ciò che sia un giudizio . Siccome per tanto non avete caro , che si formino cattivi fospetti di voi; così anche voi fiate cauti fenza ragioni urgenti a non formarne degli altri (1) : e fe i fospetti alle

(a) Ex hoc ipfo , quod aliquis malam opinionem habet de alio fine causa sufficiente , indebite contem-

nit ipfum , & ideo injuriatur ei . Idem ibid. art.3. (b) Invidia, contentiones, blasphemia, suspiciones mala, constitutiones hominum mente corrupto-

rum . 1. Tim, 6.4.

(c) Suspicio vitium quoddim importat ; & quanto magis procedit suspicio , tanto magis est vitiosa . Si homo ex levibus indiciis de bonitate alicujus dubitare incipiat , hoc est leve peccatum ; pertinct enim ad tentationem humanam . Si vero pro certo ma'itiam alterius estimet ex levibus indiciis ; & hec fit de aliquo gravi , est peccatum mortale , in quantum non est fine contemptu proximi . S. Thom. 2. 2. queft. 60. art. 3.

(d) Pleraque mala generis humani non aliunde oriuntur , nifi de fuspicionibus falfis . S. Aug. ferm. 112. de Divers.

(e) Tentat diabolus , ut quifque per malevolas suspiciones de fratre suo judicet ; & sic ab illo implicatus abserbeatur . S. Aug. cpift. 127, ad Cler. Hippon. (f) Eo quod tuleris uxorem Uria .... filius , qui natus eff tibi , morietur .... Percufitque Do-

minus parvulum . 2, Reg. 12- 10 (g) Ægrotavit Afa dolore pedum vehementiffino: nec in infirmitate fua quefivit Dominum; fed

magis in medicorum arte configut eff , & mortuut eff . 2. Paralipom. 16. 12.

(h) Egreffus igitur Satan percufit Job ulcere peffimo a planta pedis ufque ad versicem ejus Job. 3. 7. (i ) Ne temere quid loquarit . Eccle. 5. 1. ideit , abfine debita veritaits cognitione . S. Thom. in Expos. epist. ad Rom. 2. Lcct. t. Judicatur contemptibilis, qui judicatur malus . Idem. 2. 2. quest. 60. art. 4. De occultis temerarium est judicare, maxime ut condemnemus. S. August. lib. 2. de ferm. Dom, in Monte cap. 18.

(k) Fama enim alterius apud quosdam mala , apud alios remanet dubia ... . funt enim homines ignorantes , & ad fufpicandum malum procliviores . D. August epist. 137. ad Cler. Hippon. (1) Nullus debet alium contemnere, vel no:umentum quodcumque inferre abque caufa cogente.

S. Thom. 2. 2. Quaft. 60, art. 4.

volte vengono per la debolezza della mente umata refiltete e riguardatevii dall'oltrepaffar ne' gudis/[a]; e molto più del pafedrila chi che ii. Riprendete utelle occorrenze voi freffi; ch. per puelto fitete si facili a gudicare male degli altri, perché fiete pieni di malizia voi [a]; per queito si facili a parlame male, perchè è pieno di livori, e di amarezze il vofito corre (c).

15. Noa a può dunque, direte voi, ragionare mai delli difetti del Proffimo? Signori si; che una qualche volta fi puo, quando lo richiede o la necessitá, o la Caritá, o la Prudenza Criffiana (d) . Daró gli esempj. Non fol meate fi può , ma fi deve anzi parlare , ove fia da impedir i uno (candalo (e): come fe scorrifte ad una Madre la mala conversazione della tua Figlia; ad un Padre la mala pratica di un tuo Figlio (f); ad un Capo di famiglia qualche grave disordine della sua Casa, affinchè vi fi ponga rimedio (g); e lodevolmente fi dice nella Scrittura, che Giuteppe accus ó al Padre le netande feelleratezze de' fuoi Fratelli h). Si può, edè anzi necessario parlare degli altrui diferti, quando in certe occasioni

fi deve dare, o ricevere buon configlio (i) : come fe volendo voi o maritare una voltra Figlia col tale, o prendere in Cafa un tal Servidore, domandafte informazione a Perione favie, che hanno cognizione de' lor coflumi ; ovvero fe , dovendos nel consiglio della Comunità, o de' Luoghi pii eleggere qualch' uno per la tal carica, cerculte parere, e tra di voi discorreste circa le qualità, e l'abilità delli concorrenti. Per paura di mormorare farà leciso dire in questi casi, che sia savio, e dabbene colui, del quale fi fa, che non ha né fedeliá, né Timor d'Iddio ? No : ma con Caritá deve diríi la verità, e dare ad aliri quel configlio, che avreste caro, si dasse a voi (1): Si può parlare a cercare per fe un qualche onello conforto; come je una Moglie trattata male dal suo Marito, a ssogamento del suo dolore volesse raccontare li suoi travagli a qualche Persona spirituale di considenza (1) . Si può parlare, acciocchè fi fchivi la compagaia di chi si crede che sia dabbene, e tala veramente non è : e sta full' insegnare perversi Dogmi (m), o viziosi costumi (n): E questa è Dottrina, che su praticata da San

(a) Eist ergo suspiciones vitare non posimus; quia homines sumus; judicia tamen; idest desinitiones, firm tique fententiai continere debemu. Gloss, in 1. Cor. 4.5. apud. S. Thom. 2. 2. Quest. 60. art. 3.

(b) Es hoc, quod aliquis ex feipfo malus eff, quasi confeius fue malitie, faciliter de aliit male opinatur, secundum illud Eccle, 10, 2. In via stultus ambulam, cum ipse set inspient, oumes

stultes astinut . S. Thom. loc. cit.

(c) Ex abu-dantia enim cordi: os lognitur. Matth. 12.34. & corfelle livorit amarum amara fp: zit. S. B:rn. ferm. 24. in Cant. O: maledifione, & amaritudin. plenum. Pfal. 13. 6.

(d) Si verba, per que alterius fama diminuitur, proferat aliquis propier aliqued bonum, vel necessarium, denitis circumstantiis observatie, non est peccatum, nec potest deci detractio. S. Thom.

2. 2. Quait. 73. art. 2., & Quait. 60. art. 2.

(e) si peccata occulta sunt sa detrimentum protimoram vel corporale, vel spirituale....oportet statim procedere, ut hujus nodi detrimentum impediatur. S. Thom. 2. 2. Queil. 33. 211. 7.
(1) Si alizair referat Prolavo culpam proximi, intendem vel cautelam in sutrum, vel quod ad

ementationen proximi vitetur expedire, non peccar. D. Thom. Quod lib. 11. art. 13.

(4) Illicitum est celare, quod in periculum vergit alterius, quibus aliquis juvare tenetur. Idem. Quod lib. 1. art. 14.

(a) Jofph de crimine peffino fraires fuos apud Patrem accufare non timuit. S. Aug. Ictm. 46. ad Frair.
 (i) Licet alipoid male dicere de alio, quando acceffe habet aliquis confutare, ut periculo confulatura aliquorum. S. Balli. In Reg. heveior. Interrog. 27.

(k) Licet, quando necessitas poscit, ne aliqui commesceanter cum malo homine, tanquam cum bono :

Idem ibid.

(†) Lium, qui con queritur, audi, fi non detrahit, quia non omnis querimonia detrattio eff.

S. Aug. liu, de Salut, D scum, cap. 26,

(m) Fara union negligi deket, un innocentia multitudinis fervetur. Sicu evin dichi Hirrorymut I, Que unifercotali ed. p. paccere uni, & multive si deficiano atalacere i Politicut populu ex una peccasore, ricut ex una vec mobila universita grex. S. Thom. in 4. dili. 19. Quart. 2. att. 3. qu. 1. (ii) L'aumière dectire malon de adjuntive ad professiona canectam, y exerçiporamia designative acciocche s'intenda non effere la mormora-

zione un poco male, da non farfene stima (i).

Si leggano gli Oracoli dello spirito Santo, e

si veda, come nell'esprimersi il carattere de'

Mormoratori , si usano sempre termini di ab-

bominazione, e di orrore, chiamandofi le di

lor bocche ora sepolture, che puzzano; ora

tane di velenofi ferpenti (k); e le di lor lingue, ora factte, ora spade, ora fiamme, per

le quali in un gruppo d' innumerabili miquità

il tutto và a ferro, e fuoco (1). Tanto è più

grave il peccato, quanto è più grave il dan-

no, che fi reca per esso al Prossimo; e tanto è più grave il danno, quanto è più pregie-

vole il bene, che a lui fi toglie. Or chi non

sa, quanto sia l'Onore più prezioso assai del-

la roba (m)! Quanto adunque bisogna dire .

che sia peccato più grave assai la mormorazio-

ne, per cui si toglie l' Onore, di quello che

sia il Furto, con cui si toglie la roba (n)?

Paolo (a), e da San Giovanni (b). Si puó eziandio parlare degli altrui vizi a proccurarae con retto zelo l'emendazione (c). Maè d'avvertirfi, che in queste occorrenze bisogna riguardar bene, che non fi dica di più di quello, che porta la necessità, e la verità: Che non si parli con zelo amaro (d), come più volte si fa , per odio , e malignità (e), ma con buona intenzione; e se bastano parole generali, che non si venga a fatti particolari : fempre con questa regola, che il tutto sia con Caritá (f), a conservare piú, che si puó, la riputazione del Proffimo (g).

## Secondo Punto .

16. Non mi si dica: Oh che gran male è poi quello di quattro parole ? Imperocchè non deve dirfi mai poco male ciò, che offende gravemente la Caritá (h) . Per questo i Mormoratori fono detti nella Scrittura odiofi a Dio,

Tom. VII. per malam focietatem eorum , quos prafumunt bonos : & hoc non folum est licitum , fed etiam meritorium . Gerson Resp. ad Quæst. 4. qu. 1. Secreta manifestare homo tenetur, si pertinent ad corruptionem multicudinis, vel in grave damnum alicujus persone. S. Thom. 2. 2. quælt. 70. art. 1.

(a) Quidam circa fidem naufragaverunt : ex quibus est Hymenaus , & Alexander , quos tradidi Satane . 1 Tim, 1.19. Alexander erarius multa mala mihi offendit; quem & tu devita . 2. Tim. 4 14. (b) Diotrephes non recipit nos , verbis malignis garriens in nos; neque ipfe fuscipit fratres &c. 2.

Joann. 1. 9.

(c) Licet aliquid mali de alio dicere, ut confulatur quomodo corrigendus fit, qui peccatun commift . S. Basil. in Reg. brev. Inter. 25. Revelare peccatum occultum alterius propter ejus emendationem, non eff detrahere . S. Thom. 2. 2. quaft. 73. art. 2.

(d) Si zelum amarum habetis, & contentiones funt in cordibus vestris; nolite mendaces este adversus

veritatem . Jac. 3. 14.

(e) Detractio procedit ex odle, in quantum diminuit bonum, & procurat malum inimici . S. Thom. quæst. 1. de Malo art. 3. (f) Tenendum est hoc pro Regula, quod in omnibus istis semper servanda est Charitas. Idem.

Ouodlib. 11. art- 12.

(g) Qui studet emendationi fratris, debet, si potest, sic emendare fratrem quantum ad conscientiam, at fama ejus confervetur . S. Thom. 2. 2. Ougit. 22. art. 7.

(h) Et dicimus : Levis res est fermo . Levis quidem res , que leviter volat ; fed graviter vulnerat ,

& animam penetrat , & charitatem violat . S. Bern. ferm. de tripl. Cuftod.

(i) Detractiores Dec odibiles. Rom. 1. 30. Quod ideo dicitur, ut dicit Gloffa ibi, ne leve pute-tur propter hoc, quod confestit in verbis. S. Thom. 2. 2. quæst. 73. art. 2.

(k) Sepulchrum patens est guttur eorum . Pfal. 5. 10. Si mordeat ferpens in filentio, nihil eo minus habet , qui occulte detratit . Eccle. 10. 11. Unde occulte mordere famam alicujus, est detrahere. S. Thom. 2. 2. qualt. 73. art. 1. Venenum afpidum fub labits corum . Pfal. 13. 2. Venenum afpidum infanabile . Deut. 32. 23.

(1) Paraverunt sigitias sias in pharetra 2 ut saggittent in obscuro. Pfal. 10. 3. Ecce loquentur in ore suo, & gladius in labiis corum. Pfal. 58. 8. Dentes corum arma, & sagitta; & lingua corum pladius acutus . Plal. 56. 4. Lingua ignis est , universitas iniquitatis , plena veneno mortifero. Jac-

3. 6. Et apertio oris illius inflammatio est . Eccli. 20. 17.

(m) Melius est bonum nomen, quam divitie multe. Prov. 22. 1. Curam habe de bono nomine; hoc enim magis permanebit tibi , quam mille thefauri pretioff , & magni . Eccli. 41. 15.

(n) Tanto est majus nocumentum, quanto majus bonum demitur, inter bona autem exteriora fama

17. Giustamente il mormorare è paragonato da' Sagri Canoni (a), e da' Santi Padri (b), all' ammazzare; perchè nello scoprirsi il ma-le segreto di una Persona Onorata, essa si pri va di quella vita civile, che confitte mediante la buona Fama, nella societá co' snoi Proslimi (c). In fatti quanti vi fo10, che vorrebbero più tollo vederfi togliere la vita naturale del corpo, che aver da vivere infami (4)? Chi può ipiegare il rammarico di quella giovane, che effendo miteramente caduta, e vivendo tuttavia in concetto di Onesta, per non effere noto il suo sallo, viene ad effere discoperta da una maledica lingua, ed a comparir peccatrice notata a dito? Chi il dolore, ed il danno di quell'altra, che più noa ritrova Marito, ed è per dare in un precipizio di fcandali a cagione di un mormoratore, che I' ha infamata (e)? Chi il travaglio di quel buon Galantuomo, che potrebbe fare qualche figura nella sua Patria . e si vede avvilito per alcuni Invidiosi, ene l' hanno caricato di difonoranti impolture (f)?

18.V1 tovviene quella Statua di Nabucco sì rinomata per la Macftà , e per il pregio de' fuoi metalli ? Effa avea nascosto un poco di fango fotto alli piedi; quando che spiccatosi un fassoligo da non so quale montagna, e sbalzato a toccar la Statua per appunto nel fango, la dirocco, la Itritolò, e riduffe l'oro. l'argento, ed il bronzo in polvere si minuta, che non ve ne rimafe più nè anche il fegno (g). U-1a immagine è questa di quel danno, che da' mormoratori li arreca. Vi fará tal' u-10 per le fue bunge qualità accreditato, che avrà nascosto nella sua umanità un qualche poco di fango; perchè tutti finalmente fiamo Uomini, e tutti abbiamo il nostro debole (h); e scoprendosi dal mormoratore quefto debole occulto, ecco tutta la riputazione. tutto il credito, e tutto il merito a terra, così che per quel tale non vi è più Potto, né impiego, in pregiudizio fensibile ancora della fua necefficosa Famiglia (i). Vi pare effere ciò un poco male (4)? O malignissimo vizio (l)! Per detestarlo entrate in voi stessi ad udire il

preeminet divitits, es quad propinquier est spiritualibus banis; & ideo secundum se detractio est majus peccatum, quam surtum . S. Thom. 1. 2. quant. 73. art. 3.

(a) Summa iniquitas est , Fratres , detrahere . Unde feriptum est 1. Jo 3. 15. Omnis , qui detrahit fratri suo , homicida est . C. summa 6. quæst. 1. Qui occidit fratrem suum , & qui ei detrahit ,

homicida effe monifrantur , C. homicidiorum , dift. 1. de Poenit.

(b) Derralleres himicide funt occasionaliter, secundum quad qui odit fratrem suum, t. Jo. 3. homicida est. D. Clemens apud D. Thom. 3. a. qualit, 32, art. 3. da levius puatur, quad sindia sindilares committetur? D. Aug, lib. 3. de Bapt. contr. Donat. cap. 7. Illi gravius serius, qui siguar gladio ferium. Idem. track. 7. in lo.

(c) Fama est utilis in temperalibus , in quibus quantum ad multa horse patitur derimentum , amisla samò . S. Thoma. 2. 2. quæll. 33. art. 7. Detrallor occasionaliter est homicida , in quantum per su verba das occasionem alteri , ut Proximum odiat , vel contemnat . Idem 2. 2. quæll. 73. art. 3.

(d) Quid prodest, quia vivum homines, & occifs funt honores a vobis? Fudistis fanguinem, non corporis, sed honoris. Optat. Milevit. de Donatist.

corpore, jed homen: Optal, Milevili, of Louanti.

(c) Pre times infamie milit a poceate reraduntur: unde quando se infamates conssiciunt, irrefranate peccane. Hinc cave, ne quis s senal padaren antiferit, permaneat in peccato. S. Hieron.
apud D. Thom. 3. e. questi, 33, art. p. Feccator st vides se publicatum, a muiteit verecundiam, se
withinstir sit ad peccandum. S. Thom. quod lib 1. art. 16.

(f) Multi ceciderunt in ore gladii ; fed non sie quast qui interierunt per linguam . Eccli. 28. 21.
(g) Abscissus est lapit de monte , & percuste statuam in pedibus ejus schilibus . Tunc contrita sunt

(5) on one is not server, et a greatum, et aurum ... milinfique locui inventus est ei: Den. 1: 34.
(b) Ego dixi in excella men : Omnis homo menda: Plal 115, 6. Unaffailpu estim faum habet aftermitatent in enchbet; under perfumet de fo. D. Aug. in Plal. 115, 3 distremine, quia preastum men habemus; ipfi not feducimus . 1. Jo. 1. 8. Non est homo justusin terra, qui non pecces. Ecclet 7, 21.

(i) Ecce quantus ignis quam magnam sylvam incendit! Et lingua ignis est. Jac. 3.5. Faltus sum

tanquam vas perditum : quoniam audivi vituperationem . Pial. 30. 14.

(k) Auferre alteri famam, valde grave eil; quia inter restumprales videtur fama este pretiefer, per cuju dejedum impeditur homo a militi bene agendii ... ... deo detradito per se est precatur moralu ... St. Thom. 1. 2, quell, 73, art. 2.

(1) Detraffio est malignifinum vitium . S. Bern. ferm. 24. in Cant.

naturale argomento, che vi fa la propria vo- dato di custodire non solamente la lingua, ma ftra coscienza. Se voi tanto vi riputate offesi, e vi lagnate, e vi risentite, quando sapete, che si ha mormorato di voi ; perché volete esfere si facili voi a mormorare degli altri ? Se la mormorazione, che si sa di voi, è da voi stimata peccato grave, con che ragione stimate poi cose leggiere, e da niente le mormorazioni, che voi fate degli altri? Con quetta difparità potreste forse adularyi, che nel mormorarfi di voi fi dica quello, che è falfo, e voi nel mormorare degli altri dite quello, che è vero . Ah cari Fratelli miei , riflettete fopra voi steffi : Avreste caro, si dicesse di voi tutto quello , che è vero ?

19. Ma non ho per anche detto, che il meno . Sono più gravi le ferite di una maledica lingua, che quelle di una qualunque malefica ípada (a); perchè se con la spada si puó mortalmente serire un corpo in un colpo , il mormoratore s'inoltra con la fua lingua a mortalmente ferire le coscienze di tutti quei , che lo ascoltano (b): e non è tanto da rassomigliarli ad una spada, quanto piuttosto ad un ferpente, che avvelena con il suo fiato (c). Per quello nella Divina Scrittura ci è coman-

anche le orecchie (d); non folamente di non mormorare, ma di ne anche trattenersi ad afcoltare chi mormora (e) : per la ragione , che nell'istesso ascoltare si può gravemente peccare (f). In che modo? Se la mormorazione è diretta a notabilmente ferire la riputazione del Proffimo, fi puó peccare nell'acconfentire, ed averne piacere (g); poiche la mormorazione è come una mercanzia proibita, che tanto pecca chi la vende, quanto chi con diletto la compra (h) . Perchè Giuda peccó nel vendere Cristo, dice S. Ambrosio (i), che peccarono anche i Giudei a comperarlo . Così per l'ittefsa ragione pecca chi mormora, e chi volenticri anche ascolta.

20. Si puó di più gravemente peccare col ridere, e dimostrar nell'udire di avervi gufto; dandoli animolità al Mormoratore di proseguire nella Maldicenza (4). Si puó anche peccare col tacere; perchè chi tace conferma (1) : e sebbene ognuno può sopportare con pazienza le mormorazioni fatte con qualche pregiudizio della propria Fama; non è peró da tollerarli, che fia danneggiata la Fama altrui; e s'ha da relitere, quanto fi può (m);

(a) Majora vulnera funt lingue, quam gladii . Gladius corpus înterficit ; fed mala lingua animam.

Infum occido, qui audit, fi aliis derraho. S. Aug. ferm. 45. ad Fratt. (b) Unut eit , qui loquitur ; & illud verbum , dum aures audientium inficit , animas interficit .

S. Bern. loc. cit. (c) Serpons, & detrafter equales funt; quomodo enim ille occulte mordens venenum inferit: fic iffe detrahent virus pelloris fui infundit in fratrem. S. Hieron, in c. 10. Eccle,

(d) Sepi aures tuat fpinis; linguam neguam noli audire : & ori tuo facito offium . & feras . Ec-

cli. 28. 28. (e) Cun detrafforibut ne commifcearit . Prov. 24. 21. Cunffit fermonibut , qui dicuntur , ne accommodel cor tuum. Eccle. 7. 22. Beatus, qui tellat est a lingua nequam, y in vinculis ejus non est ligatut . Eccli. 28. 23. Detrahentia labia fint procul a te . Prov. 4. 14.

(f) Intrat mor: per fenestras . Jerem. 9. 21. cum detractionis poculum ministratur . S. Bern. ferm. a4. in Cant. (g) Non accomoles aures tuas ad audienda verba detrahentium, ne concipias mortem in anima tua.

Detrahenti enim , & libenter audienti efea mortis est detrattio. S. August. vel alius, lib. de Salutar.

Docum. cap. 16. (h). Si placet detra?lio propter odium ejus , cui detrahitur , non minus is peccat , quam detrahens ; o quanto,ue magis . S. Thom. 2: 2. quæft. 73. art. 4.

(1) Quod erat crimen tradentis, quomodo suscipientis poterat non este percatum ? S. Ambros. in

Pfalm 71. (k) Auren non debemus hujufinodi prabere diltit; quia quem delestat audire, alterum loqui pro-

vocat . S. Bern. de Ord. Vitz . (1) Si aliquis audiat detraltiones abfine resitencia , videtur detraftori confinitre : unde fit parti-

cepi peccari ejus . S. Thom. 2. 2. Quæit. 73. art. 4.

(m) Potest quis pati detrimentum fue Fame ; & hoc fut arbitrit est ; fed non est fut arbitrit , qued patiatur detrimentum Fame alterius , & ideb in culpam ei vertitur , fi non refifit , cum poffit refifere. Idem ibidem .

ed impedire, e divertire non meno la Mormorazione, che la rapina, ed il furto (a) . Siamo obbligati dalla Carità a difendere il Proffimo più nella Fama, che nella Roba, ufando ogn' induttria per confervargliela (b) . A togliere perciò dalla Vostra Coscienza le dubbictà, ed i rimorfi, che potrebbero quindi avvenirvi , schivate la conversazione di coloro, che stanno sul dir sempre male or dell' uno, or dell'altro (c); e se vi accade udirne qualcuno, scrvitevi di questa Regola. Quando la Periona, che mormora, è voftro pari, cercate di muiare in bella maniera il discorso, entrando a ragionare di altre cose; perchè molte volte nell' impegnarfi a difendere l'altrui Fama , fi può far più male , che bene ; rendendosi il mormoratore più ardito a coafermare maggiormente il suo detto, e sare più protonda la piaga (d). Quando la periona, che mormora è maggiore di voi, abbaffate gli occhi, e nella ferietà del volto date a conofcere, che di quel suo parlare voi ne avete disgusto (e): e (ará ció una riprentione quanto modefta , altretanto efficace (f). Se poi la persona, che

Come puó effervi onore nel toglier i onoré ? 21. Ma veciamo al peggio, o da juelimo di questo vizio, per cui si pone l' Ausima del mormorarore medessimo i un adeplorabilismo stato. Con regione la maledica lingua si rassonalida al maledica lingua si rassonalida del maledica del mornorazione. Cui si toglici a vivia dell' Ania ma, con sirala partecipe del peccano e la persona issenza con sirala partecipe del peccano e la persona issenza con mornorazione si porta (n) e quasi direia, siramissibilimente del la vita eterna si priva (n):

(2) Restitendum est detractoribus, seur raptoribus, & opprespribus aliorum. Idem ibid.
(b) Excusta intentionem, se opus non potes; puta ignorantiam, puta subreptionem, puta casum.

S. Bern. term. 40. in Cant.

(c) Cave no derrabas, noe alies auditsi derrabentes. S. Hieron, apud Sauchum Thom. loc. cit. 32 general dizisi derrabentes auditsi is, procul jugientes dimitites un ferportem. Idem in Reg., Monach, cap., 12. Non libenter auditsi derrachenen fed illum frage. S. Berta. Opute. Ad quid vesunit? (d) Sipropera quifque corripientis mali partis qualt metative nei fed determines ex his efficiantur.)

(d) Si propterea quisque corripiendis malti parcie, gela metuit ve ig? deteriores en he efficiantur, videtur esse configuration charitatis. S Aug. Lib. 1. de Civit. Dei cap. 5. Quen vis sacere meliorem, force sacio peiorem, S. Thoma. 2. 10 ust. 23. 241. 7.

(c) Non semper aliquis debet resistere Detractori , arguento eum de falsitate , & maxime si sciat ,

werdin est, quod dictur, fed debu follem oftendere, quod derrallio ei disfilicar, per tristitiam faciii. S. Thom: 2. quest, 73, 21.1. 4.

(1) Venus dquilo dispar plaviar; de ficier trillis linguam derrahmem. Prov 7, 13, Per trifiliam valus corrigium admund delinquenii. Secle, 7, 4, Nono, invito auditore, libenter begottur.

S. Bafil. Reg. brev. 16.

(g) Duobus modis non te inquinat alienum malum; si non consettis, & si redarguis. S. August.

ferm. 18. de Verb. Dom.

(h) Non refisient ex timore, vel negligentia plerum ue venialiter peccat, si ex officio non incumbie.

D. Thom. 2. 2. quælt. 73. att. 4.

(i) Elimanes, qued maledicere fit bone confcientie fignum. Bonif. VIII. in c. un de Schifmat.

in 6, Suo nomini famam querunt, dum aliis detrahunt. D'Hieron, ad August, in Prol. Gale.

(k) Bonus home, fi non after raditor. D. Aug. lib., de Bapt. contra Donat. cap. 7.

(l) Honerem eft non depute, ex que frances mos honorem fuum perdere cognose. D'Greg lib. 7.

(i) Honorem gie nou ceputo, ex quo prairei mesi anorem juum peruree cognojo. D. Oris Serbit. 30.
(m) Nunquid non vipera ell lingua illa 2 ferocifima plane, que tres lethallier inficit statu uno. D. Bern: fern. de tripl. Cuff.

(n) Qui detrahit, & fe, & audientem occidir. D. Aug. fer. 45. ad Fratt. Innumerit affectifi malis & te i pfum, & illum, & alios plures. D. Chrysott. hom. 3. ad Pop. Antioch.

(6) Nolite errare ...... Neque maledici regnum Dei possiblebunt . 1. Cot. 6. 9. Vir linguosus non dirigetur in terra : Virum injustum mala capient in interitu . Plal. 139. 12.

Turnetti kiloogle

poiche chi non ha mifericordia a compatire, e scusare, e coprire i peccati altrui, con che coscienza potrá domandare, o sperare misericordia per i peccati fuoi (a) ? Sono i mormoratori abbominati, e perfeguitati da Dio (b), il quale giustamente sottrae lor le sue Grazie , e permette , che per i peccati della liagua loro manchi il buon ufo della lingua nelle spirituali necessità (c) ; e muojano impenitenti, o fenza aver tempo di confessarsi, o fenz' aver cofcienza a confessarsi , come si devc (d); e cosi vadano eternamente dannati. (e) O quanti affai più fi dannano, dice San Vincenzo Ferrerio, per i furti della lingua, che delle mani ; effendo il vizio della mormorazione divenuto ormai si comune (f) !

22. Io lo credo, effere quelto un peccato, che porta facilmente alla dannazione, per effere un peccato, che difficilmente fi rifana, come dice lo Spirito Santo nella Scrittura (g): e nasce la difficoltá di rifanare il peccato dalle difficoltà di rendere, come fi deve, la fama : sí perchè fe a ripararla non fi fa prefto , la... mormorazione prefto paffa da una bocca al l'altra, e fi divolga ; e non v' é più mezzo di rifarcirla; come anche perchè, quand' anche si renda subito, ha dell' impossibile, che si giunga a rifarcir tutto il danno, per effere gli

Uomini più facili a credere il male, che il bene , e perchè ancora praticamente fi vede , che molti feguitano tutti i giorni a dir male, e nulla pensano a rettituire la Fama, aspettando a penfaryi, quando noa fono più a tempo. (h) Sono molte, e tutte gravi le angustie, che patifce il mormoratore vicino a morte : in estremo pericolo di morire disperato, Ed oh se non fosse per altro, bisognarchbe pure som. mamente riguardarfi da quetto vizio, a motivo folo di non inviluppare la coscienza con tanti imbrogli (i) , e non esporre la Salute eterna ad un tanto rischio (4) .

#### Terro Panto .

az. Non pretendo fomministrare al mormoratore argomenti per disperarsi; ma per emendarfited arifanarfi perció dal peccato, egli deve applicarfi di necessità a due rimedi. Il primo è la Confessione; onde chi si trova di essere caduto in quelto, bilogna che fe ne penta di cuore, ponderando la fua gravezza, e deformitá (1); e proponendo fodamente l' emendazione : poiché effendo questo un peccato, che è coatra la Caritá (m), fi deve avere più attenzione a sfugirlo, che se fosse contra l' Attinenza, o la Pazienza, o la Modestia, o la Casti-

(a) Non folum rationem dabimus corum , que diximus ; fed etiam peccata nostra graviora facimus , omni nos excufatione privantes ; acerbe enim aliena exquirens, in fuis excessibus nullam veniam nancifeetur . D. Chry fost, hom. 3. ad Pop. Judicium fine Mifericordia illi , qui non fecit Mifericordiam . Jac. 2. 13.

(b) Sic Deut ipfe loquitur in Pfalmo 100. 9. Detrahentem Proximo fuo hunc perfoquebar . D. Bern. ferm. 24. in Cant. (c) Per que peecat quis , per hec & torquetur . Sap. 11. 17.

(d) Va , qui fpernis ; nonne & ipfe fperniers ? Ifa.33. 1. Detrahentes communiter decidunt impoenitentes . D. Vinc. Ferr. Dom. XI. poft Trinit. ferm. 4. (c) Multi damnantur ex his diffanationibus, quia verbum transfe, & inde non curant, nec consiten-

tur , nec faciunt fibi conscientiam . Idem ferm. 1. Domin. in Albis .

(f) O quot funt, qui neftiunt loqui de alio, nifi malum ! D. Vinc. Perr. Dom. XI. post Trinit. Plures damnantur ex furto lingue, quam manuum . Idem Dom. z. poit Oct. Paiche fer. z.

(g) Attende , ne forte labarit in lingua , & fit eafut tuut infanabilis in morte . Eccli. 28. 30-

(h) Proh dolor ! Quot funt , qui alios damnisicant per suum loqui , & nullam sacions restitutionem ! D. Vinc. Ferr. Dom. 14. post Trinit. scrm. 5.

(1) Qui cuttodit os fuum, & linguam fuam, cuttodit ab angustiis animam fuam. Prov. 21. 23. Quit est home, qui vult vitam, diligit dies videre bonos ? Prohibe linguam tuam a male. Pial 33. 13.

(k) Nemini detrahas, ac femper Scriptura memor etto dicentis. Prov. 20. Noli diligere detrahere, ne eradiceris . D. Hicron. Epist ad Celant.

(1) Confesso initium fumit in horrore turpitudinis peccari . D. Thom. in 4. dift. 17. quæft. 3. art. 4. quæft 4.

(m) Charitas fraterna in hoc confestit , ne unus lomatur male de alio , ipsum diffamando , aut peccatum eins occultum publicando . D. Vinc. Ferr. Dom.4. post Trinit. ferm.1.

tà (a). E nell'atto di confessarii non basta dire dalla medesima lingua. (i) Che se mi si docosi in generale : Ho Mormorato : ma conviene spiegarit distintamente (b) ; perchè é della-Mormorazione, come del furto, che è bensi nel suo genere peccato mortale; ma che aumette peró la parvitá di materia, fecondo che fono le cofe leggiere, o gravi. Quindi è, che fi deve dire, fe la Mormorazione fu di cofe leggiere, e non importanti (c); ovvero di cofe gravi , e concernenti l' Ouore ; fe fu di cole uote, e con perione giá consapevoli (d) ; o di occulte, che si fono scoperte a chi non le sapeva : Se su per malizia, o per oziositá ed incautela (e). Così e da spiegarsi , acciocchè il Conteffore possa formare del peccato un Gindizio retto .

24. Il Secondo rimedio è di restituire la Fama; ed è ciò di precetto. (7) Siccome chi toglie la roba, fe vuole (alvarii, deve reftituirla; così molto più chi toglie la Fama; (g) e deve rettituirla presto : (h) nè deve alcuno lateiarfi rincrefeere ad impiegar la fua lingua nel medicare quella piaga, che è stata fatta

manda, come questa Restituzione si debba fare, io rispondo: Non essendo altro il restituire la Fama, se non che un rimettere il Prossimo in quella stima, e riputazione, che Egli dianzi giuttamente godeva ; (4) fi deve efaminare, in che s'abbia pregiudicato alla riputazione altrui con la lingua, per fare tutto quel, che si può, acciocche il male, che fi é detto, non fia creduto da quelli, che l' hanno udito . La Regola è certa : chi ha in qualunque maniera apportato il danno, ha da rifarcirlo (1) con la dovuta foddisfazione, quanto per lui fi può: (m) altrimente fu i libri della Divina Giuftizia non fará mai cancellato il peccato; (n) nè l'Eterna Salute potra

mai confeguirli . (0) 25. Ora é da confiderarti la Mormorazione , quale sia state, perché o che si ha parlato male dei Profsimo, dicendo il falso; o parlato male, palefandofi qualche fuo fallo, vero si, ma fegreto. Se fi ha detto il falfo, è neceffario apertamente disdirsi in modo tale ,

(a) Qui peccar plus , qui peccar contra Gaffitatem , an qui con ra Charitatem? Utique qui contra Charitatem . Plus igitur tu peccas , quam ilie. Idem ibidem .

(b) Conf To non involvatur ob faritate verborum; & non fuberahatur ali juid de his , que manifellanda fun . D. Thom. loc. cit.

(c) Leve et, cum aliquis dicit leve malum de alio , non ex intentione nocendi , fed ex animi levitate, vel ex lapfu lingue. D. Thom, a. 2. queft. 72. art.2.

(d) Si ex incautela alicut dixecit hoc, ita tamen quod non proveniat inde aliud (vel infamia, vel vituperium , ) Proximo del inquenti ; tune non peccat mortaliter, licet incaute agat . D. Thom. Quodlibet II. quælt 3. (c) Gravius peccat, qui ex deliberatione peccat, quam qui ex infirmicate, vel incautela : & fecun-

dun hoc peccata locutionis habent aliquam levitatem, inquantum de facili ex lapfa lingue proveniunt

abijue magna premeditatione . D. Thom 2. 2. quest. 73. art. 3. (f) Tenetur aliquis ad restitutionen fame , first ad restitutionem cujuslibet rei subtrasta . Idem

ibid. art. 2. (1) Sicut latro non poteff falvari , nift restituat ; ita nec diffimator , nift restituat famam coram omnibus illi: , apud quos diffumavit . D. Vinc. Fer. Dom. 3. polt Oct. Pafc. ferm. 2. Si ergo qui furatur' prountas, tenetur ad restitutionem, si vult salvari; quanto magis necessariò restituenda est sa-

ma? Idem in Festo Trinit. ferm. 4. (h). Restitutio fame debet fieri , quam citiffine fieri potett . D. Antonin. p. 2. tit. 2. cap. 6.6.3.

i) Non pigeat ex ore ipfo proferre medicamentum , ex quo facta funt vulnera . D. Aug. in Reg. Cler. c.p. 28. & epift 100. ad Monac. (k) Restituere nihil aliad effe videtur, quam iterato aliquem flatuere in postessionem ejus rei , que

infuste ablaza est illi . Sic restituere , quod injuste ablatum est alicui , est de necessitate salutis . D. Thom. 2. 2. qu. 62. art. 1. & 2.

(1) Qui damnificat, tenetur reflituere damnum . Idem ibid. art. 4 (m) Si culva tua datum est damnum, vel injuria irrogata, seu aliis irrogamibus opem sorte tulisti;

aut negligentia tua evenit , fatifacere te oportet . Greg. IX. in c. ult. de injut. (n) Non remittitur peccatum, niji reffituatur male ablatum , fe reffitui poffit . D. Aug. cpift.54. ad

(0) Quad falfo di l'um eff , oportet revocari , si vultit falvari . D. Vinc. Ferr Dom. 2. post Trin. form. 4. Si aliquem diffamattis , munquam intrabitis in Paradifum , nife revocetis . Ibid.

che chi ha udito, sia persuaso, che era falso ciò, che si è detto : (a) Se il male poi, che fi è detto , era vero , e fegreto , conviene ingegnarsi a dir tanto, che si deponga, quanto è possibile, quella mala opinione, che per la Mormorazione si è conceputa . (b) Non peró deve dira mai la bugia, (c) nè a ripapar l'Onore, ne a falvare tampoco la vita di chi che fia; (d) ma basta protestarsi, che fi ha detto male nel dire la tal cofa, che non era da dirfi , né da crederfi : e fi deve pofcia nelle occasioni tanto Iodare la Persona infamata, che si ristori, e si difenda, più che fi può , il fuo onore. Non mancano mezzi di render la Fama, quando si vuole renderla davvero. Che pretendereste Voi da Chi avesse intaccato l'Onorevole del Vostro Nome? Fate pe'l Vostro Prossimo quello, che vorreste in caso simile ragionevolmente per Voi.

só. Un' avertenza Intanto non devo ommettere, ad ichivare il difordine, ed è, fe Voi vi ricordafte acfelo di avere gai tempo fi mormorazo di alcuno, fia a dire il vero, o fia il falfo; ma quella cofa, che Voi dicefte, è parifate in dimenticanza; e non vè, chi ne patifica danno, perché non récello abbliqui in tal cado a refliutazione veruna, ma bensi piutoflo obbligati a taccere, roiché il rammemorar quella cofa nou cere, roiché il rammemorar quella cofa nou

fervirebbe . che a rinnovar quella piaga , la quale si e saldata col benefizio del tempo. La restituzione è in debito, quando puó esfere utile alla Persona, della quale si ha detto male; (n), ma si è anzi in debito di tacere. ove il parlare sia in danno. Per occasione della Mormorazione fogliono inforgere vari Dubbj nella Coscienza; e questa é la conseguenza , che perciò fi deve laferir ie . Afteniamoci adunque dal mormorare, perchè altrimente, quand'anche ci dassi no ad una vita la più penitente, ed auffera, non potremo sperare di avere mai ne una vita quieta in questo Mondo, nè una vita besta nell' altro. (f) Qualor vi arrivi alle orecchie un peccato fegretamente commesso dal Vostro Prosfimo, ritenetelo in Voi; e non mai vi troverete pentiti di aver taciuto. (g)

#### SECONDA PARTE.

a7. Y 1 é una foccie di Mormorazione, o di alla quale, come più detellabile, e certamente diabolita (h) vorrei che procurafte, Ublicori mizi di guardari; el di interno a' Religiofi dedicati al culu d' ld-dio. So che la Périnor dabbene, precifamente per quello di effere dabbene, pono fiate fempre perfeguitate, come ne abbiamo git Efempj, e nella legge di natura in Abele, (i) e nella legge dirita in Davide, e nel.

<sup>(</sup>a) Si fama auferatur, falfum dicendo , tenetur d'etractor famam restituere , confitendo , se salfum dixiste , D. Thom. 2. 2. qu. 62. 21t. 2.

<sup>(</sup>b) Dui injuste aufert samam , etiams verum fit , quod dicit , tenetun ad fame restitutionem . Idem in 4. dift. 14. qu. 2. att. 5.

<sup>(</sup>c) Si auferi famam , verum dicendo , fed injuste ; puta , cum aliquis prodit crimen alterius contra ordinem debitum ; it senetur ad restitutionem fame , quantum potest ; sine mendacio tamen ; ut si dicat . se melà dissife , ved quod injustre sum disfamaverie. D. Thoma. 2. 2. qu. 6.2. att. 2.

<sup>(</sup>d) Onne genus mendacii fummopere fuge : nec cafu , nec studio loquaris falfum , nec ut prest, mentiri studeas ; nec qualiber fallacia vitam alicujus defendas . D. Itidor, lib. Synonym. cap. 10 rel. in c. omne genus 22. qu. 2.

<sup>(</sup>e) Reflicuis ordinatur ad utilisatem ejus, cui reflitaisur. D. Thom, a. s.qu. 6s-art.5. (f) Eliminum igitur omane ex are soft oterallisme, piciente, quod esfe cinerne conclusius, itulla mbit afpere vite proderit utilitus, nife a detraclisme abilinamus. D. Chrythom.j. ad Pop. Antioc. Ut non delimanum in liegua mea, prija vir are seudelisius. Pial. 38. 1.

<sup>(2)</sup> Auditi webun adverfur Praximum tusm? Commiratur in te folus, quosian mon te d'fumper. Eccli. 19, 10, Nen layauter on meusu opera haminum. Pilal. 16, 4, 2\(\text{dir}\) it et hons, qui valt vitan \(\text{i}\) diligit dies videre boss? Prohibe linguam tusm a malo. Pilal. 33, 13, Idsil a murnurazione. D. Aux. enar. in Pilal. 35, 10, 120, 121

<sup>(</sup>h) Hoc est semper opus diaboli , ut servos Dei mendacio laceret , & gloriosum nomen irfamet ; ut qui conscientie sue luce clarescunt , alienis rumoribus fordidentur . D. Cypr. epilt. 52.

<sup>(</sup>i) Cain occidie fratrem fuum, quoniam opera ejus maligna erant, fratris autem ejus justa. 1. Joann. 3. 12.

la legre nuova per quello (a) che lafció teritto S. Paolo: (6) ma nella Chiefa di Criito almeno il carattere de' Religiofi Minifiri, che fervono al facro Altare, chi non vede, quanto fia deguo di ogni più grande rispetto? (c) L' Imperatore Coffautino foleva dire, che se avesse veduto un Sacerdote a peccare, l' avrebbe coperto con la fua Porpora, acciocchè non fotfe veduto da aliri, (4) ed a tanto è ogu'uno obbligato per il precetto particolare d' Iddio di non dir male de Sacerdoti. (e) Ma oh quanto oggidi é maligno il secolo! Se viene a faperfi qualche peccato fegreto di un Ecclefiattico, di un Religioto, non fi vede P ora di pubblicarlo, con anche ingrandirlo più di quello, che è: e fi fa anzi di tutto, accorde il male, che fi dice di un Prete, o di un Frate, fia creduio di tutti i Preti, e di tutti i Frati. (f)

28. Ah dov'e qui la ragione? Se nelle protone litterie fi legge, che anche i Pagani perjavano una fomma riverenza a' Sacerdoti de' loro falfi Dei; (g) come puó comportarfi, che da' Cristiani fiano i Sacerdoti del vero Dio vituperati con taute disonorevoli mal-

macchina del Nemico infernale: (h) perchès vedendo noi, che ogn'uno cerca di coprire, e nascondere le magagne, e le ignominie della sua Casa: come poi tanta crudelia contra le Religioni, e coutra gli Ordini 1acri, che tutto il male, che fi dice di alcuni, o vero, o falfo, che sia, si voglia rivoltario addoffo a tutti; (i) così che ne patifcano an. cora i Buoni? (k) V'e la ragione a formare quest' argomento : Tra i Preti, e i Frati ve n' è qualch' uno di scandaloso : Dunque sono tutti di una stella farina? (1)

29. Diró piú foric: Dov'é qui la Carità? Sono i Religiose, da' quali Voi ne avete un continuo benefizio nelle Confessioni, nelle fante Meffe , nelle Prediche , nelle Dottrine, ne' Configli, ne' travagli della vita, ne' conforti della morte, ne' suffragi del Purgatorio: fono i Religiose, a' quali Voi avete per la Voltra eterna falute obbligazioni grandiffime: ed in riscontro di un tanto Bene, che nella Chiefa effi fanno, volere Voi fiffare gli occhi, e la lingua ad esagerare il male di alcuni, (m)cosí che a cagione delle Vostre Maldicenze sono quasi tutti ormai divenuti l' obbrodicenze? Ció non può effere in vero, che una brio, e la spazzatura del Mondo? (n) Con-

(a) Detrahebant mihi , quoniam fequebar bonitatem . Pfal. 37. 21. (b) Et onnes qui pie volunt vivere in Christo Jefu , persecutionem patientur . 2. Tim. 3. t2.

(c) Sacerdotes merito non modo vereri plus debemus , quam vel Principes , vel Reges , verum ettam majore hovore, quam parentes propries honeffare . D. Chryf. lib. z. de Sacerd.

(4) Vere fi propriis oculis vidifim Sacerdotem Dei , aut aliquem corum , qui Monaffico habitu circun im 'ti fint , peccanten , chlamydem meam explicaffem , & coeperuiffem eum , ne ab aliquo vide . retur. Nicol. Pap. ep. ad Ludov. Imper, relat. in e. in Script. dift. 96.

(c) Nolite tangere Christos meos . 1. Paralip. 16. 22. Dominus in lege precepit . Exod. 22. 28. Dits ne detrahes : Sacerdotes intelligens qui propter excellentiam Ordinis , & Officii dignitatem , Dean

run nonive nuncupantur . Innoc. III. in c. 12. de Hæret. ( 1 ) Quid al.ud hi capeant , nifi ut quifquis Clericus , vel Monachus ceciderit , omnes tales effe credant ? D. Aug. ep. 137 ad Cler. Hippon.

(2) Etiam Pagani, verum Deum nescientes, honorem maximum Sacerdotibus tribuchant, qui Dits kigneis , vel lapideis ferviebant . D. Greg. lib. 4. epift. 51. ad Maurit. Imperat. rel. in. c. Sacer-

dotibus 11. qu. 1.

(h) Diabolus quem non potest seducere ad nequitiam, samam ipsius inquinare conatur, ut malarum

linguarum detractione dejiciat . D. Aug. epift. 137. ad Cleric. &c.

(i) Ipf , cum aliqua Maritata invenitur adultera , nec projeciunt uxores fuas , nec accufant matres funs . Cum aute n de aliquibus , que fanctum nomen profitentur , aliquid criminis , vel falficatis fonuerit, vel veri patuerit , instant , satagunt , ut de omnibus hoe credatur . Idem ibid.

(1) Ventunt in suspicionem malam prope omnes boni . S. Aug. Conc. 2. in Pial.30.

(1) Sunt , qui reprehendunt avaritiam Clericorum , improbitatem Clericorum , lites Clericorum , apprientes res alienas , ebriofos , voraces &c. Sed tu qui vituperas malos , vide ibi & bonos Ministros , fideles difpenfatore, &c. D. Aug. enarr. in Pial. 99.

(m) Iam invido animo, & perverso vituperant, ut claudant oculos ad bona, & sola mala, qua ib. faat , vel putantur , exaggerent . D. Aug. ibid.

(a) Falti funt in derifun omni populo. Trhen. 3.14. Opprobrium hominum, & abjedio plebis . Plal. 21. 7. Sanguam purgamenta hujus biundi facili fumus, omnium peripfema . 1. Cor. 4. 13.

cedo, che tutti, niuno eccettuato, dovrebbero corrispondere con la Santità della vita alla sublime for Vocazione: ma se cadono in qualche fallo, perché finalmente (ono deboli, e fragili, come fiete anche Voi; e fe hanno l'abito differente dal Vostro, non hanno peró differente l'Umanità, resta per questo, che vi sia lecito di quà, e là farne favola, e per alcunio che fono colpevoli, mettere o in derifo, o in fospetto anche gli altri? (a) Dor' è la Caritá, a fare oggetti di Mormorazione quelli, che dovrebbero effervi oggetti di compassione? (b) Ma diró anche più sorte. Dov' è la Giustizia? dov' è la Coscienza? Lo sparlare de' Religiosi, Voi dovete sapere, che è un offendere la pupilla degli occhi di Gesù Crifto; (c) e fe vi è qualche Religiofo, che giustamente si dolga di essere stato da Voi infamato, non basta, che vi ritrattiate; ma dovete ancora domandargli perdono per la recatagli ingiuria. (d) 30. Udite in prova un rimarchevole Efem-

pio riferito da S. Vincenzo Ferrerio . Vi fu non to qual Mormoratore, dic' Egli, che dopo avere tolta la Fama a diverse Persone con la fua lingua, per Divina Mifericordia fi converti, e detettato il suo Vizio, e restituita la Fama, visse da buon Cristiano, e rale anche morí. Dopo morte Egli andó a foddisfare nel Purgatorio qualche debito, che gli reftava con la Divina Giuftizia : e foddisfatto che ebbe il tutto, ne usci : ma giunto alle porte del Pa-Tom.VII.

radifo, le trovó chiufe; e così diffegli Iddio; Tu hai da render la Fama anche al tal Religioso: ed in Paradiso non entrerai, senza avere prima il tuo dovere adempiuto. (e) Onde per Divina Ordinazione gli convenne tornare in terra a dare la dovuta foddisfazione, fenza di che non farebbe falito alla Gloria . Di questo Fatto , che sia verissimo, ne dá testimonianza il medesimo S. Vincenzo, mentre dice , effere-ftato Lui stello , a cui quel Mormoratore avea tolta la Fama, ed effergli di poi visibilmente comparso a domandargli perdono . (f) Cosi fa Iddio con fuo giulto, ed insieme anche miscricordioto giudizio: (g) perchè l' Onore de' Religioù , più prezioto affai di quello de' Secolari, ferve di molto alla fua Gloria. (h) Che fe rari fono quei , che ritornino dall' altro Mondo, fi può dire, che rari anche fiano i Mormoratori privilegiati con la Grazia di andare nel Purgatorio, effendo scritta l' Apottolica fentenza, che questi saranno esclusi dal Reeno d' Iddio per fempre, (i) fentenza, dalla quale prego il Signore, che pre(ervi ogn'uno di quetta Udienza,

#### ALTRA SECONDA PARTE.

31. N ON è possibile, che si tolga affatto la mormorazione dal Mondo; perchè il Mondo non farebbe più Mondo, fe non fosse maligno; (4) e taiche fará mali-

(a) Traditi sumus in fibulam , & improperium . Tob. 2. 4. Posuisti not opprobrium vicinit nostrist Subsannationem , & derifum hit , qui funt in circuitu nottro . Pial. 43. 14. (b) Cautos vos reddere cupio, ut f de Domini Sacerdotibus aliquid contigerit vos audire, quod con-

fusionem piis mentibus ingerat , non infrunitum , sed pudoratot siliot Noe imitantes , Gen. 9.22. paternam verecundiam contegatis, ut ofuenti benedictione impleri mercamini . Nicol. Papa epilt. ad Ludov. Impe. relat. iu c. in Script. dift. 96.

(c) Hac dieit Dominut : Qui tetigerit vos , tangit pupillam oculi mei . Zach. 2. 8.

d) Tenemini revocare : & fi ille , qui est diffamatus , fit hot , oportet etiam ab co petere veniam , D. Vinc. Ferrer. ferm. 1. Dom. in Alb.

(c) Unus diffimator obiit ; & stetit in Purgatorio ad aliqued tempus : & cum exivit , credidit statim ire ad Paradifum ; fed ei dixit Deus : Non intrabit , quia primo debes facere restitutionem fame istin: . IJem ibid.

(f) Et ego filo, istud effe verum, quod anima rediit; qui a ego ipfe fui per illum diffamatur, &

me veniam petivit . Idem ibid. (3) Si quis in hec Mundo non reffituat famam , quia non habet opportunitatem , & moriatur cum

contritione , & proposto petendi veniam ; anima ut interdum contingit , redit de also Mundo ad petendam veniam . Idem ibid. (h) Quoniam fi Predicator , vel Sacerdot fit male fame , nihil appretiatur ; & ideo bona etiam

fama fervit Deo . Idem D. Vinc. Ferrer. loc. cit. ferm. 1. Dom, in Alb.

(i) Neque Maledici regnum Dei poffidebunt . 1. Cot. 6. 10.

(k) Mundus totus poficus est in maligne . 1. Joann. 5. 19.

gno, fort anche maledito. E' quella una fatale necessità della corrotta natura; (a) ed è anche una Provvidenza d'Idio, che fa dal male cavarne bene; (b) simpercochè che male non si commetterebbe alla libera, se non vi fossito momentatori, che uno fanno tacre, ove hanno che poter dire! Ed è , dirò aucora, una rivittiria d'Idioi, che si serve ignominie, e co' disonori chi pecca (c). Ma v'è nullationimo per oga' uno il rimedio a riparare se sitto, che di lui non si mormori: e questi mine di perio di perio di perio di cipo di controlo qual e'à tetati beae, u) ditori, che considentemente vi parlo per la gelosia a, che ho delle Anime Vottre, e del

voitro Onore. (d) 32. Non dianfi legna al fuoco; ed il fuoco fi effinguerá (e). Non fi dia nè anche a' mormoratori l' occasione di mormorare : e la mormorazione fi calmerà . E' maligno il Mondo , che fa di turti dir male : si ; ma praticamente però si vede, che per lo più esto non sabbrica in aria; e va a ristracciare un qualche probabile fondamento. Il Mondo ha l' arte di dare corpo alle ombre, e di far comparire l'apparen-2a del male per vero male : ma non gli fi diano le ombre, nè le apparenze del male (f): e di rado accaderà, che si erigano le calunnie ful nieute. Non date occasione di parlar male : e non avrete di che più tanto lagnarvi delle bocche de' maldicenti . In vano fi pre-

fame di Jare tacre il Mondo, quando gli a di pur toppo che dire (g.). Preinadere, che fi dica di voi , che fitete un Lomo giutto, e cariazio, meutre fi vede, che agaze i lique to fuo alli Greditori, ed opprimete i poveri, ed attendeta alle fordi, e alle ufuer è Preinadere, che fi lodi in voi i P Oateltá, meutre è manifettà la lofique a fequenca delle vottre vi, fite in quella Cafa; e non fono ne le vottre amerofe pationi, in de la lubriche confidenze abbattanta (egrere è Una pretentiona cliocchillant e quella : fe il mondo è si maligno. I continua de quella : fe il mondo è come fi può da effo pretendere o o fierare che ano fi pod da effo pretendere o o fierare che no disca ocullo che con disca ocullo che con con con contra del con con con contra del con con con contra del con con contra del con con contra con contra con con contra con con contra con contra con contra con contra con contra con contra contra con contra contra contra contra contra contra con contra contra

33. Di Giuditta fi racconta nella Scrittura . che non vi era, chi di lei ne parlaffe male : (h) perche a tutti era noso quano Ella staffe rizirata, e quanto anche fosse timorata d' Iddio (i), lontana da quelle occasioni, in cui se l' Onore della Pudicizia non fi perde, fi imarrifce però, e fi sfigura il fuo luttro (+) - Di Davide fi nota ancora, che natcolfamente peccó; Beríabea non parlò, i Servitori, che fapevano, tacquero; minao vide il disonesto comerzio: ma fe il corpo del delitto non fu veduto, se ne videro le o more (/) : e per 2iutto Giudizio d' Iddio in tutto il Regno fe ne sparlo (m) . Non birogna dare occasione di mormorare . M' intendete Uditori ! Non è quetto un mio Coafigho ;ma è un Divino Co-

(a) Necesse est, ut veniant scandala. Matth. 18. 7. Id dixit quia pravidit inemendatos futuros. homines est. D. Chrys. hom. 60. in Matth.

(b) Ne putetis gratis effe malos in hoc Mundo, & nihil boni de illis agere Deum . D. Aug. enar.

in Val. 54. (c) Dicit Dominut: Qui contemnunt me erunt ignobilet . 1. Reg. 2, 30, Impium sequitur ignominia, Prov. 18. 4.

(d) Emulor enim vos Dei emulatione. 1. Cor. 11-2. Fidenter loquor , quia fideliter amo ..... &

weifrum honorem zelo. D. Bern. epitt- 178. ad Innoc.

(e) Cum dessectint ligna, extinguetur igais. Prov. 26. 20.
(f) Ab omni specie mala abstincte vos. 1. Thessal, 5. 22. 35 opus habeat speciem peccasi, dimittendum est. D. Thoma. 2.2. quast 4.2, 21.

(g) Fruitra irafeimur oberetlatoribus noitris , fi eis obretlandi materiam ministramus. Contra Vituperat, vita Monalt.

(h) Nec erat, qui loqueretur de illa verbum malum . Judish. 8. 8.

(i) In superioribus domus sue secti sibi secretum cubiculum , in quo cum puellis suit clausa morabatur , e erat in onnibus samos na, quocian timebat Dominum valde . Judith 8.5.

(k) Tenera ret est in faminis sama pudicitie, & quast see pulcherrimus cito ad levem marcestit auram, levique statu corrumpitur. D. Hicron. epitt. ad Sabin.

(1) Mift Ren, & requirvit, que este mulier ..... Misti itaque nuntiis, tulit eam ; que, cun ingresse ad illum, domivit cum ea. 1. Reg. 11. 3.

(m) Tu feci ili abstondite 3 ego autem saciam werben i ili ad in conspellu Ifrael , & in conspellu solit ...
quoni am blasphemare seciuli inimico: Donini . 2. Reg. 12. 12.

mandamento, dice l' Angelico San Tomafo, mo tenuti ad aver cuta del nostro buon no-(a) al quale tutti, Uomini, e Donne, fiete obbligati ubbidire , col dare buon Efempio , (b) e levare ogni oceasione, per cui di voi si possa dir male (c). Il non eurarsi di ciò, che si dica, o si possa dire nel Mondo, è una imprudenza, una temerità, ed un voter vivere come da disperato, che abbia perduta la riputazione , l' Onestà , e la Coscienza (d) . Sia-

me ; e per averne cura , dobbiamo effere cauti, e non dare occasione alla maldicenza (e). Cosi facendos, non vi faranno tante mormorazioni contrariifime alla Fraterna Carità , che in tutti prego , e defidero , che fi mantenga a voltra temporale, ed eterna confolazione.

## SERMONE XVI

# Sopra la Restituzione della Roba.

Non facies furtum . Matth. 19. 18.

7 Iò, che diffe Crifto a quel Giovane delideroso di salvarsi, che per l'e-I terna Salute bilogna offervare i Divini Comandamenti (/) ; loggiungendo , efservi tra questi anche quello di non rubare : Non facier furtum : s' ha da credere, che fiafi detto anche a tutti i Fedeli di Santa Chiefa (g). Ma come è da intendersi questo Comandamento di non rubare? Forse che sia con esso proibito folamente il togliere la borfa o coll'

arte, o con la violenza (h)? Signori no : ma s'intende generalmente proibita, dice Sant' Agostino, ogni illecita usurpazione della rob2 altrui (i); effendo odinia a Dio ogni qualfivoglia ingiustizia (4). Un ladro è stato Adamo, nell' ufurparti quel frutto, che gli fi era vietato (1). Ma o quanto fono di esso imitatori affai più nel delitto li suoi Figliuoli , sino ad effere il Mondo ormai si pieno di ladri,e di ladrerie, che si può temere, conforme alla

(a) Infamia repellitur. occasionem subtrahendo: & ho: modo omnes tenentur infamiam vitare; alias fine fandalo activo transfri non posset; quod semper peccatum est . D. Thom. Quodlib. 11. art.13.

(b) Quacumque rudica , quacumque tona fama , hac cegitate . Philipp. 4. 8. Volo ergo juniores nullam occasionem dare adverfario , maledichi gratia . 1. Tim. 5. 14. Quod autem faciam , & facio , ut

amputem occasionem . 1. Cor. 11. 12.

(c) Soliciti fervare cum Confcientia bona fame integritatem . D. Betn. ferm. 85. in Cant. Utomne os obstruatur. Rom. 3. 19. Ut is, qui ex adverso est, vereatur, nihil habens malum dicere de nobis. Tit. 2. 3. Providenus enim bona non folum coram Deo , fed etiam coram hominibus . 2. Cor. 8. 21. (d) Existi nationem hominum non imprudentes folum, verum etiam crudeliter contemmentes. D. Aug.

lib. de Bono Viduit. cap. 22.

(c) Curam habe de bono nomine. Eccli.41. 15. Conversatio debet effe cauta, ne forte, cum male vita non sit per lastiviam, mala sit fama per negligentiam. D. Aug. lib, de Bono Viduit, cap.21. (f) Unus accedens ait illi: quid boni faciam, ut habeam vitam eternam ? Qui dixit ei ; Si vis ad vitam ingredi , ferva mandata . Matt. 19. 16.

(g) Hac nobis proponuntur , & Regnum Dei volumus intrare . Beda cap.40. in Marc. 10.

(h) Non est intelligendum, fures effe folum burfarum inciferes, vel latrocinantes . D. Bafil, ap. D. Thom. in Cat. Luc. 18.

(i) Furti' nomine bene intelligitur omnis usurpatio rei aliene; & qui surtum prehibuit, intelligi voc luit , quidquid illicite retinetur . D. Aug. queft.71. in Exod.

(k) Dominus enim Deut tuus averfatur onnem injustitiam . Deut. 15.16.

(1) Furtum reperitur in peccato Adami , quia prohibitut usurpatus est cibus . D. Leo epist. 86. ad Nicct. Aquil. Epifc.

Profezia (a), a' avvicini appunto per questo l'ultimo di del Giudizio! Sono pochi i ladri tenuti per ladri ne' giudizi manifesti del Mondo : ma touo moltifimi li convinti per tali ne'

fegreti Giudizj d' Iddio .

2. Sono ladri nel foro della Coscienza, che . è il foro pel Ciclo, tutti coloro, che con efforfioni, e liti iugiutte, ed aggravi fanno piangere le Vedove, ed i fuoi Pupilli, e spogliano, ed opprimono i poveri (6). Sono ladri tutti quelli, che ritengono la mercede alli fuoi giornalicri, e oparaj (c): e quelli, che attendono alle uture, nel far deneri col folo uso de' suoi denari (d) : e quelli, che nel uegoziare usano frodi, ed ingauni, con misure talie, e pesi scara, e si vanno procacciando il guadagno con vari ingiulti contratti (e) : e quelli, che ritengono la roba trovata, che

é stata perduta da altri (f) : e che comperano roba rubata (g); e che si fanno ricchi con la roba altrui (h) . Sono ladri tutti coloro , che apportano danno al Proffimo o coll' opera, o coll' ajuto, o col configlio (i) : Ladri infomma tutti quelli, che ingiuftamente fi nfurnano roba d' altri (1): e ladri ancora i loro Eredi .

che ne stanno con mala fede al possesso (1) . E perchè tutti quelli fono d'annoverarfi tra' ladri! Perchè avanti a Dio tra il prendere con ingiuttizia la roba d' altri , ed il rubarla , non vi fi fa differenza (a) . e si per gli uni, come per gli aliri la tentenza è già (critta , che di effi niuno fi falverà (11) .

3. Veramente per ogni Peccatore vi è nella Penitenza il rimedio. ma per chi ha roba d'altri, oltre la Penitenza, che fi deve far del peccato, vi fi ricerca ancora di neceffitá la refti-

(a) Judiclum Domino cum habitataribus terre .... maleditum ... & furtum inundaverunt . Ofc.4.1. (b) Maledictus, qui pervereit judicium pupilli, & vidue Deut.27. 19. Pupillum, F viduam contri-Naverunt . Ezech. 22-7. Asmun pupillorum abegerunt , & abitulerunt pro pignore bovem vidue , & vulgum pauperum spoliaverum . Job. 24. 3. 9. Intenderum arcum suum , ut dejiciant pauperem . Plal. 36. 14.

(C) Non negabis mercedem indigentis pauperis fratris tui ; sed eadem die reddes ei preitum laboris fui. Deut. 24. 14. Ecce merces operariorum, que fraudata est a vobis , clamat ; & clamor in aures

Domini introtvit . Jac. 5. 4.

(d) Si frater tuus vixerit tecum, ne accipias usuras ab eo, nec amplius, quam dedisti Pecuniam suam non dabis ei ad ufuram , & frugum fuperabundantiam non exiges . Levit.25, 35, Vin crudelior est, qui subtrahit diviti aliquid , quam qui trucidat pauperem foenore? D. Aug. epitt. 54. ad Macedon.

(c) Furtum fit per circumventionem cum palitone iniqua ; & fic est ufura ; vel cum fraude , & fic fit in negotiationibus, aut in pondere , aut in numero , aut in menfura : & de hoc rarifime evadunt Merca-

tores . D. Bonav. ferm. 6. de Decem Pracept.

(f) Multi fine peccate putant effe , & alienum , qued invenerint , teneant .... Difeant ergo , peccatum hoc fimile effe rapine , fi quis inventa non reddit. D. Hieron in cap, multi , 14. queit. 5. Si quid invenitii, & non reddiditi , rapuiiti . D. Ang. hom. 9. ex 50. relat. in c. fi quid 14. qu. 5. (g) Raginam emere non licet , nift , ut , cui est ablata , reddatur . D. Ambrof. relat. in L. rapi-

nam 14. quætt. 5.

(h) Locupletari non debet aliquis cum alteriut ja l'ura . Reg. 48. de Reg. jut. in 6.

(i) Anima ... fi quod intulit damni reffituat . Levit. g. 17. & Exod. 21. 19. Qui damnificat aliquem , viderur auferre id , in quo ipfum damnificat , la Thom. 2. 2. quælt.62. art.4. Confulens , & condjuvant ad malum faciendum , quodammodo est facions : unde ad rest sutionem tenetur . Idem 2. 2. quæft. 71. art. 2.

(k) Furtum est occulta rei aliene acceptio: & ex hec quis dicitur fur , quod usurpat alienum . Idem

ibidem quæft.66. art. 2.

(1) Dimnantur etiam filii recipiente: hereditatem de ufura , nam vocabumur , ut I(2.14. 20. in eternum , femen peffimorum . D. Vinc. Ferr. Dom. 20 polt Trinit. ferm.t. Tamdiu quifque bone fidei poffeffor dicitur , quamdiu fe poffidere ignorat alienum'. D.Aug. lib. de Fide , & Oper. cap. 7. relat. in c. fi virgo , 34. quæft. 1.

(m) Non multum interest , prefertim quoad periculum anime, detinere injuste , ac invadere alienum. / Concil. Later.IV. cap. 39. Qui alienum negat , fi poffet , & tolleret . D. Aug. hom. 9. ex 50. Nihil interest apud Deum, utrum vi , an circumventione quis res alienas occupet , dummodo que que pasto tenent

alienum . D. Aug. ferm. 10. de Verb. Dom.

(n) Neque fures , neque rapaces Regnum Dei paffidebunt . 1. Cor. 6. 10.

tuzione (a): E questa penitenza con la dovuta restituzione da chi si sa? Sono molti, che rubano, chi in una maliziofa maniera, e chi nell'altra: pochi, che dell'iniquità fi pentano, e si emendino (b) : più pochi quei, che restituiscano. La roba venuta in Casa una volta dura fatica ad uscirne; e per l'amore difordinato alla roba, fi va intanto a precipitare nell' eternità dell'Inferno (c) . Mio Dio, non vi fará, chi ponga riparo alla perdizione di tante Anime (d)? Deh inveftitemi del voftro zelo; di quel zelo, che datte al Profeta Elia contra di Gezabelle , ed Acabbo ufurpatori della Vigna di Nabot (e), per gridare a chi che fia tenza rispetti umani : O restituire la roba d'aliri, o dannarfi ... Qui non vi è mezzo, o reffituire, o dannarfi. In cosi dire, avrei detto abbastanza : ma affinchè la Parola d' Iddio più s' intenda, e s' imprima, voglio trattenermi per vollro bene , Uditori , a discoprirvi sopra di ciò due inganni, che provegnenti in parte da ignoranza, ed in parte da malizia, prevalgono in molta gente del Mondo . Contentatevi d'essermi attenti, sia che abbiate roba d'altri, per soddissare al vostro dovere, sia che non ne abbiate, per effere in questo particolare sempre più cauti .

#### Primo Punto .

4. Un inganno della più craffa Ignoranza si potrebbe dire primieramente effer quello di cert' uni accennati dal Santo Padre Agostino, i quali, ora per effere succeduti nella pingue

ze de Poveri : ora per avere trovato forrabbondante il bilancio de'propri negozi fraudolenti, e usuraj; ora per una lite ingiulta, che hanno vinto a forza di fallità, e di collufioni; vanno licti alla Chiefa a farne ringraziamenti, come di una buona fortuna, mandata loro dalla beneficenza d' Iddio (f) . Ma come puó dirli ignoranza quelta cieca perfidia, con cui fi vorrebbe , che entraffe I idio come a parte delle umane ribalderie (g)? Dov'é il giudizio? rallegrarsi di tali acquisti. che non li possiedono con buona Coscienza (h)? e non faranno mai benedesti da Dio (i); e son posfono recare mai giovamento achi vorrebbe goderli (k) : e non ferveno, che a teuer l'Anima in tortura fotto i rimorfi della finderefi , che fempre grida : tu fei obbligato alla restituzione : Tu devi reffituire, fe vuoi falvarti (1)? Con costoro più vi sarebbe da inveire, che da instruire : ma paffo avanti .

1. L'inganno più comune è quello, con che certi altri fi danno a credere di effere ficuri in Coscienza davanti a Dio, per quesso, che hanno detto al Consessore le surberie, con le quali il Proffimo è fiato da lor danneggiato. Si odono questi dire cosi con franchezza. E' vero, che ho spacciato mercanzia cattiva per buona, e l'ho venduta più del giusto suo prez-20. Vero, che ho comperato da' figliuoli di famiglia, e da altri qualche roba, che fapevo effere ftata rubata: ho dato danari ad intereffe con un buon pró ; ho cagionato qualche danno nelle altrui vigne, e negli altroi campi : ho litigato, e dato delle spese a far litigaereditá di un Avaro, arricchito con le fostan- re, più per sostenere il puntiglio, che perchè

(a) Si impius rapinam reddiderit , nec fecerit quidpiam injustum vita vivet , & non morietur . Ezech. 33. 15.

(b) Et non egerunt poenitentiam a furtis suis . Apoc. 9, 21.

(c) Proh dolor ! Quot sunt, qui alios damnificant, vel per suam operam, vel per consilium; & tamen nullam faciunt restitutionem ! D. Vinc. Ferr. Dom. 14. poit Trinit. ferm. 1. (d) Facti funt in rapinam; nec eft, qui dicat; Redde . 1(2. 42. 22.

(e) Surge, & descende in occursum Achab: Ecce ad vineam Naboth descendit, ut possileat cam . 3.

Reg. 21. 18.

- (f) Cum fraudibus repleverint sacculos suos , videas illos latos ad Ecclesiam properare , & Deo gratias agere , quast ab ipso illis hac pecunia conferatur; & rapinarum suarum Deum volunt esse participem . D. August. serm. 19. de Verb. Dom.
  - (g) Credimus ex uno Deo omnia effe , que funt ; & tamen non effe peccatorum authorem Deum . Idem lib.i. de Lib. Arb cap.a.

(h) Bona est substantia , cui non est peccatum in Conscientia . Eccli. 13. 20.

(i) Hereditas , ad quam festinatur in principio , in novisimo benedictione carebit . Prov. 20 21. (k) Substantie injustorum ficut fluvius ficcabuntur ..... Nepotes impiorum non multiplicabunt ramos .

Eccli. 40. 12.

(1) Redde, quod debes . Matth. 18. 18. Reddite ergo omnibus debita ; cui tributum , tributum , eui velligal; velligal, & nemini quidquam debeatit . Rom. 1 2. 7.

aveffiragione &c.; ma benchè aveffi l' opinione, che alcune di quette cofe mi foffero lecite, me ne fono però nella Confessione accufato; e di tutto fono stato anche affoluco.

6. Quale inganno, Uditori miei! Rimettiamo l'efame delle vostre opinioni , che non fiano forse dannate (4); e stiamo nel nottro Punto. La Confessione cancella bensi il peccato, come che è una offesa d' Iddio : ma effa giammai non toglie l' obbligazione di reftituire il mal tolto (F) . Vengano da Roma Indulgenze Plenarie, e Giubilei de' più ampli: non vi è, chi possa liberarvi da questo debito, fe non vi libera quel medefimo, che deve avere (c). Vi è nella Chiefa la potestá di affolvere da tutti i peccati, e da tutte le confure s la potestà di dispensare in vari giuramenti, ed in vari Voti : ma non vi è di affolvere , nè difpenfare dall' obbligo della restituzione; per la ragione che il Confessore è bens arbitro, e mediatore tra Dio, e voi, a condonarvi i debili, che avete contratto con la sua infinita Giuftizia, ed a rimestervi nella fua Grazia (d); ma non tra voi, ed il vostro Prossimo, a rilasciarvi P obbligazione di risarcire i suoi danni; ed è anzi un giusto Fiscale, ad intimarvi i vo-

ftri doveri, ed efigerne con penali minaccie

l'adempimento (c). Vi fi diano quante Affoluzioni fi vuole: Quefte non vagliono, naanche in punto di morte (f); fe pur non folle talora in cafo, che il moribondo contrito faribbe prono a refituire, e non ha con che-, per effere nella fua manifefta povertà divenuti impotente (c).

to impotente (g). 7. Avete mai offervata con rifleffione quella maniera di parlare, che uso Gesti Critto, allorche i Discepoli de' Faritei lo interrogarono fopra il tributo da pagarli a Celare? Rendete, diffe loro, quello, che è di Cefare, a Gefare; e quello, che é d' Idlio; a Dio (h) . Notate: Egli comanda in primo luogo di foddistare all'Uomo, con dare à Cefare ció, che devesi a Cesare, e di poi soddissare anche a Dio . con darsi a Dio cio , che devesi a Dio ; Non è il Signor I idio da preferirli ad ogiti Uomo? Si: ritpondono ottimamente li facri Interpreti (i); ma non si può rendere a Dio quello, che è d' Iddio, se prima non si rende all' Uomo quello, che è dell' Uomo. La reflituzione é un atto di giustizia (1), per cui a ciascheduno si dà il fatto suo (1), e si rillabilifee il Proffino nel poffedimento di quella roba, che gli si è tolta con modo ingiusto, e ingiurioto (m); e chi dunque nel rapire fu in-

(a) Non tenerur quis fib pona poccoti meralis restliuere, que l'abistam est per pasca furta, quant tuncumque se magna famma traciti. Peopole 8. danna, ab lanoc. XI. 2 si aliam movet, ved industr ad informatur grave dammin, non tenerur ad restitutionem damai illius. Propole 39. ibblo. & 36. 37. 40. at. 43. Iem 36. 43. 30.

(b) Si sceleris pomain cupiont shi homines relaxari, & id, propier qued scelus comos filam est, possidere; hoc pessionum hominum genus est, cui pomitendi medi ina onatino non prodest. D. August. cpitt. 54. ad Maccion.

54, an traccion. (c) Vos mercatores, flemendo, vel vendendo defras dathis aliquem : Vos Domini temporales , fletemuillis mercedem ferverum , & ancillarum ; flevulis falvari , oportes ressituem , vel petere veniam .

D. Vinc. Ferr. Dom. 14, pol. Trinit. ferm. 1 (d) Demusus unter Sacretter ful ipfur Vicarios reliquit; sanyam judices; ad quo om ta crimina edireratur, qui remifimit; aux retestinit yeccusorum fenentiam ferent. Conc. Trid. Seff. 14. de-Poanti, cap. 5. Effetus huju fecrimenti reconcillaties et cum Dos. 1bld. cap. 3.

(c) Nolentes reddere ques novimus & male abstuliffe , & unde reddant , habere, increpamus , & de-

setfaure, & aliquando fundi álsaris communione privamas. D. Aug. epíl. 54, ad Macedon. (f) Nemo in rapina morient, shabes unde redita falvetur. D. Hicron. rel. in c. nemo 54. qu.5. Quícumque in rapina fueris depreheisfa, semientie benefetum et pentirs denegetur. Eugen. III. in c.

super co, de l'aptor. & Gregor. X. in c. quamquam, de Uiur. in 6.

(g.) Qui ditun delsis fetemes i per la rezemin postur results, g dest, unde persolvat, sala cordis enterium elutere veniam creditur, ne pro es damnetur. D.B. etn. tract. de Bapt, cap. 2., seu epist. 72, ad Hugon.

(h) Reddite ergo, que funt Cefarie, Cefari ; & que funt Dei , Deo . Matth. 22. 21.

(i) Non enim yoffiamus reddere Deo, que Dei funt, nist prius reddiderimus Proximo, que sua sunt Orig. Trach. 21. in Matth. Prius reddie, quodalienum est. D. Palchal. lib. 10. in Matth.

(k) Restitutio est affus Justicie , quo res redditur injuste ablata . D. Thom. 1. 2. Qualt. 62.art. 2.
(1) Justicia reddit unicuique , quod fuum est . Idem ibid. qu. 66. art. 5.

(m) Refficuere eff iterato aliquem ffatuere in dominium rei fue . Idem ibid. quaft. 61. art. 1.

giufto deve nel restituire esser giusto (a), rendendo susto l'altrui , che su tolto con

qualfifia ingiuftizia (b) .

g. Dico questo, non di Consiglio, ma di necessirà per salvarsi (c) : perchè la Restituzione ci è comandata nella Legge d' Iddio (d), e nella Legge steffa della Natura, che è una Legge di Carità, stampata nel nostro Cuore, e che ci obbliga a non fare agli altri quello . che non abbiamo caro per nos (e), ed adempire i nostri doveri verso degli altri , siccome vorressimo, che anche gli altri gli adempisso verso di noi (f). Quanto è constario alla Carità naturale il toglicre la roba altrui (g) ; altrettanto é conforme alla Carità medelima il renderla . ed il contentarfi oga' uno del fuo , (h) nel dominio, che ha dalla Provvidenza d'Iddio (i). Questo Destame è sempre in tutta l' Antichità itato 11010, non folamente agli adoratori del vero Dio, come ne abbiamo gli Efempi, ed in (4) Davide, the restitui

tutte le possessioni di Saule al di lui Nipote (/) . ed in Tobia, zelante per la restituzione di un Capretto, anche nell' incertezza, che foffe forse rubato : ed in Gioram , che sece rettituire tutti i fuoi Beni , ed anche i frutti di fette anni alla Sunamite (m); ma ancora agl' istessi Idolatri , come del Re Affiro si legge nella Scrittura, e di tanti altri nelle Leggi Civili (n). E come può effervi scusa d'ignoranza per i Cristiani circa di ciò, che non hanno ignorato i Gentili (0)? Come, dirò ancora. come oferanno riputarfi non obbligati alla Reffituzione i Crittiani, mentre a questa si conobbe obbligato anche Giuda, il traditore di Criflo, che ando a restinuire le trenta monete iaginitamente ricevute, così illuminato dalla fua fola naturale Coscienza (p) ? Necessaria dunque deve tenera la Reflituzione a fare buona la Confessione ; e non è Confessione vera, ma finta quella, in cuis' ha pentimento di avere tolta la roba d'altri , e non fi ha

(a) Quilibet tenetur ad faciendum Justitiam alteri : confistit autem justitia in quadam aqualitate. Unde nist reintegretur aqualitas , non potest aliquis este justus : inaqualitas autem suit , quod consum-

pêt rem van faan; & ideo operet , quol redder . D. Thom, quod lib. 12 ut. 13; (b) Teneur qui retiturer autum, quaretum écept, idelt natum, quantum histe de alleus, Henn, 1. Quell. 61. att. 5. Sicut til sipiéte acquiète seneur home retiturer, it es pecunium, quam per nifura accept. Historium quell. 53, att. 1. Si culps us danne ett dammun 3 prof fairifacere te operet. Gregor IX. in C. ult. (e hight. Nm falum ett faciende retiturée de hec., quod himmerceut; pé de vieus de dammo, quod inuiti. N. Vince, Eere, Domn. 14, polt. Trinita.

(c) Cum ergo confervare fuititiam fit de necessitate falutis , consequens est , quod restituere injuste

ablatum alieui , firde neceffitate falutis . D. Thom, 2. 2. quæft. 62. art. 2.

(4) A tina, que aliquid exterfeit .... seve rem perditam invenerit, reddat, & omnia, que per fraudem voluit obtinere, integra Donino, cui dannum intulerit. Levitt 6. 2 (c) Quod ab alio octeri stert tibl, vide ne tu aliquanda alteri facia t. Tob. 4. tó. Quifquis alteri

facit , quod fii feri non vult , male utique facit . D. Aug. lib. 1. de lib. Arbitr. cap. 3.

(f) Prout vultis , ut faciant vobis homines , & vo: facite illis fimiliter . Luc. 6. 21.

(f) Prout vultit, an Island vois in monates, T voi facterillis finitier. Luc. 6, 31.
(e) Partum contraisum Charitati, ad quan periner, at Prezimo bound velimus, T of operanur.
Per furum aurem hono infert voiun entur Praximo in fair rebus. D. Thom. 1. 2. quatt. 66. art. 6.
(b) Per hoc magis perickeu if stuu honium conflicitum, dum umsfujulpur er fair contensus et a.

Idem ibid. art. 2.
(i) Homo hiber a Deo naturale dominium exteriorum rerum , quia per rationem , & voluntatem

is uri potest ad fia utili atem , quali propter fe faltis . Idem ibid. art. t.

(k) Restituam tibi omnes agros Patri. tui Saul . 1. Reg. 9. 7.
(1) Restitue ei omnia que sua sunt , & universos reditus agrorum . 4. Reg. 8. 6. Ma. 37. 38.

(m) Videte, ne forte furtivus fit : reddite cum Dominis fuis, quia non licet nobis edere ex furte aliquid . Tob. 2. 21.

(n) Reversur est Tobias in domum suam , omni sque sacultas ejus restituta est ei . Tob. 1. 25. 2. Paral. 22. 21. & Iia. 37. 38. Usuras estam ispa Leges , & Judices reddi jubent . D. Aug. Epist. 54. ad Macchon.

(n) Cum enim Gentes, que legem non habent, naturaliter ea, que legis funt, faciant, hujusmedi legem non habentes, ips sei fint Lex, qui offendunt opus legis seriptum in cordibus suis. Rom 244.

(p) Ponirentia dullui reiuiti reiginta argenteos . . . dicent: peccavi &c. Matth. 27 . 2 Unde id exprevit pla, n nie ex hone plantatione mentis , & feminatione virtutis , que est in omni rationabili anima? Orig. hom. 35. in Matth.

il proponimento di reuderla (a): nè è da creciocchè P Affoluzione fia ralida? Un altro in.
defri mai, che fi perdoni dalla Divina Miferiganno è quefto di non mono pericolofa ignocordia il peccato. fe non fi da alla Giultizia ranza: e perchè in quelto fono molti, che incodisissazione con la dovuta Refituzione, ciampano, mettiamo in pratica il Gafo, a

qualor fi può (b) .

9. A voltra maggiore intelligenza, e capacità , riflettete fopra quell' altra maniera di parlare, che usò Gesti Cristo, allorchè diede le chiavi della fua Autorità a San Pietro, ed agli altri Apoftoli (c) . Egli commife loro la Potestà non folamente di affolyere, ma anche di legare (d);ed anzi in primo luogo pose quella di legare, foggiungendo poi anche l'altra di scingliere. Perche questo ? Indubitatamente per farci apprendere, dice il Beato Alberto Magno (e), che i Ministri di Santa Chiesa, prima di affolvere, devono legare, cioè obbligare i tuoi Penisenti a restituire, ed a soddisfare, fecoado che per vigore di Giullizia fono tenuti in Cofcienza. Intenda bene pertanto chianque ha roba di mal' acquifto : La Reffituzione talmente vi è necessaria, che senza di essa non vi è Assoluzione, che vaglia: e quando il Confessore vi dice di restituire, non è ciò da riceverli come una Penitenza, che vi fia imposta da lui a suo arbitrio; ma come una vera obbligazione, che immediatamente vi viene dalla Legge Naturale, e Divina .

zo. Disà tal'uno: e fe fi ha buon animo di rettituire, mon farà questo abbastanza, ac-

ganno è questo di non meno pericolosa ignoranza: e perchè in quelto fono molti, che inciampano, mettiamo in pratica il Caso, a meglio dilucidar la Dottrina . Avrà Uno da fare qualche notabile restituzione di roba malamente acquiftata; e nell'atto di confessarsi Egli veramente propone, e promette con ogni Umilta al Confessore (f) di restituire tutto quello, che deve : ma ricevuta l'Affoluzione ei tira avanti, fenza penfare più ad efeguire ció, che ha propolto, e promeffo; e fegue -intanto cosí per meli , e per anni ad accostarsi alli Sagramenti , parendogli di consessarsi bene per questo, che dice di avere però buon animo, e buon rensiero di restituire ; benche di fatto, sia per tenacità, o per negligenza, o per altro fino Vizio, non reflituifea mai cofa alcuna. Uditori miei, di coteste Confesfioni che stimate Voi debba dirū? Io temo affai; che fiano più tofto facrilegi, che Sagramenti; ed in due ragioni è fondato il mio featimento .

11. La prima è, perchè, febbene il Precetto della Refliuzione para, che fia quanto alla
fua lettera Affermativo (g), comandandofi in
effo di rendere la roba altrui; è però Negativo
nella verità del fuo fento (h), venendofi in
effo a probibir di ritenerfi la roba d'altri: e
così porta feco l' obbligazione di effere fubltamente ubbisidio (f). Onde chi può retitiure

(a) Si ret aliena, propter quam peccatum est, cum reddi pest, non redditur, non agitur ponitentia, sed singetur. D. Aug. Epist. 54.

(b) No remittetus peccatum, nife retituatur ablatum; fed, set ård, com retitui portif. D. Aug, ibid, Epili e4, ad Macedon, rel. in Reg. 4, de Reg. Jur. in 6, ubi Glob. Nor remittium peccatum per folam deficientium, st habeat staultatem retituandi; of s notit, non est abfolvendats, (c) Quedoumque liquorii faper terram, erit ligatum of in cubit: to quadrumque folverii faper terram, erit dituatum of in cubit. Matth. 16, 19, Quecumque alliquoriiti .... Quecumque folveritam;

riits. Matth. 18. 18.

(d) Claver Sacerdotum non ad solvendum dumtaxat, sed & ad ligandum concessat, etiam antiqui

Patres & credunt , & docent . Conc. Trid. Seff. 14. de Poenit. cap. 8.

(c) Premittit potestatem ligandi, & fubjungit folvendi; quast dicat : Liga prim ad opera satiffastionit . B. Albert. Magn. in Matth. 16.

(f) In promissionibus humiliant vocem suam . Eccli. 29.5.

(g) Quicumque tibi aliquid operatus fuerit, Statim ei mercedem restriue; \( \tilde{\psi} \) mercet mercenarit tup tie Omnino nonremaneat. Tob. 4:15. Non negabit mercedem indigentis frasris tui; fed saden die reddes ei pretium laboris fai ante Solis secafum. Deuter. 4:4:10.

(h) Preceptum de retituutous facienda, quamvis, ficundum formam fit affirmativum, implicatamen je negativum preceptum, quo problemum rem alterium detinner. D. Th. 1. 2. Qualt. 62. art. 8. Retentor rei altene invito Donine contrariatur Precepto negativo, quod deligat femper, of adforper; e' deidotenetur formeper ad statim reddendum. D. Thom. in Suppl.; 2. P. Qualt. 6.

(i) In restitutionibus faciendis non potett fieri dilatio, fed tatim restituere oportet . Idem ibidem .

pecca : ritenendo ciò che non deve (a): e ficcome non é lecito, nè anche per un poco, stare in peccato, che bisogna subito uscirne; cosi non è lecito, nè anche per un poco, ritenere la roba d' altri, che bisogna subito renderla (6) . Tra il togliere ingiultamente, ed il ritenere ingiultamente Paltrui, non vi 6 differenza . Quindi tanto si pecca nel ritenere, quanto che nel rubare (c), perchè il danno, che si dà nel rubare, si va continuando col ritenere (d) . E' questo un Precetto di tal Natura, che obbliga sempre, e per sempre: (e) cosi che sempre si pecca, intanto che si puó fare la restituzione, e non si fa : e sia che si pecchi di Trafgressione (f), o di Ommissione (g), o di Negligenza (h), certo e, che il peccato è mortale (i), ove fiasi in materia grave; e peccato per cui non ferve la fonfa a dirc: Io non avvertivo: Io non penfavo (k) . Ma di questo peccato, che precisamente consiste nel ritenere la roba d'altri , mentre fi puó re-Tom. VII.

stituirla, chi è, che sen'accusi, come si deve a nella Confessione (1) ? Si dice, è vero, nel confessarsi di avere tolto, defraudato, ingannato, apportato danno; ma bilogna anche accusarsi della notabile negligenza a non avere adempinti per tanto tempo li fuoi doveri (m) :

12. Benche a ché serve tampoco il dir tutto questo, quando all' atto di restituire poi non fi venga? Coftoro, che promettono, e ripromettono di restituire, e non mai fanno quello, che diconò, fono indegni dell' Affoluzione Sacramentale, che dal Confessore dev' effere lor negata (n) . Che fe pur trovano, chi lor la dia, faranno perció sicuri in Coscienza? Signori no: e si deve ragionaro di effi, come di quelli, che vanno alli Sagramenti, ritenendo in Casa la Concubina . Siccome chi tiene in Cafa volontariamente una Pratica disonesta, continuamente pecca per tutto quel tempo, che la ritiene; ed in un tale Stato non è capace di Affoluzione (0), a

(a) Per dilationem restitutionis committitur percatum injusta detentionis, quod Justitia opponitur,

(b) Nec-modicum tempus licet in peccato morari , fed quilibet tenetur peccatum statim deserere : &

ideo quilibet tenetur flatim reffituere, fi poteit . Idem ibidem .

(c) Sicut accipere rem alieram est peccatum contra Justitiam, ita etiam detinere eam, quia per hoe, qued aliquis detinet rem alienam, invito Domino, impedit eum ab ufu rei sue, & sic ei facit injurium . Idem D. Thom. 2. 2. Quaft. 62. art. 8.

(d) Detinere id , quod alicui debetur , eandem rationem nocumenti habet cum acceptione injusta; & ideo fub injusta acceptione intelligitur estam injusta detentio . Idem 2.2 Quælt. 66. art. 3.

(e) Pracepta negativa chiigant semper, & ad semper . D. Thom. 2. 2. Quait. 35 art. 2. (f) Trangressio fit ex co, quod est contra praceptum negativum. Idem ibid Qualt. 79. art.

2. & 4. (2) Onifio importat pratermifionem boni debiti : Bonum autem fub ratione debiti proprie pertinet ad Justiciam in ordine ad Proximum: unde sicuti Justicia est virtus specialis, et omissio est speciale

precatum. Idem ibid. art 3. (h) Quicumque negligit sucere id; quod tenetur sucere, peccat peccato Omissonis. D. Thom. 12

2. Quælt. 76. art. 2.

(i) Negligentia est peccatum mortale, se aliquod prætermittitur, quod set de necessitate salutis. Idem. 2. 2. Quæft. 54. art. 3.

(k) Cum aliquis a tu non confiderat, quod confiderare potest, & debet; ignorantia dicitur male

electionis, ex paffionie, & habitu proveniens. Idem 1. 2. Quæst. 6. art. 8. (1) Peccata ne gligentie melius accufantur, ut pereant, quam excufantur, ut maneaut. D. Aug.

Enarr. in Pial. 100. (m) Negligentia provenit ex quadam remissione voluntatis, per quam ratio non folicitatur, ut pre-

cipiat ea , que debet . D. Thom. 2. 2. Quætt. 54. art. 3.

(n) Caveant Sacerdotes, ne ante debitam restitutionem ubi restituendi facultas fuerit, aliquem abjolvant; pracipue ubi Poenitens in superiori Consessione praceptum neglexerit. Synod. Neapol. ann. 1976. confirm. a Greg. XIII. cap. 16. & Couc. Mediol. 1. tit, de his que pertin. ad Sacram. Poznit.

(0) Potest aliquando absolvi , qui in proxima occasione peccandi versatur , quam potest , & non pult dimittere ; quinimino directe & ex proposito querit , aut ei se ingerit . Propos 61 . damn. ab . cagione di quella sua malvagia volonta, che ne dalla prontezza a sare le restituzioni dovu-ha di tenere una Compagnia. I a quale Iddio te (e). Egli non diffe: Restituzio, Pagherò, comanda che non fi tenga : Così chi ha roba d' altri, potendo reftituirla, commette un continuo peccato di fuccelliva Ingiultizia, per tutto quel tempo, che la ritione; e non o tante ogni di lui Confessione, sempre più il suo peccato fi aggrava (a), a cagione di quella fua iniqua Volontá, per cui ritiene una roba, che gli e proibita da Dio.

13. La Seconda Ragione, per cui fimili Confessioni mi fono ancor più fospette , fi. é , perchè a render valida la Confessione, è necesiario nel Penitente il vero Proponimento di ubbidire ai Divini Comandamenti (5) coll' emendarii, e (oddisfare alli doveri della propria Coscienza (c). Ma questo Propogimento in chi può reflituire, e non reflituifce, e tira avanticosi da una Confessione all'alga,ingannando se steffo, ed il Consessore, come si può dir, che fia vero? Il vero Proponimento è nna vera, ed efficace Volontá di fare quel, che si deve (d) : e come può credersi, che abbia quetta vera Voloatà, chi può fare quello che dere, e non lo fa? A Ziccheo, che fi era con le Usure arricchito, promise Christo la fua Eterna Salute, perchè davvero fi converti: e fu conofciuta vera la di lui conversio-

ma page , restituifce (f). Necessario è queit Impegao rifoluto, e forte di venire dalle parole ai fatti, per confessarii bene, e salvarii ; ed hanno perció giulta regione li Confessori di negare l'Affolgzione a coloro, che acciecati o dalla tenacità dell' Interreffe, o dalla Prodigalitá in altri Vizi, non fanno tróvar tempo a reftituire; hanno giulta ragione di aspettare ad affolverli, finche la reftituzione fia fatta (g): nella maniera, che anche fi aspetta ad affolyere, chi è nell' occasione prostima, finchè fiafi licenziata (f).

14. Cosí con giulta ragione è molto meno da affolyerii, chi , potendo relittuire in tempo di vita, vuole atpettare alla morte, dicendo , che nel suo Testamento fascierà , ordinerà di supplire a tutto, e di pagar tutti . (i) E'atto di Mifericordia, dice S. Agottino, (4) l' usare con quetti la severità, ed il rigore; ed il volere effer facile in tali cafi ad affolyere, egli è un farfi colpevole delle altrui ruberie. Non è da adularfi , ma da feridersi la scioccheria di cert' uni, che fi vanno caricando ad ogni poco di roba d'altri con la fiducia, che dopo la di lor morte vi fará da foddisfare per tutti : imperocche qui chi non

Innoc. XI. Proxima occasio peccandi non est fugienda, quando causa aligua utilis, aut honesta non fugiendi occurrit. Propos. 62. ibid.

(a) Perfeveranter hic peccat , dum fat in via non bona . D. Aug. Enarr. in Pfal. 35. uifquis digne vult poenitere, necesse est, ut folicitus set mandatis Dei obedire. D. Greg.

VII. Epift. 10. ad Epifc Britann. (c) Convritio, que primum locum inter Poenitem is actus hobet, est dolor de percato commiss, cum proporto non peccandi de extero. Concil. Trid Sell. 14. de Poenit. cap. 4. Cum proporto melioris

vice . Ibid. can. s. (d) Non eft perfe. 11 Voluntas , nif fit tali: , que data opportunitate operetur ... & non ceffut ab

allu, nifi ob impotentiam faciendi . D. Thom. 1. 2 Qualt. 20. art. 4.

(c) Si quid aliquem defraudavi , reddo . . . . Hodie huic domni falos a Deo falla eff . Luc. 19. 8. (f) Zuehaus non promittebat , fed faciebat : non enim ait : reddam , & reffituam : fid , do , &

reddo . Propierea Christus illi falutem annunciat . Theophylac. in Luc. 19.

(2) Qui poffunt , & femper procrastinant , d'annuatim reperiuntur promittere Confestir restitutionem facere, fed non faciunt, non videntur absolvendi, nist prius faciant, vel disponant efficaciter nego-

tium , ut habeat executionem . D. Antonin . p. 2. tit. 2. cap. 3. (h) Non absolvantur , dmec Concubinat ejecerini ; seque ab earum consustudine sejunxerint . Conc.

Trid. Sef. 24. de reform. Matrim. cap. 8. (i) Eadem ratio effe videtur in omnibus , que funt restituenda : fed inquit Dominus . Levic. 19. 13.

Non morabitur opus mercenarii tui apud se ufque mane: Ergo neque in aliis restitutionibus faciendis potett fieri dilario , jed flatim reffituere oportet . D. Thom. 2. 2. qu. 62. art. 8.

(k) Qui ad se confugientem , quan:un honeste potest , ad restituendum inju.te ablata non compellit, ficius fit fraudis , & criminis . Nam mifericordius open nostram talibus faberahimus , quam impendimus . D. Aug. epift. 54, ad Maced.

farfi cotelto conto, fi elegge di volere a bella posta dannarsi ? La ragione è chiara per quel, che infegna la Fede . Chi muore oftinatamente nel peccato mortale, fi danna : ma chi differitee la restituzione da fassi dopo la morte, mentre può farla nel tempo della fua vita, viene a vivere, ed a morire offinatamente nel peccato mortale : dunque fenza dubbio si danna, (b) avverandosi in lui ciò, che diffe Crifto agli Ebrei , Che morirebbero in quel peccato, in cui abituati, ed oftinati vivevano . (c) Può darfi inganno peggior di quefto, che è di amare più la roba, che l'Anima,e voler perdere l'anima per l'amor della roba? O ciechi!Lasciando il carico della restituzione alli Eredi, (4) chi v' assicura, che siano per fedelmente adempirlo? (e) Siccome la Restituzione adeflo rincresce a voi ; e per questo è , che] non vi fapete rifolvere a firla : (f) cosi è credibile per le non poche esperienze, che fia per effere di rincrescimento ancora alli vostri Eredi; (g) ed anch' essi perció la trafeurino. Quand anche essi però con fedeltà facilmente fi dispongano a farne di essa limo-

vede il patentifimo inganno; (a) che nel reflituiscano il tutto, non vedete, che la restituzione bensi gioverá loro per non dannarsi; ma non gioverà a voi per liberarvi dalla dannazione ? (h)

15. Stis dunque fi sa la verità per qualunque posseditore ingiusto di roba altrui, che potendo egli reftituire, e non volendo, egli e sempre incapace dell' Assoluzione Sacerdotale ; ed è sempre in disgrazia d' Iddio , finche non viene a reftituire quello , che deve , e restituirlo propriamente a chi deve . (i) Diffi, a chi deve, per togliere un' altro inganno di troppa crassa ignoranza. Non pochi si trovano, che conoscendos a qualche rettituzione obbligati, vorrebbero caricare la lor coscienza o con fare celebrar delle Messe, o con dare limoline a' poveri, o con offrire alla Chiefa, pretendendo anche talvolta, che pes il molto, che devono restituire, basti una Meffa, o alcuna poca limolina. (4) Si stupifce S. Agostino di quell' abuso, che prevaleva fino al suo tempo, (1) come tanti, che fono potfessori di roba mal'acquistata, più

(c) Patet stultitia corum, qui in vita fua noluct effe fine debitis . Sunt multi , qui debent , vel de usuris , vel de aliis; & quando a Confesore dicieur eis , quod satisfaciant , dicum: Ego in testaments meo omnia ordinabo . S. Vinc. Fer. Dom. 16. post Trin. fer. 2.

(b) Vulus cognoscere istam stuttivian? Fides Christiana habet clare, and qui moritur in peccato mortali damnatur . Quando ergo dicitis : Dimittan in testamento; in vita vestra non vultis fatisfacere ; voluntatem habetis non reflituendi : Ergo in precato mortali decedetis , & ad infernum ibitis : ait enim D. Gregorius : ad juffitiam Dei pertinet , ut in alia vita non careat supplicio , qui in hac vita noluit carere precato . Idem ibid.

(c) Queretis me , & in peccato vettro moriemini . Joan. 8. 21. Al illes dicebat , ques fciebat in fie peccatueffe moritures . Orig. hom. 19. in Joan.

(d) Quid prodest homini , & Mundum universum lucretur , anime vero sue detrimentum patiatur? Matth, 16. 26, Pereat Mundi lucrum, ne fiat anime damuum . D. August, enarr. in Pial. 102. Conc. 4.

(c) Altera Multitia eff , quia credunt , quod heredes post mortem escum fatisfacient ; & tamen videmus , quod nihil fit . D. Vinc. Ferr. loc. cit.

(f) In tempore redditionis postulubit tempus; & loquetur verba tedii , & murmurationum : & tempus caufabitur . Eccli. 29. 5.

(3) Qui acervat ex animo fuo injuffe , in bonis illius alius luxuriabitur ... Non ne aliis relinques dolores ? Lecli. 1.4.4.15. Ita agite, ut fi vos filit vettri initari voluerint, non vibifcum in igne ardeant . D. Aug. fer. 215. de temp.

(h) Si hares fatisfacit, liberat anîmam fuam de înferno; sed non liberat tuam : quare ergo tu în vita tua non facisfacis? D. Vinc. Ferr. Dom. 16, post Trinit. ferm. 2.

(i) Accoff eft , ut et fat restitutio , a que acceptum :tt : non porest enim fieri rerum adaquatio , miff at , qui minus habet , quam qued fuum eff , fuppleatur , qued deert . D. Thom- 2. 2. qu. 62. art. 5. Vende omnia , que haber . Matth. 9. 21. Illa habemu: , que juffe pofidemus ; que vero pofidemus injuit; , illis eroganda funt , quibus fuerunt ablata . D. Remig. apud D. Thom. in Cat. Matth.9.

(k) Si posuerie reddere , folidi vin red let dimidium . Eccli. 29. 7.

(1) Multi facilius ea , que male acquifeverunt , tanquam fua , pauperibus largiuntur ; quam eis ; a quibut accepta funt , tanjuam aliena restituant . D. Aug. epist. 54. ad Maced,

fina y quali di roba propria, che à reliturita a chi decono, come roba lattri : C fenza cercire tanti altro, code prorenga il diordine, rifoltumente conchiude, che a tutti quelli s'ha da intimare il prectto dilla Giuffizia. Il quale di rendre la roba a chi s'itata tolia. (a) Ma per dare fopra di ciò qualche lune, a levare per una pate gli ingani, e mon latciar lungo, a tene per para dalli forgoli. Cue fote di reliturazione s'hamili forgoli. Cue fote di relituazione s'hamili forgoli. Cue fote di relituazione s'hamili forgoli. Cue fote di relituazione s'hamili forgoli.

no a diffiquere.

16. Octore alle volte, che fi fipré doverfi fire una tele refliuszione, e non fipraffi a
chi firla a effect (concistate quil perfons),
cui deve fuffi, il che avviene in chi ar ra,
coi deve fuffi, il che avviene in chi ar ra,
coi a perfute a covero fa rinato a molti qua
poco per ciafeleduno, come fi fi nelle Bistesphe, vendendo con pei fi fine il Bistesphe, vendendo con pei fi fifti e militar
falle, e prezzi inginiti e di in queffi cafi,
e non fi a veniente a chi effitiure, o
porti deveniente a chi effitiure, o
proprisone in limotine, e in Meffie, (c)
a proporzione in limotine, e in Meffie, (c)

affinché all' Anima di chi fi deve, ne vada il merito: (4) auzi che fe la fomma da rettituirfi foffe notabile , non dovrebbe impiegarfi in opere pie ad arbitrio, ma con maturo configlio, e dipeadenza da' Superiori . (e) Altre volte poi la reffituzione è da farti a perfona . che si conosce; e sarebbe inganno d'Ignoranza, che è fenza teufa, l'impiegarla in limo. fine, o altre opere di qualfivoglia Pietà, dovendo essa farsi al Padrone; cui s' ha ingiustamente recato il danno; ovvero s' ci fosse morto, al suo legittimo Erede : (f) altrimente non farebbe la Cofcienza disobbligata; ; g) ficcome non farebbe disobbligato, chi andafse a pacarorun tuo Debito a quel Mercante che non gli ha dato cofa alcuna, in vece di pigarlo a quell' altro, che diedegli tanta roba - (h)

17. Queflo è certo, e non fi puó dubitarne; poca e la Dottrina è Canonica. (?) Sono buone le limofiue, buone le Mefle, buone le opere Pie: ma per quanto fiano copiole, o non fono mai grate, ne accettevoli a Dro, (t) e gli fono a azi odiofe, (?) quando fiano con

(a) Aliena, que quis contra jos Societatis humane furtis, rapinis, oppressionibus abitulit, reddenda petus quam donanda consenus, & justius es dicitus : Redde, quod accepisti. D. Aug. ibid.

(b) Date ditt in lege fine invertieeren eft red leeden. Si quit in vin ren invent at aliman, of meint red reddet genera synthic ensent; if the giperdidit yenit ei reddet jon, reddet pauperitor. D. Aug. fer. at de Verb. Apoll.
(c) Si est youren red tuit, inventire nen retait. Erde e. vol nauerithe tribut. D. Hier, red.

in c. nemo 14. qu. 5.

(d) Sille, and debt feet relitation for namino ligarant, debet hosp relitative, focustum quel poreth folliere dande in elemenforms por false; figure, promise transm chilgent in suppliere de Proejus, cui facienda est relitative. S. Thom. 2. 2. quarth. 62. 2st., 5. & in 4. diff. 15. quarth. 1. art., 5, quarte. 2.

(c) Si fpiliati non inveniuntur, vel ignorantur, cum confilio Epifiopi, vel Poenitentiarit diffribuat in pias caufas, S, Rayon, lib. 2. tit. de Kapotor, 8, 44.

(f) Si Dominus fit mortuut , cui est restitutio facienda ; deber restitut har dibus , D. Thom. 2. 2. qu. 62. art. 5.

'(g) Doe illi occupiverunt, eti., quotum erant, tenestur in integrum refliture; ... licet quedam ex hit Arteanur fe paperibu erogafe; son tanen aliesa (cum pauffine ils., yurum erant, refliture) debuerum piuperibi erogare. Alexand. Ill. in c. Sicut diguum , de Homic. Volunt.

(b) Out non remittiver, fed augestiv, cam evidam improvide folvitur, que la lit ex debite est pretànalum. Innocent: Ill. in c. ca re de jur. jur. Nulli est licitum; conjuam aliena dare preser Domini soluntatem. C. Tua nobis, de Decim.

(i) Ferrè aliqui hac fecum cogitar: Non habelo peccarum, s fuum divisibu abstulero s el elevanjon and sedere; s fa pareca qui fue anime fact qui shujumsti cogitais e: citabile culditates fuggerativ. Mun etiansf setum tribust pauperibu, sond abstulerit; addit pritur peccata, quam minuit. D. Aug. hom. 7. ex 9, relati, in c. fortet; 4 ou. 5.

(k) Non respect Melhems in oblationes iniquerum; nec in multitudine Sarrificiorum, corum propitiabitur, escasti, Qui esfere Sacrificium en substantio pauperum, quah qui villimat filium in conspectu Petris, Becli<sup>1</sup>24-13.

(1) Ego Donuaus odio habens rapinam in holocausto, I.a. 61. 8.

roba d'altti, che è da restituirsi alla tale , o tale altra nota Persona. (4) Volete fare delle Caritá? Fatele del Voltro, dice lo Spirito Sa 1 to ; (b) non dell'altrui , di che non fiete Padroni . (c) . E che inganuo (propositato si deve dir quello di certi uni, che attendono tuito l'anno a contratture con ufure , e con frodi, e fi lufingano di effere ficuri in cofcienza per questo, che di tempo in tempo beneficano i Luoghi pii, e fanno dir delle Meffe ! é lecito il rubare, per far dire delle Meffe . e forvenire li Poveri? Quest' è un adoprare le trenta monete di Giuda, a rammemorare la Paffione di Crifto . Lafciate di ordinare quelle Meffe, e limofine, alle quali niuno vi obbliga: e lasciate ancora di aggravare, de Midare, e danueggiare il Profilmo, che a tanto vi obbliza con la Caritá la Ciuffizia. (d) Sapete per tanto di aver da restituire qualche cofa in giustamente usurpata ? Non basta confessare il peccato; non basta avere buona intenzione di rellituire : non basta spendere in opere pie; ma fenza prolungamenti bifogna reflituire di fatto : e concedo bensi , che se la ruberia è stata segreta, anche la Restitu.

zione fi possa fare in modo segreto, per mano del Confessore, (e) o d'altra Persona, che fia fedele : (f) ma intanto è da restituirsi a quella medefima conofciuta Persona, che su da Voi danneggiata, e fempre però m' intendo, quando la Restituzio le da Voi possa farfi . (g)

#### Secondo Punto . .

18. Così sta bene', potrá dirmi tal' uno. Bifogna reilicuire, quando fi può; ma io non posto ced a quelli che devo io rispondere? No e altro dirà , se non che , se così è , che voi non poffiate, non fiete ne anche prefeatemente obbligato; e la vottra impotenza vi fcuía, (h) non effendovi Legge, ne Divina, ne Umana, (i) che obblighi mai a cofa alcuna impolibile, ficcome tarelle sculato ancora, se vi trovafte in qualche effrema necessis : (4) e non peccate né anche perció, le non rellituite, mentre che non potete; (1) baltando, che ora abbiate una buona volontá di rettituire, qualor potrete. (m) Nulladimeno a cautela de' Penitenti, ed anche de' Confessori, (n) è d' avvertirfi intorno a quefto Non poffo;

(a) Ait milit raptor return alienarum : Bleemofynas facio : fed is , cui dederis , gandet , ille , cul abstuleris plorat Non talia opera diligit Deus . D. Aug. ferm. 21. de Verb, Apost. (b) Honora Dominum de tua fubitantia . Prov. 3. 9.

(c) Electrofyna Redempfori nostro illa placet, que non de illicitis, fed de bene acquistis expenditur. D Gregor. Lib. 7. epift. 112. Nolite eleemofynas velle facere de ufuris . D. Aug. ferm. 25. de Verb. Dom.

(d) Si habet, da de tuo; ff non habes, quod des de tuo, melius nulli dabis, quam alteros spoliabis . D Aug. form. 21. de Verb. Apoft.

(e) Per Sacerdotem , cui qui; confiteiur , potest restitutionem facere rei aliene . D. Thom. 2.2 qu.

62. art. 6. (f) Si vitium ufure; vel furti, vel alterius damni occultum eff , etiam reffitutio occulto modo , per fe, vel per alium eff factenda, ut non detegatur Perfina : f.d caveat diligenter, ut, cum per alium facit, ira faciat caute, ut it recipiat, eut debet, & non ille fibi retineat . D. Antonin. p. 2. tit. 2.

cap. 4. 6. 1. (g) Plerumque qui aufert, amittit forte male vivendo; nec aliul habet, unde restituat. Huic certe non poffumut dicere : Redde quod abstuliffi ; nifi cum eune habere credimus , & negare . D. Aug.cpif.

54. ad Macedon.

(h) Quando aliquis non potest statim restituere , ipfa impotentia absolvit eum ab instanti restitutio-

ne facienda . D. Thom. 2. 2. qu. 62. art. 8.

(i) Deus impossibilia non juber . Conc. Aarusc. 11. cap. 25.; & Trid. ser. 6. de Justis. cap. 11.

(k) Nemo potett ad imposibile obligari . Reg. 6. de Reg. jur. in 6.

(1) Uti re aliena in cafu necessitatis extreme, non hibet rationem farti . D Thom. 2. 2. qu. 66. art. 7. Est qui non habent, unde restituant, nota paupertatis evidenter excufat : Alexand. Ill. in c. Cum tu , de Ufur.

(m) Nullus , fe non facit id , quod facere non potest , peccat per omissionem . D. Thom. s. s. qu. 79. art. 3.

(n) Cum proposito, ut, se ad pinguiorem fortunam devenerit, debita persolvat. Greg. IX. inc. Odoardus, de Solut.

perché non fempre ciò, che fi dice,(a)è la Verità se fove ate avviene, che i Penitenti nell' ing tastare li Confessori, (6) ingannino maggiormente festessi. Un punto è questo più di mulicia, che d'ignoranza; perche altro è non potere, altro è non volere : (c) il non potere é una buona ícufa della necessicá, che non ha Legge; e deve ammettersi ; (d) il non volere é una pravità della volontà, che trafgredifce la Legge ; e con effa è , che fi commette il peccato: (e) e temo affai , che più , e più volte il dire , Non pole , fia l'itteffo , che dir, Non voglio, Onde fopra di ció vi defidero attenti

10. Chi dice , Non poffo refficuire , convicne primieramente, che offervi, che se non puo rendere precifamente quella roba che deve , potrá forte compentare con altro, da cui ne rimbi P equivalente al Padrone (f) . Se nou puó reftituire tutto quello, che deve, in un tratto, forfe potrà con qualche lavoro, ed indutria foddisfar poco a poco : (g) ovvero fe non puó foddisfare in tutto, potra almeno in parte, fecondo la possibilità del suo stato (h), e fe nou può con denaro, potra forfe con roba, o con altro. Avere la casa ben mobigliata ; e potere ingegnarfi ; e dire , Non poffe re-

ffituire, per questo solo di non averfi denari in borfa, queit é un bugiardo pretefto, che a nulla serve (i). Di più , chi dice , Non post, ha in se stesso da esaminare, se sa quello, che può, a metterfi in un tale flato di potere adempire li suoi doveri (k); poiche a questo egli è in fua Cofcienza obbligato (1). E quando vedono i Confestori, che chi ha da restituire, è Uomo dabbene, timorato d' Iddio, e fa efficacemente quello, che può; convengo anch' io nel fentimento, che poffsuo avere più tosto facilità, che ritrosia ad affolvere (m). Ma infegnando la pratica, effervi alcuni, che spendono, e spandono in giuochi, e pompe, e eapole, ed ubbriachezze; e con la roba d'altri te ne fianno a vivere allegramente; e prefumono quafi che di pagare i lor debiti con questa parola , Non posto : a questi è da annunziarli la fentenza di dannazione per lor già fatta, mentre fono convinti di non volcre ubbidire a cotesto punto essenziale della Legge d' Iddio, non volendo applicare i mezzi alla restituzione opportuni »

20. Si può dare ad intendere agli Uomini quel, che fi vuole : ma Dio vede gli abiffi del Cuore (n): e non ammette già fempre per buona la scusa di non potere (o) . Avete in

(a) Quam cauté Confessarii agant in Prenitentium absolutione, cum presertim de restitutione agitur . S. Carol. in Com Mediol. IV. tit. Que pert. ad Sacram. Poenit.

(b) Sape accidit, ut itti no: fallant , affirmando , fe , undo reflituant , non habere . Nobis tamen nanquam placet, ut res non reddatur aliena . S. Ang. ep. 54. ad Maced.

(c) Aliud est, non poffe, aliud nolle . Elic excufatio necessitatis eff; hie reacus voluntatis . Idem in Pfal. 32. couc. 3.

(d) Ab one i lege extrema necessitat est exempta. Nicol. III. in c. exiit , f. nec quicquam , de Verb. fignif, in 6. Inculpabile judicandum eff, quad necessitat intulit. Joan. VIII. in c. ad limina 30. qualt. 1.

(c) Voluntat et, que pecent. S. Chry (, rel. in c. Sicut enim , 32. qu.5. Voluntarium eff, quod .

eff in porestate nostra : ut eff , non velle . S. Thom. 1. 2. qu. 6. art. 7. (1) Quando id , quod est ablatum , non est restituibile , per aliquid equale debet fieri recompensatio ,

qualis posibilis est . Idem 2, 2, quælt. 62, art.2. (2) Laborando forte poterit paulatim fatisfacere . D. Antonin. p. 2. tit. 2. cap. 8.

(h) Ubi non potest recompenfari equivalens , fufficit , quad recompenfetur , quad pofibile est . Divus Thom. 2.2. quæit.62. art. 2. (i) Lingua mendacii . Prov. 12. 19. Lingua fullaz , Prov. 26. 28. Lingua injusta . Eccli. 31.

7. Lingua dolofa . Pfal. 51. 4. (k) Aliquis tenetu" ad refittutionem, supposta facultate, quam & non habet, nec habere potest, non endicite, dum code faciat, quod potest. D. Thom. 2, 2, quell. 79. art. 3.

(1) Qui non potett , agat , ut poffit . D. Aug. lib. de Grat & Lib. Arbitr. cap. 16. (m) Cum videntur efficaciter facere, quod p funt , ad reflituendum , & in aliis fe bene habere , &

cum trapre Dei , uti pre peffint abfaivi . D. Antonin. p. 2. tit.z. cap.8. (a) Secutans corda, & renet Deut . Ptal. 7. 10. Pravum eff cor hominum , & inferutabile ; quis co-

großet illud? Ego Dominia ferutant cor, & probam renet . Jerem. 17. 9.

(0) Si dixerit: ires non fuppetunt : Qui inspector est cordis, ipse intelligit; & servaterem Anime tue mhil fallit , reddetque homini juxta opera fua . Prov. 24. 12.

Cafa delle cofe non più che tanto a voi neceffarie? Vendete, e restituite (4) : moderate le soverchie spose nel vitto, e nel vettito, e nelle vanità, di che vanno abbigliate la Moglie, e le vostre Figlie (b) : e vedrete, che non vi farà la restituzione impossibile. Se con la roba d'altri non vi è tampoco lecito far limoline; come potravvi effer lecito, con la mba d' altri foddisfare alla gola, ed all'ambizione ? come con la roba d'altri divertirvi ne' giuochi, e paffatempi del Mondo? Bifogna penfare, Fedeli miei, che nel reftituire voi non vi private di niente del vostro (c), e solamente date a chi s' appartiene quello, che è tuo. Avete caro, che dagli altri fi renda a voi ció, che puó effervi tolto? Imparate da voi a fare anche voi l' ifteffo cogli altri (d).

21. Potrefte dirmi, che fe la restituzione non vi è impossibile, vi è peró almeno molto difficile per l' incomodo, che ve ne feguirebbe alla Casa. Ma vi rispondo: se é difficile, non resta, ch' essa non sia con tutto ciò necesfaria . Siccome non è lecito in una qualunque grave necessità il togliere la roba d'altri ; che vi fará nota la Propofizione dannata dal fommo Poutefice Innocenzo XI. (e) così non fi può dire parimente lecito il ritenerla. Se bastaffe un qualsivoglia incomodo a lecitamente

differire la restituzione, non vi sarebbe quasi mai verun tempo, in cui fi daffe l' obbligazione di farla; imperocchè il farla è sempre di moleftia, e difturbo alli difegni della fuperbia, e dell'intereffe (f) . Quando voi toglieite a quel tale il fuo, e gli recalte danno, aspettalte forse, ch'egli ne avesse il comodo? Non giá: Con che ragione dunque avrà egli d'aspettare adesso il comodo vottro a restituire(g) ?

22. So, che vi fono alcuni cafi, in cui la restituzione onestamente può differirsi; e siçcome è da biafimarfi la crudeltà mumana di que' Creditori , che procedono a tutto rigore contra i fuoi poveri debitori, imprigionandoli talvolta (h), e spogliando la dilor Cafa con pregiudizio facredibile della mefehi na famiglia, (i) ovvero obbligandoli alla vendita della Cafa, o dell' Orticello, onde vivono (k); così è da compatirsi il misero stato di alcuni, che ridotti in poverta, se si volesse sforzarli a restituire, si esporrebbero ad un evidente pericolo di cercarli il vitto con il peccato (1). La regola a sapersi, quando la restituzione si posta differire con titolo giusto , fi deve prendere dall' equità, e dalla carità, a bilanciarfi le circoffanze con tal riguardo. Si ponga da una parte l'incomodo di chi ha

(a) Si vellem reflituere, oporteret me vendere . Debes vendere ; & diminuere statum , quia regula off juridica : non dimittirur peccatum , nifi reffirmatur ablatum , D. Vinc, Fere, in Festo Trinit. ferm. 4.

(b) Qui differunt refficutionem ex causa urgente, non debent laute vivere, nec compose vestiri, nec filias cum magnis dotibus nuptui tradere, & debent fuperfiua refecare. D. Antonin. p.2. tit.2. c.8.

(c) Non videntur rem amittere , quibus propria non fuit . L,83. ff. de Reg. jur.

(d) Intellige , que funt Proximi tui ex teipfo . Eccli 31. 18. (c) Perm from est furari, non folum in extrema necessitate, fed etiam in gravi . Propos. 36. damn. ab Innoc. XI.

(1) Avaro nihil eff sceleffius . Quid superbit terra , & cinis ! Eccli. to. 9.

(g) Non habebis in facculo diverfa pondera, majus, & minus. Pondus habebit justum; averfatur enim Dominus omnem injufficiam . Deut. 25. 12. Abominatio est apud Dominum pondus , & pondus . Prov. 20 12.

(h) Pro eis , qui non habent , unde folvant ablatam pecuniam , & per molestias corporales reddere compelluntur, intercedimus, non ad hoc, ut minime restituantur aliena, sed ne frustra homo in hi-

minem faviar . S. August. epist. 54.

(i) Potest quis differre, cum habet instrumenta artis fue, unde ex labore foo sustentet fe, & suos: ea vero vendende, vel tradendo, ut reffituat, non potest laborare: laborando autem potest lucrari ult ra suffentationem, unde paulatim reffituat . S. Antonin. p. 2. tit. 2. cap. 8.

(k) Forte ad manum non habet, unde tibi reddere posst. Expessa non habentem. Dices: Habet postfeffionem : vendat . Habet domum : vendat . Sed ideo pecuniam petiit , ne venderet ; & tu , ne vende-

ret , fu bveniffi . Expecta : Hoc vult , hoc jubet Deus . S. August. hom. 49. ex 50.

(1) Licita eff dilatio, quando ex restitutione subita alienorum ad tantam vents miseriam, quod non potest providere shi, & siliis de vistu, & sic exponitur periculo ipse cum samilia vel surandi, vel proffituendi filias , vel desperationis , ubi resinende alienum , disponitur ad restituendum paulatim , S. Antonin, loc, cit.

da avere il fuo; dall' altra l'incomodo di chi ha da restituire : E se il Creditore, che ha da avere, nell' offere privo del suo, patisce danno ; il Debitore deve tofto reflituire (a) , altrimente ferà tenuto rifarcire anche il danno. (6) . Se il Creditore è ricco, ed il Debitore è povero; dall' uno, e dall' altro fi deve aver l'occhio a Dio (e). Il povero deve avere uniltà a chieder tempo (d), per fo distare più prelto, che puó (e): ed il Ricco deve avere Caritá per concederlo (f); fenza recare afflizione a chi fi trova già afflitto nella fua povertá, e necessità (g). Se il Povero ha un debito di restituzione per qualche suo furto segreto. egli fenz'altro può differire più, o meno, fecondo i prefenti, o imminenti pericoli del fuo milero tiato, (h) e del fuo urgente bifogno(i); e può farfi lecita la dilazione, interpretando l'intenzione del Ricco (1), che in tal caso conforme alle Leggi della Caritá gliela dovrebbe permettere (4) .

22. Gosi parlo in favore de' Poveri, che gemono augustiati, ed oppressi da calamica, e da miserie; perché cosi devo parlare a norma di una Crittiana Oneffà; e così devono regolarli anche li Confessori; non dispensando si facilmente ogni forte di Poveri; e né anche usando co' necessitosi un soverchio rigore (m). Ma quante volte fospira, e piange nella fua povertá, chi ha da avere; c chi ha da pagare, e restituire, se ne sta allegramente, e non sa trovar tempo ad adempire li fuoi doveri(n) ? Su i libri de' Mercanti quante partite de Ricchi vi stanno aperte per tanta roba avuta, giá meli, o giá anni sono, e non per anche pagata? e per quanto il pagamento lor fi richieda, non vi è mezzo a poterlo avere (e)? non riportandofi altro, che parole brusche, e torve occhiate (p)? Il pagare, e restituire a certani de Ricchi è difficile : perche effendoff questi nfati a pigliarfi tutti i fini comodi, stimano grave incomodo Pavere a

(a) Si ille, quius est res, non potest illa carere fine incommodo fire, tunc opertet, quod debitor

restituat , etiam com magno fue incommede . S. Antonin. p. 2. tit. 2. cap. 8. (b) Qui debitum non restituit fuo tempere, non tenetur restituere tantum, quantum ille lucrari potuifiet; fed facundum astimationen lucri, quod accidere confuevit, penfito labore cum infortunits. S. Thom. in 4. dift. 15. Quaft. 1. art. 5.

(c) Pauper, & creditor ob laverunt fibi : wrinfine illuminator est Dominus . Prov. 29. 13.

(d) Debet tamen peters dilationem ab es , cui debet . S. Thom. 2, 2. queft. 62, art. 8.

(c) Patientiam habe in ne ; & omnia reddam tibi . Matth. 18. 26. (f) Si aliquis tibi tenetus pro certa quantitate , & non poteif folvere ; & per re desinctur captus ; mellus efiet, ut ferviret tibi in aligno, vel ut lucraretur alignid; quas non eff justicia, ut videtur,

fed est crudelitas . S. Vinc. Ferr. Dom. 19. post Trinit. ferm. 1. (2) Affilis non debet of filtio addi . S. Greg. lib. 9. epifts, relat, in c. cum percuffo, 7. quæft.z.

Cor inopis ne affixeris . Eccli. 4. 3.

(h) Delatio est licita, quando retinens rem alienam non potest dare fine danno fuo notabili; 🤡 e contra ille , cujus eff , poter fine damne feo , & incommodo carere ad tempus . S. Antonin. p. 2. tit. 2. cap. 8.

(i) Si adeo fit evidens , vel urgens necessitas , ut manifestum fit instanti necessitati de rebus occurrentibus efte fubveniendum ; puta , cum imminet perfone periculum , & alias fubveniri non potest .

5. Thom, 2. 2. Qualt. 66. art. 7.

(k) Qui patitur magram necessitatem, potett, & debet credere Dominum permissurum . S. Raymun. in Summ.lib. 1. cap. de Furt. 6. 10.

(1) Non tenetur aliquis statim restituere , quando statim inde se queretur da unum probabile restituenits, quod preponderaret danno ejus, qui debet habere ex carentia illiut rei ; quia creditor tunc debet velle , ut tale damnum delitoris evitetur . S. Antonin. p. 2. tit. 2. cap. 8. (m) Illud fatim non eit ita amare accipiendum . Sed hee non funt predicanda, ne paretur via de-

trallioni alienorum , ad quod minis persone funt inclinate , & cum magna cautela in Configime , & conslio traffanda funt . S. Antonin. p. 2. tit. 2. cap. 8.

(a) V a qui opulenti estis , ingredientes pompatice ; qui comeditis agrum , & vitulos , bibentes vinum in phialis , & nihil pariebantur super contrition: Joseph . Amos 6. 1.

(0) Obturant aurem fuam ad clamorem paugeris; & ipfe clamabit, & non exaudictur. Prov. 31. 12.

(p) Oculo: two ne transvertat a paupere . . . & cedde debitum tumm ; & responde illi pacifies in manfuetudine . Eccli. 4. 1. 8.

privara di un qualche comodo; grave incomodo il non eseguire i lor conceputi disegni di nuove invettiture a dilatare i termini delle lor Possessioni; grave incomodo il risparmiare alcune spele non necessarie, per arrivare a pagare i debiti; ed eftendendo il decoro onorevole della Cafa oltre i limiti della modestia criftiana, fi fanno lecito fervirfi della roba altrui a contentare gli appetiti dell' ambizione. Ma v'è qui tanto, che basti, per dispensarsi da una obbligazione si incaricata dalla Legge fanta d' Iddio ?

24. Voi v'ingannate, fe v'immaginate di non peccare nell'operare conforme alla vottra lassa, e falsa Coscienza (a) : v' ingannate di troppo, se vi pensate, che nel Tribunale Divino fiano per effervisi fatte buone quelle vostre opinioni si contrarie alla Carità, e alla Giustizia (6): e che non sia per imputarvisi a peccato mortale ciò, che voi opinate non elfer tale (c). Essendo ugualmente ladro di roba; e che ritiene la roba d'altri; e facendovi voi lecito il ritenerla, per mantenervi nella Civilcà dello stato; vi sará dunque lecito ancora andare per questo a rubarla ? Se piangeva Sant' Agoltino , ricordandoli di effere Itato nella fua fanciultezza un landroncello a rubare dei pomi ; (d) ; perchè rifletteva di avere prevaricato un Precento naturale, e Divi-

no (e); che lagrime non dovrebbe versare, chi fi trova reo di una fomma i ncomparabilmente maggiore, tolta, e ritenuta con ogni più maliziola ingiultizia: conoscendos escluso eternamente dalla beata Gloria del Cielo (f)? Chi ha roba d' altri , bifogna che pianga il peccato dell'iniquità commessa contra il suo prosfimo; e non balta, che pianga; ma deve anche restituire, se può: Né basta, che dica, Non post; ma bisogna, che esamini, se quefto Non pasto fia vero in fincerità di Coscienza davanti agli occhi d'Iddio, (g) .

25. Li più facili in questa materia a ingannarti fono quelli, in particolare Artigiani, che effendo foliti rubare a molti, poco per volta , o nel pefare , o nel mifurare , o con altre frodi , stimano di non esser obbligati alla restituzione di questo lor poco a poco. Laonde è da saperti primieramente, che, fia che fi rubi molio, o fi rubi poco, é sempre Furto(4), sempre peccato, mortale, o ventale, secondo la maggiore, o minor quantitá (i).

Di più, benche il rubar poco sia nella sua parvità folamente peccato veniale , puó però effere peccato mortale, ove s'abbia l'animo determinato di feguitare a rubare il poco, di mano in mano che fe n' ha l' occasione (4); e benchè ancora li furti piccoli non fiano che peccati veniali; quanto peró a' arriva col po-

(2) Si qui: bonum putaverit eff: , quod malum eff ; & fecerit hoc , putando ; utique peccat . D. Aug. epitt. 153. ad Publicol. Illud, quod agitur contra legem, femper est malum, nec excufutur per hic , gued eff fecundum confeentiam . D. Thom. Quod. lib. 8, art. 12.

(b) Nihil per noffram facilitatem Tribunalis excelii judicio derogatur , cui illa funt rata , que pia .

que juxta . Felix Papa III- epitt. 7.

Tom. VII.

(c) Stulium est cogitare, quod Deus non debeat judicare, hoc effe peccatum mortale, so quod notifra opinio non vult , illud effe mortale . D. Bonav. Opufc. de Proceff. Relig. cap. 21.

(d) Arbor erat in vicinia vinea nottra pomis onuffa . Ad hanc excutiendam nequisimi adolescentuli perreximus; & poma inde abstulimus. Ecce cor meum, Deus meus, quod miseratus es in imo abysi. D. Aug. lib. 2. Confest. cap. 4.

(c) Furtum certe punit lex tua, Domine, & lex scripta in cordibus homimum : & ego furtum f :cere volui , & feci , nulla compulfus egestate . Ibid.

(1) Qui aliena quomodolibet in juste pratulit , ipse sibi celestis Regni aditum claudit . D. Aug. lib. de Confl. Vit. cap. 13. (g) Eja fratres, redite ad vos, inspicite vos, interrogate vos, vera respondete vobis, & justum

judicium judicate . D. Aug. fem. 21. de Verb. Apolt.

(h) Purtum non folum in majoribu: , fed etiam in ninoribut judicatur . Quantumcumque quis ab-Mulerit , furti crinen incurrit . D. Hieron. in Expos. epitt. ad Tit.cap. 2.

(i) Piccatum est, cum vel non est Charitas, que effe debet; vel minus est, quam debet . D. Aug. lib. de Perf. Just. cap. 6. Si guis fureixe res minimas accipiat, potest excufari a peccato moriali . D. Thom. a. z. quelt. 66. art. 6. Sunt peccara venialia , vel morialia , fecundum quod funt plus, vel minus contra justitiam, aut charitatem . Idem ibidem, art. 5., & queit. 7. de Malo, art. 1.

(k) Si habet animum inferendi nocumentum Proximo, etiam in talibus minimis potett effe peccatum mertale . D. Thom. 2. 2, quaft. 66, art, 6.

co a poco ad averfi rubato molto, certo è, che per fare comodi i figli, fi toglie ingiuffamennel ritenersi cotesto molio, si sa il peccato mortale si faccia per la moltitudine de' peccati veniali; poiche affolutamente ció non puó dirî (a): ma fi fa per la fomma grave di roba altrui, che tifulta dai molti furti miauti, & che firitiene contra il Precetto d' Iddio . In questo fenso su, che Sant' Agostino ebbe a dire, effere per la quantità delle minute goccie di acqua, che fi fa un groffo fiume, e de' minuti grani di fabbia, che si fonda la Nave (b): cd è ancora per un tutto notabile di più cofe minute ingiustamente usurpate, e ritenute, che mortalmente fi pecca (c), e fi danna, se non si viene ad ispropriarsene col rendere tutte queste minuzie, se non si sa a chi, alli poveri. Così provveda a se stesso, chi ha roba d' altri, e chi non ne ha, fia cauto a non imbrogliarfi la Coscienza, né col molto d' altrui nè col poco (d); per non aver d'an. dare a penare, ne nel fuoco dell' Inferno a cagione del molto, né in quello del Purgato-\_ rio a cagione del poco (e).

SECONDA PARTE.

RA le scuse, che si famo valere a differir la restituzione , v' è anche questa, che é l'aver de' figliuoli. Siccome

te l'altrui; così per non privarli di qualche .comodo, fi lascia di reffituire, e s' inganna, e fi tradifce l' Anima propria. Quale acciecamento nel formare quelto argomento : Ho de" figliuoli : Dunque posto rubare con Usure , con ingiuftizie, con frodi? Ho dei figliuoli : Danque posso dispensarmi dal restituire la roba d'altri ! Possibile, che un Padre Criftiano voglia contentarfi di perdere i Beni eterni del Paradifo , e di foggiacore a' muli etterni dell' Inferno, acciocche abbiano li fuoi figliuoli di che star bene per quattro giorni di quefta milera vita nel Mondo (f)? Che amore? o diró più totto, che francfia è cotetta, a volere un Padre privarti di una beatiffima Eternitá , e addoffarti una Eternità penoliffima . per lasciare della roba a' figliuoli, i quali non le ne ferviranno forfe, che a far peccati, ed arriveranno essi ancora per occasione della me-

27. E' il dovere, che diati un convenevole fovvenimento a' figliuoli, ma non con la roba d'altri (g) : ed è sempre meglio , lasciar lor poco, ma fia quelto poco giultamente acquistato; che non è lasciare lor molto, e sia il molto coll' iniquità accumulato (h). Deve il Padre fare più itima dell' eterna Salute fua , e

defima roba a dannarfi?

(a) Quod ex multis peccaris venialibus integraliter constituatur unum peccatum mortale, falfum est; non enim omnia peccara vinialia de Mundo poffunt habere tantum de reatu , quantim unum mor:ale . Idem. 1 . 2. Quaft. 88. art. 4.

(b) St non fingula futs molibus obraunt , ommia tamen acervo nos obraunt . Minute fint gutte , ux fumina implent ; minuta eff avena ; fed fe multa navi imponatur , eam premit , & opprimit .

D. Aug. conc. 3. in Pial. 118. & track. 13. in Joan.

(c) Non tenetur quis sub poena peccasi inortalis restituere , quod ablatum est per pauca furta &c.

Prop. 38. dam. ab Innoc. XI.

(d) Abstinere vos , fratres ; abilinete vos filii a confuetudine , & cupiditate rapiendi . D. Aug. ferm- 21. de Veth. Apost. Regi Sodomorum resimalis Abram : Levo manun meam ad Dominum Deum excelfum , poffesorem Coeli , & terre , quod a filo fubteg minis ufque ad corrigiam calige non accipiam ex omnibus . que tua funt . Gen. 14, 23.

(e) Ubi praceptum, ibi noceffitas; & ubi neceffitas, ibi difficultas; & ubi difficulms, ibi negligentia; & ubi negligentia, ibi peccatum; ubi vero peccatum, ibi consequenter & poena . Abb.

Joann. apud Caffian. collat. 21. cap. 5.

(t) Habeo, iniquis, filios, quibus prospiciam. Ut quid eos obruis lacrymis miserorum? Cur rapis propter cas , qui pott te forte maneant , nefen ; & tibi perpetuam penam nutris ; & filis dolorem dimittis ? D. Aug. hom. 49. ex 50. Cum filterum pater feri cupivitti , num & hoc addidifti ; Da mihi , Domine , filios , ut mandata tua negligam? ut in Regnum coelorum non intrem? Vide ne duplicem poenam pendas , & corum , que ipfe injuste fecisti ; & corum , ad que perpetranda alteri viaticum fuppeditatti . D. Bafil. Conc. ad Divites .

(g) Debet aliquis subvenire propinquis de co, qued est sibi proprium, non de aliene. D. Thoms-

2. 2. Quæit. 62. art. f.

(h) fuitus beatos post fe filios derelinquet. Prov. 10. 7. Peccatorum peries hareditas . Eccli. 41.9. Laberavi habiturus haradem, quem ignore, utrum fapiens, aut itultus futurus fit . Eccle. 2. 18.

de' suoi figli, che di tutti i tesori del Mondo (4) : ed in ogni occasione di potere col peccato avvantaggiare li fuoi guadagni, egli deve dire : vada il guadagno, ma non mai l'anima, non mai la Grazia d' Iddio (b). Manco male effere povero nella vita presente con la ficura speranza di possedere poi ricchezze immense nell' altra, che non è effere ricco in. quelto secolo, che passa più veloce di un lampo, e dovere poi effere poverissimo, infelicissimo in quel secolo eterno, che sempre dura (c) . Benedetto quel Padre , che lascia in eredità a' fuoi filitoli il Santo Timor d'Iddio (d). Benedetto quel Padre, che puó dire a' suoi figliuoli con veritá di coscienza: Sono poche le mie fostanze, ma nette, non mescolate di niente con roba d' altri (e) : e non vi lascio nè da pagar debiti, nè da restituir cofa alcuna (f).

23. Per godere adunque le contentezze di una quieta, e ferena cofienza ed in vita, ed in morte, ecco P ammonizione, Uditori miei, che vi lafeio. Efamini ciafcheduno tutto ció, che egli ha in Cafa fua: e fe qualche cofa vi trova, che sia di mal'acquisto, la

restituisca a chi deve (g). De beni mobili, è stabili quel solo si può dir che sia vostro, e non d'altri , che è posseduto da voi con giustizia : equello non é veramente voltro, ma è d'altri, che ingiustamente da voi si possiede (h): e tutto quello perciò, di che non potete dire con veritá, e con giustizia, Questo è certamente mio, deve confiderarfi, come non vo. ítro: e non puó da voi ritenersi (i). Una regola è questa, che s'ha da seguire, ad evitare ogn' inganno : Che é da restituirs tutto quello, che voi non sapete di certo, effer voltro, e che temete per qualche fufficiente ragione, possa forse effer d'altri (4); possedendolo voi fra tanto bensì, ma con rimorfo però di coscienza (/). Voi non potete ritenere una roba col dubbio, se sia vostra, o sia d'altri; perché non può tenersil' Anima nel rischio del peccato mortale, e nel rischio conseguentemente di perdersi (m). Ne'Casi dubbj perciò è da usarsi ogni diligenza per sincerarsi ma fe il Dubbio ragionevole anche dipoi nulladimeno fuffite, è quella roba da restituirsi, per afficurar la Coscienza (n) . Non basta il titolo del Possesso a far che la Roba giustamente M m 2

(a) Salus anime in fanticate justitie melior est omni euro, & argento. Eccli. 30. 15. Quam dabit homo consustationem pro Anima siae? Matth. 16. 26. Nonne tibi Anima magit, quam omnes still, addit est? Nonne info magit, quam omnia aliatibi conjuncta? Prebeas itaque illi Primatus prevogativam. D. Batil. Conc. ad Divites.

(b) Posto in augustis , aut damne pecunia , aut damno Justitia , dicitur tibi : Perde potius pe-

cuniam , ne perdas Justiciam . D. Aug. Enarr. in Pial. 43.

(c) Melius est este paupriem, quam aliquem ladere furto, vel fraude; & excludi a regio Dei .

D: Aug. Lib. de Const. Vit. cap. 18.

(d) Voli timere, filimi : paupriem quidem vitam gerimus, sed multa bona habebimus, se ti-

muerimus Deum, & recesserimus ab omni peccato, & fecerimus bene. Tob. 4. 23.

(c) Benedictus est, qui cum veritate potest dicere: Licet modicum habeam, tamen totum est

meum , & nulli teneor . D. Vic. Ferr. Dom. 14. post Trinit. ferm. 1.

(f) Benedictus, qui in vita sua satisfecte, & dicit silio: Non oportet te aliquem satisfacere: Nemini debeo: Quod habeo, meum est. Idem Domin. 16. post Trinit ser. 2.

(g) Quiliber respiciat domum suam , fe est ibi aliquid de bonis injustis , de usura , furto , rapina ,

& restituat . D. Vinc. Ferr. in Felto Trinit, ferm. 4.

(h) Hoc certe altenum non est, quod jure possideur, hoc autem jure quod juste; & hoc juste, quod bene. Omne igitur, quod male possidetur, altenum est. D. Aug. Epitt. 54, ad Maccdon.
(1) Debet restitus, quod quis habet ultra id, quod suum est. D. Thom. 2, 2, Qu. 62, art. 6.

(1) Debeti restitui, quod quis habet ultra id, quod faum est. D. Thom. 2, 2, Qu. 62. art. 6, (k) Debetis restituere plene illud, quod retinetis, & timetis, quod non se vestrum. D. Vinc. Ferr. Dom. 16, post Trin. serm. 2.

(1) Qui haber coscientiam remordentem de re aliena , restituat rem . D. Raymund. Lib. I. tit.

de Præfcript. f. 33.

(m) Qu' aliquid agit, in quo dubitat est mortale peccatum, peccat moduliter, discrimini so committen. D. Thom. in 4. dit 2. Quest, 13, art. 3. urpote magis amans bonum temporale, quam propriam saluten. Idem Quod tib 8. art. 12.

(n) Homo rem restituere obligatur, cum dubitat este alienam, quia nullut debet se exponere periesulo peccati mortalis; retinendo autem in tali dubio, exponit se periculo. S. Antonin. p. 2, tit. 1. cap. 12.

#### Sermone XVI. sopra la Restituzione della Roba: 276

morfi (a) : altrimente non fi puo ritenerla ; e fi deve rettituirla . A Chi? Se dopo le usate diligenze non può sapersi di certo, Chi sia il vero Padrone, si domandi Consiglio; evi sono i Poreri ; e Dio è giufto nella retribuzione del Merito (6) . Ma orsu, non più dottrige : applicate, Fedeli miei, quelle, che avete udi-

sia Vostra; ma dev' effere possednta la roba to, a Voi stessi, ed aggiustate le Vostre Co-con buona Fede; cioè senza Dubbj, o Ri- scienze, qualor vi sia il bisogno. Proverassi, è vero, qualche difficoltà nel privarii di quella roba, alla quele fi ha giá prefo affeito; ma per quanto sia difficile, bisogna far quello, che torna conto : ed è fempre meglio , vada fuori di Cafa la roba d'altri , che non è , che vada l'Agima Vottra all' Inferno.

# SERMONE XVII.

## Sopra le Opere Meritorie.

Thefaurizate vobis thefauros in Celo. Matth. 6. 20.

che roco o niente : negoziare affai , e non fare verun guadagno; è pure una grande miferia : e quetta è la mileria dell' Uomo (c) . Chi non lo crede , s' informi dal piú dovizioso, ed anche insieme più miseraile di tutti i Principi : vogio dire, dal Re Salomone, il quale dopo avere attefo afarfi il più Magnifico, ed il più Savio di quanti erano, o fossero per essere al Mondo, si dichiara alla fine di non avere impiegato che in una mera Vanità le sue industriole fatiche . Ho allestito dic' Egli, a' mici fensi ogni principesco piacere, tra Palazzi, e Vigne, e Peichiere, e Giardini (d), e Muliche, e fontnofi Convi- (h) ed avvenira loco appunto, come a que

Eminare molto, e non racco fiere ti (e) . Niuno ha avuto più ricchezze di me . e niuno tampoco ha faputo rarne più di me un dilettevole ufo (f). Ma dando poi a sutti quetti miei divertimenti una feria occhiata, ho trovato di avere confunato difutilmente il mio tempo in una Vanità, che a nulla mi ova, e c'e anzi più totto mi annoja (g). con i lamenti, che faranno ancora nel Punto della lor Morte molti, e molti Criftiani . Vedendo effi di aver paffata la vita negl' imbarazzi del Mondo , ed in dimenticanza d'Iddio, allor fará, fulla porta dell' Eternità, che si sentiranno obbligati dalla propria Cofcienza a confessare infruttuosi li suoi trava li :

(a) Melior est conditio possidentit . Reg. 65. de Reg. jut. in 6. Sed Posisfir male sidei ullo tempere un preseribit. Reg. 2. ibid. Oportet, ut qui preseribit, in nulla temporit parte rei habeat Con-scientiam aliene. Innoc. III. in c. quoniam de Prescript. (b) Quando incertus eft Dominus rerum ablatarum, pauperes funt heredes; & ideo non deobli-

gatur a debito reflitutionis, nife det pauperibus pro anima illiut, cui restitutto debebater; adhibito

tumen primo diligentia debita . S. Thom. in 4. ditt. 15. quælt. 1. art. 5. Qu. 4. (c) Seminaffis multum, & intulistit parum . . . , & qui mercedet congregat , nufit eat in fuc-

eulum pertufum . Agga. 1.6. (d) Magnificavi opera mea : edificavi mihi donor , & plantavi vineas , feci hortos , & extruxi

wihi piscinas . Eccle. 2. 4. (e) Feci mihi cantores , & cantatrices , & delicias filimum hominum , Styphos, & urceoe

(f) Coacervavi milii argentum, & aurum, & fupergraffut fum opibus omnet. Sapientia quoque per severavit mecumos non prohibut cor meum , quin omni voluptate frueretur . Eccle. 2. 8. 9. 10. vertiffem ad universa opera, in quibus frustra sudaveram, vidi in omnibus (g) Cumque

Tionem animi . Eccle a. 11. (h) Videntes turbabuntur gementes , & dicentes . . . Ergo erravimus ; & Justitia lumen nom luxit nobis . Quid nobis profuit Superbia nostra ? aut divitiarum jultantia quid contulit nobit ? Transferunt omnia tamquam umbra . Sap. 5. 2.

sciagurati accennati dal Profeta Reale (a), che infognandofi di avere trovato un teforo . fono licii, e contenti, foltanto mentre che dormono, e tutto il piacere del fogno fi cambia ad effi in cordoglio, allorchè si veggono nello (vegliarfi per anche poveri. Cosi è degl' infelici Mondani (b): Intanto che vivono, sembra loro di possedere un Capitale prezioso di Roba, di Merito, di Riputazione, e di Onore, ma un tesoro è questo accumulato nel forno: poiche finendo effi di dormire nel finir di vivere, appena fi fvegliano, al fopraggiunger la Morte, che, diffipati i lor pomposi fantasmi, veggonsi con le mani vuote in un poverissimo (tato (e) : conoscendo effiallora, che tutto è Vanità ció, che non ferve alla Beatiffima Eternità .

a. Non vorrei, che accadelle anche a Voi, omici Crittiani Uditori, una fomigliant difergazia; cioè che paffando ora dormicilori nelle Vanità i meti, e gli anni di Voltra Vita, avelle da lofipirate nel fatale momento di Voftra motte, rittovandori allora in una elfrema Poverta irimediablic (d): imperocchè Ori che ècalaminofa, e pertiziofa più di quel, che firerde, quella Poverta di effere fenza.

meriti avanti a Dio (e) ! Ed affinche ció non mai v' intravvenga, alzo la voce a farvi intendere con la Parola d' Iddio, che è oramai tempo di risvegliarvi (f). Chi vuol davvero falvarfi, deve ora applicarfi a far del be ie (g): ed a farne più che può, fenza perder tempo (h); poiche il sempo di meritare la Gloria eterna è quello folo della Vita prefente (i); e troppo s'inganna, chi adello trafcura di fir del Bene con la lufinga del Farò poi (k) : dovendo venire un tempo, quan lo meno vi fi penfa, che non fi potrá firac più (1). Un Precetto è quelto Evangelico (n), ed anche Apoltolico (n), di attendere or con premura ad arrichirvi di meriti per potere poi effere în Paradifo eternamente Beati. E perché non basta fare del Bene , ma bisogera i perlo fare . acciocché fia meritorio della Vita eterna, ho difegiato darvi oggi fopra di cio una importante Lezione, e vi prego della Vottra attenzione . Per operare la Vostra eterna Salute, ed effere confolati nel Punto di Vollra Morte con un gran tesoro di Meriti, non è necessario, che Voifacciate adeffo cofe grandi, ed Erniche, ma bensi che quelle, che fate, cialcheduao nel Voltro Stato, proccuriate di

(4) Turbati sunt omnet inspientes corde. Dormierunt sumnum stum, & nihil invenerunt omnes viri divitiarum in mambut suit. Plal. 75. 6.

(b) Anaverunt perfentia, & dornieront în îpfit pe fei tibu; & Re illit fella funt hac delleiga, quantelo qui vedte per fomitum fei venefit chiqares; send a dives, quantum în me veigilar se pasperem. A fomnie vidit fi jacere în lecto aureo; evigilani fe invenit mendieum. S. Aug. Eanri: in Plal. 79.

(c) Dormierunt in cupiditatibut suis : delectat illot somnus ifte , sed transit , dum transit vita

ista; & nihil invenerunt in manibut fuit . S. Aug. ibidem .

(d) Dieis, quod diver sun; Englis, quia in es miger, Emistrabilit, E pauper, E modu. A pau, et al. 17, sient sommiat esperiens, E comedie, cum autem fuerit expergessatius, vacua est anima esti. In. 29, 8.

(c) Perniciofa pauper tas penuria meritorum, S. Bern. ferm. 68, in Cant. (f) Surge qui dormit. Ephel. 5, 14. Ne stils in vanitate somniantium, sed in side evigilan-

tium . S. Aug. Baart. in Plal. 75.
(g) Bonum facientes non deficiamus . . . . Dum temput habemus , operemur bonum . Galat. 6. 9.

(h) Quodcumque facere poiett manus tua , inftanter operare . Ecclc. 9. 10.

(1) Deut divife tempus in tempus merendi in hoc mundo, & tempus premiandi in alio. Tenpus autem merendi durat, quamdiu durat presensivita, in quo merenut per opera sont. S. Vinc. Ferr. serm., in Septusa.

(k) O homo, quare differs de die in diem , forte habiturus hodie ultimum diem? S. Aug. ferm. 102. de temp.

(1) Venit non , quando nemo potett operari . Joann. 9. 4. Fruttra enin sibi hono post hoc tempus promittit , quod in hoc tempore comparare neglexit . D Aug. in Senteut. num. 172.

(m) The fauriques vosit the faures in calo. Matth. 6. 20. Feelite vosit the faurem nor deficieres n in seedit. Luc. 12.33. The faurique jubet in coelis, qui the fauriquest arguebat. D. Pett. Chry Iol. ferm. 25.

(n) Divitibus hujus saculi pracipe bene agere, divites seri in bonis operibut, the saurizare sibi in suurum, ut apprehendant vetam vitam, 1. Tim. 6. 17. ferle nella doruta manitera, tick di fatle in Garaia d'Idalos, c farle a Gloria del medelimo El parti del los estas del medica del medelimo El parti dell'a chie di fat della di disconsistata parti dell'a chie di fat della Roba (parti di disconsistata di di disconsistata di disconsistata di disconsistata di disconsistata di disconsistata di disc

#### Primo Punte.

3. Auntilimo del anico Bene vode Iddio per la infinita Miericordia . An et utri notici talviamo (4) ; e chiunque di fano fi filreno dovra conoferre la fina Squiter, come un' opera della Divina Mifericordia , alla quale canter la ringaralamento per tunta P Eternisi (c). Ma come che in Dio non pud dalla Miericordia dell'ange fi mai la Guiltcarcio, che nel negozio della notta Sulvezia e 
"cutri mora la tra Giultizia, con defi il la 
"cutri mora la tra Giultizia, con defi il la 
"cutri mora la tra Giultizia, con defi il la 
"cutri mora la tra Giultizia, con defi il con

Paradio a chi l'averà meritato (\*). Paretà forte , che fa quello un Ordine Hrano; poliche atte la inotira mileria , e villat, chi è, che posia meritare così alcuna da Duc (\*)? Le che posita meritare così alcuna da Duc (\*)? Le che posita meritare così alcuna da Duc (\*)? Le che posita di la contratta di

4. Ed ecto in the gulía pud con Giulizia il Paradito da noi meritaria: Dio l'ha prometto per i meriti di Gesti Grifto a dis irad nella lasa inata Religione quello, c'ès dere (l): e quanto è erro, effer dedio nelle ine promette insallibile, che non può mancar di parola (m), verne é parimente, e fier. Egli obbilgato a dara il fuo Paradito a chi l'avvà meritato coll'operare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità a ci chi e fatto da Lui orare in conformità ci chi e fatto da Lui orare in conformità ci chi e fatto da Lui orare in conformità ci chi e fatto da Lui orare in chi e fatto da Lui orare in catta chi e chi

dina-

(a) Nolite declinare post vana, que non proderunt volis, neque eruent vol, quia vana sum.

(b) Deu autem, qui dives est in Miseri. ardia, propter nimiam Charitatem fiam, qua dilexit nes, (Ephel. 2, 4, Onnes himines volt falvos fieri. 1. Tim. 2, 4. Domine, qui amai animos. Sap. 11, 27.

(c) Qui coronat te in Mifericordia, & miferationibut. Pfal. 102, 4. Salvum me fecit, quoniam

what me, Pial, 17, 20. Micricovica Paniai in sterams cantale, Pial, 88, 2.
(d) Mifricordia, & Vinitato vivournat fri. Pial, 84, 11. 2 in Mifricordiam, & Vinitatom
filigu Dats, gratium, & gloviam dabit Dowlins, Pial, 85, 12. Univerfe via Dowlin Mifricordia, & Vinitat. Pial, 14, 10. In spring Did, arms juditit milit vacat a Verinte Juditite, quid antiquisco Clamatic. D. Leo Cerm. 1. de Jeiun, 10. Mig. de Vinitato.

(e) Labores manuam trarum quia manducabis. Plal. 127. 2. Unufquifque propriam mercedem

accipiet fleuedum fium li-borem. 1, CO1, 3, 8, (f) Si just egeris, quid demalis ei , au quid demanu tva accipiet? 10b. 35, 7, Oun fecevitis ruma q qua precepta funt vohit; dicite : ferva insuitet fumue : Lynd devolmus facere feeinne . Luc. [7, 10]

(2) Non futt condigna paffiones hujus temporis ad futuram gloriam . Rom. S, 18.

(h) Improbamus errum errorem, qui animarum merita nulla effe patent apud te, Deut. D. Aug. Lib. Soliloq. de Cognit. Dei. (i) Non sonnis; sui dicit mihi, Domine, Domine, intrabit in regnum coelerum, sed qui facis.

oduntatem Patris mei, Matth. 7.21.

(k) Voca operarios, & redde illis mercedem. Matth. 20. 8. Mercei vestra copiesa est in coelis,

(K) Voca operaries, Eredee ilis mercedem. Matth. 20. 8. Merce vettre copieja en in conis, Matth. 5. 12. Seminanti juftitiam merces fidelis. Prov. 11. 18. Repolita est mihi corona fulfitia. 9 quan reddet mihi Dominus justus fudes; non jolum autem mihi , fed & iis &c. c. 2. Tim. 4. 8.

(1) Proponenda est vita aterna, 

t samquam Grazia silis Del per Christum Jesum misericorditer
pronifia; 

t samquam merces ex ipsus Del pronissum, bonis ipsu-um operibus, 

metriti readenda.
Concil. Trid. Scis. e. de Unitine. cap.16.

(m) Colum, & terra tranffount; verba autem mes non prateribunt, Matth. 24.35. Imposibile aff mentir. Deum, Hobe. 6, 18.

dinato (a) . Obbligate , diffi ; e non peraltro, fe non perché el medefimo ha voluto obbligurfi (b) . Dio fa Giustizia a se stesso nel mantenere ciò , che ha promeffo; e benchè ezli dia alle nostre buone Opere il tisolo, ed il diritto di nostri Meriti ; non sono questi però se non che Doni della sua liberale Bonta (c). Benché Egli pur si contenti di effere debitore del Paradito a chi l' avrá meritato, non è peró in veritá debitore, che folamente a se stesso (d) E chi non ammira intanto la Degnazione immenfa del nostro Dio, nel farsi debisore di nol Creaturelle fue meschine ( e) ? e debitore, non perchè Egli riceva da noi qualche cosa a se utile, ma unicamente perchè ha stabilito di dare a noi per Giustizia ció che per fua sola Misericordia ha promesto (f) ? Il Paradiso, per cui siamo stati creati, ora si pud dir, che sia nostro, se veramente noi lo vogliamo; e frando esso apparecchiaso per noi , non altro vi si ricerca per confeguirlo, se non che noi siamo disposti a riceverso (g) . Basta volere , e sapere meritarlo, come ciascuno puó nel suo Stato (h) : e Dio non mai farà ingiusto a lasciare, che siano i nostri meriti in vano (i). Qui tatto dunque consiste il Punto, che dovendosi meritare la Gloria, per arrivare a goderla, da nossi proccuri di sare le Opere nostre in tal modo, che siano per noi Meritorie.

s. Per questo ho detto , che bisogna primieramente effere in Grazia d'Iddio; imperocche vero è, che le Opere nostre, acciocchè non siano dispiacevoli agli occhi d' Iddio, devono di lor natura effer buone (4); ma ciò non bafta, ed affinché gli siano grate, e siano da Lui accettate a conto di eterno merito , devono ancora effer fatte da un'Anima buona , cioé da un'Anima , che fia nella fua Grazia . (1) E' la Persona, che si rimira singolarmente da Dio. fe ella fia fua Amica, o Nemica; e qual'ela Persona, tal' é appresso di Lui anche l'Opera . Offervatelo ae' due primi figli di Adamo, Ciafcuno di effi avea fatta alla Divina Maettá una religiofa Obblazione, Abele cogli Aguelli della fua Greggia , Caino co' frutti della fua Vigna; l'uno, e l'altro con le primizie del proprio impiego (m) . Nulladimeno Iddio accetto l'Offerta di Abele , come aggradevole ,

(a) Apotlolus coronam vocat Juffiise promigium Dei... Promifium ex Mifricordia, fed ex Juilitie propingum per filvendum. Juffum quippe est, su reddar, quod debet; debet autem, quod pollicitus est. S. Bern. Trade, de Gesta. & Lib. Arbits. cap. 14.

(b) Justitia Dei respect decensiam ispais, sieundum quam reddit ibis, quod fisi debetur . . . Et Deus operatur Justitium, quamodo dat uniculum, quod el debetur fisuadum raineum fan anture, O' conditioni : fid hoc desitum produt ex primo ; quia hoc uniculpue debetur, quad est fetundum ordinen Divine Sepientie s. Thomp, p. 1 quadt. 1.1. act. 1.

(c) Domini tanta est erga homines bonitas , ut eorum velit efte merita, que funt i pous dona . Conc. Trid. Se(s. 6. de Justis cap. 16.

(d) Licet Deut debitum alicui det , non tamen ipse est ei debitor , sed debitor ssi. S. Thom. p. 1. quest. 21. 21. (e) Noise dignaris te debitorem seri promissionibus tuis . S. Aug. Lib. 5. Cons. cap. o.

(f) Deux nobis debitor factus est, non aliquid a nobis accipiendo, fed quod ei placuit, promitten-

do . Idem Serm. 16. de Verb. Apost.

(a) Selere ad dezteram meam . . . mm ell meam dare volli, fid qu'ibu paratum ell a Patre me . Matth. 10.13, Regnum Calerum man ell datais, fed accipients: Non e l'enim accepie perfoume apud Dunn, fed quietumpe fe telem prodorrit . ut Regno Celorum digeus fat, dic accipies, quod won perfone, fed vice paratum ell s. Alter. Comment in Matth. 30.

(h) Meritum proprie dicitur actio, qua efficitur, ut ei, qui agit, se justum aliquid Jari. S. Thom. in 4. dist, 15. quæst. 1. act. 3. qu. 4. Ratio merendi est ex Divina ordinatiose, & ex libero arbitrio.

Idem 1. 2. quæft. 1,14. art. 4.

(i) Non est injustu Deur, ut obliviscatur operis vestri. Hebt. 6. 10. Et reddet unicuique secundum opera ejus. Matth. 16. 27.

(k) Domine, mundi funt oculi tui, ne videas malum, & respicere ad iniquitatem non potetis. Habac, t. 13.

(1) Allus con est susceptibilis efficacia meriti, nifi in co, qui gratiam habet. S. Thom. in 2, difi. 40. qualt. 2 art. 1. Gratia, per quam hono Des emjungitus, vocatus gratum facient. I dem. 1. 2. Qualt. 1. 11. art. 1.

(m) Foit Abel pattor ovium, & Cain agricola. Fallum est autem, ut oferret Cain de frustibus tet? munera Domino; Abel quoque obtulit de primogenitis gregit fui. Gen. 4. 2.

e non degnò tampoco di una benigna occhiata quella, che fece Caino (4). Defiderate faper di ciò la cagione? Tutto fu per avviso de' Santi Padri, perchè Abele era un Uomo dab. bene, che avea il cuore femplice, e netto ; (b); ed essendo grata a Dio la sua Persona, eli fu anche grata la fua Obblazione : Caino era un trifto, che avea guaffo per una maligna invidia il fuo interno: e perchè era abbominevole a Dio la sua Persona, abbominevole anche gli fu la fua Offerta (c): e quest'è, che fuole fare l' Alticimo, confiderare la qualità del Donatore nel Dono, e riguardare non tanto il bene, che si fa, quanto chi e, che lo fa(d). 6. Una Veritá é questa predicata ancora da Gesú Cristo nel suo santo Evangelio, allorchè dice, doversi prima fare, che l'albero sia buono, acciocche possa produrre buoni i suoi frutti (e), e non diffe Egli quetto, quafi che configliando, o efortando; ma comandando, perche affolutamente è ciò necessario; e lo diffe a difinganno di chi s'immagina, che bafti perl'eterna Salute fare del Bene, ancor-

ché non fiasi Uomo, o Donna dabbene (f)

Il far del Bene, concedo, fia sempre bene : Quest' è un Cartolico Dogma; e sarebbe un errore il volersi dire all'opposto (g); poichè non fi può a noftro arbitrio mutar la Natura né della Virtù a farla effere Vizio, né di una qualunque Opera buona a farla effere cattiva (h): ma un articolo di Fede è anche questo. che in ordine a meritare l' eterna Gloria non vi è Opera buona, che vaglia, se non è fatta da un' Anima buona (i). Non bafta fare per falvarsi quello, che un Cristiano ha da fare . ascoltare Messe, recitare Orazioni, digiunare, onorare i Parenti, ed altre fimili cose; ma bifogna prima effere quello, che un Crifliano ha da effere; cioè effere animato dallo Spirito di Gesti Crilto (k), effere in Grazia d' Iddio (1); così che possa l' Anima piacere a Dio. Tanto ebbe a dire il medefimo Dio per il Profeta (m): Lavatevi nel Sangue del Redentore; abbiate l'Anima pura, e netta da ogni grave peccato, e fate del bene; e non dubitate, che non farà mai fenza merito, nè fenza premio ogni vostro bene (n) .

7. E la ragione di ció si é, imperocche d'on-

(a) Respesit Doninus ad Abel, & ad munera eju: ad Cain vero, & ad munera illius non respeesit. Gen. 4.4.

(b) Doninus respectit prius ad Abel, quam ad munera : & quia in eo cognovit mentem humilem, & puram, remuneravit ejus munera . S. August. Lib. de vera , & falsa Poenit. cap. 15.

(c) Cain ex maligno erat . 1. Jo. 3. 12. hine datur invelligi, propterea Deum non respexisse in munera ejus . S. Ang. Lib. 15. de Civit, Dej cap. 7.

(d) Deus munera ex offerente respexit : in judicio enim Dei non quid datur , sed a que datur , aspi-

citur . S. Greg. Lib. 7. Epift. 126.

(e) Facite arborem bonam , & fructum ejut bonum . Matth. 11. 32.

(f) Hoc usique non est admonitio; sed preceptum silubre, cui obedientia necessaria est de contra hos dixit, qui putabant se, cum mali essent, bonz opera habere. S. Aug. serm. 12. de Verb. Dom.

(g) Onnia opera Infidelium fant peccata, & Philosophorum virtutes sunt vitta . . . . Onne , quod agit peccator , peccatum est . Propos. 25., & 25. Bail dama, a D. Pio V. ann, 1767. Constit. in

cap. Ex omnibus .

- (b) Bilam impiorum funt quedam fielda, que fecundum futitie regulam non folim vituperare non pfunus , verum etiam merito, refleque laudamus. S. August, Lib. de Spir., & Lit. cap. 21. Sunt quedam, que per fe printipaliter boma fant; nec aliquando pofunt in contrarium derivari; ut futitia, Pruientia, Fortiudo, Temperantia, cetereque Virtuter. Abb. Theonas apud Cassac. Collat. 21. cap. 12.
- (i) Si manet homo in eo, quod malus est, bona opera habere non potest .... Nemo arbitretur, se habere fructus bonos, se manet arbor mala..., Non est fructus bonus, nist arboris bonæ. S. August.

ferm. 12. de Veib. Doin.

(k) Ego sum resurrectio, & vita . Jo. 11. 25. Ego veni, ut vitam habeant . Jo. 10. 10. Viventes
Deo in Christo Jesu Domino nostro . Rom. 6. 11.

(1) Gratia Spiritus Sancti interius data ea est, que justificat. S. Thom. 1. 2. quæst. 106. art. 2. Oculi Dei super justos . 1. Petr. 2. 10.

(m) Lavamini , mundi estote , discite bene façere , subvenite oppresso , judicate pupillo , desendite viduam . Ila 1.16.

(n) Justificatis hominious proponenda funt Agostoli verba . 1. Cor. 13. 58, Abundate in omni ope-

de credete voi , che ogni nostra opera buona . quantunque piccola (a), momentanea, leggiera, acquisti un si gran pregio, e valore da meritarci in Paradifo una ineffimabile Gloria? (b) La Fede infegna, non per altro effere le buone opere nostre meritorie del Cielo, se non perché sono impreziosite, e divinizzate da Gesú Critto, che è il principio effenziale del merito (c) . E' Gesú Crifto quel Capo, dal quale deriva a noi, che fiamo i fuoi membri, tutto lo Spirito delle operazioni vitali (d). Egli è quella vera Vite, la quale comunica a noi . che fiamo i suoi tralci, tutto il vigore del germoglio, e del frutto (e). Acciocchè fiano adunque le opere nostre di merito, bisogna che noi a Lui fiamo uniti per la fua Grazia (f) : altrimente ficcome un membro, che non riceve gl' influffi dal Capo, non può più fare una funzione di vita; ficcome un ramo distaccato dall' albero non può fruttare ; così un' Anima separata per il peccato mortale da

Crifto non puó in tale frato più meritare (g) : Per quanto gli Apostoli si affaticassero in mare tutta la notte a pescare , trassero sempre la reti vuote , non effendovi Crifto . Venge Crifto, e gettandole nel di Lui nome, le traffero piene di pesci con istupore (h). Applicate al Morale (i).

8. Cosi è, mici Criftiani uditori . Mentre fi è in peccato mortale, senza la Grazia di Gesti Crifto, per qualunque grand' opera, che venga a farfi, non mai verun merito per la Gloria eterna fi conseguisce (k) . Si castighi il corpo con digiuni, e cilizi, e flagelli, e con tutte le aufterită più severe ; si dia in limofina tutto quello, che fi ha; e fi giunga fino a foffrire con una paziente coftanza ne'più crudeli tormenti la morte, tutto può effere lodevovole ciò, che fi fa dentro i limiti della virtà : ma se non si è nella Grazia , ed Amicizia d' Iddio , tutto è infruttuofe , tutto è fenza merito (1), per l'altra vita non serve a nien-

Tom.VII. re bono , frienter , quod labor veffer non eff inanis in Domino . Concil. Trident, Sefe, 6. de Juftif. Cap. 16. Qui feminant in lacrymit, in exultatione metent . Eunter ibant, & ficbant mittentet femina fua , venientet autem venient cum exultatione portantes manipulot fuos . Pial. 125. 1.

(a) Quicumque dederit potum uni ex minimis isfis calicem aque frigide , amen dico vobit , non per-

det mercedem fuam . Matth. 10. 42.

(b) ld enim , quod in prafenti eft momentaneum , & leve tribulationit noffra , fupra modum in Sublimitate aternum gloria pondus operatur in nobis . 2. Cor. 4. 17.

(c) De plenitudine ejus nos omnet accepi nus . Jo. 1. 16. In Christo inhabitat omnit plenitudo Divinitatis corporaliter; & estis repleti in illo. Colofs. 2.9. Gratificavit not in diletto Filio fuo ..... ficundum divitias gratia ejus . Ephef. t. 6. Interior influxus Gratia non est nift a Christo . S. Thom. 3. p. quæit. 8. art. 6.

(d) Ipfum dedit Caput fuper onnem Ecclefiam , que est corpus ejus . Ephes. 1. 22.

(e) Ego fum vitis vera . . . . vos palmites : qui manet in me . & ego in eo , hie fert fruelum multum . Jo. 15. 1. 5. Secun um hoc dicit , quod est Caput Ecclefie , Mediator Dei , & hominum Christus Jefut . S. Aug. Tract 80. in Jo.

(1) Christus Jesus tamquam Caput in membra , & tamquam vitis in palmites in Juftificator jugites virtutem influit , fine qua bona corum opera nullo palto Deo grata , & meritoria efte poffent . Conc. Trid. Seis. 6. de Jultific. cap. 16.

(3) Sine me nihil poreffis facere . Jo. 15. 5. Non ait , fine me parum poteffit facere ; fed , nihil potettit facere . Sive ergo parum , five multum , fine illo fieri non potett , fine que nihil fieri potett , S. Aug. Tract. 31. in Jo. (h) Praceptor , per totam noctem laborantes nihil cepinus ; in verbe autem tuo laxabo rete . . . &

concluserunt p. scium multitudinem copiosam . . . . . . Hupor circumdederat omnes de captura piscium . Luc. 5. 5. (i) Docet nos in Apotolis Deus, ut operemur, non viribus noffrie, fed munere Salvatoris, S.Aug.

Tract. 122. in Jo. Josus Christus hoc cupiebat intelligi , fine ipso nihil sieri poste . Calmet. in

(k) Sicut palmet non potett facere fructum a femetipfo , nifi manferit in vite , fie nec Vot , nifi in me nanferitis . Jeann. 15. 4.

(1) Cum in omnibus , que gratit danter , prima ratio dandi fit Amor , impofibile ett , qued aliquit tale sibi debitum faciat , qui amicitia caret : & ideo cum omnia bona temporalia , & aterna ex Divina liberalitate nobis donentur , nullus acquirere potest debitum recipiendi aliqued illorum misi per Charitasem ad Deum . S. Thom, in 4. dift, 55. qualt- 1 art, 2. qu. 4.

te (a). Quell' Anima, che ha perduta la graaia fantificante per il peccato, è come una terra arida , e fecca , da cui nulla nafce , quantunque vi fi vada spargendo buon seme (b). Quell'Anima, che è difunita per il peccato da Crifto , è come un tralcio reciso dalla Vite , che non è buono da niente (c), e non ferve ad altr' ufo, che folamente a far fuoco (d) . Terribile verità per chi vive in peccato mortale ! Ah torna conto portario nella cofcien-22, mentre intanto fi perde il merito di tutte le buone operazioni, che nella vita Crittiana fi fanno, e di che fe n'avrebbe una ricompenfa immortale, fe fi faceffero in Grazia (0)?

9. Intendetemi bene voi, che paffate in peccato la maggior parte dell' anno; fia perché dopo effere caduti, negligentate accoltarvi alla Confessione; sia perchè non ostante vi confessiate , fate si presto con facilità a ricadere. E' il peccato mortale nell'Anima vostra, come appunto un pettifero Cancro (f), puzzolentiflimo (e), cae vi confuma tuito, e non vi lascia fare cosa alcuna buon pro. Una com-

parazione è questa proporzionata a rappresentare lo stato di chi fa delle buone opere, mentre è in peccato. Egli è propriamente fimile a non so quale infermo, che mangia affai, e di buone vivande, ma non mai a' ingraffa, nè acquifta forze, ed è sempre fievole, e smunto, come quelle Giovenche vedute dal Re di Egitto, le quali erano si magre tra i verdi pascoli, che parevano scheletri (h) . Se si domanda alli Medici, per qual cagione il cibo fostanziolo, che dá agli aliri nutrimento, e vigore, non giori a questo meschino; esti risponderanno, ch' celi ha qualche vorace piaga al di dentro (i). Paragone espressivo a delineare l'immagine di un Criftiano, che è in peccato mortale. Egli fa varie Opere buone , come fanno anche gli altri, che fono in Grazia, affifte alle Meffe , a'Divini Ufficj, alle Dottrine Cristiane, digiuna, fa Quaresima, dice le sue Orazioni, e non manca di limofinare anche i poveri . O buoni cibi di refezione per l' Anima (1)! Ma non gli danno fottanza (1); e nella sua tisichezza tuttor si va dimagrando . (m) perché nell' interno è ulcerato (n) di una

(a) Si diffribuero in cibis pauperum omnes facultates meas ; & fe tradidero corpus meum , ita ut ardeam , Charitatem autem non habuero , nihil mihi prodest . 1. Cot. 13. 3. Charitas conjungit animam Deo , justificando ipsam : & non potest este cum peccaro mortali . S. Thom. 2. 2. quest. 23. art. 2. & queft. 49. art. 3. & 4.

(b) Anima mea ficut verra fine aqua tibi . Pialm. 143. 6. Aqua , quam ego dabo et , fiet in eo fons

aque falientis in vitam eternam . Joann. 4. 14.

(c) Ligna vitis tanto flors contemptibiliora , fin vite non manferint , quanto gloriofiora , fi manfevint . De his per Ezechielem Dominus dicis : precifa nullis fabrilibus operibus deputantur . Unum de duobus palmiti congruit , aut vitis , aut ignis . S. Aug, Tract. 31. in Jo.

(d) Quid fier de ligno vitis? Numquil utile erit ad opus? tradam illud igni ad devorandum.

Bzech. 15. 2.

- (c) Qui eff in peccato mortali , nihil operatur meritorium , quia Gratia , & Charitat eff princiwum merendi , S. Vinc. Ferr. ferm. 5. Dom. t. Advent. Nihil prodeft , quie Charitas deeft . Adde Charitatem , profunt omnia . Detrahe Charitatem , nihil profunt casera . S. August. serm. 50. de Verb. Dom.
- (f) Plaga tumens, non circumligata, nec curata medicamine, neque fota oleo. Ila. 1. 6. Plaga invisbilis . 2. Machab. 9. 5. (g) Ubi deett Gratia, jacet homo obvolutus in foetore facinorum, ubi ment oppreffa tabefeit . S. Laur.

Juftin, ferm. in Epiphan. (h) Foela co fellaque macie, & pafcebantur in locis virentibus . . . deformes, & macilente . . . .

au:lum fatur:tati: dantes verfigium ; fed macie , & fqualore torpebant . Gen.41. 3. 19. 21. (i) Liver plaga in fecretioribus ventrit . Prov. 20. 30.

(k) Operamini non cibum , qui perit , fed qui permanet in vitam aternam . 30. 6. 27. ideff , efcam , que non temporaneam , fed eternam tribuit vitam . S. Chryfolt. hom. 43. in Jo.

(1) Tu comedes , & non faturaberis : & huniliatio tua in medio tui . Mich, 6. 14. Comediffit , & con estit fatiari . Agg. 1. 6. (m) Tabefeent in iniquitatibus fuis . Levit. 26. 39. Tabefeerit in iniquitatibus veffris . Ezech. 14.

23. Avarisia, libido, edium, luxuria febres funt anime tue. S. Augult. Libi de decem chord. cap. 8. (n) Peccatores Spiritualiser , & carnaliter affiguntur ; fed eis plage majores veniunt in Anima , quem in corpore . S. Aug. hom. 16. in Apocal. .

pessima piaga (4), che è il peccato mortale .

Deplorabile condizione (b) !

10. Sebbenche diffi poco . Tu , che sei in peccaio, non hai che un'apparenza di vita, e (ei morto . (c) Vivi nel corpo , e porti teco nell'Anima tua un Cadavero , (d) che é intollerabile nel fetore alle narici d'Iddio. (e) Per questo al peccato mortale fi dá il carattere , che fia mortale, perché dá morte all'Anima nel privarla della fua vera vita, che è la Grazia d' Iddio : (f) e per questo è ancora, che tutte le tue opere buone fatte in peccato mortale fono opere morte, opere indegne dell'eterna vita, di niun valore, di niun merito davanti a Dio . (g) Tu hai il libero arbitrio, che é necessario a render l'Opera meritoria; (h) ma questo libero arbitrio nell' ordine foprannaturale a farti merito per la Gloria, a che ti ferve fenza la Grazia d'Iddio , (i) della quale fei privo per il peccato? (4) Tu bai la Fede Criftiana, che è neceffaria

per piacere a Dio, e metitare l' Eterna faluter ¿ (1) ma quelta Fede come può giova tri a meritare la tua Salute, mentre lei nella difignazia d'Idolio per il peccato mortale ¿ (m). Tutto quel tempo ; che tu vivi in peccato mortale, per te è tempo predato; (m) ed è; come fe anche nel Gorou tu folti morto, mentre tutto conceito tempo il e difuzile in riguardo al fine della Vicria conto ; replichefico adalmonta, vivere ia quelto inteliaffimo thato; mentre di tutto il Bene, che alla giorata fi a, son fera varsi nonto o ; reprinciti per la conta di conta di conta di conte è non rammarico ; ravviandolo (enza merito, come fe non fi folfe mi fatto ² (r).

11. Io non posso dissimulare un cruccioso pensiero, che in vari incontri mi assisigae. Mi si dirà alle volte: il tale ha fatto il suo Testamento, ed ha disposto in suffraggio del Anima sua Legat pir alli poveri, ed alla Chiefa. Buona opera, tra di me dico io, buona Nas opera

(a) Peffima est plaga tua . Nahum 3. 19. Periculosor, & gravier plaga anime, quam corporis. S. August. Lib. 10. Peap.

(b) Infirmitas peffima . Deut. 28, 59. Miferabilis prorfus infirmitas . Eccle. 5. 15.

(c) Scio opera tua : nomen habet , quod vivas , & mortuus es . Apoc. 3. 2.

(d) Vivenies portant funera sua . Vivere videntur in corpore, sed mortui portantur in corde .S. Aug. Lib. de Convent. decem Precp.

(c) Tolerabilius canis putridus foctes hominibut, quam Anima peccatrix Deo. S. Bern. lib. de Int. Domo cap. 20.

(f) Seus anima est via corporis, se anime via est Deus. Sient expirat corpus cum animam entitit ; lie expirat anima, com Deum animit. D. Aug. ferm. 3, ed Verb. Dom Sieut corpus sea anima, se anima sur Deu plane mortus in semenjos est, D. Ber. set, to, in Pial. 50. Et si in corporis spackors vivo fauna anima san speules. Det. Chryslo setm. 19.

(g) Opera extra Charitatem falla non funt meritoria ex condigno alicujui beni apud Deum . S. Thom. in 4. dift. 15. qu. 1. att. 2, qu. 4.

(h) Lex eterna incommutabili flabilitate firmavit , ut in voluntate meritum fit . D. Aug. lib. 1.de

Lib. ath. cap. 14. (i) Nemo credat aliunde humana opera Deo esse accepta, quam per ipsus gratiam, & liberi arbiotrii consectum, per gratiam sellicet, qua justisseat impium, illumque sacit gratum Deo. S. Laur.

Justin. de Contemp. Mundi cap. 9
(N. Per Charitatem anima conjungitur Deo, qui est vita anime, sicut anima est vita corporis ......
Peccetum autem mortale excludir Charitatesm . D. Thom. quest. 7. de Malo att. 1. & 1. 2. quest.

72. art. 9.
(1) Fides est humana salmis initium, fine qua impossibile est placere Deo, & ad siliorum ejus con-

fortium pervenire. Conc. Trid. sel 6. de Justis. cap. 8.

(m) Si habuero sidem, ita ut montes tramsferam, Charitatem autem non habeam, nihil sum. 1.

Cor. e3 2.

(n) Dies peregrinationit mese parvi , & mali . Gen. 47.9. Habui menses vacuos Jub. 7.3.

(o) Al promerendam gloriam hoc tibi tempus Misericordia Conditorit indulfit, D. B.r.s., in Declam. Ecce nos &c.

(p) Nului revertetur, & nihil auferer secum de labore sua. Quid ergo prodest ei, qual laboravit in ventum? Eccle 5.14 Sementem multam jacot in terram, & modicum congregabit; quia locuita deverabute muita. Deut. 32.18.

opera, che fu i libri della Divina Giuffizia é immantinente descritta a merito, (4) se nell' atto, che fi fanno i Legati Pii, fi é in Grazia d' Ideio . Ma quanti vi fono , che fanno Tefiamento con religiofa Pietá a beneficare la Chiela, ed i poveri; e non ne hanno alcun merito ; perchè intanto fono in peccato mortale , un'la essi peníando , che a rendere quella ultima lor Voloatà meritoria, bisogna prima con una buona Confessione mettersi in grazia d' Iddio? Mi fi dirà ancora or dell' uno, or dell' altro, ch' Egliha un gran zelo nel governo de' Luoghi pii, una gran Prucenza nel dar Configli, e nel trattare le paci, una gran Pazienza nel sopportare li suoi travagli . (6) Mi fi dirá : il tale e limofiniero : il tal' altro è giullo, e leale ne' fuoi contratti ; quell' altro é divoto delle Anime del Purgatorio . Opere buone , Opere meritorie, dico io tra me, se fatte in grazia d' Iddio. (c) E' buono il zelo, buona la Pazienza, buona ogn' altra morale virtit, ma per efercitarla con merito, bisogna effere in Grazia d' Iddio: (d) e nulla ferve all' acquifto dell'

Eternitá ció, che si fa in peccato mortale . (e). Balla una fola colpa mortale, acciocché fiano perduti i meriti, e di tutto il Bene, che giá si è fatto, (f) e di tutto il Bene , che giornalmente si fa . (g) Chi è in peccato mortale , non offante ch' ei faccia qualche figura nel Mondo, è un niente nell' ordine della Grazia davanti a Dio : (h) e non merita niente per l' altra vita; (i) ed in tale stato non si accumula per la sua morte, che guai. (t)

22. lo mi stupisco, che nulla si pensi ad una veritá si imporrante : e vi prego , Udito. ri miei, a peniarvi . So compatire, fe talora avviene per fragilité, che fi pecchi : ma quanto, e posso, vi esorto a non tenere il peccato mortale nell'anima. Non s' aspettino le Solenn,tá, per mettera in Grazia d' Iddio . Se fra la Settimana si pecca, non si perda tempo a pentirfi, ed a conteffarfi : e per ora altri motivi di ciò non vi apporto, (1) ie noq perchè la vita presente non vi è data, che per mertarvi con le buone operazioni l' Eterna . (m) ed a fine di meritarvi la Vita eterna ,

(a) Qui disponit aliqua suffragia shi sieri , pramium suffra giorum plene consequitur , ( ante etiam wan fant ) quantum at efficaciam fuffragii , que erat en opere operante principalis gentii . D. Thom. in 4. dirt. 45. qu. 2. art. 1. (b) Opus eif meritorium vita aterda , in quantum procedit ex radice Charitatis . Ibidem art. t.

quælliune- 4.

(c) Si radix fanita , & rami. Rom. 11. 16. Vit autem merendi eft ex Charitate . S. Thom. 1. 2. qu. 1 14. art. 4. (d) Actus Panientie, & Fortitudinis non eft meritorius, nifi aliquis en Charitate hec operetur. Idem

ibidem. (c) Pepererunt iniquitatem , & telat aranea texuerunt .... Tela corum non erunt in veffimentum ,

neque operientur operibut fuis ; opera corum opera inutvilia . Ifa. 50. 4. ( f ) Si averterit fe justur a justitia fun , & focerit iniquinatem , omnes justitia ejus , quat fecerat ,

non recordabuntur . Ezech. 18. 24. Privantur enim fuo effeliu, qui ell peraucere ad vitam aternam. S. Thom. 3. p. qu. 89. art. 4.

(2) Tu feminabit , & non meter : calcabit olivan , & non ungerit eleo ; & muttum , & non bibes vinum . Mich. 6. 15 . Idem habetur Deut. 28. 29.

(h) Et ego ad minilum redactut fum, & nefcivi . Plat 72.22. Et fubitamia men tanquam nihilum ante te . Pial. 28.6. (i) Inane est, quod cum faculo praternunte deficient ad vitan non transit aternam . S. Maxim.

hom. in die Cinet. Qui non est mecum, contra me est, & qui non colligit mecum, dispergit, Luc. 11. 22.

(k) Qui operantur iniquitatem , feminant dolores , & metant cos . Job. 4.8. Inutiles falli funt ..... Contritio, & infelicitas in vitis corum . Pial. 13.3.

(1) Quort es nobis aliqua peccasa furrepferins, fin: ulla mora medicamentum prenitentia festinemus animarum noitrarum vulneribus providere ..... Quomodo enim fi aliqua plaga in corpore supervenerit , medicamenta requirimus , & apponere festinamus ; ita & in Anima vulneribus festinare debemut . D. Aug. fer. 88. de Temp.

(m) Ai promerendam Gleriam hoc nobis tempu s Misericerdia Conditores indulfit . S.Bet.in Declam-

Eoce gos .

é necessario , che fiate in Grazia d' Iddio .(a) lo vorrei , che praticaste per l'anima quella Prudenza, che si usa negl' interessi del Corpo. Nel tempo di seminare non si va mai a gettare il grano fulle pietre, ne tra le fpine, né in que Campi, che fono incolti, ma folamentate ne'coltivati . Così deve anche farfi nella condotta di Vostra Vita. (6) Tutte le Opere buone fatte in Gtazia d' Iddio fono femenze preziofe, atte a produrre frutti di eter.ea Gloria; (c) femenze più Divine, che Umane, le quali traggono dalla Grazia per Gesti Crifto una eccellente Virtu. (4) E' da notarfi la differenza tra l' Anima, che 6 in Grazia, e l' Anima, che è in peccato. L'Anima in Grazia è come un campo di buon terreno, ben lavorato, e fruttifero, che rende molto, (e) e produce (pighe piene di grano, degno da riporti ne Granai del Ciclo. (f) L'Anima in peccato é una terra iterile, maledetta da Dio , piena di faffi , e di spine , (g) da cui non fi può sperarne frutto, che duri. (h) Che imptudenza è quella dunque di

eerti uni, che essendo caditi per debolezza" in qualche peccato mortale, e facendo tuttavia ozai giorno diverti atti di Pazienza, di Ubbidienza, di Aftinenza, di Pietá e di Religione Crittiana , nulla penfano a metterfi in Grazia d' Iddio, per dare il merito di Vita eterna a'virtuoli loro esercizi? Quest' è un seminare tra le spine, (i) un seminare senza la speranza di averne mai nell' Eternità ricompenía: (4) laddove che, se soste in grazia . ne evrette meriro di Benedizioni (1) per questa, e per l'altra vita. (m)

12. Non vi predico, Fedeli mici, queste cofe, quali che voglia difanimarvi a fat del Bene, quando che siete in peccato . No ; Dio mi guardi . ancorchè fiate in peccato , Voi non dovete restare di far del Bene , che vi può effere nulladimeno giovevole per altri capi ; (n) e giova primieramente a mantenereil buon abito nella Virtugiova a meritarvi in qualche modo le temporali prosperità; e giova ancora a disponervi a ricuperare la Divina Grazia da Voi perduta. (a) Era peccatore

(a) Suadeo tibi emere aurum ignitum , ut locuples fias . Apoc. 2, 18.

(b) Gratia gratum facient comparatur ad Beatitudinem, ficut ratio feminalis in natura ad effectum naturalem .... & est ut principium bene operandi . S. Thom. p. t. qu. 62. art. 3.

(c) Opera noctra apud Dewn funt tan juam femina eternitatis. S. Bernat de Convers. Cleric. cap. 15.

(d) Gratia Det per Jesum Christum . Rom. 6. 25. Semen Dei manet in eo. 1. Joan. 2. 9. Gratia emen Dei nominatur . D. Thom. p. s. qu. 62. art. 3. Gratia autem Dei vita eterna in Christo fefu.

(c) Alia ceciderunt in terram bonam , & dabant fruitum , aliud centesimum , aliud finagesimum , aliud trigesimum. Matth. 13. 8. Pro fuorum diversitate meritorum. D. August. lib. 21. de Cirit. Dei cap. ult.

(f) Triticum autem congregate in horreum meum. Matth. 19 30. idet in caleffes manfones. D. Aug. lib. qu. Evang. in Matth. 13.

(3) Terra maledicia in opere fuo . Gen 3. 10. Terra reproba . Hebs. 6. 8.

(h) Alia ceciderum in petrofa . Matth. 13. 5. Semen , quod feminatur in petra , frulliferum effe non potest . S. Remig, apud S. Thom. in Cat. Matth. 13. Culmus thans non est in eo , germen non faciet farinam , Ofe. 8. 7.

(i) Hac dicit Dominus : nolite ferere inter fpinas . Jer. 4. 2.

(k) Semen impiorum peribir . Pial 36.28. Semen impiorum opera corum . Omnia peribum , frutium won hibebunt and tempus enim aliquid valent, postea quarent, & non invenient, quod operati sunt . D. Aug. conc. 3. in Plat. 36. (1) Qui feminat in benedittionibus , de benedittionibus & metet . 2. Cor. 9. 6. Qui antem feminat

in fpiritu , de fpiritu meret vitam eternam Galat. 6. 8.

(m) Qui redder unicuique fecundum opera ejut , its quidem , qui fecundum patientiam boni operis.... vitam aternam . Rom. 2. 6.

(n) Aliquid decet dantem dare, qued tamen retipiens non habet debitum recipiendi : & sic Justi-sia est de essentia Divina Bonitaits . Hinc meritum congrui , cum debitum est in dante secundum decentiam igfus . D. Thom. in fuppl. qu. 14. art. 4.

(0) Quia Divinam Bonitatem decet , ut ubi dispositionem invenerit , perfessionem adjiciat ; ideo ex merito congrui dicitur aliquis mereri aliqued bonum per opera extra Charitatem falta , que valent

Il Re Nabuco ; ed il Profeta Daniele lo ciortò a far limofine con la fiducia di ottenere il

perdono de' fuoi peccati. (a) Era peccatore il Pubblicano : e coll' Umilià, e coll' Orazione fi dispose ad entrare in Grazia d'Iddio: (b) e quanti altri , Peccatori enormi , hanno avuto la forte di convertirsi, e di fare una buona morte, mercè alcune Orazioni, e buone Opere a questo fine costantemente da lor praticate?(c) Il far del Bene anche allora che si è in peccato, è precetto d' Iddio : (d) ed il non volerne fare per questo , che fi è in peccato, farebbe un aggiungere peccato al peccato; ed un vivere da disperato. (e) Non è buono quest' argomento : Si è in peccato, dunque non occorre fare del Bene : ma fi deve anzi dire; Si è in peccato? Dunque fi deve più che mai fat del Bene, perche allora è, che se n' ha più di bisogno ad implorare la Divina Mifercordia, che ajuti ad ufcire da quel misero stato; e bisogna poi anche alla Grazia aufiliatrice cooperare, confessandosi quanto prima, acciocche del Bene, che indi fi fa , fe n' abbia una piena mercede in queflo, e nell'altro Mondo. (f)

Secondo Punto .

14. O chi potesse vedere il pregio di un'anima, che è in Grazia d'Iddio (g)e che piace a Dio! Ella è come tutta veftita di Gesù Crifto, che partecipa della di Lui forrana Virtù , (h) belliffina, íplendidiffima (i), che con ogni poco di che può meritarfi la Gloria (k), e nella Gloria moltiplicarsi meriti inestimabili senza fine . Defiderate fapere in che modo ? Egli è con le sue buone intenzioni (1) , facendo effa tutto quello, che fa, ad Onore d' Iddio, e per Amore d' Iddio (m). Questo è l'altro mio Punto, che vorrei che fosse con maturità ponderato; perchè non fo , se abbiate mai avvertito ciò, che or vengo a dirvi. A considerare gl' impieghi della Vostra Vita, Voi fate anche di più di quello, che vi farebbe necessario per la Voltra Eterna Salute . Ne. study, nei negozy, e nelle Arti indefessamente si travaglia con fatiche, ed incomodi: nelle Cafe fi foffrono tedj , pene , e difgufti per tante cagioni . delle quali ne avete Voi l'efperienza; ed in ogni stato per la varietà delle umane vicende non mancano le avvertità ad esercitar la Pazienza. Ora per salvarvi niuno di cotesti intrighi,(n)e imbarazzi , ne' quali

dodo temporalium conficutionem, ad dispositionem ad Gratiam, & ad assetudinem bonorum operum Idem ibidem.

(a) Peccata tua eleemofynis redime : forfitan ignofcet delitis tuis . Dan. 4 24.

(b) Publicamus percutichat pectus fuum dicent; Deus propitius esto mihi peccatori. Dico vobis : defecudit hie jutificatus. Luc., 13.13.
(c) Et peccatores exaudit Deus; non enim frustra Publicanus dixit; Deus propistus esto mihi peccato.

ri; dum ex illa confessione meruit justificationem . D. Aug, tract. 24. in Joan.

(d) Declina a male, & fac bourn, Plal. 26.32, Spera în Donios & fac bositatem. Plal. 36.3. (e) ômais rabro, que um facti frudium bounn, excideur, o'în ingene miteure, Matth., 19. Non disit que facit frudium malum; fed que non facit frudium bonum; ideit opera bona. D. Aug. fettus, 18. de Sanch.

(5) Bonum ficientes non desciennus. Gal. 6.9, Videte, ut mercedem plenam accipiatis. 2. Jost. 8. (g) Si scirer Donum Dei I Jo. 4. 10. Spiritus Sansii Gratian vecat Donum Dei . S. Chrylolt. hom. 31. in Joan. O st stire, quantum bom st placere De I D. Chryloft. lib. 2. de Comp. Cord.

(h) Christum induistis. Gal. 3. 27. Sicut lignum accensum induitur igne, & participat ejus virtutem; ita & qui induitur Christo. S. Thom. in expos. epist. ad Galat. 3.

(i) Jufforum semita quasi lux splendens procedit, & crescit us que ad persecum diem . Prov. 4.
18. Qui est dies gloria. S. Thom. 1. 2. Quast. 114. art. 8.

(k) Minima Gratia potell mereri vitam aternam . S. Thom. 3. p. Qualt. 62. art. 6.

(1) Adu preceden a voluntate deliberante, fi referatur in Deum, supporta Gratia, eff meritorius. S. Thom. in 1, dist. 1, Quest. 3.

(m) Bene intentio, & digna es ett, quam vividam reddit: & vetu acimatem fersida. & dui etfelio. ellibert. Abb. (etm. 9.) in Cant. Vit merendi et es Charitate: & marifettu eth quot id, quod ex amore facimus, mazime voluntarie facimus, D. Thom. 1. 2. Quett. 114, 2et. 4. & in 4. dili. 20. Outl. 3. 2et. 4.

(n) Turberi erga plurima . Luc. 10. 41. Dittenditur animus circa multa , que temporalia funt .

. Aug. fer. 16. de temp.

fovente Voi vi occupate, affolutamente vi è necessario ; poschè si potrebbe far senza : ed una fola cota è necessaria, che è di fare quel che fi fa; ad onore, e gloria d'Iddio (a). Non è l'opera in se stessa ne dello Studio , nè del Negozio, nè del travaglio, che fia di merito ; ma è l'iatenzione , che la fa meritoria , (b) e Dio non tanto riguarda la qualitá delle Opere, che noi facciamo, quanto quella intenzione, che abbiamo (c) - Fate le più gran cose del Mondo, ma senza alcuna buona intenzione: Dio non ne farà una ftima di niente (d). Fate cose delle più vili, e triviali : o quanto saranno valutate da Dio, se accompagnate da una buona intenzione (0).

15. Nel Vangelo tanto è lodato dal Celeste Padrone quell'Agente, che col Capitale di due talenti ne avera guadagnati altri due, quan-

to quello, che col capitale di cinque (f) ne avea guadagnati altri cinque (g) ; perchè am bedue aveano trafficato con ugual diligenza ? (h) e con Volontá ugualmente amoroía (i). Gli Apostoli non lasciarono per seguir Gesti Critto, che la Barchetta, e le reti della pescagione (k): ma non confiderò tanto il Salvatore del Mondo quel poco, e vile, che da lor fi lasció, quanto più tosto la pia, ed affettuosa lor Volontá (1). Di quella povera Vedova. che non offri nel Tempio se non che due quattrini, mentre i Ricchi gettavano nel Gazzofilacio monete d' oro, e di argento, Gesù Criito ebbe a dire , che era ftata la sua obblazione più abbondante, che quella di tutti gli al-. tri (n); perchè Iddio più rimira l'affetto del cuore, che l'operar della mano; più la Divozione al di dentro, che la Prospettiva al di fuori (n): egli ha più caro il poco dato con

(a) Uniformis est Christiani vita ad unam intentionem , scilicet ad Gloriam Dei . S Bafil. apud S. Thom. in Cat. Luc. 10. Unum preponendum est multis , (juxta illud ) Pfal. 72. 28. Mihi autem adharere Deo bonum eff S. Aug. fct. 26. de Temp. Hot folum quaritur , ut quod habet homo ex Deo , eo utatur ad gloriam Dei . Orig. tract. 33. in Matth. 25.

(b) Opera, que hominibus videntur laudabilis , inania funt : & bonum opus intentio facis . S. Aug. Præfat. in Pfal. 31. Non quid homo faciat , fed que anime , confiderandum eff . S. Thom.

3. 2. Queft. 12. art. 1.

(c) Meritum Gratie in hoc mundo, & premium glorie in alio magis venit ex affellione cordit , & fervore fpiritut , quam ex multiplicatione bonorum operum . D. Vic. Ferr. ferm. 4. in Septuag.

(d) Non quid quifque faciat, fed quid dum facit, afpiciat, attendit Deut. D. Aug. Præf. in

P(al. 31. (c) Benus home de bone thefaure cordit fui profert bona . Luc. 6. 47. Deus pracipus confiderat intentionem finis : Bonitas enim intentionis redundat quodammodo inbonitatem voluntaris , qua facit otiam exteriorem actum meritorium apud Deum . D. Thom. 1. 2. Qualt. 19. art. 8.

(f) Qui quinque talenta acceperat , lucratus est alia quinque : fimiliter & qui duo acceperat , lueratus eff alia due . Matth. 24. 16. In talentis diverfu gratias intelligimus , que unicuique tradita

funt . S. Chryfoft, hom. 53. Oper. imperf. pro accipientium viribus . S. Hieron. Comment, in Maith. 25. (g) Ecce alia quinque superlueratus sum . . . . Euge serve hone . . . . Ecce alia duo . . . . Euge serve

bone . Matth. 25. 22. (h) Quord diligentiam ambo pares fuerunt; proinde & eamdem dignitatem nachi funt . S.Chry foft.

hom. 41. in Genes. (i) Utrique fervo, & qui de quinque talentis decem fecerat, & qui de duobas quatuor, idem fer-

mo blanditur . Utrumque etiam fimili recipit gaudio , non confiderant lucri magnitudinem , fed studii columnatem . S. Hieron. in Matth. 25.

(k) Relidis regibus . Matth. 4, 20. Relidis omnibus , fecuti funt eum . Luc. 5. 11.

(1) Petrus . & Andreas ad vocem Dominicam quid , & quantum dimifit , qui pene nihil habuerit ? Sed in hac re affectum magit debemus penfare , quam cenfum ... Cor , non fubitantiam , perpendir Deut . S. Greg. hom. 5. in Evang.

(m) Vidit eos, qui mittebant munera fua in Gazophylacium, divites. Vidit & quan dam Viduam pauperculam mittentem aerea minuta duo; & dixit : Vere dico vobis, quia Vidua hac pauper plufquam

omnes mift . Luc. 21. I.

(n) Non paucitatem oblati , fed copiam affelfus intuitus eff Deus . S. Chry fost, apud S. Thom. in Cat. retta intenzione, che il molto mescolato con rispetti di Vanità (4).

16. Era nota al Savio questa Dottrina , allorche descrisse la Donna forte nell'ultimo Capo de' suoi Proverbj (b) . Dopo averla rappresentata cinta di Fortezza nei lombi , invigorita nel braccio, e con le mani impegnate in ammirevoli imprese, dovea almeno anche accenare li di Lei Eroifmi : e pure fa confittere le di Lei Glorie nel filar lana, e lino (c); e foggiunge, efferli Ella in questo suo lavorizio a maneggiare la rocca, ed il fuso, incomparabilmente fegnalata, ed arricchita (d). Come puó Intendersi questo ? Sant' Agostino spiega il Mistero con dire , chiamarsi Questa ottima-mente la Donna Forte , cioé dotata di una fopraggrande Virtu, benche impiegata in si abbiette funzioni, perchè accompagnava coll' interno unito, e diretto a Dio tutto ciò, che esteriormente saceva (e). Erano buone le sue operazioni per l'Onestà, che appariva al di fuori : ma ottime per la Pieta, ch' era operan-

te nel cuore (f) : e non v' ha dubbio, che ne' vottri domestici affari vale più una piccola faccenda ordinata a Dio con una buona intenzione di quello, che vagliano fatte per umani rispetti le azioni più illustri degne di stima

davanti agli occhi del Mondo (g).

17. In questo senso è che verissimo si trova il detto di Critto, effere il Regno d' Iddio dentro di noi; perchè egli é con gli atti della buona volo itá, che noi postiamo acquistarlo: (h) e questa è la somma della vita umana (i), questa la sortanza della vita Cristiana, indrizzare tutte le nostre azioni alla sola Gloria d'Idio (4). In quetto fenfo è veriffimo ancora universalmente ció, che diffe il medesimo Critto, dovere noi negoziare, fino che dura la nottra vita (!) , ed avvantaggiare gl'intereffi dell'Anima (m), ed a fare guadagno del Paradifo con opere buone (n), che fiano avvivate da una buona intenzione (o): ed è in questa maniera, che noi possiamo continuamente accrescere muriti a meriti, ed accumularci te-

Cat. Luc. 21. Deus cor, non manum interrogat. S. August. hom. 9. ex 10. & serm. 26. de Verb. Apost.

(a) Acceptabile enim Deo est, quidquid bono animo obtulerimus; quia non penfat quantum, sed ex quanto ei offertur . Reda in Luc. 21. apud S. Thom. ibidem .

(b) Mulierem fortem quis inveniet? .... Accinsit fortitudine lumbo: Juos , & roboravit brachium. fuum. . . . Manum fuam mifit ad fortia . Prov. 21. 10.

(c) Quegivit lanam, & linun . . . digiti ejut apprehenderunt fufun . Prov. 31. 15. 19.

(d) Multa Filia congregaverunt divitias ; tu supergreffe et universas . Prov. ; 1. 29. (e) Lanificam , & Limficam Matronam iffam fantlus ferme deferibit . Queris , quid fit lana ? ud linum? In ordine vestimentorum in:eriora sunt linea vesti nenta, lanea vero exteriora. Invente

hac mulier lanam , & linum ; isterius , & exterius ; & fecit utile . S. Aug. ferm. 217. de temp. (f) Omnis gloria ejus filie Regis ab intus . Pfal. 44. 14. Quam pulchra es , amca mea , quam pul-

shra es , abfque eo , qued intrinfecus latet . Cant. 4. 1.

(g) Chlata Deo non pretio, fid affettu pla:ent . Salvian. lib. 1. ad Eccles. Homo videt ea , que parent ; Deus autem intuerur cor , 1. Reg. 16. 7.

(h) Regnum Dei intra vos est . Luc. 17. 21. idett , in vestris affestibut , & in potestate vestra , id

capere . S. Thom. in Cat, ibid. Quid est hoc Keg :um ? Voluntas hominis , que velit placere Deo . S. Bern, epift. 420. ad noviter convert-(i) Debet homo referre fuot adus ad finem debitum , qui eff ultimus finit ejus . S. Thom. in so

dift. 28. queft. 1. , & 1. 2. quæft. 114.

(k) Ratio vivendi hominis Christiani unum fespum fbi propositum habet , nempe Gloriam Dei . S. Basil. Orat. 16. de Ebriet. (1) Vocatis servis suis , ait ad illos : Negotiamini , dum venio . Luc. 19. 13. Dispensavit Dominus

eredentibus in eum Divinorum charifmatum differentiam ; ficut fervis committuntur dominica facultatet, at aliquid lucrantes , famulatus fui ferant premia , S. Thom. In cat. Luc. 19.

(m) Numpuam obliviscamur negotium animarum noffrarum; & ista cura vigeat in cordibut no-firis S. Bern, seem. 3. in Vigil. Nativ. Dom,

(n) Omnes , qui viam Evangelicam incedimus , mercatores fumus , per opera mandatorum nobis

posichonem coelestium comparantes . S. Bafil lib. de Spir. Santt. cap. 24. (0) Magni interest , cum aliquid boni facimus , cujus rei contemplatione faciamus . . . . & hoc de-

bemus intueri , ut faciamus ad Gioriam Dei . S. Aug, conc. 13, in Plat, 118.

fori immensi; tesori nascosti, che non si ve- ordinare la nostra vita alla Gloria d'Iddio dono (a) : ma che troveremo nel punto di no. ftra morte con gioja (b). Che cosa più facile di una buona intenzione, la quale si fa in due momenti? e pure egli è in questi momenti, che si rinchiude l'Eternità (c) . Ab conoscete, Fedeli miei, quanto sia buono verso di noi, e misericordioso il nostro Dio? Egli vuole per una parte, che meritiamo, che guadagniamo, e che comperiamo, dirò cosi il Paradiso; e da noi non efigendo poscia per l'altra, se non che un vilissimo prezzo, chi non vede, ch' ei viene a darcelo quafi per niente (d)?

Paradiso i Martiri, gli Anacoreti, le Vergini, e tanti altri Santi, vi fono molti, che si dibattono di animo, quasi che questo Paradiso, che è il nostro ultimo fine, sia difficilissimo a confeguirsi: ma ecco quello, che a meritarlo con sicurezza di ottenerlo, precisamente ci é ne-

18. A pensare ciò, che hanno fatto per il cessario; ed è, vivere in grazia d' Iddio, ed Tom.VII.

nelle azioni convenevoli al nostro stato (e) . Sono cose queste si difficili da spaventarci? e non anzi più tosto facili da poter consolarci? Nel Vangelo si dice esfere la buona intenzione come un'occhiata, che si dà a Dio (1) con amorofa dolcezza (g) : e quanto é facile dare un' occhiata a quelta, e quell' altra creatura, altrettanto è facile il darle col cuore a Dio: e quanto ancora questa occhiata è gradevole a Dio (h); altrettanto è meritoria per noi (i) . Verità importantissima, e praticata da pochi! Negli affari del Mondo s' ha l'occhio alla vanita (4); e negl' ifteffi efercizi della Cristiana pieta, nell'udire la Messa, c la Predica, e nel dire Orazioni, e nel fare Limofine, e nel visitare le Chiese, e gl' Infermi, l'occhio dell'intenzione pochissime volte s' innalza a Dio (1). Quindi è, che non se n' ha al più, che una temporale mercede, ma non l'eterna (m). In varie occasioni s' ha di

(peffo (a) Simile est Regnum Coelorum thesauro abscondito. Matth. 13. 44. Quatenus intentio maneat in scculto . . . . & per intentionem , qua Deo foli placere querimus , semper optemus secretum . S. Greg. hom. 11. in Evang. Bonum Christianum Scriptura intus effe divitem dicit . 1. Petr. 2. 4. abfconditus cordis homo, in conspectu Dei locuples . S. Aug. lib. de Conven præcept.

(b) Cum dederit dilectis suis somnum, ecce hereditas Domini . Psal. 126. 2. Letatus sum in his ;

que dicte funt mihi : In domum Domini ibimus . Pial. 121. 1.

(c) In momentaneo hoc latet Æternitas, in hoc levi pondus sublime . S. Bernar, ferm. 12. in Pfal. 90.

(d) Ecce quantum pretium damus, quodammodo unam filiquam ad acquirendos thefuuros fempiternos . S. Aug. Enarr, in Pfal. 95. Pro nihilo falvos facies illos . Pfal. 55. 8. idest gratis data gratia tua . S. August. in Psal. 55.

(e) Nihil ipsis justificatis deeffe credendum est, quominus plene illis operibus, que in Deo facta sunt, vitam eternam vere promeruisse censeantur . Concil. Trid. Sels. 6. de Jultific. cap. 16.

(f) Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuum lucidum erit . Matth. 6, 22. Oculum hic accipere debemus intentionem nostram, que si recta fuerit, omnia opera nostra, que secundum eam faci-

mus, bona funt . S. August. Lib. 1. de Serin. Domini in Monte , cap. 26.

(g) Puritas intentionis est finplex oculus, totum corpus lucidum faciens, quatenus quid juid fece. ris , propter Deum facias . S. Bern. ferm. 3. Vigil. Nativ.

(h) Si simplici intentione, idest fine charitatis, opera nostra fiant, tunc munda sunt, & placent in conspectu Dei . S. Thom. 1. 2. quæst. 12. art. 1. Cogita Animæ faciem esse mentis intentionem, ex qua rectitudo operis, ficut ex facie pulchritudo corporis astimatur . S. Bern, ferm. 40. in Cant. Vulnerasti cor meum in uno oculorum tuorum . Cant. 4.9.

(i) Fiduciam habemus ad Deum, quoniam mandata ejus custodimus, & que sunt placita coram eo,

facimus . 1. Jo. 2. 21.

(k) Vanum est propter laudes hominum bona facère; & vanius propter adipiscendam pecuniam; S. August. conc. 12. in Psal. 118.

(1) Invenis hominem porrigentem manu eleemosynas rauperi, nec cogitantem de Deo, sed hominibut placere cupientem; is laneam veffem habet, que videri potest, interiorem lineam non habet.

S. August. serm. 117. de temp.

(m) Receperunt mercedem fuam . Matth 6. 2. ideft , non eternam , que Sanctis reposita est , sed temporalem , quam quarunt in vanitate . S. August. conc. 12. in Pfalm. 118. Fiunt ficut funum tectorum, quod priufquam evellatur exaruit; de quo non implevit manum fuam, qui metit. Plaling. #28, 5.

fpeffo in bocca il PerAnor d' Iddio: ma non è con la bocca ; ed è con la divozione del cuo-

re, che si merita, e si tesoreggia nel Cielo (a). 10. S' intenda la Dottrina, e nelle votire menti s' imprima. Io non dico, che la Vita eterna si meriti solamense nel diriggersi a Dio quelle Opere di spirituale pietà, che sono proprie dell' Uomo Criftiano; ma fi merita ancora in tutto ció, che onellamente fi fa ne Civili . e domestici temporali interesti . a conservazione del corpo, a mautenimento della famiglia, a decenza, ed utilitá della caía; purchè con intenzione retta riferifcasi il tutto a Dio (b). Si merita nell'affaticarsi, e nel ricrearfi, nel cibarfi, e nel ripofarfi; purchè s'abbia la mira alla Gloria d'Iddio (c). E non dico tampoco, sia necessario tenere l'animo sempre intento, ed occupato in pensare a Dio: ma balta elevare la mente, ed il cuore a Dio di tempo in tempo (d) ; specialmente nella mattina, e nel principio dell'Opera, che s' intraprende (e) ; e siccome nel farsi viaggio

verso di un luogo, non è necessario, che si

rinnovi l' intenzione a ogni passo, così nean-

che nell'operare non è necessario , che si rinnovi tutt' ora (f); perchè l' intenzione dura negli atti con la fua continuata viriu (g).

20. La Gloria d'Iddio è quel Fine, che deve prefiggerfi in tutto il nostro operare (h) : E che vuol dire, operare a Gloria d'Iddio? Non altro fe non che attendere agl' impieghi del proprio stato, per ubbidire a Dio, e conformarli al volere d'Iddio, il quale così di ciascheduno ha disposto (i). Tutto è disposizione d' Iddio tecondo il configlio della fua altifsima Provvidenza (t), che uno sia ricco, l'altro sia povero; che uno sia al comando, l' altro al fervizio; che questo sia nella tale Professione, quello nella tal' altra (1) : e fi da Gloria a Dio nell' adorare con fommissione la di Lui Volontá; e protestarsi di fare quel, che si fa , sia studio , sia negozio , sia lavoro , sia qualunque altra occupazione o di corpo, o di spirito, per dare gulto a Dio, e piacere a Dio, ed offequiare quanto è possibile dal canto nostro, la sua infinita Maesla (m). Con questa intenzione in ogni azione, per piccola, e di poco, o niua momento che fia, fi offerifce un

(a) Ufit at us firmo : Propter Deum. . . . Ceterum vivus plane , & efficax fermo , ubi non perfun-Gorie, non velut quodam ufu l'aquendi, sed ex pinguedine devotionis, & pura animi intentione procedit . S. Bern. ferm. 9. in Pfal. 90.

(b) Si ob vita prafentis neceffaria ad Deum quis converterit intentionem , hac Deo accepta eff . Intendere in aliud, quam in Deum, tamen propter Deum, Marthe negotium est . S. Bern. ferm. 40.

in Cant.

(c) Sive manducatis, five bibitis, five aliad quid facitis, onnia in gloriam Dei facite. 1. Cor. 10. 31. Sic comedere, & bibere , fervato modo temperantia , & ludere ad recreationem , fervato mode eutrapelia , meritorium erit in co , qui charitatem habet , qua Doun ultimum finem wita fua constituit . S. Thom, in a. dift. 40, qualt. 1. art. 1.

(d) De torrente in via bibet ; propterea expltabit caput . Pfal. 109 7.

(e) Eife non femper allu quit cogitet de Deo, tamen quodammodo allu allio refertur in Deum vi altualis intentionis pracedentis , que remanet in affibus fequentibut . S. Thom. lib. z. ad Hannib. dift. 41. art. 3. Mane femina femen tuum . Eccle. 11. 6. Que feminaverit homo, hac & metet . Galat, 6. 8.

(f) Non oportet, ut aliquis semper cogitet de ultimo sine, quandocumque operatur: sed virtus prima intentionis manet : secui non oportet, quel qui vadit per viam, in quelibet paffu cogitet de sine.

S. Thom. 1. 2. quæft. 1. art. 6.

(g) Oportet ità ordinare a Tiones ad Deum, ut reflitudo ordinationis in actionibus fiquentibut falvetur . Idem in a. dift. 28. quæft. 1.

(h) Hac operemur, que ad nostrum pertinent usum, sed ad Gloriam Dei. S. Chrysolt. hom. 54. Oper. imperf. Regi faculorum immortali , invifibili , folt Deo honor , & glo ia . 1. T. n. 1. 17.

(i) Nonne Deo subjecta erit anima mea ? Quia ipse Deut meut . Pial. 61. 2.

(k) Omnia in mensura, & numero, & pondere disposuisti . Sap.11. 21. Cun sis justus , juste omnia disponis . Sap. 12. 15.

(1) Dominus pauperem facit, & ditat; humiliat, & fublevat. t. Reg. 2. 7. Bona, & mala, vita , & mors , paupertas , & honeifas a Deo funt . Eccli. 11 . 14.

(m) Ego , que placita funt ei , facio femper . Jo. 8. 29. Deus meus , & glorisicabo eum . Exod. 15.2. Glerificantes Dominum , quantumcumque potueritis . . . Benedicentes Dominum , exaltate illum , quantum peteffis . Eccli. 43 . 32.

foavissimo sagrifizio di lode a Dio, meritorio della Gloria eterna per noi (a): E quanti meriti possiamo guadagnarci di ora in ora, di giorno in giorno, col buon ufo del nostro libero arbitrio, dalla Divina Grazia affillito (6) ? Quanti meriti noi perdiamo, operando o per ulanza, o per genio, o per fini puramente u. mani, e seppellendo il talento, che ci è stato dato, in vece di trafficarlo a gloria d' Iddio,

come fiamo obbligati (c)? 21. Chl vive in Grazia d'Iddio, ed ordina alla Gloria d'Iddio gli esercizi della sua vita, ancorché muoja presto, e nella etá giovanile, fi può dire , che fia viffirto affai , e divenuto giá vecchio (d); perche buoni, e pieni sono stati i suoi giorni, e molti meriti ha congregato a fe steffo (e) . Chi vive negl' imbarazzi del Mondo, ed in dimenticanza d' Iddio, ancorchè formonti i cent' anni , fi può dire , che fia campato poco, e muoja nella tenera etá di fanciullo (f); perchè infruttuosa su la sua vita (g) : e giunto che farà alla morte, quando s' immaginerá di avere tesoreggiato, si trovera vuote le mani (h). Di cotelli Faccendoni

che di anelare agli avvantaggi del Mondo; per quanto s' affatichino dalla mattina alla fera in vari affari del Mondo, si deve credere nulladimeno, che tutto il giorno se ne stiano oziosi ; perchè tutto il di lor fare é fenza frutto, fenza merito a procacciarli la Beatitudine eterna (i): e se nel Tribunale Divino s'avra da rendere conto anche di ogni parola oziofa, cioé di ogni parola vana, che non é di alcuna utilità nè a chi parla, nè a chi ascolta (k); qual conto non avraffi da rendere poi della vita ozioía, che s' ha voluto paffare in impieghi, e penfieri di vanità, mentre si doveya, e si poteva farla effere meritoria di una gloriosissima Esernità? (1) Quel Dio, che ci ha da giudicare, non cerchera, se abbiamo fatto miracoli, ma che meriti abbiamo, per effere ammessi nel cel este fuo Regno (m): non cercherà, se da noi siansa fatte cole straordinarie; ma con che spirito, e con che cuore le ordinarie (n). Riflettete per tanto, Uditori miei, fopra del vottro operare (0); e procurate animarlo con le buone intenzioni. Che bel contento, poter dire sul fine della giornata : Oggi fon vissuo del Mondo, che non hanno altro fine, se non in grazia d'Iddio, ed a gloria d'Iddio! Che bel O 0 2 con-

(a) Holocaustum tuum pingue fiat . Pf. 19. 4. Holocausta medullata offeram tibi . Pf. 65. 15. (b) Interiores actus voluntatis funt in potestate nostra . S. Thom 1. 2. quælt. 19. art. 8. Habemus gratiam , per quam ferviamus placentes Deo , cam metu , & reverentia . Hobt. 12. 28.

(c) Abscordi talentum tuum in terra . . . . Servum inutilem nattite in tenebras exteriores . Matth. 25. 24.

(d) Consummatus in brevi explevit tempora multa : placita enim erat Deo anima illius . Sap.4. 13. (c) Convertetur populus meus hic , & dies pleni invenientur in eis . P(21.72. 10. Mortuus eif plenus dierum . Gen. 25. 8. Quis est homo , qui . . . . diligit dies videre tones ? . . . Diverte a malo , & fac bonum . Pfal. 33. 13.

(f ) Puer centum annorum morietur; & peccator centum annorum maledicus erit . Ifa. 65. 20. (g) Vacua eff fpes illorum, Finusilia opera corum. Sap. 8.11. Si longe vita crum, in nihilum com-

putabuntur ; & fine honore erit novi fina fenectus illorum . Sap. 3. 17.

(h) Defecerunt velut somnium surgentium . Pial. 72. 19. Fac hominem in somnis videre , fe invemifie thefaures . Dives eff ; fed donec evigilet . Evigilavit ; & nihil habet in manibus , nihil in ledo ; e non mfe grumnam invenit . S Aug. Enarr. in Pfal. 72.

(i) Quid hic statis tota die otios? Matth. 20. 6. Otiofus arquitur, oui fruffum Divini operis non

felfatur . S. Greg. hom. 19. in Evang.

(k) Omne verbum otiofum, quod locuti fuerint homines, reddent rationem de eo in die judicii . Matth. 12. 36. Otiofum , quod feilicet fine utilitate loquentis , & audientis . S. Gregor. hom. 6. in

(1) Si verbum otiofum non eff absque periculo ejus, qui loquitur, & in die judicit reddet unusuisque rationem sermonum suorum; quanto magis qui opera habet etiofa, vel mala? S. Chrysoft. hom. 43. in Matth.

(m) Querenda funt in judicio non figna, fed merita . S. Bern ferm. 1. in Afcenf. Dom.

(a) Non confiderandum eft quantum ; fed qua mente , qua affectione quis dat , quod poreit . S. Augvel alius Lib. de vera , & falfa Pœnit. cap. 15.

(0) Ofus autem fuum probet unufquifque . Galat 6. 4. In omnibut volumas operantis intuenda eff : nec quid quis egerit ; sed quo voto egerit , inquirendum . Abb. Joseph apud Cassian. collat. 17. cap. 11.

contento poterlo dire nel fine dell'anno, e nel fine di nostra vita, allorchè anderemo a godere de' nostri meriti il premio!

### SECONDA PARTE.

Evo dire quattro parole a cert' uni, che per una parte desiderosi di salvarsi, e per l'altra mal contenti del proprio frato, si danno a credere, che non posta farsi nel Secolo, che poco o niente di bene Oh se io fossi in un Monastero, dice quell' Uomo, e similmente aucor quella Donna, quanto farei più del bene, che non posso sare nella mia Cafa (a)! Oh se potessi (b)! Ma ache serve dir questo, dopo esfersi posto già in uno stato, che in fe stello è onesto, ed in che voi potete nulladimeno comodamente falvarvi (c)? Ua inganno è questo, per cui vi perdete in desideri inutili, ed in malinconie, che non vilasciano far bene quel bene , che presentemente dovrette fare (d). Onde ricavate voi, che per giungere al Ciclo, una strada sia più buona dell'altra? Forse da ciò, che in una viè da patire più che nell'altra? Quest'é veramente buon fegno; perchè non v' ha dubbio,

esservi più sicurezza della falute ne' patimenti, che ne' piaceri (e): ma nelle case del secolo mancano le occassoni da esercitar la pazienza? e sorse anche più che in un sagro Chiostro? Da per tutto v' è la sua Groce; e basta sapre portarla a seguire, ed imitar Gestà Cristo, per meritare, e teforeggiare nel Ciclo (f). L'ajuto della Divina Grazia è perció necessario, si (g): ma non mai si ristuta a veruno quella grazia, che è proporzionata al suo stato (h), e per averla, basta volessa (s); e con l'ajuto di questa grazia quella pazienza, che tante volte si ha o per forza, o per umani rispetti, come non portà anche aversi con merito per amor d'Iddio (k);

a3. Voi ini direte, che nella Religione per ro vi é un grado più alto di perfezione: ma anche qui vi è per voi dell'abbaglio; imperocche la perfezione più fublime in che firmate voi, che confità ? Bità è nella conformità della nostra volontà alla Divina: e chi arriva a quelto di fare la volontà d'Iddio, si può dire arrivato a tanto, che non può fare di più. Nulla di più, che la volontà d'Iddio ha faputo, o potuto far Gesti Critto; effende Bgli venuto dal Gielo in terra unicamente per quetto.

(a) Uxorem habet quis, quam dimittere non potest... Venit ei in mentem, quia melior est vita illa, de qua dicit Apostolus 1, Cor., 7, Vellem omnes esse sicu meisssum... Habeat charitatem y eum qua habentur, & cetera. S. Aug. Enart, in Psal. 121.

(b) Quis mihi tribuat, ut destarium meum audiat Omnipotems? Job. 21. 25.

(b) Zus nam tribaut ; at destaertum meun dadtat Onne potens i 300. 31. 33.

(c) Non folum Virgines, & Continentes, verum etiam Conjugati per fidem rectam, & operationem bomam placentes Deo, ad eternam merentur Beatitudinem pervenire. Innoc. III. in Concil. Later. relat. in c. firmiter, de Sum. Trinit., & fide Cath.

(d) Desideria occidunt pigrum; noluerunt enim quidquam manus ejus operari; tota die concupi-

feit, & defiderat . Prov. 21. 25.

(e) Beati, qui lugent, quoniam ipst consolabuntur. Matth.5.5. V.e vobis, qui ridetis nunc, quia lugebitis. Luc. 6. 25. Per multas tribulationes oportet nos intrare in Regnum Dei. Act. 14. 21.

(f) Qui vult venire post me, abneget semetissum, & tollat crucem suam, & sequatur me. Matth. 16. 24. Monet Christus, ut propter eum onnia sustineat, & alias ejus virtutes addisas. D. Chrysoft. hom. 26. in Matth.

(g) Non quod sufficientes semus cogitare aliquid a nobis , quast ex nobis ; sed sufficientia nostra ex Deo est . 2. Cor. 3. 5. Omne bonum meritum nostrum non in nobis sacit nist Gratia . D. Aug. cpill. 305. 2 ad Sixt.

(h) Unusquisque proprium donum habet en Deo; alius quidem sic, alius vero sic. 1. Cor. 7. 7. Uni. cuique nostrum data est Gratia secundum mensuram donationis Christi. Ephes. 4, 7., & Rom. 12.6.

(i) Deus, quantum in fe est, paratus est omnibus gratism dare; vult enim omnes homines fulvos ferit 1. Tim. 2. 4. fed illi foli gratia privantur, qui ex se igsis gratia impedimentum prastant. Di. vua Thom. lib. 3. cont. Gent. cap. 159.

(k) Cum propter cupiditates multa dura, & afpera patientissime sufferant homines; id possunt etiam dicentes (Plal. 70. 5.) Quoniam tu es patientia mea, Domine, spes mea a juventute mea. D. Aug.

lib. de Patient.

(1) Descendi de Coelo, non ue suciam voluntatem meam, sed voluntatem e jus, qui missi me. Jo.6. 38. Non mea voluntas, sed eua seat, Luc, 22, 4.

Nulla di più ha fatto la Beatiffima Vergine (4) : nulla di più hanno potuto far tutti i Santi (b) : nulla di più tusti gli Angeli, che la volon(à d' Iddio (c). Nulla di più possiamo fare tampoco, ne io, ne voi : e questa e la perfezione, che Dio vuole da voi, e da me: Queita la perfezione, alla quale tutti fiamo obbligati (1); la perfezione più commendata da Gesú Crifto nel suo Sauto Evancelio (e) . di fare la volonta d' Iddio ogn' uno nel proprio (fato (f) . Sia che un Religioso viva da buon Religioso; sia che un Secolare viva da buon Secolare; ogn' uno fa nell' ordine della Provvidenza il voler d' Iddio (g), e va tutt' ora operando la fua eterna falute . Se voi fofte, o Padre, e Madre di famiglia, in un Monastero, non potrette fare di più, che la vo-lonia d' Iddio: fate la volonia d' Iddio nell' adempire i doveri del vostro stato, e Dio sarà ugualmente di voi soddisfatto. A che desiderare una perfezione, che Dio da voi non vuole? Nella vostra vocazione acquetatevi (h), e

contentatevi di quella persezione, ch'è in voi voluta da Dio,

24. Vero è, che non bafta fare effer jamene te quel , che fi deve , per avere il merito della perfezione; e conviene ancora in frizzarlo a Dio con una buona intenzione (i): ma chi y' impedifce, che non possiate offerire tutte le vostre opere a Dio, protestandovi col vostro cuore di farle per amor fino, in offequio alla fua Santa volontá? Non è quelto, che voi domandate nell'Orazione Dominicale ogni giorno, pregando il Signore, che fia fatta la fira volontá nella Terra, come nel Gielo (4)? Cosí dunque fate, come prega e. Non si tratta di far di più di quello, che giornalmente voi fate ; ma folamente di aggiu agere al vottro fare l'intenzione di farlo per ubbidire, e piacere a Dio; poiche nel puato di vottra morte quel folo, che così avrete fatto, ritroverete notato a conto di vottro merito : cd of quanto fi può meritare nel fecolo, anche di più di quello , che talor fi meriti ne' fagri Chiostri (1) !

#### ~~+×+~

SER.

- (a) Hoc in Maria magnificavit Dominus, quia fecit voluntatem Patris; non quia caro genuit carnem. D. August. Tract. 10- in Jo.
- (b) Intelligences, que set Voluntas Dei: Ephes. 5, 17, ut servi Christi, sacientes voluntatem Dei ex animo. Ephes. 6.6. Perfesti, & pleni in onni voluntate Dei . Coloss. 4, 12.
- ex animo. Epinel. 6. 6. rerjecti. 5 pieni in onnet voluntate Det. 601018. 4. 12.

  (c) Benedicite Domino sonnet Angeli ejus . . . . Ministri ejus, qui facisti voluntatem ejus.
  Pfalm. 102. 20.
- (d) Tenetur homo conformare voluntatem fuzn Voluntati Divine . D. Thom. 1. 2. quælt. 19.
- (c) Quicunque secerit voluntatem Patris mei , ipse men feater, & feror, & mater est . Matth. 12. 50. Qui sacit voluntatem Patris mei , qui in cuelis est , ipse intrabit in Regnum Coelorum . Matth. 7. 21.
- (f) Habenter donationer secundum gratiam, que data est nobis, differentes; sive ministerium in ninistrando, sive, &c. Rom. 12.6.
- (g) Bonitas Voluntatis dependet ex conformitate ad Voluntatem Divinam . . . . Rellum cor habet, qui vult, quod Deut vult. D. Thom. 1. 2. Quæft. 19. art. 9. & 10.
- (h) Unusquisque in qua vocatione vocatus est, in ea permaneat. 1. Cor. 7. 20. Observo vs. ut digno ambuletis vocatione, qua vocati estis. Ephel. 4. s. Alligans es uxori? Nell querere solutionen s. 1. Cor. 7. 27. Tene moe consilie, quad tenes 3 mane so que est 3º thude prodest estis 3º alist. D. Ber.
  - (i) Corporalis exercitatio ad modicum utilis est . 1 Tim. 4. 8. Vocati sumus , ut simus in laudem glorie ejus . Ephel. 2. 11. Omnia in gloriam Dei sacite . 1 Cot. 10. 31.
  - (k) Pater nofter . . . . fat voluntas tua ficut in coelo , & in terra . Matth. 6. 9.

ferm. 85. ad Guillelm. Abb.

(1) In Christo Jesu noque circumcifio aliquid valet, neque praputium; sel files, que per charitatem operatur. Galat. 5. 6.

# SERMONE XVIII.

### Sopra l' Esame della Coscienza per la Confessione.

Quacumque solveritis super terram, erunt soluta & in colo. Matth. 18, 18.

Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis. Joann. 20. 23.

Uando rifletto fopra quel terribile detto di Gesti Cristo, che sono molti i chiamati al Regno de' Cieli, ma pochi fono gli Eletti, che vi en-trino; (a) io cerco di coufolarmi, col darmi a credere , che que' pochi , i quali fi falvano, siano i Fedeli della nostra Santa Cattolica Chicla, veramente pochi iu comparazione de' tanti Idolatri , e de' tanti Eretici, per i queli il Giudizio é giá fatto con la fentenza della lor dannazione. (6) Ma avvisandomi i Santi Padri, Gregorio, (c) Agostino, (d) Grifostomo , (e) , ed altri , che degl'iftefii no tri Cattolici pochi fi (alvano, e la mag-

non v'è l'offervanza de' Divini Comandamenti ; ( f) e vi è anzi come una sentina di vizj; (g) dico il vero, che mi forprende il timore, e non fo contenermi dallo flupore. Imperocche come può effere, che tanti Criffiani fi dannino, effendo per lor sì facile il rimedio dell' eterna Salute? Per quanti peccati vi fiano , e possano esservi nel Cristianesimo, non v' é forse anche il Sagramento della Penitenza, per cui si cancella ogni colpa, e s'infonde la grazia, (h) ed il Paradifo, che era chiuso, si apre ? (i) Non v'è sorle nella Chiefa la Potestá di affolvere da ogni (4) peccato, per i meriti della Paffione di Crifto; gior parte si danna, a cagione che in elli dandosi nell' Assoluzione una ferma speranza

(a) Multi funt vocati , pauci vero eletti . Matth. 20. 16. , & 22. 14.

(b) Qui autem non credit , jam judicatus eff . Joan. 3.18. Qui Sacramenta Fidei non tenuerunt ,

jam prejudicati funt cum damnatione fue infidelitatis . S. Greg. lib. 26. Mor. cap. 20. (c) Al fidem plures veniunt , & ad coelette Regnum pauci perducuntur . Ecce quam multi huc convenimus ; Ecclence parietes implemus ; fed tamen quis fciat , quam pauci funt , qui in Electorum grege

numerantur ? S. Greg. hom. 19. in Evang.

(d) Pauci elelli in comparatione multorum perditorum, a turba malorum Christianorum segregati. D. Aug. fer. 31.de Ver. Dom. Putant quidam, quia Christiani funt, non poste damnari; non verentet , multos effe vocatos , fed pauces electos . Putant Christianes pauces effe in multitudine Gentium , ac Judeorum ; quare eth omnes credentes falventur , paucorum tamen electio fit in tanta multitudine . Sed hi funt decepei . S. Aug. lib. de vera & falfa Poenit. cap. 6.

(e) Quot putalis effe in Civitate netfra (Antiochia, ubi homines 600000.) qui falvi fant ? Non poffunt in tot millibus centum inveniri , qui falventur ; quin & de illis dubito. Quanta enim in juve-

nibus malitia? Quantus in fenibus corpor ? D. Chrys. hom. 14. ad Pop. Antioc.

(f) Quot funt , qui videntur observare pracepta Deil Paucifina funt. Hot folos liberaturus eff Deut, & ceteros damnaturus . D. Aug. in Pfal. 48. (g) Prater paucifimos, qui mala fugiunt, quid eff aliud fere omnis cœtut Christianorum, quam

fentina viciorum ? Salvian. lib. 3. de Provid.

(h) In Sacramento Punitentie gratia infantitor, per quam fit remifio peccatorum; & Confesso ex vi abstationis remitrit culpum, ficut Beptismu, S. Thom. in Suppl. 3. P. Qu. 9. art. 1.

(i) Paradifus claufus est precanti mertaliter, & aperitur per Cenfesionem . Idem ibidqu. 10. art. 3 (k) Quecumque felverieit , Ge. Matth. 18. idest , qui concessonem venie acceperint in falutem , fit

di salvazione? (a) De' Criftiani pochi vi sono, che non si consessionalmeno una volta all'anno, pochi, che muoiano senza la Confessione: pochi dunque saranno ancora quei,

che si dannano. 2. Vera dovrebbe effere la confeguenza, atteso massimamente l'Oracolo dello Spirito Santo, che per la bocca dell' Apostolo S. Giovanni promette infallibile, a chi fi confessa, la remissione de' suoi peccati : (b) e pure praticamente fi trova quelta effer falfa; poiche quanti vi fono, che si consessano, e nulladimeno , quantunque muniti de' spirituali prefidi, fi dannano? (c) Pare che il fatto non possa star con la Fede : ma pertanto vi sla : ed ecco il punto, che pienamente mi appaga . Per salvarii, non basta consessarii, ma bisogna consessarsi bene : ese tutti quelli, che si confessano, si confessassero bene, dubbio non v'ha, che pochissimi si dannarebbero. Essendo perciò molti, e moltifimi quei, che fi dannano, non deve attribuirsi di ció la principale cagione, che alle confessioni malsatte, nelle quali mancano a'Penitenti le necessarie disposizioni ad approfittarfi del Sagramento . (d) Non è mio il sentimento; ma é del Santo Sommo Pontefice Gregorio VII., (e) e di que' mille Padri congregati nel Concilio Secondo Laterauense, (f) i quali perciò esortano i Pre-

dicatori a predicare di spesso contra cotesse consessioni malfatte, (g) perchè col mezzo di esse non si potrebbe credere , quante Anime si conducano dal Demonio alla perdizione . Sono molii (enza numero anche oggidi . che, in vece di Igravarli de' fuoi peccati nella consessionene, piuttotto coll' enormità de' Sacrilegi fi aggravano per le ingiurie, che recano al Sagramento. (h) Laonde per vostro bene, Uditori miei, inerendo alla Canonica ammonizione, voglio fignificarvi gli errori, per i quali avviene ordinariamente, che non Gano buone le Confessioni : non si può in una volta fola dir tutto . Incomincictó a raginnare dell'esame della coscienza: echi sa, mi tolleri con pazienza, se non dirò cose nuove con dicitura elegante : chi non sa, mi ascolti con attenzione; (i) perchè tanto vuol dire , confessarsi bene , quanto salvarii : tanto vuol dire confessarii male . quan to danuarli .

3. Per Consessario bene è di necessità per parastiperchè si la preparazione manca, non mai si riceve la Grazia del Sagramento , (k) nè rimane cancellata la colpa. A fine percio di preparasti debitamente alla Consessione certo è, che deve fasi Pelame della cossicaza; per la ragione che essendi contessario de lesti, () e consessario montifasti di tutti peccasi comleria, () e consessario montifasti di tutti peccasi com-

in ceelit foluti funt . D. Hilar. can. 18. in Matth. Hec potestas per meritum passionis Christi dicitur peccata removere . D. Thom. Suppl. qu. 17. att. 1.

(a) Confesso ex passone Christi virtuem habet, & spem falutit tribuit. S. Thom. Suppl. 3. p. quast. 10. 21. 4. (b) Si conference peccata nostra, Deus sidelit est, ut remittat nobit peccata nostra, & emundes nos

(c) Descenterum an information artists para compensation of the co

(e) Inter cetera, que uyue ace mate put unant vita, jaije minieminus pententia conjuctuo invalefit. Hinc imnumera mala, &c. S. Greg. VII. lib. 7. epift. 10.

(f) Inter cetera unum est, quod fanciam maxime perturbat Ecclesiam, falsa poenitentia. Innoc.

(f) Inter cetera unum est, quod fanctam mas II, in Conc. II. Later. Oeucum, cap. 22.

11. in Conc. 11. Later. Ceucum, cap. 22.

(g) Fraires noffres, & Presbyteres admonsmus, ne falfie poenitentiis laicorum azimas decipi, & is infornum pertrahi patiantur. Idem ibid. relat. in c. Fratres noffros, de Pœuit, dilt. 5.

(h) Multi fint, in quitan Secramones Civitit patimum injurian. S. Aug, (crim. ş. la Sab. Sat. (1) Si hac documenta willa videnum; O deficiabilia, quia um fint rhetorie stau, O fastu centure nata, si videntus estam supervia; si present : animabut min coccupifentum confishamu; O si ma si hac proderum; saltem minust sivili prodest valetum; D. Aug, lib. Ad Visti, laf. Cap.

(k) In Sacramento Pontientie requiritur preparatie al Institutem squi effellum... On unuquand atur Gratia, nife preparatie addite, vel ptiu adsperit. S. Thom. in Insph.; p. qu. 18. art 5.
(1) Si quit negavorie ad remissionem percatorum Contritionem requiri Ge, anathema. Conc. Trid. Self, 1st. de Pontit. Can. 4.

-----

meffi , (a) come fi può fenza vernno efame formare il dolore, ne sare intiera la Consesfione? (b). Dai mali dell' Anima non s'incomiacia a guarire, che quando s' incomincia a conoscerli. (c) Cosi il Re Davide allora fu, che di peccatore fi mutó in penitente squando fi riduste alla memoria li suoi peccati: (d) etaminó la tua cofcienza: (e) ravvvisò la fua malizia, e tosto si eccitó al pentimento. (f) Così il Figlio Prodigo la prima cosa, che foce per tornare a suo Padre, su rientrare in se stesso a considerare il suo miserabile stato . (g) Cosi la Maddalena, prima di andar ad umiliarii a' piedi del Salvatore nella Sala del Farileo, entró nel Gabiactto del proprio cuore a conoscersi peccatrice (h); e dallo specchiarsi nelle sue interne brutture, fi mosse a lavarle poi co i le lagrime . (i) Non altrimente la prima cofa, che deve anche farfi da ogni peccatore, per convertirsi al suo Dio, è di rac-

cogliersi dentro di se ad esaminare, e ponderare con il suo spirito lo stato della inseli-

ce cofcienza . (4) 4. Tanto efige la natura istessa della Confessione (1) : conciossiache non essendo altro il consessarii, che un presentarsi alSacerdote Vicegerente d'Iddio (m), a rendere conto della nostra vita per tutto il male, che è da noi flatò fatto (n); affinchè fiano cancellati coll' Affoluzione li noftri debiti (o); pare a "ni, che questo conto di tutte le commissioni, d ommissioni, di tutti i pensicri, di tutte le parole, e di tutte le opere, si possa sar bene fenza di un previo, e serio esame (p) ? Si offervi, come si fa a conteggiare, quando che il debitore viene a faldare le fue partite per la fomma di alquanti Scudi . Fatto che fiafi il conto una volta fi torna a farlo, per la. paura d'aver fallato in uno feudo di meno, o di più . Cosi dovrebbesi sare anche nell'

(a) Si quis dixerit , necesfarium non esse consteri omnia , & singula peccata mortalia , quorum meserria cum debita , & diligenti prameditatione habcatur , etiam occulta .... anatehema . lbid.can.7.

(b) In cognitione peccatorum incipit onne bonum; quia homo ab hac cognitione ad Poenitentiam perducitur. S. Vinc. Forr. fer. 1. Dom. 14. post Trin.

(c) Notitia peccati initium est falutis . D. Bern, Track, de Inter. Domo cap. 21.

(d) Converfus sum in erumna mea, dum conseitur spina, Plal. 31, 4. Convertitur in erumnam edovris, dum spina conseitur, peccari recordatione; & subdit: Constebor adversum me injustitiam. D. Aug. de Util. Poets. 6, 1.

(c) Scopebam spiritum meum Psal. 76. 7. Scipsum enim interrogabat ; scipsum examinabat. D.Aug. in Psal. 76. Deambulabam in medio domus meæ. Psal. 100. 2. Medium domus suæ Cor suum.

dixit : domut enim nostra interior cor nostrum est . D. Aug. in Pfal. 100.

(f) Sic David dicit : Amplitul lava me ab iniquitate med, & a peccate mee munda me. Pfal. 50, A Ghobit : Sonniam iniquitatem meam ego cognofio, de peccatum meum contra me eff. D. Vinc. Fett. loc. cit.

(2) Adole femior filius peregre profettus eft, & diffipavit fubstantiam fuam . . . . In fe autem rever fus & c. Luc. 15. 13. In fe reverfut eft, cum in confeientia fua interiora fuam interioram reduxit.

D. Aug. Lib. 2. qu. Evang. cap. 33.

(h) Mulier, que erat in Civitate peccatrix, ut cognovit &c. Luc. 7. 37.

Spia hec mulies turpitudinis fine maculas alpexis, lavanda ad fontem Mifericordia exueri. ... Conferenvi quid fecis. 6 molai moderari, quad facera. D. Greg. Itom. 33. In Evang.
 Hoe est prisum opus necefarium volenti redire ad Deum, ut cognoficat peccata fua. D. Vinc. Ferr. Ietm. 2. in Sabb. post Dom. 2. Quadrage.

(1) In Confessione talit ordo tenendus est , ut peccata premeditentur . D. August. scrm. 30- ad

(m) Dominus notter Sacerdotes ful ipfius Vicaries reliquis, tanquam presides, & judices, ad quov omnia mortalia crimina deserventur, in que Christisteles ecciderius. Con. Trid. (cfl. 14. de Poz.it. cap., 5.

(n) Qui conflictur , representat vitam fuam Deo per sucerdotem , prevenient judicium eint in

Cor fessione . D. Aug. vel alius Lib. de Salut. Docum. cap. 10.

(o) Dum confitemur, proiterniour in confpellu Dci, & peccata notira producimut, ut ipfe deleat.
 bb. cap. 27.
 (n) Quando homo deher ire ad Confesionem. prima dehet premeditari, quantoto peccaperit corde.

(p) Lyando homo debet ire ad Confessionem, primo debet premeditari, quomodo peccaverit corde organado, ore loquendo, oculis respeciendo, auribus audiendo & D. Vinc, Fert. (cm. 3. Dom. 15. poli Trinit.

esame, o sia conto, the si fa de' peccati (a), l' Anima vottra col Sagramento della Penitengiali .

ritiratevi in luogo, dove nulla sia, che vi di- nel Punto di Vostra Morte (m), allorchè, distfurbi, per ivi ritirarvi con quiete dentro voi gombrate le tenebre d'ogui affettata ignoranfteffi (f) : e non v' immaginate, che questo za, l'Anima Vostra sara per essere da Luigiu-

debiti veramente gravissimi , che abbiamo za, sia una cosa tanto agevole a farsi, che con la Divina Maestà (6) . Nella Confessione possa ad ogni vostro piacere spedirii ; poichè fi tratta di stabilire la somma di un si rilevante ad un' Anima data in preda alla vanità , ed negozio, che importa l'Eternitá: si tratta di ingolfata negl' interessi, ed imbarazzi del saldare le partite con Dio; e non è un poco Mondo, oh che non è si facile il sabricarsi nel di che , il trascurarsi qualche peccato mortale. suo cuore una solitudine , per ivi occuparsi in Questo conto si sa sul libro della nostra co. questi tre soli alti pensieri : Dio , Anima , Escienza, ove tutto apparisce (c): e bisogna termità (g)! Ad un' Anima dominata dalle rignardar bene a non errare, e non ingannar- passioni, ed abituata ne' Vizi, non é si sacifi nell' esaminarsi con tepida negligenza, o le il conoscere, e discernere i suoi peccati, con fretta (d); perché dovendo la Confessione fenza un ajuto particolare d' Iddio (h). Chi è , effere intiera, acciocche fia valida (e), facil- che poffa dirli capace di penetrare il fondo delmente può darfi, che questa fi renda nulla, la sua malizia nel proprio Cuore (i)? E'neo facrilega, ogniqualvolta per notabile man- ceffaria per questo una Grazia illuminante camento di esame si tralasci delle cose essen- d'Iddio (4); e Voi dovete umiliarvi davanti al; Crocifiso a implorarla (/); pregandolo; 5. Per esaminarvi dunque, come si deve, che vi conceda uno di que'lumi, che avrete esame della coscienza, ordinato a santificare dicata (n); e vederete cogli occhi della Vo-

(a) Scrutemur vias noffras .... Tunc te non fruffra firutatut et, fi rurfum opus effe ferutinio advertifti ; & toties non te fefellit immifitio tua , quoties iterandum putaveris. D. Bern, ferm 18. in Cant.

(b) Peccata noffra Debita funt ; prout dicite Dominus ( Lnc. 7. 59 ) Non exies inde , donec etiam

novi fimum minutum reddar D. Aug. Lib. 2. de ferm. Dom. in Mont. cap. 13.

(c) Unicuique est Liber fua Conscientia : & hic Liber est discutiendus & emendandus . Aperto.

igitur Libro Consciencia, omnis culpa ante oculos reducatur. D.Bern. tract. de Inter. Domo c. 18. (d) Animadvertendum eft , ne forte nimi: remiffe Confeientia noffram ferutati finus ; adeoque negligenter peccata admifi memoria repetere studuerimus, ut ea ne recordari quidem voluisse merite videri posimus : id enim fi faltum fuerit , Confesionem iterare omnino oportebit . D. Carol. Instr. Conf. & Catech. Conc. Trid. p. 2. de Poenit. §. 66.

(c) Confessio debet esse integra, ut non subtrahaiur aliquid de his, que manisestanda sunt . D. Thom.

in Supl. 3. p Quaft. 9. art. 4.

Tom. VII.

( f ) Intra in cubiculum tuum . Matth. 6. 6. Cubile eff cor noffrum : laboremus mundare , ut ibi

poffit nobis bene effe . D. Aug. Enarr. in Plat. 25.

(g) Mens, que per varia defideria spargitur, & variis cogitationibus hue, illucque diffenditur, non roteilt se ipsam in unum colligere , nec novit ad se psam intrare . Oportet evagatione: mentit restrin-gere , & exteriora oblivisci . D. Bern, trad, de inter Domo cap. 7.

(h) Ne dicaiis : ecce idonei fumus ex nobis ieffis praparare cor . Hominis quidem eff preparare cor ; won tamen fine adjutorio Dei , qui tangit cor . D. Aug. Lib. 1. contra Epilt. Pelag. cap. 8.

(i) Cor meum dereliquit me . Pial. 39. 13. Quid eff , nife cor meum non eff idoneum ad cognostendum fe ? D. Aug. in Pfal. 29.

(k) Tunc homo il tuffratur gratia Divine Mifericordie , quando cognoscit peccata , que secit : Ideo dicitur Prov. 20. 27. Lucerna Domini spiraculum hominis, que investigat omnia secreta ventris . idest mentis . D. Vinc. Ferr. fer. Fer. 5, poft Ciner.

(1) Dominus illuminatio mea . Pfal. 26. 1. Deus meus illumina tenebras meas . Pfal. 17. 29.

Quantas habeo iniquitares & peccata, feellera mea, & delicha ottende mihi, Job. 13. 23. (m) Illuminabit Doninus abscondita tenebrarum, & manifestabit contilia cordium . t. Cor. 4. 5.

(a) Liber vilk uniustujusque aperietur, & Divina vi fiet, ut cuique cunda opera sua in memoriam revocentur , & mentit intuitu mira celevitate cernantur , D, Aug. Lib. 20 de Civit. Dei cap. 14.

firamente tutte le Vostre iniquità in tutti i gradi della Vostra avuta malizia (a).

6. Figuratevi poi ciascheduno, come se softe moribondi nel Voitro letto (b); e fate l'Efame , come fe foste a dover effere esaminati dal Vostro Giudice eterno, cui nulla si può tener di nafcolto (c); così apparecchiandovi per una Confessione, che può essere l'ultima di Voilra vita . Intendete bene queste poche parole; che fe bene io non fo, per chi parli; so però, che Iddio mi sa parlare per più di uno, e più di una di Voi; per fare una Con-fessione, che può essere l'ultima di Vostes vita. Beati voi , fe la fate bene ! Sciagutati Voi, fe la fate male ! mentre da effa forse dipende, che sia preziosa, o pessima la Vostra Morte (d) . Per ajutarvi in questo Esame , due condizioni vi propongo necessarie a sarlobene, opposte a due errori, per i quali avviene ordinariamente, fi facciamale. Effendo l'Efame della Coscienza una ricerca, che si sa de' peccati, per dolerfene, ed accufarfene, qui 6 manca per lo più in due modi ; o perchè nel cercare i peccati non fi vuole cercarli tutti; e quest' é un effetto di maliziosa Passione : o perche non fi procura di cercarli, e trovarli tutti : e questo è percagione di Negligenza . Ed ecco li mici due Punti, nel Primo de'quali vi mostrero, come l'Esame dev'essere Spaffionato; e nel Secondo, come debba effere fatto con Diligenza .

Primo Punto .

z. La Prima condizione ci é prescritta dal Santo Padre Agottino (e) . Efaminatevi , dic' egli, con fedeltà, e aon rogliate inganuarvi con adulare, o lufingare Voi fteffi; polche farebbe cotefto inganno uno ftoltifimo crrore (f). Ma fe niuno ama di effere ingannato dagli altri (g), come puó darli, voglia tal? uno jugannare se stesso? Pare questo incredibile : e pure cosi non fosse, come di fatto è, mentre anche lo Spirito Santo ci ammonifce , che ogn' uno riguardi bene a non ingannarfi (h). In the modo? Io diró: Nafce ogni peccato dalla Concupifcenza (i), che è come un gruppo delle nottre interne Passioni; ed effendo fopra queste Passioni, che devesi far l'Efame, per trovar i peccati, qui è, che facilmente s' inganna; perchè tra le Passioni ve n' è (empre qualch' una più geniale, e più cara, predominante nel Cuore (1), verso di cui pro. cedefi con rispetto, e fi ha come paura di difguttarla nel venirfi ad cfaminarla. Coa una Storia della Scrittura mi spiego .

8, Accortofi Laban, che glierano flati ruabati fiuto il boli di oro, vavutop premurofo a cercarii ne' Padiglioni del fraggitivo Giacobbe. Appe le valigie, e mette foliopra ogni anefe; ma nulla trova (f). Gira indi l'occhio tra quele tende campali, e feorge la bella Figlia Rachele ful fuo letticciuolo a giacere. Ella era, che avea rubati gli Jobi il Fadre; e fotto di

(a) Can dormierit, aperiet ocales fuot. Job. 10. 19. Univerfus illic percetorum cumulus echibetur, mentemya filmulas. D. Chry fost, conc. 3. de Lazato. Venient in cogisarione peccatorum sporam tinidit. Sap. 4. 20.

(b) Quasi sub mortis articulo postut, & mortem, se videri postet, videret, exitus tui necessitate circumspella tibi consule & provide. D. August. vel alius Lib. 1. de Visit. Instem. cap. 5.

(c) Beatus vir, qui cogitabit circumfpettionem Dei ... Eccli. 14. 22. Non est quidquam abscondi-

tum à oculit ejut . Eccli. 39. 14. Et dilittà mea a te non funt abfrondita . Ptal. 68. 6. (d) Pretiofa in confectlu Domini mors fanttorum ejut . Ptal. 115. 15. Mors precatorum pefina . Ptal. 22. 22.

(c) Fratres mei , dijeutite vos fine dolo , fine adulatione , fine palpitatione . D. Aug. ferm. 15. de Verb. Apost.

(1) Intueatur quisque cor suum sine adulatione, sine palpitatione: nihil est enim stultiut, quam st serpen qui palpet, anque seducat. Idem. Enart, in Vial. 85. (2) Multoe expertus sum, qui veities fallere; qui autem salti, neminem. D. Aug. Lib. 10.

Contest. cap. 13.

(h) Cavete, ne force decipiatur cor vestrum . Dent. 11. 15. Hec dicit Dominus : Nolite decipere

animis vertrat. Jer. 37.8.
minis vertrat. Jer. 37.8.
unimis vertrat.
unimis ve

(k) Species decepit te , & concupifcentia subvertit cor tuum . Dati. 13. 56.

(1) Richel furata est idola Paris jui .... Ingressus itagus Laban tabernaculum Jacob , & Lia , & utriusque famula , non invenit . Gen. 31. 19. 33.

fe nello strame gli avea nascosti ; ma fingendo dell' Interesse, chiude l' occhio, e passa ala furbetta di certo ino folito male indisposta, Laban la vede, la compatifce, e per non incomodarla a levarfi , trascura d' ivi fare la sua ricerca . Miró da per tutto (a), ma non cercò nel letto dell' ipocrita Inferma: e rimafe così tutta in vano la diligenza dell'altro Esame (b). Non altrimente da molti or si fanell'esaminaifi per Confessarsi . Vanno essi indagando gl' Idoli del peccato qua e là per i cupi fegreti della Coscienza: ma giunti a dovere sarlo Scrutinio fopra quella Passione, che in essi è più di tutte imperiofa, e per cui fono foliti abitualmente a peccare, per non inquietarla con la giufta, e neceffaria Severità dell' Efame (c), chiudono l'occhio con crudele Pietà, fenza cercare tant' altro .

9. Veniamo alla Pratica. Fa l'Efame di fua Cofcienza un Intereffato, dominato dalla tenacità, ed avidità della Roba (d); e dovendo Egli confiderare la durezza del Cuore, che ha verso i Poveri (e), contra 'l Precetto della Limofina , che è per lui obbligante (f); dovendo confiderare le usure, le ingiustizie, e tanti altri peccati mortali , ch' esso commette per quel suo disordinato affetto alla Roba (g); per non disgustare quella sua cara Passione

vanti (h) . Fanno l'Bfame della Cofcienza un Uomo, una Donna, che anno il Cuore avvelenato dall'Odio (i): e dovendo essi ristettere a' loro interni rifentimenti di avversione, di vendetta , d'invidia : ed alli mancamenti della comune Benevolenza, nel negare la parola, ed il faluto, che tutti possono essere peccati mortali (4); per non difguitare l' inu-mana Passione dell' Odio, sorpassano tutto, e tirano avanti . Fanno anche l' Efame Uao , ed Una dati in preda all' Amor ditonetto, e raccolgono bensi in un fascio le impurità di pensieri, di parole, e di opere, per dirle al Confessore; ma dovendo essi pensare al peccato ancor dello Scandalo , per cui fi fono scambievolmente occasione profilma a multiplicare le gravi offese d' Iddio ; ed alla necessitá, che hanno di rompere, e recidere questo attacco , pernizioso alla loro eterna Salute (1); per non recare molettia alla Passione del turpe Amore, si rivolgono altrove, senza cercare tant' altro .

10. Così fa . chiunque ha dentro di fe una Dominante Paffione, ed a ciascheduno di questi si raccomandi pure di esaminarsi bene (m), col rimirare in ogni angolo più (e-

P p 2 (2) Cumque intraffet Laban tentorium Rachelis , illa festinam abschondit idola subter stramenta Cameli , & fedit defuper : ferutanfine omne tentorium , nihil invenit . Gen. 31. 34. (b) Air Rachel : No irafiatur Dominus meus, quod coram te affurgere nequeo, quia junta confuc-

sudinem freminarum nunc accidit mihi . Sie delufa folicitudo quarentit est . Gen. 21. 25.

(c) Severitatem debet quifque in fe exercere , ut a feipfo judicatut, non judicetur a Deo. D. Aug.

hom. ult. ex 50. (d) Avaritia constitit in appetitu pecunia . G inordinato amore divitiarum : G eff de genere fue peccatum mortale , fecundum quod opponitur Juffitee , & Charitati . D. Thom. 2. 2. Qualt. 118.

art. 4. & 7. (c) Ex avaritla oritur obduratio contra Mifericordiam; quia indurat cor fuum Avarus, ne alicui

mifericorditer fubveniat . Idem. ibid. art. 8.

(1) Quod superett, date electrosynam. Luc. 11. 40. Sic dare electrosynam de supersuo, est in

precepto . D. Thom. z. z. Qualt. 32. art. g. & Qualt. 66 art. 7. (g) Avaritia eff vitium Capitale, ex quo alia vitia oriuntur , fraus , fallacia , perjurium &c. &

fecundum hoc dicitur ab Apostolo 1. Tim. 6. 10. Radix omnium malorum , idest omnium poccatorum Idem. 2. 2. Quæft. 118. art. 8.& 1. 2. Quæft. 83. art. 1. (h) Oculor fion thatuit declinare in terram . Pial. 16. 11. Noluit intelligere, ut bene ageret .

Pfal. 35. 4.

(i) Odium fratris femper est cum peccato .D. Thom. 2. 2. Quaft. 34. art. 3. (k) Non exhibere inimicis ea figna dilectionit, que exhibentur Proximit in communi, pertinet ad livorem vindille . & ea exhibere ett de neceffitate falutit . Idem ibid. Quelt. 25. art. 9.

(1) S:andalum eft, per quod aliquis dispenitur, vel inducitur ad peccandum : & est mortale, quando est cum impactione spiritualis ruine . D. Thom. 2. 2. Quelt. 43. art. 1. & 4. Si oculus tunt fcandalizat te , erue eum , & projice abt te ... Expedit enim tibi &c. Matth. 1.29.

(m) Tuam Confeientiam felerti revolve serutinio; explora omnes angulos ejut ; mililque in co remanear indifeuffum . D. Aug. vel alius Lib, de vera , & falla Poenit cap. 14.

greto del Cuore (a), ed aprire li nascondigli (b), e nulla occultare a se stesso (c); perché tanto necessariamente si esige da chi desidera confestarsi bene (d) : e si confesta male, chi vuole tenere nascotti li suoi peccati(e). In vece di riceversi con docilità quest' avviso a rintracciare la malvagità della Passione, per accufarle, che non udiremo anzi noi di strane Opinioni a difenderle (f)? A scusare, e giustificare la viziosa Passione, che si ama non amancano mai pretesti, suggeriti dall' istessa amata Paffione (g). Ogn' uno adula fe stesso: e perchè? Quelto perchè è mitteriolo, dice Sant' Agostino (h): Se si vuole fare l' Esame, come si deve ; sopra la malvagia Passione , si troverá infallibilmente il peccato; e trovato il peccato, bisogna averne pentimento, e dolore. Nel dolore v' entra il proponimento di non commetterlo più : il Proponimento di fuggir l'Occasione, e di attender davvero a mortificare quella stessa Passione. Essendo peró troppo duro questo Proponimento, a chi nel Vizio ha giá fatto il mal' abito (i), per non venire a tanto d' incomodare la Passione

dell' Interesse con restituzioni , e simosine; di abbattere la Passione dell' Odio con atti di Benevolenza; e la Passione dell' Amore con separarsi, ed allontanarsi dall'oggetto, che si ama; si va cercando pretetti; e si se les Peclame, non dove si deve, ma dove solamente si vuole.

11. Non è quetto il modo, Fedeli miei. Per esaminarsi bene, bisogna mettere ogni Passione da banda; e fermarsi con più attenzione, ove si conosce, che per il mal' abito si ha dia maggiore inclinazione a peccare (4): ove si può dubitare, che il peccato vi sia (1), e non si vuole dubitarne a sola cagione di troppo lassa Coscienza (n), e poca Volontá di emendarsi (n). Deve farsi adesso da Voi dentro di Voi quel Giudizio, che Dio sará per fare di Voi nel Panto di Vostra Morte. Egli allora vi metterá avantitutti i Vostripeccati, e fará fopra ciascuno di essi un rigoroso Giudizio. Fate peró Voi adesso il medesimo (0), con questa ferma fiducia, che se ora giudicherete con rettitudiae spassonata Voi stelli, non sarete poi giudicati da Dio; come vi assicura

(a) Unusquisque vestrum intret in cubiculum suum, scopet Conscientiam suam, & quarat in angulis cordis, circumeat latebras mentis. D. Bern, vel alius serm. 11-iu Coca. Dom,

(b) Aperi penetralium tuoru n abditissima latibula, & Conscientie penitiora repagula . D. Aug -

vel alius Lib. 2. de Visit. Infirm. cap. 5.

(c) Interroga te de absconditis tuis . Eccli. 12. 14.

(d) Hec exigitur, ut postquam quisquis diligentius se excussorit, & Conscientie sux sinus omnet, & latebras exploraverit, ca peccasa constitutur, quibus se Deum mortaliter ossendisse meminerit. Conc. Trich. (cs. 14, de Poenit, cap. 4.

(c) Qui abscondit scelera sua, non dirigetur. Prov. 28. 13.

(f) Hi, qui peccare gestiunt, querunt occassones, quomodo peccata suz a se saciant aliena...ut
immunit esse a cuspa videatur peccator. D. Aug. Lib. Quigit. Vet. & Nov. Testam. Quant. 15.

(g) Ex passione contingit, quod videatur aliquid bonun ; quod non est bonum . D. I'hom. 1. 2.

Quæit. 77. art. 1.

(h) Sunt honines, qui quag conantur querere iniquitatem fusm, & timent illam invenire, quia £ illam invenerin, dicitur eir: Recedite ab illa . S. Aug, enar. in Pf. 35.
 (i) Dura pugna est, confuetudinem vincere. Vides 3 man male facies, quam detestabiliter, quam

infeliciter : & tamen facies. S. Aug. enarr. in Pfal. 30.

(k) Agnoscere se debet homo, ad que mala sit proclivier. O quam necessaria est hec discussio. Div.

Bern tract, de Inter. Dom. cap. 36:
(1) Qui dubitat de aliquo peccaso, an sit mortale, tenetur illud constieri, dubitatione manente.

D. Thom. in 4. dist. 2. qu. 2. art. 3.

(m) Ignorantia est directe voluntaria, & non excusat, cum aliquis studiose vult nescire aliqua, us

liberius peccet . Idem 1. 2. qu. 76. art. 3.

(n) Quast de industria intelligere noluerunt. Job. 34.27. Et in lege e jus noluerunt ambulare. Pial. 77. 10.

(0) Arguam te, & st.atuem te contra faciem tuam . Psal. 49.21. Modo tu suc, quod minatur sueere Deus : Tolle te a tergo tro, & constitue te ante te . Ascende trobanel mentis tue; & esto tibi Judes . D. Aug. enar. in Ps. 49. San Paolo (a): e di que'peccati, fopra i quali e attamente or vi farete efaminati, non il fará a Vossira consusone altro Esame neanche nel Gjudizio "eniversale alla presenza di tutto il Mondo; come ve ne sa ampla sede con ra-

gione buoniffina San Bernardo (b). 12. O quanto vi torna conto applicarvi in quest' affare di conseguenza per Voi sì importante ! Nel mentre che Voi fate il Vostro Esame, sta sopra di Voi la Divina Giustizia adosfervarvi, e con infinita Clemenza vi perdona tutto, di mano in mano che Voi vi giudicate, e nulla perdonate a Voi steffi (c). Era nota que na Verità al Penitente Re Davide ; e perció ad implorare sopra di se la Divina Misericordia ei diceva: Voi vedete, o signore, che di quanto é nella mia coscienza, nulla nascondonè a me stesso-(d), nè a Voi (e). Degno Elempio! E cosi deve farsi : cioè costituirsi alla Presenza d'Iddio (f), e concentrarsi nella proprie Coscienza (g), e nulla nascondere, o diffimulare, o perdonare a le steffo (h) prosternendofi a dire poi con lo Spirito contrito , e u-

miliato: Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.

13. Per darvi in ciò qualche Regola, offervate con particolare inspezione quelle cose, alle quali avete o qualche Genio, ovvero qual-

che Avveriione; ed in effe fermatevi a feaudagliare ben tutto (i). Quando s'ha Genio o ad amoreggiare coll'altro Sello; o a giuneare alle carte; o al ballo, o alle pompe; Genio al Vino, alla Crapola, alle armi, a' guadagni dell' Intereffe, é facile, che s' inganni (4), e fi tenga per vero quello, che è falio; e per lecito ció, che è illecito (1), con ragioni più apparenti che fode : e così parimente s' inganii, quando al di dentro fi ha una qualche avverfione: avvertione ad una tal Cafa, adruna tale Persona; avversione alla Quaresima, al digiuno , avversione a far limoti te , a remituire .e pagare i debiti (m) . Si fanno fovente delle liti ingiuste: ed a ben esaminarne il perche, si troverá effer questo, perchè non si vorrebbe pagare. Si nega al Proffimo la parola, ed il falito; ed a giustificarsi le ragioni dell'uniana p udenza non maucano; ma a far bene l'efame fi troverá noa effer altra di ciò la cagione, che nna maligna avversione. Non bitogna fidarli delle proprie Passioni, che sonò cieche, ed aceiecano (n), e corrompono, a perver-

tono il buon Giudizio (0) .

14. V' hanno cert'uni , che fi faranno talora ferupolo di non avere digiunato un fabbato ; ferupolo di non aver detto alcune foline

(a) Si notmetipfos dijudicaremus, non utique judicaremur. 1. Cor. 11. 31. Judicet feipfum hono voluntate, dum pated ne, cum non poterii, etiam preter voluntatem a Donino judicetur. D. Aug. hom. ult. ex 500.

(b) Discute te ipsum, ne in illa ultima discussione coram omnibus confundaris; se inventa suerit in

re iniquiras. S. Ber. tract. de Inter. Domo cap. 34.

(c) Justitia de cœlo prospexir. Psal, 84. 12. Tamquam Del dicentir; Parcamus huic homini , quia' ipfe shi non pepercit : igmsiamus , quia ipsa agnoscit . D. Aug. Enarr. in Psal, 84. (d) Miserver mei Deus . . . . Quoniam peccatum meum contra me est. Psal, 50. 5. Idest cora n me :

(a) Mijerere mei Deus .... Zumiam peccarum meum contra me est. Plat. 30, 5: sien conan me : nm ps/u post dorfum meum , quod frei . Peccatum meum ante me est , non post me . D. Aug. Euart. in Plat. 50.

(e) Delistum meum cognitum tibi feci; & injustitiam meam non abstendi. Pial. 31. 5.
 (f) In conspectu ejus suadebimus corda nostra: quoniam se reprehenderit nos cor nostrum, major est

Deut corde nostro, & novit omnia. 1. Joann. 3. 19.
(2) Conficentiam fiam unu fuifue cognifiat. D. Aug. scrm. 63. de temp.
(h) Afenda home adverfum fe tribunal mentis suc. . . . at sue ita constituto in mente judicio, ad-

fit accufatrix cogitatio, teffit Conscientia . D. Aug. hom. ult. ex 50.

(i) Nec enim eadem de eifdem rebus amantes, & non amantes, judicamus . D. Greg. Nazianz,

(k) Bei propria commoda appeits, videat, ne frivale affinativer fallatur, quia mo libero judicio examinat mens, quam Cupidirat ligat. D. Gregor. Lib. 2. Epift, 29. relat, in c. dilediffiati 8. Queft. 3.

(l) Hominet hee, qued annut, volunt che Veritatur. D. Aug. Lib. 10. Confess. Cap. 22.

(in) Amor, Reu nec odlum, Veritatis judicium nefi.i. D.Bern. lerm, 44. in Caul, Veritatem impedire plet affelie : Amer, et timor, atque Avaritla pervertunt Opiniones. Calixt. Papa in c. acculatores 3. Quaft. 5.

(n) Pafio obnubilat , vel etiam ligat judicium rationis . D. Thom quaft. 3. de Malo art. 4.

(0) Paffiones corrumpunt judicium . Idem 1, 2. quælt. 58. art. 5. & 2; 3, quælt. 47. art. 10.

loro Orazioni : scrupolo di varie cose leggiere, e frivole, di poca, o niuna importanza; (4) e non hauno poi un menomo fentimento ne della Crudeltà, con cui trattano i poveri; ne dell'Inginffizia, con cui ritengono la roba d'altri : nè della Malignità , con che perfeguitano or quello, or quello. Guai a cotesti Ipo. criti! dice Crillo (6). Ma d'onde quelto, se non dall'interna Passone, solita palparsi con false adulatrici Opinioni (c) ? Sono coftoro di buona vista a sapere discernere ogni più piccolo difetto negli altri, e fono orbi, che non conoicono le colpe gravi in te stessi (d) . Dicono, che la Coscienza lor non rimorde : ma per questo, che non rimorde, fará forfe innocente? Per questo che un membro è stupido , fara dunque fano (e) ? Ne' morbi dell' Anima, come in quelli del Corpo, fovente' avviene, che Uno abbia del Male affai, ancorchè non lo feata (f) : ed anzi il male allora è da tenersi pin pernizioso, quando che non fi fente (g) . La Coscienza non rimorde alli gran Sauti; ne rimorde neanche alli

gran Peccatori (.h): e non sò, dice San Bernardo (i), che possa darsi di peggio di una Cofcienza rea , e tranquilla , che non

rimorde . 15. Il non fentire i rimorfi, veroé, che puó effere talvolta, perchè o non vi é, o non fi conosce il peccato; ma pun effere ancora, che il peccato vi fia, e non fi conofca, perchè la Mente è ingombrata dal fumo dell' iniquità, ed il Cuore è acciecato dalla malizia (4) di una cecità, che è in se stessa colpevole (1) . Onde con Umiltà bifogna, che domandiate a Dio il suo lume (m) ; e che anche Voi dal canto Vostro vi applichiate a rifletter bene, che uon vi fia dentro di Voi qualche feereto Amor proprio, che vi travesta il male con le apparenze del Bene, e non vi lasci conoscere per peccato quello, che è scalmente peccato; e v' induca ad effere imitatori dell' Apostolo, ed Apostata Giuda nell'ascondere i Voltri peccati, ficcome Egli avea i fuoi ripostieli a nascondere i surti (n) . Ne' Voltri Dubbj non fate cosi presto a darvi da

(a) Illie trepidaverunt timore, ubi non erat timor. Plal. 13. 5.

(b) Ve vobis, hyporeite, qui decimatis mentham, & anethum, & cymium; & teliquitiu, que grav.ora fimt legis, judicium, & mifericordiam, & fidem . . . excolantes culicem, can.clum autom deglationtes . Matth. 22. 24.

(c) Operti funt iniquitate, & impietate fua . Pfal. 72. 6. ideb naferi interiora fua non vident . D. August. enart. in Pfalm. 72. Alimei palpari verbis adulantium, aure molli, corde non fano.

(d) Quid vides feit com in oculo fratris tui , & trabem in oculo tuo non vides ? Hepocrita ejice trabem de oculo tuo . Matth. 7.3. Homo alterius culpan cito intelligit , fuam autem difficile . D. Chry (.

hom 45. Oper imperf. (e) Non quia stupedum aliquid eff , ideo fanom . D. Aug. Lib. de Spir. & Anima cap. 9.

(1) Si quis dixerit : Conftientia me non reprobendit . . . . Hoc ettam accidit in morbis corporis ; fiquidem multi funt morbi , quot non fentiunt , qui in illis funt . D. Bafil. Reg. 201, ex Brevior.

(2) Hoc feio , longiu: a falute abstitere membrum , quod obstupuit ; & agrum fe fe non fentientem periculofus laborare . D. Bean. Lib. 1. de Confid, cap. 1.

(h) Impiut, cam in profundum venerit peccarorum, contemnit, Prov. 18. 2.

(i) Mala , & tranquilla Constientia feut nibil pejus , ita nibil eff inselicius . D. Bern. Tract. de Confeien, cap. 4.

(k) Ibi est interius in eubili fuo funus iniquitatis . D August. Enart. in Pfal. 45. erraveruut t execcavit enim illos malitia corum . Sap. 2. 21.

(1) Eit caeisas ipfa peccatum . . . . ob malam voluntatem . D. August. Tract. 44. & 53. in Joan. & ferm. 38. de Verb. Dom. Cacitat cordit fi peccatum non effer, injuste argueretur ; arguitur autem jufte . Matth. 23. 26. Pharifee cace &c. Idem Lib. in Gen. Oper. imperf. (in) Confitere te cacum, ut illumingri mercaris ch co, qui Jo 9. 39. venit, ut qui non vident, vi-

deant . D. Aug. Enarr. in Pfal. 65. Domine , ut videam . Luc. 18. 41 . Delitta quis intelligit ? Ab

occultis mets munda me, P[a]18. 13.

(n) Judas fur crat , & loculus habebat . Joann. 12. 6. & 13. 19. Sepe accidit , five illustione dia-Bolt , five errere humano , ut quit etiam acriorit ingenti , majoriffue ftientie fallatur: & nullus fibi , uanvis feientia praditus, persuadeat, quod post non confilio alterius egere. Abb. Joseph apud Cassian, collat. 16. cap. 12.

Voi stessi ragione (a); e non vi ostinate nelle Voftre Opinioni, che possono effer fallaci (b) . Biaminate il tutto fenza Paffione, per conferir tutto con la Prudenza del Confessore, e tutto altresì con diligenza, per sottomettere tutto alla Potestá del medesimo Consessore .

#### Secondo Punto .

16. Siamo al Secondo Punto; per dichiararlo, così che da ognuno fia intefo, non faprel trovare una più ammaestrante Figura di quella, che abbiamo nell' Esodo. Dovendo Mosè fabbricare un Tabernacolo a guifa di Tempio, conforme al difegno, ehe avea ricevuto da Dio, tra le altre cofe ordinò, che fi facesse appresso alla Porta un grande avello di bro 120, cui fossero posti attorno vari specchi di Donne (c). Io non cerco adeffo, a che fine sia stato prescritto il rito di quelli fpecchi . Entro nel Miftero co' Santi Padri , e confidero, che effendo figurato nell' avello di brouzo il Sagramento della Penitenza, in cui le Anime si lavano, e si mondano da ogni lor macchia (d), ne' fpecchi ancora ci è dato ad intendere, che prima di confessarsi, deve ogn'uno mirarfi nello specchio della propria coscienza, per conoscere, e correggere

ehiarfi, non come fanno gli Uomiai, che danno nello specchio due sguardi in fretta, e poi fi partono (f): ma come fogliono speechiarsi le Donne , che davanti allo specchio si fermano con pazienza a rivedere, ed aggiustare con diligenza ogni sconciatura (g): E si stimerá forfe, che si domandi troppo nel diesi . che anche dalle Donne si usi per salvarsi al-

tutti i fuoi mancamenti (e): e deve spec-

trettanta diligenza di quella, che si adopera da effe non poche volte a dannarfi?

17. Questa diligenza è un requisito necessario per ottenere la cemissione de peccati. come infegna l' Angelico San Tommalo . h) , e come è ordinato nel Sacro Concilio di Trento (i); ed é neceffaria di tal maniera , che il Confessore non deve dare l' Assoluzione, ove flaccorge, che il penitente non fiafi claminato diligentemente (4). Si dice perció da Sant' Agoffino . (1) effere quest esame una discussione della eoscienza ; perchè siccome quando si vnole con diligenza vnotare un fecco, esso si scuote, e si sbatte, acciocche esca fuori da ogni sua piega tutto ció, che vi può effere ascosto dentro; cosi è da farsi con la coscienza, acciocche nulla in essa rimanga di ciò, che può essere dispiacevole a Dio (m). Dirò meglio :

(a) Ne imitaris prudentia tua . . . , ne fis fapiens apud temetipfum . Prov. 3. 5. 7.

(b) Excubandum eff , ne opinio verifi nili: fallat , ne quod malum eif, bonum effe videatur . D.Aug. L'b. 2. de Civit. Dei cap. 23. Ad dubia , que occurrunt , an recte procedatur , necne , non oput est reflectere . Propos. II. Molinos damn. ab Innoc. XI.

(c) Fecit & labrum aneum eum baf fua de speculis mulierum . Exod. 28. 3.

(d) Lavamini , mundi effore . Ma. 1. 16. Levamini in lavacro Poeniteutie , quo Conscientia eb inquinamentis purgatur . D. Ilidor. Peluf. Epift. 403 (e) Tamquam in speculo se homo inspiciat , & in moribus operibusque , quid sibi dest , attendat .

D. August. in Spec. Præfat.

(f) Comparabitur vito confideranti vultum nativitatis sue in speculo; confideravit enim se, & abiit ; & starim oblitus eft , qualis fuerit . Jac. 1. 23. (g) Specula mulierum sunt precepta Dei, in quibus se anime aspiciunt, & sedicatis maculas de-prehendunt.... Quibus & nos se diligenter intendimus, maculas nostras videnus, videntes compun-

gimur , compuncti vero , quafi in labro , de speculis mulierum lavamur . D. Gregor. homil. 17 in Evang.

(h) Exigitur ad remissionem , ut quis diligentiam adhibeat ad rememoran lum singula peccata mor-

ralia , ut fingula deteffetur . D. Thom. 3. p. Queft. 87 art. 1. (i) Oporter a Poenitentibus omnia peccara mortalia , quorun prif diligenten fui dif.uffi nem Con-

Stientiam habent , in Confessione recenseri . . . . Postquam qui fine diligentius se excus erit , & Confeien. tie fue finus omnes exploraverit . Concil. Trid. Seis. 14. de Pe sit. cap. 5. cum debita , & diligenti peccatorum premeditatione . Ibid. can. 7. (k) Interroget Sacerdos Poenitentem , num in examinanda Confficutia diligentiam debitam adhi-

buerit ; eamque , qualem equum eft exigi in negotio tanti mo nenti . D. Carol. I titruck Co tieff. (1) Dicitur executi aliquid , ut exeat inde , quot forte abscordieun eit : sie dicitur excuti Saccut ,

ut illud , quod intus latebat , apparent , & exent . D. Aug. Enarr. in Pfal. 116.

(m) Vide , fe aliquid eft in te , quod difpliceat Deo . D. Aug. Enarr. 2. in Pfal. 25 .

non è tanto la coscienza, che debba effere cfaminata; quanto piú tosto è la coscienza, che ha da esaminare testessa, col fare sopra di se da tettimonio, e da Fiscale. Come tettimonio deve applicarli a rammemorare tutto ciò. ch' ella fa di aver fatto (a) : e come Fiscale aprlicarfi ad accufare tutto ciò, ch' ella conofce aver fatto male (6), o contra Dio, o contra fe, o contra 'l proffimo (c) .

18. E perchè vedo il dubbio, che potrebbe effermi propolto da alcuni : Quale debba effere quetta diligenza ad afficurarvi ciascuno dal canto vottro di non averemancato nel far l'efame; mi piace di prevenirlo con dire: Usate neli' efame della coscienza quella diligenza, e que la cura, che applicherette ad un affare di voltra grande temporale importanza (d) . Tale ha la diligenza nel rivedere lo ftato dell'Anima vo tra, e de' conti, che avete con Dio, qual'è quella, che avete nel tener conto delle vottre terrene foitanze; cioè della voftra Cafa, de' voftri Campi, de' voftri mobili, de' vostri denari, e di tutto il vostro avere (e) :

poiche in verità questo è il vostro più rilevante interesse, da cui dipende la vostra eterna falute (f); ed a nulla ferve ogni altra diligenza, che si ha per le cose del Mondo, ove fi trascurino le cose della coscienza (g). Voi dovete perciò diligentemente esaminare, quali siano i vostri costumi , ed i vostri affetti (h): che malizia abbiate avuto ne' pensieri, nelle parole, nelle opere (i). Dovete confiderare i luoghi, ove fiete flato, i negozi, che avete trattato, le tentazioni, le intenzioni, le occafioni, le amicizie, le compagnie, le compiacenze, che avete avuto (4); e dovunque trovate di avere trafgredito i Comandamenti d'Iddio, o della Chiefa (1); , notate la vostra

19. Si scusano alcuni di non sapere nell'efame della coscienza trovare tutti li suoi peccati : ma cercate , e ritroverete (m) : cercate con sollecita diligenza, e con fissa attenzione, (n) non solamente offervando la vostra esterna condotta, ma penetrando nella midolla, e nel fondo del vostro interno (0) : E che non

(a) Conscientia est applicatio Scientia, secundum quod recolimus aliquid nos secisse, juxta illud F.ccle. 7. 23. Scit enim Conscientia tua, te crebro maledixiste : & secundum hoc Conscientia dicitur testificari . D. Thom. 1 p. quæ(t. 79, art. 12.

(b) Alio modo applicatur Scientia, fecundum quod per Conscientiam judicamus, quod aliquid, quod

faitum est , fit male faitum : & hoc modo Conscientia dicitur accusare . Idem ibid.

(c) Perfe juar inimicos meos , & comprehendam illos . Pfal. 17. 28.

(d) Exsenilitudine rationis ejus, que in rebus levioris momenti servatur, studium a nobis in rebus majoribus requiritur a Deo . D. Bafil Reg. Moral. 46.

(c) Clamat tibi in Constitutia tua aterna Justitia: Quomodo gubernas agrum tuum? quomodo colis villam tuam? sic & animam tuam, Conscientiam tuam, & cor tuum? Divus Casar. Arelat. homil, 10.

(f) Adextris, & a finistris tanto studio circumfnetti, foli difimulamus inspicere vitam nostram, fall nofinetipfos negligimus intueri . D. Bern fern. 70. de Divers. fcu 21. ex parv.

(3) Qued enim prodest homini, si mundum universum lucretur, anima vero sua detrimentum patia.

tur? Matth. 16.26.

(h) Examina diligenter, qualis fis in moribus, & qualis in affectibus. Stude cognoscere te; quia multo melior es , se te cognoscis , quam se haberes scientiam omnium coelestium , & terrestrium . D.Bern. Lib. Medit. cap. 3.

(i) Si quid în occulto egerimus, fi quid în fernione folo, vel etiam întra cogitationum fecreta com-

miamis, cuncta necesse est proferri . Origen. hom. 3. in Levit.

(k) Recogitet societates, quas frequentavit, loca, regiones, domos, in quibus conversatus est: in Lis denique , allifque rebus , num corde , aut lingua , aut opere peccaverit . D. Carol. Inftr. Confest. (1) Ecoletie precepta habent eandem obligandi efficaciam, ac precepta Divina . D. Thom. in

4. dilt. 40. art 4. (m) Quarite, & invenietis. Matth. 7. 7. Debes quarere., ut invenias. Gloff. apud D. Thom.

in Cat. ibid.

(11) Qui querit, omnia alia projicit a mente, & ad illud folum afficitur, quod querit. D.Chry-

. foil. hom. 24. in Matth.

(0) Exteriora nostra pariter , & interiora ferutanda funt ; quia his fape offendimus Deum , & Pro. xi.nun . Kempis Lib.i. de Imit. Christ. cap.19. Quid prodest , fi qued est exterius fanum est , & patrefaffa est medulla Confcientia ! D. Aug. Enarr, in Pfal.45.

troverete voi di ciò, che può effere abbominevole a Dio? Rapito Ezechiele Profeta a vedere col suo spirito ció, che si faceva nel Tempio di Gerusalemme, gli parve al primo aspetto, che tutto fosse Gloria d' Iddio (a) : ma uditosi dire, di rompere il muro, ed inoltrarfi al didentro, che avrebbe trovato delle abbominazioni pessime, egli ruppe, ed entrò, e trovó in fatti ciò, che non mai avrebbe creduto (6). Una figura è questa, dice Sant'Agostino, che viene a voi , a voi , che non conoscete i vostri peccati, perchè non vi applicate, come fi deve, a conoscerli; e tra i piaceri della vita mondana vi tenete come di effer dabbene, e ficuri, col dire, che non fate niente di male (c). Oh se scavaste, se entraste nel cupo della cofcienza, che mostruosità non trovereste, e che lordure di schiso (d)! Scavate, entrate, esaminate, e rroverete le abbominazioni (e), trovando nelle for tane la Superbia, l' Invidia, l' Ira , l' Accidia , e gli aliri Vizj Capitali (f), tanto più degni di effere deteffati , e nella Confessione accusati, quanto più sono ed odiofi a Dio, ed all' Anima perniziofi (g). Tom, VII.

missione, tanti altri ne troverete di Ommissione, che facilmente possono essere mortali a voltra eterna rovina (h) .

20. Sopra quelle Ommissioni voi dovete fingolarmente riflettere, che sono circa i doveri del voitro flato: e la diligenza anche qui é necessaria (i) : imperocche ognuno é tenuto fapere le sue proprie obbligazioni (4): e conosciute adempirle (1): altrimente l'ignoranza, e la negligenza in cofe gravi di confeguenza èg ravemente colpevole (m). Onde non bafta . che nell' esame pensiate alli peccati vottri di voi, come Crittiani in rifocito alli Precetti comuni, a che ognuno è obbligato; ma dovete anche penfare alli peccati di voi, come tale, in riguardo alli doveri particolari del vostro stato (a). Mi spiego. Voi siete Capo di famielia : Confumare nel giuoco , in pompe, e in bagordi ció che fi deve al fostentamento de' Voltri, che avete in Cafa : e trovarvi indebitato ogni anno per le spese soverchie alla condizione : non mandare i Figlipoli alla Dottrina Criftiana (o): non correggerli: non caftigarli, quando fi fa, che offendono Iddio: e dare Sgavate, e cercate; ed olure i peccati di Com- for mal'esempio con opere, e parole indecenti s

(a) Elevavit me fpiritus , & adduxit in Jerufalem juxta offium interius : & ecce ibi Gloria Dei ; Ezech. 8. 3. (b) Fili hominis , fode parietem ..... ingredere , & videlis abominationes peffimas ..... & ingreffut

vidit . Ezech. 8.8. (c) Perverse focuri funt ; feeuri enim funt in volupeatibus faculi , cum deberent effe fecuri , vicitis

supiditatibus fceuli . D. Aug. Enart. in Pfal. 147-

(d) Quanta hono habet intus : & non fodit ! D. August. Enarr. in Pial-76. (c) Fode parietem; & abominationes Conscientie monstruosas revelabit familiare scrutinium. Die

vus August. Lib. de vera , & falfa Poenit. cap. 14. vel alius Author . (f) Reflecte oculos tues , & proprio difces experimento , quid in te agatur . Si Superbia , & Invidia, f Avaritia, aut finilis aliqua pettis absendita est, vix effugere poterit hoe examen, D. Bern, lib.

de Convers. ad Cler. c. 3. (g) Confessio facienda est de Capitalibu: Vitiis , fine quibut in hat vita difficile vivitur ; & que tan-

10 perieulofius ledunt, quanto subtilius serpunt . Concil. II. Cabillon. can. 21.

(h) Omifio importat pratermifionem bani debiti . . . . & pro illo tempore est peccatum in allu , in que quis per praceptum obligatur . D. Thom. 2, 2. quelt. 79. art.3. & in 4. Diftind. 22. quelt. 2. arı. I.

(1) Nullo modo negligentes nos effe convenit in ils eognoficendis, que officii nostri funt . D. Balil. Reg. r. Meral.

(k) Illa aliquis fire tenetur , fine quorum ficentia non potett debitum altum exercere . D. Thom. 1. 2. Queft. 76. art. 2.

(1) Quicumque negligit facere id quod tenetur , percat peccate omifimis . Idem ibid. art. 3.

(m) Ignorantia non excufat propter negligentiam, ex en quol aliquis non vult illud feire , quod feire tenetur . D. Thom 1. 2. Quælt. 19. att. 6. Potest contingere , quod negligentia sit peccatum mortale ex parce ejus , quod pretermittitur , fi fit de necefficete falutis . Idem 2. 2. Quælt, 54. art. 2. (n) Recogitet Officia, que administravit, & in his persaverit . D. Carol, Instruct. Contess.

(o) Si quis proprios filios non aluerit; & quoad ad fe pereinet, non ad Pietatem Divini cultut adduxerit ; anathema fit , Concil. Gangr. can. 15, relat. in c. fi quis , dift. 30.

ti: (a) ingerirvi nella lor vocazione; ed obbli- (k) non fono questi pectati? Voi fiete ancogarli alla elezione del tale (b), o tale altro flato, e permettere tanta vanisá, e libertá alle vostre figlic (c): e non aver cura della servitù per quello, che s' appartiene alla falute dell' Anima (d): non fono questi peccati , de'quali Iddio nel fuo Tribunale ve ne domanderà uno strettissimo conto (e) ?

al. Voi fiete anche negoziante: e tratteneprezzo (g) : misturarla, e falsificarla (4) : ed alterare le partite de' Libri col notare di più non per altro, che per aver dato in creden-

re a' vostri Operarj la lor dovuta mercede (f): vendere la mercanzia di più del giufto fuo za (i) : e servirsi di misure, e bilance false :

ra Commiffario della tale eredità, e Tutore diquel Pupillo. Non usare peró diligenza a sar che fia adempiuta la volocità del Testatore, specialmente ne' Legati ordinati al suffragio dell' Anima fua (1) : non amministrare con fedeltà i beni di quel Pupillo; e non aver neanche l' occhio a vegliare fopra i di lui costumi (m): non fono forte quelli peccati di omiffione per le mancanze ai doveri del vostro ftato? Vale il medelimo di tanti altri ttati Ecclefiaftici, e Secolari (n): onde chi è Sacerdote, Beneficiato, o Confessore: Chi è Giudice (9), Avvocato (p), Notaro (q), Medico, (r) Deputato de' Luoghi Pii (1), clamini le-

(2) Patres diftant, quomodo etiam fibi commifis exempla bene vivendi exterius tribuant ... & animarum, quas pravit exemplit destruunt , rei funt . D. Gregor. p. 3. Pattor. Admon. s.

(b) Anathemati Sanifa Synodus subjicit omnes , qui quomodocumque coegerint Virginem ... . invitam ad ingrediendum Monasterium ... vel fine justa causa impediverint . Concil. Trid. Scff. 25. cap. 18.

(c) Noquaquam filiam invitam coras conjugio fociari ; ne forte reatum diffidii , aut crimen fornicationis incurrat : quod in eum redundare constat , qui eam conjunxit invitam . Idem de Filio . Urban. II. in c. de Nuptiis 31. Quæft. 2.

(d) Regire familiar vestras ; ut bonam rationem reddatit de hit , qui vobis funt subditi . D. Aug. Enarr. in Pfalm. c.

(c) Nonne Deus requiret iffa ? Ipfe enim novit abstondita cordis . Pial. 41. 12. (1) Ecce merces eperariorum , que fraudata est , clamat ; & clamor in auret Domini introivit ; Jac. 5. 4.

(g) Carius vendere rem , quam valeat , eff fecundum fe injustum , & illicitum . D. Thom. 2 . 2 . Quæit. 77. art, 1.

(h) Quod permixtum eft, patitur defellum, quantum ad speciem; unde fraus committitur in Venditiene : er Vendirio illicita redditur . Idem ibid. att. 2.

(i) Ufurarius contractus est, cum expectacio temporis sub precio cadit : & ad nullam causam licet pro temporis expectatione pecunia pretium ultra juitum augeri . D. Thom. Opuic. 67. de Empt. & Vendit.

(k) Si quis scienter utatur desiciente mensura in vendendo, fraudem committit; & illicita vendicio est.

Idem 2. 2. Quaft. 77. art. 2. Pondus habebis juffum , & verum . Deut. 25. 15. (1) Qui oblationes Defunctorum testamento relictas tradere demorantur , quest egentium necatores

habendi funt . c. qui oblationes , &c. c. Clerici 13. Quest. a. ex Concil. Vasensi, & Agathensi . (m) Tutor non tantum praest rebut , fed etiam moribus . l. cum plures, ff. de administr. tut.

(n) Singuli ea tenentur fiire , que ad corum statum vel officium fpellant : & ignorantia corum ; que quit feire tenetur , eft peccarum. D. Thom. 1. 1. queft. 76, art. 1. & qu. 7. de Malo art.7. (0) Erudimini, qui judicatis terram . P(al. z. 10. Diligite justitiam , qui judicatis . Sap. 1.1. Deli

quarere fieri Judex , nife valeas virtute irrumpere iniquitatem . Eccli. 7. 6.

(p) Advocatus fi feienter caufam injustam defendit , graviter peccat , & ad reffitutionem tenetur ejut damni , quod per ejus auxilium pars altera incurrit : Si autem ignoranter , putans effe caufam juttam , excufatur fecundum quod ignorantia excufari potest . D. Thom. 2. 2. Quæst. 71. art. 3.

(9) Ex Notariorum imperitia plurima damna , & multarum occaso litium oritur . Concil. Teid. Seis. 12. cap-10.

(t) Pracipinut Medicis corporum , ut infirmo: ante omnia moneant , & inducant , ut advocent Medicos animarum . Innoc. III. in Concil. Later. relat. in c. cum infirmitas, de Pœnit. & Remiss. D. Pius V. Conftit. 2. 2111. 1566.

(8) Administratores pierum Locorum ne preventut in ufus fues damnabiliter convertant . . . . Et eorum

guber-

riamente, ed interroghi la fua Coscienza; e chi non fa, domandi configlio; poiche questa diligenza è necessaria; e se avviene, che si apporti danno per l'imperizia nell' Uffizio suo, non è titolo giusto a disobbligarsi dal risarcimento quell' Ignoranza, con cui fi dice; lo non sapevo (a) : perchè come può dirsi degno di fcufa colui, che effendo vanamente curiofo di sapere tutte le novità del Paese, e tutti i fatti degli altri, vive da spensierato, e non vuole applicarsi a sapere i doveri del proprio Stato, e gl' interessi della propria Coscienza?

22. Dopo effersi poi cosi esaminata la sostanza de' Peccati, che si può aver commesso, restano d'avvertirsi due altre cole, che sono le circoftanze, ed il numero degl'istessi peccati . Per circostanze io m' intendo alcune particolarità del peccato, che gli danno o una speciale malizia, o qualche notabile aggravio: (6): Siccome queste sono da spiegarfi nella. Confessione (c); così devono anche prevedersi nel Vostro Esame, perchè senza di queste, nè Voi potrelle esprimere intieramente la qualità

del peccato; nè il Confessore potrebbe intenderla (d), a sapere ingiungervi la salutare Penitenza, e congrua foddisfazione (e) . E non. e già peró, ch' io voglia dire, doversi investigare le Circostanze tutte sin' anche del modo, in cui si commise il peccato; poiche non é ció necessario (f); e sarebbe anzi impossibile (g) : ma baita riflettere fopra quelle, che danno una maggiore gravezza, ed aggiungono una nuova specie al peccato (h). Avrei qui a trattenermi in una diffusa Morale : ma lasciate le Dottrine della Cattedra, che poco importano per la Pratica, tre sole circosfanze vi accennerò più comuni, che necessariamente s' hanno a distinguere (i).

23. La prima Circoffanza è del Luogo: onde chi ruba (k), ovvero commette certo altro peccato o di immondezza, o di vendetta in Chiefa (1) , non balta che confessi il peccato nella specie di Furto, di Lussuria, di Omicidio, ma deve dire anche il Luozo, dove peccó, che per effere facro, fa che il peccato fia di più Sacrilegio (m).

24. La gubernatio virîs bonî testimonii committatur , qui sciant , velint , & valeant loca ipsa , & eorum jura utiliter regere, & reditus fideliter dispensare; & quos in usus alios convertere presumptio verifimilis non existat. Clem. V. in Concil. Vien. in c. 2. de Relig. Dom-

(a) Si ex imperitia tua datum est damnum, fatisfacere te oportet; nec ignorantia excufat in his,

que feire debuisti . Gregor. IX. in c. ult. de injur.

(b) Circumitantia dicitur, que aliquo modo attingit fubifantiam actus. D. Thom. 1. 2. que ft. 7. art. 3.

(c) Debent necessurio explicari circumstantia peccati speciem mutantes, aut augentes. D. Carol. Instruct. Confeis.

(d) Cum fine circumstantiis peccata iffa neque a Poenitentibus integre exponantur, nec Judicibus innote frant ; & fieri nequeat , ut de gravitate criminum recte cenfere possint , & poenam imponere . Concil. Trid. Seff. 14. de Pœnit. cap. 5.

(e) Consideratis circumstantiis onmibus, competentem poenitentiam imponat. Innocent. III. in c.

Deus qui, de Pœnit & Remis.

(f) Circumstantie, que non aggravant mortaliter, non sunt de necessitate exprimende. D.Thom. in 4 ditt. 16. quælt. 2. art. 2. qu. g.

(g) Onnes circumstantias confiteri, est imposibile; quasilam vero consteri est necessirium; que ad

aliam fpeciem peccati mortalis trahunt . Idem ibid.

(h) Circumstantia quandoque sic aggravat, ut constituat speciem peccati mortalis . . . . & cum novam speciem peccati mortalis addit, de necessitate est constanda: nec species peccati cognosci potest, nifi per circumstantiam . Idem ibid. & quæft. 2. de Malo art. 8. & Opusc. 12.

 Quamvis ubicumque peccatur, peccatum semper set peccatum, & nullum tempus, nullus locus, nulla persona excuset peccantem a peccato; tamen hec omnia modo suo discutienda sunt, quia omnia

corripienda funt ; & corrigenda . D. Aug. Lib. de Visit. Infirm. cap. 5. vel alius .

(k) Si furtum in loco facro committitur, habet repugnantiam ad aliud preceptum de Veneratione Sacrorum; & fic additur nova species peccati . . . . fic quod rem alienam consecratam accipiat . Divus Thom. Opufc. 12. Quæft. 6. & 1. 2. Qu. 73. art. 7.

(1) Ecclesia enim sanguinis effusione, aut cujuscumque semine polluitur. Conc. Nicen. rel. in c.

Ecclesiis, de Consecr. dift. 1.

(m) Peccatum Sacrilegii in hoc confiftit, quod aliquis irreverenter se habet ad rem sacram . Debetur autem reverentia rei fuera ratione fanctitatis . D. Thom. 2. 2. quaft. 99. art. 3.

24. La feconda Circostanza è della Persona, a parlare nella materia fingolarmente del Senso, come che più ordinaria; perchè certo è, che a peccare ; o desiderar di peccare con una Persona, la quale sia Libera (a), o Maritata (b), o Parente (c), o Dedicata a Dio con Voto di Caltità, (d) ovvero del medefimo feffo (e) , fono peccati differenti di fpecie (f) . Cosi parimente altro è peccare con una Perfona, che tenti, e follecist Voi a far male; altro con una, che sia tentata, e sollecitata da Voi; perchè qui vi é il peccato di Scandalo (g): ed è necessario, che il tutto sia noto a chi nell'afsolvere ha da usare la Giudiziale Potestà della Chiefa (h) . .

25. La Terza Gircostanza è del mal'abito , quando si è solito cadere, e ricadere ne' medesimi peccati mortali, fenza porre studio all'

emendazione (i): e benche quefta veramente non muti (pecie (4); fi deve nulladimeno avvertirla, per sapere dichiararla al Confessore, fe non come a Giudice, almeno come a Medico (1): perchè ficcome non puó il Medico guarite quel male del corpo , che gli fi tiene natcolto; così non può neanche il Confessore rimediare a quel male dell' Anima, che non è da lui conosciato (m) : e chi pun dire, quanto per il mal' abito divenga più grave, e più petnicioso il peccato (")? Quando perció nella Conteffione vi fi domanda; fe fiate foliti cadere nel tale, o tale altro peccato, Voi fiete obbligati in Coscienza dire la Verità; che a vo-Ieru dire all'opposto, si direbbe una Proposizione dannata (o): ficte obbligati palefare il Vostro stato di Recidivi : e siccome al Confessore, che volesse darvi in Penitenza o la

(a) Fernicatio eff inordinatus concubitus foluti cum foluta . D. Thom. 2. 2. queft. 154. art.1. Qui habuit copulam cum foluta , fati facit Confesionis pracepto , decen : Commisi cum foluta grave peccatum contra Cifficatem , non explicando copulam . Propost. 25. dama, ab Alexandro VII.

(b) Alulterium eff , quando ex propria libidinis instinctu , cum altero , vel altera , contra pactum matrimoniale concumbitur . D. Thom 2. 2. quælt. 154. art. 3. Copula cum conjugata, confentiente Marito , non ett adulterium ; adeoque fufficit in Confessione dicere , fe efte fornicatum . Propol. 50. damn. ab Innoc. XI.

(c) Inceffus constitie in abufu mulierum confanguinitate , vel affinitate juntfarum . S. Thom. 2. 2.

Quæft, 154. art. 1. & o.

(d) Luxuria secundum quod violat aliquid ad Divinum cultum pertinent, pertinet ad speciem saerilegii . . . . Gravius autem est facrilegium , quo peccatur contra personam sacram , quam contra locum facrum . Idem ibidem art, 10. & Queit. 99. art. 3.

(c) Concubitus ad non debitum fexum Sodomiticus eff contra Naturam . S. Thom. 2. 2. qualt. 154.

(f) Molities , Solomia , & Bettialitas funt peocata ejuflem speciei infime : ideoque fufficit dicere in

Confessione , fe procurasse pollutionem . Propose, 24. damn. ab Alexandro VII.

(g) Qui sornicatur, non solam suam, sed illius etiam animam perdit, quam in consensum sue intaguitati allexit. S. August. vel alius, Lib. de vera, & falsa Pœnit. cap. 14. Si quis propriis desettibus alies frandalizet , non est necessarium reflectere , dummolo non adrit voluntas frandalizandi . Propos. to. Mich. Molinos damn, ab Innoc. XI.

(h) Necesse est, ut qui habet claves Ecclesia, constientis constientiam cognostat . S. Thom, Suppl. 3.

p. quæft. g. art. 1. i) Designandum eff etiam, utrum semel, an ex consuetudine cecidifii. S. Aug. Lib. 2. de Visit.

Infirm. cap. g. vel alius . (k) Diuturnitas , nec frequentia non eff circumffantia trahens in aliam speciem . S. Thom. 1. 2.

quælt. 88. art. 5.

(1) De necessitate falutis est, quod homo de peccatis medicinam accipiat : Ergo & de necessitate sa. lutis , quod morbum per Confessionem detegat . Idem in Suppl. 3. p. queft. 6. art. 1 .

(m) Si erubefcat Ægrotus vulnus Medico detegere , quod ignorat , Medicina non curat . Conc. Trid. Seis. 14. de Poenit, cap. 5.

(n) Quicumque peccat ex habitu , peccat ex certa malitia , & graviui , quam fit ex aliqua Paffione . . . . Qui peccat ex habitu , comparatur infirmo , qui deuturnius laborat ; ett enim habitus qualitas permanens , D. Thom. 1. 2. Qualt. 78. att. 2. 3. & 4. Diuturnitas temporis non diminuit peccata , fed auget . Alexander III. in c. non fatis, de Simon .

(0) Non tenemur Confessario interroganti fateri peccati alicujut consuctudinem . Propol. 78. damit.

ab Innocentio XL ann. 1679.

Disciplina, o il Digiuno, sapreste dire, che patite la tale infermità corporale,(a)acciocchè ei vi dispensi; così dovete notificargli ancora le Ricadute in peccato, acciocche possa curare il morbo dell'Anima, che per le tteffe ricadute

è più grave affai di quello Voi vi penfatc(b). 26 Se il Confessore v' interroga, non è per curiolità, ma per suo proprio dovere di Prudenza, di Caritá, e di Giuffizia: (c) poiche certa coia é, ch' egli ha da formare un differente Giudizio, (d) ed ha d'applicare un diverso rimedio, a chi è caduto per fragi-lità una volta, o due; ed a chi é nelle cadute abituato, e frequente : (e) e non fouo li Penitenti da curarfi tutti in una stessa maniera . ( f )Quando siete ammalati, osservate quante circospezioni usa il Medico nelle sue vifite : Egli vi tocca il polio, mira la lingua; vi domanda, se avete sonno, sete, dolori, gravezza di testa , o di stomaco ; e che so io: e Voi di tutto ne avete caro; perchè tutto serve di lume al Medico a ben regolatsi nella cura del Vostro male: così ha da sare anche il

Medico fpitituale; (g) e come vorrete avere difgrato, s' egli cerca di sapere lo ttato dell' Anima voltra, e le circoftanze del voltro peccato, in ordine a proccuravi la Voltra Eterna Salute? Voi medefimi dovreste in tutto spiegarvi, senza che nè meno il Confessore v'interroghi :(h)e perciò ricevete l'ammonizione, che vaglia per tant' altro a poterfi dire intorno alle circoftanze. Raccoglicte nell' Efame tutto quello, che conforme al dettame della Ragione vi pare, che renda il vostro peccato più grave : come ad esempio , non vi pare , che fia più grave peccato il tubar molto, che il rubat poco, più grave il ritenere la roba d' altri nel valore di cento scudi , che nel valore di quattro, o ciaque ? (i) Cosi etponendo tutta la verità al Confessore, tenza tanto poscia scrupoleggiare, acquetatevi. (4)

27. Quanto al numero de peccati certo é, che anche questo deve considerarsi nel Volto efame (1) con tutts quella diligenza, che dall' nmana (ragilità fi comporta ; (n) imperocche fa una gran differenza l'efsere pochi,

(a) Recidivus debet suum statum confiteri , ut posit ejus morbo remedium adhiberi .... Sicut Confitent dicit interdum Sacerdoti fe effe infimum , ut ei jejunium non imponat; fic Recidivant tenetur fuum flatum notificare ad hoc ut fciatur , que fit ei fatisfactio injungenda . D. Thom. in 4. dilt. 22. Ouæit. 1. art. 3.

(b) Tanto graviora funt crimina, quanto diutius infelicem animam tenuerunt illigatam. Concil. Lateran. rel. in c. cum in Ecclefiz, de Simon.

(c) Sacerdot debet perstrutari Constientiam Peccatorit in Confessione, quasi Medicus vulnut, & Judex caufum . S. Thom. in 4. dift. 19. ad Text.

(d) Aliud eff , quando quit labitur ex infirmitate, aliud quando ex habitu , quia multitudo peccatorum demonstrat malitiam peccantis. S. Thom., in suppl. 3. p. qu. 9. art. 2.

(c) Nonne ab eo, qui plut commist, plut exigitur? Nonne minut est, semel cecidiste, quam centies?

D. Aug. vel alius lib. de vera, & falfa Pœnit. cap. 5. ( f ) Multa-expedient ad spiritualem salurem Recidivantis, que non sunt necessaria Innocenti . D.

Thom. in 4. dift. 22. qu. r. art. 3. (g) Sicut oportet, qued Medicus non unum folum morbum cognoficat, fed etiam totam habitudinem infine infirmi; eo quod unus morbus ex adjunctione alterius aggravatur, medicina, que uni morbo competeret , alteri nocumentum prestaret : ita est in peccasis ; quia unum aggravatur ex adjunctione

alteriut . D. Thom. in Suppl. 3. p. qu. 9. art. 2.

(h) Circumstantia aggravat peccatum, ex eo, quod auget deformitatem; scuti accipere alienum, constituit peccatum surti: Si autem addatur hec circumstantia, ut multum quit accipiat de alieno, erit peccatum gravius . S. Thom. 1. 2. qu. 73: art. 7.

(i) Alique Circumstantie non mutant speciem, sed aggravant quantitatem peccati; sicuti multum

de aliens furripere , D. Thom. 1. 2. qu. 73. art. 7. (k) Peccatum tale debet eft in Confestine , quale fuit in opere . S Greg. lib 5. in I. Reg. 2.14. (1) Debet peccator circumffantiam aperire , fecundum quod magis peccavit in loco , tempore , & numero ; fe frequenter , ffacile , fe perfeveranter ; dicens Deo ( Pl. 50. 8 ) Ecce enim veritaiem dileziffi . Innoc. III. fer. 2. de Mart. & in Pf. 50. Poenit.

(m) In Confessione non exigitur ab homine plusquam posit . S. Thom. in 4. dift. 17. qualt.g.

art. 1.

o molti i peccati, maffimameute mortali. (a) Se tuttavia dopo avervisi pensato bene, quetto numero non puó trovarsi così giusto, e preciso, si deve proccurare d'avvicinarsi al vero, più che si puó, e porre il numero di tante volte in circa . (b) E se neanche questo rinvenir si può, come in una Confessione Generale, che pare impossibile ricordarsi di tutto, s' ha da riflettere fopra i mali Abiti avuti, ed ofservare per quanto tempo fi è stato nel tal Vizio, nella tale Occasione; e quanto le cadute siano state frequenti, più, o meno; così che il Confessore, come Giudice, e come Medico, possa intendere, quanto basta: (c) ma salva sempre la ricordanza di quella Regola, che li peccati mortali fono da esaminarsi, e spiegarsi, non alla rinfusa, e all'ingrosso, ma con distinta chiarezza, quanto umanamente si può: (d) perchè la scusa dell' effersi dimenticato non è giá sempre buona davanti a Dio. Essa vale bensì, quando sia la dimenticanza per debolezza di mente; (e) poiche il Signor Iddio non premia, ne caltiga alcuno, perche sia di buona,o d'infelice memoria; (f) ma quan. do sia per Negligenza nel sar l'esame, la

scusa non serve; perché siete obbligati ad usar diligenza (g) Siamo in una materia, che è della maggiore importanza, e vi concedo un respiro, a rinnovarmi sopra di ció l'attenzione.

### SECONDA PARTE.

A ció, che si é detto, s' inferisca quello, che debba dirsi di coloro, che si confessano di rado, e tirando avanti la Confessione di mese in mese, ora sotto un pretello, or fotto un' altro, premettono un negligentissimo esame. Avendo questi una coscienza infistolita, (h) inselvatichita,(i) piena di puzzolenti immondezze, (4) ad entrare in essa per esaminarla si annojano presto : (1) percio si sbrigano, col pensarvi sol così qualche poco la sera innanzi : e quindi è , essere forse talora più li peccati mortali, che tacciono, di quelli, che dicono; stimando essi nulladimeno di confessarsi bene con la scusa di Aon averli tacciuti a posta, ma per dimenticanza. Ah miseri. Quale inganno! (m) Vero è, che il Signore nell'esame non vuole scrupoli, nè affannose ansietà, (n) né certe so-

(a) Numerum peccatorum tenetur quis confiteri, fe potest; quia non est unum peccatum, fed multa. Idem opusc. 14. qu. 6.

(b) Inspicimus in obscuris quod est verismilius . Reg. 45. de Reg. iur. in 6.

(c) Sacerdos diligenter inquirent circumstantiat peccatorit, & peccati, prudenter intelligat, quale debat ei predere constitum, & remedium. Conc. Lateran. rel. in c. omnes utrinsque de Pœnit. & remission.

(d) Non in genere , fed in specie , & fingillatim peccata mortalia sunt declaranda . Conc. Trid.

Seff. 14. de Poenit. cap. 7.

(e) Qui oblivistiur, ignorantiam fasti patitur, que excusat. D. Thom. in sup. 3. p. qu. 10. art. 5. Ignorantia sasti, non juris, excusat. Reg. 13. de Reg jur-in 6.

(f) Non est enim actus meritorius , vel demeritorius , nifi ex voluntate deliberata procedat . D.

Thom. in 2. dift. 40. qu. 1. art. 1.

(2) Nen tamen quis ad excusationem ignorantie reportat commodum ex negligentia. D. Thom. in Suppl. 3. p. qu. 10. art. 5. I genorantia per negligentiam sst voluntaria, cum quis assu non considerat, quod considerare potest, 5c debet. I dem 1. 2. qu. 6. art. 8.

(h) Cauteriatam habentes fuam Conscientiam . 1. Timot. 4. 2. Ex qua corrupta per ignem Concu-

pifcentia egreditur putredo . D. Thom. in expos. ejusdem epitt. ibid.

(i) Per agrum hominis pigri transsvil, & per vincam viri stului : & ecce totum repleverant urtice, finae. Prov. 4: 30. (k) Cogitate, juid de conscientia, que selum semel in anno mundatur; est veluti domus plena im-

munditiis, que toto anno non mundatur. S. Vinc. Fer, ser. 4. Doin. 16. post Trin.
(1) Miseri, qui ad conscientiam suam redire nolunt, ne intrent ad tedia, & amaritudines. Div.

Aug. in exp. Pf. 33.

(m) Abst, ut fecuros vor in hac negligentia effe debere credatis. S. August. lib. de Corrept.&

Grat. cap. 16.

(n) Quandoque solicitudo importat anxietatem animi cum desellu spei, & timore non obtinendi id, circa quod solicitatur : & hoc prohibet Dominus . S. Thom. in exp. epist. ad Philip. 4. lect. 1.

filliche sottigliezze, atte piuttofto a confondere la mente, e difordinarla : (a) ma vuole, che si usi però diligenza: e quelta ha da esfere più, o meno, a proporzione e de peccati, che si può aver commesso, e degl' intrighi, the vi poffono effere ad imbrogliare la coscienza; e del più, o meno di tempo, da che non fi é confessato . (b) Con quetta prudente diligenza non v'ha dubbio, che nella Confessione anche i precati dimenticati rimangono perdonati; (c) benche fiafi in debito di confessali , qualora di poi fovvengono . (d) Non balta dire pertanto : Mi fono dimenticare; ma bifogna poter anche foggiungere con verita : Ho però ufata la diligenza dovuta, (e) e molto più poterlo dire iu punto di morte, quando verrá il Demonio a rappresentare, ed accusare i peccati, che si laranno taciuti. (f)

29. Bitognerà allora provare nel Tribunale d' Iddio, che il non avere confessato certi peccati, su per mera debolezza di memoria : e non per dappocaggine, per accidia, e ne-

gligenza di esame : (g) ma provare questo davanti a quel Dio, che sa tutto, e giudicherà tutto, (h) a cui non si può dare ad intendere una cofa per l'altra, (i) come farà possibile? Quelli, the frequentano la Confesfione, non proveranno cotefte anguffie . ne foggiaceranno a quetti pericoli; perchè la Divina Mitericordia coll' affittenza della fua Grazia gli ajuterá in riguardo alla diligenza, che ora essi usano circa gl'affari dell' Anima (4) Per lo che avvalerevi, miel dilettiffini, del ricordo, che or vi lascio: Confeffatevi di fpelso; (1) e per confessarvi bene, efaminate la voltra colcienza (m) ogni fera, mirando fingolarmente, ju quali cofe può essere, che abbiate offeto mortalmente il Signore, co' pensieri, o con le parole, o con le opere, ovvero con le Ommissioni. (n) Allorche Iddio intraprese la Creazione del Mondo, esaminò ogni giorno quelle opere fue, che aveva prodotto; e nel fettimo giorno poi le esaminó tutte insieme, non per correggerle, ma anzi per approvarle. (0) Cosí

(a) Subtilitas immoderata dum plut , quam debet , excrescit, actionis rectitudinem confundit . Div. Greg. p. 2. Cura Paft. cap. 11.

(b) Abfave negligemia examinent, fecundum quod necessitas experit , Joan, VIII. in c. Administra-

tores 23. quaft. 5.

(c) Reliqua peccata, que diligenter cogitanti non occurrunt, inclusa esse intelliguntur in Confessione ; pro quibus dicetur Pial, 18. 13. Ab occultis meit munda me Domine . Concil. Trid. fels. 14. de Poenit, cap. e. (d) Peccata in Confessione omifa, feu oblita, ob instant periculum vite, vel ob aliam caufam, non

tenemur in fequenti Confessione exprimere. Prop. 11. damn. ab Alex. VII. Tenetur quis iterum confiteri , cum peccatum oblitum ad memoriam venerit . S. Thom. fuppl- 3. p. qu. 10. art. 5.

(e) Ignorantia excufat adhibita debita diligentia . S. Thom. in 4. dift. 9.qu. g. art. z. Cum fit in quarendo , quantum homo potett , & debet . S. Aug. lib. 1. cont. Accad. cap. 3.

(i) Serpens antiquus, qui vocatur diabolus ...... accufator fratrum noffrorum in confpettu Dei . Apoc. 12. 9. (g) Negligentia provenit ex quadam remissione voluntatit; & contingit, ex quo Ratio non folicita-

tur , ut pracipiat ea , que debet , vel quomodo debet . S. Thom. 2. 2. qu. 54. art. 3. (h) Tu noffi folus cor omnium filiorum hominum . 2. Rez. 8.19.Et deli 3a mea a te non funt abfcon-

dita . Pfal. 68. 6. Deus Judex eff . Pfal. 74. 8.

(i) Si dixerit ; vires non suppetunt ; qui inspettor eff cordit , ipfe intelligit ; & servatorem anima tue nihil fallit . Prov. 24. 12.

(k) Agite diligenter , & Dominus erie vobifcum . 2. Paralip. 19. 11.

(1) De bene effe Confessionis est , ut fie frequent . D. Thom. in 4. dift. 17 qu. 3. art. 4. qu. 4. (m) Prima femita ad Confessionem eff cognitio fui , us cognofeat homo quid fecit . D. Bern. ferm.

40. de Diverf. (n) Omni die , cum vadis cubitum , examina diligenter , fi aliquid cogitaffi , dixiffi , vel feciffi,

quod tuam constientiam remerdeat . D.Ber.de Form.honethe Vite in fine . In via interna eft nociva reffexio ad proprios defectus . Prop. 9. Mich. Molinos damn. ab Innoc. XI. (0) Dixit Deus : Fiat lux : & facta eft Lux : & vidit Deus lucem . Gen. 1 . 3. Et vidit Deus &c.

Genet. 10. Er vidit Deut . Gen. 1. 12. ..... 18.21. 25. Viditque Deut cunita , que fecerat , & erant valde bong . Gen. 1. 21.

fate auche voi : efaminare di giorno in giorno quel male, che avete fatto, per detellarlo, ed esaminarlo anche poi quando sarete per

confessarvi. (4)

30. Senza questo efame della fera io non fo, come poisano molti di voi ricordarfi di tutto il male, che hanno fatto, non dirò, per lo spazio di un'anno, o di un mese; ma neauche di una settimana; e voi medefini bilogna, che di ciò ne siate convinti per l'esperienza de' temporali vostri interesi: imperocche se attendendo voi giornalmente a vendere, ed a comperare in credenza, non vi ricordaresse il Sabbato di tutto il dare, ed aucre, che vi è tra la settimana accaduto se prò notate di mano in mano ogni cola, a sinivare la dimenticanza; come potrete poi,

fenza fare ogni fera il vostro esame, ricordarvi di tutti i vostri peccati? Tanto più che questi vanno affai al minuto, pesandosi nel Divino Giudizio fin le parole, e i penfieri . (b) Chi rifiuta il buon configlio di quello esame, pensi, che risponderá all' Eterno Giudice , quando in punto di morte vedrà prefentarglisi per una parte la diligenza grande usata a tener conto delle cose vane di questo Mondo: e per l'altra la negligenza grande grandissima a non tener conto delle cole della coscienza, (c) che tanto importano, quanto l' Eternità (d) . In queste cose non solamente s' ha da schivare la negligenza, che é un grave male in se stessa : ma anche il pericolo della negligenza; (e) perché vi é in efsa il pericolo della vostra eterna salute.

## SERMONE XIX.

## Sopra il Dolore de' Peccati.

Si Poenitentiam non egeritis omnes similiter peribitis . Luc. 13.5.

I sa l'Esame de' peccati, per considerarne poi la gravezza, e concepirne Dolore, e dirne la colpa nella Conséctione (/). Quest'è il Fine del Precetto, per cui l'Esame ci é comandato (g): poiché a che gioverebbe ogni più esatta diligenza a rammemorafi i peccati, se uno sosse questo per ceitars al Dolore (h)? Un bouo ordine é questo, ma qui è, che entra il disordine; imperocchè vi

fono molti, che quando hanno d'accostarsi al Sacramento della Penitenza, spendono un poco di tempo nel far P Edame, procurano ricordarsi de'suoi peccati; e di ciò contenti si danno a credore di confessario de quando che giungano a confessario di tutto. Oh se questo solo bastasse a rimettersi in Grazia d'Iddo con la ficura speranza dell' Eterna Salute, sarebbe molto larga la strada, e la Porta del Parebbe molto larga la strada, e la Porta del Parebbe molto larga la strada, e

(a) Unusqui jue conscientiam suamsine dolo ante oculos ponat, nec sibi blandiatur in tanto periculo. D. Aug. enar. in Pl 49.

(b) Si se in temperalibus rebus, quantam folicitudinem, & curam erga falutem Anima debemus

apponere? Idem fer. 10. de temp.

of Negatium has notitum non leve, & superfluum est, sed necessarium, & summum ess arbitror.

Div. Aug. lib. 2, contra Accademic. cap. 1.

(d) Agitur de vita, & falute aterna; cui nifi caute, & diligenter confuletur, ea amifa, & ex-

tinita erit . Lact. lib. 4. Div. Intt. cap ult.

(c) Ipst in tanta re negligentia grave malum est. D. Aug. lib. 2, cont. epist. Parmen. cap. 1. Issum periculum destite, quantum possumus, declinemus. D. Leo Epist. 4. relat, in c. Divinis 25. Quart. 1.

(f) Commemoratio delistorum est, ut ea quisque condemnet. S. Ambr. in Psal. 17.
(3) Exigitur, ut homo singula peccata mortalia rememoret, ut singula detestetur. S. Thom. 3. p.

(h) Lid valent cognitio percatorum fine contritione? Nihil., D. Vincent, Ferrer, serm, 2. ante Dom.2. Quadrag.

72diso, di cui Gesà Cristo ha detto, che è stretta (a) . Che gran fatica , raccontare i nostri peccati ad un Confessore, dopo esserci noi avvezzati fin da fanciulli a far questo? Cosí la Confessione detta da'Santi Padri unico rimedio nostro a riconciliarci con Dio (b), Negozio per noi faticoso (c), nulla di più sarebbe, che un efercizio di memoria, e di lingua. Confeffarono i fuoi peccati anche Faraone (d), Saule (e), Antioco (f), e Giuda (g), ma non ne ricevettero il perdono, perché furono Penitenti di bocca , e non di cuore . Fatto l'Esame de' peccati, prima di confessarsi, bisogna averne Dolore (h) ; perchè se con piacere si pecca, non può cancellarfi fe non che col Dolore il peccato (i). Ma o Dolore, quanto fei raro, e pure fei neceffario !

Tom.VII.

Dolore, per far buona la Confessione (+), perchè Confessione senza Dolore non è Confessione vera, ma fiuta (1) . Siccome se battezzafte un fanciullo col vino, farebbe il Battefime di niun valore, mancando la fua propria materia , che è l'Acqua (m) : cosi di niun valoro é la Confessione, per chi si confessa, e non ha il Dolore; perchè questo è come la Materia proffima della Confessione (n) : ed anzi tra eli atti, che devono farfi dal Penitente per ben Confessarsi, questo è il più necessario, ed il Primo (o) . Iddio non ha finora mai perdonate a chi non fiafi pentito davvero di averlo offefo (p) : e fenza vero Pentimento non perdonerá giammai neanche a Voi, nè a verun Peccattore, chiunque fia (q). La Divina Mifericordia è dispostissima sempre a ricevere il a. Cosi è: necessario vi è, Fedeli miei, il Peccatore, che in verità si converte; (r) e gli

(a) Quam anguffa porta . & arlfa via eff , que dueit ad vitam ! & pauci funt , qui inveniunt cam. Matth. 17. 14.

(b) Poenitentia Sacramentum secundam post naufragium deperdita Gratia tabulam Sancii Patres euncupaverunt . Concil. Trident. Seis. 6. cap. 14.

(c) Ad integram peccatorum omnium remissionem per Sacramentum Ponitentia fine magnis stetibus, er laboribus pervenire nequaquam posiumus , ut merito Poenitentia laboriosus quidam Baptismus a Sandis Patribut dictus fuerit . Idem Seis. 14. cap. 2.

(d) Dixit Pharao: peccavi . . . & ingravatum eff cor ejus, & indutatum nimis . Exod. q. 2 e. Non

poenituit Pharao , quia cor durum habebat . D. Aug. Enare. in Pfal. 75.

(e) Dixit Saul : Peccavi , quia prevaricatut sum sermonem Domini . 1. Reg. 14.24. Deut illum despezit , quia animam ejut Poenitentie non tetigerat dolor . D. Aug. Lib. Quett. Vet. , & Novi Teltam. num. 18.

(1) Justum eft subditum effe Deo . . . . Orabat autem hie seelestui Dominum , a quo non effet Misericordiam consecuturus. 2. Machab, 9 12. Antiochus non habuit veram Poenitentiam , quia non amore Justitie dolebat coram Deo , fed timore poene , gram expettabat . . . . dolebat propter infernitatem , quam patiebatur . D Thom. in 4. dift.20. Quaft. : art. 1. & 3 . p. Quaft. 86. art. 1. (g) Peccavi tradens fanguinem juffum . Matth. 27. 4. Sed in impietatis perfilia perflitit . S. Leo

anud S. Thom. in Cat. ibid.

(h) In Sacramento Poenitentia eff aliquid ex parte ejus , qui fufcipit Sacramentum , quod eff de effentia Sacramenti ; feilicet Contritio . S. Thom. Suppl. 3 . p. qua'l. 8 art. 2.

(i) Hoc justum est, ut qui contra rationem gavisus est, secundum rationem patiatur moerorem . S. August Lib. Qu. Vet. & Novi Testam. num. 112.

(k) Nift Poenitentiam egeritis , omnes similiter peribitis . Luc. 13. 5. Nift Poenitentiam egerit , falwus efie non poteris . S. Aug. Epift. 50. ad Bonif.

(1) Qui non dolet , irridere videtur Judicem , eadem iterum fallurus , de quious veniam precatur . S. Auguft. Lib. Qu. Vet. & Nov. Teft. num. 112. (m) Ex inflitutione Divina aqua est propria materia Baptifni . D.Thom. 3. p. Quaft. 66. art. 3.

(n) Sunt quafi matetia hujus Sacramenti ipfiut Poenitentis actut , nempe Contritio Gc. Conc. Trid. Seff. ta. de Poenit cap. 3. (0) Contritio primum locum inter actus Poenicomis habet . Idem ibid. car. 4. Contritio eff prima

parr Poenitentie, effi: aciam aliis partibus prebent. S. Thom Suppl. 3. p. Quett. 7. art. 3.

(p) Fui Poenitentia universis hominibus, qui se mortali aliquo peccaro inquinisse, quovi tempore ad

gratiam , & justitiam affiquendam necestria . Conc. Trid. Soff. 14. de Poenit, cap. 1. (4) Inposibile est, quod peccatum alicui remittatur fine Poenitentia . S. Tito n. 3. p. Qu.86.art.2.

(r) Paratus est Dominus , si in veritate convertimur , non folum peccata nobis dimittere , sed etiam eternam Beatitudinem dare . S. Auguit. Scrm. 58. de temp.

perdona tutti i peccati , anche più gravi, e più enormi , qualor (e ne dolga di tutto cuore (4); ma ove manchi il Dolore, non fi può mai dare il caso, che Dio petdoni (6).

3. Affolutamente quello Dolore vi è neceffario : ma quanto neceffario, o quanto altresì effo è raro (e)! Sono pochi mathmamente gli Abituati nel Vizio (d), soliti ricadere a ogaipoco nel peccato mortale (e), che vadano a confessarii con vero Dolore, de' suoi peccati : ed o quanti in fatti fi dannano, Uomini, e Donne, perchè non veramente fi dolgono; eper la mancauza del Dolore, non v' è Confeslione, ne Affoluzione, che vaglia ! Defiderofo perciò di ajutarei in un Voftro si rilevante Intereffe, vengo a proporvi due Punti; e nel Primo vi mostrerò, quale debba esfere il Dolore de' Vottri peccati, per fare bunna la Confessione; e nel Secondo come abbiate da fare. a proceurarri quetto. Dolore, che si può dire l'Anima della Confessione, ed il turto, da cui dipende la Salute: dell' Anima Voftra. Nulla dirà , che possa dibartervi d'animo, e nesache. nulfa , che posta adularvi ..

Primo Punto .

4. Per ovviare agli scrupoli pregiudiciali alla quiete, e serenisa dello spirito (f), parestdo alle volte a cert' uni di timorata Coscienza di non avere il dolore, perche non lo fentono; devo premettervi, che questo dolore sensibile, e tenero non è necoffario; nè per alcuna legge ci è comandato; perche l'averlo auche naturalmente, quando a noi piace, non é in potere del nostro libero arbitrio (g) : ma batta che fia ragionevole (h); cioè dolore, non del Corpo, ma dell'Anima; come lo chiama il Sacro Concilio di Trento (i) . E' l' Anima propriamente, che pecca (t); ed è l' Anima ancora, che deve dolerfi di aver peccato (1) . Egli é con la volontá, che l'Anima pecca, nell' acconfenire al male, e voler quello, che è contrario al Voler d'Iddio (m) . Siccome dunque è la Volontà, che si muove a peccare ; così ènella Volonià, che deve eccitarfi il pentimento, il di piacere, il rammarico di aver peccato : ed è contra la malizia dell' istessa Volonté, che bifogna rivolgersi a rintuzzarla, detelt rla, e dittruggerla (n) . Questo è il dolo-

(a). Omne peccasum in hac vita jer Poesitentiam veram deleri poseil. S. Thom. 3. p. Quaft, 86 -. act. i.

(b) Contingere non pote E, quod Deus alleut remittat offer firm , abfine eo quod voluntas hominis averfa a Deo convertatur ad Deum eum deteffatione oferfe et falle . Idem ibidem art. 2. (c) Pacific invent, qui impocaniam servaverint, quan qui congrue l'anitontiam egerint. S. Ambre.

Lib. de Poentent, cap. 10. (d) Velie meun tenbat inimicut, & inde mili catenam fecerat, & conftringerat me , quippe ex voluniate percerfa falla est libido , & dum ferviter libidini , fit confuetudo ; & dam carfuetudini non: rentitur , fit necefitat . S. August. Lib. 8. Confest. cap. 5 ..

(e) Si fenel aliquis , vel feeu do péccaveris , & al Poenitentiam confugerir', pristinam incolumitatem recipiet. Si vero peccatio peccata co perint addi . timendum eft, ne in ilio impientur, qual ait Apottolus : ( Rom. 2 5. ) Tu feeundum duritiam cordin tui thefauritat tibi iram . S.Aug. ferma-

\$8; de temp. (6) Scrupulus est quedam animi vacillatio, consurgent cum formidire ex levibus conjecturis.

S. A itonia. p. 1. tit. 3. Cap. 10.

(c) Propores hominie non fubluntur virtuti regitive , que eff ratio . S. Thom. 1. 2. Queff. 77att, g. Burs non clamet , flutum efte pracepea dare et', cui liberum non est , quod pracipitur , faceret: S. August lib. de Fide con: Monich.

(h) Dolos rationis eft deteffatio peceasi a fe commiff. S. I hom. Suppl 3. p. quæft. 4. art. T. (i) Contritio est animi dolor , & detettario de peccato commiffi . Concil. Trident. Seff. 14. de:

Pocitient, cap 4-(k) Gruft precati propria eff ex parte Anime , in qua principaliter eff precarum . S. Thom, 1, 2-

Qualt. 77. 216 3. (1) Pornitentia vera eff amaritudo Anime pro malir , que quifque commifir . S. Ambrol. Seem. I. in Quadragef.

(m) Peccatum eft allus voluntatis malus contra legem aternam Del. D Thom, v.a. Qu. 71.att.6. (af Sicut inflammatio proprie voluntatit ad malum faciendun importat , quantum eit de fe malum; re necessario alla Confessione: e quanto a fetto di Contrizione è , quando si pente del quell' altro, che prorompe in fospiri, ed in lagrime, fe vi è, esso é buono, commendato Pietro (a) . ed in tauti altri Penitenti del vecchio Testamento, e del nuovo: se non viè, può bensi degnamente defiderarfi, come una teftimonianza, ed un tegno, che si vorrebbe avere del dolore interno (6): ma più che tauto però non importa: si perchè non è effenziale al valore del Sagramento (c); come anche perchè la tenerezza del piangere non è fempre nu ficuro indizio della Penitenza vera, e può effere alle volte fallace (4); ne per que lo, che fi pianga, s' ha da prefumere, che fia stato vezo il dolore (e).

4. Ció presupposto; giacche per la Conselfione Sugramentale è necessario sopra tutto do-Ieru della vita paffata (f), due forti di quelto dolore s' hanno a diffinguere : Uno è , che fi chiama dolore perfetto di Contrizione; l'altro,

peccato, precifamente come offesa d'Iddio: (h) e quetto è da se solo efficace a cancellare già nel Re Davide, nella Matdalena, ed in ogni colpa (i) . L'imperfetto di Attrizione è, quando fi pente, non tanto per averli offefo Iddio, quanto più totto per l'apprentione, che fi ha della giuffizia, ed indignazione d' Iddio (4), di cui fi teme, che per il peccato ci caltighi in quetto, o nell' altro Mondo (1): e queito da se solo a cancellare al peccato non ba-fla (m). Due differenze perció si puó dire, che tra l'uno, e l'altro di questi due dolori vi

6. La prima è nel motivo; perchè la Contrizione è conceputa dall' Amore, che l' Anima porta a Dio (n); ed è per quetto, che si chia-ma dolore persetto. L'Attrizione è cagionata, non dall'amore, ma dal timore d'Iddio (o); e per quello si chiama dolore impersetto . Figuratevi a chiara intelligenza un figliuolo, che abbia difguftato suo Padre; ed un Servitore, sche dolore imperfetto di Attrizione (g). Il per- che abbia difgustato il Padrone . Dispiace al

sia ejustem volustatis annibilatio, & comminutio, qua percatum est commissan, importat quoddam bonum , quod ell peccitum preteritum deteitari , & destruere . Ideni Suppl. 3. p. quælt 1. artia.

(a) Liberavi in gemitu mee : lachrymis meis ffeatum meum rigabe. Pfal. 6. 7. Lichrymis coepit rigare pedes ejus . Luc. 7. 38. Egref us foras flevit am tre . Matth. 26. 75.

(b) Nunc genitus neut tellis ett , difplicere me mihi . D. Aug. lib. 10. Confest cap. 1.

(c) Dolor de peccato in parte fentitiva , que paffir est , non est effentialiter Contritio ; fed est dolor

in voluntate , qui milit aliud et , quam difplicentia mili . S. Th. Suppl 3. p. qu. 1. art. 1. (d) A gun entum false contritionis habet, qui, quanvis peccata commissi vehementer deseat, tamen continuo poit dolorem eadem, vel alia committere non reformidat . B. Albert, Magn. in Parad. Ani-

mæ, cap. 28. (c) Nemo de momentanea contritiono, wel de affluentia lachrymarum prefumat . Venarab. Petr. Bleff. Track de Confess.

(1) Primum Anima male anteaffam vitam fuam debet odifie , abhorrere , & deteffari , D. Bafil. Reg. 10. ex Brevior.

(g) Astritio dicit quandam displicentiam de peccatis commissis, sid non perfectam; contritio vero perfeitam . S. Thom. Suppl. quaft. 1. art. 2.

(h) Contritio est dolor de peccatis respectu Dei , quem offendit . D. Vinc, Ferr. Serm. s. Fer. 3. post Dom. 1. Quadrag.

(i) Quelbet gratia gratum facient delet omnem culpam mortalem , quia fimul cum ea flare non potest : fid qualibet contritio est gratia gratum faciente informata : Ergo delet omnem culpam . Di-

vus T' on. Suppl. Quaft. 5. art. 2. (k) Concritie est Dolor perfectus propeer Deum ; Ateritio est dolor imperfectus , & mixtus cum aliis respectitus . D. Thom. a Villan. term. in Dolm. Pass.

(1) Attritio vel ex turpitudinis peccati confideratione, vel ex gehenne, & poenarum metu commu-

niter concipitur . Concil. Trid. Sefs. s4. de Poenit. cap. 4. (m) Attritio fine Sacramento Poenitentia per se ad justificationem peccatoru n perducere neguit. Idem ibidem .

(n) In amore Charitatis fundatur dolor Contritionis . D. Th. in Suppl. 3. p. qu. 3. art. 1.

(a) Attritionis principium est dolor fervilis; Contritionis autem est dolor flialis . Idem ibidem queit. 1. art. 3.

nglio di aver fatto il male per il difgutto, che ed anche amato (g): e per amarlo, bifogna n' ha fuo Padre (a) : e dispiace ancora al Servitore bensi, ma per la paura, che ha di effer battuto, e cacciato fuori di cata (6) . Cosi dolore figliale è quello di Contrizione (c), difpiacendo all' Anima di aver peccato per il difgutto, che ha dato a Dio, tuo amorofissimo Padre . Dolore scrvile è quello di Attrizione, dispiacendo all' Anima di aver peccato per la paura, che ha di effere eschusa dal Paradito, e condannata all' Inferno (d) . Sicché quella differenza , che vi é tra l'amore, ed il timore d' Iddio, vi è anche tra la Contrizione, e l' Attrizione : Se non che deve anche dirfi la convenienza; che ficcome il timose è il primo grado, per cui si ascende all'amor d' Iddio; (e) cusì anche l' Attrizione è il primo grado, per cui comunemente s' inoltra alla Contrizione (f) . Dio vuol'effere temuto.

prima temerlo (h). Onde non è l' Attrizione mai da tprezzarii (i) ; poiche per effa è , che s' arriva alla Contrizione (4) .

7. L' altra differenza è negli effetti : perche la Contrizione porta la Grazia d'Iddio immantinente nel cuore (1), e diffrugge ogni colpa veniale, e mortale, qualunque fia (m): il che non fa l' Attrizione, la quale dispone bensi alla grazia, disponendo alla Carita (n): ma da fe non la conferifce ; e fot tanto rimette nell' Amicicia d' Iddio, quanto è invigorita. e rinforzata dalla Sagramental Penitenza (o) . Ponete il cafo, che fia un malvivente ferito a morte lá nella ttrada . Per dargli i foccorfi di buon Crittiano , gridando egli Confesione , Confessione , il Confessore fi cerca , ma o non fi trova, o non giuage a tempo. Se quello meschino , desideroto di contestarsi (p) , prima di

(a) Timet filius , ne gaudium offendat Paternum ; & dolet displicatifie oculit Patris : amat enim ; & amanti fe difplicuiffe tadet . D. Aug. Serm. 18. de Verb. Apolt.

(b) Dolet fervut offendisse Doninum suum , quia timet , ne jubeat eum verberari , vel in compedes

mitti, & de domo expelli . Idem ibidem .

(6) Servilit timor est, quo times cum diabolo ardere : Timor castus est, permanent in saculum facuie, que timet Dee displicere. D. Aug. ferm. 18. de Verb. Apottol. Non delinquere hoc operatur timor fervilis : nolle detinguere , hac timor filialis . Hugo a S. Vict. lib. 4. Miscell. cap. 77. (d) Terremur ut fervi de igne, de gehenna, de atrocifinit minit . . . . Etlius hoc dolet, difplieuif-

fe Patri . D. August. Serm. 18: de Verb. Apost.

(e) Timor Domini principium Sapientie . Prov. 1. 7. Timor maxime requiritur, quafi primer-

dium queddam perfectionis . D. Thom. 1. 2. queft. 68. art. 7. (f) Timor fervilis est pravius ad Charitatem . Idem Suppl. 3. p. quaft. 7. art. 1. A timore Ge-

henne communiter incipium peccatores Contritionem . D. Vinc, Ferr, Serm. Fer. 5. post Ciner. (g) Timer locum preparat Charitati . D. August. tract. 9 in epist. 1. Joann. Si nullut eff timor , non eff , qua intret Charitat . Ibid. tract, c. Nife timore incipiat homo Deum colere , non pervenier ad amorem . Idem Enart, in Pialm. 149. Ifrael , quid petit a te Dominut Deut tuut , nife ut

timeat , & diligas eum ? Deut. 10- 12.

(h) Non diligit augmentum Charitatis , qui non habet ejus initium . D. Fulgen. epift. ad Eugen . (i) Timor fervilis fecundum fuam fubifantiam bonus eft . S. Thom. 2. 2. quelt. 19. art. 4. Attritio , que ex gehenne , & panarum metu concipitur , fine dilectione benevolentie Dei propter fe , non eff bonus mosus . Propos. 1r. damn. ab Alexandro VIII.

(k) Peccatum primo incipit displicere peccatori propter supplicia , que respicit timor servilit ; quam

propier Dei offensam , que perveniat ad Charitatem . D. Thom. 3. p. qu. 89. art. 5. (1) Contritio , que est ex Charitate perfella , hominem Deo reconciliat , priusquam hoc Sasramen-

tum Paenitentie allu fufcipiatur . Conc. Trid. Seff. 14. de Poenit. cap. 4-(m) Contritio , quantumcumque fit parva , delet omnem culpam , quia eff informata gratia gratum factente , cum que culpa fimul fare non poteff , D. Thom. Suppl. 3. p. Qualt. 5. art. 3. Per Contririonem ettam cum Charitate perfella , non remittitur crimen extra cafum necessitatis , sino alluali fir

sceptione Sacramenti . Propos. 71. Bail damn. a D. Pio V. (11) Attritio donum Dei eff , quo Ponitens adjutus , viam fibi ad juffitiam parat , & gum ad Dei gratiam in Sacramento Poenitentie impetrandam difponit . Concil. Trid. Sels. 14. de l'enit.cap. 4. (0) Comritio imperfetta , que Attritio dicitur , & ex gehenne metu concipitur , fine Sacramento

Paentientia per fe ad juffificationem perducere peccatorum nequit . Idem ibidem .

(P) Nullus reputatur Contritut , nifi habeat propositum subjiciendi fo clavibus Ecclesic , quod eff Sacramentam in vete . D. Thom. opufc, 22, cap. 2.

morire, si volge a Dio, e di vero cuore si pente delle fue colpe, non tanto per il Paradito, che ha perduto, e per l' Inferao, che ha meritato; quanto alfai più perchè ha offefa l'amabiliffima Divina Maefta , con tale atto egli netta subito l'Anima sua da tutti li suoi peccati, ancorche foffero questi moltistimi , ed enormissimi (a) : e morendo, si falva (6); per-chè questo è dolore perfetto di Contrizione, cui Dio ha promesso infallibilmente il perdono (c), ed é come un nuovo Battefimo (d). Ma se costui si pente più che per altro, per la paura di andare all' Inferno; quantunque fi ffrugga in lagrime, certo è, che morendo fenza l' Affoluzione del Sacerdote fe danna (e), per essere il suo dolore impersetto di Attrizione, che non ha da se tanta forza di cancellase i peccati (f). Ora per fare buona la Confessione, o l'uno, o l'altro di questi due dolori é neceffario; e fia con quello o di Contrizione, o di Attrizione , il Sagramento validamente fi fa ..

de Verb. Apostol.

8. Ma peró circa la sufficenza dell'Attrizione deve taperfi, che un qualunque naturale motivo non balta (g) . Non balta pentirli per i temporali castighi, che o si temono, ovvero anche fi provano; effendo quello una vanitá, di niun conto apprefio a Dio (h); E diremo noi ben Attrito un ladrone, che si dolga delle sue rapine per il timor della sorca (i)? In occasione di guerre, di carestie, di pestilenze ed altre occorrenti calamità , s' ha da eriger lo Spirito, con riffettere fopra la cagione di quetti mali, che é il peccato (4), provocatore dell' ira d' Iddio; e dolersi principalmente per questo (1) . Non basta neanche temere l'Inferno; ma è più da temersi quel Dio. che per il peccato ci può mandare all'Inferno: (m): e nou batta nella considerazione dell'Inferno temere la pena minacciata dalla Divina giultizia, poiche fotto di effa gemono, e fi pentono con Penitenza infruttuofa anche i dannati (n): e conviene ancora con qualche atto della volontá follevarsi ad amare l'istesso

Eter(a) Quantumoumque peccara fint gravia, & horribilia, tanid est virtus Contritionia, quod, fi vera

st., purificat Animam ab omnibus culvis. D. Vinc. Fett. fettu. 2. Dom, 14. post Trinit.

(b) Si aliquis non habet Confesiorem, quia occiditur, vel moritur subite; sed assellat animo consteri, debet Contritionem de peccatis suis, talis en sola Contritione saneur a Christo. Idem serm. Fer. 65 post Dom. 1. Quadrus.

(c) Impierat impii non nocehit ei, in quatumquo recordore fuerit ab impierate fua . Ezech. 33.12.
Omnium iniquitatum ejus , quat operatus els , par recordore . Ezech. 18-22.
(d) Contritio posett else tanta , quad deleat & culpam , & panam . D. Thom. Suppl. 2. p.

(a) Contrito poetr ejie tama, quoa acteat & cutpam, D. Inom. Suppl. 3. p. Quett. 4. art. 3.

(c) Si aliquit haberet (antum delerem de peccatit), ut steret, sed non propter Deum. Attritio est.

que non sufficit ad salvationem. D. Vinc, Ferr. serm. 1. Fer. 3. post Dom. 1. Quadr

(f) Poenitentia impersella salutem nobis dare non potett, donec ad amorem perveniat. D. Franc.

Salel, lib. de Am. Dei, cap. 19.

(g) Probabile est, sussent attritionem naturalem, mode henestam. Propos, 57: damn. ab Innocent XI.

(h) Usi causa Prentensiam agendi est amor presentis secusi, de hujustnodi, quoniam salutem non ogeratur, Deus numpuam curassa legitur. Rupet. Abb. in Matth. 16. Itmer vanus est honinum stimentium amiteres temperatia. Me de timere vanus timeres mattem capiamus. D. Aug. (ctm. 18).

 Sune, quos pescafe punites propter prafentia supplicia. Displicent latroni peccasa, quando agitur de poena. Hac Punitentia non lavas crimina. D. Aug. vel alius, lib. de vera, & falla Poenit. cap.

(k) Merito hec panimur, quia peccavimur. Genel. 42, 21, Miferos autem facit populos peccatum, Prov. 14, 32-

(1) Justus et Donine . . . quoniam non obedivimus pracepits tuis , traditi fumus in direptionem .

Tob. 3. 2. Peccavimus ; injuste egimus ; inivitateum fecimus . Tu, quia pius es , miferere nostri ;
avi in un fizzello vindica iniquiares nostras . Judith. 7. 159.

(m) Odendam autem vobit , quem timeatit . Timete eum , qui habet potestatem mittere in gehennam , sta dico vobit , hunt timete . Lut. 12-5.

(n) Erunt Parnientiam agentet, & pra angullia spiritus gementet .... in Inferno hi, qui peccaverunt, Sap. 5.3. 14 fed utique in aternum, non accepta venta, permanobunt. Di August. lib. 6. contr. Eterno Giudice Dio (a). Bisogna în somma, che l'Attrizione sia non solamente eccitata dal timore, ma anche animata dalla Fede, e daila Speranza, ed almeno da qualche scintilla di

amor d' Iddio (b) .

9. Dovrei qui meglio spiegarmi, per essere da tutti inteso: ma chechesia dell'Attrizione, so voglio anzi infinuarvi , a maggior ficurez-22 del Sagramento (c), e delle Anime voltre, (d) la Contrizione; se non sosse per altro, perchè questa è assai gradevole a Dio (c). Giá avete udito, qual differenza vi sia tra l'una, e l'altra; e quanto la Contrizione più importi nella sostanza di una Carità, che é persetta. (f) E'avvenuto al mio tempo ció, che dice Sant'Agostino essere occorso piú volte nel suo, (g), che un giovane, dopo aver fatto, e scritto l'Esame de' suoi peccati, mentre andava alla Chiefa per confessarli, cascó di morte subitanea nella strada, non lasciando altro indizio di sua falute, che quella polizza di sue miferie, che avea addosso. Chi avesse volu-

to formare di quell'Anima un fenfato giudizio, non avrebbe potuto dir altro, se non che Beats lei , fe fu davvero , contrita ! Infelice, fe folamente fu attrita ! Ma può fuccedere , o miei Fedeli, un simile caso a chiunque meno vi penfa, e nella robusta sanitá più si crede franco, e sicuro (h) . Puó darsi, che venga tal' uno di voi a morire, fenza poter confesfarfi, a cagione che forse gli manchi o il tempo, o la loquela, o il Confessore; e se avrete nel cuore il dolore di Contrizione, anche fenza la Confessione vi salverete (i), non giá con la fola Attrizione (4) . Quanto perciò vi è possibile, vi ciorto a fare stima del dolore di Contrizione; e questo, per dirvi con brevità qualche cofa, deve avere due indispensabili condizioni .

10. La prima è, che sia universale, in conformità al Precetto d'Iddio; (!) cioè, che si riferisca a tutti i peccati, che si ha commesso, niuno eccettuato (m); e nulla vi sia nella vostra Coscienza dispiacevole a Dio, ahp non

dispiac

contr. Julian. cap. 19. Damnatis displicet peccatum, inquantum est eis prena, non ut est culpa. D. Thom. 2. p. quett. 86. art. 1.

(a) Quem poeniet, oportet non folum timere Deum judicem, sed & justum diligere: non enim in folo timore vivit homo. D. August. lib. de vera, & sall. Poenit, cap. 17. Vis absolvi? Ama ergo

Detin . D. Petr. Chryfol. ferin. 94.

(b) Difformatur Fideles ad Judiciam, dum... libere movemur in Deum, credentes judificari impium per gratiam ejus, & in frem erigaturur fidentes Deum fibi fore propitium, illumque diligere incipium. Contil. Trident Self. 6, cap. 6.

(c) Non est illicitum in Sacramentis conferendis se qui opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore. Propos. 1. damn. ab Innocent, XI. Tene certum, dimitte incertum. D. August.

homil. 41. ex 50.

(d) Antequam Jacerdos absolutionem tribuat prenitenti, videbit an propter Deum veram fasrum peccatorum Contritionem hibeat. D. Carol. Instruct. Consest. Penitentiam certam non facit, nist odium peccasi, & Anno Pei. D. Aug. Serm. 7. de temp., qui est serm. 3. de Nativ. Dam.

(e) Junta est Dominus his, qui tribulatio funt corde. P(al. 33. 15. Lectio Graca : Qui contrite.

funt corde . Ad quem respiciam , nist ad pauperculum , & contritum spiritu ? Ita. 66. 2.

(f) Charitas inchoata, inchoata justitia est : Charitas provesta, provesta Justitia : Charitas per-fecta, perfecta Justitia est . D. August. lib. de Nat. & Grat. cap. ult.

(g) Sape Sacerdotem quarunt, qui fani, & lati funt; fed dum quarunt, antequam ad eum perve.

niant , moriuntur . D. Aug. lib. de vera & falsa Poenit. cap. 10.

(h) Qua nescitis hora, Filius hominis venturus est. Matth. 24. 44. Qua hora non putatis. Luc, 12.
40. Cum dixerint, Pax, & securitas, tunc repentinus eis superveniet interitus. 1. The sal. 5. 3.

(i) Quantun cumque parvui sit dolor, dummodo ad rationem Contritionis sufficiat, omnem culpum delet D. Thom. in Supplem 3, p. quælt, 5, art, 3, quia Contritio non porest esse sufficiente, per quano monta dimitiuntur preceata : deem Quaditib, 1, art, 9.

(k) Contritio perfede Deo reconciliar. Conc. Trident. Sels. 14. cap. 4. Charitat est, que fanat. D. August. Tract. 9. in Joann. Non tamen se delor se tam parvus, ut mon sussiciat at rationem Contritions; & amor ita remissus, que non session de dist. 17.

quælt. 1. art. 5.

(1) Convertimini, & agite poenitentiam ab omnibus iniquitatibus vestris.... Projicite a vobis om. zes prevaricationes vestras. Ezech. 18.20.

(m) Non est Contritio, niss quis de comnibus peccatis conteratur. D. Th. Suppl. 3. p. Quaft. g.art. 2.

Affisical anche a voi (a) to perché che giora doleri de l'accusti della Luffuria, e vivres attaccaso a' peccasi dell' Intereffe ? Doleri de' peccasi dell' Intereffe ? Doleri de' peccasi dell' Intereffe ? Doleri de' peccasi dell' Intereffe de l'ino peccasi; per chi non la pente di niauo de l'ino peccasi; per chi non la pente di niauo de l'ino peccasi; per chi non la pente di niauo de l'ino peccasi; per chi non la perio de l'accusti della perio del

11. Quando usci dall' Egitto il Popolo d'Ifracle, tutti Cocchi di Faranon strono formetti nel mare; e non ne resto esente dall' Inondazione pur uno (f). Figura dell' Anima penitente, dice San Bernardo (g), che per liberarii dalla schiavità de' suoi viz), e tati amica d' Iddio, deve affogare nelle acque della Contrisione tuttili fuoi peccati. Di tutti è necessirio pentiri (h): enn voglio diredi tutti in particolare, quasi che si debba fare tanti atti diolore, quasti il ha commedfo peccati; poiche : benchè ció farcibe di buoc contiglio, non è pero di accessità; pieno forte in nipetto a certi peccati; che hanno gendo la ragione (d), e la Red (d): ma dicodi tutti in generale (m), di forte che non vi fai ni tampoco un peccasi olo mortale, di cui non abbiati displacere di averlo fatto: e con questi dottore coi aniverside devep osi anche fempre accopiarsi il proposimento di conresifiati (m).

12. La feconda condizione del dolore di Contrizione è, che fia fommo, cioè, maffimo, come fpiega l' Angelico San Tomsfo (\*), e fopra ogni altro dolore, non corporale, ma fiprittuale, prodotto dalla ragione, e dalla volontà a' lumi della Fede nella parte fuperiore,

(a) Bui tristaur feundum Deum (2. Cor. 7.) dolte, quod fieit, quod dit Deus. D. Ambrof. in 4. Cor. to dotest, vaj vececuir ju nihit remaneat, quod Der difficient, S. Augusti, lib. de Vers., & filts Docalit. cap. 7.
(b) Buid proteit, ji peccate quis luxurie defleat, & tunen adhue avariite attitus anhelet? dut

quid prodest, si tre culput jam lugeat, & tamen adhuc invidie sacibus tabescat ? S. Greg. hom.34.

(c) Popubble eff, per panientiam remitti unum peccatum mortale fine alie, quia peccatum remittium per gratiam; gratiam autem excludir peccatum mortale; unde non pacest effe vere pamient, qui de uno peccate pomitet, vi non de alio. S. Thom. 3, p. Qualt. 86 art. 3.

(d) Cuipa contrariatur amicitie Dei ; ideo una culpa , vel offensa non remittitur fine alia . Idem

(c) Dudam impietas infidelitatis eff , ab illo , qui justus eff , dimidiam sperare viam . S. Aug. de vera , & salia Poonitent. cap. 9. (f) Revese, fint aque , o geruerunt currus . O equires cuntil exercitus Pharaonis ; nec unus qui-

(f) Reverse sint aque, & operaers dem superfuit ex eis. Exod. 14, 28.

(g) Equitatis meein carribus Pharaonis affinilavi te ; Amica mea . Cant. 1, 3, Currus Pharaonis offini malitis . Luxaria , Avarita , Superbis Ce, ; & Hobraustur omnes in fletibus , ut ab onnium ju-go Anima hierata , appellury Anica . D. Bern, fem 3, p. 10. Cant.

(h) De annibus peccatit debet effe Contritio : non enim dimittitur peccatum , niss quii justificeo. tur ; ad quod requiritur Contritio : Ergo de qualibet peccato conteri oportet . D. Thom. Suppl. 3.

p. Quæft. 2. art. 3.

(i) De peccaso graviori debet quis magit doltre, quam de alle ; seut gravius debet magit vitari paquam allud quia ratio doloris cil major in uno peccato, quam in alio, senndum quod. Deus magis offendiur. I dem lioid. Quaft, 3, art. 3-

(k) Dolor est de maio : Ergo de magis malo debet effe major dolor - Ibid. art. 1 -

(1) Lan magna deliquimus, sam graditer destamus. D. Cypr. track. de Laplis.
(m) Oporiet, su quie doleat de singulis peccatis, quorum memoriam habet. & inde susseit, quod se sea comunuis contritio de omnibus. D. Thom. loc. cit. qu. x. art. 6.

( n) Contritto votum confesionis annexum habet . Idem. ibid. queft. 10. art. 1.

(O.) Dolos Contritionis est in voluntate, & excedit omnet alies doloret. Ibid. quælt, 3. att. 1. oft dolor maximus, respectiu alierum. Idem in 4. dilt. 17. quælt, 2. att. 2.

re dell' Anima (a), in riflesso a quel male gra- cato un sommo male, che sommamente disvissimo, che è il peccato; e s'avrà forse da fentire per quello a creparci il cuore ? Ovvero fi dovrà procurarlo con percosse di petto , con inforzi, e rompimenti di testa? No, che Dio non vuole c' inquietiamo con coteffe agitazioni, e violenze; e vi è anzi della prefunzione in chi si affatica a voler fare latto di Contrizione con istorcimenti , e rannicchiamenti di corpo, e con altri sforzi; effendo questo un graziofo dono d'Iddio, che non richiede, fe non che l'applicazione del nostro Spirito (b) . Attenti bene .

13. Mentre fi pecca, fi offende Iddio, come quali movendoli contra di Lui una guerra : (c) e mentre fi duole di aver peccato, fi rientra nella fua Amicizia (d), stringendosi con esfo lui una giocondiilima pace; ma pace, che peró non s' acquista, se non che col pentimento, e dispiacer amaristimo di averloo ffeso (e), Io mi spiego: siccome per estere Iddio un sommo bene, siamo obbligati ad amarlo più di qualunque altro bene : cosi per effere il pec-

piace a Dio, siamo obbligati a detestarlo, ed odiarlo più di ogni altro male (f). Non fi può mai troppo amare Iddio (g): ne mai troppo fi puó odjar il peccato (h) , fecondo che è un' offesa, la quale indegnamente si è fatta a

Dio (i). 14. Quando uno commette qualche peccato mortale, sapete voi ciò, che sa ? Egli stima, ed ama piti la Creatura, che Dio (t); cioè più stima, e più ama un vile gutto di carne. che Dio; più un poco di roba, più un puntigliadi vano onore, che Dio; più una sua misera compiacenza, che l'ubbidienza al Comandamento d' Iddio . Quale indegnitá (1) \$ Con ragione adunque a riparare questa gravisfima ingiuria: che si sa Dio, quando il peccatore li pente di aver peccato, bisogna che riconosca Iddio per un bene infinitamente più amabile di qualunque Creatura; e che dalla Creatura fi converta a Dio (m) , e che più ami Dio, che la Creatura (π); e fi dolga più del peccato, che di qualtivoglia altro male (0);

(2) Dolor interior eff de cognitione mali : & ideo quamvit malum peccati fecundum exteriorem fensum non percipiatur, tamen percipitur effe maximum secundum rationem. D. Thom. in Suppl. Queft. g. art. z.

(b) Quasi posit homo juste vivere , & vitam aternam promereri per liberum arbitrium fine gratia; jed egre tamen, & difficulter . Concil. Trid. Seff. 6.can. 2. Non in commotione Dominus 3.Reg. 19.11. (c) Tetendit adverfus Deut manum fuam': contra Omnipotentem roboratus eff . . . armaius eff . . . . Job. 15. 25.

(d) Por justificationem homo ex injusto & justus, & ex inimice amicus. Conc. Trident. Sest.

6. cap. 7. (e) Peccator pugnat cum Deo; fed Contritio de peccatis facit pacem inter Deum, & peccatorum : ideo dixit Exechias : Ifa. 38. 14. Recogitabo tibi annos meos in amaritudine anime mee . . . . Ecce in pace amaritudo mea amarifima : Pax enim caufatur ex amaritudine Contrinionis . D. Vinc. Fett. ferm. 2. Dom. 2. poff. Oct. Epiph.

(f) Quantum aliquid placet , tantum contrarium ejus displicet : Finis antem ultimus super omnia placet , cum omnia propter i pfum defiderentur : & ideo peccatum , quod a fine ultimo avertit , fuper

omnia displicere debet . D. Thom. Suppl. quest. 3. art. 1. (g) In dilectione Dei non potett effe exceffiet D. Thom. 2. 2. Queft. 27, art. 6.

(h) Displicentia de peccato, ut offensa Dei , non potest efe nimia , fieut nec nimius amor Charitatia. Idem. Suppl, queft. 3. art. 2.

(i) Quantitas displicentia debet effe secundum quantitatem malitia; malitia autem in eulpa mortalt menfuratur ex eo , in quem peccatur , inquantum eit ei indigna . Idem. ibidem .

(k) Peccatum mortale est aversio ab incommutabili bono : & conversio ad bonum commutabile .. Idem. 1. 2. quæit. 87. art. 4.

(1) Dum peccator pracepta contemnit , quaft conditori fuo dat dorfum mentis in faciem . D. Greg. bom. 34. in Evang. (m) Homo peccando avertitur a Deo , & convertitur ad creaturas : fed per Contritionem convertitur

a creaturis in Deum . D Vine Fere. in ferm 4. Dom. 16. poft Trinit. (n) Per inordinatum amorem cordis peccatum com nittitur; & per delorem ex emore Charitatis erdimate peccatum felvitur . D. Thom in Suppl. 3. p. queit. 5. art. 1.

(0) De magis male detet bomo magis delore : fed culpa est magis malum, quam poena . Ergo delor de culpa , qui est contritio , excedit omaca alium deleren . Idem in Suppl. 3. p. quest. 3. art. 1.

così che non folamente egli non abbia più neanche un menomo affetto al peccato (a); ma anzi se avesse per anche da fare il peccato, che ha fatto, non lo farebbe giá piú, nè per onori, ne per danari, ne per diletti, ne per qualfifia altra cofa , disposto a perder più tosto ogni bene, e foggiacere più tofto a ogni male, che mai peccare (b); poiche non viè male, che possa compararsi al male gravissimo dell' offesa, che si sa a Dio con il peccato (c) . 15. Questo vuol dire , che il dolore sia fommo ; non quasi che debba essere intenso nel fommo grado per un vecmente fervore; come hanno avuto a dire certuni , spingendo le Anime nella disperazione coll' indiscreto lor zelo (d); ma fommo ha da effere, cioè apprezziativo nella stima , con due movimenti dell' Anima (e); uno diretto a Dio, per amarlo, e desiderarlo sopra ogni cosa (f); l'altro con-

tra il peccato, per odiarlo, è abborrirlo, più

che la povertà, e l' infermità, e più che l' i-

έqui d' aveztifis, che il dolore non è di fifari tanto fopa l' oper del poecato; quanto affa ipi fopra la malizia della volontà, che ha fatto più fitta di una fun metichia foddistaziono, che del modelicana il terragio con la mente in quell' Opera del peccato, alla quale è proclive la dominante pulfone: perchè è facile, che in vece del dolore fi riveggli i placece (γ). Non s'ha perciò da rifiettere fopra il fatto peccamino); ma fopra l' Offeta, che è l'attra. Dio con il peccato (γ) ε baffa, che piacere cordiale (γ).

16. Diff, Sordiale , perchè un requisito è questo necessarissimo, presentito espresamente da Dio, il quale vuole che e di cuore lo amiamo (m); e di cuore lo ricerchiamo (n); e di cuore nor ci pentiamo (o). Il cuore é il fonte, donde esce la malizia (p); e di cuore ance deve anchi effere il sonte da cui s'exturisce la deve anchi effere il sonte da cui s'exturisce la

ftest morte, o qualunque altro male (g). Ma Penitenza (g). Lume a togliere l'inganno di Tem. VII.

(a) Ad dimissione peccasi requiritor, quod assellum peccasi bemo totaliter dimittat. Idem in 4. dist. 17, quest le 18. art. 1.

(b) Charitas hoc requirit, ut quamtibet poeman homo contribut practigat culps. Sed in fiscalid defendere ad hanc poenam, vel ad illam non tenetur: quintime stutte faceret, sf quis feisplum, vel alium félicitates luyer hujufnodi pomit: qui tetribillà in particulari magis terrent, or retrahunt. D. Thom, felicitates luyer hujufnodi pomit: qui terribillà in particulari magis terrent, or retrahunt. D. Thom.

Quodlib. 1. 2rt. 9.

(c) Pejus eft peccatum committere, quam qualibet penas pati. D. Thom. 1. 2. queft. 19. årt. 3. (d) Vide Propoli damma D.Pio V., & ab Alexandro VIII. & a Clemente XI. & ab Innocensio XII. (e) Oportes, quod in jutificatione ingij if in metu liberi artitrii duples; unus, quo per defiderium

tendat in Deum; & alius, quo desettetur peccasum. D. Thom. 1. 2. Quell. 113. art. 5.

(f) Qui amat Pairem, axt Matrem plussuam me, non est me dignus: & qui amat silium, aut

filiam super me, non eit me dignus. Matth. 10. 37.

(g) Quia homo debet magis Deum , quam feipfum diligere , ideo plus debet ediffe culpam , inquantum etl offenfo Dei , quam inquantum etl fibi noclva D. Thom. in Suppl. 3. par queck. 3. art. s.

confiderationem ad fingulas illecebras libidinis , inducitur in tentationem , & prabet fibi occasionem pec, candi . Idem Quodito, 1, art. 9.

(k) Non confiler and un est, quid sceris; sed quem offinderis; quam bonus est, quam benignus, & pius. S. Aug. lib. de vera, & fal. Poenis. cap., 7.

(1) Sit motus animi detestamis universaliter omnia peccata commissa, inter que includuntur etiam peccata oblivioni tradita. S. Thom. 1. 2. quest. 112, 221. 5.

(m) Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo . Matih. 22, 27.

(n) Cum questeris Doninum Deum tuwn, invenies eum, fi tamen toto corde questerit , & tota tribulatione anime tue. Deut. 4. 29. Dereits me , & invenieti , cum questeriti me in toto corde vestro. 18. 29. 13.

(0) Dicit Dominus: Convertimini ad me in toto corde vestro ... scindite corda vestra, & non vestimenta vestra · Iocl. 2. 12.

(p) De corde exeunt cogitationes male, homicidia, adulteria, fornicationes &c. Matth. 15, 19.
(q) Convertinial in toto corde vertro, locil. 1. Dum dicit, in toto corde, nos docer Propheta, quia in corde est from Panitentie. 5. Aug. fortu. 50, 2d Fratt.

17. Mirate uha Madre, alla quale Il fino caro bejio ila morto. Senza che pari il vede benifimo, ch' ella é dolente di cuore; e dé anzi per la graveza del fino dolore, che non podqual neauche pariare (c). Mirate uno ancoqual neauche pariare (c). Mirate uno ancota morte del figio: Egli dice bensi con voce
melta di averne grande cordoglio: ma che
differenas vié tra la Madre. che fi duole. e
quetti, che fi conduce? Il dolore della Madre il conofe; che he nel cuore; che non al
re ha da effere il dolore del peccari; come
re ha da effere il dolore del peccari; come
nel cuore è fi dolor della Madre (d): e non al

tanto la voce della bocca , quanto quella del cuore, che è udita, ed esaudita da Dioses. Non fi trova, che la Maddalena abbia detto parola a' piedi del Salvatore; e neanche San Pietro, allorche usci fuori a dolersi del suo peccato (fi); L'una, e l'altro aveano il dolore nel cuore ; e non seppero sfogarlo , che per la via degli occhi (g). Se volete leggere qualche buon libro, io vi lodo, che può effervi quefto di ajuto (h): ma proccurate di accompagnare coll' affetto del cuore quello, che dite con la lingua, o col penfiero (i) : Siate deboli, siate infermi; non vi è scusa , per chi non fi duole di cuore (4): poiche nel cuore, nella volontà ha da effere sì l' Amore d' Iddio , come anche il dolore de peccati (/) , a render valida , e fruttuofa la-Confessione .

Contenione.

28. Ma qui mi pare di udiretal' uno a dirmi: Come fi può fare ad avere quello Diobre,
che fa Universale, fia auche fommo, e divro Cuore l' lo vorrei averlo, dic' Bgil, e lo
dedicer grandemente: ma fe di fano non l'ho,
non fara almeno il mio buon deliderio ballevole al valore della Contelione? Rifonodo
primieramente, che il deliderare il Dolore de'
peccuti, fictorom acuche delderare il 'Anoro

 (a) Nam & phiaci, & pice sepe ab hominibus docentur sonare, quod nesciunt, Idem Enar. in Plal. 18. Expol. 2.
 (b) Sacriscium Deo spiritus contribulatus : Cor contritum, & humiliatum Deur non despicies. Plal.

10. 19. Spiritus Domini mifis me , fanare contritos corde . Luc. 4. 18.

(c) Triffitia ita quandoque aggravat, vel absorbet animum, ut motum interiorem, & exteriorem impediat . S. Thom. 1.2. qualt 27. art. 2.

(d) Anomado filet dolere Mater ordata super amissone unici filli sul; ita convenit super unicam animam suam, criotinum mucrone consostan, cum spe reparacionis, assigi . S. Cular. Arclat.

nom. 18.

Que Cordis auditor est, magis quam vocis. S. Aug. lib. quest. Vet., & Novi Testam. num. 18.

(1) Petrut deluit, & flevit, quia erravit, ut hone. Non invento, quid dixerit : invento, qued flevit. S. Ambr. sup. Luc. c. 12. relat. in c. 1. de Poenit, dist, 1.

(g) Lechrynit cipit rigare pedes ejus . Luc. 7, 28. egrefus forest freit annet. Matth. 26.
 7(b) Lettis faces er intigas legentis. Si invellethum mentis erodis. S ad anorem Dei perducis.
 Dum legimus, Deus nobificam leguiny. Labor lethenis immilias ed. S maltun ad emendationem anini

proficie. S. August. ferm. 112. de Temp.

(i) Pidere, quid loquanini; melle enim fenant voce, & corde muti funt. S. August. Bnarr, in

181. 120 Agusta ere acceste, decree & corde. Idem. in Pfal. 18. Expol. 2.
(k) Quid corporis viribus opus est, cum cor conterere debeamas? S. Chrysoft, lib: 1. de Compune. Cord.

(1) Tu mihi places, Domine, & amaris, & defideraris, ut erubostam de me, & abjicium me, atque eligam te. Neque id ego verbis carnis, & vecibus, sed verbis anime, & clamore cognitionis, quam word amrittam, & Oneston men at desant agreetu, S. Augusti, libi, 10. Onestoti, cap. 1.

d'Iddio, é sempre cosa lodevole, e degna, senziale al Sagramento, veramente si deve a-(4) praticata già dal Re Davide (5), e dal Santo Padre Agostino (e), e comunemente dai Santi . E' di più cotello Deliderio un buon fegno , ed un' ottima disposizione del Cuore , gradita a Dio (4), ed una Orazione molto efficace (e), la quale dá una grande fiducia all' Anima (f), che sia per essere dal medesimo Dio esaudita (g): quando però ancora si faccia quello, che deve farfi dal canto noftro. Ma volere solamente desiderare il Dolore, e l' Amore; e trattenersi in una miscrabile Accidia , fenza far nulla! Questo è quel Desiderio de' Peccatori , del quale dice lo Spirito Santo, che perirà, fenz' avere il fino effetto: Desiderio fatale , proprio de' falsi Penitenti , che non è mai da adularsi (h) . Del solo Desiderio non è perció da fidarfi; ed al Quefito nettamente rifpondo, che siccome non basta desiderare l' Acqua per battezzare un fanciullo, ma bisogna attualmente averla; cosi non basta neanche desiderare il Dolore, a fare vaiida la Confessione; ma per essere una cola ef-

verlo : e per averlo, ecco tre Mezzl, che vi propongo, facili, e più di ogn' altro ficuri.

Secondo Punto .

19. Il Primo è ricorrere a Dio ad implorare il favore della fua Mifericordia coll' Orazione (i) : imperocchè se Dio non ci ajuta con una particolare sua Grazia, noi da noi stessi non mai riusciremo di niente (4). Sia la Contrizione , fia anche l' Attrizione (1) , ha da effere soprannaturale; e sia l'Amore, sia anche il Timore d'Iddio (m), è un mero dono d'Iddio, al di fopra di tutte le nostre forze . Siccome ogn' uno di noi puó bensì da se fteffo ammalarfi : col far difordini , e può anche da se stesso mortalmente ferirsiama non può già da se stesso a suo piacere sanarsi (n); cosi con le forze del nostro Libero arbitrio noi possiamo bensi peccare, e mettere l' Anima nostra in uno ftato di morte : ma con le nostre sole forze non postiamo giá ravvivarla (o) . Noi siamo da noi steffi capaci di pervertirci ; ma non di 5 12

(a) Amer caffus in te effe debet , que defideres videre Deum tuum , amare Deum tuum . Idem ferm. 10. de Verb. Apost.

(b) Domine ante te omne desiderium meum . Pfal. 27. 10. Concupivit anima mea desiderare justificationes tuas . Pfal. 118. 20. Quemadmodum desiderat Cervus ad fontes aquarum , ita desiderat anima mea ad te, Deur . Pfal. 42. 2.

(c) Te amo , Deut meus; & fi parum eff , amem validius . Non poffum metiri , quantum defit mihi amoris ad id , quod fatit eff , S, Aug. lib. 12. Confest, cap. 8.

(d) Defiderium pauperum exaudivit Doninus ; preparationem cordis corum audivit auris tua.

Pfal. 10- 17. (e) S.t defiderium tuum ante Deum . Defiderium tuum von tua , Oratio tua . S. Aug. Enarr. in Plal. 37. Quando defidero aliquid, tunc illud peto : & ideo defiderium habet vim orationit . S. Thom. in Epitt. t. Theffel. Led. 2.

(f) Desiderium exprimit desiderantis affellum , ut non desperet effellum . S. Aug. Enart. in Pial. 118. conc. 29.

(2) Fit nonnunquam , ut folicita pietate preparationem cordis noffri audiat auris Divina . & ad

vocen virtutts ejus refurgat , qui erat mortuut . S. Bern. ferm. 1. in Dedic. Eccle. . (h) Defideria oceidunt pigrum . Prov. 21. 29. Defiderium peccatorum peribit . Pfal. 111. 10. Quo. mam laudatur Peceator in defideriis anime fue , & iniquus benedicitur . Pfal. 10 2.

(i) Quid debet facere home ? Convertere fe tautum ad Deum , ut iffe faciat . D. Aug. Enarr. in Pfal. 98

(k) Nifi ab Altifimo emifi fuerit vifitatio . Eccli. 34.6. Nifi Deus fua Mifericordia tangeret cor

peccatoris , nunquam haberet Contritionem . D. Vinc. Ferr. ferm. 2. Dom. 13. poft. Trinit. (1) Attritio donum Dei ett , & impulsus Spiritus Sancti , non adhue quidem inhabitantis , sed tantum moventis . Concil. Trid. fef. 14. cap. 4.

(m) Quis det eos talem habere mentem , ut timeant me ? Deut, 5.29. Beatus home , eni donatum

eft habere timorem Dei . Eccli. 25-15-

(n) Idoneus est homo ad fe vulnerandum : nunquid & idoneus est ad fanandum? Quando vule , agrotat : non quando vult , furgit ... Ut jaccat agrotus ; habet intemperantiam : ut furgat , noceffariam babet artificis medieinam . D. Aug. Enarr. in Pial. 98.

(0) Ut peccet home, fibi fufficit ; fed non ut justificetur . Idem ibid. Mifericordia tua adjuvabat me . Pfal. 02. 18. Mifericordia tue, non virtus mea . D. Aug. ferm, 12. de Verb. Dom.

convertice (4): capaci di fare a noi fletti qualunque maic con ogni forte d'iniquis', ma non di rimedianto, dopo di averdo fatro (5). Noceffario e i affoltutamente il Drimo ajuo a liberarci dal peccato, e rimetterci in Grazia d'Iddio con un ato di Contriscone (c). Un articolo è queflo di Fede (4): e bifogna duaque pregare Iddio, e domnadargli queflo fuo di delli dillo, e domnadargli queflo fuo de Egli follio ordinariamente concederlo. Ce non a quelli, che con le preghiere fi umiliano a chiederlo (2).

20. Onde mirate un poco la colperole negligenza di tanti, e tanti, che quando hanno da Confelfarfi, non fanno veruna Oraziozea raccomandarfia Dio per avere un vero dofore, e petitimento de fuoi pecati, quafi che poteffico averlo da to medelimi, come, e quando lar piace. Speniferatzaza non efculabile I Se effendo alcuno di Voi gravmente infermo, uditite dirri dal Medico, che non

puó guarirli il Voltro male fenza un miraco. lo : che preghiere, e che Voti Voi non farette a Dio , alla Beatiffima Vergine , a i Santi ? Ora io vi dico per fentimento di Fede, che quando l' Anima Vostra é in peccato mortale . non pud rimettersi nella Divina Grazia senza un miracolo dell' Onnipotenza Misericordiofa d'Iddio (f): Miracolo più grande, come dice Sant' Agostino , che non fu la Creazione della Terra, e del Cielo (g), e degli Angeli (h): e che non farebbe il rifuscitar tutti i morti(i): e quelto Miracolo, che è il più degno di maraviglia tra tutte le operazioni d' Iddio . (4), e che fi fa nel porsi in Grazia d' Iddio (1) coll'atto di Contrizione, Voi stimerete, vi sia doruto? o che a voltra voglia poffiate averlo , fenza incomodarvi di niente, e fenza neanche aprire la bocca per domandarlo?

21. Un acciecamento é quelto Udirori miei; e ficcome per l' Esame della Coscienza dovete pregare Iddio, che v' illumini a conoscere i

(a) Lund a Den net avertinut, nostrum est. Dud vero ad Deum nos convertinut, nist es excitanes, d'adjuvante, non possimune : Ideo dicture Pial. 79.3. Donine Deux virtueum converte not. D. Aug. lib. 2. de Pecca, mer. cap. 8.3. de lib de Grat, & lib. arb. cap. 5.

(b) Anima valentior piccat; & post peccatum Divina lege fasta imbecillior, minus poteni est auferre, quod fecit. Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis hujus? Rom. 7. 24. Gratia

Dei per Jesum Christum . D. Aug. lib. 6 de Musi. cap. 5.

(c) Diffeilis profis res of fili virruit Divine possibilis, suseptum peccati jugumà cervicibus suit excutere. D. Beta-setm. de tripl, Miseric, Gration sun commendet Donimu dicent Jo. 6. 44. Neno poets venire ad me, nis seare, qui misse me, eraxerit eum ; & 6. 66. Neno poets venire ad me, nis fuerte ci darm a sura me». D. Aug. in Pfel. 37.

(d) Si quit dixerit , fine praveniente Spiritui Sansti inspiratione , atque ejut adjutorio hominem ....
poenitere posse sicut oportet , ut ei justificationis gratia conservatur , avathema sit . Conc. Trid. (es.

6 de Juftif. can. 3.

(c) Converte me, d'enverter; quia tu Dominut Deut meut. Jet. 31. 18. Convertere Dominut, de true animam meam. Pial. 6. 5. Convertent se Precenter erat, ut ad se convertatur de Deut. Dominut. In Pial. 6.

(f) Miraculum inquantum excedit facultatem nature ..... & fola Divina virtute effici potett .

D. Thom. 1. 1. Quaft. 105. art. 7. & Quaft. 113. art. 10.

(e) Ex impie justum fieri , majus opui est , than creare coelum , & terran . S. August. Tract. 72. in Joann. (b) Angeli in Caelis sunt opera Christi . Numquid his operitus majora sacit , qui , operante in se

Christo, cooperatur justificationem fuam ! Aqualis est utrumque Potentie : fed hoc majorit est Mifericordie . Idem ibid.

(1) Majora miracula fuet, merum in acima vivilicare... O amplius ell refuficiere fumpa vidurum, quam philicare irum morinum. S. Aupulk (ferm. 4c. de Vert. Dom. 29m design iraculum, quam Acima Dir irunes confici in affiliare Penitente, ultra virtuem humanam fupra narasam § S. Bern. Jern. 1. in Docto Eccle.

(A) Miserationes ejus super omnia opera ejus. Plal. 144. 9. Deus, annunciabo mirabilia tua. Pl. 70.
17. Quid mirabilius inter Dei mirabilia ? Cum Deus animam suscitat per Gratiam, hoc mirabilius

Dei . S. August. in Pfal. 70.

(1) Bonum Gratie unius majus est, quam bonum Nature torius Universi. S. Thom. 1. 2. quell. 113. art. 9.

Vostri peccati (4), cosi molto più dovete i- e ve ne troverete contenti (h). Di quanto diflantemente pregarlo, che vi ajuti a concepire il Dolore, perchè egli è con la virtù fola della fua Grazia, che può il Vostro Cuore ammollirfe, e compungerfi, e farfi veramente Contrito (b) . Ore spira la Grazia , per quanto il Cuore fia duro , presto s' intenerisce , ed in lagrime di Peniteuza si strugge (c) : ma senza la Grazia nulla può la nostra Volontà da se fleff4 (d): e della Conversione di qualsisia Peccatore la prima cagione è sempre d'attribuirfi a Dio (e) . Prima dunque di andare alla Confessione, raccomandatevi di Cuore a Dio, esponendogli la Vostra povertà, e necessità, e frapponendo ancora l' intercessione della Beatiffina Vergine, per ottenere questo Dolore, che é una Grazia grande, che vi ha da fare il Signore per sua sola Bontà, e non é un debito di Giuffizia, ch' Egli fia obbligato pagarvi (f) .

22. Se così farete, non dubitate : in quel mentre che al Cielo falirá la vostra Orazione, dal Gielo verrá la Divina Mifericordia a confolarvi (g); la grazia del vero dolore vi fi darà,

co, io v'afficuro; ed ecco la razione, per cui con tanta franchezza vi parlo . E' di fede , che Dio non può manear di parola in veruna di quelle eofe, ch' Egli ci ha promesso nella sua Santa Scrittura (i) : ed Egli ci ha più volte promeffo di volerci concedere tutto ciò, che noi gli domanderemo pertinente alla nostra eterna falute (4) . Ma tra le cose pertinenti all' eterna falute, una la più neceffaria a chiunque ha mortalmente peccato dopo il Battefimo, certo é, che è lo spirito di penitenza nel dolore de' conjmessi peccati (1) y perchè fenza di quelto no a occorre sperare di salvarfi (m): e perció quelto illello fpirito di penitenza ci è anche stato promesso in modo particolate dal medefimo Dio (n). Dunque se noi gli domanderemo la grazia di quetto dolore con umiltà , e confidenza, deve tenerfi una certa, e indubitata fiducia, che il noltro Misericordiosissimo Dio ce la darà (o . Che ruol dire , domandare il dolore con umiltà? Non altro fe non che domandarlo col conofcimento, che noi da noi stessi non possiamo ne

(a) Faciem tuam illumina fuper fervum tuum . Pfalm. 118. 135. Et nox ficut dles illuminabitur .

(b) Converte no: Domine ad to , & convertemur . Thren. g. 11. Cito amicipent no: , Domine , Mifericordie tue . Pfalm. 78. 8. Numquid non tu quafi malleut conterent petram ? Jer. 23. 29.

(c) Qui educit aquam de petra . Pfal. 77. 16. Flabit fpiritus ejus , & fluent aque . Pfal. 147. 7. Erit anima corum quas hortus irriguus . Jet. 31. 12. (d) Nife Dominus det fuavitatem , Anima noffra non habet nife fferilitatem . S. August. ferm. 15:

de Verb. Apostol. (e) Des adstribenda cujusque Converso est ; cui dicere habent universi (Pfalm 84.5.) Converte

no: Deus Salutaris noffer . S. Bern ferm. 78. in Cant.

(f) Si Gratia , jam non ex operibus : alioquin Gratia jam non eff Gratia . Rom. 1. 6. Gratia non ex nobl: , Dei enim donum eff , non ex operibus , ut ne quis glorietur . Ephel. 2. 8. (a) Invoca Deum ex toto corde tuo , & per Orationem omnia tibi utilia tribuentur ab eo . S. Aug.

vel alius Lib. de falutar. Doctr. cap. 28. Afcendit oratio, & defendit Dei miferatio. Ibid. (h) Abit amarus in indignatione spiritus mei : manus enim Domini erat mecum confortam me . Ezech. 5. 14. Poffquam convertifft me , egi Panitentiam , & confusus fum , & erubui . Ict. 21. 10.

(i) Fidelis Dominus in amnibus verbis fuis . Pfalm. 144. 12. Non eff Dominus , quafi homo ut men. tiatur : nec ut filius hominis , ut mutetur . Dixit ergo , & non faciet ? Lucutus eif , & non implebit ? Num. 23. 10. (k) Petite , & dabitur vobis . Matth. 7.9. Quodeumque petieritis Patrem in nomine meo , hoc fa-

ciam . Jo. 14. 13. Jesus Salvatorem fignificat : & in nomine ejus perit, qui petit, quod pertinet ad aternam falutem . S. August. Trad. 74 & 102. in Jo.

(1) Fuit autem quovis tempore ad impetrandam veniam peccatorum hic Contritionis motus neceffarius

in homine post Baptismum lapso . Concil. Trid. Seff. 14. de Justif. cap. 4. (m) Nife converfe fueritis, non intrabitis in Kegnum Coelorum . Matth. 18. 2. Nife Poenitentiam ha-

bueritis , omnes femiliter peribitit . Luc. 15. 2.

(a) Spiritum novum tribuam in visceribus corum , & auferam cor lapideum de carne corum , & das bo eit cor carneum . Ezech. 11. 19. Et fuper ferves meet effundam fpiritum meun . Joch 2. 20.

(0) Mi ferens mifereber , ait Dominus . Jer. 21. 29. Mifericerdiam vole . Matth. 9. 13. Qui diver eff in Mifericordia . Ephel. 2. 4. Diver in somet , qui invocant illum . Rom. 10, 12.

averlo, ne meritarlo. (a) . Che vuol dire, con confidenza? Non altro fe non che con una ferma speranza di ottenere questa grazia, che ci è stata meritata da Gesú Cristo, e per i suoi meriti ci è anche stata promessa dal Padre eterno (b). Cosi si domandi, e cosi sermamente fi fperi (c). E non ès' abbia poi d'aspettare . che venga il dolore, come quando s' aspetta, che venga alla tal' ora fensibilmente la febbre id): ma dobbiamo noi ancora applicarci a proccurarlo con diligenza dal canto nostro (e); cooperando alli movimenti della grazia cogli atti della nostra volontà (f) : poiche siccome in quelto noi soli nulla possiamo far senza Dio; così neanche Dio solo nulla fará senza noi (g).

23. E questo è il secondo mezzo, che vi propongo ad agevolarvi il dolore perfetto di Contrizione, la considerazione, sermandovi con la vostra mente a riflettere sopra la quantità, e gravezza, e deformité de vostri commessi peccati (h) . La cagione , per cui non vi è, chi si penta, o si dolga di aver peccato, dice il Profeta Geremia effere questa (i), perche non vi è, chi raccolga li suoi pensieri a considerare ciò, che sia il peccato. Ah entrate in voi stelli, Fedeli miei ; e pensate bene , speranza di vedere Iddio in Paradiso mai più.

che gran male abbiate fatto a peccare (4). Per giungere alla Contrizione, quelta è la regola comune, ed ordinaria, che bisogna incominciare dall' Attrizione (1), cioé incominciare a dolerfi del peccato nel motivo di quel grave male, che esso é in riguardo a noi stessi; per poi avanzarsi a dolersene molto più col motivo del male gravissimo, in rispetto a Dio (m). Dica, chi vuole, che siano da licenziarsi, come disutili, e tetri, li pensieri del Paradiso perduto, dell' Inferno meritato, dell' infelice eternità, cui si va a soggiacere per il peccato mortale . Una illusione è questa, contraria alla Dottrina de' Santi, ed alla pratica di Santa Chiesa (n) . Ecco il modo , com'è da eccitarsa la Contrizione, in così dire col vostro Cuore.

24. Io mi pento, e mi dolgo di tutti li mici peccati , primieramente perche a cagione di questi he perdute il Paradife . Qui fermatevi alquanto a pensare, e capire, che voglia dire; Paradifo perduto : che voglia dire , effere ftato creato per questo ultimo fine di godere Iddio nell' eternitá della fua augustissima Gloria; e per il peccato dovere esserne privo : di sorte che se in tale stato moriste, per voi non vi sarebbe

Aggiun-(a) Nihil corum, que justificationem pracedunt, justificationis gratiam meretur. Concil. Trid. fi. 6. de Justificap. 8. Si auit discrit haminem 6.1.

feff. 6. de Justif. cap. 8. Si quis dixerit hominem suis operibus absque Divina Gratia poste justificari, anathema . Ibidem can. 1.

(b) Per meritum Passionis Christi Gratia, qua homines justi siunt, tribuitur..... Dominus noster Jesus Christus sua sanctissima Passione in ligno Crucis nobis justificationem meruit. Concil. Trident. feff. 6. de Juftif. cap. 3. & 7.

(c) Geme, ut impetres; plora, ut impetres; crede, ut impetres. S. August. serm. 15. de.

Verb. Apoft.

(d) Non enim ullo sensu corporis Divina gratia sentitur, que invisibilis est. Idem Lib. Qualt. fup. Genef. num.151. Spiritus Sanctus invigibilis est , & invifibiliter operatur . D. Thom. in Cat.

(e) Ad Justificationem homines disponuntur Gratie assentiendo, & cooperando. Conc. Trid. Seff. 6. de Justif. cap. 7.

(f) Per allus notiros Deo operanti in Poenitentia cooperamur . S. Thom. 2. p. qu. 85. art. 3.

g) Qui fecit te fine te , non te juftificat fine te . S. Aug. ferm. 15. de Verb. Apost. (h) Contritio paratur per discussionem , collectionem , & detestationem peccatorum ponderando peccatorum fuorum gravitatem , multitudinem , foeditatem , amifionem aterna Beatitudinis , & aterna

damnationis incurfum . Conc. Trid. Seff. 14. de Poenit. can. 5.

(i) Nullus est, qui agat Poenitentiam super peccato suo dicens: Quid seci ? Jet. 8. 6. (k) Scito, & vide, quia malum, & amarum est, reliquiste te Dominum Deum tuum. Jet. 2. 19. (1) Incipiat timor , quia initium Sapientia timor Dei . Eccli. 1. Occupet cor tuum timor , ut inducat Charitatem . D. Aug. Tract. 9. in Jo. Dicitur Ifa. 26. 18. in timore que concepimus, & peperimus

spiritum saluii: S. Thom. 3. p. quælt. 85. art. 5.
(m) Mosetur animus ad dolendum de aliquo propter malum, quod inde consequent est.... sic dolor

de amifione Boni eff principium Contritionis . D. Thom. in Suppl. 3. qu. 2. art. 1.

(n) Non debet Anima cogitare nec de premio, nec de punitione, nec de Paradifo, nec de Inferno, nec de Æternitate. Propoli, Molinos damu. ab Innoc.XI. Revera pecoat, qui edio habet peccatum mere ob ejus turpitudinem . Propos. 9. damn. ab Alex. VIII.

(a) . Aggiungete poi : Mi pento ancora de' miel peccasi, poiche per effi ho meritato ? Inferne : ed anche qui trattenetevi alquanto ad apprender bene , che voglia dire Inferno : e che se foste morto, avendo fulla cofcienza un folo peccato mortale, fareste giá a spasimare in quelle acerbiffime pene (b), delle quali questa farebbe la più per Voi tormentofa, dover effere feparati eternamente da Dio (e) . Riprendete Voi stessi di avere perduto quel sommo Bene per una Vanitá meschina , e da niente (d) , e fecondo che dispiacerete per questo a Voi steffi , incomincierete a piacere a Dio (e) ; perchè incomincierete ad amarlo (f) , e defiderarlo (g); disponendovi al Dolore, ed Amore persetto (h), col salire di grado in grado (i); e cosi profequendo : Mi pente , o mi delgo de miei peccari , non santo perche he perdute il Para. difo, e meritato l'Inferno, quanto massimamente perche he offest Voi , o mie Die : ed anche qui conderate, che voglia dire, Dio da Voi ogifo (4) . Dio infinitamente buono, infinitamen-

te degno di effere amato, offeso da una sua Creaturella, ingrata, scellerata, la quale non è, che cenere, e polvere, ed un puttido verme. Si avvivi dalla Fede il pensiero (1), e non potrá a meno la Volontà di non moverfi al pentimento, e proponimento di non offea-

dere Dio mai più.

25. Nulladimeno perche il noftro Dolore . quantunque alle volte ci paja grande, può effere per anche piccolo, e non bastevole (m); fi dia a Gesù Crocififfo una qualche pia occhiata; e si pensi a quel Dolore amarissimo, che de' nostri peccati Egli ha avuto (n). Si unifea al Cuore di Gent il noftro Cuore, nell' odiare, e deteffare le offese fatte alla Divina Maestà, e per i mertti della Passione di Gesu Crifto , fagrificato nella Croce per nol (o) , fe ne chiegga perdono all' Eterno Padre (p) . Quelta è la Contrizione vera , operante la noftra eterna Salute (q) . A quetta dunque applicatevi; e non diffidate mai della Grazia aufiliante d' Iddio (r). Egli è lo flesso Dio, an-

(a) Memor effo unde excideris , & age premitentiam . Apoc. 2. 5.

(b) Nifiquia Dominus adjuvit me , paulo minus habitaffet in Inferno anima mea . P[al. 93. 17. (c) Omni poena gravius hoc folum , animam alienam effici a Deo . S. Chry foft. Lib. 1. de Com-

punct. Cord. (d) Contritio off actus Anima amare se reprehendent : O misera , quid seci ? Sic Job. 15. 1. Tade? animam meam vita mia : filicet , in peccatis . Dimittam adverfum me eloquium meum , & loquar in amaritudine anime mee . D. Vinc. Ferr. ferm. 3. Dom. 16. post Trinit.

(e) Ex qua parte tibi difilices, jungeris Deo . D. Ang. Enarr. in Pfalm. 75.

(1) Quid est diligere Deum , nift ipsum velle habere? Hugo de S. Vich. Lib. a. de Sacram. c. 8. (g) Utilis Poenizentia eff , Deminum querent , quem amifife dolet . D. Aug. vel alius Lib, de vera. & falfa Poenitent, cap 9.

(h) Delor est ex damno perditionis Paradis: postea cogitant , quia peccando offendisti Deum tuum .

D. Vinc. Ferr. ferm. in Fer. g. poft Ciner.

(i) In Poenitentia primum principium off Dei operatio convertentis cor . Secundus actus eff motus Ridei : tertius eff Timor fervilis : quartus off Spei ; quintus off Charitaeis , quo alicul peccatum difilicet fecundum feipfum ; fextut eff rimorit filialit propter Deum . S. Thom.g. p. queft. 85. art. f.

(k) Talom Pairom offendero, contra ejui voluntatem aliquid commissi recogitantibus, quam cst

crudele ! D. August. Lib. cit. cap. 7.

(1) Hac feciffi mala , & poruifti ? Jer. 3. 9. Va gibi . Ufqueque adhuc ? Jer. 13. 27.

(m) Dolor rationis , qui eff displicentia peccati commifi , poteft effe adeo parvur , quod non fufficiat ad rationem Contritionis; ut fi minus difflicent peccatum , quam debent difflicere . S Thom. in Suppl. 3. p. quæft. f. art. 3.

(n) Vidimut oum virum dolorum, & ftientem infirmitatem . . . Re pofuit Dominus in eo iniquitatem omnium nostrum , 🗗 ipse posiat pro poecato animam suam . Its. 52. 2. &c. & dolor meus in con-Spectu meo semper . Pial. 37. 18.

(o) Ipfe eff propitiatio pro peccatit notiris . 1. Jo. 2. 2. Quem propofuit Deut propitiationem per fidem . Rom. 3. 29.

(p) Respice Pater piisme, quit patitur, & reminiscere, pre que paritur . . . . Culpit ignosce meit , pie Domine, pro dilecti Filii end deteribus immenfis . D. Aug. Lib. Medit. cap. g. & 8

(9) Que secundum Deum triffitia est , poenitentiam in salutem Habilem operatur . 2. Cor. 7. 10. (r) Deut non deferit , nif prius deferatur . Conc. Trid, Seff. 6. cap. 11. Nos mon deferit fons ; nife deferamut fontem . S. August. Tr. 22, in Jo.

fioin di perdonarvi, che vi comanda questo Dolore di Penitenza (a). Egli è , che per ufarvi Misericordia, desidera di vedervi pentiti (b) : e sa bene Egli ancora , che senza il suo ajuio non mai avreie quelto Dolore con tutti li Voltri storzi (c) . Come può perció dubitarfa della fua infinita Bonta, che non voglia ajutarvi in una coía, che è per Voi si importan-

te (d)? 26. Il terzo mezzo poi , che deve ufarfi dalla parte Vostra, egli è d'avvezzarvi a spesse volte pentirvi de' Vostri peccati, con atti specialmente di Contrizione . Così tutte le Arti s' imparano coll'efercizio, e coll'uso: poichè te alcuno volesse imparare a leggere, e scrivere, e non daffe di mano al libro, e alla penna, fe non che due, o tre volte all' anno, certo è, che perito non mai si sarebbe (e). Certi uni dunque di Voi, che non fiete soliti confessarvi , jenonche in qualche Solennità principale, e forle ne meno allora vi applicate a pentirvi, come si deve; come può darsi, che impariate a far bene quetto Dolore, che Voi sate cosi di rado, ed in che non vi prendete penfiero di escreitarvi? In tutte le ore si può mortalmente peccare ; concioffiachè le tentazioni , e le occasioni non mancano; e conseguentemente in tutte le ore fi può precipitare all'Inferno ,

perchè in tutte le ore per mille accidenti fi pus morire, senza che sia sempre apparecchiaso il Sacerdote per consessarsi (f). Conviene perció affuefarfi a fare di spesso gli atti di Contrizione ; sì per saperli poi fare con facilità nel bi. fogno (g); come anche perchè, non potendo noi effere mai ficuri di avere avuto il fufficiente Dolore (h), mentre si attende a risarlo di quando in quando, può sperarsi assai più di riufcire una volta o l'altra: Ed ogni fera pettanto, ficcome v'ho già esortati ad esaminar la Coscienza; così anche vi esorto a sare l' atto di Contrizione, come v'ho detto, dolendovi de' Vostri peccati a motivo del Paradiso perduto , dell'Inferno meritato; ma più per l'amabilifimo Iddio, che avete offefo; ed uneudo il Vostro dolore col dolore, e co' meriti di Gesti Crifto (i) .

27. Beati Voi, se sarete ogni sera di vero cuore quest' Atto; per cui non si puó dire , vi fi ricerchi ne poco tempo, ne molto; non dovendo restringersi la Divina Miscricordia dentro misure, o confini. (4) Beati Voi, fe lo farete bene con fentimento, e fervore; perché restarete come se allora appunto aveite ricevuto il Battefimo : ed in cafo che quella notte morifte, fenz' aver tempo di fare la Confessione, (1) vi trovareste coll'anima bel.

(a) Poenitemini, & convertimini, ut deleantur peccata vestra . Apoc. 3, 19. Si impius egerit poenitentiam ab omnibus peccatis suis . . . . vita vivet , & non morietur . Ezech. 18. 21.

(b) Revertere ad me , quoniam redemi te . Ila. 44. 22. Revertere ad me , dicit Dominus , & ego fu-

Ripiam te , Jer. 3. 1. Propterea expediat Dominus , ut mifereatur veffri . Ifa. 30. 18. (c) Ipfe cognorit figmentum noffrum . Pfal. 102. 14. Quia fine me nihil potethis facere . Jo. 15. 5. (d) Non imperares aliquid Deut , ut faceremut , fi imposibile judicares ut ab homine fieres . S. Aug.

Enarr. in Pial. 56. Deus jubendo . . . . ad juvat ut poffis . Conc. Trid. Seff. 6. cap. 11. (c) Usun artium asiequi difficillimum est , nisi ei , qui illis instantissime operam dedit . S. Aug.

Lib. 2. de Ord. cap. 16.

(1) Quanti ad vesperam suni , & incolumes , acturos se in craffinum aliquid putabant , & tamen eadem no le repentina morte defuncti funt ? D. Greg. hom. z. in Evang.

(2) Habitus eff qualitas, qua homo potett uti , cum voluerit , & reddit operationem facilem .

D. Thom. 1. 2. quæft. 49, art. 2. 2. &c.

(h) Aliquis non porest effe certus , quod Contritio fua fit fufficiens ad deletionem culpa . Idem in Suppl. Quæft. 5. art. 2. ) Oratio , que non fit per Chriftum , nec juffa eff , nec potett delere peccatum . S. Aug. Enarr.

in Pfal. 108. Nec eff in alio alique falus . . . in que eporteat nos falvos fieri . Act. 4. 12. Beati qui laverunt itolas fuas in fanguine Agni . Apoc 7. 14. Scilices virtute Sanguinis Chritti . D. Vinc. Fert. ferm. 4. Dom. 16 poft Trinit.

(k) Misericordia Dei nec mensuras possumus ponere , nec tempora definire ; apud quem nullas patitur venia moras vera converso . S. Leo epist. 82. ad Theod.

(1) Dixi: Confisebor adversum me injutititam meam Domino : & tu remisiti impietatem peccati. mei . Pial. 31. 4. Confessio mea nondum ad os venerat; fed en remissiti; quia dixi : Conficebor . Div. Aug. ibi in Pf. 31. · ........

la .

la , (a) capace di andare subito in Cielo . (b) ed o quanto sono diversi dalli Giudizi d' Potrebbe darvifi un rimedio più facile ad afficurare la Vostra eterna Salute? (c) Per eccitarvi alla pratica, mi piace di riferirvi ciò, che narra S. Vincenzo Ferrerio . Vi fu , dic' Egli, non fo qual Donna pobblica peccatrice, che effendo andata a Predica più che per altro, per vanitá, ad effere vagheggiata nelle fue pompe, si pose nella Chiesa a sedere in un luoco, d'onde fosse da tutti più ben veduta. (d) Quand' ecco, o miracolo della Mifericordia d'Iddio! mentre Costei non avea pensiero alcuno di convertirsi, e pensava anzi a pervertire gll affanti , dalla Divina Grazia fu prevenuta, e penetrata nel cuore: e rappresentando il Predicatore, quanto gran male fia l'offesa che si sa a Dio con il peccato, trafitta da un acerbo dolore delle sue colpe incominció a piangere, indi tramorti, cafcó a terra, e fi trovó, che era morta, (e) Dispiacque a tutti il funesto accidente, esfendo morta fenza poter confessarsi : ed essendo anche nota la fcandalosa sua vita, si giudicava esere stata cotosta morte uno spettacolo della Giuffizia d'Iddio . (f) Ma o Giudizio fallo! Tom VII.

Iddio i Giudizi umani! (g) Imperocchè fat-tafi per la di Lei Anima una breve Orazione dal Predicatore, e dall' Udienza, (h) venne dal Cielo una chiara voce da tutti intesa, che difse : Non pregate per questa Donna ; ma rac. comandarevi a Lei , che è in Paradifo ; per averd avute nel cuore un vero dolor di Contrigione . (1)

28. Chi potrebbe dire la dolce Onzione, e consolazione di quella Gente nell'udir quella voce ? Chi dir potrebbe anche il frutto per la confidenza, che tutti presero nella Misericordia d' Iddio, che si benignamente perdona a chi fi pante di vero cuore d'avero offe fo? A questo Fatto io ho tutto il credito: sì perchè se non sotse vero, il medesimo San Vincenzo, egregio Apollolo di quel tuo (ecolo,non l'avrebbe mai predicato, sapendo Egli, che non deve dirfi dal Pulpito una falfità . neanche ove fi sperasse la conversione di tutto il Mondo; (1) come anche perchè vera èla Dottrina, poter essere la contrizione sì bene informata dalla Grazia, e dalla Caritá: che apra all'Anima il Paradifo, fenza che provi tampoco le pene del Purgatorio . (1) come

(a) Si fuerint peccata veffra ut eoccinum , quasi nix dealbabuntar , & velut lana alba erunt .

(b) Si quis moritur subito , sed defiderat confiteri , & habet contritionem de peccatis suis salvatur . S. Vinc. Fer. fer. 6. poft Dom. 1. Quadr.

(c) Non requirit Dominus cilicierum pondus , neque in obscuris antris recludi : Hoc solum eff , quod a nobis exposcitur , Cor contritum , & humillatum . D. Chrysos. lib. 1. de Compunct. cord.

(d) Erat quedam mulier peccatrix, que fecit multo: peccare ; & ipfa femel venit ad audiendum fermonem . V enit valde ornata , & ideo ut videretur ab omnibus , pofuit fe in loco , ubi poffet videri . D.

Vinc. Fer. fer. 6. post Dom. 1. Quadr.

(e) Venerat non ex devotione , fed ut homines post fermonem peccarent cum ea ; Deut autem de ca cogitaverat aliud. Cum enim Pradicator clamaret contra peccatum , illa , que prius cachinabatur , incepit acriter flere cum magno dolore ; ita ut ipfa cocidit in terram , & mertua eft . Idem ibid. & fer. 4. Dom. 16. poft. Trinit.

(f) Justus es Domine , & rellum judicium tuum . Pf. 118, 137. Ve ve ; cecidit illa Babyllon , uoniam una hora venit judicium fuum . Apoc. 18. 10. Babylon mater fernicationum, & abominationum rerra . Apoc. 9. 5.

(y) Sicut exaltantur coeli a terra; fic exaltate funt vie mee a viii veffris, & conitationes mee a cogitationibus vertris . Ifa- 55. 8.

(h) Gentes hoe videntes dolebant, quod fine Confessione decessifiet : & Predicator dixit : Orate Deum pro ea , nam contritionem habuit . Idem D. Vinc. Ferr. fer. 6. polt Dom. 1. Quadr.

(i) Et immediate fuit audita von de coelo, dicens: Non oretis Deum pro iffa : fed orate cam, ut oret pro vobis , quoniam ipfa est in Paradifo . Idem ibid.

(k) Nunquid Deut indiget welfro mendacio, ut pro illo loquamini dolos ? Job. tz. 7. Falfum dicere non invenitur effe concession . D. Aug. in Pl. 5. News pro cujusque eterna falute . Idem lib. contra Mendac. cap. 20. & 21.

(I) Tanta powit effe contritio de peccatis, quod Anima fine Purgatorio Paradifum incraret . S. Vinc. Fer, ferm, 4. Dom. 16. post Trinit.

infegna anche l' Angelico S. Tommafo. (4) Or vedete, come nel farfi un atto di Contrizione può meritarli dalla Divina Clemenza una Indulgenza Plenaria? Non trafasciate dunque di farlo ogni giorno; ed anzi ogni qual volta vi fovviene alla mente qualche Voitro commesso peccato, date a Do una testimo-nianza del Vostro Dolore, protestandovi, che vi dispiace di averlo offeso. (6) Si tratta di un tutto, da cui dipende la falute dell' Anima; e si deve averne una somma premura , perché é di somma importanza . (c) Vale più un atto di Contrizione, che il flagellarsi, e caricarsi di ciliz, ed ellenuarii co' più autteri diginai; (d) perché dopo avere praticata ogni Penttenza efferiore, puo efsere il Peccatore nulladimeno ancor Peccatore : (e) ed è la fola Contrizione, che giustifica, e fantifica, e mette in Grazia d'Iddio . (f) Se vi coglie la Morte, che fiate in peccato mortale, tutta le Vostre Orazioni e Penitenze esteriori non baftano ad afficurarei nel Tribunale Divino; ed è la fola Contrizione, che può ripararvi dalla danuazione, (g) e fairarvi. Di quetta

però più che di tutto voi dovete far conto. Ma ubidirete Voi alla Verità, che vi predico? Provate almeno per qualche tempo; e fe vi fopraggiunga la Morte, mentre ne fate bea ne la prova, Beati Voi.

#### SECONDA PARTE.

O DO propormifi un dubbio. Sarebbevi qualche fegno a poterfi conofcere, in s'abbia un vero dolore? Ma un punto difficile, ed anche difutile è questo. (h) Se noi fossimo certi di avere un vero dolore, faressimo anche certi essere in Graziali d' Iddio: e Dio non vuole, che abbiamo questa certezza; (i) perchè vuole, che stiamo in Umiltà, ed in Timore. (k) Li contrassegui mulladimeno fi danno. (1) ed ordinarlamente quando il dolore è vero, noa può a meno che non apparifea ne fuoi estriasechi segni: e non parlo di que' fegni, che si conoscono so-lame ite all'andar del tempo ; quali 1000 l'emendazione de' viziosi costumi, (m) la fuga delle Occasioni, (n) e la perseveranza nel be-

(a) Charitas difplicentiam caufat & fiz contingit stantum intendi Charitatem in actu, quod contritio inde fepieux nerebitur non filum cui pa remifinem, fed ctiam abfolutionem ab omni pona . S. Thom, Supp. p. que, ext. 2. (p). Punit receasum memorie occurrit, teneris olio habere, & detestari zut te punitent fecifo

illud. D. Thom, a Villan. fer. in Dom. Paf. Post peccasum mortale tenetur quit ad statim conterendum; nec enim per moneutum licet stare in peccaso. Alias mortaliter peccas peccaso omissionis. D. Antonin. 3. p., tib. 14. cap. 18.

(c) Summat set selicitudinis partes salat, que summa est, vindicare debet. D. Eucher. epist. z., Paren, ad Valerian.

(d. Mognum eff effigere corpus jejunits, & dificiplinis; fed super omnia eff afficilio codis per

contritionem. D. Vinc. Fer. fer. 4. Dom. 16. post Trinit

(c) Holocauthir non delettaberis. Pial. 50. 18. Vidimit tuis non glorificathi me. 112. 53. 23. V.

volt:, quia mundati:, quod deforis est, intus autem pleni estis immunditia . Matth. 23.23.

(f) Contritio Charitatem includit: Charitat autem fine Gratia haberi non potest. D. Thom.lib.4.

contra Gent. cap. 72.

(g) Lu est in peccaso mortali, & non potest consiteri, st ante contritionem subito moriatur, damna-

tur. D. Antonin's, p. iit. 14, cap. 18.

(b) Rem difficien, & inciden pseudathi; difficient quidem, quia ego inlignut fum, cut hoc revolutum feri deboet; inucilem vero, quia de peccatis tuis fecura fieri non debos. D. Greg. iib. 60 epilt. 21. ad Gregorian.

(i) Nosit homo utrum amore an odio dignu: sti : sed omnia in futurum servantur incerta . Eccle.9.1.
(k) Fili accedent al servitutem Dei , sta in justitia , & timore . Eccli.2.1. Cum metu & tremre vostrant schuten operania : Philipp. 2.1.

(1) De Contritions ; quando verk fult, non potett alizois fiire, shout not fiire potett, an Gratte bases thenitudinem per certitudinem, quanwis posit per conjetturas alizona existimare, D. Thom. in fuppl. 3: P. Qu. 10, art. 5.

(in) Per certitudinem feire non potest quie utrum fie vere contritus. Sufficie si in fe figua contritionie inveniat; puta si dotatt de prateritis, & proponat cavere de futuris. S. Thom. 3. p. qu. 30. art. 4.

(n) Vera compunctionis indicium , fuga occasionis . D. Bern. ferm. de Paich.

ne :(a)ma di quelli,che danno fubito fotto all' occhio; e fono i fegui di una Penitente umiltà . (6) Il Re Davide nel suo Salmo di Penitenza accoppia l' umiltà con la contrizione; (c) perchè un cuore, che sia contrito, sará anche necessariamente umiliato; acciocchè in effo possa Iddio abitare con la sua Grazia. (d)

30. Quando però vedo un' uomo, o una donna accostarsi alla Consessione, e non vedo in effi verun fegno di umiltá; io non fono giá sì facile a credere, che abbiano il cuore contrito. Veder uno, cui poco fa si leggeva in volto la malinconia per una difgrazia della fua casa; ed ora che é per confessars, non mostra un menomo sentimento di esser Incorío nella difgrazia d' Iddio; ed ha come vergogna a comparir penitente; e dopo la Confessione si dá a conoscere di essere per anche il medefimo, che era innanzi, amante della libertà, pieno di umore mondano: e dire, che costui abbia nel cuore un vero dolore di contrizione? Chi vorrà crederlo ? Chi? dice S, Cipriano . (e) Ah meschino ! Per la perdita di un bene temporale sapresti assiliggerti, e gemere ; e non ti rifenti, perduta l' Anima, perduto Dio? (f) e mi vuoi dare ad intendere di effere contrito? (g)

31. Vedere ancora tal' altro, che dopo aver

d' Iddio , col peccato mortale full'anima , viene a raccontare li suoi peccati, come sarebbe una Istoria, più a scarico della memoria, che della coscienza; e mostra impazienza ad ogn' interrogazione, che gli fi fa, e disputa col Consessore o sulla Penitenza, o su li suoi propri doveri; quasi che abbia paura, gl' s'imponga di più di quello fia obbligato; e dire, che costui sia veramente contrito? Dov' è in lui l'umiltà, a poter arguirne la contrizione? (h) Vedere parimente una donna, che ha forse posto più studio nell'abbigliarsi allo specchio, di quello che davanti al Crocifisso a dolersi, e nel venire alla Chiesa spira un' aria di vanità per la strada; e si confessa de' suoi peccati coll'intreccio di tante illorie, (i) e di tante scuse; e credere ch' ella abbia nel cuore affetti di contrizione? Non posso crederlo, dice S. Cipriano; (m) e credero piuttofto, dice S. Giovanni Grisostomo, (k) che questa donna fia più disposta per andar a ballare, che a confessarfi.

22. La penitenza istituita da Dio , per umiliare l'anima peccatrice; (1) non s'accorda. con una esterioritá si mondana. Si osfervi l'umiltà della Maddalena, scapigliata, e prostrata alli piedi di Crifto; (m) l'nmiltà del Pubblicano, che non ardifce di algare gli occhi al potuto sostenere per più mesi l'odio e l'ira Ciclo; (n) l'umiltà del Figlio Prodigo, il

hic falvus erit . Matth. 24. 13. Certum erga Christum Charitatis indicium est , se quis ejus praceptis obtemperat . D. Balil. Reg. 3. Moral. (b) Ponitentia cognoscitur ex humilitate . D. Chry f. hom. 9. in epist. ad Hobr. Preibytero humilia animam tuam . Eccli. 4. 7.

(a) Si quis d'ligit me , sermonem meum servabit . Joan . 14. 23. Qui perseveraverit usque in finem,

(c) Miserere mei Deus ..... Cor contritum , & humiliatum Deus non despicies . Pial. 50. 19.

(d) Hec dicit Exceisus .... habitans cum contrito , & humili spiritu . Ila. 57.15.

(e) Qui hilaris, ac latus incedit, quomodo mortem fuam deffet? D. Cypr. de Lapf.

(f) Si quem de tuis charis mortalitatis exitu perdidiffes , ingemi seeres dolenter , & steres : Anima n quam mifer pendidisti , & non acriter plangis . Idem ibid.

(g) Abominario est superbo hamilitas . Eccli. 13. 14. Humilia valde spiritum tuum . Eccli. 7. 19. Eit qui inclinat faciem suam , & fingit . Eccli. 19. 24.

(h) Ait Dominus : Confundimini , & erubescite super viis vestris . Ezech. 36. 32. Nescivit autem aniques confusionem . Soph. 3. 5. (i) An ille ingemiscit, & plangit, cui vacat cultum pretiose vestis induere, nec indumentum Chris

sti , quod perdidit , cogitare? D Cypr. trad. de lapf.

(k) An faltatura ad Ecclesiam pergis? D. Chrys. hom. 8. in 1 epist. ad Tit. (1) Pornitentia est humilitas spiritus annihilans peccatum inter spem., & timorem. D. Greg.lib.33.

Mor cap. 11. (m) Stans retro secus pedes ejus, lachrymis coepit rigare pedes ejus, & capillis capitis sui tergebat .

Luc. 7. 38. (11) Publicanus a longe stans, nolebal nec oculos ad coelum levare: fed percutiebat pectus fuum di-

cens : Deus propitius esto mihi peccatori ...... Deftendit hie justificatus ..... quia qui fe humiliat exalta. bitur . Luc. 18. 13.

quale si contenta, che suo Padre lo riceva in casa per Servitore. (a) Bsempi sono questi propossi a noi da imitarsi. Umilitateri alla presenza di quel Dio, che avete osseto sisso per umiliarvi col vostro cuore, non vi è dentro pi voi, di chi possitare avere vergogna. (c) Quando vi sia P umilità vera nel vostro interno, sará anche ben composto dalla modestia fenza assetuazioni il portamento esteriore. (d)

L' anima, che e davvero contrita, viene a di-

re con tanta umiltá la fua colpa, che non puó

contenere i finghiozzi; tace, fe è corretta;

riceve in bene ogai avvio; e nel ricordară, che ha meritato l'Inferno, le pare fenpre a che ogai penitenza, che le s'imponen, fia po-ca. Vi é quefta umiltă, Fedeli mici, necefraria, per quanto vi può la Grazia d'Iddio effur cara. (f) Per mezzo della fuperbia entra il peccato nel cuore, e non può entravi la grazia, che per mezzo dell'umiltă. (g) Avvaletui del tempo, che ora avece, edotevi del vofiri peccati con quel fentimento di umiltà, che avrefte, le foste per andare immantinente al Tribunale d'Iddio, (h)

# SERMONE XX.

# Sopra li Proponimento dell' Emendazione.

## Facite ergo fructum dignum Ponitentie . Matth. 3.8.

Fine di riconciliarfi nel Sagramento della Penirenza son Dio, non badia penirenza son Dio, non baccommelli; ma bilogna ancora deliberarfi, e applicarfi a non commetterne più (e). Que. flo è il frutto degno, ed il fegno, per cui fi dillugue la penirenza vera dalla falfa; una

fincera volontá di emendarfi (i): e poco giova la contrizione, ove anche non fi proponga l'emendazione (k): perché Iddio, ha bensé promeffo di perdonare con mifericordia i pecati, a chi ne fa coa pentinento, la Conteffione (I): ma però fempre a patro, ed a condizione, che non fi voglia più ritornare a pec

(a) Pater, peccavi in colum, & coran te; jam non fum dignut vocari filius ruus; fac me ficut

(b) Paniteanus ...... & ideo humilienus Deo animas nostras; & inspiritu humiliato dicamus ei

ut faciar nobifeum mifericordiam fuam . Judith. 8. 14.

(c) Non est aliquis intus, cui erubeseat. Ibi est ille, cui placet humilitas. D. Aug. setti. 17. de Verb. Apost. (d) Cum honestatis claritas intima cordis repleverit, proleat foris necesse est: quatenus omnis inde

reluceat actio, omnisque motus pietati officiosus . D. Bern. ferm. 85. in Cant.

(c) Nostis, quia excelfus est Deus : se te excelfam feceris, longimuabit a te : se te humiliaveris, pro

pinguabit ad te. D. Aug. ener. in Ph.50.

(f) Initium omus peccai est fisperbia, per quam homo fenfui fuo inherens a mandatis Divinis recedit. Per hoc autem, quod contritus a fuo sensu recedit, humiliatur... Humilitas mentis signum contritiosis. D. Thom. suppl. qu. 1, act. 1.

(g) Erit & tunc poenitentia, sed fructuosa jam non erit; quia nequaquam tune veniam inveniet,

qui modo aptum venia tempus perdit . D. Greg. hom. 12. in Evang.

(h) Ille poenitentiam digne agit, qui sic preserita mala deplorat, ut sutura iterum non committat.

S. Ifid. lib. 2. fent. cap. 13.

(i) Non filum fruitim positientie, fid dignum adnount est faciendum ..... Poemitentiam quippe digne agere est & preparata mala plangere, & plangenda non perpetrare. S. Greg. hom. 20. 8.

(k) Modicum valet peccatorum contritio, nist homo habeat sirmum propositum non redeundi ad pecca-

tum . S. Vinc. Fer. Sab. post Dom. 1. Quadr.

(1) Si conficeamur peccata nostra, Deus fidelis est, ut remittat nobis peccata nostra. 1. Joan. 1.9.

care (a); e che abbandonili il vizio, e nè più tampoco si pensi all' iniquità (b). Noi siamo ora ad un punto il più laboriofo, e difficile della vita Cristiana, fignificato da Gesú Cristo, allorche dopo aver egli predicata la Penitenza, necessaría a chi ha peccato per entrare nel Regno de' Cieli (c) : ebbe anche a dire, che è stretta la strada, per cui a questo Regno si arriva: stretta la porta, per cui vi si entra; e per entrarvi conviene farfi violenza (d), coll' annegare, e mortificare se stesso (e) Si esamini in satti nella Sagramentale Penitenza che difficoltà possa aversi; e si troverà la maggiore effer quetta; che è nel rifolversi a voler davvero emendarli (f).

2. Finche fi tratta folamente di pentirfi , e di confessarsi, ogni uno vi s' accomoda presto. senza' avervi più che tanto di ritrolia : e molti vi fono , che anche prima di peccare, anno l'intenzione di pentirfi , e di confestarii : e non v' ha bisogno di più che tanto pregarli, acciocche si confessino, poiché fono essi anzi, che pregano, si voglia u-

dirli, tutt' ora proati ed a peccare, ed a con" fessarsi (g). Ma a costoro si rappresenti, che a render valido il Sagramento è necessario il proponimento di mutar vita (h); imperocchè non ii cercano foglie, ma frutti (i): e non fono le parole nè le lagrime, che fanno i penitenti; (4) ma è l'emendazione, e mutazione de'malvagi costumi (1); e si vedra, come per non emendarii, ove folo fingolarmente inclinati dalla dominante passione, anderanno tosto a mendicare scuse, e pretesti. Troppo questo riacresce agli abituati nel vizio; poiche faticosa riesce la mutazione, e novitá della vita, (m) per il troppo attacco, che si ha agli oggetti o dell' ambizione, o dell' intereffe, o del piacere (n) ; come di se medesimo attesta Sant' Agostino, esprimendo le dificoltà, che avea per convertirli (0).

3. Maper quanto ciò fia difficile, da chiunque vuole confessarsi bene, e riconciliarsi con Dio, e salvarsi, deve sapersi, che assolutamante è necessario (p). Nella Divina Scrittura si legge bensi, che i peccati si cancellano

(a) Qui confessits fuerit peccata sua, & reliquerit ea, misericordiam consequetur. Prove 28. 12. (b) Derelinquat impius viam fuam , & vir iniques cogitationes fuas , & revertatur ad Dominum ;

& miferebitur ejus . Ifa. 56. 7.

(c) Panitentiam agite appropinquavit enim regnum calorum. Matth. 4. 17.

d) Arcta via est, que decit ad vitam . Matth. 7. 4. Intrate per augustam portam. Matth. 7.12. Regnum calorum vim patitur ; & violenti rapiunt illud . Matth. 15. 12.

c) Regnum calurum non remiss, sed violenti rapiunt, qui suis voluntatibus violentiam inserunt.

S. Bern. de Grad. Humil.

(f) Maxima tribulatio est propositum, cum tomo sit inclinatus ad oppositum. S. Vinc. Fett. ferm. 3. Dom. 16. poft. Trinit.

(g) Cum mortifera securitate peccoant . . . & se ita quasi societatis pacto cum iniquitate constringunt , ne jam confiteri magis , quam cavere , delectet . S. August. lib. de Sanct. Virgin. cap. 49. Quoties peccare libuerit; toties a Presbyteris se reconciliari postulent . Concil. Tolet. III. can 11.

(h) Parum est peccatorem se fateri, ad emendanda enim crimina vox peccatoris fola non sufficit nec

verba tantum , fed opera queruntur . S. Aug. ferm. 57. de temp.

(i) In fructu, non in foliis, panitentia cognoficada est. Verba quid funt aliud, nife solia? S. Greg. lib. 6. in t. Reg.

(k) Vera penitentia non in lachrymis momentancis, aut horaria computatione confisit. Venerab.

Petr. Bleff. Track de Confest.

(1) Panitentes non aliunde noscibiles , quam de emendatione vitiorum pristinorum . Tertull. lib. de Penit. cap. 9

(m) Ad novitatem vita non fine magnis laboribus pervenire nos peffinnus. Concil. Trid. Seff.

(n) Perverst difficile corriguntur. Eccle. 1. 14. Si mutare potest Æthiops pellem suam; & vos po-

teritis bene facere, cum didiceritis malum. Icr. 12.23.

(O) Suspirabam ligatus, non ferro alieno, sed ferrea mea votuntate ... Voluntas nova, que mihi est caperat erga te., Deus, nondunt crat idonea ad superandam priorem vetustate roboratam. Cogisationes, quibus meditabar in te, erant fimiles conatibus expergific volentium, qui foporis altitudine remerguntur . S. Aug. lib. 8. Confess. cap. 5.

(p) Nemo putet , fibi fatis effe , ut sua peccata displiceant , nife etiam vigilantissima attentione vi-

tentur . Idem lib. 9, de Civ. Dei, cap.s.

col dolore (4), massimamente unito alla Confessione : ma dev' effere noto , che per confesfarfi bene, nou ogni qualfivoglia dolore bafta, altrimente e tutte le meretrici , e tutti gli affaffini di strada fenza riguardo potrebbero affolversi : perché ogni uno , che si confessa , ha fempre qualche dispiacere di aver peccato (b). Anche di Giuda, il traditor di Cristo, è scritto, che fi penti, e confessó il suo peccato, e restitus le trenta monete ingiustamente da lui ricevute (c) : e con tutto quefto è dannato . Non ogni dolore dunque è battevole per fare buona la Confessione; ma oltre le qualità già (piceate, deve quefto dolore effere tale, che abbia anche annesso il proponimento dell' emendazione (d). Così ha definito il Sacro Concilio di Trento (e) . Acciocche l' Affoluzione sia valida, e necessario il proponimento di faggire il peccato; ed il proponimento ancora di fuggire l'occasione , secondo che vi può effere il bifoggo. Vi ho detto li due punti effenziali, che mi propongo a spiegarei, di non poca importanza alla vostra eterna Salute.

Primo Punto .

4. Non può darfi il vero proponimento d'intracrendere una vita buona per l'avvenire fenza che fi abbia il vero dolore della vita cata tiva paffata (f) . Non puó darfi neanche il vero dolore, fenzache in effo vi fia il vero proponimento (e); ed è col misto del dolore, e proponimento, che viene a farfi la converfione eccatore necessaria al bnon essere della Confessione Sagramentale . Stimano alcuni ; che il confesserti altro non fia, che un sempl cemente accufarfi de' fuoi peccati, e che poffano vivere poi ficuri con la Coscienza quieta , qualera fiano affolti; ma una illufione pernicioliffima è questa (h) : el'opera principale indispensabilmente richielta per ottenere la remissione dei peccati da Dio , è la cenversione : (i) fenza di cui a nulla giova la Confessione. (1) Si trova nel Tellamento vecchio (1), e nel nuovo(a), efferti Iddio più volte impegnato di utare la fua Clemenza al peccatore, che fi umilii a dimandargli perdono; ma fempre espreffamente col patto; ch' ei fi converta (n) : Convertitevi . Convertitevi : cosi ad alta voce i Pro-

(a) Si dullus penitudine errais reverfus fuerit ad Dominum in toto corde tuo, miferebitur tut. Deut. 20. 12. b) Nonnulli pro iniquitations suis quandoque gemunt, nec tamen ab iniqua operatione discedunt ...

Fatentur se male feeiste; nec ulllum finem volunt malesaltis suit imponere. D. Fulgent. lib. 1. de Remiff. peccat. cap. 11. (c) Vident Juda: ... penitentia dullus, retulit triginta argentess, dicent : Peccavi, tradent

fang ninem juffum . Matth. 27. 3. (d) Est de ratione contritionis, quod quis proposat non committendum id, de quo dolet commiso.

D. Thom lib. 4. con. Gent. cap. 77. (c) Contritio animi dolor , ac detettatio est de peccaso commisso , cum proposito non peccandi de cetero . Conc. Trid. feff. 14. de Poenit. cap. 4.

(f) Nemo eligit vitam novam, nifi quem veierit panitet. D. August. bom. 27. cx 50. Quomodo guidebit , te eff correctum , nifi doleas fuiffe perperfum? Idem Epitt. 50. ad Bontiac.

(2) Qui conteritur, dolet de peccato prete to , & cavet futurum , D. Thom. Suppl. 3. p. quaft. 2. art, 4.

(h) Confestis et, quidam inquiunt, absolutus et; sufficit tibi ad falutem. Va miseris sic pacem dantibus! D. Thom. a Villan. ferm. Fer. 6. post Dom. 4. Quadrag. (i) Ei datur a Deo peccati remisso, cum manifesta itt interna conversto. Ivo Carnot. epift.

228.

(k) Qui corde non convertirur , quid prodest ei , se peccata constituatur ? Peccatum , quod diligitur , confitendo minime doletur . D. Greg. lib. 6. in 1. Reg.

(1) Impietas impii non nocebit ei , in quacumque die conversus suerit . Ezech. 23. 12. Nolo mortem impii ; fed ut convertatur a via fua , & vivat . Ezech. 23.11.

(m) Si peccaverit frater tuus , & converfut fuerit , dimitte illi . Luc. 16. 4. Amen dico vobis : miji convergis fueritis, non intratitis in regnum coelorum . Matth. 18. 3.

(n) Si converfus fueris, ait Dominus, & ingemueris, falvus eris, Hac eff inter Deum, hominemque conditio . Dicit Donimus : ego tibi pracipio converfionem , & tu pofets a me falutem . Si pracepto poruerit , beneffcio potieris . Conversionem ipfe jubet , & gemitum : noc juffeit gemitus , nift accedat conversio. D. Fulgent. lib. de remiss. peccat. cap- 11.

(cti. e gli Apolloli anno pesticifo da parte d'ildio illi postetori (2), con e volendo cili di lotto il postetori (2), con e volendo cili dite i. A Do non balta; che de' voliri pecciti voi i pentitate una Egli vuole anova; che in veriti di cuore il convertiate (3). A chi fi convertità; Dio perdoneria i e non concederali perdono gianunai achi non vorta convertiri 1, colo perdoneria i mon vorta convertiri 1, colo e con la Pentienza fi moore dello ad aver Mifericordis; ma qui è, si che la foltanza della Pentienza confilte, a efconitità e al contanza chia Pentienza confilte, a efconitità con contine della pentienza confilte que contine per contine pe

 fimo (g), e promette a Dio di volere emendar. ft de' juoi peccati (h), ed affolutamente nou volere cam netterae più ; così che fe per l'addietro era faperbo, maldicente, vendicativo, avaro, luffuriofo, invidiofo, tale da or innanzi pi ú noa fará (i) . A chi ha fatto il mal\* abito nel peccato, concedo che quella conversione costera qualche pena , e travaglio; (t) ma coll'ajuto d' Iddio tutto fi può, tutto è facile (1) : e questo ha da effere l'oggetto del proponimento in ordine alla Confessione, a di cui piena intelligenza prego il Signore, mi affifta nel dichiararyi tre inc necessarie condidioni, poiché affinche il dolore fia vero, e la Confessione fia buona, è di noceffi.4; che il proposimento fia univerfale, e fia contantes e sia cilicace. Mi spiego.

6. Enc la prima , universale dice dover effere il proponimento, focome diffi, che universale ha da effere anche il dolore; ciò de biologa risolvere talmente di l'aggire thetri precati, che non ve ne sia eccettuato pur uno (m) i imperacché fe averle, per eciompto, dicei peccati mortali , e proponette di emandarri di nover, rifery and o l'afferto a du notali alle di directo.

(a) Convertinini ad no, & falvi eriet. [ia.45.22. Convertinini , envertinisi a viis veitris. plini : Exech. 33: 11. 'Entiemia' & convertinisi , ut delentur peceta veitra : del. 3, 100. (b) Can deliur pecetari faltem enchenti; 5 genuret; & convertini furi; conjunct intellie

gitur, quix fi non ingemuerit, & converfus non fuerit, non fulvus erit. Non feuffra utrunque fermo Divinus complexus est. D. Fulgent, lib. de remiss, peccat. cap. 11.

(c) Des converts als process dans y measured and dais. D. August. Enter. in Pist, ya. (d) New Color was Desirables, ya its fe mulgioffse convents and Dariman, ya relition necessarily principal and process and process of the Color. 7. Rom. Cat. 2.

Rom. Cat. 2.

(c) Ista eff , filiolt , vera poenitentia , quando fic convertitur quit , ut non revertatur , quando fic

poenitet , ut non repetat . D. August. ferm 7. de temp.

(1) Renvaniui frittu menti vette; & indate uvom bevituen, qui feundum Dam recateut. Riple, d. 4,2, Non i cirinatina. de impolitaire 2 de indanium Juno Daminum fifthe Confedum. Rom. 1; 13. Deponentes onnem malicium, & onnem dolum, seut molo gesiti infautes. 1. Pett. 2.1.

(g) Quifini digne vult prenitere, necesse est, ne quod in Baptisno promisti, diaboto, pompisque illius abrenunciare, & mandatis Dei obedire, sollicitus set vigilanter cuilodire. D. Greg. VII.

lib. 7. epift. 10.ad Epifc. Britan.

(h) Leuisenia est pastum cum Des initum de vicio priore emendarda. D. Joann. Climac, gradu 5. (i) Convertere ad Doninum, "O relinçue peccasa tua. Revertere ad Doninum, "O avertere ab injustinia tua. Recli: 17.2.1. Quiefeite aggre perverfe, dificie beue facere. 18a. 1, 16.

injussitie tuz. Eccli. 17. 21. Quiefeite agere perverft, difeite bene facere. 162. 1,16.
(h) Dum no convertimat .... durum fenamus, & laborinfun, a terrenarum cupiditatum caligine retronqueri. D. Aug. engre, in Pal. 6.

(1) Omite possim in es, qui me confortat . Philipp. 4-13. Nibil est tam ensuum, asque discile, quod non Deo adjuvante planificum asque excleditifinum stat . D' Aug. Liv. 1. de Liv. Arbitt.

(m) Avertent fe ab omnibus iniquitatibus fuis, vita vivat. Convertinini, & agite penitentiam do mibis iniquitatibus veilets; & non cete volte in eniana iniquitatis. Projicite a volte omnet prevaritatimes veileta; & fuite volte en novam. Exch. 18.

per voi farebbe falfa la Penitenza, e la Confef- il Re ; viva questo mio interesse a proseguire fione di niun valore (4). Tanto fi va all'Inferno per un folo peccato mortale , quanto per mille (b) e tanto muore impenitente, chi non vuole emendarfi di uno, quanto chi non vuole di molti (c) . Aveva Idlio comandato al Re Siule di andare a sterminare tutta la razza degli Amaleciti, ed a devaltare tutte le lor facoltá (d); ed egli andó, trucido, e tntto mando a ferro, e fuoco (e) : folamente perdono la vita a quel Re, e non volle diffipare ciò, che avea trovato di maggior pregio (f); ma per questa fola disubbidienza, non oftan. te ch' egli avesse ubbidito in tutto il resto, Iddio lo abbandonò , e lo riprovò (g). Non altrimente ora accade . Non v'é, chi non fappia P ordinazione d' Iddio, che per la remiffione de' peccati bifogna si fattamente odiarli tutti, che non s'abbia a veruno di essi ne tampoco un menomo affetto (h): e venendo il tempo della Confessione, si dice bensi di volere perfeguitarli tutti, coll' emendarfi di tutti, cioè tutti i vizj, e peccati : ma però viva Confessore : Quanto tempo è che fiete felito cadere

ne' tali ingiufti contratti ; viva quelto mio odio a negare la parola, ed il faluto a quel mio Proffimo; viva quelto mio amore, che ho all' intemperanza nel vino; quest' amore al piacere della mia dominante passione. Tutto nella Confessione si fagrifichi a Dio; e la riferva di una qualche cofa che male è poi? An Fedelt miei, la riferva di un folo peccato mortale basta, acciocche per voi non vi sia né dolore, (1) na penitenza, che vaglia. (m) A render valida l' Affoluzione é necessario il proponimento universale di fchivare tutti i peccati, e di offervare tutti i Comandamenti d' Iddio, fenza alcuna eccezione. (n

7. Onde qui potrete comprendere il miserabile stato di cert'uni, che abituati in qualche vizio, come farebbe a commettere peccati d' impurità, non penfano, quando hanno da confeisarfi, fe non che a raccogliere nell'efame le lor cadute, per dirie tutte al Sacerdote , picchiandosi due volte il petto , e nul, ti (i); ma però fempre con una qualche rifer- La penfano a proporre l'emendazione. Ad va (t). Muoja ao si, dice, tutti gli Amaleci- uno di questi domandera prudentemente il

(a) Faifam poenitentiam effe conflat , cum fic de uno poenitentia ogitur , ut non difiedatut ab alio . Conc Later. 11. cap. 12.

(b) Qui totam legem fervaverit , offendat autem in une , fallus eff omnium reus . Jac. 2. 10. feilicet , quantum ad vitam aternam ; ficut si peccati: omnibus effet involutus , ita si in uno tantum maneat,

eterne vite januam non incrabit. Conc. Lateran. ibid. (c) Non potest effe vere poeniters , qui de uno percato punitet , & non de alio . Si enim displiceret el illud peccatum, quia est contra Deum fuger omnia delettum, qued requiritur ad rationem vera Poenio tentia , poeniteret de omnibus . D. Thom. 3. p. qu. 86. art. 3.

(d) Vade , & persute Analec , & demolire universa ejut : non parcas ei , & non concupifcas ex re-

but ipfut aliquid 1. Reg. 14. 2. (c) Percufit Saul Amalet ..... & omne vu gur interfecis in ore g'adii .... & omne , quod vile fuit,

demoliti funt . 1. Reg. 15. 7. (f) Et apprehendit Agag Regem Amalec vivum , & pepercit ei , & univerfit , que pulchra erant , nce voluerunt d'sperdere sa 1. Reg. 15.8.

(9) Pro eo quod abjecisti fermonem Domini , abjecit te Dominus . 1. Reg. 15. 26.

(h) Al dimifionem peccari requiritur , quod effettum peccati homo totaliter dimittat . Div. Thom, in 4. dift. 17. qu. 2. art. 1. (i) Persequar immicos meo: , & comprehendam illos , & non convertar , donec deficiant . Pl. 17.38.

(k) Sant plures, gase penties peccalle, felt not mainte reference this quadam, in gulbu delelente. D. Aug. lib. de Peasit, appel D. Thom, 3: p. qu. 86. art. 3: (l) Courties continer the wife in solium, via Continue na secretary vice more projektion, & in-

choationem . Conc. Trid. fef. 14. de Pœnit. cap. 4.

(m) Qui fe alia deplorat , ut tamen alia committat , adhue presitentiam agere aut difimulat, ant ignorat . S. Greg. hom. 34. in Evang. Tales nunguam diluunt gemendo peccatum, quia non definunt peccare post gemitum , D. Fulgen, lib. 1. de remis, pec. cap. 11.

(n) Quicunque taliter penituerit , obediendo mandatis Dei , quoniam aliser simulatio dici potest , un prenitentia , illi remissonem percatorum la gimur . S. Greg. VII. lib. 7. epist. 10.

in quetti brutti Peccari? (a) ed ei risponde, che faranno cinque, o fei anni in circa; foggiungendo , che fempre peró fi è confessato di tutto ; quafi che fia ficuro , che !! tutto gli fi è perdonato, per questo che se n' é consessato.

Ma che abbaglio orribile è questo? Non è tanto dalla Consessione, che possa prendersi la fiducia dell' avuto perdono, quanto affai più dal dolore, e proponimento: (6) ed é anzi dal proponimento conosciuto vero alla prova, che può arguirfi la verità del dolore. (c) Se voi pertanto, dico io, in questi cinque, o fei anni vi fiete fempre confessato delle voltre disonestà, ma senza vero proposito di emendarvi, sono state le voltre Confessioni di niun valore ; (d) ed in tale flato non avete soddissatto neanche al Precetto di Confessarsi alla Pasqua: (e) se soste morto, voi fareste dannato; non esfendo stata vera la vostra penitenza, ma falfa, (f) per effervi mancata la vera volontà di non più peccare, ch' era a voi necessaria, Se volete, che sia la Confessione ben fatta, dovete fare il proponimento di emendarvi non folamente del ta-Tom. VII.

le, e tale altro peccató; ma di tutti, come che tutti fono offese d' Iddio : e questo pro. ponimento così univerfale deve poi effere

anche costante . (g)
8. Questa è la seconda condizione : e che fignifica l'elsere costante ? Non altro se non che avere una volontà così stabile, e ferma di offervare tutti i divini Comandamenti, che nè per amore di verun bene, né per timore di verun male vogliate mai trafgredirli : (h) mai, in niun luogo, in niun tempo, ne per qualunque gran cola .... .. (i) poiche a che ferve il purificarfi , per tornare a imbrattarfi? (4) il contenersi per qualche giorno, e volere di nuovo peccare come prima? (/) Quegli animali, che vide Ezechiele tirare il Cocchio d'Iddio, camminando avanti, e ne pur un paíso ritornavano indietro (m) Figura di chi vuole confessarsi bene, e salvarsi, che ha da inoltrarfi con perfeveranza nel bene, e non più ricommettere il male. (n) Tanto ha voluto dire anche Cristo, che non è atto ad entrare nel Regno d'Iddio, chi mette mano all' aratro, e riguarda in dietro; (e) cioè, chi torna

(a) Sacerdos debet perserutari conscientiam poenitentis in confesione, quasi Medicus vulnus, & Judex cognofcens caufam . D. Thom. in 4. fent, diff, 19. in expof. text.

(b) Quia homo per certitudinem feire non potett , utrum fit vere contritus , fufficit ei ,fi in fe figna contritionis inveniat : puta , si doleat de preseritis , & proponat cavere de futuris . D.Thom. 3. p.qu. 80. art. 4.

(c) Si adhuc ea admittere non vultis , fed cum Dei gratia , & adjutorio in omni bonitate perseverare desideratis, tunc fire poteitis, quia noxia vetustate exuti, nova creatura facti eitis. Div. Elig-

(d) Poenitenti habenti consuetudinem peccandi . . . . etsi emendationis spes nulla appareat , nec ets neganda, nec differenda Absolutio; dummodo ore proferat, se dolere, & proponere emendationem. Proposit. 60. damn. ab Innoc. XI.

(e) Qui facit confessionem voluntarie nullam , satisfacit pracepto Ecclefia . Ptopol. 14. damn. ab Alexandro VII. (f) Sicut falfunt Baptifma non lavat originale peccatum ; ita post Baptifmum falfa poenitentia non

delet nefas commeffum . S. Greg. VII in Conc. Rom. VII. can. 4. (g) Constant esto; quia fola perseverantia coronabitur ..... Nulla fine labore virtu:; & ad magna

prania non pervenitur , nife per magnos labores . D. Bern. vel alius , tract. de grad. perfect. (h) Neceste est, quod homo proponat fir iter emendare vitam fuam in melius, & vel citius mori,quam ad peccata redire . D. Vinc. Fer. fer. 1. Dom. 13. post Trin.

(i) Constans intrepidus est, & non timet, quod non oportet, vel ubi, vel quando non oportet. Div. Thom. in 4. ditt 29. qu. 1. art. 1.

( k) Si deinceps peccandum est , quid abluiffe prodest ? D. Aug. lib. de Vita Christ. cap. 13.

(1) Homo, qui jejunat a peccatis suis, iterum eadem faciem, quid proficit, humiliando se ? Eccli. 34. 31.

(m) Non revertebantur, cum incederent; sed unumquodque ante saciem suam gradiebatur ... ubi erat imperus fpiritus , illuc gradiebantur , nec revertebantur , cum ambularent . Ezch. 1.9.12. (n) Eletti fic ad bona tendunt , ut ad mola perpetranda non redeant . D. Greg. hom. ; .in Ezech.

(0) Nemo mittens manum fuam ad gratrum , & respicient retro , aptut eft Regno Dei . Luc. 9. 62.

a peccare, dopo efferfi pentito di aver pec- ma fe vi tornerà un'altra volta, mi rifarà :' cato : (4) ed a chiunque desidera di ricevere nel Sagramento della penitenza la sua celeste Assoluzione, egli generalmente sa intendere ciò, che dise al Paralitico della Piicina : Guarda, che non ti venga mai più la volontà di peccare. (b) Questo è il degno carattere della penitenza vera, l'essere costante nel proponimento di non più offendere Iddio. (c)

9. Quindi é che restare d'accordo coll' Amica di ttarfi alla lontana per qualche giorno, Intanto che si va alli Sagramenti, coll' animo di ritornare alle trefche di prima ; queflo non è un avere il proponimento coftanta. (d) Dire, non peccherò più con alcuna Persona: ma se verra a tentarmi il tale, o la tale, non fo, fe avrò coraggio a reliftere : nè meno quelto è coltante . (e) Dire : mi emenderò, se potró : peccheró meno, che posto : non è costante neanche questo. (f) Dire per adesso la perdono a colui, che mi ha offeso,

questo nè pure è costante ; perchè il dire : Mirifard : el' iltello , che , Mi vendicherd : e vi pare, sia un bel confessarsi col proponimento di volere ua' altra volta poi vendicarsi ? Quefta è una penitenza d' Rfait col proponimento efecrato dalla Scrittura . (g) Proporre di non più commettere percati per l'avidità di far della roba; e peccare al primo incontro di un guadagno uturajo; (h) farà ció que effer coffante ? Quelto è un proponimento simile a quello dell' suiquo Profeta Balazm nel deliderio di apparecchiarfi a fare una morte da Santo; (i) che non durò più d' un ora, mentre dall'avara cupidigia ei fi latció perver-

tire . (4) ro. Il vero coftante è disposto a soffrire più totto ogni male, che perdere la Grazia d'Iddio con il percato . (1) Vera fu la coltanza del pudico Giuleppe in Egitto, che follecitato dalla Padrona a far male, non volle mai, (m)

(a) Manum la aratrum mittere, est cordis duritiem compunitione atterere, ad bonorum operum fruthis producendos : & qui ad ea , que reliquerat , respicere delettatar , Regni futuri munere privatur . Beda in Luc. 9.

(b) Vade, & jam amplius neli peccare. Joan. 8. 11. Non dixit Dominus : Non pecces : fed nee voluntes peccandi in te eriatur. D. August, lib. de vera & falia Poenit. cap. 13.

(c) Ille poenitentiam digne agit , qui fic preterita mala deplorat , ut futura iterum non committat . D. liidor. lib 2. fent. cap. 12.

(d) Non fatis ce idiffe piget hominem, qui adhuc difponit manere in lubrico. D. Bera, ferm. de Pafchate.

(c) Multi pollutiones carnit perpetratus erubefeint; fed mon ut carnis spocies ecrum oculis apparet, Se mens ad defideria rapitur, ac f adhu: ab en nihil fit contra hee eadem defideria deliberatum; O damuanda agit , qui quidquid egift fe meminit , jam & ipfe damnavit . D. Greg.hom.15. in Evan. f) Multi boni operis initia proponent , fed mox ut faig ri ceperint , inchoata deretinquant . Ide m ibidem ..

(g) Cupiens Efau hereditare benedictionen reprobatus est : non enim invenit Poenitentia locum yuam. quam cum lachrymis in publice eam . Hobs. 12. 17. Efau non vere penituit : patet ex hoc , quod dixi e Gen. 27, 41. Venient dies ludig Patris mei , & occidam Jacob fritrem meun . Div. Thoin. 3. p. Quaft. 86. art. 1.

(h) Multi avaritiam deteffantur, fed mox ut viderit animus, quod concupifcat, oblivifcitur, quod

laudabat , nempe omnium rerum contemptum . S. Grez. hom. 15. in Evang.

(i) Sic Baluam Ifraelitici populi tabernacula contemplarus fievit , eifque fe similem fieri in morte depoposcit, dicens Num, 22, 10. Moritur anima mea morte justorum, & fiant nov fina mea horum Swilia . S. Greg. ibid. (k) Sed mox ut hora compunctionis transit, in avaritie nequiriam exactit: nam propter promiss mu-

uera in ejus populi mortem conflium dedit, cujus morti fe fieri fimilem opiavit ; & oblitus eit, quod planzerat , cum extinguere noluit , quod per averitiam ardebat . Idem ibid

(1) Constant fequitur rationem rectam, per quam feit quid pro quo sit dimittendum : simper autem minus malum elipendum est, ut majus vitetur. Inconstans autem eligit majus malum, nompe peccatum , ut minus malum temporale evitet . D. Thom. in 4. dilt. 29, qu. 2. art. 1.

(m) Injecit Donina fue oculos fuos in Joseph , & ait : Dorni mecum : Qui nequaquam acquiescent obert nefario, dixit ad eam ..... Quemodo poffum hoe malum facere , & reccare in Deum meum ? Gen. 39. 7.

ed eleffe piùttofto la prigione, le catene, ed dopo essersi confessati? Di costoro, degni da i ceppi. Vera fu ancora la costanza di Susanna, che tentata dagl' impudici con lufinghe, e minaccie, stimó esfere ogni altro male un manco male, piuttosto che acconsentire al peccato. (4) E tale dev'essere la costanza di chi vuole aver la speranza gli siano perdonati i peccati nella Consessione, che propriamente abbia in odio, ed in abbominazione il peccato, (b) con risoluzione di perpetuamente fuggirlo. Che se tale il Proponimento non è, non vi è Confessione, ne Assoluzione, che vaglia . (c)

11. Posto ciò, mi si dica in grazia, Uditori ; com' è credibile , che quelli , i quali fi confessano la Domenica, ed avanti di finire la Settimana tornano di nuovo a cadere ne' medefimi peccati mortali, così continuando per anni, (d) abbiano un proponimento costante nelle lor Confessioni? Est dicono di averlo; (r) ma pare a Voi, sia da credersi, che davvero abbiano propolto di emendarli di tanti giuramenti ,e malizioli discorsi , mentre ad ogni poco per anche li anno in bocca? Che abbiano fermamente proporto di emendarfi delle lor nefande carnalità, mentre fanno si presto a cadere e ricadere in esse,

raisomigliarli a' cani, che ritornano al vomito, (f) fi pub forse dire, the stano in verità Penitenti? e non piuttofto burloni, che stanno ful fare le beffe a Dio ; (e) come se avesfero di Lui una baffiffima Idea ? (h) Il vero penitente è Costante; (i) ed un vero proponimento ah che non fa sì presto a svanire.

Oservatelo nelle vostre familiari esperienze. 12. Quando tal' uno ha sposata qualche sua Opinione, ovvero si è impegnato a sostenere una fua lite, o un suo puntiglio; Quando uno ha fermamente propolto di non imprestar più denari, nè di fare più ficurtà a chi che fia, atteso il danno, che ne ha patito altre volte; quanto vi fi ha d'affare a rimoverlo da quel fuo fiffo propolito (4) ? Si vada a tentarlo, affinché muti configlio . Egli tolto rifponderá : Ho fatto il Proponimento; ho fiffito il difegno; e non poffo. (/) Se peró di tutti i proponimenti, che si fan-no in vita, non ve n' è forse alcuno, che meno a mantenga di quello, che si sa a Dio nella Confessione, giudicatelo voi, che si debba dirne(m) . S. Tommaso insegna, che il Consessore , prima di affolvere verun penitente , deve scorgere in esso qualche buon segno di un vero dolore de' suoi peccati (n) : ed il fegno, per V v z

(a) Melius eff mihi absue opere incidere in manus veffras , quam peccare in conspectu Domini . Dan. 14. 27.

(b) Quomodo perfuafus effe aliquis potest , Deum fibi peccata remisse? Nempe fi affellionem animi in fe animadverterit fimilem hujus (Pfal. 183.) Iniquitatem edio habui , & abominatus fum . D.Bafil. Interrog. 12. ex Reg. Brev.

(c) Admonendi funt, qui admiff. plangunt, nec tamen deserunt, ut klant, quia fendo inaniter se mundant, qui nequiter vivendo fe inquinant; & ideo fe lavant , ut ad fordet redeant . D. Greg. D. 2. Pattor. Admonit, 31.

(d) Supe contra culpas compunguntur, & tamen ad eastlem redeunt . D.Greg.hom. 15.in Evang. (e) Accusant humiliter peccata in conspeltu Dei , & eadem , que accusant , contumaciter cumulant .

D. Fulg. lib. 1. de Remis, peccat. cap. 11. (f) Canis reverfus ad fuum vomitum, & fus lota in volutabro fuo (2.Pett. 2, 22.) eff penitens ad peccandum D. Indor. lib. 2. Sent. cap. 16.

(g) Irrifor est, & non poenitens, qui adhuc agit, que poenitet, & Deum subsannare videtur. Idem ibidem .

(h) Quid enim novit Deus ? Quasi per caliginem judicat, nec nottra considerat .... Quasi nihil poffet Umnipotens , aftimabant eum . Job. 22. 12. Nolite errare : Deus non irridena . Gal. 6. 7. (i) Conitans eito . Act. 22. 11. Justificationem , quan coepi tenere , non deseram . Job. 27. 6.

(k) Senfu humanus audire non potest, quod femel statuit odife. Quod vult, non quod est, audit femper , qui decrevit errare . D. Petr. Chryfol, ferm. 131.

(1) Sient in medio compaginis lapidum figitur palus . Eccli. 27. 2. Juxta legem Mederum , atque Perfarum , quam prateriri est illicitum . Eith. 1. 19.

(m) Videte , qualts debet effe Poenitentia: quia multi affidue fe dicunt effe peccatorer; tamen adhuc illos delectat peccare . Professio est , non emendacio; accusatur Anima , non sanatur ; pronunciatur offenfa , non tollitur . D. August. ferm.7. de temp-

(n) Sacerdos eum non debet abfolvere, in que figna Contri cionis non videt, D.Thom.Opn[. 22.c2p. 2.

cui si puó conoscere, se il recidivo sia capace in peccato (d). Due sorti adunque di Peccatocolpe, che stimavano cancellate; perchè, ben-Inzione avere il fuo effetto?

12. Ma qui per chiudere l'adito a'ferupoli, s'intenda bene. Io non dico, che ogni volta che confessarii coll'iltesso numero di peccati morsi torna dopo la Consessione a peccare, sia seguo di non aversi avuto il proponimento. An-Corche di nuovo fi pecchi; pud darfi nulladime. fare confiftente in fote parole, dimorano per no, che il proponimento già fatto di non pec- anui in quetto circolo di peccare, e promettecare fia flato vero, e baftevole ad avvalorare re di non peccare; di pentirfi, e ritornare di la Confessione; perchè quello Sagramento non nuovo con la medefina franchezza alli peccati ha giá tunta virtú di renderei affatto impecca- di prima. Ora di quelti dico todamente co? bili (b). Dopo esserci Confessati, fiamo per Santi Padri, che nella Confessione l' Anima anche miferi, e fragili, che a perfeverare nel lor non fi lava; ma anzi più totto s' imbratta, bene abbiano bifogno di uno speciale ainto (1), e sono in estremo pericolo di fare una d'Iddio (c) : ed il noitro arbitrio é sempre libe- morte da Reprobi, ed andar dannati (1) ; perro, che può refittere alla grazia. Quele farebe chè lor manca quella cottanza di proponimenbe un errore il dirfi, che fiafi Confeffato male, to, che è necessaria al valore del Sagramento.

di effere affolto, dice S. Carlo, che è, l' efferti ri noi dobbiamo diffinguere. Alcuni dopo la egli applicato all' emendazione (a). In chi va Confessione ricadono talvolta ne' medefimi continuando le ricadute fenza emendarii, bi- gravi peccati, avvegnachè un mal abito fatto fogna dire , che il proponimento fia troppo de- non è l'empre si facile a fvellersi tutt' in un tratbole , insuficiente al valore del Sagramento . to (e) : ma però si sono assai emendati, per a-Quale fara perció lo spavento di tanti , e tan- vere usato diligenza a non cadere ; e quelli ti, allorche nella morte mireranno per anche fenza dubitare del valore del Segramento, con notate fu i libri della Divina Giuftizia quelle buonz fiducia nella Divina Mifericordia (f) . possono attribuire la loro i scottanza a fragilità, che fe ne fiano confessati, e fiano stati assolti; (g) sperando intieramente emendarsi, con mancando però il propolito , non potè l'Affo- raccomandarli al Signore (h), e profeguire nel-

la diligenza intraprefa. 14. Altri vi fouo poi , che vango femore a tali, ed anzi più totto lo accrescono (i); e quati che filmino, effere la Confessione nu atchiunque dopo la Confessione viene a cadere Mezzo opportuno per arrivare a salvarsi , è il

(a) Abilutio, donec alique emendatio apparent, ils Punitentibus differenda est, qui in cadem peccata frequentius relaps, in its a multis annis persevera erunt, nec deligentiam ullam adhibacrunt, ut fe emendarent . D. Carol. Borrom. Inftruct. Confest.

(b) Charita; fomel habita propter liberiatem arbitrii poteft amitti; & per confequent post veram pænitentiam potest aliquis precare mortaliter . D. Thom. 3: p. qualt.84. art. 10.

(c) Si qui: dixerit , Justisscatum fine speciali auxilio Dei in accepta Justitia perseverare post , ana-

thema . Conc. Trid, de Julif. can. 22 (d) Si quis hominem femel justificatum dixerit amplius peccare non post; atque ideo eum , qui pec.

cat , nunquam vere fuiffe justificatum , anathema . Conc. Trid. ibidem can. 23. (e) Remific culpa, remanent habitus, feu difagitiones ex pracedentibus affibus caufate, que dicuntur peccati reliquia ; & non omnes tolluntur une allu , fed fuceffive . D. Thom. 3. part. qualt. 86. art. 5.

(f) Cum averterit fe impius ab impietate fua .... iffe animam fuam vivificabit . Ezech. 18. 27. (g) Cum Ratio posti restitere impulsui Pastio un , si non restitit , hoc est ex debilitate istitus que non tenet fe firmiter in bono proposito concepto . D. Thom. 2. 2. Quett. 53. att.5.

(h) Da mihi Domine in animo constantiam .... Exaudi me deprecan em , & de tua Mifericordia prefumentem . Judith. 9.14. Domine Deus cuffodi in aternum hanc voluntatem , & femper in veneratio. ne tui mens iffa permaneat . 1. Patal. 19. 18.

(i) Non folum commiffa non plangunt ; fed einam augent , que deffeantur . D. Greg. hom. 12. in Evangel.

(k) Qui plangit peccatum, & iterum ad nittit peccatum ; quast si quis laverit laverem crudum, quem quante magis laverit , tante amplius lutum facit . D. Isidor. lib.a. de tum. Bono cap. 1;.

(1) Et fiunt novifima hominis illius pejora prioribus . Luc. 11. 26. Teres entin fape veniente" fuper fe bibens imbrem .... proferens ausem fpinas , & tribulos reproba est , & maledicto proxima , cujus confummatio in combustionem . Hebr. 6. 7.

confessarii di spesso; ma peró confessarii bene. Bisogna dir: Voglio; e dirlo con tal sodezza > e non già confessarsi male; frequentandosi le Confessioni, e non cessandosi di frequentare anche li peccati (4). Penitenti falfi, Iddio vi tollera con pazienza, acciocche vi ravvediate, e provediate a voi fteffi : ma guai a voi , fe volete per anche vivere in quel vostro vizio da fpenfierati (b) , ed abufarvi della sua infinita bontà (c). Al vostro male il rimedio è questo, devesi sare (4). Mirate un Ammalato desideroche vi pentiate, e vi accufiate di tante voftre Confessioni malfatte, e di que' tanti peccati di omissione, de' quali siete colpevoli, per avere fin'or mancato con maliziola incoftanza a que' proponimenti, ch' eravate obbligati di mantenere (d) . Imprimetevi quetta verità nello spirito, che soltanto v'è da consolarsi nella Confessione, quanto si fa effere costante il proponimento nell' infiftere all' emendazione (e): E volete averlo coftante ? Rendetelo efficace nella maniera, che per la terza condizione ora vimponete qualche Peniteuza, per viacere vengo a dirvi.

basta dire : Vorrei emendarmi : perché questo co? Nulla di ciò, che potrebbe giovarvi (m) . Vorrei non e che una certa velleità, per cui fi Dio ha promesso il Paradiso a chiunque ha vuole, e non si vuole (f): e pare bensi, che buona Volontà (n), e non v'è cosa più sacile

che alle parole corrispondano i Fatti (h) . San Tommaio infegna, che il contraffegno della Volontà vera, ed efficace confifte nell' adoperare li mezzi propri a confeguire il fuo Fine (i): e quando perció si dice : Voglio emendarmi: per fapere, fe fr ha detto davvero, conviene offervare, se per l'emendazione si sa quello, che so di ricuperare la Sanità. Egli si mette nelle mani del Medico, e lo prega della fua affitenza, e lo ubbidifce : Siano difgustofe le Medicine; sia rigorosa la Dieta; con pazienza Egli soffre tutto; perché ha veramente Voioutà di guarire. Ma effendo inferma anche l'Anima Voftra di quel grave male, che è la Superbia, l'Invidia , la Luffuria , l' Interesse (1) , che fate Voi per guarirla ? Ricorrete coll'Orazione a Dio ? Prendete qualche Divozione, o ngo a dirvi . quel Vostro mal'Abito ? Gercate qualche bunn 35. Acciocchè il proponimento sia vero, non Consessore, che abbia talento di esservi Medifi voglia, ma davvero peró non fi vuole (g). d'aversi, che una buona Volontá (o): Ma che

(a) Frequent Confessio etiam in his qui gentiliter vivunt , 8.7 nota predestinationit . Propos. 58. damn. ab Innoc. XI.

(b) Per Sapientiam dicitur Eccli. 5. 4. Altissimus est patient Redditor : Nam ques diu, ut convertantur , tolerat , non conversos duriut damnat . D. Greg. hom. 13. in Evang.

(c) Ignoras quoniam Benignitas Dei ad poenitentiam te adducit ? Secundum autem duritiam tuam ,

e impoenit:ns cor thefaurizat tibi iram in die ira . Rom. 2. 4. (d) H. u nufer ! Hac tam fape confessus , & fape cadent defessus , repeccando totiet , confitendo toties . Tottes promisi , me emendare , & semper ad peccatum redii , & prioribus seeleribus nova , & deteriora conjunzi . D. Bern. de Inter. domo cap. 19.

(c) Nihil profunt lamenta, fi replicantur peccata. Esto ergo in Poenitentia fortiter co-firmatus : Propositum bone vite conferva jugiter. D. August. relat. in c. inanis eff , de Pœnit. ditt. 2. (f) Erat mihi velle, fed non tota voluntate illud volens . D. August. lib.g. Confess. cap.8. & 10.

(g) Imperat animut, fed non fit, quod imperat, quia non ex toto vult, nec ex toto imperat. Ident ibid. cap. 9.

(h) Oportet fortiter , plene , & integre velle . Ibid. cap. 8. & 9.

(i) Non est perfetta Voluntas , mif fit talis , que , data opportunitate , operetur . D. Thom. 1. 2. Ouaft, 20. art. 4.

(k) Agite poenitentiam plenam, dolentis animi probate moeffitiam . D. Cupt. Traca. de Laple Quando dicis Deo ( Pial. 139. ) Libera me ab homine malo : ficut dicis , fic attentis oculis vide, quia a te ipfo liberandut es . D. Aug. hons. 29. ex 50.

(1) Febrit nostra avaritia est : febris nostra libido est : febrit nostra luxuria est : febrit nostra ambitio eff : febrit noffra iracundia eff . D. Ambr. lib.4. in Luc.4.

(m) Corpus etst parvam susceptit lassonem, omni facimus studio, ut ab infirmitate liberetur; animam autem in nobis insensibiliter agretantem habemus . D. Chrysott. hom. 17 in Joanu.

(a) Deut Regnum promisit bone Voluntatit hominibus . D. Augustin. lib. Quest. Vet. & Novi Teft. num. 100. . (0) Juffa vica , cum volumus , adeft ; quia eam ipfam plene velle Jufficia est ; nec plut aliquid per-

ficien.

fegno Voi mi date di averla? Che fate per fa- d' Iddio (d). Altri fragili come Voi ; e nare, e falvare l'Anima Voitra? Voi dite, che forse più mal'abituati di Voi, hanno proposto avete buona Volontà di emendari : e per e- di emendarii, e fi fono di fatto emendati ; permendarvi adunque che fate (a)? Voi non fate ché hanno ufato i rimedi affegnati dal Confessoaltro, che recitare freddamente al Sacerdote le re, dandofi alla pia frequenza de'Sagramen-Vostre colpe, e non volete neanche adempire ti (e), alla divozione della Beatissima Vergiquelle salutari Peniteuze, che vi fono prescrit- ne (f), all' Orazione (g), e mortificazione de' te . Come volete dunque, vi fi creda, che il Senfi (4), il che non fate Voi. Recidivi, che Vostro Proponimento sia vero, mentre non ve- dite folamente così con la bocca di avere il defi in Voi una menoma diligenza per condurlo al fuo Fine che é la reale emendazione del mentre non volete incomodarvi per nulla ad Vizio? Voi fiete Penitenti non più che di qualche apparenza (b) : ed è la Vostra Penitenza è in debito a foddisfare la Divina Giustizia più atta ad irritare, che a placare l'Indignazio- per i peccati commeffi(i); e vi è in debito anne d' Iddio (c) .

16. Intanto Voi attribuite la cazione delle ricadute alle tentozioni, ed all' umana fragilitá: ma troppo Voi vi adulate; e la Vostra sicurezza dell' Anima (1), coraggiosi per fare isteisa Coscienza dará testimonianza contra di il male, timorosi ove si tratta di sare il bene, Voi nel Tribunale d'Iddio, accusando il Vo- (m), vi annoverate da Voi stessi tra i Reprobi, ftro falso Proponimento ; imperocchè altri , e vi ponete anzi in capo di lista , come dice di come Voi, fono tentati, e non cedono alla Voi nella fua Apocaliffe l' Apostolo San Giotentazione, che si fanno violenza per Amor vanni (").

Proponimento: ma in verità non l'avete, effettuarlo nell' Opera . La Mortificazione vi cora a prefervarvi da' peccati avvenire(4) : ma Voi lasciandovi rincrescere con detettabile Accidia la privazione di un qualunque piacere a

17. Cer-

ficienda Justitia , quam perfectam Voluntatem requirit . Vide , f labor est , ubi velle suis est . Div. Ang. Epift. 45. (a) Tunc enim veraeiter dicimus, cum quod verbis promittimus, opere implemus. D. Greg. hom.

20. in Evang.

(b) Poenitentia apparet , fed non eft , fepe petere veniam de his , que fepe peccamus . D. Clem-

Alex. Lib. 4. Strom. (c) Eft fruttuofa aceufatio , ft fubficuta fuerit correctio . Caterum quotidie fe aceufare , & non fe corrigere , Deum tentare eff . D. Chry foft. in Pfal. 84.

(d) Carnem domant , spiritum roborant .... Occidi possunt , stelli nequeunt . D. Gregot. hom. 27.

in Evang.

(e) Gratia Sacramentalis addit fuper gratiam communiter dillam , & fuper virtutes , & dona , quod am Divinum auxilium ad confiquendum Sacramenei finem . D. Thom. 3. p. Quaft 2. art 2.

(1) Si infurgunt venti tentationum, respice fellam, voca Mariam. Si jactaris Superbie undis, fl ambitionis , fi detractionis , fi amulationis respies itellam , voca Mariam . Si iracundia , aut avaritia, aut carnis illecebra naviculam emeufferit mentis , respice stellam , voca Mariam . In periculis Mariam cogita . D. Bern. hom. z. Sup. Miffus eft .

(g) Neceffria est homini jugis orazio: quia post Bapeifinum remanet fomes peccati nos impugnans interius ; & Mundus , & Demones , qui impugnant exterius : & ideo neceffaria est oratio ad auxilium

promerendum . D. Thom. 3. p. Quaft. 19. art. 5.

(h) Si fpiritu fa la carnis mortificaveritis , vivetis . Rom. 8. 13. Mortificate ergo membra veffra . Coloff. 3. 5. Caffigo corpus neum , & in fervitutem redige . 1. Cot. 9. 17.

(i) Qui fe illicita meminit commiffe , a quibuflam etiam licitis fludeat abitinere . D. Greg. hom. 34. in Evang. Illicitorum veniam portulantem oportet etiam a multis licitis abstinere . D. Leo epift.

90. ad Ruftic.

(k) Qui fe a nullit refranat lieitis, vieinut eff & illicieis . D. Aug. Tract. de Utilit. Jejeun, (1) Azedia est quedam tristitia; quia deprimit animum hominis, ut nihil ei agere libeat ..... Trifina auten fecundum fe mala eff , que eff de co , qued eff apparenter malum , & eff vere bonum . D. Thom 1. 1. Quaft. 25. art. 1.

(m) Filit inspientes , & vecerdes ; sapientes funt , ut faciant malum ; bene autem facere nefcierunt .

Jer. 4. 12.

(n) Timidis autem ... pars illorum erit in flagno ardenti igne , & fulphure . Apoc. 11.8.

venti nel Criftianesimo, quanto il vedere tan. gire ancor l'Occasione (e). te Ricadute con si poco di emendazione (a), perché o che non si acquista la Grazia del Sagramento, o che per verità sen' abusa. Onde fempre più mi confermo nel fentimento, che moliissimi Cristiani si dannino per le Consessioni mal fatte, mancando loro il vero Dolore de' suoi peccati, perchè lor manca il Proponimento vero di emendarfi ; e stimano , non esfer altro il Sagramento della Penitenza, che una cerimonia efteriore , nè altro vi fi ricerchi per Confessarsi bene, che accusarsi, e domandare due volte Misericordia al Signore, Ma non è, così, miei Dilettiffimi, non è così, (b) Sant'Acostino alza la voce qui ad avvertirvi (c) . Non vi fidate, dic' Egli, di queste Confestioni, nelle quali Voi non avete una vera farvi per tornare a peccare. Noi fiamo adeffo ad un termine, che è inevitabile, e ffretto; e Voltra eterna Salute : ed io vengo al Secondo ne a cimento di bruttamente macchiarla (1).

17. Certamente nulla v' é, che più mi spa- Punto, che è dell'altro Proponimento di sug-

#### Secondo Punto .

18. Poco importava al Re Faraone , che gl' Ifraeliti partificro dall' Egitto, ed andatsero nel Deferto, per offerire i lor fagrifici alla Divina Maestá, purche lasciassero tudietro le loro greggie, e gli armenti (f), volendo Egli così afficurarfi , che farebbero tornati alla fchia. vità, Poco importa anche al Demonio, che fi vada ogni tanto tempo alli Sagramenti, purché si conservi l'attacco ad una qualche Occafione, per cui fi torni a peccare. Ma ció, che disse Moise a Faraone , deve anche dirsi al Nemico infernale. Noi da te partiremo, e non più torneremo : poichè nel Sagramento della Volontà di emendarvi, quali fempre disposti. Penitenza è tutto da sagrificarsi a Dio ció, che ed a peccare per poi Confessarvi, ed a Conses- ci può essere di occasione al peccato (q) Quefto è neceffario : e non è amante ne della Grazia d' Iddio, nè dell' Anima propria, chi non non v'è frada, ne sentiero di mezzo. O ap- vuole schivare i rischi di perderla (h). Pare che plicarfi da vero all' Emendazione, o non v'è nei pericoli vi sia da potersi esercitare una virsperanza di Consessarii bene , e salvarii. Che tuosa Fortezza : ma non è senza temerità, chi dite ? Quando vi risolviate a sare le Vostre a fronte di certe allettanti occasioni vuole pre-Confessioni a proposito con Proponimento uni- sumersi Forte (i) . Pare ancora , che sia versale , costante, ed efficace di fuggire il pec- una Purità Eroica quella , che in mezzo ai pe. cato, e vivere da timorati Criftiani (d); confi- ricoli sa mantenersi illibata: ma poco ama la date nella Divina Misericordia, e sperate la Puritá, chi per averla in grado sublime, si po-

(a) Compunguntur, fed mox hoc ipfum, quod compuniti fuerint, oblivifcuntur, & ad perpetranda peccata redeunt, ae fi hac minime planxiffent . D. Greg. hom. 30. in Evang.

(b) Non omnis , qui dicit mihi , Domine , Domine , intrabit in Regnum coelorum . Matth. 7. 22. (c) Ne securus sis, cum confessis sueris peccata, quali semper praparatus ad constendum, & com-mittendum peccata; studiose. & sedulo age, ut vites peccatum D. Aug. enart. in Pial. 37.

(d) Abjiciamus ergo opera tenebrarum , & induamur arma lucis . Rom. 9. 12. Abjicientes omnem immunditiam , & abundantiam malitie , in mansuetudine suscipite insitum verbum , quel potett salvare

animas veffras . Jac. 1. 22. (e) Ut peccasum poffit extingui , Occasio , ob quam admissum est , debet penitus amputari . Abb. Py-

nufius apud Caffian. collat.20. cap-10. (f) Ite , facrificate Domino ; over tantum veffre , & armenta remaneant . Exod. 10. 24.

(g) Ait Moyfes : cunchi greget pergent nobifcum : non remanebit ex eit ungula , que funt neceffiria ad cultum Dei . Exnd. 10. 16.

(h) Duicumque non cavet pericula , videtur contemnere id , cujus detrimentum pericula inducere po funt . D. Thom. Quodlib. 3. art. 9.

(i) Quilibet Sapient vellet habere tantam virtutem, per quam peffet etiam inter pericula fecurus existere ; sed quia prasumptuosum est , ut aliquit talem virentem se tabere prasumat , per quam positi

etiam inter pericula effe tutus, virtuofius eff, quod fe extra pericula ponat . D. Thom. Quodlib. 3. art. 17. (k) Majoris virtutis indicium eff, ut Purisatem perfectam aliquis confervet eriam inter pericula Pu-

ritatis , quam fi cam extra pericula confervarel : fed tamen parum amare Puritatem fuam convincitur, qui Puritatis pericula non evitat , inter que difficilimum ell , & rarifimum , omnimodam Puritatem fervare . D. Thom. Quodlib. 3. art. 17.

ta ne'Padiglioni di Oloferne, ed i tre Fanciulli

nella fornace di Babilonia .

19 Siavi in elempio d' imitazione il Peni- venga mai (h) . tente Re Davide : Egli dice di fe, che non solamente ha avuso i a odio l'iniquità, ma denza, secondo che possono essere nocivi più, ancora la firada conducente all'iniquità, che o meno (i); e nulla effendovi di più nocivo, è l'Occasione (at : E parimente in esempio che il peccato morsale, per cui si perde la noquel Fatto mitteriolo di Crifto, allorchè rifu- fira eterna Salute; Quindi è, doversi avere scitando Lazaro, per la prima cosa gli coman- una somma cautela ad allontanarsi da ogni pedo di uscir suori da quel luogo della morte, ricolo; ed è l'istesso che diri, da ogni Occh' era il fepolero (b). Documento al Pecca- casione di mortalmente peccare (t). A sume tore mal'abituato, e fepolio nel fracidume di delle Cofcienze però, due forti di Occasioni qualche Vizio (c), come spiegano i Santi Pa- s' hanno con discrezione a distinguere; l'rofdri, che per godere la Grazia della Sagramen- fima, e Rimota, L'Occasione Proffima è quel tale Affoluzione, deve uscir suori dell'Occa- pericolo di peccare, nel quale quando Uno vi fione (1). In Lazaro ufcito dalla fepoltura non fi pone, ordinariamente Egli pecca (1): e fia rimafe alcun fetore di morte (e): ed in chi è che pecchi o co' penfieri, o con le parole, o vero Penitente, non ha più da effervi affetto con le opere, ciò non fa cafo : baffa che oralcuno alla malvagia Occasione . S' infervoro dinariamente, e gravemente Egli pecchi , per Gesù Cristo, ed alzò la voce nella risuscita- essere in debito di ssuggirla; ed il Proponizione di Lazaro (f); e così dovrebbesi sare mento della suga talmente gli è necessario, che nel Pulpito, per indurre ad uscire dalle pu- senza di esso il Confessore non deve assolvertride loro Occasioni cert' uni, che sono pronti lo (m). Questo desidero s'intenda bene in parbensì a confessarsi, ma non già diposti a ticolare da alcuni, che stimano, sia Occasione convertiffi, nè a dare quel fegno di una vera Profima folamente quella, ove fi tratta di O-

Sono d' ammirarli, non da imitarli, e Giudit- ne (g). Ma prego il Signore, mi affilla; e prego anche tutti d'essermi attenti; fia che ne abbiate bitogno; sia acciocchè il bisogno non

20. Divendo sluggirli i pericoli con Prucompunzione, che è la fuga dell' Occasio- pere, e Brutalità consumate. L'Occasione

(a) Odivi omnem viam iniquitatis. Pfal. 118. 104. Omnem viam iniquam odio habit. Pfal. 118. 128. Viem iniquitatis amove a me . P(al. 118. 29.

(b) Jesus voce magna clamavit : Lagare veni foras ; & fatim prodiit , qui sucrat mortuus , liga-

tus infli is : & dixit Jefus , folvite illum . Jo. 11. 42. (c) Mortuut est Peccator; maxime ille, quem moles confuetudinis premit; & quafi Lazarus est fe-

pulius . D. Aug. frm. 8, de Verb. Dom. (d) Hinc intelligitur, quod Lazarus, nifi egreffut de monumento, non folvitur. D. Aug. lib. 83.

qualt. num. 65. Prius mortuum Dominus vocavit, dicens : Lazare veni foras ; & pofiquam egreffis fuerit , dixit Diftipulis ; Solvite ; D. Greg. hom. 16. in Evang.

(e) Nullus puter in Lazare post quatriduum resuscitate remanse. D. Augustin. ser. 44. de Verb.

Dom. (i) Jesus autem infremuit spiritu ..... runsus fremens in semetipso , venit ad monumentum .... & voce magna clamavit . Joann. 11. 13. Offendit multo elamore objurgationis opus effe ad eos , qui confuetudine deruerant . D. Aug. ferm. 44 de Verb. Dom.

(g) Vera compunctimis indicium eft , subtractio occasionis , orportunitatis fuga . D. Bern. serm.1. in Pafchate .

(h) Silutare remedium eff , prevenire potius , quam preveniri . D. Cypr. de fingul. Cleric. Ut futurorum quo que certaminum congressibus , antequam superveniant, eruditi, qualiter precavere debeant ; instruantur . Cassia:1. lib.1 1. Inftit. cap. 16.

(i) Ea pericula funt vitanda, in quibus deficere, valde nocivum eff . D. Thom. 2. 2. Queft. 1 28. art. 1.

(k) Peccati mortalis oceassones vocantur, quidquid inducit ad peccandum mortaliter . D. Carol. Instruct. Confess.

(1) Quando Poenitens in ea eccasione positus ita peccare consuevit, ut probabile sit ex suo pravo habitu illum in eadem percata lopfum iri , fi in ea eccafione perfeveret . Idem ibidem .

(m) Nee il possini absolvi , qui fincerum propositum non habent peccata mortalia , & corum occasiones funiendi . D Carol. Instrua. Confess.

Proffima è quel pericolo, che si ama, ed in cui, stante il genio, e l'inclinazione, con facilità si acconfente al peccato (a) : ed é d'avvertirsi nella materia specialmente del Senso, che in due , o tre volte, che con una tale Persona si pecchi, puó farfi l'Occasione Prostima, ed un gruppo si stretto, che difficilmente si sciolea (b): ed è l'ifteffo, approffimarfi a questa Occasione, che approssimarsi al peccato (c).

21. L'Occasione Rimota é quel pericolo. nel quale uno si pone frequentemente : e nondimeno non pecca che quali mai, o di rado : e per questa non v'è il precetto di fuggirla (d) : poiche farebbe quafi impossibile, e bijognerebbe uscire, per così dire, dal Mondo (e). Per questo leggesi nel Vangelo, effere bensi tornato S. Pietro, anche nell' Apostolato, ad efercitare la Professione di Pescatore; non già S. Matteo a quella di Gabelliere ; perché, come offerva il Santo Papa Gregorio (f), fi può attendere alla pescagione senza commetter peccati, e non è ciò si facile in tali quali Negozi, per la smoderata cupidigia di fare avanzi coll' Ingiustizia (g) . Daro altri Esempi . Un Giovane va frequentemente a ragionare con Una, a fine di volerla per Moglie : e benche si diporti con Lei da onorato; pure una, o due volte in cento gli fi desta nel cuore qualche impura Concupifcenza, e vi acconfente . Quelta è occasione rimota, mentre tante volte Egli fi è posto nelle medesime circostanze, e non è caduto : né si puó dire, ch' effa gli fia vietata ; quantunque nulladimeno egli debba effer cauto; perchè poco a poco il pericolo in lui può crescere, crescendo in lui la Pattione, e non è sempre espediente tutto ciò, che potrebbe effer lecito (h). Ma se poi questo Giovane peccasse frequentemente con defideri, e disonesti discorsi, o molto plù se con le confidenze impudiche; la Vilita di quella Persona per lui sarebbe occasione Prossima; e non si potrebbe assolverlo, se non si risolvesse o a sposarla, o a troncar gli Amori, e lafciarla (i) . Iddio non vuole , che fi cammini full' orlo di una riva si lubrica, ove, se un piede sdrucciola, si va a precipizio in rovi-

na (4) . 12. Dite il medesimo di chi nelle disdette del giuoco prorompe o in bettemmie, o ia imprecazioni, o jn riffe (1); il giuoco è per lui occasione Prostima: Di chi nel litigare si lascia trasportare ordinariamente dall' Ira, o dall' Odio (m); è la lite per lui un' occasione Prosfima : Di chi full' Ofteria prende frequentemente una foverchia allegria; ovvero dà grave difgusto per il suo Vizio a quei di Casa, è per

Tom, VII.

(a) Qui amat periculum , in illo peribit . Eccli. 2. 27.

(b) Funiculus triplex difficile rumpitur . Eccle. 4. 12.

(c) Appropinquaverunt iniquitati : a lege autem tua longe falti funt . P(al. 118. 150.

(d) Non tenemur ea fugere, que per accident ex aliquo eventu poffunt effe periculofa . Unle dieltur Eccle. 11.4. Qui observat ventum, non seminat : & qui observat nubes , nunquam metet . Alioquin oporterer etiam abomnibut bonis ceffire . D. Thom. 2. 2. qualt. 88. art. 4.

(e) Non commisceamini fornicariis: non utique fornicariis hujus Mundi , aut avaris , aut &c. alie-

quin debueratis de hoc mundo exire . 1. Cor. ; . 9.

(f) Post conversimem suan ad pistationem Petrus redit; quia negotium , quod ante fine peccato extitit , hoc etiam repetere , culpa non fuit . Matthew vero ad telenii negotium non refedit ; quia aliud ett victum per pifcationem querere ; aliud telonei lucris pecunias augere . D. Greg. hom. 24. in. Evangel.

(g) Pleraque negoti a funt, que fine peccasis exhiberi aut vix, aut nullasenus possunt. Due erpo ad. peccatum implicant , ad hee neceffe est , ut post conversionem animus non recurrat Idem ibidem .

(h) Aliqua funt , que quamvis licita fint , non expedient .... Et ea mihi videntur non expedire , propter que homines a salute impediuntur: & hec vitanda sunt. D. Aug. Iib. de Adult. Conjug. c. 15. & 17.

(i) In alicujus conversatione, colloquiis, aspettibus, amorisque impudici incentivis perseverare, occafio est ex sui natura inducent ad peccatum : & Poenitentem hac occasione irretitum non debet Confessirit abfolvere donec erc. D. Carol. Inftr. Confeff. (k) Dominu: fuper ripam ce noluit ambulare, ne per tuur labatur in angusto, & cada: D. Aug. Set.

10. ex diverf. in fine tom, 10.

(1) Est occasio ex natura sua inducens ad peccandum , ludos profiteri chartarum , & taxillorum . D.Carol. Iuftr. Confess.

(m) Tales occasiones funt en res , que licet in fe licite fint , in its tamen peccare Poenitens consuevit ex injusticus , fraudibus , perjurits , edits , calumnits , & his fimilibus . Idem ibidem .

è per lui occasione prossima l'Osteria : Di chi nella tal Compagnia si trattiene sovente o a dire, o a fare cose impudiche, è per lui occafione profilma quella Compagnia (a) . A chi negozia col dare denari ad Intereffe, ricoprendo il guadagno co' titoli di una palliata, ma non vera Giuttizia, è occasione Proffima quel Negozio (b). E tutti quelli con altri fimili non balta, che nella Confessione promettano di non più peccare; ma devono promettere di fuggire ancora quella Occasione; come che è troppo loro pericolofa di fatto (c) . Molto più poi quelto è da intendersi, per chi tiene voontariamente una qualche mala pratica in Cafa; poiche vivendo egli in continuo peccato mortale, (d) per lui non balla promettere al Confessore , che si guarderá dal far male ; ma è necessario la mandi via; e distacchi da effa totalmente il suo affetto (e): Nè dico quello, come di Configlio, a schivare i peccati dell' avvenire, ma lo dico di precisa necessità

a cancellare i peccati commessi con una valida Confessione (f) .

23. Un precetto é questo d' Iddio . Udite . come parla il Salvatore del Mondo nel fuo Vangelo (g): Se l' occhio, dice Egli, o la mano , o il piede vi é di scandalo , cavatevi l'occhio, tagliate la mano, tagliate il piede, e gettatelo , fenz'aver compaffinge ; imperocche sempre è meglio andare in Paradiso con un occhio, con una mano, con un piede, che andare all' Inferan con due occhi, e due mani , e due piedi . Non s' intende , in così dir . Gesú Critto, de' membri naturali del corpo: ma di tutto ció, che ci è occasione di far peccati . (h) sia una Persona , sia un negozio , sia ua impiego, di qualunque forte: (i) e vuol dire : Antorche quelta occasione vi fia cara . come uno de' Vostri occhi (t), o utile come la mano, o di follegno, come il piede (1), voglio, che da essa vi separiate, e vi allo itaniate (m) . Non v' é scusa, ne pretesto , né ragio-

(a) Hujufinedi funt; choreis interesfe, cum improbis fepe verferi, popinas frequentare, & id genus alia, quorum occasione si homo peccare mortaliter consuverit, disterenda est absolutio, donec &c. Idem ibidem

(b) Žaicumque Niegoiaser, vel aliciu iglicio deditus, suod fine peccaso exerceri non polli, fl culpri, graviaribus trestitus ad Pantientium venerie, recognosies, fi veran ponituituina mos politi ponesto, per quam ad exernam visiam valesa pervenère, nifi negotium, vel officium deferat. D. Greg VII. in Conc. Rom. có. relat: in c. alfor, sel Pomit, difit.».

(c) Quando periculum nascitur ex ipso sacto, tunc sastum illud non est expediens, puta, quod ali-

quit per pontem ruinosum transest Auvium D. Thom. 2.2. Quætt, 88, art.4.
(d) Habere Concubinam est de se peccatum mortale contra legem natura, que dispensationem non re-

cipit D. Thom in 4. fent. dith.29. Quest. 2. art.1.
(c) Peccatum mortale remitti non potest, quamdiu Voluntas peccato adheret . D. Thom. 3. par.

(e) Peccatum mortale remitti non poteit, quamatu v siuntas peccato aunaret. D. 2 10th. 3. par. quell.87, art.,

(f) Poteit aliquando abfolvi, qui in proxima occasione peccandi versatur, quam poteit, & non vult

dishiters quintime directs, et es proposite quarit, aut ai fe ingerit. Propotés, darm. ab lanoc XI. (g) Si eschut nuis fenadisiptet e, erut eurs, frameut itas, evel post tuus fanadistat te, abbliede eum 40 projice. Benum ikk ell, eum uno ecule, debilem, vel claudum ad visam ingredi, quam dago scule 60c. habettem misti in ingem eterum. Matthé, 1, 90c. 818.8.

(h) Non corporis membra abscindi preceptum est, sed abjicere a nobi propinquitates charistinorum, sin illis aliquid tale cernamus, ob quod in crimina ex samiliaritate veniamus, D. Hilat. can. 14. in Matth.

(1) Non est intensio Christi , quod quis debeas sõi abscindere aliquod membrum corporale , sed vult dicere: Ejice ancillam , ejice esseium , s sandilizat te . D. Vinc. Fert. ferm. 3. post Domin.z. Quadrag.

(k) Quidquid illud est, quod se diligis, ut pro oculo habeas, se tibi impedimento est ad veram Beatitudimem, erue, & projice D. Aug. lib.t. de ser. Dom. cap. 13.

(1) Qui not fean la lizare non dennunt , quamilibet chari fint , & utilet , deferendi funt . D. Pacian. Epift. 2. ad Sempron ian.

(m) Vim fernonii objeva : non enim dizit; Difeedt: fed maximam sparatieum indicent, ait : Erus, & projice abt te; ut eum nunquam ricipias ulteriut ; st qualit fuerat ; perseverat . D. Chrysoit hom. -17. in Matth. op. impers.

men-

eternamente dannarsi (a). Non vi proibisce Gesú Cristo solamente il peccato, ma anche Poccasione proffima del peccato: e siccome non è lecito fare un peccato mortale per qualfifia gran cofa: cosi non é neanche lecito porfi nell'occasione prossima di mortalmente peccare per una qualunque comodità (6), utilità, one(tà (c), corporale, o spirituale (d), comunque fia . Vuole il peccato, chi non vuole fepararfi dall' occasione proffima del peccato (e) . Vi è perciò tra di soi, chi non voglia fepararfi da cotella sua occasione ? Egli non vuole dunque ubbidire al Divino Comandamento; e così in tale stato non si può dire, né ch' ei sia disposto per consessarsi, nè ch' ei sia capace di effere affolto, ancorchè trovi, chi alla cieca lo affolya. Tanto v' é di che consolarsi nell' Affoluzione avuta, quanto può sperarsi con una buona Coscienza, che sia stata data conforme a Dio (f): e non è già conforme a Dio (g), l'affolyere uno, che non vuole ubbidire a Dio (h) .

24. Parera forse a tal'uno, che nell' occafione fi trovi, effere questa una Dottrina troppo rigida , e strana ; riputando egli probabile e si manten gono in tresca , stimando poter an-

gione, che vaglia, ove si tratta del rischio di ne, basti il proposito di astenersi dal male, e non sia necessario quello di anche fuggir l' occafione. Ma sappiate, Fedeli miei, che se qualch' uno v' infegnaffe al contrario di quello che ora vi predico, farebbe un Maeftro di propolizioni dannate, che incorrerebbe iffofatto nella fcomunica rifervata al Papa, come consta ne' Decreti de' Sommi Pontefici Alessandro VII. ed Innocenzo XI. (e) Ua Padrone tiene in Cafa una ferva, con la quale di tanto in tanto cade in peccato. Puó questo Padrone licenziarla; e sia per un rispetto, o per l'altro, non vuole. Puó questa serva licenziarsi da tal Padrone; e sia per una cosa, o per l'altra, non vuole. Or chi dicesse, e softenere voleffe, che questo Padrone, e questa S rva, che si fono scambievolmente di scandalo (i) , fi confession bene, e fiano ben affolti, farebbe fubito fcomunicato; ne porrebbe effere della fcomunica affolto, che folamente dal Sommo Pontefice . Deve dirfi il medelimo li uno, cd una, che nell' amoreggiarli gravemente per lo più offendono Iddio, ora in una maniera, or nell' altra. Possono licenziarsi, giacché non v' e rifoluzione a sposarsi; ma non vogliono, quella opinione, che a far buona la Confessio- dare l'uno, e l'altra lecitamente alli Sagra-

Xxx

(a) Relliut utilibut, & maxime necessariit , tanquam oculi , & peder , earemut , quam usque in s. cietatem gehenne finul effe vitiofe propinquitatis affettu . D. Hilat. cap. 14. in Matth.

(b) Non est obligandus Concubinarius ad ejiciendam Concubinam , fi hac nimis utilis effet ad oble-Stamentum Concubinarii ..... dum deficiente illa nimis agre ageret vitam ..... & alia famula nimit difficile inveniretur. Prop. 41. damn. ab Alex. VII.

(c) Proxima occasio peccandi non est supienda, quando causa aliqua utilis, aut honesta non supiendi occurrit . Propos. 62. damn. ab Innoc. XI.

(d) Licitum off querere directs occasionem proximam peccandi pro bono spirituali , vel temporali noffro, vel proximi . Propof.62. damn. ab Innoc. XI. (e) Homo vult aliquid , non fecundum fe , fed in caufa ; puta , qui vult comedere nociva , quodam.

modo dicimus , eum velle infirmari. D. Thom. 2. 2. queft. 30. art.1. (f) Tune vera est absolutio Prasidentit , cum aterni Judicis arbitrium sequitur . D. Greg. bom.

26. In Evang, Hoc Sciamus , fecundum Verbum Dei , & fecundum rationem , difpenfandam effe Mifericordiam peccatoribus . D. Ambr. ferm. 8, in Pfal. 118.

(g) Hi nihil Divina bonitati per Sacerdetem remittendum proponunt . Concil. Trid. Seff. 14. de Poenit. cap. 4.

(h) Quicumque illat Propositiones aut conjunctim , aut divism docuerit . . . ipfo facto incidat in excommunicationem , a qua non poffit , praterquam in articulo mertit . . . . nifi a Romano Pentifice , absolvi . Insuper distriste in virtute Santla Obedientia , & interminatione Divini iudicii prohibet omnibus, ne aliquam ipfarum ad praxim deducant, Decr. Alex, VII. ann. 1666, & Decr. Innoc. XI. anno 1679.

(i) Tunc dat aliquit occasionem alicui ruendi , quando facit aliquid , vel dicit minus ressum , en uo datur Proximo occasso tuine, & tune ruina Proximi imputatur danti occassonem . Unde dicitur Exod. 21. Si quis aperuerit citternam , cecideritque bes in cam , Dominus ciffgrae reddet pretium jumenti . D. Thom. Quodlib. 4. art. 23.

menti per questo, che hanno però buona intenzione (4); e non viè peró tanto male a far dire il Mondo (6). Chi dicesse, ed insegnare, o fostenere volcise, che quetti si confessano bene, e fono ben affolti, farebbe fcomunicato di fcomunica rifervata al Papa, il qual con fuprema autoritá da llo Spirito Santo affiftita proibifce questa falfa dottrina, che chi può, e non vuole fuggire l'occasione proffina , si possa affolvere dal Confessore.

25. Batterebbe, è vero, abbandonare il peccato (c): ma come puó sperarst di abbandonare il peccato, mentre non si vuole abbandonar l'occasione (d) ? L'unico rimedio a schivare specialmente cotesti peccati d' impurità , è nella fuga (e) : se contra gli altri vizi si può combatter fronte a fronte ; non è contra quelto da cimentarfi ; per la di cui vittoria fi ha da fuggir l' occasione (f). Ma come che molti vi sono, che non laiciano l'occasione prostima; e tuttavia nou lasciano neanche la Confessione, a chi dovrà attribuirfi la cagione di un si fcandaloso disordine ? Non può negarsi , che ciò polla provenire talvolta dal Confessore muto, e tratcurato nell'adempimento de fuoi dove-

voi, che mutate a posta li Confessori, e non manifestate, come siete obbligati, il vostro mifero stato (h); e dite folamente di avere con una perfona peccato, fenza dire, ch' effa vi fia di proffima occasione a peccare . Se scopriste interamente la piaga, puzzarebbe tanto, che non trovareste si facilmente, chi volesse con l' Affoluzione curarla, fenza venire al taglio. che è la feparazione da quel pericolo (i) .

26. Né deve tenerfi il Confessore per questo. quafi che fia troppo rigido, e ttrano : imperocchè non é il Confessore propriamente, che vi obblighi ad abbandonare quella voftra tale occasione; ma siete voi da voi stessi obbligati, ancorchè il Confessore nulla vi dica, e non è la fuga dell'occasione una penitenza, che vi s' ponga nel Tribunale della penitenza ad arbitrio; ma è una obbligazione, che vi avviene immediatamente da Dio . Siccome se il Confessore nulla dicesse ad un ladro di restituire ció, che ha rubato, sarebbe questi nulladimeno alla Rettituzione obbligato (4), in vigore del Comandamento d'Iddio (1) : l' illeffo è della fuga dell' Occasione proffima. Dio così comanda (m) : e fi deve ubbidirlo ad ogni cosi (g) : ma principalmente la colpa è voltra di flo (n): poiche ad ogni modo ritorna conto per

(a) Non ficut ajunt quidam .... faciamus mala , ut veniant bona : quorum damnatio justa est . Rom. 2. 8. Non excufat malum intentio bona . D. Bern. lib. de Præc. & difpenf. cap. t4.

b) Quanta animi dementia est , id velle , quo noceas ; & putare , quod inde non pereas , unde alies perire cognoscis? D. Cypr. lib. de Discipl. & Hab. Virg.

(c) Peccatum mortale non potest fine vera panitemia remitti , ad quam pervenire , est deferere pec-

catum. D. Thom. 2. p. Quaft. 86. art. 2. (d) Lubrica spes ett , que inter somenta peccati salvari se sperat . D. Cypr. de singularit. Cler.

(c) Et falvabuntur , qui fugerint , Ezec. 7. 16. Deut Dominus fortizulo mea : & ponet pedes mees quali cervorum , & .... deducet me victor . Habac. 2.19-(f) Apottolus Paulus cum aliis vitiis docuit effe refiftendum : contra libidinem non dixit , Refiftite;

sed : Fugite . 1. Cor. 6, Apprehende ergo sugam , si vis habere victoriam . D. Aug. serm. 150. de temp. (g) G Medice , cur fectentem folvis ? Cur indigno veniam promittis ? Cur cui A' folutionis beneficium

exhibeas , non difernis? Heu in domo Dei horrendum vidi . Pastores Domini over jugulantes . D. Thom. 2 Vill. fer. 6. post Dom. 4. Quadr, (h) Debet Confitent exponere fuum flatum Sacerdoti , ut fiipfe frequenter lapfum carnit paffus eff ex

aliqua occasione, illa occasio prescindatur . D. Thom. in 4. ditt. 22. Qualt. 11. art. 3.

(1) Propier cautelam futuri peccati a recidivante eaufa peccati manifestanda funt , per quas recidivatur, ut fibi debita fatisfactio injungatur, ne iterum recidivet. D. Thom. 4. ad Hannibald. ditt. 22. art. 2.

(k) Peccatum non dimittitur , nift restituatur . Reg. 4. de Reg. jur. in 6. ex D. August. Epist. 54. ad Macedon.

(1) Redde , quod debes . Matth. 18, 28. Reddite omnibus debita . Rom. 13. 7.

(m) Si oculus tuus scandalizat te, erue. Matth. 5. 29. Id mandavit Dominus aque viris, & seminis. D. Cryfost. hom, 17. in Matth.

(n) Perent mundi lucrum, ne fiat anime damnum, S. August enart. in Pial. 103.

non dannarsi (a). Di Sant' Antonio Abate che si dirà , ove si tratta di uscirne . Ma non ferive Sant' Agostino, che essendogli capitato non fo qual Libricciuolo, ne lesse alcuni periodi ; ed avendo trovato in esso diversi errori , che gli cagionavano tentazioni contro la Fede , lo getió immantinente nel fuoco dicendo: Libro fallace, ti abbrucio, affinchè io non vada per tua cagione ad abbruciar nell' Inferno (b) . Così deve dirli , e similmente anche farsi , da chi è in qualche mala Occasione all'acciato. Vi è occasione di commetter peccati il fare, o il ricevere quelle vifite ? Effe fi tronchino (c) ; e aon fi visiti più neanche cogli occhi (d) . A che fermarfi a opinare; se quella Occasione sia forse, o non sia per anche Prossima ? Casi non sono questi a decidersi con la Specolativa, ma con la Pratica . Pare a Voi , che in tale ambiguità fia da tenersi la Vostra eterna Salute (e)? Mottetevi fedeli miei , al ficuro: non vi fidate dell'Occasione; ed in essa non vi stimate ficuri mai (f). A ficurezza dell'Anima s' ha da temere , e fuggire .

#### SECONDA PARTE.

I ON mai si fanno insorgere tante diffi-27. N ON mai fi tanno imorgere tante uni-coltà, quante per non fepararfi dall' Occasione . Si dá forza al rispetto umano : e mentre per durarla nell' Occasione, si ha coraggio a lasciar dire chi vuole, si ha paura del

meno Costante, ed Esticace ha da esfere il Proponimento di fuggir l'Occasione . che quello di fuggire il peccato. Voi non dovete confidare in voi stessi (g), ma in Dio (h); e basta dal canto Voltro, che voi vogliate mutarvi, e convertirvi davvero (i) . Riferifce di un Giovane Sant' Ambrofio, che dopo efferfi Confeffato, s'incontrò da li a qualche tempo con la mala Donna, che gli era stata più volte occafione di offender Dio ; ed effendoglifi coftei avvicinata a follecitario co' vezzi ; Egli mottrò di nè meno conoscerla. Si avanzo Ella come a rimproverario di scortelia, e gli disse: Non mi conosci più ? Io sun quella . . . Ma sapete con che valore ei fi riparo dalla tentazione ? Se tu fei quella , ci rispose , el io non fon più quello (4) . Fate l'applicazione, chiunque fiere nel cato: ed implorando il Divino ajuto (1), dite anche Voi nelle occorrenze a Colei: Se tu fei queila ed to per Grazia di Iddio non son pin quello (m) . Dite l' iftesso Voi ancora, o Donna, a Colui: Se tu fei quello ; ed io per Grazia d'Iddio non fono più quella. Sará quelto un ottimo contraffegno, che è stata ben fatta la Coafessione : e non fate, come tanti altri, che confessatifi la

mattina, tornano la fera alli suoi pericoli. 28. Mi è noto il Pretefto, che da più di uno fi allega : Io non vado in quella Cafa per far del male ; ma folamente a paffare il tempo ; ed io rif-

(a) Aspice commodum iffius legis , sic enim se , & illam liberabis a crimine , & a perditione falvabis . D. Chry foft. hom. 17. in Matth.

(b) Charte fallaces , comburo vos . ne comburar a vobis . D. Aug. ferm. 40. ad Frats.

(c) Averite occasiones impuras : etiam ait Salomon Eccli. 11.34. Ascintilla una augetur ignis. D. Cypr. de fingularit. Cleric. (d) Crebri namque intuitus corum , que deferuimus , propter confuetudinem trahunt ad retrallandum .

D. Thom. in Cat. Luc. 9. 62. Quia aftendit mors per feneffrat noffras . Jet. 9. 21.

(e) Quid oput eff in tanum discrimen ambiguitatis caput immittere ? D. Aug. Lib. de Fid. & Oper. cap, 19. Noli pergere , que jubet cupiditas ; perge mifer . que jubet Charitas . Idem Lib. de Difcipl. Chryft.

(f) Vis in periculo effe fecurus ? Time fecuritatem . D. Bern, ferm.z. Sup. Miffus cft . Mala , que ut în pluribus accidere homini solent , evitare tenemur . D. Thom . z. z. Queit. 49. art. 8. Majus cit dannum unius Anime , quam innumerabilium corporum . Idem. Opuic. 65

(2) Nec quifquam vestrum fuis fe viribus hoc implere poffe confidat : fed obtinere precibus , ut ipfe hoc qui imperat , praffet . D. Greg. hom. 3e. in Evang.

(h) Pouite corda vestra in virtute ejus . Pial. 47. 14. Ipfe dabit virtutem , & fortitudinem plebi fue . Píal. 67. 36.

(i) Et dixi : Nunc capi : hac mutatio dextera Excelfi . Pfal. 76. 11. Confirma hoc Deus , quod operatus es . Pial. 67. 29.

(k) Ego fum : fed ego non fum ego . D. Ambr. Lib. 2. de Pœ:iit. cap: 10.

(1) Deduc me in femitam mandatorum tuorum, quia ipfam volui. Pial. 118.35. Deut meut, volui, & legem tuam in medio cordis mei . P(al. 19. 9.

( m) Vivo autem jam non ego: vivit vero in me Christus . Gal. 2,20. In Christo nova Creatura , vetera transferunt : Eccefalla funt omnia neva . 2. Cor. 5. 17.

pondo , Che qualuque sia la vostra intenzione , fe in quella Cafa vi è la geniale Occafione , per cui fiate facile a gravemente peccare , per quello folo di andarvi, quand' anche non iegua di fatto altro male , Voi fate il peccato mortale (a) : Non dico Mortale contra la Caflità; ma contro la Caritá dovuta a Dio, che non vuole, vi mettiate in tanto rifchio di offenderlo : e contra la Caritá doyuta all' Anima Vollra, che non dovete porre in tanto rifchio di perderfi (b). Iu quella Casa non vi e lecito audare , neanche per conferenze spirituali (c); non che a chiacchierare, e giuocare: e nella Confessione dovrete accusarvi non solamente delle volte, che fiete caduto nella Difonefiá; ma anche delle tante altre, che vi fiete pofto nel pericolo di cadere . Chi non vede perianto il deplorabile Stato di chi vive in coteffa Occafione (d)? E' possibile, siate si ciechi, e stoli-di, che non v' accorgiate del Vostro male?

ao, Quella Vostra spensieratezza non proviene da altro fe non da ció, che nulla y importa la Vostra eterna Salute, o y 'immaginate, che per falvarvi non y abbiogati, che perchiarvi due volte il petto. Ma voi sete in ingamo. A colui, che destierava sapere ció, che dovesse se contra nel Reguo de Cicli, non dise Gristo: Fa quello, se tevosi; e

poi abbi Fede , e va a confessarti (e): ma : Se vuoi falvarti, offerva i Comandamenti d' Iddio (f) . Cosi parimente Egli non diffe all' Adultera, dopo di averla affolta (g); Vivi, come ti piace, che or fei ficura: nia: Guardati nell' avvenire dal sar peccati (h) . Incominciare adunque nella fanciullezza a far peccati mortali; feguttare nell' adolescenza; e nella Gioventù a mortalmente peccare; e non difmettere neanche nello Stato del Matrimonio ; e nè tampoco nella Vecchiezza; pare a Voi, fia quetta la buona strada per arrivare a falvarsi? Nè mi si dica , effere grande la Mitericordia d' Iddio: imperocchè se Dio perdona con Misericordia i peccati, vuole però ancora, che con una vera l'enitenza si dia soddissazione alla sua Giustizja (i) . Se promette con Misericordia il Paradiso, vuole però che anche vi entri la sua Giuftizia nel darlo a chi si mortifica, e si fa violenza per guadagnarlo (1), Esaminate però un poco Voi stelli . Per l' acquisto del Paradiso che avete satto sin' ora ? e che sate ? e se per l'addietro avete errato, emendatevi, che e ormai tempo (1) . Non offante le Vostre iniquità , il Signore per anche vi tollera , e vi chiama, e vi aspetta alla Penitenza (m), per darvi la sua Grazia in questo Mondo, e poi anche la fua Gloria nell' altro (n). Non perdete

(a) Peccat mortaliter, qui se committit discrimini peccandi mortaliter. D. Thom. ia 4. dist. 2. Quait. 3. & Suppl. qu. 6. art. 4.

(b) Qui se committit periculo peccandi, proculdubio peccat, utpote magis amans commodum temporale, quam propriam salutem . D. Thom. Quodlib. 8. art. 12.

(c) Licitum est quarere directe occasionem proximam precandi pro bono spirituali, vel temporali, nostro, vel Proximi. Prop. 62. damn. ab lunocentio XI.

(d) Abyfila obyfilm invocat. Plale 4.18. quie transfeun de tenebris ad tenebras, de profunditate ad profunditatem, que penetrari usque ad fundum non poeti; D. Angust. Enart. in Plal. 41.

(c) Interogani; quid faciendo vitam eternam percipert. Matth. 19. non disit Christur, ferva eantum Fidem, fed mandata; nam fi Ma sidet queritur, supersitua videntur mandata; sed absir, ut dicam; Deum precepits proprius. Idem, tib. de Vita Christ. cap. 12.

(f) Si autem vit ad vitam ingredi , ferva mandata . Matth. 19. 17.

(2) Dist autem Issu: Necego te condemado. Joann. 6. 11.
(h) Nond tist dultere: vode, cr vive, ut vi: de ma liberatime esto fecura; quantumeumque preceuveit, ab omni poma te liberabo: fod disti: (Jo. 8. 11.) Yade, & noli amplita precare. D. Aug. Tied. 2. 11. 10.

(i) Deut sic dat veniam, ut Justitiam in ipsa miseratione custodiat. D. Pett. Chrysol, serm, 30.
(k) Reposta est mihi corona Justitia, quam reddet mihi Dominus in illa die justus Judes. . 1. Tim.

(1) Si Deo vivere in pueritia, & juventute noluiffis; saltem in ultima atate refipiscite, & ad vite viat vel sero venite. D. Greg, hom. 19. in Evang.

(in) Qui nor ante culpam peccare prohibuit, etiam post culpam expessare ad veniam non desistit . Ecce ipse nos , quem despeximus, vocat . D. Greg. hom. 24. In E vang.

(a) Revocemus ergo ameocules mala, que secimus. Pensemus ex quanta Dei Benignitate toleramus - Consideremus, que signa Pieratis ejus viscera, un non folum cul pas indulgeat, sed Leleste Regnum Penitentibus etiam promistas. Idem hom; se in Evane.

il tempo ora per voi savorevole (4); e corris- juto Divino; così vi dico l'istesso, per avere pondete alla Divina Clemenza, che promette la Grazia del vero Proponimento, e la Grazia il perdono a tutti quelli, che nella Coufessione ancora di mantenerlo. Distidate assanto di voi, hanno un vero dolore de' fuoi peccati, ed un e confidate iu Dio folo; poiche di questo a Dio vero proponimento di non più peccare, ne folo è dovata la Gloria, che uno di Superbo più tornare all' Occasione del peccato (6) . B che era , diventi Umile : di Impudico diventi ficcome per avere il vero Dolore vi ho detto, Casto; di Avaro diventi Limofiniero; e dal che dovete raccomandarvi di cuore a Dio , per- mal'Abito fatto nel Vizio passi a fare un buon chè Voi da Voi steffi nou l'avrete mai senza l'A- abito nella Virtù (f).

# SERMONE

## Sopra la Confessione.

Quorum remiseritis peccata, remittuntar eis. Joan. 20. 23.

finita del nostro Dio, per avere istidella Confessione in rime-lio a thiunque pecca dopo il Battesimo ! (c) Era affai l'effere stati noi liberati una volta dalla schiavitú del Demonio per i meriti di Gesù Cristo applicatici nel Battelimo; (d) ed effendo troppo grave l'ingiuria, che si fa a Dio nel peccare mortalmente dopo avuta la Grazia Bettefimale,

Quanto siamo obbligati alla bontá in- che chi pecca dopo il Battesimo , non si assolva, che una, o due, o tre volte al pini, con tuito nella fua Chiefa il Sagramento la riferva ancora, che da certi peccati di maggior malizia niuno mai folse affolto da chi che fia , neanche in punto di morte : e farebbe flato quelto nulladimeno un beneficio grande, non mai da noi meritato per cui dovreffimo effergli grati . (g) Che Mitericordia dunque farà, l'averci Iddio lasciato il Sagramento della Confessione, coll' impegno di perdonare Egli potea giustamente ordinare, che per que-sta non vi sosse più remissone: (e) ovvero vo-mitare la quantità delle volte, (i) ne eccetlendo usare Misericordia, potea determinare, tuare colpa veruna, quantunque grave. Non

(a) Nemo ergo tante Misericordie tempus perdat; nemo oblata remedia Divine Pietatis abjiciat . Ecco fuperna Benignitas averfor not revocat ; & nobi: reversentibut fue Clementia finum aperit . Idem ibid. hom. 35 .

(b) Ubique nobis occurrit superna medicina; quia Deus & dedit honini pracepta , ne peccet : & tam:n peccanti dedit remedia , ne desperet . D. Greg. hont. 25. in Evang.

(c) Mirabilia opera tua; & anima mea cognoscit nimis . Ps. 138.14. Quis în se opert Domini non miretur , cum Luxuriam in fe viderit effe compreffim; & fe ex iracundia ad lenicatem tranife , & a vitio ad virtutem? Deut facit hac mirabilia . Hac mutario dextera Excelfi . Confirma hoc Deut , quod operatu s es in nobis . Abb: Cheremog. apud Caffian. Collat. 12.cap. 12.

(d) Vita remedium est Sacramentum Poenitentia, que lapses post Baptifinum benesicium mortis Chrifli applicatur . Conc. Trid. fef. 14, de Poe sit. cap. 1.

(c) Nonne enim & hoc femel fatis est . Tertul. lib. de Poe sit, cap. 7.

(f) Non leviter in Dominum peccat, qui, cum diabolo prententia renuncia fet, denuo diabelum Domino praponit, Idem ibid cap. 5.

(g) Habes, quod jam non merebaris : amififti, quod acceperas . Si tibi indulgentia Donini accommodat , unde recipias , quod amiferas , iterato beneficio gratus effo . Idem ibid. cap. 7.

(h) Confideremus grattam Mifericerdia Dei . Confessionem ex puro corde desiderat , & cuntta , que deliquimus, relaxat . D. Greg. hom. 33. in Evang-

(1) Dieit illi Jefus : Non dico tibi fepties, fed ufque feptuagies fepties . Matth. 18, 22. Nor mure. rum determinatum ponit , ut numero concludat remifienem , fed qued continue , & jenger ett , Agnifie car . D. Chryfoft, hom. 61. in Matth.

celsa l'uomo di peccare, (a) e Dio non cessa di perdonare; e perdona la centesima, e la millefima colpa con la stesta pietá, e facilità, che ha avuto nel perdonare la prima. (b) Balta, che si confessi, come si deve, il peccato; e tosto Iddio assolve . (c) Che sapressimo defiderare di più ad agevolarei la nostra Eterna Salute, mentre abbiamo la Confessione, che ci apre il Paradiso? (d) ed è per noi come un altro Battesimo ; (e) ed è anzi piú che il Battesimo in quetto, ch' essa da noi puó farfi, e rifarfi, qualor vogliamo?

2. Contuttoció quale spensieratezza di tanti, e tanti, che effendo carichi di peccati, e potendo averne con la Confessione si facilmente il perdono, più che tanto non se ne curano, ingrati ad una si mifericordiofa beneficenza d'Iddio? (f) quale cecitá, e perversità di tanti altri, che della Confessione instituita a sciogliere l' Anima da' suoi legami, (g) ed a cancellare i peccati; (h) fanno anzi un pessimo abuso a più allacciarsi , coll' aggravare, e moltiplicare in essa peccati? (i) Questo è veramente l'Estremo di tutti

i mali, a che possa un' anima soggiacere : e quest' è anche appunto, in che il demonio s' ingegna più di riuscire. Proccura il maligno, quando un' anima è in Grazia, di farla cadere in peccato: caduta che sia, s'applica a divertirla tra le vanità, ed imbarazzi del Mondo, acciocché nè si penta, né si confessi; (4) e se pur essa in qualche solennitá si risolve a confestarii, allor è, ch'egli impegna tutti i perfidi suoi artifici, acciocche si confessi male; (1) e la Confessione lasciataci da Gesù Crifto come una medicina efficace a conferir l'eterna Salute, (m) sia a quest' anima come un tossico di sua eterna rovina.

3. O quante volte riescono al Tentatore li fuoi difegni! Noi abbiamo occasione pur troppo a dolerci con S. Ambrosio, (n) che la Confessione, unico rimedio nostro, si cambi per nostra colpa in un trionfo del diavolo. Che stolidezza è questa di volere in un' affare di sì importante rilievo piuttofto aderire al Nemico infernale, che al nostro amorofissimo Salvatore? (0) Fedeli miei, dal Confessarsi o bene, o male dipende il punto del capitare

(a) Nulla eff tam gravis culpa, que non habeat veniam per puram confessionem . D. Bern. tract.

de inter. Domo cap. 21.

(b) In tantum hominum iniquitas aliquando progreditur, ut etiam post reconciliationem graviora committant; & tamen Deus etiam fuper tales facit oriri folem fuum : nec minus tribuit , quam ante tribuebat , eadem munera vite , & falutis . D. Aug. epift. 54. ad Maced. relat. in c. quamvis caute de Poenit. dift. 3.

(c) Si confiteamur peccata nostra, Deus fidelis est, & justus, ut remittat nobis peccata nostra, &

emundet nos ab omni iniquitate . 1. Joann. 1. 9.

(d) Confessio a morte animam liberat . Confessio aperit Paradisum , & spem salutis tribuit . S. Ambr. ferm. r. in Quadr. (e) Confessio ex vi absolutionis conjuncte remittit culpam, feut & Baptismus . S. Thom. Suppl. 3.

p. qu. 10. art. 1. (f ) Destruuntur peccata per Confessionem : & nolle ea destruere, cum possit, extreme dementie est .

S. Aug. lib. de Vilit. Infirm. cap. 5.

(g) Fune: peccatorum circumplexi funt me . Pfal. 118. 61. Funibus peccatorum fuorum conffringitur impius . Prov. 5, 22. Hinc convenientifima forma est : Ego te abfolvo . S. Thom. 3. p. qu. 84. art. 3. Quecumque folveritis super terram, erunt soluta & in coelis. Matth. 18. 18.

(h) Confessio est falus animarum , dissipatrix vitiorum , damonum pavor , lumen , & spes fidelium .

S. Aug. ferm. 30. ad Frat.

(i) Si taceantur, vel callide pallientur peccata, animam jugulant: Si denudentur, cum Poenitentia evanescunt . Idem lib. de visit. infir. cap. 5.

(k) Instat diabolus, ut non furgat, qui cecidit, fatagens impedire confessionem peccati. S. Aug. hom. 12. ex 50.

(1) Non est, unde plus gaudeat diabolus, nifi quando homo se male accusat, & peccata sua dis-

fimulat confiteri, Idem ibid. (m) Confessio est medicina in remedium peccasi ordinata ..... & spem salutis tribuit . S. Thom. sup. 3. p. qu. 7. art. 2. & qu. 10. art. 4.

(n) Remedium nostrum fit ipsi diabolo triumphus . S. Ambr. lib. 2. de Poenit-

(0) Quare eligis mortem, & deseris vitam? & magis vis sequi diabolum ad mortem, quam obteme Perare Christo , qui te invitat ad vitam aternam . S. Aug. hom. 12. ex 10.

disperars: (d) poiche per qualsivoglia peccato

vi è nella Confessione il rimedio, (e) Sola-

mente é da riflettersi con serieta, che per sal-

varfi, non bafta confessarfi; ma è necessario confessarsi bene: e non si consessa guá benc,

chi nella Confessione parla poco; voglio dire, chi tace un qualche suo grave peccaso . Tutt'

i peccati mortali, di che la voltra coscienza

puó effere confaperole, ancorche fiano (egretiffimi, quello è certo, Uditori miei, che fe

volcte vi fiano perdonati , devono effere intie-

ramente accusari (f) nel Tribunale della Pe-

nitenza, ove fono li Sacerdoti coffituiti a sener le veci di Critto. (g) Siccome bifogna

dolerft necessariamente di tutti, per averne

l' Assoluzione ; così ancora di tutti sa bisogno

specificatamente accusars; (h) altrimente il non volersi dir tutto, è l' istesso, che Il non

dir nulla : (i) fe non che il non dir nulla : (4)

fe non che è auche peggio per il nuovo pecca.

to, che si commette, di sacrilegio, a cagione della grave irriverenza, con cui la Santitá

ma è dello stesso Dio: (m) Precetto, ch'era

del Sagramento fi offende . (1) 5. Non è questo un Precetto della Chicsa ,

o bene, o male nell' Eternità . (a) Defidero- accada, che o per ignoranza, o per fragilità, fo perció, che sia ogni voltra Confessione ben, o per malizia si pecchi, niuno deve perciò fatta; dopo aversi ragionato dell' esame, dolore, e proponimento necessario per farla bene, devo parlarvi ancora della medema confessione, che per varie cagioni sovente avviene 6 faccia male; (b) ed iscoprirvi due generi di Persone in particolare, che malamente si confessano, acciocche voi dagli errori altrui fatti cauti, sappiate consessarvi, come si deve. Alcuni si consessano male, perchè nella Confessione parlano poco; ed altri perchè parlano troppo. Conviene guardarfi e dal poco, e dal troppo; essendo che P uno, e l'altro è viziolo, che può impedire la Grazia, e pregiudicare al valore del Sagramento . Non bilogna dire al Consessore, uè di meno di quello , che è necessario , per accusare sinceramenv te i peccati; né tampoco di piú, a volere ingiustamente scusarli. E' più che altrove nella Confessione, che deve dirsi nesta la Verità, per godere li dolci effetti della Mifericordia d'Iddio . (c)

#### Prime Punte.

4. E' da fuggirsi il peccato più, che se sosse un veleuoso dragone; (m) ma quend' anche

(a) Omnis fper venie, & mifericordie eff in Confessene vera ; simulata autem Confesso non est Con-

fefio , fed confusio , que feparat a Deo . S. Ber. trad. de inter. domo cap. 21. (b) Plura funt , que obumbratorio velamini tanti Socramenti jugulant fancittatem . Idem vel alius ferm. de S. Andrea tom 2.

(c) Felix Conscientia , in qua Misericordia , & Veritas obviaverunt sibi . Pial. 34. 11. Veritas Con-

fitentis, & Mifericordia niferentis obviaverunt fibi . D. Ber. tract. de inter. domo cap. 21. (d) Quafi a facie colubri fuge peccatum . Eccli. 21. 2.

(c) Nec desperare debere evidenter offendie Divina misericordia magnitudo, qua non vult mortem ris Ezech, 18. 22. & 22. 11. fed magis ut convertatur, & vivat . S. Aug. hom. 21. ex 50. (1) Aure omnia danda est opera, ne peccemut ; fed si peccaverit , non pigeat animam consteri .D.

Aug. hom. 11. cx 50. (g) Oportere a psenitentibut omnia peccata mortalia, quorum post diligentem discussionem conscien-

tiam havent , in Corfesione recenseri , etiamsi occultissima sint . Concil. Triden. seis. 14. de Poeniten. (h) Dominus notter Sacerdotes fui infins Vicarios reliquit , tanquam prefides , & judices , ad oues

onnia nortalia crimina deferantur , in que Christi fideles ceciderint . Conc. Trid. ibid.

(i) Sacerdes Confesionem audiens vicem Dei gerit, & ideo debet ei fieri Confesio, ficut fit Deo in contritione. Unde sicut non estet contritio, nist quis de omnibut peccatis contereretur; ita non effet confessio, nusi quis de omnibus, que occurrunt memorie, constreretur. D. Thom. in Suppl. 3. p. quæit. 9. art. 2

(k) Qui f. ienter aliqua peccata veticent , nihil Divine bonitati per Sacerdotem remittendum propo. nunt . Conc. Trid. Sef. 14. pe Poenit cap. 5.

(1) Inter res facras summum locum obtinent Sacramenta , quibus homo santii sicatur , secundum illud 1. Cot. 6. 11. Sed abluti estis , fed fundificati estis . Ideo ficrilegium , quod committiur per irreverenttam Sacraments , gravius eff . S. Thom. 2 2. qu. 99 art. 1-

(m) Praceptum de Confessone non est ab homine primo inititutum , quanvit fit a Jacobo promulga-

(a) quantunque non foise per anche la Confestione elevata all'essere di Sagramento. Dalla superbia ogni peccato proviene: (b) e Dio vuole perciò, che il peccatore con pentimento delle sue colpe si umilii, ed in qualità di reo davanti al Sacerdote fi accusi, per ottenerne il perdono : e non è , ch' celi efiga la Confessione, come quasi per intermarsi di ciò, che da noi si fa, e si dice, e si pensa; poiché già tutto anche fenza di cisa gli è noto; (c) ma la vuole come un atto di penitente umiltà , per cui l' Aaima , che ha peccato, fi disponga a poter etsergli grata. (4) Neanche nella Legge vecchia Dio non afsolveva, chi voleva gascondere li suoi peccati: (e) molto meno assolverá nella nuova, in cui si é stabilito da Gesú Cristo, che sia la Confessione un Sagramento di necessitá per la remissione del peccato attuale, nella gusta

obbligante fino ancora nella Legge Mosaica; che è di necessità il Battesi mo a cancellare l'originale. (f) Per questo egli ha dato le chiavi della fua Poteftá a' Sacerdoti , (g)commettendo loro di assolvere tutti i penitenti da tutto; (h) ma a condizione, che fia fatta la Confessione, come fi deve, intieramente di tutto , (i) poiche oltrimente non è vera la Confessione, ma fiata, qualora si tace a posta un qualche grave peccato . (4) Da quella Donna, che avea sette demoni addosso, narrafi nel Vangelo, che il Salvatore li feacciò tutti;così che non ve ne rimaneis: ne anch'uno a tenerla invalata . Ammaeliramento per noi, riflette S Agostiao, (1) che nella Confessione dobbiamo accutarsi di tutti i nostri peccati , tenza rifervarae pur uno , fe vogliamo essure assolti , e liberati da tutti .

6. Tengali dunque per indubitato cotesto punto, come é stato già definito dalla nostra Santa Cattolica Chiera, (m) la quale ha anche

tum : fed a Des institutionem habet ; quamvis expreste infintitutio non legatur . Idem ia Supple 3. p. qu. 6. art 6.

(a) Vir , five mulier , cum transgress fuerint mandatum Domini , atque deliquerint , conficebustur peccatum fun . Num. 1.6. Fili mi , da gloriam Deo , & confiere , quid fecerit , ne abfondat . Joine 7. 19. Narra , fi quid habes, ut juttificeris . Ita. 43. 26. Si abscondt quafi homo peccatum neum . & ce. lavi in finu meo iniquitatem meam. Si expavi ad multitudinem. Job. 31.22. Heit fi erubui in confoeffu populi confiteri peccata mea . S. Aug. hom. 44. ex 50.

(b) Initium omnis peccati eif superbia. Eccli. 10.15. Antequam contenatur, exaltatur cor hominit.

(c) Non indiget nottra Confessione Deut , cui omnia nottra nuda funt , & aperta ; Hebt. 4. 11, sed non aliter fulvi fieri poffumus , nifi confiteamur poenitentes , quodcumque egimus neglizentes . D. Aug. fer 66. de temp.

(d) Sunt, qui sufficere ad sulutem putant, st soil Deo sua constituar erimina : sed nolo, decipiaris hac opinione : nam infus humiliter fubeundum est judicium , quem fibi Dominus constituit vicarium .... & fub lege, & fub gratia . Luc. 17. 14. Ite, ostendite vos Sacerdoribus . D. August. lib. de Visit. Infir. cap. 4.

(e) Qui abscondit scelera sua, non dirigetur : Qui autem confessus suerit , misericordiam confequetur . Prov. 28. 12. Qui abscondit scilicet a Sacerdote; quia peccata non poffuns abscondi a Deo , non

obtinet abfolutionem . D. Vinc. Fer. fcr. 2. Dom. 10. post Trin. ( f ) Est Sacramentum prenitentia laptis post Baptifuum ad falutem necesfarium, ficut nondum rege-

neratis ipfe Baptifmus . Conc. Trid. fel. 14. de Ponit. cap. 1. (g) Ergo fine caufa claves Ecclefie Dei date funt ? Frustramus Evangelium Dei : frustramu: verba

Christi . D. Aug. hom. 49. ex 50. (h) Amen dico vobis : Quecumque folveritis fuper terram , erunt foluta & in coclo . Matth. 18. 18.

(i) Sit confessio integra , ut non fubrahatur aliquid de his , que manifestanda funt . D. Thom, suppl. 3. p. qu. o. art. 4.

(k) De necessitate Confesionis ett , ut homo omnia peccata confiteatur , que in memoria habet . Quod fi non faciat , non est Confesio , fed Confesionis fimulatio . D. Thom, ibid, art, 1.

(1) Si Dominus vellet ex parte refervari peccata , mulieri habentem feprem damonia , manente uno , proficere potuerat , fex expulit . Expulit autem fertem , Marc, 16. 9. ut omnia crimina smul ejicienda effe doceret , D. Aug. lib. de vera & falfa Poenit. cap. 15.

(m) Si quis dixerit , in Sacramento poenitentia , ad renafionem peccatorum necesfarium non este de jure Divino , confiteri omnia , & fingula peccata mortalia , quorum memoria ..... habentur , ettam &culte .... anathema . Conc. Trid, fel. 14. de Patit. cap. 7.

condannato eli errori di chiunque volesse di- anni. Ma questa vereogna, che si ha a discore o non essere necessaria la Consessione, (a) o non esservi il debito di manisestare nella Confessione i peccati interni; (b) ovvero esser lecito nel tempo di numeroso concorso assolvere i penitenti con fretta, senza lasciarli dir tutto . (c) Sebbene chi é, che tutto queflo non fappia? Non vi è stato insegnato fin da fanciulli; che devono dirli al Confessore t utti i peccati, fenza tacerne veruno ?(d) Nulladimeno quanti vi fono, che vinti dalla vergogna, per diabolico inganno, vogliono più tolto in pregiudizio delle Anime lor effer muti? (e) Il tacere per vergogna nella Confessione tali quali peccati, che più anno del turpe, stimano alcuni che avvenga solamente alle Donne : ma praticamente si vede , che anche negli Uomini quella paffione é dominante non poco . (/)

7. Un effetto quest' e del peccato, che se n' abbia vergogna, come di una azione vitu. peroía, ed obbrobrioía, dopo averlo commesfo: (g) onde fi legge de' primi nostri Parenti, Adamo, ed Eva , che appena cadati nella colpa, talmente se n' arrossirono, che avrebbero voluto poterfi nafcondere anche agli occhi d'Iddio: (h) e se n'ha l'esperienza, massimamente ne' giovani dell' uno, e dell' altro fesso, facili nella Consessione per l'erubescenza a tacere, e seguitare a tacer per

prire le ignominie della Coscienza ad un Confessore, non deriva, che da una occulta superbia. Un fuperbo, che molto ambifce o di porfi, o di tenersi in riputazione, ed in credito appresso al Mondo, alla scossa di una tentazione, di una passione, di un' occasione , cade facilmente ne' peccati bruttisimi , cosi permettendolo Iddio; (i) e facilmente ancora nella Confessione li tace per la forte e folle apprentione, ch' ei non poisa accularit, fenza, che venga a disonorarsi . (4) Conciosfiachè però quelta viziosa vergogna suole comunemente impedire più, o meno l'integrità della Confessione; (1) e sia tra le Donne, fia tra gli Uomini, ve ne fono, che fi lasciano da essa miseramente sorprendere . con danno evidente della loro eterna falute, (m) prego tutti d' efsermi attenti, acciocchè ferva la Divina Parola, o al voltro bilogno, o a vostra cautela. (n)

2. Per andare in Paradifo, cercate, e findiate , quanto volete voi ; e non troverete additate ne' Sacri Libri, fe non che due ffrade fole, che fono, la ftrada dell' Innocenza, e quella della Penitenza. O che bifogna non avere peccato mai; o chi ha gravemente peccato , bisogna che proccuri di cancellare le fue colpe col Sagramento della Confessione : perchè è impossibile ad un' Anima contamina-

(a) Si homo fuerit debite contritus , omnis confesto exterior eff superfua , & inutilis . Prop. 7. Joan. Vviclen damn. in Conc. Coftant. fef. 8. an. 1415.

(b) Dicere, quod Internum manifestandum est exteriori Tribunali Prapositorum , & quod peccatum fit id non facere , est manifesta deceptio . Proq. 67. Molinos dama. ab Innoc. XI.

(c) Licet facramentaliter absolvere dimidiate tantum consessor, ratione magni concursus prenitentium; quali. V. G. potest contingere in die magne alicujus Festivitatis , aut Indulgentie. . Propos. 59 damn. ab Imoc. XI.

(d) Omnia peccata revelanda funt, nullum omittendo. D. Vincen. Fert. ferm. fer. 6. post

Dom. 1. Quadr. (c) Quofilam impedit pudor ; pra confusione enim confieri erubefeunt peccata , que commiserunt . D. Bern. ferm. 104. de Divers

(f) Sunt multi, ques peccare non pudet; & agere poenitentiam pudet . D. Aug. enar. in Pf.50. (g) Ver cundia est timor vituperii , & opprobrii , quod fequitur ex turpitudine ; quia vituperium proprie debetur vitio . ficut honor virtuti . D Thom. 2. 2. qn. 144. art. 2.

(h) Abscondit se Adam , & uxor ejus a facio Domini Des sui . Gen. 3. 8. De percato suo erubuerunt, O' nunquam erubuiffent , fe non preceffifet iniquitas , D. Aug. fer, 40, de Verb, Dom.

(i) Al convincendam superbiam Deus permittit aliquos ruere in peccata carnalia . D. Thom. 2. 2. quælt. 162, art. 6.

(k) Nonnulli siment non habere honorem , quem concupifeunt , fi hominibus, quales fint , invotescant , D. Bern. ferm. 104. de Divers.

(1) Brubefcentia nata est impedire Confessionis affum . D. Thom. Suppl. 3. p. qu. 7. art. 3. (m) Pudoris magis memores , quem faluris . Tertull, lib. de Pœnit. cap-10.

(n) Ut felent medici non folum mederi prafentibus morbis , verum etiam futuris occurrere , cofque praceptis, vel poculis falutaribus pravenire. Jo. Caffian, lib.11. Inftitut, cap.16.

ta l'entrare in Cielo (a), conforme al Divino Eterno Decreto (b) . Chi dunque fa di avere nella Coicienza qualche peccato mortale, deve determinarli, ed appigliarli ad una di quette due cole : o confellare intieramente il peccato, ovvero eternamente dannarli (c). Non vi é mezzo. La Confessione é un Sagramento di necessità per falvarsi (d) a chiunque è arrivato agli anni della discrezione (e) . La Confestione é Punico rimedio a rendersi degno della Divina Mitericordia dopo il Batte-

fimo (f). o. Non mi state a dire , che farete penitenza in qualche altro modo. Senza la Confessione non vi è penitenza, che vaglia a difiruguere la malizia del peccato mortale. Concedo, che fia di una grande efficacia la Contrizione : ma chi è , che possa avere certezza di effere veramente contrito (g) ? Quando anche uno di ciò fosse certo, a tutti nulladimeno ha da effer noto, che la Contrizione, per effere vera, deve avere annesso il proponimento della Confessione (h): e quetto propo-

nimento deve opportunamente efeguirli (i) . Chi-può Confessarsi, e non vuole, non è da credersi mai , che sia contrito ; na che senza la Confessione sia per salvarsi (4). Non batta adempire il proponimento di non peccare più in avvenire; ma è d'adempirsi auche questo di Confessare i peccati fatti per il passato (/) : ed invano si propone d'intraprendere una vita buona, fe da una buona Confessione non s' incomincia (m). Non è mai buona quella Confessione, in cui qualche peccato mortale fi accufa, e qualche altro mortale volontariamente si tace (n): che anzi in essa il peccato mortale s' indoppia (0) .

10. La Confessione intiera di tutto é necesfaria a chi è reo di colpe gravi, nell' itteisa maniera, che per falvarii farebbe necessario il Battesimo a chi non l'ha ricevuto (p) : e siccome non vi è autorità nella Gniefa, che pofsa dispensare dal Battesimo; effendo questo per Legge Divina di affoluta necessità (4); così non vi è parimente, chi possa dispensare il peccatore dalla Confessione; per effere di

(a) Non intrabit in earn aliquod coinquinatum, aut abominationem faciem. Apoc. 21. 27. (b) Neque fornicarii , neque idolis fervientes , neque adulteri , neque molles , neque fares &c. Repnum Dei pofidebunt . 1. Cor. 6, 9.

(c) Elige, quod vit; Si non confessiones, inconfessionaberis. Ad hoc enim Deus exigit Confes-Konen , ut liberet humilem : ad hoc damnat non confitentem , ut fuperbum puniat in aternum . Divus

August. ferm. 20. ad Fratt. in Eremo . (d) Confessio est de necessitate falutis ejus , qui in peccato mortali cecidit , D. Thom. Suppl. 2. p.

quælt. 6. art. 1.

(c) Omnet utriufque fixus , cum ad annos diferetionis pervenerint , tenentur peccata confiteri . C. omnes utriusque, de Poe.iitent. Omnet tenentur de jure Divino, qui peccatum mortale poit Baptiforum incurrunt . D. Thom. loc. cit. art. 3. (f) Poit Baptifitum nullum aliud nobis constitutum est remedium, quam Confessionis refugium. Div.

Bern, de Int. Domo, cap.21. (2) Aliquis non potest effe certus , quod Contritio fun fit fufficient ad deletionem prene, & culpe : &

ideo tenetur confiteri . D. Thom. in 4. ditt. 17. queft. 2. art. 5. (h) Contritio vera non est, nisi propositum consitendi habeat annexum , quod debet ad effectum deduci, etiam propier praceptum , quod est de Confessione . Idem ibidem .

(i) Contritio fola non fufficit, si habet quis opportunitatem confitendi ; & ideo post Contritionem ne-

ceffarea est Confessio . D. V inc. Ferr. ferm. 2. Sabb. post Domin. 1. Quadrag. (k ) Si habet opportunitatem conficendi , & non vult , non falvabitur . Idem ferm. in Fer. 6. post Dom. 1. polt Quadrag.

(1) Non fufficit cessure a malo, nist peccata, que secimus, cun dolore constreanur. D. August. form. 30, ad Fratr.

(m) Initium operum bonorum Confessio est operum malorum . D. August. Trock. 12 in Jo.

(n) Quid prodeit, partem peccatorum dicere , & partem celare? Cur illi aliquid abstendit , qui Det locum in tanto obtinet facramento ? D. Bern, ferm. 11. de Diveri.

(0) Non eft hoc tollere , fed geminare peccatum . D. Aug. hom. 12. ex 70.

(p) Confesso est Sacramentum necessitatit, sicut Baptismus . Cum igitur in Baptismo nullus dispensare poffit , ita nec in confesione . D. Thom. Suppl. 3. p. quait.6. art. 6.

(9) Niff quit renatut fuerit ex aqua , & Spiritu Sanito , non poteit introire in Regnum Dei . Joaun. 3. 5.

Legge Divina anche questa; e non ha facoltà a dispensare in essa neanche il Papa (4) . Dio non mai riceverà nella fua fantiffima Grazia quell' Anima peccatrice, che non vuole fottomesterfi alla Confessione (b) . Deve deporre a' piedi del Sacerdote le colpe , chi ha caro di averne l' Affoluzione da Dio (c) . Chi nou fa farsi animo a superar la vergogna, per accularii di tutto , infallibilmenie fi dannerá : e qual miseria a dannarsi, ove si potrebbe con quatiro parole comodamente falvarsi (d) ? E' possibile', Fedeli mici, che della Consessione, in cui vi fi danno le chiavi del Paradifo (e), voi vogliate valervene a precipitare nel fuoco dell' Inferno, che per tutii i fecoli non finira mai d'abbruciarvi? Io lo voglio credere, che nel dire certi voftri peccati poffiate avere vergogna : ma non è una sciocca vergogna , più intollerabile afsai, a voler andare per vergogna all' Inferno (f) .

11. Quella vergoena, credetemi certamen te non effer altro che una tentazione del nemico infernale, il quale cerca di tirare in quefla maniera le Anime voltre alla dannazione. Ufa il perfido una tale alluzia, come notarono i Padri dell' Egitto in una lor conferenza apprefilo Calinno, che al tempo di peccare to,

glie la vergogna, acciocchè liberamente (enza vergogna fi pecchi ; e refittiufe poi la tolie vergogna ne tempo di conteffari, acciocchè per la vergogna non fi confellari, acciocchè per la vergogna non fi confelli il peccaro. Ma egli è col vinceri quella vergogna, che quegli antichi Pedri si un Giovane, che dopo avere taciuto un fuo peccato più volte, fi fece violenza, e lo conferio (g). E di nveno, fe non fi obbe vergognari al confellari fi peccaro (v)? Biometre vergognari di confellari fi peccaro (v)? Biometre di cultura di confellari fi peccaro (v)? Piometre quella care; ma da che fi f tatta la piaga, dovi è al giudatio nel vergognari di medicarta (v).

guantan nei vergogatari di riteritati (1).

11. Delifornio di perdonarri Dio vi folicita con ia faa Grazia ad accularri di quel peccato; cei il Demonio iavidiolo del voltro bene vi difficate. Vi ha bilogono dividuo di controlo di cont

(a) Sicut Papa non potett dispensare, ut aliquis sine Baptismo salvetur; ita nec quod salvetur sine confessione. Idem ibidem.

(b) Non potest quit juttificari a peccato, nife prins suerit confessio speccatum. D. Bern. Trad. de Inter. Domo, cap. t. Seut inquit D. Ambr. Setm. t. in Quadrag.; Non mereur justificari, qui peccata sin an vult confessi.

(c) Sacerdoti funt crimina proferenda, ut a peditus ejus non onerati, fed alleviati discedere valeamus. D. Aug, fetm.30. ad Frast.

(d) Dum timet confiteri, cui non confitenda effe non potes occultus, damnaberis tacitus, qui poffet li-

berari confessio. D. Aug. Enzer. in Vial.66. (c) Per claves Ecclesia in Confessione aperitur. Paradifus. D. Thom. in Supplem. 3. par. quest. 10. art. s.

(f) An nelius est damnatum latere, quam palam absolvi? Tertull. lib. de Pœnitent. cap.10-(g) Victorem adversarium tuum hodie, Fili, triumphasti validius cum tua consessone elidens quam

ipfe fueris ab eo fua tacirurnitate dejectus. Cassian. collat. 2. cap. 11.

(h) Cur erubescis consteri, quod facere nequaquem erubuisti ? D. August. lib. de Viutat. Inhem.

cap. S. Quid dorres fateri, quod libenter commissiti? D. Chrysoft. in Pial. 106.

(i) O incredibilis infama! De vulnere non erubescis, & erubescis de vulneris ligatura? D. Aug.

Enarr, in Pfal. 70 (k) Ecce, Fratres, Diabolus vult, ut caceamus; Deus vult, ut confiteamur; & cui magis obedien-

(A) acce, traires, pasous vest, se taceame to ver vest, se conference ? Or cus mages obediendem fit ? certe constat, quod Deo, qui faltutala precipit. Idem (terrago, ad Franço.)

(b) Ut consesso se tocare requiritur, quod ot cordi concordet; sed us es soc accuses, quod conscien-

 or conjego set atonea, requiritur, quod ot corat concretar; jea ut os noc accujes, quod conjette tal atest; of ponieten five in bonum, sove in n alum Sacerdati se manifestes, non se scultet. D. Thom. Suppl. 3 p. quest. 6. art. 4.

(m) Non erubefcas Des confitere, cut non gotes abstendi . D. Bernat. Tract. de Inter. Domo, cap. 21.

dica tutto ciò, che voi fapete in voltra Cociciuza dorrelli dire (e). Figurateri , che il Contellore fin l'Angelo del Signore a voi mandato per la voltra etterna Salute (e): Zi da versognarii nel dire quello, che è di necetto di controlli di controlli di controlli di Corfigire nell'ulur quello min braute precent i Ma dicopriamo l'inganno, all'inche paenenente te da voi fit conofeta, effere quella una diabolica fuercelline (e): O che voi volete conficirare il Contellore, come Uomo; o che voficirare il Contellore, come Uomo; o che volatione di controlli di controlli di con-

11, Se come Uomo, può Egli far altro, che compativi ? Come Uomo, Ægli è figlio di à l'amo, impatlato della medefina Creta, che Voi; debole, e fragile. come Voi; axo ton peccato, inclinato al peccato, e Gegetto a cadrer in peccato più gravi di quello liano i Voltri (c) ! E che occasione può avere di vergognati au Uomo peccatore nel racontare regionale un Uomo peccatore nel racontare proposati au Uomo peccatore nel racontare que fia, il Contesione to della contesione di contesione della contesione di contesione della contesione di contesione della contesione dell

di pergio anche a lui ; e Dio lo umilierá con lasciarlo cadere in abbominevoli colpe, se non vorrà stare giú in Umiltà . A che vergognarfi dunque, mentre nel palefargli le Voftre fiacchezze, Voi gli rappresentate infie-me le fue (g) ? Basta ricordarsi, che il Confessore é Uomo, capace di sare, quanto é da fe, tutto il male, che può fare un' altr' Uomo; affiache dall'animo del Penitente ogni apprensione si sgombri (h). Per questo Gesu Crifto permile, che S. Pietro lo negaffe tre volte, acciocche, come dice il Magno Pontefice S. Gregorio (i), dovendo Egli usare la Potesta delle chiavi, or a ligare, or a sciogliere le Anime, imparasse da se peccatore a saper compatire i peccati degli altri; ed im-parasse altresi dal di lui Esempio ad avere pietá, e compaffione de peccatori ciascheduno, cui fosse la medesima Potesta confidata (4) .

14. Voi andate fantaflicando: Che dirà il Confighe? An dopo aver aciotata ogni Vo-fira malvagità, che volete ch' ei dica? Bifo-gna che di poi egli totalinente fia muto; e non puó dire parola, né dare un menomo fe-gno, per cui fi pofis venire in cognizione di ció, che nella Confefione gli è da Voi flato detto (7). Di ció, che fa per via della Confeficación de conferio de confe

(a) Pro eo, de quo quis fe accusat in foro Panitentie, testis est Conscientia . D. Thom. Suppl. qu. 6. art. 4. (b) Astantem coram te Sacerdotem Angelum Dei existima . D. Augustin. lib. de Visitat Infirm.

(c) Pro Anima tua ne confundaris dicere verum . Eccli. 4. 24. Deprecor te , homo , ut confiteri non

pavicai. D. Aug. ferm. 30. ad Fratt.
(d) Diabolus cor tuum affringit, ne conficearit, dicens: Quomodo conficebor hac, & illa? Quandocum que tu hoc fenferit, hanc off diaboli tentationem non dubitet. D. Aug. ferm. 30. ad Fratt.

accumpie in noc projecti, nanc effe ataboti tentationem non auntet. D. Aug. icinigo. an itali.

(c) Onnes funus honines mortales, fragiles, infirmi, lutes vafa portantes, que factual invicem
augustici. D. Aug. icrm. 10. de Verb. Dom. Onnes precamus; onnes in peccatis demergimur; cur

ergo timemut confiteri peccata ! D. Aug. ferm. 30. ad Fratt.

(1) Non erushçası consteri precase precatori. D. Aug. lib. de vera, & salsa Pennit. cap. 20.
(2) Cur constre'i lines peccase Precator sil, qui audit precata, situst viz. fornisa mejer: Asono
est; nisht diftera tez şishti alienum habet a te. Cur ergo times homo peccator honimi peccatori constreri? I llem serve, 20. ad Frast.

(h) U homo, an ignoras, quoniam omnes peccatores fumut? Et fi dixerimut, quoniam peccatum non

habemus ( 1. Joan. 1. ) nos ipfor feducimu: , & veritas in nobis non eff ? Idem ibidem .

(i) Unitlerantum est, cur Dun eum, auem unute Eclefe preferre displurat, ancille weem pertinesfere, de sipfu negare permite. Quad minirum magne altum est pietuit dispendatione cognostimus, us in fina culpa dispers, qualiter alli misterrei debussite. D. Greg, hom. 21. in Evang. (k) Prim eum ostendis fist, ut ex sua informitate cognosferet, quam mistricerditer aliena informa to. lexaret. Alem tolicem.

(1) Caveat Sacerdot omnino, ne verbo, aut Egno, aut alio quovis modo aliquatenus prodat peccatorem. funoc. III, in Concil. General. Lateranens. in cap. Omnes utriusque, de Poenitent. &

Remist.

fione, Egli non puó servirsi in modo alcuno; (a) e deve diportarfi in tutto; e per tutto, come fe ei non sapesse niente affatto (b) . Guai a lui , se violaffe in qualche maniera il sigil. lo (c)! Tutto ciò, che il Confessore può fare, e dire, dopo avere intefo il Vostro peccato, egli è di ufare con Voi quella Carità, che avrebbe caro foíse praticata con lui, se esso ancora fi ritrovaste in un misero stato, simile al Vollro . A voi s'afpetta dare a conofcere , che, se, avete faito una cosa da Uomo a peccare, fapete anche fare le cofe di buon Criftiano, che fono, Confessarsi, ed Emendarsi. (d) Se è un oggetto di vergogna il peccaso: è oggetto di Gloria la Confessione, e l'Emendazione (e) .

15. Che se volete considerare il Contessore nella qualisi di Rapprelamane d'Idio, siccome di tatto de eltre così considerato cogli occhi di fanta Fede , non so gisi neanche per quelto verso, di che possine avere apprensione. Vi s'arà da temere, e tremare beasi, con contessore di considerate de la considerate di voltete impenitenti afpettare, che venga Gesi Critto con Maetik a giudicarvi nel fuo Tribu-

nale, che ha da effere orrendo (f): Ma ora sta Gesù Cristo in consessionario; per accogliervi con le tenerezze di vottro amorofitsimo Salvatore (g). Mentre vi chiama alla Confessione, Egli v'invita al perdono: ama di affolvervi, non di punirvi; ed é là assito per esercitare non la sua Giustizia, ma la sua Mifericordia (h) . Non v'è pericolo, ch' ei voglia nè fulminarvi, nè improperarvi, mentre vi aspetta per offerirvi con infinita Boniá , e Benignisă la sua Grazia (i) . Che vi è dunque , che vi ritenga dall' avere con Esso sutta la... confidenza (4)? Ne' Tribunzli del Mondo chi confessa il tuo delitto, lo paga : ma è tutto all' opporto ne' Tribunali di Cristo, ove chi confessa con umiltà la sua colpa, si assolve (1). Dopo avere Acan confessaio nel Tribunale di Gioiuè il furto, fu condannato, e lapidato; (m) in conformità a ció, che nella Legge era fcritto: ma nottro Signore con parola di verità promette, a chi confessa il luo peccato , l'impunità (n). Si puó temere nel Foro uma-no, qualora l'iniquità si consessi : ma nulla v' è da temerfi nel Foro della Penitenza, itti-

(a) Scientia ex Confolme acquifes utilicet, mado fist fine diretta, aut indiretta revetatione, & gravamine Pomientis. Propol. prohibita (tub poena &c. ab Innoc. XI. in Congr. (upr. an.1682. (b) Illud, quad per Conf. filmen ficis, minus fiis, quam illud, quad melio. Note ergs timere peccase conferie. D. Aug. Germ, go. and First. Illud, yand fise feiture, fiture, ett quad infections: com il.

lud meļisti Sacerdu, ur hosu 3 & filas, ur Deis. D. Thom. in Suppl. 3: p. quatt. 11. att.; (c) Dis jeccatum in panientaili judicio shi deetelum prefunspris revolers, um filam a bacerdotali citici deponendum decernimus, verum cisam at agendam perputum poniumiam in artlum Monaderium durandam. Cap. Omea sutulq. A el Pezsitent. & termili. vel omisiu diebu vite fue

ignominiosus peregrinando pergat. D. Greg. in cap. Sacerdos, de Pœnitent dist.6.

(d) Non te pudeat dicere, quod non puduit facere; nam humanum est seccare; Christianum est, a

peccaso defistere . D. Aug. lib. de Visit. Infirm cap. s.

(c) Est confuso adducera peccatum; 20 confuso adducent glorium, 00 gratiam. Eccli 4.55. (f) Inner peteric caushum with Advocates trau enti fudore tuna? (D. Aug. Etaers, in Itali.66. Spi interrogabit opera vestra, 00 cogitatione; vestras ..., horrende, 00 cite appachis. Sap. 6. 4. 6. (2) Dun conferier i, pip fe vitis exhibit salvateren tunum. D. Aug. Enter. in Itali.66.

(h) Non vult ulcifci malitiam , qui confiteri peccata fuadet . Optat absolvere Confitentes , ne Contu.

maces punire cogatur . Idem. hom. 46. ex 50.

(1) Semire de Domino in Somitate. Sap 1. 1. Non alicui crudeli constieris 3 non ultori 3, nos insultatori. Conferencia Domino 3, quomiam bonus est 3, & ignoscit Constenti. D. Aug. in Plal. 74.

(k) Non confundaris confiteri peccata tua . Eccli. 4. 31.

(1) In forensibus judiciis post Confessionem more ; apud Dominum autem eribunal post Confessionem eriminum datur venia . D. Chrysost. serm. de Pœnii, & hom. 20. in Genes.

(m) Vere ego peccavi Domino Deo Ifrael; & fic , & fic feci ..... Lapidavieque cum omnit Ifrael . Jofuc 7. 20. 25. (n) In lege friptum est Levit. 20. 2. Si quis hec , vel illa secerit , lapidibus obruct eum populus .

(a) in tege per pum en Levit. 30. 2. 31 dut nee, vet tita pecerti, idpatibil obract eum populat. Sed Relempter nott er Confession peccatorum non poenam, fed veniam promitit. D. Greg. hom. 32. in Evang.

tuito da Dio (a). Ne' Tribunali del Mondo al Reo torna conto fopportare piuttofto ogni dolorosa tortura, che confessare; ed é il suo timore, che lo rende forte; perchè sa, che dono la Confeisione farà condannato alla morte (b). Non così ne Tribunali del nottro Dio. Al penitente infonde coraggio a dir tutto la fua speranza (c) ; e volentieri Egli viene a dir tutto; perché fa , che n'avrà di tutto l'affoluzione, e per la Consessione ottenerà la Saluie (d) . Ah! e per questo, che Iddio è si Mitericordiolo nella Confessione, vi sará chi voglia con un filenzio sacrilego della sua Mifericordia abularli (e) ?

16. Ma se voi foste gravemente ammalati, ed a ricuperatvi la fanitá non altro v' abbifognasse, che chiaramente raccontare al Medico il vostro male; chi è di voi, che si farebbe a tanto pregare ? Certamente che tutti non vederette l'ora a spiegarvi , ancorchè il morbo fosse assai vergognoso . Ora sappiate , che mentre fiete in peccato mortale, è inferma l' Anima vostra di un male gravistimo; e per guarirla , batta che fignificate il Vottro male , come fi deve, ad un Confessore (f), concorrendo subito Iddio col mezzo del Confessore a fanarla (g). Mentre fiete in peccato mortale.

Voitavete dentro di voi una postema piena di marcia, da cui vi fi può cagionare nell' Anima una infiammazione, che sia eterna: ed è nella Consessione, che il pessimo umore si spurga (h). Mentre fiete in peccato mortale, é Anima vostra da una malignitá possilenziale aggravata : ed è nella Confessione, che tutto il nocivo si vomita (i). Voi avete dentro di voi una piaga satale, il di cui cancro tatto più anderá ferpeggiando, quanto più la tenete occulta: e non basta, che voi vi sermiate a mirarla con atti di dolore, e di pentimento; ma per fanarla, bifogua mottrarla al Medico (pirimale; che è il Confessore (+) . Nel Confesfarsi non altro si sa, che discoprirsi il male interno, che fi ha (1): edé con questo discoprimento del male, che il male fi cura, el'Anima in fanitá fi rimette (m), per l'applicazione del Sangue di Gesú Crifto nel Sagramento (n) . E non vorrete voi dunque sare per la Salute dell' Anima ció, che farefte si volentieri per la salute del Corpo (o)?

17. Portó Davide poco meno di un anno il peccato mortale nell' Anima, fenza voler confeffarlo; a per tutto quel tempo, che lo tacque , Egli dice di se , che sempre si sconsolato in una profonda triftezza, e fospirava, e geme-

(a) Time confiteri Judici homini , ne confessium puniat ; Deo noli . Fac confitendo propitium , quem negando non facis nescium . D. Aug. Enarr. in Pial.74.

(b) Qui timet occidi confessat, portat sermenta, quantum posett; & fi victus dolore fuerit, profert ad mortem vocem fuam . D. Aug. Enart. in Pfal. 66.

(c) Confessionis eff: Aus est tribuere frem falutis D. Thom. in Suppl. 3. p. quelt. 10. art 4. (d) Ore autem confeffio fit ad falutem . Rom. 10. 10.

(c) An divitiat bonitatis ejus contemnis ? Ignoras quoniam benignitas Dei ad Poenitentiam to adducit ! Secundum autem duritiam tuam thefaurizas tibi iram . Rom. 2. 4.

(1) Confesso falus agroti , unicum nobis medicamentum . D. Aug. fem. 66. de temp.

(g) Sanat to Deus : tantummodo confitere vulnus tuum , Idem hom. 12. ex 50-

(h) Non confitentis Confcientia faniem collegerat ; apostema tumuerat ; cruciabat te , requiescere non friebit . Confitere : exeat in Confessione , & defluat omnit fanies . D. Aug. Enare. in Pial. 66. (i) Quid juid Conscientie foma: um gravat , pura evome in Consessione . D.Bern. Tract. de later.

domo cap. 19. (k) Non sufficit aspicere plagam , sed oportet eam offendere Medico . Peccata sunt plage , quas opor-

tet offendere Medico , fillicet Confeffori . Ideo Christus ait viris leprofis : Luc. 17. 14. Ite , offendite vos Sacerdotibus : & fallum est , dum irent , mundati funt . D. Vinc. Ferr. ferm. 3. Dom. 16. post Trinit. (1) Co-ficendo peccasa quid aliud agimus; nisi malum, quod in nobis latebat, aperinus? Peccasi

virus falubriter in Confessione aperitur , quod pestifere intus latebat . D. Greg. hom. 40. in Evang. (m) Confessio ell , per quam morbus latent cum fpe venie aperitur . D.Aug. apud D. Thom. Suppl.

3. p. Quælt. 7. art. 1 (n) Faffio Christi , fine cujus virtute peccatum non dimittitur , in nobit operatur per Sagramenti file

feeptionen . Idem ibidem qualt. 6, art. 1.

(0) Quod mortture carni tribuitis , moriture in perpetuum Anime non negetur . D. Greg. bom. 4. in Evang.

gemeva giorno, e notte (a): e conosceva, effere Iddio, che propriamente lo afflizeva, e premeva con l'onnipotente sua mano (b). Cosí é di chi tace nella Confessione un qualche grave peccato. Egli ha tempre l'animo tuo desolato, ed inquieto; e la Coscienza non cessa di torturarlo co' tuoi rimorfi , fincaè uon fi rifolve di confessarlo (e) : ed è folamente nella Contessione, ch' ei può ritrovarsi in virtu della Grazia la sua interna quiete (d) . Finché si tace, l' Anima, che è fenza Dio, si può dire, fia morta; e che folamente ritorni in vita, allorche parla, e schiettamente si accusa. Verissimo è il detto dello Spirito Santo (e) , che la vita, e la morte dell' Anima vollra dalla vostra lingua dipende. Liberamente dunque nella Confessione si parli, e non si dia più luogo ad una si peruiziosa vergogna (f).

18. Non e tanto la vergogna dirá una Donna, o un tal' L'omo, non é la vergogna, che mi ritiene dall' accufarmi di un mio peccato, quanto più totto la paura di perdere il buon concetto . Il Confessore mi conoice, e mi tiene per una Períona onesta, e divota, ed appresso di lui perderò la riputazione, se gli so sapere questa mia colpa (g) . Ma non v' accor-

gete , effere quella una vaniffima fantalia (h) . ed una diabolica illusione? Voi v' immaginate, che il Conteffore, nell' udire il voltro peccato, fia per il tupirfi di voi, come abbiate potuto, e voluto commetterio : ma v'è da itupirii , che nafcano delle gramigne fu un prato? da stupirsi ne meno, che occorrano debolezze, e malizie ad un Uomo, ad una Donna , chiunque sia (i)? Non aspetta il Confesfore, che voi gli diciate le vottre virtii, ma i vostri peccati; e di questi egli non pensa, che a conoicere con disceraimento la tpecie, e la qualità, per farne un retto giudizio, como è suo dovere (t). Per altro es rimane della voffra umiltà, e fincerità edificato; e mentre depositate nelle tue mani l' Anima vottra. il votiro onore, ed il fegreto più rilevante del vostro Cuore, loda, e ringrazia Dio; e si conosce obbligato ad avere tanto piu per voi carisá, quanto più avete con effo configenza (/). E come volete, ch'egli non abbia di voi buon concetto nell'atto, che il Signor Iddio vi affolve, e vi arricchifce delle fue Grazie (m)? Mentre vi confessate, non è l'Anima vollra più peccatrice, ma penitente (n). E poirá darfi, che al ravvijarii la vollra penitenza, la

Tom. VII. (2) Lyoniam tacul , inveteraverunt ofth mea , dum clamarem tota die . Pial. 31. 9. Lyoniam non protuli ore Confessionem ad falutem , infirmitas moa confenuit . D. Aug. Epart, in Pial. 21:

(b) Quoniam die , ac notte gravata est super me manus tua . Pial. 31. 6. Noluit hunitiari in Confessione inequitatis fue : humiliatus est pondere manus Dei , fortis ad premendum illum . D. Aug. ibid. (c) Nunquam plenam habere pacem poterimus , quandiu occultum peccatum per puram , & humilem Confession en non detezimus . Semper pene , & ubique Constientia renordet ; occultum jugiter vulque mentis oculis subjeciens , & super ipsus lacebris reprehendens . D. Bern, vel alius , serin. in Dom.

Palm. tom. 3. (d) Confrientia in Corfessione mundatur , amaritudo tollitur , peccatum fugatur , tranquillitas redit .

spet reviviscit, animus helarestit. D. Bern. trad. de Inter. domo cap. 21.

(e) Mors, & vita in manu lingue . Prov. 13. 21. (t) Ego non parcam ori meo, loquar in tribulatione spiritus mei, cum amaritudine anime mee. Ibb. 7. 11. Deus meus , in te confido , non erubefcam . P(al 24. 2.

(g) Sape magis verecundamur propter nocumentum fequent , qua scilicet per hoc amittimus bonam spinionem , quam de nobis habebant . D. Thom. 2. 2. queft. 144. art 3.

(h) Sieut parturientis, cor tuum phantafias patitur. Eccli. 34. 6. (i) Senfus , & cogitatio hominis in malum prona funt . Gen. 8. 21. Non est homo , qui non peccet . 3. Reg. 8. 46. Quit potest dicere : mundum est cor meum , purus fun a peccaso ? Prov. 20. 9.

(k) Oportet, ut Riat cognoscere, quod debit judicare. Judiciaria enim potestas hie expostulat. quod debet judicare , difernat . D. August. lib. de vera , & fall. Poenit. relat, ju cap. Qui

vult, de Pœait. dift. 6. (1) Cognuo crimine .... adfit benevolus paratus erigere , & ficum onus portare , habeat dulcedinem

in afictione, adjuvet confitentem orando, leniendo, confolundo, frem promittendo . Idem ibidem . (m) In Sacramente Christus caufat Gratiam , que est quedam participata finititudo nature Divine , fecundum illud . 2. Pett 1. 4. Maxima , & prettofa vobis prontiffa donavit , ut per lac efficiamina Diving conforte: Natura D. Thom. 3. p. qualt. 62. art. 1.

(n) Fadus eras ; confitere , ut fis pulcher : peccator eras ; confitere , ut fis juffut , Confesso , &

stima, che si ha di voi, si diminuisca, e non anzi piuttosto si accresca? Un mentitore è dunque il Demonio: ed è vana quella vostra pau-

ra, vana la vostra vergogna (a).

19. Per quello, che è dalla parte del Confessore, tant'e tanto egli ha da vedere nel di del Giudizio tutta la voltra coscienza: E non è meglio, fiate ora veduti da lui penitenti con la speranza di vostra eterna Salute, che non è fiate veduti allora da lui, e da tutto il Moado peccatori disperati in eterno per il vostro mal' inteso silenzio (b)? Chi per vergogna ora tace li fuoi peccati, farà allora fvergognato, e schernito con insoffribile confusione alla prefenza della Terra, e del Cielo (c). Ma nulla vedrassi allora di ció, che sará stato nella Confesfione accusato (d) . I peccati confessati bene rimangono tutti non folamente coperti, ma annientati (e); e nel Giudizio universale non potranno essere veduti (f). Il diavolo tenta di farvi tacere nella Confessione ora un peccato, ora un altro, per avere, di che fare poile sue accuse nell' Tribunale d' Iddio (g): e Dio vi comanda la Confessione intiera di tutto anche per questo appunto, che sia noto al diavolo,

essersi da voi detto il tutto, e nulla esservi più di che egli vi possa accuirre, në nel punto di voltra morte (n), në nell' ultimo di del Giadizio (i). Considerate persanto voi; Non vi torna conto, dir tutto adello, acciocessi etuto vi si perdoni, più totlo che tacere, ed avere poi Dio giusto Giudice a condannarri (1)? Non vi torna conto, sossirio quella vergogna, che si ha nel dire i peccasi in segreto ad un Sacerdute, che compattne (l), più tosso che tacere, e soggiacere a quella pubblica, ed irremediabile vergogna, che si avrà nel signizio, al sapersi i votti peccasi da tutti (m)?

20. Per quello, che è anche poi dalla parte voltra, effeudo flata ilifirità principalmente la Confessione per unifiriar l'Anima peccatrice, si temeraria, ch' ebbe ardimento di offendere la Divina Maeità, quanto avrete più di vergogna, e con pazienza la supportarete, tanto più so disfrarete alla Divina Giultizia, e scontarete le pene, che vi sono dovuce per i vostri peccati nel Purgatorio (n). Si; voi dovete dire, hovergogna, o mio Dio, ma tutta a voi la offerisco in pena di quella vergogna, che dovevo avere; e non ho avuto, ad offerio con pena di quella vergogna, che dovevo avere; e non ho avuto, ad offerisco in pena di quella vergogna,

pulchritudo in conspettu ejus. Píal. 94.6. Eligamus Consessionem, ut sequatur pulchritudo. D. Aug. Enar in Píal 94.

(a) Non habet, quod erubescat, cui peccatum dimissum est. D. Amb. lib. 2. de Poenit. cap. 7.
(b) Melius est coram uno aliquantulum ruboris tolerare, quam in die judicii coram tot millibus ho-

minum denotatum tabescere. S August. lib. de Visit. Instrum. cap. 5. vel alius.
(c) Revelabo pudenda tua in facie tua : & ostendam Gentibus nuditatem tuam, & regnis ignominiam

tuam : & projiciam super te abominationes, & contumeliis te afficiam. Nahun 2.5.

(d) Nihil remanebit in judicio, quad fuerit per Confessionem purgatum. D. August. serm. 30. ad

Fratt. (c) Beati, quorum remisse sunt iniquitates, & quorum te I. sunt peccata. Psal. 31. I. Ne sic intelligatis peccata operta, quasi isi sint: techa sunt, idest abolita, ut non videantur. D. Aug. Enart.

(f) Deus noster, quia pius est, & misericors, vult, ut peccata nostra consiteamur in hoc saculo,

ne pro illis confundamur postmodum in futuro . D. Aug. hom. 12. ex 50.

(g) Diabolus hoc desiderat, ne peccata nostra consiteamur, ut inventat, quod nobis objiciat ante tribunal eterni Judicis. Idem ibidem.

(h) Vult Deus , ut confiteamur peccata nostra , ut diabolus audiat , quoniam confitemur , & prenitet

nos peccaste; & non habeat amplius , unde nos accuset . S. Aug. ferm. 30. ad Fratt.

(i) Qui feirsum accusat Poeniteni, hunc diabolus non habet iterum accusare in die judicii . St.Aug. serm. 66. de temp.
(K) Siconstremur, Deus parcit . D. Aug. hom. 12. ex 50. Qui peccata sus occultat, & erubescit

consteri , Deum Judicen habebit , & ultorem . Idem serm. 66. de temp.

(1) Si pudor est tibi , mihi soli peccatori peccata tua exponere ; quid sasturus es in die judicii , ubi

omnibus tua patebit Conscientia? D. Bern, tract, de Inter. domo cap. 21.

(m) Cogitate fratres chariffini, que illa confusto, cui, reatu suo exigente, contigerit in conventu

omnium A-gelorum, honinumque erubestere! D. Greg. hom. 12. in Evang.

(n) Astus Constentis habet panam erubestentia ancexam, per quam pana patiendi in Purg ttorio

(a) Aliu Conficents habel penam erusescentie ancexim, per quam pena pattenal in Purg tiorio minuitur . . . . Erubescentie pena dimititi penam peccaso debitam . D. Thom. Suppl 3. p. Qualt. 20, art. 2. & qualt. 7, art. 3.

fendervi: e nel punto, che così direte con volonta frioltus di accularvi intieramente di tutto, degni vi renderete della Divina Milericordia ad effere plenariamente di tutto affolt: (a) Concedo, che la vergogna in alcuni poffa effere grande: ma il vinceria da encefario (6); et è per quello di vinceria, che deve il Penitenolatado foto penifero, che ne il fagrificati il roffore fi se una delle Penitenze più grate a Dio (4).

#### Secondo Punto .

a). Tutto fi dere dite difintamente ; ma perfe tutto antora con tal riquardo, che non dicafi tropo; poiche paò effere anche il Teopo di preputation al valor del Sagmanento (c). Sono molti, che perció fi confellato male; e cert' uni primieramente parlamo tropo; per che interikono tante iliorie, e tanti racconti di niana importanza (f), che fi poò dire veranti continua con continua continua con continua continua con continua conti

fcienza, ma quelli ancora della Cafa, ragguagliando i diportamenti or dell' uno , or dell' altro, con tutto ció, che si dice, e si fa (h). Ma a questo non dico altro se non quello, che direi , se fossi lor Consessore ; cioé non essere il Confessionario luogo di ciarlerie; non luogo di rapportare i fatti degli altri , nè di sfogare le proprie Passioni; ma solamente di accusare con Umiltà i fuoi peccati (i) . So, effervi delle Anime timorate d' Iddio (4), e travagliate da ferupoli, che per dilicatezza di Coferenza ftimano, vi fia il peccato, dove non è (1), e con queste s'ha d'avere una Carità paziente . e prudente . Ma generalmente parlando, la Confessione dev' effere semplice ; così che non si dica in molie parole ció, che bastevolmente si puó esprimere in poche (m) ; ne si vada in essa meschiando cose impertinenti al Tribunale, che è fagrofanto (n) ; perchè ogni Vanité è pericolosa e puó anche esfere perniziosa (o). Non si deve dire nella Confessione se non quello, che s'appartiene alla Confessione (p) ; cioé quello, che è peccato; e che é necessario a di-Zzs

gliono dire non solamente gl'interessi della Co-

(a) Dixi: Confiebor adversum me injustitiam meam Donino: & tu remisiti impletatem peccait met a Pfal. 31. 5. In hee, quod Paenitem erubessentiam vincit, sit venia criminis. c. quam poenitet dist. 1. de Poenit.

(b) Si dicatur : Magna eft verecundia : Verum eft ; fed non aliter potest curari . D. Vinc. Fere.

ferm. 1. Dom. 14. post Trinit.

(c) Confesso debet effe fortis , ut feilicet Foritens propter verecundiam dicere veritatem non dimittat. D. Thom. Suppl. quaft 9. art. 4

(d) Ersk, cinita jph, partem håtet remifionit . . . . Mollum farilsfällimin obtulit , qui erskeftennia domnaun, nikli, quot eo mulit, omitrit. D. Aug, vel allus Libb, de vera, & falfa Poonit.con. (c) Corf. file , ficundum quod ett manifestativa , impederi putett per multiplicationem verkorum . D. Thomi in 4, dili 1.7, qu. 1, g. 211.4.

(f) Quidan facium nagnas philacterias, & historias longas, antequam peccatum explicent, ut fle per illas ostendant se minus culpabiles de peccaso. D. Thom. Opusc. 64. in princ.

(g) In multiloquio non deerit peccasum, Prov. 10 19. V in multis sermonibus invenietur flultitia.

Eccle. 9. 2.
(h) Adolg entiores..., non solum viosa, sed V verbosa, V curiosa, loquentes, qua non oportes.

1. Tim. 5. 11.

(i) Dicant necessaria, & dimittant superstua.... Pure die peccata tua, & simpliciter te accusa . D Thom. Opusc. 64.

(h) Vershir annia sprea mea. 200, p. 28. Justi eitam Jus bene getta fornidant, ne, cum bone agere appetunt, de altienti imagine faliantur; ne pestifera labet Justeat. D. Greg. Libs. 4. More Gap. 22.
(1) Ad bosam menten eitam pertinet, su habean fermidinen, ne aliqui defchus ex parte fue.

(1) Ad bonam mentem etiam pertinet, ut habban fremidinem, ne aliquit defeltus ex parte fun feerit D. Thom. Suppl. 3, quatt. 6, art. 4, lillic trejidavenut innore, ut in moreat time. Plalis 3, e. (m) Configió debet del fimplex, ut non fiat per mutuplicationem vectorum, D. Thom. Suppl. Quett. 9, art. 4, e.

(n) Sin plex , ita ut alieni admixtionem excludat . Idem ibid.

(0) Confi fio eo periculoius est noxia , quo magis est vana . D Bern ferm. 11. in Cant.

(p) Sie finglex Confifio, ut in ea Poentens non recitet, nift quod pertinet ad quantitatem peccati.
D. I horn, in Suppl. 3. p. quælt. 9. art. 4.

chiarare la qualità, e la quantità del peccato(a). 22. Benche nel dire ancora i peccati, è da ufarfi Diferezione. Alcuni pare che non fappiano confessare certe loro colpe, se non raccontano minutamente il modo, in cui le commilero. Quello non è necessario, nè convenevole : fingolarmente se la materia , che si tratta, è sensuale (b); perchè a che offendere le orecchie pure di un Sacerdote nel rivangare il fetente bitume, con poco rispetto al Sagramento . e con pericolo ancora del Penitente medefimo, che si dilesti nell' atto della Confessione in qualche osceno fantasma (c)? S' ha da parlare al Consessore con riverenza, e con modestia (d): e balla dire la specie del peccato , e quante volte si commise , senza ne dichiarare tante immonde particolarità, che fenz' altro s' intendono, né mai fare il nome della Persona, con cui si peccó (e). Basta dire con una Períona della tal forte; e nulla più (f): e siccome non è lecito al Confessore il domandare, chi fia il complice; così neanche al Penitente può effer lecito il dirlo : dovendoli, quanto è possibile, risparmiare la fama del nostro Proffimo (g). Sulle Botteghe s' ha riguardo a non dare né tampoco una mo-

neta di più di quello; che fi è flato d'accordo nel prezzo; e così dere farfi ancora nico. Conieffione, a non dire parola di più di quello, che è necesfiarò ad elprimere il peccaso mortale certo; come certo; e di li peccaso mortale dubbio, come dubbio (h); poiche anche il Dubbio è materia di necessità, che iacolorevolmente non fi noù ralalciare (h).

colpevolmente non fi può tralasciare (i) . 23. Prima di paffar oltre, mi occorre dir qualche cosa per non so quali Idion Uomini , e Donne, che ben lontani dal parlare troppo. non fanno dir altro alConfesiore, se non che: interrogatemi, fotto pretesto di non avere me-moria a ricordarsi de suoi peccasi (+): Ma non è, che la memoria manchi: Lomo, Voivi ricordate pure, the il Tale, ed il Tale vi fono debitori di tanto foldo: Come può effere - che abbiate sí buona memoria a ricordarvi dei debiti che hanno gli aliri con Voi; e ne abbiate si poca per i debiti gravissimi , che Voi avere con Dio (/)? Donna, Voi vi ricordate pure di quelle parole ingiuriose, che vi diffe la Voftra vicina, auni tono; e non fapete ricordarvi delle ingurie, che tono ttate da Voi fatte a Dio? Di che il Confessore ha d' atolvervi , fe non lo fapete neanche Voi (n. ? Un fegno

ë puc-(a) Consideret Penitens qualitatem criminis in loco, in tempore, in perfevetantia, in varitetat perfone, & quali hoc feterit tentatione, & in infins vitii multiplici executione. D. Augult relat.

in e. consideret dist, 5. de Poenit,
(b) In peccati carantifor non defendat ad circumstantiar particulares ; quia hujusnodi delestabilia
magit Concussicentiam nata sinet movere ; & potest contingere, quod Constienti, & Consignitio unecars, D. Thom, dist 10, Expost, Taxu.

(c) Circumstantia turpis, que non merat forciem, omittenda est, adhibita debita diferetione, sesundum pronitatem ad peccatum ex ejus Consessione i rips Poemitente, vel in Sacerdote. D. Thom

in 4. dist. 16. quæst. 3. art. 2.

(d) In Confessione Sucerdatem, cun qua reverentia decet, Dei Ministrum affare. D. Aug. Lib.

2. Vice. I. Comment.

de Vist. Isisrus. cap. 5.

(c) Nullus debet exprimere in confessione personam, cum qua peccavit: debet enim homo in Confessionam alterius custodire, quantum potest. D. Thom. in 4-dist. 16- quast. 3. art. 2.

(f) Sia Persona Religiosa mulier coguita est. s Soficia, quad in generalitate sua stet, quia stite apparet culpa. Si vero descendat ad personan particularem, constient increpanda est. D. Bouav. in a. dist. s. 10 upst. 5. art. 1.

(2) Non debet Confester curiose inquirere de Persona : & ille qui in Confessione inquirit , & audit , & suffinet , vix , aut nunquam a peccate detrastionis excusuri potest . Idem ibidem.

(h) Quando aliquis dubitat de aliquo peccaso, an se mortale, tenesur illud consteri, dubitatione manente... Non tanha dobet afferere, illud mortale off, sed dubitative loqui, & judicium Sacerdatis experare. D. Thom. Suppl. quælt. 6, arr. 4.

(i) Qui negligit conferei, quidnid commist, vel emist, in que dubitat est mottale, peccat mortaliter discrimini se committent. Idem biodem.

(k) Quidam veniunt imparati, & dicunt Confessori : Interroga me . D. Vinc. Ferr serm 3. Dom. 15. post Triait.

(1) Si recordaris de alienis , eur non de tuis? Idem Ibidem-

(m) Deum offendisti, Soblivisceris? Quibus ergo peccasis solvi petis. An ils , que netibi quidem nota funt ? D. Chrysolt, hom. 22. in 2. Cor.

è questo, che nulla pensate a quel tremendo Giudizio, che vi fovralta, d' Iddio (a): Segno, che Voi andate fenza veruno apparecchio alla Confessione; senza Contrizione, senza Attrizione; perchè come puó esfere, che abbiate dolore di que' peccati, che non fapete aver fattto (b)? Fate con diligenza il Vostro Efame, alla prefenza d' Iddio, implorando il suo lume; e non vi sará bisogno, che il Confessore v'interroghi.

24. Ma or veniamo al mafficcio del nostro Punto; che é di celero massimamente, liquali parlano troppo a sculare, e diminuire la gravezza de' fuoi peccati. Chi nella Confessione fi scusa, in veritá non fi accusa, ma si difende ; né la la figura di Reo , che venga a domandare perdonn, ma di Avvocato, che prende a patrocinare una ingiulliffima Caufa : (c) e fopra di ciò udite . qual sia il fentimento del Santo Padre Agostino. Vi é un peccato, dic' egli, del quale non fi dá il cato che Dio ne abbia Mifericordia mai, mai (d) : e volete fapere, che peccato fia quelto? E quello, ri. fponde il Santo, di chi nella Confessione scusa, e difende li tuni percari(e); e mentifee davanti a Dio, con ricorrire, o in tutto, o in parte, la tua propria malizia (f). Un peccato è questo, del quale; più che di ogni altro,

si deve averne paura; imperocche se per gli altri peccati v' è il rimedio nella Confessione, per quello, che si commette nella Confessione istessa, altro verun rimedio non v'è già più. (g) Il peccato, che si scusa, ancorche dal Confessore si assolva, rimane per anche nella Coscienza; e si sa anzi più grave (h). Giustamente perció il Re Davide, pauroso di commetterlo, pregava di cuore Iddio, che voles-fe avere di lui pietà a preservarlo più da queflo, che da qualunque altro (i).

25. Nulladimeno alla pratica, oh cofa orrenda! Vedere, come si fanno tanti peccati; ed udire, come poi si cosessano! Veduti suori di Confessione, sono patentemente veri peccati mortali; ed uditi nella Confessione, p jono appena veniali, per una fegreta Superbia, che vorrebbe peccare, senza la colpa di aver peccato . (k) Per coprire, e colorie la malizia, non mancano mai pretesti, come a quella Donna riferita dal Savio, che data in rreda all' iniquità, si gloriava, non aver fatto niente di male . (1) Si dà la colpa alla fragilità, alla necessità, all'occasione, e sin anche all'istesso demonio, di cui sia troppo veemente la tentazione; e vero è, che il Demonio con sollecitàdine tenta a fare or tacere, ora scusare il peccato, (m) e si contenta anco-

(a) Non anxio animo es , quo pacto peccatorum tuorum rationem Deo redditurus sis , qui ne memoriæ quidem tenere ca curas . D. Chrysoft. ibid. hom. 22 in Epitt. 2. ad Cor.

(b) Quidam fine aliquo timoris, vel anoris Dei attractu, pro fola confuctudine explenda, Confellioni fe ingerunt : quibus recle dicitur : Frius flendum est , postea confitendum . Hugo Vict. lib. 2. de Sacr. Poen. cap. 2.

(c) Sui excufacio non est Confessio, fed defensio. D. Bern. vel alius, ferm. de S. Andrea tom. 3. (d) Est quadam iniquitas , quam qui ogeratur , non potest fieri , ut misereatur ei Deus . D. Aug. Enart. in Pial. 58. Conc. 1.

(e) Queritis , quanam illa fit ? Ipfa eff defenfio peccatorum. Quando quifque defendit peccata fica, nagram iniquita em operatur, de qua dicitur (Pial. 58. 6.) Non miferearis omnibus, qui operantur iniquitatem . Idem ibidem . (f) Est aliquod, in quo nulli parcitur; idest si peccata sua quisque consteri detrestans, ea posius

defendat, ut parum fit, quia operatur iniquitatem, nifi etiam justus videri volens . D. Aug. lib. de

Mendac, cap. 17.

- (2) Metuenda ista res est : Si videris hominem fecisse iniquitatem, mersus est in puteum : & cum videris cum dicere : Quid mali feci ? factus est defenfor peccati fui : claurit fuper eum puteus os fuum . Qua exeaiur , non habet ; amifa Confessione , non erit locus venie . D.Aug. Enarr. in Plal. 68. Conc. 1
- (h) Si te excusas, peccatum manet in te. Peccati reus es; & non illius tantum modo peccati, quod fecisti , fed huju etiam Superbie , quod confiteri noluisti . D. Aug. hom. 12. ex 50,
- (i) Pone Donine ostium circumstantie labiis meis. Pfal. 140. 3. Ostium aperitur., & clauditur: aperiatur ad confessionem peccati ; claudatur ad excusationem . D. August. Enart. in Plat. 140.
- (k) Superbia est , qua etiam in peccatis manifestis suffugium excusationis inquiritur . D. Aug. lib. 14. de Civit. Dei cap. 14.

(1) Mulier adultera, tergens of fuum, dicit; Non fum operata malum. Prov. 10 20.

(m) Modo facit ferpens, quod non accufes, modo quod excufes peccatum . D. Aug. l.cm. 12.ex50.

ra, che di tutto a lui fi dia la colpa, accioc- Dio, che il tutto vede, (g) e dirlo fenva elie fia infruttuofa la Confessione. (4) Coneedo, essere il diavolo, che fatta lega col voltro Amor proprio, vi fuggerifca, allorchè vi conseisate le scuse: Non ho ereduto però di far male . Che male è poi ? cost fanno anche gli altri : Ma v' é scusa davanti a Dio per queste fcuse, con le quali si fa con tanta facilità un Sacrilegio? (b) V' è scusa dell' aderire si presto alla diabolica tentazione, piuttotto che alla Divina ispirazione, la quale vi dice al cuore di non iscusarvi, e di semplicemente accufarvi? (c) Non fi commette il peccato, che dalla fola Volonta, la quale acconfente al male . (d) Se dunque vi dice la vostra Coscienza, che voi avete acconsentito, e siete voi, che avete peccato, (e) voi dovete ricordarvi, nell'inginocchiarvi a' piedi del Confessore, che fiete la per accufarvi , non per difendervi : (f) e se volete, che sia la Confessione ben fatta, bisogna mettere studio nel dire chiaro, e netto il tutto, alla prefenza di quel

oscurità, senza ambiguitá; (h) cosi che il tutto sia ben inteso dal Confessore .

26. Molto meno poi sono d'accusarsi gli altri, per iscusare voi stessi, con dire, che non è venuto il male da voi, ma da loro . Una malizia è quetta gravissima; (i) che deturpa affatto la Conseisione : (4) e tuttavia è frequente, (1) effendo molti, che vorrebero comparire innocenti , nell' atto istesso di accufarfi colpevoli . Siccome Adamo dopo il peccato getto la colpa addosso ad Eva; (m) ed Eva la fcaricò addoffo al Serpente ; (n) l'uno, e l'altra a cagione della dominante superbia; (o) così fanno anche i fuoi discendenti, benchè così non dovrebbero sare mai; (p) essendo sempre coteste scuse abominevoli a Dio .(9) Il marito scusa le sue Ire , e Bestemmie , col dire, che glien' ha dato occasione la moglie; e la moglie scusa le sue rabbie, e le maldicenze, come occasionate dai vizi del suo marito. Suocere, Nuore, e Cognate fi danno

(a) Serpem est, qui suadet excusationem peccatorum ..... Vult diabolut, ut accuses illum, & ta perdas Confesionem . Idem ibid, (b) Quam facilis peccatorum defenfie , quam cita , quam pracept , quam facrilega ! D. Aug. enar.

in Pfal. 140.

(c) Noli dicere, aut nihil feei ; aut quid magnum feei ? aut , fecerunt & alii . Si faciendo peccatum , nihil te dicis deliquiste , nihil est igitur , unde tibi îndulgeat Deus . D. Aug. enar. in Pl. 50. (d) Ne quaras excufationem , fed tui accufationem . Dic : Ego feci ; Ego dixi ; nemo me peccare com-

pulit ; neque diabolus . D. Aug. hom. 12. ex 10.

(c) Non eft , quod suiquam noffram adferibamus arumnam , nift noffra Voluntati ..... Voluntarium fibi militem legit Christus ; voluntarium fervum fibi acquirit & diabolus . S. Ambr. lib. de Jacob cap. g. relai. in e. non eft , quod 15. qu. 1.

(f ) Tu feeisti : tu reus es . Confitere ergo pescata tua ,ut tibi ignofeatur . D. Aug. hom. 12.ex 50. (g) Cui celas peccata tua? Ei , qui omnia novit . D. Aug. enar. in Pi. 31. Si quid humane notitie

fubduxerimus , proinde & Deum celabimus? Tertul. lib. de Poenit. cap. 10.

(h) Confitere facinora tua , nihil obscurum dicent ; culpam nullis ambagibus involvens , nullis cireunventionibus , quod verum eff , aperiens . D Aug. lib. de Visit. Infir. cap. 5. Confesso debet effe nuda , ut non involvat obscuritatem verborum . D. Thom. in suppl. 3. p. qu. 9 art 4.

(i) Gravit malitia has eft , qua gravior , vel pejor vix effe postit , ut in Confestione alterum accuses ,

ut te ipfus exeufes . D. Bern. vel alius , fer. de S. Andrea , tom. 3. (k) Aliorum ascufatio non eff Confessio , fed offenfio. Idem ibid.

(1) Plures funt , qui excusantes se conficentur , accusando alios . D. Vincen. Ferrer. fer. in fer. 9. poil Ciner.

(m) Dixit Alam ; Mulier , quam dedifti mihi fociam , dedit mihi de ligno , & comedi . Gen.3.tt. (n) Dixit Dominus Deus ad mulierem : Quare hoe feeitti ? Qua respondit : Serpens decepit me , &

comedi . Gen. 3. 13.

(o) Superbia quarit in alium referre quod ipfa perperam fecit : Superbia mulieris crimen in fergentem rejecit : Superbia viri in mulierem . D. August. lib. 14. de Civit. Dei cap. 14. (p) Ne velis te excusare , ne augoas crimen , ut Adam , eui non sufficiebat pescaff. , sed ampliavit

erinen, culpindo uxorem . Istud pessatum multoties incurritur . D. August. lib. de vera & falfa Poe itent cap. 16. (4) Alam fe excusare voluit de muliere, mulier de serpente; sed Dominus has excusationes non av-

dive . Idem hom. 12, ex co.

feambievolmente la colpa, a feufare i peccati fenza riferya, e fenza feufe. Siccome tutto dell' Invidia, e dell' odio. Sono poche le fornicazioni, pochi gli adulteri, che non fi fcufino dalle Donne col dire : Sono stata perfeguitata , follecitata : io però non volevo . Ma che fervono tali scuse : quando che davvero non fi vuole peccare, non mai fi pecca . (a) E chi v'ha infegnato a confessare si ben i peccati altrui , e si male i vottri ? Siete voi , che avete precato: e perchè dunque non dite con femplicità i vollri falli, fenza anzi piuttofto accrefcerli . col mormorare nella fleffa Con-

feffione del vottro proffimo? 27. Voi vorrette effere tenuti innocenti eh? Ma quand' anche fiate innocensi nella stima del Confessore, siete per quetto innocenti davanti a Dio ? Quand'anche si nasconda l'iniquità al Confessore, può sorse nasconderfi a Dio? (b) Mio Dio, diceva S. Agottino, se io taceró nella Consessione un qualche mio peccaso, se lo scuseró, se lo coprirò, resta, che questo per ogni modo a voi non sia noso? (c) Iddio sa, e vede, e penetra tutta la malizia del voltro cnore; (d) ed ha ordinato, che non frano affolti i vottri peccati fu in Ciclo, finche non fiano tutti chiaramente fvelati al Confessore, che è suo Rappresentante qui in terra . (e) Tutta la mali-

si dice al Medico per la Sanità del corpo; così tutto molto più deve dirfi al Confessora per la falute dell' Anima . (f) Ma fapete, perché voi avete tante difficoltà, e ritrolie a dir tutto? Egli è perchè é molto debole quel dolore, the avete dell'offefa d' Iddio . La liagua è ilvero interprete del cuore: g) e se que. fta, in vece di accufire finceramente il peecato, lo ricopre, e lo scusa con un certo dire, che non fi fa quello, che voglia dire; (h) fegno è certamente, che non vi è nel cuore quel dolore, che è necessario al valore

del Sigramento 28. Leggete ció, che lasciò scritto di se nel tempo della fua penisenza il Re Davide . Fatto il proponimento di accufarfi de' funi peccati, egli fe voltò fubito a pregare Iddio, che non gli lasciasse u cire di bocca parola alcuna a fcufarfi . (i) Io tono , ei diceva , che ho peccato; io, che ho commesso l'iniquità. (4) Non daró la colpa a questo, e a quello; ma alla mia fola malizia. Non avrei peccato, fe non aveffi voluto . (1) Sapeva il gran Penttente del Testamento vecchio, che per movere il Giudice alla pietà, deve il reo confesfare con umiltá il fuo delitto, e dare a conoscere nella Consessione il dispiacere, ed il zia perció è da esporsi, tale, quale che è, pentimento che ne ha; (m) e così diportandof

(a) Nemo tenetur ad culpam, nift voluntate propria deflexerit. Lib. de Jacob, & vita beata Cap. 12.

(b) Quid celat peccator , quod Deo teste commisti ? D. Aug. hom. 46. ex 50.

(c) Quid tibi , Domine , occultum effet in me , etiamfi nollem confiteri tibi ? Te mihi ego absconde. rem , non me tibi . D. Aug. lib. 10. Confes. cap. 2. (d) Vigilat Deut fuper malitiam . Dan. 9. 14. & ferutatur corda . Rom. 8. 27.

(e) Spiritu fantto instruente addiscimus, non aliter nos facinorum veniam posso mereri, nist ipsa

noffra facinora fuerimut , Deo jubente , confessi . D. Aug. hom. 46. ex 50.

(f) Ponat se omnino sub judicio Sacerdotis, nihil sibi reservant, ut omnia, eo jubente, paratut se facere pro recuperanda anima vita , que faceret pro vitanda corporit morte , Idem lib. de vera , & falfa Poenit, cap. 15.

(g) Quid welts cor, lingua testatur ... Ream linguam non facit, nift mens rea . S. Aug. in Pl. 99.

& ferm. 30. de Verb. Apost.

(h) Non seuti quidam faciunt, cum quadam calliditate alloquaris Presbyterum; quoniam talis loeutio eua , tua foret deceptio . Peccatum enim denudant , & denudatum obumbrant ; de quo Socerdos incertior fit, cum certa incerte audit. D. Aug lib. de Visit. Infit. cap. 5. vel alius .

(i) Non declines cor meum in verba malitia ad excufandas excufationes in peccatis, Pfal. 140.4. Ne peccata mea malim excusare , quam accusare . D. Aug in Præf. ad Pial. 140

(k) Ego fum , qui peccavi : ego inique egi . 2. Reg. 24. 17.

(1) Conficebor adversum me injusticiam meam Domino . Pfal. 31. g. Meam , inquit , non alienan , adversum me arguens, & accusans. S. Ber. vel alius, ferm. de S. Andrea, tom. 3.

(m) David in caufa fua nihil excufare nititur : judex enim ad misericordiam movetur , qua de wider reum fic fua confiteri peccata, ut offendat dolere, quia peccavit. D. Aug, lib. qu, Veteris, & Novi Tettam, num. 112.

dost egli con Dio, ne ottenne felicemente il perdono. (a) Ma leggete ancora la vita di S. Maria Maddalena, la gran Penitente del Tellamento nuovo . Ella poteva andare a trovar Gesù Crifto in qualche luogo fegreto, e fola alla prefenza di effo lui folo accufarfi: ma volle andare a ricevere la nota di peccatrice nella publica Sala del Farisco; e non fi vergognó degli Affanti, perché avea di che vergognarst affai più di settessa. (b) Considerando le offese da se fatte a Dio , non si arroisi a comparire quella, che era; (c) facendo in palefe con le fue lagrime la Confessione delle sue colpe; (d) e lasciando alla nofira imitazione un fegnalatifimo efempio. (e) Or questi sì , e tauti altri simili a questi bifogna dire, che hanno avuto un vero dolore de' fuoi peccati. Ma mentre voi non fapere foffrire neanche quel poco roffore , che vi avviene dal dire i vostri peccati ad un Confessore sotto al più stretto sigillo di segresezza; e volete scusarvi con tanti giri, e raggiri; che dolore si può dire sia il vo-

ag. Essendo il dolore de' peccati un dono
particolare d' Iddio, questro non si concede
mai a' superbi, ma solamente agli umili (f).
Chi sono gli umili? Sono questri, che si conocono peccatori, e si aditano contro se sissente
per la temerisi, che hanno avuto ad ossende
Dio (g); e non si vergognano di ester tenuti

per miferabili peccatori, foffrendo nella confessione de fuoi peccati la confusione , come una pena lor giultamente dovuta (h) . Chi fono i superbi? Quelli al contra io , che effendo peccatori, non vorrebbero apparir peccatori, nafcondendo con ilcufe artificiose li suoi peccati. Allorchè però la vergogna vi affalifce a dir chiam, e nettoun qualche vottro peccato, voi dovete riflettere cosi trà voi itelli: Non avrei tanta diffi.oltà ad accufarmi bene di tutto, fe aveffi un vero dolore. Il dolore mi manca , perche non ho i' umilià ; e la superbia mi domina . A quel Dio Altissimo poi , che disprezza i foperbi , e favorisce gli umili (i) , domandate l'umilià, e la contrizione, ponderando la gravezza delle vottre colpe : e quando farà il voltro Cuore umiliato, e contrito dat vero, fenfibilmente fi scemerà la vergogna (+), e la vostra lingua st spiegherà bene in sutto; e farà la Confessione ben faita, anche per l'u-nilià, che è uno de'fuoi requifiti (1) .

30. Dalla confefficios, beirs, o mal fatta, dipende il rovera cor in Dio, la Mifractor-cordia, o la Guultizis; e l'incontrare dipoi un'eternisi o beata, o diferrats; ed efficulo la cola nelle mani del voltro arbitro mediante il Divino aputo, vi clorto, e i prezo, Fedeli miei, quanto sò, e quanto pollo, a non tacre mai, a là fenafre mai nella confeficione per niuno riferto qualche peccaso morale; («) percile Dio non può fingannaris, e ma-

(a) Dixit David ad Nathan; Peccavi Domino; Dixit que Nathan ad David; Dominus quoque tranfluit peccatum tum. 2. Reg. 12. 13. Ego fum, qui peccavi... & propitiatus est Dominus. 2. Reg. 24. 17. 24.

(b) Convivantes non crubuit; nam quia semetipsam graviter crubescebat intus, nihil effe credidit,

quod erubesceret foris. D Greg. hom. 13. in Evang.

(c) Confideravit, quid fecit, & noluit moderari, quid faceret. Super convivantes ingressa est; non

just venit. Difeite, quo dolore ardet, qua stere & inter epulat non erubescit. Idem sbid. (d) Ad pedes Médici venit illa Peccatrix, dicens (Plal. 40. 5.) Jana animam meam, quia peccavi tibi. D. Aus. enar. in Plal. 140.

(v) Noi ergo, noi illa mulier expressit, se toto corde ad Dominum post peccata redimus; se prenitentia sucsus imitemur. D. Greg. hom. 33. in Evang.

(f) Qui fanat contriver corde, & alligai contritiones eorun Pfal. 146. 3. Qui contriverunt cor? Humiles. Qui non contriverunt cor? Superbi , D. Aug. Enarr. in Pfal. 146.

(8) Prope est Dominus his , qui obtri erunt cor . P[al. 33. Tritura cordii humilitas . Qui fe conterit , fibi trafitur , O fe habet iratum , ut Deum habetat propitium . D. Aug. Enarr in P[al. 74. (h) Sangt Dom contrios corde : Songe erap humilitano corde : Songe enabeumilies . Juna in fisible ve-

(h) Sanat Deus contritos corde: Sanat ergo humiliatos corde; fanat conficientes. finat in fiipfor verquicium exercente; un poffini est ellium nipriricordium finitentes. D. Aug. Enart. in Pfal. 146. (i) Exectfur Dominus. & humilia respicit, & ala a lorge cognostit. Ptal. 137.

(k) Contere cor , & noli erubifcere ; tales fanat Deus , D. Aug. enatt, in Pial 146.

(1) Humilis debet effe Confesso, ut se Poenitent miserum cognostat, & infraum. D. Thom in Suppl. 3. p. qu.9. art.4. Hunilia Presbytere animam tuam. Eccli. 4. 7.

(m) Peccaiti ? Non defendas peccatum : in confessionem veniat , non in defensionem . D. Aug. enart. in Plal. 50.

mente ingannerefte di troppo voi stessi (4) . E'bene l'aver vergogna del peccato, per non commetterlo : E' bene ancora l' averne vergogna, dopo averlo commesso, a disferenza di coloro, che anzi nel peccato fi gloriano (b) 3 E' bene il vergognariene, per averue pentimento, e dolore; ma la vergogua è da vincersi, quando essa eccede, e sa che si parli o poco, o trappo, a rendere nulla, e facrilega la confessione. Vincete la vergogna, col penfare alla Bonta infinita d' Iddio, che vi perdona tutto, se tutto da voi si consessa (e); Vincetela, col peníare ancora alla fua infinita Giultizia (d), confiderando quella vergogna eterna, che si patisce nell' Inferno, da chi, non essendosi vergognato a peccare, si è vergognato a confessare il peccato: e persuadetevi, che è meglio di grandiffima lunga, arroffire un poco adello nel volto, che aver da flare ad arroftire nel fuoco in anima, e in corpo, per una interminabile eternità (e).

### SECONDA PARTE.

1. M I rimane a dir qualche cosa della-so dissazione, che é parte del Sa-Tom. VII.

detto tutti i voltri peccati, che vi fono fovvenuii, fenza badare ad altro, dovete attendere a quel tanto, che vi dirà il Confessore conforme al vottro bifogno, coll'animo ben difposto a ubbidirlo (g): e non fare come alcuni . li quali per la paura, che hanno di fmenticaris di qualche cosa, stanno intenti a penfare , e ruminare con la memoria , né pongo no mente a ció, che loro 6 dice. Un' errore notabile è questo : imperocchè non è necessario . che voi diciate i peccati , de' quali non vi sapete ricordare in quel punto (h); e balta l'intenzione , che in altro tempo vi accusare. te di tutto ció, che vi fovvenirà in materia grave (i); effendo a quetto obbligati (4): ma non poche volte è necessario bensi che attendiate all'ammonizione, che vi fi fa, ed alla falutare penitenza , che vi s'impone (1) , a farvi emendare de' voltri vizj , ed all' Affoluzione, che vi si da nel Nome della Santissima Trigità (m) .

2a. Oh se sapeste ciò, che si fa, allorchè il Saccrdote vi affalve . In quel momento è purificata l'anima vollra con la remissione di tutti

(a) Ecce jum manifeitum eft , quia iniquitat eft ; fed ecce dolus . Non fciebam , quia peccatum eff . Quan multi hoc facium ! & quis non facit ? Nunquid omnes perditurus est Deut ? D. Aug. enatr. in Pfal. 25.

(b) Qui latantur, cum male fecerint, & exultant in rebut pefinit . Prov. 2. 14. gloriantes in mali-

tia . Pfal. 11. 3.

(c) Preoccupemus faciem ejus in confessone. Pfal. 94. 1. Quia bonus eft , cui confitemur . D. Aug. enart. in Plal.66. Verecundia detegendi peccata gravis videri poffet , nisi tot commodis levaretur , que omnibus digne ad hoc Sacramentum accedentibus conferuntur .... Confeientia pax , & firenitas , cum Spiritus consolatione . Conc. Trid. feff. 14. de Poznit. cap. 3. & 5.

(d) Admonitio Dei te faciat folicitum , ne feveritas faciat punitum . Time , ne in aternum contri fleris,

De plores , fupplicio destinatus aterno . D. Aug. hom. 46. ex 50.

(c) Quis poterit habitare de vobit cum igne devorante ? Quis habitabit ex vobis cum ardoribut sempiternis ? Ifa. 22. 14. (f) Satisfactio in Punitente ad integritatem Sacramenti , ad plenam , & perfectam peccatorum re-

miffionem ex Dei institutione requiritur . Conc, Trident. feff.14. de Portit. cap. 2.

(g) Poenitens omnia, Sacerdote jubente, paratus sit facere eum gaudio, quia vitam recuperat insi-

mitam . D. Aug. relat. in cap.z. de Poenit. dift.s. (h) Peccata, que diligenter cogitanti non occurrent, in universum in eadem consessione inclusa effe

antelliguntur . Conc. Trid. feff. 14. de Poen. cap. 5.

(i) Quando aliquis recordatur corum, que prius oblitus fuerat, fufficit, quod hoc peccatu n oblitum consitent dicat explicite, addent, qued, cum alia multa consiteretur, hujus oblitus surit. D. Thom. in 4. dift. 17. quæft. g. art. 4.

(k) Peccata in confessore omista, feu oblita ob instans periculum vite, aut ob alian caujam, non tenemur in fequenti Confessione exprimere . Proposit. II. damn. ab Alexandro VII.

(1) Sacerdotes debent fatisfactiones injungere falutares, & convenientes ad nove vite cutto fram , &

infermitatis medicamentum., & ad prateritorum peccatorum vindiffam. Conc. Trideat. teff. t4. de Poenit. cap.8.

(m) Satisfactio Poenitentia est peceatorum caufas excidere, nec corum fuggestionibus aditum pralate, D. Aug. relat. in c. Satisfactio . de Poenit. dift. 3.

i peccati (a); e vi è condonata la pena eterna, che vi era dovuta (b). In quel momento fono da voi discacciati i demoni, e si chiude l'Inferno, ed il Ciclo si apre, e lo Spirito Santo fopra di voi discende ad arricchirvi de'suoi preziofistimi doni (c). In quel momento vi fo:10 applicati i meriti della Paffione di Gesit Cristo (d); e comunicati i tesori della Grazia, ed infuli gli abiti delle Virtù (e) . In quel momento voi rientrate nell'Amicizia d' Iddio, e nella Comunione de' Santi ; e vi fono restituiti i meriti di tutte le vostre opere buone, che si erano da voi perduti per il peccato (f), ed anzi restituiti con vostro grande avvantaggio (g); e siete posti in un tale stato, che potete con facilità meritarvi gradi immenfi di Gloria nella Beatitudine eterna (h) . E mentre che si fa tutto questo con maraviglia, ed allegrezza degli Angeli (i), Voi votete stare volontariamente diffratti , per penfare a' voftri peccati ? Non vedete effere questo un' inganno? Non è quello il tempo di far l' Ef-me, nè di applicarli con afflizione di foirito a rammemorare il dimenticato; ma di ascoltare con riverenza, e docilità ció che vi dirá il Confes-

fore. Iddio vi vede il cuore; e sa bene, che non siete là inginocchiati per ingannarlo. Ricevete però con quiete l' Affoluzione , figurandoví come di effere ful Calvario a piè della Croce , ove il Sangue di Gesti Crifto sopra di voi si spanda a lavarvi, e mondarvi da tutte

le vostre immondezze (+) -Cosi dopo effere affolti, ritiratevi a ringraziare Iddio, che per sua Misericordia siasi compiaciuto ricevervi nella sua Grazia (1) : e rinnovate i proponimenti di fuggire il peccato, e di schivar le occasioni, implorando il Divino ajuto per mantenerli (m) . Soddisfate poi con divozione la Penitenza, che vi è stata ingiunta, fe è tale, che subito possa almeno in parte adempirfi ; poiche così conviene , che diafi cotefto Onore alla Divina Ctemenza (n) . Offerite quella Penisenza all' Ererno Padre insieme con la Passione di Gesti Cristo; impersoche è unicamente per quelta, che la Divina Giustizia può rimaner foddisfatta (0) : e non la confiderate , come una pena ordinaria, che fiavi imposta dal Confessore; ma come un' opera di gran valore , per effere Sagramentale, e come una grazia grandissima, che vi fa Id-

(a) Quando Confessor absolvit , Anima purificatur ab omnibut culpit , ficuti Naaman a maculit lepra . D. Vinc. Ferr. ferm.6, post Invoc. (b) Ex vi abfolutionis liberatur Poenitem a pena . D. Thom. in Suppl. 3. p. quelt. 10. art. 2.

(c) In Confessione Spiritus Sanctus animam vifitat , confelatur , confortat , & quodam ineffabili gaudio replet . D. Bern. Tract, de Inter. Domo , cap. 21.

(d) Vis causativa est in absolutione Sacerdotis , qui effectum Dominica Passinis' quodammodo applicat ad eun , quem absolvit , ut remissionem consequatur . D. Thom. in epist. 1. Joann. 1. Lect.6. (e) Sacramentum Prenitentia ett caufa Gratia , & ab ipfo caufantur etiam habitus aliarum virtutum.

D. Thom. 2. p. qu. 89. art. 1.

(f) Opera meritoria in Charitate falla mortificari dicuntur per fequent mortale peccatum : fed illa opera moreificata per Poenitentiam revivistune . Idem ibidem , art 4. & 5.

(g) Reddam vobis annos , quos comedit locusta . Joch 2 . 25 . idest , reddam meritum bonorum operum , quod fuit perditum per peccatum . Divus Thom. 3. part. quelt. 89. art. 5. Duplicia reddam . Zacch. 9. 12. (h) Justificatis , qui amifam recuperaverint gratiam , proponenda funt Apostoli verba 1. Cor. 19.

58. Abundase in omni opere bono , fcientes , quod labor vefter non eff inanis in Domino . Conc. Triden.

feff.6. de Justific. cap. 16.

(i) Gaudium erit in coelo super uno peccatore prenitentiam agente, quam super &c. Luc. 16. 7. (k) Asperges me hyspo & mundabor : lavabis ne, & super nivem dealbabor . Pial. 50. 9. Hysp. pum novimus herbam humilem : & eft humilitas Chrifft , que emundat . D. Aug. enarr. in Pfal.50.

(1) Confolabitur Dominus Sion , & confolabitur omnes ruinas ejus ; & ponet defertum ejus quafi delisias . Gaudium , & letitia invenietur in ea , gratiarum allio , & vox laudis . Ifa. 51. 3.

(m) Forterudo mea , & laus mea Dominus ; & fallus est mili in falutem ; ifte Deut meut , & glorifcabo 'um . Exod. 15. 2. Jaravi , & statui custodire judicia justitie tue ..... Adjuva me, & falvut ero . 1'al. 118. 106. 117.

(n) vinam Clementiam decet, ne nobis abfine ulla fatisfactione peccata dimittantur . Conc. Trid. feft 14. u. Poenit. cap. 8.

(0) Sat p. Tio nottra , quam pro peccatit notfris exfolvimus , eft per Christum Jesum , & ex ille habet , & per illum acceptatur a Patre , Conc, Trid, ibidem .

dio, tramutandovi le pene eterne dell' Inferno in una temporale foddisfazione (a) . Fatela perciò esattamente, che è di precetto (b): e fatela presto senza differirla, con pericolo o di non potere farla, se vi sorprendesse la morte, o di farla senza merito, se cadeste in peccato mortale (c). Fatto questo, se soste obbligati a qualche restituzione, o risarcimento di danni, non tardate ad adempire i vostri doveri (d) . E perchè la Penitenza , che s'impo-

ne dal Confessore, non é ordinariamente proporzionata a' peccati, che si ha commesso, ricordatevi , Fedeli miei , a fare di spesso atti di Contrizione (e); ed a prendere le Indulgenze; con che si viene a scontare quella Penitenza acerbiffima , che restarebbe da farsi nell' altro Mondo (f). Abbiate a petto, non tanto di confessarvi, quanto di confessarvi bene; perchè è la fola Confessione ben fatta, che può assicurarvi la vostra eterna salute.

## XXII SERMONE

# Il primo fopra la Sacra Comunione.

Panis, auem ego dabo, caro mea est pro Mundi vita. Joann. 6. 32.

Vea ragione il Santo Profeta Geremia, se rammaricato, ed afflitto (g) fopra il popolo d' Ifraele incontolabilmente piangeva, e trasportato dal zelo per la falute delle Anime, andava attorno per la Città di Gerufalemme ad isfogare li fuoi lamenti . Vedendo egli questo suo Popolo , già benedetto ne' lombi de' l'atriarchi (h), e poi si favorito per una parte da Dio, e di Leggi, ceva, che il mio caro Popolo va tutt'ora di

che lo istruivano, e di Profeti, che lo ammonivano, e di Sacerdoti (i), e di Riti, e di Mifleri (t), e di Sacramenti (!), e di tante altre grazie, che lo rendevano sopra tutte le Genti gloriofo: Ma per l'altra offervandolo ancora, che da tanti benefizj non ne ricoglieva un menomo trutto; anzi più tolto si rilassava nella fregolata fua vita; che cofa é questa, ci di.

(a) Satisfactio, que imponitur, non sufficeret ed expiandam poenam peccati, sed sufficit inquantum eff pars Sacramenti , virtutem Sacramentalem habens . D. Thom. in 4. dift.17. quæft. 3. art.1.

(b) Confessio est Sacramentalis delinquentis accusatio, per claves Ecclesie satisfactoria, ofligans ad

peragendam poenitentiam injunctam . D. Thom. ibidem , qualt. 2. art. 2.

(c) Eifi offensa sit jam dinissa per precedentem Contritionem , oportet , quod opera sati fa foria sin, Deo accepta, quod dat eis Charitas; & ideo fine Charitate non funt fatisfactoria. D. Thom. in 4 dift. 15. quæst. 1. art. 3.

(d) Si non habes, unde restituas, sufficit tibi voluntas restituendi : sed si habes, & nolis, est peccatum mortale : & si haberes totam Mundi Contritionem , & non restitueres , veniam non haberes . Divus

Vinc. Ferr. ferm. in Dom. Lætare .

(c) Poenitentia interior, qua quis dolet de peccato commifo, debet durare ufque ad finem vite : fem-

per enim debet homini displicere , qued peccavit . D. Thom. 2. p. qualt. 84. art. 8.

(f) Quanvis tota poena possis per Contritionem dinitti, tamen adhuc necessiria est sitissactio; quiz homo non potest effe certus de fua Contritione, quod fuerit ad totam poenam tollendam sufficiens ..... Hinc valent Indulgentia ad remissionem poena residua post Contritionem . & Confessionem . & Absolutionem . D. Thom. in 4. dift. 17. queft. 2. art. 1. & dift. 20. art. 3. qu. 1.

(g.) Dolor meus fuper dolorem : in me cor meum mærens . Jer. 8. 18.

(h) Faciam te in Gentem magnam ; asque in te benedicentur universe cognationes terræ. Gen. 12. 3. In te benedicetur Ifrael . Gen. 48. 20.

(i) Erat tunc Sacrificium fecundum Aaron in mysterio. D. August, Engre. in Pial. 22. conc. 1. (k) Ex side Christi tempore legis, justificabantur homines; cujus sidei quadam protestatio erat caremoniarum observação, in quantum erat figura Christi . D Thom. 1. 2 quætt. 103. art. 2. (1) Ante Christi adventum necesse fuit ad humanam fulutem institui Sicramenia, quibus home fidem

fuam protestaretur de Christi Salvatoris adveniu . Idem 3. p. qu. 61. art.3.

male in peggio, fenza approfittarli di tanti mezzi, e tanti ajuti divini ? Paffano i mefi , passano le stagioni : e che vuol dire, ch' ei non guarifce dalle fue piaghe? Forfe Dio non l' ha provveduto di medicamenti, e di Medici? Perchè dunque con tanti, e si potenti rimedi dalle sue morbose insermitá non risana? (a)? Io mi fento accorato, e non fo capacitarmi, e rimango attonito per lo (tupore (b). Cosi Geremia: e cosi parmi, che con più di ragione potrebbero deplorarsi le miserie del Cristianesimo, incomparabilmente assai più benedetto, e beneficato da Dio (c).

2. Onde avviene, che ne'Cristiani non si chiudono tante piaghe puzzolenti, ed incancherite, di superbia, d'invidia, d'ira, di Influria, d'intemperanza, e intereffe? Non ha forse Iddio istituito Sagramenti nella sua Chiefa, che abbiano virtù di conferire la falute 2 Nel folo Santissimo Sagramento dell'Altare non abbiamo noi contra tutti i vizi un esficaciffino antidoto (d)? Gesu Crifto ha detto, che chi mangia di quelto celeste Pane, viverá (e), e non morirà (f): cioè, viverá nella Grazia d' Iddio, e non morirá di quella morte - che è il peccato mortale (g). E che cosa

è questa? Veggonsi nelle, Solennitá e tanti Uomini, e tante Donne accoftarsi a ricevere nella Comunione il Corpo Sagramentato di Critto: Ma che vuol dire, che di tante Comunioni non in tutti se ne vede l'effetto nell' e-mendazione de' vizj, ed emendazione fingolarmente de' peccati mortali (h) ? Gesú Cristo ci ha dato in questo Santissimo Sagramento tutto (e stesso (i), acciocche chi lo riceve, ritrovi in esso il rimedio a tutte le sue spirituali infermità (k), e prenda vigore a mantenerfi in grazia d' Íddio , ed esercitarsi nelle virtu , (1), ed accendersi via più nell'Amor d'Iddio.

(m), e si consoli nella Speranza della sua èterna falute, avendone in effo un ficurissimo peg 10 (n). Ma che vuol dire, che di quetti eftetti nella maggior parte de' Cristiani, i quali vanno ogni tanto tempo a riceverlo, non fe

ne vede ne pur l'apparenza?

3 Se mai vedefte. Uditori miei, un vostro Predicatore shalordito, e stordito, e come tutto fuori di se, tale son io adesso nell'apprensione di quest' orrendo pensiero. Tante Comunioni, e (salvo il rispetto di alcuni pochi) niente di profitto nell'acquitto delle Virtu, benche il Signore delle Virtu fi riceva? Tan-

(2) Nunquid Dominus non est in Sion? Nunquid refina non est in Galaad, aut Medicus non est ibi? Transiti mestis, finita est astas: Quare igitur non est obducta cicatrix? Jer. S. 19.

(b) Super contritione populi mei contritus fum , & conturbatus : Stupor obtinuit me . Jer. 8. 26. (c) Vos autem genus electum, regule Sacerdoitum, gens fancta, populus acquifitionis, ut virtutes

annuncietis ejus, qui vos vocavit in admirabile lumen fuum . 1. Pet. 2.9. (d) Vulnus eft, quia fub peccato fumus; medicina eft coelette, & venerabile Sacramentum . Div.

August. serm.28. de Verb. Dom.

(c) Ego fum panis vivus , qui de coelo descendi : fiquis manducaverit ex hoc pane, vivet in aternum; & panis , quem ego dabo , caro mea est pro mundi vita . Joann. 6. 50. Qui manducat me , iffe vivet propter me . Joann. 6.58.

(f) Hic est panis de coelo descendens , ut si quis ex ipso manducaverit , non moriatur . Joann. 6.504 (g) Ut si quis de ipso manducaverit, non moriatur. Jo. 6. 50. Quod intelligitur, ut hoc Sacramentum preservet a morte spirituali, que est peccatum mortale. D. Thom. 3. p, quest. 79. art.6.

(h) Suni voluit Sacramentum hoc , tanguam fpiritualem animarum cibum , quo alinur , & confortamur', viventes vita illius; & tanquam antidotum, quo .... a peccatis mortalibus preservemur. Concil. Trid. feff.1 2. de Euch. cap.2. (i) Quod de nostro Christus affumpsit, totum nobis contulit ad falutem . D. Thom. Opusc. 57.

(k ) Hic eft , qui fanat omnes infirmitates tuas ; redimit de interitu vitam tuam ; coronat te in miferi cordia, replet in bonis defiderium tuum, dans feipfum tibi . D. Bern. vel alius Inftruct. Sacerd. cap. 7. tom. s. (1) Panis hic nos tallu fanllificat, fide illuminat, veritate Christo conformat; ut ficut panis com-

munis vita est corporis, ita panis iste fuperfubstantialis vita fit Anime . D. Cypt. de Cona Dome , vel alius .

(m) Hoc Sacramentum confert Gratiam cum virtute Charitatis. Divus Thom. 3. p. quæft. 75.

(n) Pignus id effe voluit futura noffra gloria , & perpetua felicitatis . Conc. Trident. fest. 13. de Euchar, cap. z.

(a) Tante Comunioni , e niente di riforma ne' depravati coftumi ? Effervi molti, che appena farebbero degni di ghiande, come quel Figlio prodigo; e cibarfi quetti del celette Pane degli Angeli (6) ; e menar esti nulladimeno una vita si peccaminofa, da fare orrore anche ael' iltesti Demoni? Un pensiero è quetto, che mi amareggia, e mi affligge infieme con la mia Santa Madre, la Cattolica Chiefa . (c) E quale puó effere la cagione di tal disordine? Io vi diro per vostro bene la veritá: Non si cava frutto dalle Comunioni; perche fi manca di fare alla Comunione il divoto apparecchio: e non fi fa l'apparecchio; perché fi manca di Fede . Il Signore mi affirta a farvi capire quetti due Punii; e spero, vi saranno le Comunioni da qui innanzi di frutto (1) .

### Primo Punto.

4. A questa verità si deve fare giustizia, che una sola Comunione ben fatta sia più che

abbaftanza per fare diventare un' Anima Santa: imperocchè di fatto, venendo l'Anima nella Comunione ad intimamente unirfi (e) , ed a farfi uno ftesso spirito con quel Dio, che è la medefina Santità (f) ; qual dubbio v'è, che, siccome nell'unirsi e ferro, e fuoco si sa un ferro in uocato ; così unendofi all' Anima il Dio della Santité, non poffa anche farft un' Anima Santa (g), un'Anima, dirò così, Deificata (h)? Nella Comunione il Corpo di Gesú Crifto viene ad effere notiro cibo; ed a differenza degli altri cibi effo ha quetto, che là dove gli altri fi convertono nella fostanza nostra, quello converte noi nella fua (i) . Veramente è Critto in noi , e noi fiamo in Crifto (4) : ed é per questa reale unione con Cristo, che si comunica all' Anima ben disposta la Grazia. la Perfezione, la Santitá del medefimo Critlo. (1) Nel Battesimo si getta il fondamento della Perfezione Criftiana; ed è coll' Eucariffia, che vi fi dà il compimento (m) . Gli altri Sa-

gramenti hanno virtú di Santificare : ma que-

(a) Quam dilella tabernacula tua, Domine virtutum ! P[al. 83. a. Altaria tua, Domine Virtutum Rex meus, & Deus meus. P[al. 81. 4.

(b) Cupiebas implere ventrem suum de filiquis , quas porci manducabant : & nemo illi dabat . Luc.

15. 16. Panem coeli dedit eis: Panem Angelorum manducavit homo . Pial. 77. 24.

(c)Olim pradistum est: & nunc tempus impletionis advenit: Ecce in pace amaritudo mea amariss.

ma . [1a, 38. 17. amarifima nunc in moribus domesticorum. D. Bern. ferm. 34. in Cant.
(d) Presta, uh he cuum Sarcamentum non sit nobis reatus ad penam side di interessipo falutaris ad veniam ssit ablutio scalerum, ssi sortiado fragilium, sit contra omnia munda pericula sirmamentum. Orat.

postcom, in Misa Dom. 1. Quadrag.

(c) In hoc Sacran ento datur nobis Christus ad omnimodam unionem . D. Thom. Opusc., 3. de Sacram. Altar. cap. 3.

(f) Propterea senetisssum nobie Christus immistuit , & corpus suum in not contemperavit, ut unum quid simut : ardenter enim amanttum hoc est . D. Chrysost, hom. 61. ad Pop. Antioch.

(2) Sicus ignis ferrum ignitum reddit, se Christin, hominem shi unitum in hoc Sacramento fantlisecat.

D. Bern. vel alius lib. de Inttruct Sacerd, capy, tom. a. Qui autem adherre Domino, unus spiritus est. 1. Cor. 6. 17.

(h) Participatione Divini ignis ignimum, & Deiscamur. S. Thom. 3. p. qu.79. art. 8.
 (i) Hoc alimentum spirituale converts hominum in seiglum, secundum illud Augustini in Lib. Confess.

rise automount periodic conversit some un pregioni pressument ico aguissia in Es. Origio, qui autori quelle vece m Christ fib dicenti e Non iu me mustabi in te p. fed iu mutaberi in me n. kernibid. qu. 73: art. 3.
(k) Qui carren Domini recipit, ita cum Christo conjungitur, su Christiu in 1910, & 1916 in Christo

inventuur. D. Cyrill. Alex. lib.a. in Jo. capp. 19. Cheritus per vertisatem cerporis pi inn fisi cenjumgit jumle dicit jefe. Jo. 6. 53. Žuji mandacat neum asarmen, in ne manes j. e. je je in eo. 8. Thom. 3. p. quesl. 19. art. 1. (1) Per Euchard illiam homo perfectuur ex unione ad Christium ...... Perfectuur vita spiritualis ad hee j.

(1) Per Eucharitium homo perfectur ex unione ad Christum ..... Perfectur vita spiritualia ad hec., quad homo in se ips perfectur existat per conjunctionem ad Deum. Idem ibid. qu.73. art. 3. & quælt. 79. art. 1.

(m) Baptifmus est principium fairtualis vite ; Eucharistia vero est eziptem quas confummatio. Perceptio Baptifmi necessaria est ad inchandum ; Eucharistia ad confummandum . S. Thom. 3. p. q. 73. Att. 3flo è il massimo di tutti per eccellenza, che in fe contiene tutta la foftanza di Crifto (a) , l'Autore di tutta la Santità (b) . O fe fapeffe ! O fe intendeste, che voglia dire una Comunione ben fatta !

5. Questo su sempre il sentimento comune de Santi Padri, essere due specialmente gli effetti del Venerabile Sagramento: uno, di fantificare le Anime, facendole vivere propriamente con la Vita di Cristo (c) , nell'esercizio delle Cristiane Virtu (d) ; l' altro di talmente flabilirle nella Santita, che abbiano forza, e coraggio di refistere ad ogni affalto del vizio (e) . E' proprietà dell' Augustissimo Sagramento di fcemare gli ardori della concupiscenza (f); di raffrenare l'impeto delle pafnoni; d' invigorire all' emendazione dei vizj; di eccitare la Fede, e confortare la Speranza, ed infiammare la Carità; (g) ed infondere i Doni dello Spirito Santo (h); e presidiare contra tutte le tentazioni dell' Inimico infernale (i): e noi ne abbiamo innumerabili E-

fempj nell' Ecclesiastiche Istorie : conciossia-

chè d' onde traevano que' primi Fedeli di San-

ta Chiela una si generofa Fortezza di andare incontro a' Tiranni , a' tormenti , ed alla tteffa Morte, come fe andaffero ad un più lieto Fettino (4)? D' onde veniva for quel coraggio, e quella nobile intrepidezza, fe non come scrive S. Cipriano , dalla Comunione del Corpo di Gesù Cristo ? In quel tempo, che da' Gentili era perfeguitata la Chiefa, niuno fi giudicava idoneo per andare a cimentarli al Martirio, fe prima non fi era Comunicato (/): e fi efortavano bensì con vari motivi i Criftiani a star faldi nella Confessione della Fede per ogni evento, che foffero torturati con qualfivoglia barbara pena; ma però fi munivano della Sagrofanta Eucariftia, come di un poderoso ajuto a riuscire nell'ardua impresa con Gloria (m) . A tutti s'amminiffrava la Comunione, anche a quelli, ch'erano più timorofi. e piú deboli (n), con quetta ferma fiducia, comprovata dall' esperienze, che batta esfersi Comunicato, per effere abile a riportar la palma di Martire .

6. Considerate un S. Lorenzo dalle siamme arroftito; Coa che ferenità di aspetto, e con

(a) Euchariffia eff maximum Sacramentum quoad effentiam S. Antonin. p.3. tit.14. cap. 12. Tota substantia Corporis, & Sanguinis Christi continetur in hoc Sacramento . S. Thom. 3. p. qualt. 76.

(b) Reliqua Sacramenta vim fantlificandi habent ; & in Euchariffia ipfe fantlitatis autter eff ,

Conc. Trid. Seff. 13. de Buchar. cap. 2.

(c) Proprius effectus hujus Sacramenti est converso hominis in Christum; ut dicat cum Apostolo (Gal. 2.) Vivo ego , jam non ego ; vivit vero in me Christus . S. Thom. in 4. ad Hannibal. Cardin. dift. 13. art. 4. (d) Effellus hujut Sacramenti est , qued ad virtutum , & gratiarum incrementum proficinus . Conc.

Florent. Decr. Eugen. IV. pro Armen.

(e) Corpus Christi has utilitates affert, que funt, Anime in functitate confirmatio, & ad prelianlum pro amore Dei confortatio. S. Thom. Opufc. 8. de Sacram. Altar.

(i) Eucharistia diminuit femitem , & confirmat cor hominis in bone . D. Thom. 3. p. qu.79. art.6. (g) Per hoc Sacramentum vitia curantur , paffiones franantur , tentationes vincuntur ; firmatur fides, fper roboratur , Charitas ignescie , & dilatatur . Thom. a Kemp. de Imit. Chritt. fib.4. cap.4. (h) Eucharistia operatur in nobit Spiritus Sancti veram participationem . D. Thom. Opuic. 58.

de Sacram. Altar.

(i) Per gratiam roborat spiritualem vitam hominis , & repellit omnem damonum impugnationem ; unde Chrysestomus hom.45. in Jo. Ab illa mensa discedimus terribiles effelli diabolo. D. Thom. 2. p. qu. 79. art. 6

(k) O Martyres fortiffimi , nec retardati effis ab acie tormentorum metu ; fed ab infis tormentis maeis effit provocati. Fortes , & stabiles ad maximi certaminis pralium prompta devotione prodiiffit . Div. Cypr. Epift. ad Mart. & Confels.

(1) Idoneus non potest effe ad Martyrium, qui non armatur ad pralium; & mens deficit, quam non erigit , & accendit recepta Euchariffia. D.Cyprian. Epift. 54. ad Cornel. de Laplis . (in) Ess ad pralium, quod imminet, armari oportet : & Communio danda eff, ut, quos horiamur ad pralium , nou incrmes relinquamus , fed protectione Corporis Christi munianus , Idem ibidem .

(n) Persecutione adhuc perseverante, ad communionem admittuntur : & fi nondum poenitentia affa

eit , Eucharitia illis datur D. Cype. ibid.

che bravura di Cuore Egli non sofferse il crudele supplizio (a) ? lo non me ne so maraviglia, dice Sant' Agostino (b) : Lorenzo avea nella Comunione mangisto il Corpo di Gesù Crifto, prima di presentarii al Tiranno: Quindi rimafe di tal maniera fortificato da questo cibo Divino, che non poteano dibatterlo i crucciosi ardori del fuoco (c). Date un'occhiata alli più gran Santi del Cielo, Martiri, Vergini , Penitenti , Contemplativi . Chi loro ha comunicato quell' Amore si ardente d' Iddio, e quella Viriú sì eroica di vincere tutti i piaceri, ed i rispetti del Mondo? Il medelimo S. Agostino risponde, esfere stato il Venerabile Sagramento (d). Questo fu, che loro infuse uno Spirito non di Timore, ma di fervore , per non arrendersi alle lusinghe , nè sbigottirsi tra le minaccie , né soccombere alle violenze ; ed anzi riportare il trionfo delli tre Nemici , Carne , Demonio , e Mondo (e) . Fu questo Eucaristico cibo , che li conforto in tutte le pertecuzioni, ed avversitá (f); e più fostanzioso, che non era quello di Elia (g), diede for lena, e forza per incamminarfi di carriera , e felicemente arrivare alla beatiffima eternitá (h) .

7. Ma onde avviene che a' nostri tempi non fi vedono questi ammirevoli effeni? E fi ve-

no nella Virtii , ma vanno pinttofto peggio rando ne' Vizj ? Se la nostra Eucaristia sosse diversa da quella, che si riceveva ne' primi fecoli della Chiefa, potressimo dir con sospiri: Oh se avessimo anche not di quelle Santissime Oitle! Ma il Corpo di Gesù Crifto, che ora fi dispensa da' nostri Altari , non è forse il medefimo (i) ? tutto intero, tale quale era allora (4)? Dio vero , Uomo vero , Onnipotente, degno di effere venerato dalla Terra, e dal Cielo (1)? Perchè dunque Effo or non produce in tanti , e tante di voi que' frussi di fpirito, che produceva ne'primisivi Crittiani? Un punto è quetto, Fedeli miei, che può rendere il Giudizio d' Iddio sopra di voi più terribile di quello, che voi vi penfate : perchè se nel Tribunale Divino il Demonio calunniatore cercherá di accustrvi anche in quel, che non è, stimate forse non sia per essere accusatore di quelle tante ommissioni, e reità , delle quali nelle vostre Comunioni sarete stati veramente colpevoli (m)?

8. Deh mi fi lafel or fare per voftro bene quell'uffizio, che sará per fare il Demonio nel punto di voltra morte. lo metto qui a fronte di ciascheduno di voi le tante Santiflime Osie, che nelle vostre Comunioni avete ricevato fin ora : e dite voi in verità di vostra coscienza : de anzi, che molti, e molti Criftiani dopo. Che vuol dire, fiete per anche tanto superbi, tante Comunioni non solamente non profitta tanto carnali, ed interessati, e dominati da

(a) Strinxerunt corporis membra posita super craticulam; ministrantibus prunas insultat Levita Chri-#i. Offic. S. Laut. ad Mat. Respond. 2. Superari Charitat Christi famma non posuit. D. Leo hom. in Nat. S.Laur.

(b) In illa ergo longa morte, in illis termentis, quia bene manducaverat, & bene biberat, tanquam illa efta faginatus , & ille Calice obrius , tormenta non fenfit . D. Aug. Tra@.17. in Jo.

(c) Sic munita, & firmata crat Fides , ut cum omnibus amoribus , terroribus , erroribus fuis vinceretur hic Mundut . Hoc Sandlorum Martyria docuerunt . D. Aug, lib. de Corrept. & Grat, cap. 12.

(d) Hinc acceperunt spiritum, non timoris, quo persequentibut cederent, sed virtutit, & Charitatit, & continentie , quo cuncta minantia , cuntta invitantia , cuntta cruciantia superarent . Idem ibidem .

(e) Christi caro intensum corroborat , ut de Mundo , & diabolo , & de nobit igst victoria potiamur , fortitudine Christi fubig enter tentamina . D. Cyp. de Nativ. Christ.

(f ) Paraffi in confpeti meo mensam adversus eos , qui tribulant me . Pfal . 22. 5.

(2) Comedit, & ambu avit Elias in forzitudine cibi illius usque ad montem Dei . 3. Regum 19. 8. (h) In his cibo immortalitatit alimenia datur , qua ad hominit vitam , falutemque proficit . D.Cypt. de Cœna Dom. vel alius.

(i) Panis , quem frangimus , nonne participatio Corporis Domini eft ? Quoniam unus panis , unum

corput multi fumus , qui de uno pane participamus . 1. Cor. 10. 16.

(k) Totus integer Christus fub specie panis existit . Conc. Trid. Seff. 13. de Euchar. cap. 3. (1) In his Santliffino Sacramento illum eundem Deum prafentem adeffe credimus , quem Pater ater

nut introducent in orbem terrarum dicit ( Hebt. 1. ) Et adorent eum omnet Angelt ejut, & quem Magi procidentes adoraverunt . Ibid. cap. 5.

(m) Timere debemut , ne hoc nobis objiciatur : cum magno enim calumniatore ideff diabolo habemus negotium , qui fi querit fingere quod non est , quanto magit objiciet , quod est ? D. Aug. fetm. 134. de temp.

tante altre viziole passioni, come se non vi foste Comunicati mai? Che vuol dire, che dopo di effervi Comunicati, fiete per anche sì facili a ricadere ne' foliti vostri peccati, non offante che abbiate nella Comunione un rimedio sì efficace contra il peccato (4)? Miei dilettiffimi , che scusa avete a difendervi da

questa accusa (b)? Dire , che ció sia per difetto del Sagramento, quali che effo non abbia una fufficiente virtù : Questo è falsissimo ; poichè è di Fede , che, se non vi si pone impedimento da chi lo riceve, esso produce, quanto è da se, il suo effetto (c): e vero è che non costituisce l'Uomo impeccabile ; perchè nell' Uomo vi è la libertá dell' arbitrio a fare il bene, ed il male : (d) ma effendo certo, che nel riceversi il Santillimo Sagramento , fi riceve un Dio (e) , che non mai si divide, o si parte dal Corpo di Gesti Cristo, nè con la sua Maesiá, nè con la sua possente infinita Virtú (f): certo é ancora, che ove non trovi oftacoli, effo é fempre operante,

follecitando con la fua Grazia, ora a sfuggire

di Santitá (g). Se dunque nel Santiffimo Sagramento Gesù Crifto è tante volte da voi ricevuto, e nell'Anima vostra dimora ozioso, fenza che produca i suoi propri effetti, bisogna neceffariamente conchiudere, che non provenga il male se non da voi (h): ed ia voi quale puó effere di ció la cagione i

9. Se voi ne sapete qualch' altra fuori di quella che rapporta S. Paolo, mi farà caro di udirla. Per questo, dice l'Apostolo (i), per questo sono molti di voi si languidi ad esercitare gli atti della Virtà , per quetto fono si deboli, che non hanno forza da refiftere ad una piccola tentazione: per questo si facili dopo la Comunione a ricadere, ed addormentarfi nel vizio; perchè vanno alla Comunione indi-(posti (4) : vanno a ricevere, ed a mangiare quel Pane di Eterna Vita (1) con meno di appetito, e di gusto, che se avessero da mangiare una terrena vivanda a autrimento del corpo (m), fenza quali far differenza tra il Pane della Terra, e del Cielo (n). Siccome la Pafsione di Cristo non ha efficacia a salvare quelil male, ora a praticare il bene, in aumento li, che non cooperano a fare ció, che si deve

(a) Hec Sacramentum venialia delet , & cavet mortalia . D. Thom. 3. part, quaft. 79. art.4. (b) Quanam erit nobis excusatio, cum talibus patti, talia peccemus? Cum lupi framu:, Agnum co-

medentes? Cum tanquam over patti, mere leonum diripiamus? D. Chrysost. hom. 60. ad Pop. An-(c) Si quis dixerit, Sacramenta gratiam non ponentibut obicem non conferre, anathema. Concil.

Trid. feff. 7. can. 6. (d) Effectus hujus Sacramenti recipitur in hemine secundum hominis conditionem , qui tamen habet li-

berum arbitrium ab bonum , & malum . D. Thom. 3. p. qu.79 art 6. (c) Ubicumque eff Corpus Chriffi , neceffe eft & ejus Divinitatem effe . Idem ibidem Qnæft. 76. art. 1.

(f) Sacramentum, quantum in fe eff, fine propria virtute eff: non poteff; nec ullo mode a Mytterio se absentat Majettas . D. Cypr. ferm. de Coena Dom. vel alins .

(g) Hoc Sacramentum fuum eperatur effectum , nifi in eo , qui recipit , inveniat impedimentum . D. Thom. 3. p. qu.79. art. 7.

(h) Si autem fuum non habet quandoque effectum , non contingit ex defectu virtutit Christi , fed ex de fellu de votionis humana . Idem ibid, art.5.

(i) Ideo inter vot multi infermi, & imbecillet, & dormiunt multi . 1. Cot. 11. 30. Satis magnut numerus dormit : fic legit ibidem Versio Graca , prepter torporem & defitiam . D. Bonav. lib. de Præpar. ad Miss.

(k) Sacramentum hoc efficaciam nen habet nist in digne accedente . Digne autem accedere in hoc cons-Hit , quod homo fe praparet , ficut debet . D. Bonavent. in 4. dift. 12. part. 2. art. 1.

(1) Si quit manducaverit ex hoc pane, vivet in eternum ... Qui manducat meam carnem , halet vitam eternam . Jo. 6. 52.

(m) Non dijudicant corpus Domini . 1. Cot. 11. 29. ideft non discernunt i psum ab uliis cibir . Div. Thom. 3. p. Queft. 80, art. 5. Voneratione fingulariter debita . D. Aug. Epift. 118. ad Januar.

(n) Qui corde ficci , & mente aridi accedunt , nec fe judicant , nec Sacramentum dijudicant , fed ficut cibit communibut , irreverentes facrit utuntur muneribut . D. Cypr. vel alius , form. de Coena Dom. Nes panem hunc minime recipimus tanquam efcam communem : Scimus enim hunc effe earnem illius , qui pre nobit incarnatus est . D. Justin. Martyr. Apol.a.

Concilio di Trento, che la Vittà, e la Gra-

zia del Sagramento foltanto si partecipa, o

più , o meno , quanto è il nostro cuore o più,

o meno disposto . (h) Gesu Critto l' avea giá

detto, che noi misurati saremo coll'istessa

mifura, fia abbondante, o fia scarsa, che a-

vremo senuto con Lui : (i) ed in fatti così

è. Chi và con molto apparecchio alla Com u-

nione, da essa ne ricoglie molto di frutto . (k)

Chi vi fi accosta con poco, o niente di ap-

parecchio, non ne riporta neanche, te non che poco, o niente di frutto . (1) Che vuol

dire, con poco, o niente di apparecchio?

Non altro, se non che con poco, o niente

di attenzione, di riverenza, (m)e divozione;

dal canto loro; così il Venerabile Sagramento, istituito a rammemorare la sagrosanta Passione (4), non è efficace per chi va a riceverlo fenza le disposizioni dovute (b) . Tutti, anche gl' Indegni, nella Comunione ricevono il Sagramento ; ma non già da tutti fi ticeve la Virtu, e la Grazia del Sagramento (c): e Dio volesse, non vi fossero molti, che lo ricevono ad cterna lor dannazione (d); conforme è fcritto, che per alcuni (arà cibo di vita, per altri cibo di morte (e); ad alcuni in falute, ad alcuni altri in rovina (f) .

20. Acciocché fia veramente Pane di vita a nostra eterna salute , non basta comunicarfi, e contentarfi di ricevere il Sagramento; poiche molti lo ricevono, e nulladimeno fi, ovvero con molto di spensieratezza, di svo. dannano: ma bifogua comunicarli bene, e gliatezza, ed accidia; per cui ne avviene, proccurare di ricevere ancora la Virtú, e la che il Sagramento si disonori, e si riceva : Grazia del medefimo Sagramento: (g) e que- ma con poco, o niente di frutto, (n) a cagiofto è il Cattolico Dogna stabilito nel Sagro ne dell'indegnità(o) che impedisce la Grazia .

(a) Sacramentum hoc inflitutum fuit, ut effit memoriale Dominice Paffionis . D. Thom. 3. part. quælt. 73. art. 5.

(b) Sicut Pafio Christi non habet fuum effectum in his , qui se ad eam non kabent ut debent ; ita neque ho: Sacramentum in hit qui indecenter ipsum suscipiunt . Idem ibid. qu. 79. art. 20

(c) Ecce onnet frequenter Sacramentum percipium; fed non omnet rem Sacramenti . Quid manducat peccator ? Non utique carnem Christi spiritualiter ad falutem , sed ad dannationem , licet videatur cum aliis Sacramentum Altaris percipere . D. Bern. lib. de modo bene viv. cap. 28.

(d) Hoc Corpus accipientes, winam non ad damnationem accipiaist ? D. Aug. Enarr. in Pial 29. (e) Aliit hoc Sacramentum eft odor vita in vitam , aliit odor mortis in mortem . 2.Cor. 2.16. quia dinum eft , ut in indignit tante Gratie puritat non faciat fibi manfionem . D.Cypt. ferm. de Coena

Domini .

( f ) Ecce positus eff hic in ruinam , & in resurrellionem multorum in Ifrael , & fignum , cui contradicetur . Luc. 2. 34. (g) Vita erit unicuique Corpus Christi, fi quod in Sacramento vifibiliter fumitur, in ipfa veritate

Spiritualiter manducetur . D. Aug. trad. 27. in Joan. Ideo qui digne accedit , oportet , ut fpiritualiter comedat ger fidem , & amorem . D. Bonav. brevilog. par. 6. cap. 9.

(h) Justiciam in nobit recipientes , unufquifque secundum suam mensuram , quam Spiritus Santtus artitur fingulis, prout vult, secundum propriam cujusque dispositionem, & cooperationem . Conc. Trid, Seff. 6. cap. 7.

(i) In qua mensura mensi fueritis , remetietur vobit . Matth. 7. 2. Deus cum amante amans , cum vacante vacant , cum intento intenton , & folicitus cum folicito eff . D. Bern. fer. 60. in Cant. (k) Quo fludiosius mundanin, co uberiorem Divina Gratia frustum suscipimus in spiritali resessio.

ne . D. Greg. lib. 2. in 1. Reg.

(1) Prodett illiz plut , vel minut , fecundum modum devotionis corum . D. Thom. 3. p. qu. 79 art. 1. Ea Gratia tribuitur , ad quam fe quifque studio , vel industria fua dignum , aptumque prochuerit . Caffian, lib. 6. Inft. cap. 8.

(m) Qui tepide, & indevote, & inconsiderate accedit, judicium sibi manducat; quia tanto Sacramento contumeliam facit . D. Bonav. in brevil. p. 6. cap. 9.

(n) Si ex quodam torpore, aut ex distractione non fe debite praparet, aut modicam, aut nullam efficaciain reportat . D. Bonav. in 4. fent. ditt. 12. qu. 1. art. 1.

(o) Quamvis Christus ab indignis se sumi permittat , non possunt samen Spiritus esse particepes , querum indignitas tante functitudini contradicit. D. Cypt. ferm. de Coeas Dom. Ex Corpore Christi nullam habet utilitatem iudignut, juxta latam a Donino sententiam . Joan. 6. 64. Spiritus est, qui wivificat , cars autem non prodest quidquam . D. Bern. lib. 1. de Bapt. cap. 3.

11. Non occorre farli perció maraviglia,(4) se, moltiplicandosi le Comunioni, st moltiplicano ancora nulladimeno i peccati. Che occasione v'è da stupirsi nell'udirsi quel tale dire parole ofcene, e strapazzare il nome d' Iddio, mentre non è per anche passato un giorno dopo la di lui Comunione? Che occasione di stupirsi, nel vedersi quell'altro amoreggiare, fbevazzare, e diportară con ogni immodeftia nell' ittefsa giornata, ch' egli fi è comunicato? Coftoro per accostarsi alla Sacra Menfa, non hanno fatto altro, che raccontare freddamente al Confessore li suoi peccati, e battersi tre volte il petto al ricevere la Santiflima Offia: e non è maraviglia, che dopo la Comunione fiano per anche si licenziofi : imperocchè la ragione ci appaga. Niente fi sono essi applicati a fare un divoto apparecchio . (b) Quiadi è , che niente neanche hanno riportato di frutto . (c) Qual miferia, posfedere nella Comunione un si doviziofo teforo; (d) ed essere dipoi più povero di quello, che erafi dianzi! (e)

12. Vedete Voi quella Donna, che in tutta La Settimana non fi è udita gridare mai tanto, nè tanto incollerirfi, come in quella mattina, che dopo la Comunione è tornata a Cafa? Non è da farsi maraviglia, se piena di rab-

bia rompe la pace, e la Carità, e s'infastidisce di tutto . Frutto della Comunione dovrebbe eftere in Lei la mansuetudine, l' umiltá, la pazienza; ed a reprimere l'Ira farebbe più che baftevole il pensiero di avere poco fa ricevuto il Corpo di Gesti Cristo : (f) ma non vi é frutto per lei ; perchè è andata a comunicarli con fretta, o per ulanza, o per qualche umano rispetto, senza divozione, senza rifletter bene quello, che andava a ricevere; e per essere Cristianamente dabbene, che è il frutto, non bafta comunicarti, ma bifogna Comunicarsi bene con divoto apparecchio . (g) Vedete quel vecchio , il quale , fono giá tanti anni, che si comunica una, o due volte al Mese ? Se per ogni Comunione egli non avesse acquittato, che un grado solo di Grazia, egli dovrebbe già essere tutto infervorato nell'amor d'Iddio, (h) con le Pasfioni mortificate, (i) ricco di tutte le Virtu necessarie al suo Stato, (4) e perfetto negli eserciaj della Vita Crlitiana. (1) Dopo avere tante volte ricevuto dentro di se Gesti Crifto, egli dovrebbe ormai vivere con la vita immacolata di Cristo . (m) Se tuttavia Egli. è per anche un uomo tutto affatto del Mondo, si intereffato, ed impaziente, che non lo possono più soffrire neanche li suoi di Ca-

(a) Qui minus fufficienter fe praparat, non recipit Gratiam . D. Bonav. in 4. dift. 9. Quzit. 3. art. 2.

(b) Digne manducare est sufficienter se preparare ,scilicet peccati omnis expulsione, reverentia, er dilectione . Idem ibid.

(c) Effectus Sacramenti folet efte fecundum dispositionem , & preparationem suscipientium . Div. Bonay, in Fascic, cap. o. (d) Thefaurus desiderabilis in tabernaculo justi . Prov. 19.20. Infinitus enim thefaurus est homini-

but , que qui ufi funt , participes facti funt amicitia Dei . Sap. 3. 19. Investigabiles Divitia Christi . Ephel. 3. 8.

(e) Est infirmitas peffima , quam vidi sub Sole : Divitie conservate in malum Domini sui . Eccle-5. 12. Nihil invenerunt viri divitiarum in manibut fuit . Pfal. 75. 6. (f) Cum nos ab ira corripi viderimus , vel ab alio vitio , cogitemus , qualis efca falli fumus digni ,

et fit irrationabilium nobis motuum correctio talis cogitatio. D. Chryfoit. hom. 60, ad Popul. Antiochen. (g) Bene effe non poteif male accipienti , quod bonum eff . D. Aug. enar. in Pi. 142.

(h) Magna deberet effe Charitas , quantu neumque parum crevifet , in co , qui tot annis fepe in gratia

communicavit . Cajetan. commen. in g. p. D. Thom. qu. 74. (i) Minima Gratia poteit resistere concupiscentie, & mereri vitam aternam . D. Thom. 3 p. qu.

62. art. 6. (k) Sacramentum addit super Gratiam communiter dictam quoddam Divinum auxilium ad quo fla:n Speciales effectus neceffarios in vita Christiana . D. Thom. ibid. art. 2.

(1) Gratia Sacramentalis pracipue ordinatur ad perficiendam animam in his , qua pertinent ad cul-

tum Dei fecundum Religionem Dei . Idem ibid. qu. 62. art. 5. (m) Constringit Christus , ut qui edit corpus ejus , judicet non fibi ipi vivere , 2. Cor. 5. fed ei , qui pro nobis mortuus eft , & refurrexit , Jefu Christo . D. Bafil . lib. 1. dc Bapt. cap 3. Vivo ego , jam

non ego, vivit vero in me Christus . Galat. 2. 20.

fa; non è da farfene maraviglia: perchè di tante fue Comunioni non ve n'è forfe una alla quale ei fiafi divotamente apparecchiato per farla bene: e Dio non voglia, che porti i fuoi mali abiti fino alla Morte, e venga a morire da reprobo; (é) non oltante che tante volte abbia mangiato il Pane di Eterna Vira.

13. Non parlo fenza ragionevole fondamento : perche se dice Cristo nell' Evangelio, che avremo da rendere conto all' Eterno Giudice di ogni nostra parola oziosa; (b) crediamo noi, che il Signore non ci voglia poi chieder conto di tante Comunioni, propriamente oziose, che per essere satte senza il decente Apparecchio, non servono ne alla Gloria della Divina Maestá, né al profitto dell' Anima? (c) Se disse Gristo in Parabola chiara da intenderfi, effere stato condannato col rimprovero di malvagio, pigro,e disutile quel Servitore, che avea tenuto ozioso il Capitale avuto per trafficarlo, ed accrescerlo col guadagno; (d) che sará di chi con dappocaggine avrá tenuto oziolo il capitale preziolo del Santissimo Sagramento, (e) lasciatoci a questo fi-

ne : che , impiegando verso di esso la Pierà , e divozione de nostri affetti, cresciamo sempre più nella Grazia , e ci moltiplichiamo i meriti della Gloria nell' Eternità ! (7) Se è maledetto dallo Spirito Santo , chi fa negligentemente una qualunque opera , spettante al culto d'iddio ; (g) che maledizioni e temporali , ed eterne non saranno da temersi per chi vá alla Comunione con dissipazione di Spirito, essendo questa una funzione tantissima, cui deve premettersi ogni possibile diligenza per sarla bene ? (h)

14. Miei Dilettifimi, lo vorrei, dice Sant' Agollino, che fi duiffero da Voi quelle cofe con attenzione, a cagionarvi imprefico, e, timore, e tremore. (i) Ah! Se nell' atto della Comunione fi ufa tanta cautela ad offervare che non cada in terra qualche frammento del Corpo Sagramentato di Critio, poinè i arcibbe reo di una grave irriverenza. chi lo latcia fie cadere per negligenza; (d) quento più di cura, e circolpezione è d'averli nel riceverlo dentro di le; effendo non meno grave la reità del riceverlo nell' Anima i freda, e fiterile fenza frutto? (f) Nell'ilituire questo no maf-Bb b z. fimo

(a) Terra sepe venientem super se biben: inbrem, proserens autem spinas, & tribulos, reproba est, & maledisto proxima; cujus consummatio in combustionem . Hebr. 6. 7.

(b) Dico vobis, quoniam omne verbum otiofum, quod locuti fuerint homines, reddent rationem de eo

in die judicii . Matth. 12. 36.

(c) Cum Dominus estam cos, qui verbum otiofum emittunt, incomdennatos effe non finat; quidnam dixeris quis de co, qui otiofe, & inutiliter edere audes Corpus Domini nostri Jefu Christi? Div. Basil. lib. 1. de Bapt. cap. 3.

(d) Accedens autem & qui unum talentum acceperat, ait, Domine .... abscondi talentum tuum in terra .... Respondens autem Dominus ejus, dixit ei ; Serve male, & piger ... inutilem servum ejicite

in tenebras exteriores . Matth. 25. 13.

(e) Nam inutiliter tantum, ac tale bonum irritum facient, & tanquam ingrate ad hujafinodi My. Herium accedents, condemnationem, & judicium habet negligentie, & fepititei, cum Deut condemnationem oiti whementius declaret per eum, qui talentum in oito integrum fervavit. D Bail. lib, 1.de Baptil. cap. 3.

(f) Quid hoc Convivio pretiosus esse potest? Nullum Sacramentum est isto salubrius, quo purgantur peccata, virtutes augentur, & mens omnium spiritualium Charismatum abundantia impinguatur. Div-

Thom. opufc. 57.

(2) Maleditius qui sacit opus Domini fraudulenter. Jetem. 48. 10. idest negligenter. Clos. ibid. (h) Sit not accet ad ultat sacras functiones quempiam accedere, nift fantle: certe quo magis sanditas; Divinitas excledis hujus Sacranemi viro Christiano comperta est, eo diligentius cavere tilt deber, ne absue magna reverenta & sanditicate ad id percipiendum accedat. Concil. Trident. Sels. 13. de Eucharis. Cap. 7.

(i) Hac , dilectifimi , non transstorie , fed cum magno tremore debemus attendere . D. Aug. fer.

2. de temp.

(k) Quanta solicitudine observanie , quando nobit Corpus Christi ministratur , ut nihil de ipso in terram cadat ?... Reut est enim , qui Corpus Christi in terram cadere negligentia sua permititi .D. Aug. hom. 26. ex 50. relat in c. interrogo 1. qu. 1.

(1) Cave nimit tepidus, & inordinatus accedas, & inconsideratus; quia indigne sumis, si non acce-

dit reverenter , circumspelle , & considerate . D. Bonav. prap. ad Miss. cap. 5.

fimo Sagramentato, Gesú Cristo ha fatto tanto per nostro bene, che non avrebbe che far di piñ. (a) L'indevozione però, e la tepidezza, e mala corrispondenza, con la quale si và a riceverlo, e con la quale fi oltraggia la di Lui liberalissima beneficenza ponendosi ostacoli alla sua Grazia, e sostocandosi nel cuore la sua Virtú, pare a Voi, non sia meritovole di effere sulminata con una tremenda

fentenza? 15, Si racconta nelle rivelazioni di Santa Brigida, che una persona divota caduta di morte subitanea su presentata al Tribunale d' Iddio: ed effendo lá comparío anche il demonio, per impedire con varie accuse la di lei eterna Saluie; (6) la Beatiffima Vergine s' interpose al suo Figlio Giudice, acciocchè ne avelse misericordia: ma sapete, che risposta le diede il-Figlio? Di costci mi lamento, Egli disie, che avendomi nella Comunione ricevitto di fpesso, non si è profittata delle mie Grazie a migliorar la sua vita. Sono state frequenti le di lei Comunioni, ma senza frutto, perchè non si è mai preparata, come doveva, a divotamente ricevermi . (e) Per Comunicarli le baltava di confessarsi; è nulla pensava a praticare gli atti delle Virtù necessarie; non merita ella perció di effere per queste sue non leggiere omissioni condegnamente punita?(d) Così disse Cristo, e piaccia a Dio, Uditori

miei, che in punto di morte non abbia da seguire anche a certuni di Voi un così tetro spettacolo. Non vorrei spaventarvi; ma non posso a meno; perche sono pieno di spavento io stesso per quello s'aspetta a me. (e)

16. Voglio dire quello, che é . Alle volte io mi fento foliccitato da un certo zelo, che vorrei come quali scandalizzarmi di non so quali Anime, che si vedono Comunicarsi tutte le Fette, perchè mi pare, che manchino di umiltà, e di riverenza al Sagramento con questa loro frequenza (f) . E pure faranno Ani ne di Coscienza pura (g) senza veruno affetto al peccato (h); Anime nelle quali Gesti Critto nulla troverá di che offendersi (i); e sroverà anzi molto in che compiacersi (4); Anime, che si faranno apparecchiate con fervorofa Orazione; e non fara per effe la Comunione oziofa, ma fruttuosa (1). Ahi però! Dico allora in contrappotto a me stesso; Di me devo scandalizzarmi più solto; di me, che sono Sacerdote; e mi Comunico tutti i giorni; e ricevo dentro di me il medefimo Santiffimo Sagramento: e pur vivo, come vivo, così tepido nel tervizio d'Iddio, si loutano da quella perfezione, a che mi conosco obbligato. Io ricevo trecento, e fessanta Oftie consegrate ogni anno, pascendomi della Passione di Gesù Crifto ogui giorno (m); e nel finrfi l'anno, mi trovo per anco il medemo nelle mie immode-

(a) Prumento , & vino flabilivi te : & tibi poff hat , fili mi , ultra quid faciam? Gen. 27.37. Judicare inter me , & vineam mean . Quid est , quod debui ultra facere vinea mea , & non feci et? Ifa. 5. 2.

(b) Diabolus exclamavit dicem : Juden , hac Anima mea eff , quia non tibi fer vivit fincero corde , & te contempfe . D. Birgitta lib, 2. Revel. cap- 2.

(c) Quamvis me fumpferit continue , non tamen inde meliorabatur; quia non fe preparavit , ut debuit . D. Birgit. loc. cit.

(d) Mihi mundavit hofpitium , sed non Ropavit diligenter , nec pavimentum ffravit virtutum foribus . Ideo quid ei faciendum fit , fatis vides , & quid promeruit . Div. Birgitt. ibidem Lib. 2. Revel. cap. a.

(c) Pavor tenuit me, & tremor , & omnia of mea perterrita funt . Job. 4. 14.

(f) Reverentia Deo debita in hoc exhibetur, quod homo non se nimit Divinit ingerat super modum . D. Thom. in 4. dift. 12. queft, 4. (g) Non prius quis ad Domini Corput accedat , quam confortetur bona Conficentia . D. Aug. re-

lat. in cap. consideres, de Poenit. dift. 5. Sacramentum non digne fumit , nift qui mundut est . Idem trad. 26. in Jo. th) Omnibus diebus Dominicis Communionem fuadeo , & horter ; Si tamen ment fine affellu peccati

fit . S. Aug. Lib. de Eccles. Dogm, cap. 53. relat. in c Quotidie de Consecr. dift. 2.

(i) Nihil in nobis inveniat Christus, quod oculos fue Majestatis ofendat : fed habit aculum cordis evacuetur vitiis , & virtutibus impleatur . D. Aug. ferm 252. de temp.

(k) Fides pura, mem fincera hunc habitatorem delectat; neque immenfi, & omnipotentis Dei magnitudinem paupercula domus angustia offendit . S. Cypr. ferm. de Coma Dom.

(1) Consideravit senitas domus fue , & panem otiofa non comedit . Prov. 31. 27.

(m) Na de Cruce Christi pastimur, qui Corpus ejus manducamus . D. Aug. Enarr. in Pfal. 100.

rate Passioni, se non che forse peggiore di prima a cagione che daddovero non mi applico a fare quello che devo per divotamente dispormi (a). Mio Dio, che sarà di me?....

17. Sebbenchè, Cristiani Uditori miei , facciamci comune il timore ; giacchè , etsendo comune la tepidezza, e la negligenza (b), è comune ancor l'interesse . Peussamo all'imminente Giudizio, nel quale fi darà dal Supremo Giudice ad alcuni la fentenza dell' eterna Vita per le Comunioni ben fatte; ad altri la fentenza di eterna Morte per le malfatte : (c) e diciamo : Che farà di Noi dopo tante nofire Comunioni, fatte cofi a qualche foggia? Figura della nottra Santa Eucariftia era la Maii. na piovuta nel Deserto agl' Israeliti (d); cibo Angelico, miracolofo, di ogni fapore al pia. cevole guito di ciascheduno (e): ma essendo lor divenuto per l'affuefazione come cibo ordinario, e vile, di poca stima, per esso su, che la Divina Giuftizia li sterminò, inviando loro i velenoli Serpenti (f); e gli escluse ancora dalla Terra di Promissione (g) . Figura per noi terribile! Sovente noi ci aduliamo,

lora alla Comunione si premetta la Consesfione . Ma la Confessione , allorche si ha la Coscienza aggravata, non serve talora, che a schivare li Sacrilegi: ed il Magno San Basilio ci avverte, che fouo da temerii non folamente le Comunioni facrileghe, ma ancora le Comunioni oziose, infruttuose, e disutili (h); cioè anche quelle, delle quali veramente non fi può dire , che fiano Comunicai Indegne ; perchè non si ha nella Coscienza il peccato mortale; ma però non fi può neanche dire veramente, che fiano degne, perchè fi fauno fenza il divoto apparecchio (n : e si chiamano oziose, perché non si riceve in esse la Grazia del Sagramento, ordinata all' acquitto delle Virtù, all' emendazione dei Vizi, alla mortificazione delle dominanti paffioni (4) .

Angelico, miracolofo, di ogni fapore al piarecole guldo di ciácheduno (c): ma effendo
lor direcuto per la "faleziatone come ciboordiardo, e vile, di poca tilma, per eifo (a)
diardo, e vile, di poca tilma, per eifo (a)
che la Divina Ginitizia li terminoi, invirando
un faro, Timor, ed Amor el Taldio, accompagnato de la Divina di Promifione (c). Figura per esta de la Compagnato de la Torra di Promifione (c). Figura per esta de la Compagnatico de la Torra di Promifione (c). Figura per noi terribile! Sorente noi ci aduliamo,
poportune a migliorare la nofita Vita. Non
masginandoci di effere ben diffordi; quaper noi response de la Compagnadi esta de la Compagnamasginandoci di effere ben diffordi; qua-

.

(a) Heu quam breve expleo tempus, cum me ad Communicandum disposo! rare totus collectus, minime ab omni distractione purgatus coc. Thom, a Kempis lib. 4. de Imit. cap. 1.

(b) Dolendum valde, & timendum super tepiditate, & negligentia est. Heu cacitat, & duritia cordis humani, tam inessibile Donum non magis attendere ! Kempis Lib, 4. de Imitat. cap. 1.

(c) Verfeure ante oculos imago Divini judicii, & cogitet homê, quam fit contremifenda illa pona, pa perzipientilost aliis vitam etteram, alii immetem precipitature eterame. Naug. hom tilt. ex 50. (d) Sicui în primo populo unicuique Manna freundum propriam voluntatem în ore fapichat; fic în ore capisface Unitatinii Sucrementum itlud, quambo fumatur, e ditimadum ett. ett enim fluribus; fic.

cut Manna, fastidium. Idem Epist. 1: 8. ad Ianuar. cap 3.

(e) Angelerum esca nutrivisti populum suum, & paratum panem de coelo prastitisti illis sine labo-

re, omne delectamentum in se habentem, & omnis suporis suavitatem. Substantia deservient uniuscu-

ignifice voluntati, ad qued quisque volebat, convertebatur 35pp. 16.205.

Jaima nostra jam nauseat speer cibe isto levisimo. Liamobrem mist Dominus in populum ignitos serpentes. Num. 2.15

(g) Fastidientes Manna onnes in crero consternati sunt; nec quisquam corum , preter duos , ter-

rani meruit Promifionis intrare . S. Aug. Enart. in Pial. 67.

(h) Non solum horrendam condemnationen habet it, qui indigne accedit; sed etiam qui otiose, & inutiliter edit. S. Basil. lib. 1. de Bapt. cap. 3.

(i) Aliquis non manducat digne, quia non se preparavit digne sufficienter; nec manducat indigne, quia se preparavit tantum probabiliter. D. Bonav. in 4. olil. 9. quæl. 3. att. 2. (k) Ad hoc. quod homo digne accedar, requiritur primo nunditia Conscientie a peccato; secundo

erectio mentis ad Deum per activatem Devocionem . Idem ibid. quælt. 1. art. 4.

(1) Maxima Devotio requiritur in ipsa sumptione hujus Sacramenti; quia tunc recipitur Sacramenti

(1) Maxima Devotio requiritur in 1913 Jumpitone hujus Sacramenti; quia tune recipitur Sacramenti effectius. S. Thom. 3. p. qualt. 80. arti 81.

(m) Nemo cum naufea accedat, nemo remiffur; fed excitati, & ferventet omnet accedant . S. Cry. folt. hom. \$1. in Matth.

per effer dabbene in verità avanti a Dio (a) : ed io non voglio giá dire, che mortalmente fi pecchi, ogni qual volta nella Divozione fi manca, e si Comunica senza frutto (b) : ma dicobene, che non mai si pone l' eterna salute a tanto rischio, come quando si va a ricevere il Divino Sagramento senza divozione, e per costume. La mançanza della divozione, la negligenza, e pochissima cura, che si ha nell' apparecchiarfi, fi oppone al fine principale dell'Eucarittia, che è il nottro spirituale profitto (c): e provoca Dio allo sdegno, e lo obbliga a ritirare dall' Anima anche quelle altre Grazie, che nelle occasioni sarebbero a lui neceffarie (d). Chi va fenza divozione alla Co. munione, entrerà in una tepidezza orrenda, e fatale, e caderá, quando meno vi penfa, ne' peccati mortali ; poiché per Divino giulto Giudizio il fourano sjuto gli mancherà (e); e tutt' ora di male in peggio anderà, fino a tanto, che anche si dannerá.

19. Come possibile questo? Ma .... Si va all? Inserno col seguitar a peccare, e non voler emendarsi; e si va dietro a peccare senza emendarsi; perchè mancano quei forti ajuti del-

la grazia attuale, che abbifognano per vincere le passioni, e le tentazioni. Cotesti ajuti non dovrebbero mancarci mai, effendo Iddio difposto sempre, e massimamente nella Comui nione a concederli: ma pure giustamente in pena della nostra indivozione ci mancano (f) : pena nella quale sempre noi samo in colpa (e); imperocché fiamo noi, che non avendo talento di meritare la grazia, l'abbiamo per impedirla (h), e impedendola di fatto con la nostra Accidia: e di questo, che siaci mancata nelle occorrenze la grazia, non mai potremo con ragione dolerci, che solamente di noi medesimi (i ); simili all' inselice Cittá di Gerusalemme , rovinata , desolata , per non essersi approfittata della venuta del suo amorosissimo Salvatore (k) . Per non maravigliarsi della rovina di tanti nostri Cristiani , batta praticamente offervare, che freddura, e che negligenza vi sia in essi per apparecchiarsi alla Comunione. Quante volte col frammezzo di poco tempo essi passano dall' adorazione dell' Idolo all' adorazione dell' Arca (1); dalla menfa del demonio alla menía di Critlo (m); e vanno a mangiare la sacra Manna, pieni di concupiscenza

(a) Adfit Devotio cum timore, & Charitate, & Intentio bona, ut qui malus est, stat bonus; non ut qui malus est, appareat bonus; quia hoc est hypocrifis. Venetab. Abb. Petr. Cellens. lib.

de Discipl. Claustr. cap. 25.

(b) Oportet, quod adfi attualis Devotio, que absque peccato mortali abesti potest; & absque peccato mortali impediri potest estetus hujus Sacramenti, ita quod aliquod augmentum granie quis non consequatur, ex eo quod imparatus accedit. S. Bonav. in 4. dist. 22. quest. 1. & 2. att. 1. (c) Eucharistia est finis omnium Sacramentorum, que ordinantur ad subseniendum homini in vita

Spirituali . Idem 3. p. quælt. 75. art. 1.

(d) Ei, qui non haber, & quod videtur habere, auferetur ab eo. Matth. 25.29. Non Deo auferente; sed eo se indignum saciente his, que habet. S. Chrysost hom 46. in Matth.

(c) Recte homo corripitur, qui pracepta non implet, quia ex ejus negligentia est, quod gratiam non

habeat , per quam potest mandata fervare . D. Thom. quelt. 24. de Veritat. art. 14.

(f) Deus, quantum in fe est, paratus est Oratiam dare; fed illi soli Gratia prisontur, qui in se isses Gratia impedimentum prestiant; sicut Sole Mundum illuminante, in culpam imputatur ei, qui eculos claudit, si ex hoe aliquid malum sequatur. Idem Lib. 3. contr. Gent. cap. 159. Ideo multi infirmantur side, d'imbecilli sunt mente, passionum sellicet languoribus involuti, d'adornium sommo peccati, ab hoe sopore lethali nequaquam salutari solicitudine resurgentes, quia non dijudicant Corpus Domini. Abb. Theon as apud Cassian. Collat. 22. cap. 5.

(3) Si nihil de redundante illo fonce haurimus , nostra est omnis culpa , non foncis . S. Chrysost. hom. 58, in Matth. oper. impers. Desectus Gracie prima causa est ex nobis . S. Tho n. 1. 2. qu. 112. art. 3.

(h) Licet aliquis per motum liberi arbitrii Divinam Gratiam nec promereri, nec acquirere possit, poteit tamen seipsum impedire, ne eam recipiat. D Thom. lib. 3. contra Gent. cap. 159.

(i) Cum set in potestate liberi arbitrii impedire Gratia receptionem, vel non impedire, non immerito in culpum imputatur ei, qui impedimentum prastat Gratia receptioni. Idem ibid.

(k) Venient dies in te ..... & coangustabunt te, & ad terram prosternent te, & non relinquent in

te lapidem super lapidem, eo quod non cognoveris tempus visitationis tua. Luc. 19.43.
(1) Que societas lucis ad tenebras ? Que conventio Christi ad Belial ? Qui consensus templo Dei cum

(m) Non potestis mense Domini participes effe , & mense demoniorum . 1. Cor. 10. 21.

idolis? 2. Cor. 6. 14.

per gli agli , e le cipolle di Egitto (4)? Contra ria, non l'averebbero mai crocifisso; e così di questi acromente inveisce il Santo Martire può dirsi nel mio proposto argomento: Se si Cipriano (b); e fi diplora il di lor mifero flato dal Santo Padre Ifidoro (c) .

#### Secondo Punto ..

20. Ma d'onde questo se non da ciò, che loro manca la Fede ? Un mancamento di Fede è il vero principio delle voftre irreverenze, delle vostre cadute, e di ogni vostra sciagura, o Criftiani (d): concioffiache vaglia il vero , come puó intendersi questo, che voi fermamente crediate , come dovete credere , che quel Dio , che é nell' Augustiffimo Sagramento , fia il Dio della Maesta, e della Gloria (e); mentre avendo voi da riceverlo dentro di voi . non vi degnate di penfarvi innanzi, che alcuni pochi momenti? Come può intendersi , che voi crediate , come fiete obbligati , con Fede viva di ricevere la seconda Persona della Santiffima Trinità, quella steffa, che si è incaruata nel puriffimo ventre di Maria Vergine (f); mentre andate a riceverlo con tanta diffrazione di mente, e diffipazione di cuore, e così quafi a cafo ? De' Giudei , che fecero morire il nostro Signor Gesù Cristo, dice San Paolo (g), che, se l'avessero conosciuto per quello, che effo era, il Dio, e Re della Glo- Crifto, qualch' uno mi ha toccato di una

avesse Fede a credere davvero, che il Dio, che fi va nella Comunione a ricevere , è quel gran Dio , ch' egli è (h) ; non fi auderebbe certamente con una tanta indivozione a riceverlo. Oh se vi sosse Fede! Ma questa Fede non vie : e si va nella Comunione a ricevere dentro di se in mezzo alle proprie viscere Iddio fenza riflettere alla Maeftà, e Grandezza d' Iddio (i).

21. Avviene adeffo quello , che già una volta al riferir di San Luca . Mentre il nostro Salvatore camminava per la Città, accompaguato da un gran concorfo di gente, vi fu una povera Donna, la quale inferma di un fuo folito male, fece pur tanto, e tanto urtò nella calca, che arrivò a stender la mano, e toccarlo: Lo toccó leggermente, non più che nell'eftremità della vefte (4) : e nel fentirsi toccare , voltatoli Crifto agli Apostoli , Chi è , diffe loro, che mi ha toccato (1)? Ma come ? rispose con istupore San Pietro; Voi vedete, o Maestro, che tutto il Popolo vi si affolia attorno, e vi preme, e domandate, chi vi ha toccato? A che cercar, chi vi tocchi, mentre vi toccano tutti (m)? Ma si, ripigliò Gestà

(a) In mentem nobis veniunt pepones, cepe, & alia , que comedebamus in Egypto . Anima nostra arida est : nihil aliud respiciunt oculi nostri , nisi Man . Num. 11 6.

(b) A diaboli aris revertentes, ad Santi um Domini accedunt; & contagia funetta redolentes, Do-

mini Corput invadunt . D. Cypr. de Laplis .

(c) Qui in Ecclesia stelerare vivunt, & Communicare non definunt, putantes se tali Communione a peccatis poffe mundari, friant hi tales, id fibi ad emundationem non proficere, disente Propheta Jerem. 115. Nunquid carnes fantte auferent a te malitia; tuas? D. Ifidor.relat.in c.Qui fcelerate,de Confect.dilt.z.

(d) Ideo inter vos multi infirmi, & imbecilles : 1.Cot. 11. 30. propter Fidei inconfrantiam.D.Bonav. Lib. de Præp. ad Miss. (e) Splendet aque, cum est in altari Christus, ut in fublimitate coeli : non minus radiat, cum est in

manu Sacerdoit , quam in finu Dei Patris , D. Bern. vel alius Lib. de Instr. Sacerd. cap. 7. tom. 2. ( f) Post panit , & vini consecrationem Dominum nostrum Jesum Christum , verum Deum , & Hominem , vere , realiter , & fubifantialiter fub fpecie illarum rerum fenfibilium contineri constantiffime credere debemus . Conc. Trid. Scis. 13. de Euchar. cap. 1.

(g) Si enim cognovistent , nunquam Dominum Glorie crucifixiffent . 1. Cot. 2. 8.

(h) Magnus Dominus , & laudabilis nimis , Pfal. 47. 2. Dominus excelfus , terribilis , Rex magnus fuper onnem terram . Pfal. 46. 3. Rex Regum , & Dominus Dominantium . Apoc. 19. 16.

(i) Unigenitut Filius , qui eff in finu Patrit ..... Mediut autem veffrum fetit , quem vot neftitis . Joann. 1. 18. 26.

(k) Dum iret Jefut , a turbis comprimebatur ; & mulier erat in fluxu finguinis , qua acceffit retro , O teligit finbriam vestimenti ejus Luc. 8. 42. Inter turbas coarstavit se illa mulier , ut eum tangeret . D. Aug. ferm. 74. de temp.

(1) Et ait fesut; Duit eft , qui me tetigit ? Luc. 8. 42. Comprimebant eum : & Christus voluit dicere : Tangentem quere, non prementem . D. Aug. ferm. 6. de Verb. Dom.

(m) Dixit autem Perrus : Praceptor , turba te comprimunt , & afftigumt ; & dicis : quit me tetigist

maniera differente dagli-aliri, che io me ne fono accorto (a): ed allora la Donna fubito riverente s'inginocchiò ; e confessando alla prefenza di tutti, averlo effa toccato, a tutti diede a vedere effer stato in un punto ed il toccare Critto . e l'effer da lui rifanata (b) .

22. Anche adesso noi possiamo dire, che s'avverino le parole dette da San Pietro al Signo. re . Una moltitudine di Uomini , e Donne fi vede talors affollarli per la Comunione all'Altare: ma oh quanto pochi fono quelli, che falutevolmente lo tocchino (c) ! cinè , quanto pochi, che a lui con vera Fede fi accostino (d)! Siccome tra tante turbe Giudee , che flavano attorno all' umanato Figlio d' Iddio, una fola Donniccipola vi fu . che partecipasse la di lui miracolosa Virtú; perché sola ebbe a toccarlo con Fede, come a lei su detto dal medesimo Crifto (e): così tra tanti, che ora si comunicano, pochi sono, che ricevano la Virtà, ed il frutto del Sagramento; pochi, che guarifcano dalla morbofità de' fuoi vizi, non oftanti le lor Comunioni : perché lor manca la Fede; e mancando la Fede, non si curano piú che tanto ne anche di fantamente disponersi . (f) E' degno il documento esemplare lasciatoci

da quetta Donna, perchè se ella guari dalla fua incurabile infermitá, nel toccare con Fede il lembo folo della yeste di Gristo; che sal nitá miracolosa non si vedrebbe ne' Cristiani; ad emendarsi de' loro vizios cottumi , nel rice vere con Fede, ed inviscerarsi il Corpo istesso di Gesú Critto (g)? Se queste però non si vezgono, a che s' ha d' attribuirne la primaria cagione, se non che ad un mancamento di Fede? 21. Del nostro Signor Gesii Cristo scrive l' Evangelifta San Marco , che effendo andato una volta nella fua Patria, per annunziarvi la Parola d'Iddio, non potè fare in essa i fuoi foliti strepitoli miracoli (h); non perchè a lui mancasse il potere ; ma perchè mancava la Fede a quei Abitatori, che lo tenevano per mero Uomo , figlio di un Legnajuolo , e non lo credevano vero Figlio d'Iddio (i); e mancando loro la Fede, lor non giovò l' Onnipotenza di Grifto (4) . Intendete bene . ed anplicatevi ciò, che dico, Uditori. Miftero della Fede fi chiama per eccellenza il Santiffimo Sagramento (1); e siccome fu necessaria la Fede per credere , Gesti Crifto effer Dio , allorche la Divinità era nascosta sosto all' Umanica, cosi ora è necessaria per credere, che Gesti

git ? Luc. 8. 45. Mirabantur difcipuli , dum videbant eum a turbis comprimi , & de una , que latenter tet igerat , effe folicitum . D. Aug. ferm. 74. de temp.

(a) Et dixit Jesus : tetigit me aliquis ; nam ego novi virtutem de me exisse. Luc. 8. 46.

(b) Vident autem mulier quia non latuit , trement venit , & procidit ante pedes ejus ; & ob uam caufam tetigerit , indicavit etiam omni populo , & quemadmodum confestim funata st . Luc. 8. 47.

(c) Plures premunt ; una tetigit . Corpus Christi multi molette premunt , pauci fulubriter tangunt .

D. August. ferm. 74. de temp.

(d) Tangit eum fides paucorum, premit turba multorum. S. Augustin. ferm. 6. de Verb. Dom. Quast diceret: Turba me premit, fides me tangit . . . . Ut sciamus, quid set eum tangere, offendit , quod fide tangitur . . . . Hoc est enim tangere , quod credere . Idem ferm. 152. , & ferm. 155. de temp

(c) At ipfe dixit ei : Filia , fides tua falvam te fecit : vade in pace . Luc. 8. 48. Fidem ejus exprimit cuncii: , ut & alii imitentur . S. Chyfost. hom. 22. in Matth.

(f) Non dijudicant Corpus Domini . 1. Cor. 11. 29. ideft , non cogitant , non credunt ; & emim

crederent , digne fe prapararent . D. Anselm. in 1. Cor. 11. (3) O quam mulier docuit , quantum fit Corpus Christi , que in Christi fimbria tantum effe montrivit! Audiant Christiani , quantam de ipfo corpore fumere possint medicinam , quando mulier totam

rapuit de fola Christi fimbria finitatem . S. Petr. Chrytol. ferm. 34.

(h) Abiit in Patriam fuam .... & non poterat ibi virtutem ullam facere . Marc.6. I. 5. (i) Non poterat proper incredulitatem corum ; erant enim dicentes; Nonne hic eft faber filius Marie? Marc. 6. 6. Non quia ipfe impotent , fed quia ipfi infideles . Theophyl. in Marc. 6.

(k) In miraculis faciendis neceffaria eff virtus operantis , & recepientium fides , que ibi deficiebat . Idem. ibidem .

(1) Et enim hoc Sacramentum Mysterium Fidei , fecundum illud Rom. 3. 29. Quem propositi Deus propitiationem per fidem ..... juitificant eum , qui ett ex fide Jefu Christi. S. Thom. 3. p. 9.78. art.3. & 4. ad Hannib, dift.8. art. 4.

Crifto Uomo Dio é nafcosto nel Sagramento fotto le apparenze del Pane (a) ; e per degnamente disporsi a riceverlo con quella riverenza (b), e divozione (c), che si richiede a potere coglierne frutto . Ed oh fe penfaste , Fedeli miei, che quella vostra Comunione, che andate a fare, può effere l'ultima di vottra vita I Se credetle che avete da ricevere quell' istesso Uomo Dio , che dovrà essere vostro Giudice a darvi la fentenza eterna o di Paradifo, o d' Inferno; certamente non aspetterefte ad apparecchiarvi fino a quell' ora, nè vi contentarelle di leggere cosi con la bocca due Orazioni ful libricciuolo ; nè avreste si fretta a correr fubito dal Confessionario all' Altare : ma che farelle ? lo non voelio per adesso dir altro; e solamente dico : se avette Fede, questa fede v' infegnerebbe a prepararvi, come fi deve (d).

24. Confiderate quel Centurione teferitto da San Matteo in Cafarnao, the fu il primo - Gentile convertito alla Religione Criftiana; (e)e di cui diffe ilSalvatore di non avere provato in tutto Ifraele una tanta Fede (/) . Avendo egli inteso, che Gesú Cristo volca venirgli in Cafa , a rifanargli il Servitore ammalato (g) , non gli abbifognó di farsi infegnare ciò , che

doveasi fare per degnamente riceverlo. Quel-Tom. V11.

Gesù Criflo era Dio, e Dio vero, Dio d'infinita Potenza, d'infinita Sapienza, d'infinita Bontà, gli fu tenz'altro abbastanza; imperocchè dalla fua Fede fu , che fubito gli fi infegnó l'Umiltá a riconoscersi indegno di ricevere queito gran Dio nella fua Cafa (h) ; rendendost tanto più degno, quanto più con umile fentimento protestavasi indegno (i) . Dalla fua Fede fu, che gli fi infegnó ad adorare, ed amare questo gran Dio, ed a sperare affaissimo in lui ; perfuato , che dalla infinita Virtà di una fua fola parola avrebbe potuto ottenere ogni desiderato suo bene (4). La sua Fede fu viva ; e per esta fu , ch' ei si dispose a ricevere indicibili confolazioni, e benedizioni da Crifto (1) . Ma non è quell' istesso Dio Grande in persona, che per mezzo della Comunione si esibisce a venire nella casa del vostro cuore ? Ed in voi quella Fede dov' è? In conformitá a quella Fede, che voi dite di avere, dov' é l' Umilià , l' Onore , l'Amore , che devefi a quefto Dio (m)?

la Fede , che aveva a credere fermamente, che

25. Dall'offervarfi la maniera, con cui vanno alla Comunione certi Uomini, e certe Donne, come può giudicarfi, che da loro veramente fi creda, effervi nel Sagramento il Dio della Maestà, e della Gloria ? Dall' of-

( a ) In hoc Sacramento perficitur Fides : & quia Fides eff invisibilium , sicut Divinitatem suam nobis exhibet Christus invifibiliser ; ita & invifibili modo fuam carnem . Idem 2. p. Quæft. 75. art. 1.

(b) Reverentia hujus Sa cramenti habes timorem filialem Amori conjuntum : ex Amore enim provocatur desiderium sumendi ; & ex timore humilitas ad reverendum . S. Thom. 2. p. qu. 80. art. 10. (c) In fumente requiritur, ut cum magna devotione. & reverentia ad loc Sacramentum accedat .

Idem ibidem .

(d) Fidet enim fidelium lumen cff animerum. S. Leo ferm. 1. de Afcenf. Dom. Reverenter accedendo , faciat unuf jui fine quod fecundum Fidem fuam pie credis effe faciendum . S. Thom. 2 . p. q.80. art. 105.

(c) Centurio est primus frustus ex gentitus, ad cujus Fidel comparationem Judeorum fides infidelitas inventa est; neque emm Legem, aut Prophetas de Christo legerat; neque insum Christum videras mirabilia facienten . S. Chrytott. hom. 22. Oper. imperf. (f ) Jefus miratus eff , & fequentibus fe dixit ; Amen dico vobis ; Non invent sautam fidem in Ifrael.

Matth. 8. 10.

(g) Accefit Christo , rog ant eum , & dicent ; Puer meut jacet in demo paralyticut : & ait illi Jesut: Ego veniam , & curabo eum . Matth. 8. 5. (h) Et respondens Centurio ait : Domine , non sum dignus , ut intres sub teclum meum : sed tantum

dic verbo , & fanabirur puer meus . Matth. 8. 8.

(i) Ecce religiofus Centurio ad aceipiendam falutem dignior fit, dum fe profitetur indignum . Sanc. Ambr. ferm. 16 in Dedic. Eccle.

(k) Die tanium verbo. Matth. 8.8. Vide fidem Centurionit, credidit enim, qued Chriffus potens off ad faciendum , fapient ad intelligendum , mifericers ad exaudiendum S. Chrytoft homil, 22. in Matth. Oper imperf. (1) Dixit Jesus Centurioni : Vade , & ficut credidiffi fat tibi : & fanatus eff pucr in illa hora ;

Matth. 8. 13. Secundum menfuram fidei metietur tibi & ista gratia. S. Thom. in cat. Mutth. 8.

(m) Tali hofpiti debetur honor , debetur & amer . D. Bonavent. in 4. dift. 12, Quaft,2. art.2.

fervarfi la condotta di cosofti Criftiani, e la poca, o niuna musazione di vita, che dopo la Comunione in lor si vede; gli Eresici, e gl' Infedeli come possono concepire, vi sia nella nottra Eucarillia un Dio Ounipotente, che viene ad operare in noi maraviglie (a) ? Che potsono esti pentare della Religione Criftiana, e degli Oracoli del Vangelo intorno a questo Mittero, a conghietturarue dall' indivozione, con cui vi fi accolla, e dal poco, o niente di frutto, che fe ne cava ? Voi fiete, o Indivoti, di obbrobrio a Gesti Crifto, e di confusione alla Chiesa: e deb provvedete allo fcandalo (b), che non fi dica male del Santiffimo Sagramento (c), e della nostra Santa Cattolica Fede, a cagione della vostra pochisfima Fede (d) . A certificarii, che nella Fede fi manca, qual fegno puó darti maggior di questo, che si pensa alla Comunione si poco?

26. Raccomandatevi a Dio, Fedeli mici, per avere il dono di quella Fede (e); e sonperate col meditare, e rifletter bene, chi è quello Dio, che andate a ricevere (f) . Quefio vuol dire Comunicarfi con Fede : ricevere dalle mani del Sacerdote quell'Oftia Santa,

come se propriamente riceveste Gesti Cristo dalle mani della Beatissima Vergine (g); con quelta forma cortezza, che ivi è Gosù Critto in verità tutto intiero (h); come se lo vedeste fenfibilmente nella fua gloriofa Umanità co' vostri occhj . Se per avventura avette la grazia anche voi di potere mirarlo nel Sagramento, come fi legge effere flato conceduro questo favore a tanti altri : che sentimenti di umiltá, e che teneri affetti non fi eccitarebbero nel vostro cuore? Ora cosi voi dovete verso di lui diportarvi, non vedendolo, come se lo vedefte (i) : imperocchè, ancorchè non fi voda, non è egli vero, e più che vero, e veriffimo, che Gesà Crifto è realmente nell' Ortia confagrata, in Corpo, ed in Anima, con tutta la Maeftà della fua Divinità infinita? Edè perció da veneraríi , ed adoraríi con la più divota riverenza del nostro cuore senza una menoma dubbietá (4)? Non fapete, effere più certo quello, che infegna la nofira Cattolica Fede, che non è quello, che si vede coeli occhi (1) ? L'occhio ci puó ingannare ; e di fatto fovente c' inganna : ma a feguire i lumi Evangelici della Fede niuno s'inganna

mai (m). (a) Memoriam fecit mirabilium fuorum mifericors, & miferator Dominus; efcam dedit simentibus fe . Pfal-110. 4.

(b) Quantum poffumus , cum Dei adjutorio laboremus , ut nomen Chrisfianum non fit fulfum in nobis , ne in nobis Christiana Satramenta patiantur injurian. S. Ambr. ferm. 58. Ut is , qui ex adverfo est , vereatur , nihil malum habent dicere de nobis . Tit, 2. 8. Ut omne es obstruatur . Rom. 3. 19. 01 lequentium iniqua . Pial. 62. 12.

(c) Ne quando dicant Gentes : U5i est Deus corum ? Plal. 78. to. Putantes Deum vel non effe, vel fins non adjuvare, nec eis effe propitium . S. Aug. enarr. in Pial. 73. Ut non blafphemetur Verbum Dei. Tit. 2. c. E.ce fuscitabo super te malum : quontam blasphemare secisti inimicos Domini . 2. Reg. 12. 31- 14-

(d) Attenditur vita tua , & dicitur : Ecce quales funt Christiani . S. Aug. (crin: 2. de Pentec. Devitantes ho: , ne quis nos vituperet in hac plenitudine , que ministratur a nobis . 2. Cor. 8. 20. Ut non vituperetur ministerium nostrum . 2. Cot. 6. 3.

(c) Domine adjuva incredulitatem mean. Marc. 9. 23. Domine Deus meus, ad credendum tantum

Mysterium indubitata fide me robora . Kempis lib.4. de Imit. Christi , cap.4.

(f) Vacate, & videte quoniam ego fum Deus . Plal. 45. 11.

(g) Cum fide accedere sit, ut fic adeas , quemadmodum ad ipfum Christum . S. Chry foft. hom 51: (h) Umnino necest est consteri secundum Fidem Catholicam, quod totus Christus est in hoc Sacramen-

to . S. Thom. 2. p. q.76. art 1. (i) Falla miraculofa apparitione in Sacramento, eadem reverentia exhibetur ei, quod apparet, que

etiam primo exhibebatur . S. Thom. ib, art. 8.

fur . S. Aug. hom.32. cx 50.

( k) Debetis adorare Deum in hostia confecrata fine dubio , firmiter , ex toto corde, fpiritu , voluntate, ac devotione . S. Vinc. Ferr. ferm. 1. in Feft. Corp. Chriffi .

(1) Homo eff certior de eo, quod audit de Deo, qui falli non potest, quam de eo, quod videt propria

ratione , que falli potett . S.Thom. 2. 2. 9.4. art.8. (m) Habet filet lumen fuum in Evangelio . Tu dicis : Videam aliquid , ut credam . Perverfe home , A tibi poffim oitendere , quod videat , non hortarer , ut crederet , quia fidet eft corum , que non viden-

27. Per questo fi dice dal Profeta Isaia . esfere il nostro Dio un Dio veramente nascosto. riferendoli la Profezia al nostro amabilissimo Salvatore (a) ; perché la Divinità fi è nascofta, e nell'Incarnazione fotto alla natura dell' Uomo, e nell' Eucariftia fotto alle specie del Pane ; acciocche ne la Maestá ci atterrisca , ne lo splendore della Gloria ci abbagli; ed a lui posliamo con più confidenza accostarci (b) . Se non lo vediamo fenfibilmente, e non arriviamo a comprendere con la ragione il Miftero, che importa, mentre al difetto dell'occhio, e dell a ragione si può supplir con la Fede (c), di cui è proprio il credere quello, che non fi vede (d)? Non é necessario il sapersi , come ftia Gesú Crifto nel Sagramento; ma è bensì necessario il crederlo con indubitata fermezza: Col volere invefligare, in the modo nostro Signore ci possa dar a mangiere nella particola confagrata il fuo Corpo, non fi fa altro, che imitare l'incredula temerità de' Giudei : (e) e-mentire alla professione di fedele Criftiano; e provocare contra di se l'indignazione d'Iddio (f). Il Mistero più non sarelbe Mistero, se si arrivasse a comprenderlo; e non si può ne intenderlo, ne spiegarlo, se non si chiama in ajuto la Fede (g) . Seuza di quefta a che tentar l'impossibile, mentre tutto è posfibile con quetta fola (h)?

28. Ecco che voglia dire, aver la Fede . Andare a ricevere Gesú Cristo riceperto di un velo, che ha la fembianza di pane, con ' quella prefenza di Spirito, e con quella steffa riverenza, che lo riceverette, s' Egli fosse vifibilmente svelato nella sua propria glurificata Persona; e dimostrare verso di lui quella ftima, che é dovuta ad un Dio; ad un Dio, diffi, che è il Padrone della Terra, e del Cielo, che è il Giudice de' Vivi, e de' Morti (i); c che ha da effere per tutta l'eternità o la voftra gloria, o la vostra pena Gli Ebrei mangiavano in figura l'Aguello Paíquale con fretta : ma non è d'aversi fretta per l'Agnello vero d' Iddio, venuto a togliere il peccato dal Mondo (4) . Prima di accostarvi alla Sacra Menfa, implorate il Divino ajuto ad eccitare in voi una Fede viva, una Fede piena (1): e fe avrete in voi quella fede , non atrete bisogno più vi s'insegni quello, che deve farli per Comunicarli , come conviene La vostra Fede vi servirá di maestra; e sará anche la mifura del vostro apparecchio, e del vollro frutto; perché al molto di Fede corrifponderá molto apparecchio; al poco di Fede poco apparecchio : al niente di Fede niente nemmen di apparecchio; nella maniera, che parimente dicevo, che al molto, al poco, al niente di apparecchio corrisponde il molto, il

(a) Vere tu Deus absconditus , Deus Israel , Salvator . Ila. 45.15. Propheta loquebatur de Christo . S. Vinc. Ferr. ferm. z. in Festo Corp. Christi .

(b) Sicut in Persona Christi humanitas videbatur , & latebat Divinitas ; ita Sacramento visibili ineffabiliter Divina fe is fudit effentia , ut ufque ad participationem, & focistatem pateret acceffus . S. Cypt. ferm. de Cœna Domini .

(c) Et si fenfus de ficit , ad firmandum cor sincerum fola Fides sufficit ,.... Prattet Fides supplemen-

tum fenfuum defectui . Hymu. ad Veip. in Festo Corp. Christi .

(d) Fides no:tra firma fit in ipfo credentes in ipfum, quem non videmus: Fides enim corum eff, que non videntur . S. Aug. Enart. in Pfal.91. (e) Litigabani ergo Judei ad invicem dicentes: Quomodo potest hic nobis carnem fuam dare ad man-

ducandam ? Joann. 6. 53.

(f) Not nunquam in tam fublimibut rebus illud, quomodo, aut cogitemus, aut proferamus. Judeorum enim hoc verbum est , & extremi julicii causa .... Summis enim eruciatihus digni funt , qui Deum ita contemnunt, &, quomodo, in operibus suis dicere audent . D. Cyrill. Alex lib.4. in Jo. cap. 13. (g) Nif fides credat , fermo non explicat . Gaudeamus , quod ad eloquendum tama mifericordia Sa-

cramentum impares funus . D. Leo ferm o. de Nativ. Domini .

(h) Tale eit, velle serutari inscrutabitta, quale est, velle invisibilia videre, ineffabilia fari . Div. August. ferm. 20. de Verb. Apost. Onnia possibilia funt credenti . Marc. 9. 22.

(1) Dominator coeli . Dan. 5. 23. Dominator universa terra . Zach 4. 14. Quia ipse eff , qui conflitutus est a Deo Judex vivorum , & mortuorum . Act, 10 42.

(k) Comedetis Agnum festinanter ; est enim Phase , idest , transfeus Domini . Exod. 12. 11. Ecce

Agnus Dei , ecce qui tollit peccatum mundi . Joann. 1. 29.
(1) Accedanus cum vero corde in plenitudine Fidei . Hebr. 19, 22, Super omnia cum plena fide 4d boc Sacramentum fumendum oportet accedere . Kemp. lib. 4. de Imitatione cap.7.

poco, il niente di frutto. Applicatevi, mici dilestissimi, acciocche ogni vostra Comunione vi fia noa oziola, ma fruttuola (a): rammentandovi quelle parole, bensì confolanti, ma anche non meno tremende, con le quali Santa Chiefa così prega Gesú Crifto nel Santiffimo Sagramento, che Egli vititi noi nell'istessa maniera, che è da noi venerato, adorato, e nella Comunione ricevuto, o bene, o male (b) . Se fi Comunichiamo bene , Beati noi : ma anche al contrario, guai a noi, se male. (c) Dal che prego Dio, che per sua miscricordia ci guardi .

#### SECONDA PARTE.

He profitto fi ricaverá da questo mio Sermone ! Dunque per non fares delle Comunioni oziose, lasciare di Comunicarsi? Ah non v'accorgete, che ció sarebbe una zizzania del Diavolo (d), e non un frutto della Parola d' Iddio ? Só effervi state delle Anime buone (e), e delle Anime Sante (f), che diffi lando con umiltà di se stesse, fi sono trovate in qualche perpleffità, dubitando, che le lor Comunioni potessero essere oziole, a

cagione di qualche lor tepidezza : ma fo ancora, che faviamente hanno deposto cotesto dubbio, come uno (crupolo perniziolo (g). L'afteners dalla Comunione non é rimedio altrimente proprio , nè espediente a risanare gli scrupoli indiscreti, ed inquieti di una timorata Coscienza; imperocchè non si diventa nè più servoroso, né più divoto coll' allontanarfi da' Sagramenti ; ne la propria talute più fi afficura ; ma anzi la tepidezza, e l' indivozione più cresce, e più crescono anche all' Anima le sue angustie , e li suoi pericoli (h) . Iddio vuole, che vi ci accostiamo (i); perchè indi ne ridonda una gloria grande alla fua infinita bontà (+) : ed a tanto ci obbliga ancora il proprio nostro interesse; non essendovi alcuna opera buona, per cui all' Anima più G accresca la grazia di quello, che per la Co-munione (1). Perchè dunque allonianariene?

to. L' allontanarfi da' Sagramenti è l'ifteffo, che allontanarsi da Dio: e come volete, che Iddio vi ajuti, con lo stare alla lontana da Lui? A chi frequenta la Comunione, io non nego, che non sia bene tal volta il ritirariene per Umilta, e riverenza : ma il ritirara

(a) Rogo, & moneo, ut cum Dei adjutorio, non ad judicium, sed ad remedium anima nostra mereamur Christi Corpus accipere. D. Aug. ferm. I. de temp.

(b) Sic not tu vifita , ficut to colimut . Hymn. ad Matut. in Festo Corp. Christi . Sic nobit profello fet , quemadmodun firme , & conftanter credimut . D. Jo. Damafc, lib.4. de Fide , cap. 12. (c) Sumunt boni , fumunt mali , force tamen inequali, vita , vel interitus . Mors eft malis , vita bo-

nit : vide paris sumptionis quam sit dispar exitus . In Missa Corporis Christi .

(d) Diabolus feiens fructum , & remedium maximum in facra Communione postum , omni modo , & eccasione nititur fidelet , & devotot , quamum pravalet , retrahere , & impedire . Kemp. lib. 4. de Imit. cap. ro.

(e) Si non accedo, vitam fugio : & fi indigne me ingeffero, offensam incurro . Quid faciam Deus meus? Idem ibidem cap. 6.

- (f) O quam graves angustia, me undique affigentes! Accedere indigne, horrendum : Non accedere ex notabili negligentia , vel ex tempore , damuabilis eff culps . D. Bonavent. lib. de Præpar. ad Mitf.
  - (g) Simpliciter loquendo , meliut off Fucharistiam sumere , quam ab ea abscedere . D. Thom. in 4. dift. 12 . quæft. 2. art. a. (h) Caveamut, ne loco laquei damnofam religionem diabolus nobit pratendat. Tu dicis: Ego probo
- meipsum , & indignum invenio . Quando iguur dignus eris ? Quando Christo te ipsum offices ? Divus Cyrill. Alex. lib.4. in Jo. cap. 17. (i) Homo tenetur hoc Sacramentum fumere , non folum ex flatuto Ecclefte , fed mandato Domini : &
- fine hec Sacramento non potett homini effe falu: . D Thom. 3. p. qu. 80. art. 11. Amen . Amen dice vobis : Nif manducaveritit carnem filit hominit , non habebitis vitam in vebis . Joann. 6. 54.
  - (k) In her maxime gloria Dei , & Bonitat elucet , qued Creaturit fe pro captu earum communicet : unde magie videtur ad Dei gloriam pertinere , qued aliquis ad Communisnem accedat , quam qued abfiedat . D. Thom. in 4. dift. 1 2. qu. 3. art. 2.
- (1) Plus proficimus in gratiam per Communionem , quam per alia opera , quia ex bonis operibus licet merita multiplicentur , non tamen ex quolibet bono opere augetur Gratia , fed quando homo digne Communicat , gratia femper augmentatur . D. Vincent. Fett. ferm. a. in Festo, Corp. Christi .

per tepidezza, negligenza, ed accidia, che dovrebbest vincere (a), quest' é un negligentare la Grazia in un tempo, che fi ha più bifogno di effa (b); e non serve, che a più intepidirfi , ed indebolirfi , per foccombere più facilmente alle tentazioni (c). Ciò, che nella prima Parte vi ho detto, non su per dibattervi d'animo, ma per eccitaret ad un divoto fervore : e questo è pertanto , a che vi esorto . Doletevi di quelle Comunioni, che vi fono ftate oziofe, e infruttuole per voltra colpa (d); e chiedetene perdono a Dio, implorando l'ajuto della fua Grazia, per non più ricevere in vano, ma con profitto la fagrofanta Eucariftia, in eui fi contiene la pienezza di ogni Grazia coll'Autore della medefima Grazia (e).

31. B per enoperare del eanto Vofiro, avivalenti del Ricordo, che non tanto per Vois, quanto ancora per me, e per ogni Sacredote di Santa Chiefa, di non mi accoftari all' Altare per ufanza, nè per umani rifetti; ma penfare prima, e ritilette bene quello, che andate a fire (/); per degnamente disporti ad una sì importante funzione (g). Vofendo il Re Salomoue fabbricare na Tempio alla Dirim Maefaf, à s'applicò innanti al dicaren

la Magnificenza, ed a disporre tutti i lavori in buon' ordine; e nel sibbricarlo con una fomma attenzione v' impiegò fette anni (h); polichè con quetto fifto penifero, che aveva appreso dal Re suo Pader, ei diceva: Non si tratta di apparecchiare una Cafa a qualcho Principe di questo Mondo, ma a Dio (r). Volendo Comunicarvi ; penifare anche voi, che nel vostro Guore dovete preparare l' albergo ad un Dios a quel Dios, che si fece Umo per voi; che naeque and presepto, e morì nelferto della soi Santa Passione, a di segliare la Divozione (d). Penface alla Gomunione, e si disporare noi vostri alle sono con con la contra del prosento della sono con con contra disporare noi vostro disporare noi vostri affetti i vostri affetti vostri affetti

12. Degno è l' Efempio, che ha voluto lafeiard fopta di ció Gettà Crifto. Bell ha rifertara l'Ithuzione del Venerabile Sagramento fino al fina della fua vita, che fi nella note della Paffone, accione è que la candina Amma dinoftrazione del fuo grandfino Amcia Epi Heffo l'accione del consecuente del cana Epi Heffo l'accione è profigiori della contra Epi Heffo l'accione è profigiori della contra e della fun Nacia, volondo naferer in Ileeleme, che s' interpreta la Cafa del Pane, a dinotare, offer Bgil il Pane ventuo dal Gicio.

(a) Si quit interdum abstinet humilitatis gratia, landandus est de reverentia. Si autem terper irrepferit, feipfum excitare debet . Kempis lib.4, de linit. cap.t o.

(b) Ad Communionem vade, ut novam gratiam recipia: , & de novo ad emendationem accendaris.
Noi negligere hanc Gratiam , fed prepara cum omni diligentia cor tuum. Idem ibidem cap.12.

(c) Quid prodest, diu facram differre Communionem? Hoc plurimum noces, & gravem torporem confuevit inducere. Ibid. cap. 10.

(d) Ingemifee, & dole, quod adhuc ita carnalis fis, & mundanus, & immortificatus, & incuttoditus in fensions, 1 bid, cap. 7.

(c) Hoc Sacramentum dictive Eucharittia , idest bona Grasia , quia realiter continet Christum , qui est plenus Grasia . D. Thom. 3. p. quæll. 73. art. 4. Echortamur autem , ne in vacuum grasiam Det recipiatis . 2. Cor. 6-1.

(1) Videat quilibet ne confuetudine ducatur ad perceptionem tanti Mysterii, sed pravia meditatione . D. Laur, Iust, de Disciplicap. 19.

(g) Non ex consuetudine , non ex necofficate , fed cum timore , & reverentia , & affectu accipe corpue Domini . Kemp. loc. cit. cap. 12.

(h) Anno quarto fundata est Domus Domini , & in anno undecimo perfecta est in opere suo , adisticavitsue domum Domini annis septem . 3. Reg. 6.37.

(i) Locutufque est David Rex ad omnem Ecclenam : Salomonem filium meum unum elegit Deus. Opur

namquet grande est ; neque enim hondni preparatur habitatio, sed Deo. Patalip. 19. 1.
(b) Hoc sacite in meam commemorationem. Luc. 12. 19. Intere memoria Passonia da cor: nihil vnim tam movet ad Devosionem. De Congritionem, quantum memoria Passonia Christi. D. Vinc. Ferr. term.

in Felto Corp. Chritti.
 (1) Dominus Jefus, in qua nocte tradebatur, accepit panem.
 1. Cor. tt. 23. Cum dilexistic suo.
 qui erant in Mondo, in shem dilexit cos.
 10. 13. 1. Idest relicturus cos majorem eti demontiravit ac

morem · D. Chrysoft, hom. 69. in Jo.
(m) Salvator, ut vehementius commendaret hoc Mysterium, ultimum hoc voluit infigere cordibus di-

(m) Satvator, in venemental commensaret noc Mysterium, ultimum noc voluit infigere cordibus difeipulorum, a quibus ger Passment digressuras erac. D. Thom. 3, p. quæit.73, act.5. the nell' Eucaristia dovea effere nostro cibo. (a) Ne'trenta tre anni, che è viffuto nel Mondo, non leggefi nel Vangelo, effersi fatta da Lui cofa alcuna, alla quale fiafi apparecchiato innanzi con tanta applicazione di spirito, come all'Ittituzione di questo Eccelto Mistero. Quante volte l' ha premeditata con ardentissiine brame (b)? Quante volte di essa ha parlato? Quante premure per essa ha mostrato, fcegliendo il Genacolo fontuofo (c), mandando avanti il più amante, ed il più amato de' fuoi Discepoli, Pietro, e Giovanni (d), e dando per quelta ogni ordine più convenevole? Tutto fu a nostro ammaestramento. Se il corpo Sigramentato di Gesú Cristo non si dispentaffe, che in un luogo folo di quetto Mondo . e da una sola tale Persona, dovressimo intraprendere, quantunque lungo, e disastrofo, ogni viaggio (e); ed impiegare tutta la nostra vita ad apparecchiarci con una puritá più illibata (f), per potere degnamente riceverlo una volta fola. E perchè abbiamo la grazia di riceverlo più volte, quando a noi . pare e piace, vorremo effere per un Beneficio

si grande, e spensierati, ed ingrati? O quanto è infelice quell' Anima, la di cui vita ben regolata fi può dire, che fia un continuo Apparecchio alla Comunione (g)!

33. Ma volete un' efficace motivo ad apparecchiarvi bene ? Allorché volete Comunicarvi, figuratevi, che quella vostra Comunione debba per voi efsere l'ultima; e farà l'ultima certamente una volta, o l'altra, Quando Gesú Cristo istitui il Sagramento, pensò alla sua propria Morte, che fapeva effere vicina (h) : e nell'andare anche voi a ricevere quelto amabilissimo Sagramento, ricordatevi della morte voltra, che vi può effere vicina più di quello, che voi vi pensate. Comunicateti, dice San Giovanni Grisostomo (i), come se foite per morire ; come se vi Comunicaste per Viatico; come se in satti non aveste da Comunicarvi mai più; come se dopo la Comunione aveste d'andare immantinente a renderne conto nel Tribunale d' Iddio . Se così farete, non farà oziofa la Comunione, ma fruttuosa, quale desidero, e prego di tutto cuore, che sia per me, e per voi.

## XXIII. SERMON

# " Il fecondo fopra la Sacra Comunione.

Qui manducat me, ipse vivet propter me. Jo. 6.58.

fi trova il Cristianesimo, rispettivane' primi Secoli della Chiesa, si potrebbe met- spettacolo di triftezza, e di gioja, che si vi-

Confiderare lo stato, nel quale ora tere in dubbio per la varietá de' riguardi, fe più vi sia da consolarsi, o da piangere. A me mente a quello che era una volta pare, che tra di noi si rinnovi quell' antico

(a) Bene in Bethlehem nascitur, quod Domus Panis interpretatur; iese est enim Panis vivus de coelo descendens . D, Greg . hom. 8. in Evang.

(b) Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum . Luc. 22. 13.

(c) Occurret vobis home .... & ipfe vobis demonstrabit canaculum grande , stratum : & illic parate mobis . Marc. 14. 13.

(d) Miftt Petrum, & Joannem , dicens : Euntes parate nobis Pafcha . Luc, 22. 8. Alterum ficut dili-

gentem; alterum ut dilectum. Theophyl. in Luc. 22.

(c) Si hoc Sacramentum in uno loco tantum , & ab uno tantum Sacerdote consecraretur , quanto putas desiderio ad illum locum, & facerdotem homines afficerentur ? Kemp. lib.4. de Imit. cap.1

(f) Qua re mundiorem non oportet eum effe, qui de hoc Sacrificio participaturus est ? D. Chryfost.

hom. 8. in Matth.

(g) Quam felix est Anima illa, que vitam fuamita componere studuerit, ut Christum hospitem suum , & habitatorem mereatur excipere ! D.August. ferm. I. de Temp.

(h) Ante diem fest um Pafcha feiens Jefus, quia venit hora ejus, ut transeat ex hoc Mundo ad Pa-

trem. Joann. 13 1.

(i) Accedite, quafi exituri de hoc Mundo . D. Chryfost, hom. 52. in Matth.

de nellà Cittá di Gerufalemme, due anni dopo effere flati liberati dalla fichiwiti di Babilonia gli Ebrei. Effendo già il Tempio di Salomone flato faccheggiano, diffrutto dal R. Nabucco (a), fi erano eretti full' ilteffo difegno il fondamenti a ribbbricato; e di Saccrioti, a di confolevano (b). Ma il Yecchj, che areano veduto quel primo Tempio, fenza comparazione più fontuofo, e magnifico, amarameute piangevano in mezzo agli altri, che con plaufi, e felle giovano (c): cost che in un' iltetto empo di notano e voci di fiones all-

gria, e vocianora di una cupa tribtezza (d). Non altrimente a' noltri giorni fuccede. A confiderare lo fiato prefente di Santa Chiefa, nel vodere a varaerari da una ria numerolo concorfoli Sacri Tempi), e celebrarii in effi con tanta Macfiali Divrii Uffizi, e da amministratura Macfiali Divrii Uffizi, e da ministrate mento, vi é non poco da rallegrafi, e da benedire la Provi videnza d'Iddio, che mantiene li fuo luttro alla Religione Criftinas (r). Ma a rammentari di ciò, che fiegge de prinell' atto ifte in di confolari?

a. Pare introdibile, che possa effere povero, chi ha ia suo potere un tesoro (4), e pure possiodendo i Cristiani un testoro si preziosi, com è sil santifino Sagramento (1), soto si poveri di Virui, che si stensa trovare in estili l' Umittà, la Carità, la Passenza la Modefista, ia Carità, la Passenza la Modefista, ia Carità, la Passenza la Modefista, la Carità, la Passenza la Carita del Carita (2), si possi morie agenti meddima vita: e pure l'Gristiani, passendos di questo Pane viales nel Santisson Sagramento, mi-feramente muniquo, col darfi su preda al peccaso mortale (2), Pare inarceloside, che post-

(a) Venit Princept Exercitut Regit Bahilonis in Jerusalem; & siscendit Domum Domini'... & qued erat in templo Domini transsulerunt in Bahylonem . 4. Reg. 25. 8. 13.

(b) Fundate igitur templo Domini, Sacerdotes, & Levira concinebant in hymnis, omnifue populus vociferabatur clamore magno in laudando Domino; es quod fundatum effet templum Domini 1. Effet, 2.13.

(c) Principes Patrum, & Seniores, qui viderant Templum prius, cum fundatum effet, & hoc Templum in oculis corum, fichant voce magna: & multi vocifirantes in letitia elevabant vocem. 1. Effer. 2:13.

(d) Nec poterat quisquam agnoscere vocem clamoris letantium, & vocem setut. 1. Estr. 3. 15.
(c) Exultabo in Jerusalem, & gaudebo in populo meo; & non audietur in eo ultra vox sle-

tus. Ila 65, 18 Gaudeamus, & exultenus, & demu gleriam Deo. Apoc. 19. 7. (1) Erant astem perfeverantes in Communicatione fractionist paris. Act. 22, 24. Ideft in fractione Eucharittie. Vett. Syriac. justa Aportolum: Panis, quem franzimus, nome participatio Corporie Dumini eft 9. 1. Oct. 10. 15.

(y) Multitudinis autem credentium erat cor unum, & anima una; & erant illis omnia communia. Ad. 4. 32. nec erat inter illos discrimen ullum. D. Cypr. lib. 3. ad Quitin.

(h) Quomodo obscuratum est aurum, mutatut est color optimus? Filit Sion inclytt, & amiliti auro primo, quomodo regutati sunt in vasa testea? Thren. 4. 1.

(i) Nemo gaudeat super me viduam , & desoatam : a multit derelista sum propter peccata siliarum moorum ; quia declinaverunt a lege Donini . Barach. 4. 12. Multi gemitu mei , & cor neum maerent . Three. 1. 22.

(k) Thefaurus desiderabilis. Prov, 21. 20. Infinitut enim thefaurus est hominibus, quo qui ust sint , participet falli sunt amicirie Dei . Sap. 7. 14.

(1) Quisque cale donum recipiens, pauper fieri non potest, quia in ips est, quidquid desiderabile est. D Vinc. Ferr letm. 2. in Palcha.

(m) Ego sum panit vita. Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in aternum. Jo. 6: 43. 52.
(n) Gratia autem Dei vita aterna in Christo f-su Domino no tro, Rom. 6. 23.

(6) Mort Anima, cum per culpam anima discedit a Deo. D. Aug. serm. 162. de temp. Peccatum eff quadam spiritualis mort anima. D. Thom. 3. p. quatt. 79. art. 6. fauo flare le tenebre con la luce (a) : e pure in quegli stessi Cristiani, che ricevono nel Santiffimo Sagramento la vera luce del Mondo, (b) ho quante tenebre di carne, e Mondo! Come può intendersi questo, che si trovino insieme estremità si contrarie? L' ho giá detto nell' altro mio Sermone . Per godere gli effetti del Sautiffimo Sagramento, non bafta nella Comunione riceverlo, come cert' uni pretendono (c): ma bifogna riceverlo degnamente, con lare quel, che fi deve : e quello, che deve farfi, ho detto che non fi fa , perchè fi manca di Fede . Essendo peró instituita in ajuto della Fede la Predicazione della Parola d' Iddio (d), vengo ora a trattarvi praticamente in due Punti della maniera, che è da tenersi per degnamente Comunicarsi : ed in contrappolto alli due errori, ne' quali ordina. riamente s' incorre , se non per Dogma già condannato (e) , certamente per negligenza : vi mostrerò nel Primo quello, che deve sarti avanti la Comunione per Apparecchio; nel Secondo, quello, che deve farii dipoi in rendimento di Grazie. Dio vi affista con la sua Grazia, Uditori miei, acciocché la prima Comunione, che da Voi si sarà, degnamente si faccia, giacchè la prima per qualch' uno che meno vi penfa, chi fa, non fia forse per esfer l'ultima?

Primo Punto .

2. Una Queftione affai dilicata fié quefta : Quale Apparecchio vi fi ricerchi per accoltarfi degnamente alla Comunione con frutto : imperocché dire, che per effere ben disposto, bafli efferfi Confeffato , benche per altro poi s'abbia il Cuore attaccato alla Vanità, e lo Spirito prevenuto dai Dognii, e-dagli impegni del Mondo, e diffipato nelle foverchie occupazioni del Secolo; parmi che fia un avere e troppo di indulgenza, per gl' Indivoti, e poco di religiofità a quetto Augustissimo Sagramento. Il Divino Verbo non può produrre il fuo frutto in chi fa professione di esser Mondano (f): ed io non voglio giá allontanare dalla Comunione quelli, che fono impiegati o nei negozi, o in altri imbarazzi del Mondo : ma dico , dove- . re questi per degnamente Comunicarsi sciegliere un tempo opportuno, in cui vivano con più di Puritá, e di Continenza (g); un tempo per lor più libero a potere coll' interno raccoglimento concepire fensi di Pietà e Divozio-

nc (4) . 4. Dire neanche, che oltre allo Stato di Grazia vi si richieggono certe altre disposizioni attuali, come una persetta Mortificazione dell' Amore proprio , un puriffimo Amore d'Iddio , (i) un' escreizio di Penitenza (i) ed una fingolare Santità : quello veramente più convenirebbe alla Grandezza , e Maefta del Mifte-

(a) Que parricipatio justitie cum iniquitate ; aut que focietas luci ad tenebras ? 1. Cor. 6. 14. (b) Ego fum lux mundi . Joann. 8. 12. Lux vera , que illuminat onmem hominem venientem in huns Mundum , & lux in tenebris lucet . Joann. 1. 4: 8.

(c) Frequent Communio criam in itt , qui gentiliter vivunt ; eff nota Pradeffinationit . Propol. 56.

damn. ab Innocentio XI.

(d) Fidet ex auditu : Auditus autem per verbum Christi . Rom. 10 17. Quid enim nunc agimus , nifi ut credant , non quia non credunt , sed quia adhuc parum credunt ! Nam si nullo modo credidi ffent , hie non effent . Fides eos adduxit , ut audiant , fed ipfa fides roboranda eft . Hoc eft , quod aginus , docendo, hortando . D. August. ferm. 20, de Verb. Apost.

(c) Nec ante , nec post Communionem alia requiritur praparatio , aut gratiarum actio . Propol. 31

Michaelis Molinos damn. ab Iunoc. XI.

(f) Solicitudo faculi iftius , & fallacia diviriarum fufficant Verbum , & fine fruftu efficitur . Matth. 13. 22. Quia spiritualet virtutum fru?tus gignere non permittitur. Desides autem dofignantur, & molles, qui nulla devotione suscipiunt. D. Thom. in Cat. Matth. 13. (g) Eligendi funt diet , quibus hono purius , continentiufque vivit , quo ad tantum Sacramentum.

dignius accedat. D. Aug. Epitt. 118. ad Januar. (h) Tunc tantum homo accedat , quando fe ad illud invenerit preparatum . D. Thom. 3. p. quaft.

8. act. 10. Nemo cum naufia accedat , nemo refolutus , omnes ferventes , & excitati . D.Chrysolt. hom. 60, ad Pop. Antioch, (i) Similiter arcendi funt a Communione , quibus nondum ineff Amor Dei parifimus, & omnis mix-

tionis expers . Propos. 23. damn. ab Alexandro VIII.

(k) Sacrilegi funt judicandi, qui jus ad Communionem percipiendam prætendunt, antequam condigne de deliffit fuis punitentiam egerint . Propol. 22. damn. ab Alex. VIII.

ro (a): ma sarebbe poi un' inquietare le Anime buone, un ritirarle dalla lor divota frequenza, ed un usare troppo rigore alla nostra umana fragilità : perchè l'ebbene ci é conceduto il cibarci del Pane celeste degli Angeli (b). fiamo peró Uomini meschini, e deboli, impastati di polvere (c), che non possiamo arrivare alla Purità degli Angeli. Dobbiamo andare alla Comunione con desiderio della Persezione, la quale confifte nell' Amor d' Iddio, e del Prossimo (4). Ma questa Persezione non è tanto un' Apparecchio da premettersi alla Comunione, quanto più tofto un frutto, che da essa deve raccogliersi (e). Tutto dunque consiste il Punto nella Onesta della Discrezione (f), a sapere talmente accordare la debolezza dell' Uoino con la Dignità del Venerabile Sagramento, che nè il Sagramento fi avvilisca per il poco rispetto, nè l' Uomo troppo si aggravi con pretensioni severe (g): e siate pertanto Giudici Voi in tutto quello, che vi propongo, o di Necessità, o di Convenienza. Tom. VII.

s. Primieramente quello, che de ve farfi per una degna Comunione, egli è metterfi in Grazia d'Iddio col fagramento della Penitenza (h). Siccome il Corpo di Gesà Cristo dopo effere crocififio, e morto, fu involto in un Lenzuolo netto, e polto in un Sepolcro nuovo; così molto più il suo Corpo risuscitato, e glorisicato deve solamente riceversi dall' Anima netta, e pura (i). Onde chiunque sa di avere fulla Coscienza qualche peccato mortale, per quanto grande Contrizione si ssorzi di concepire, e si creda avere, non per questo deve accottarfi alla Sagra Mensa senza prima effersi confessato. Cosi dichiara, e comanda il Sacro Concilio di Trento (k): e non ammette opinioni contrarie quetta Dottrina Cattolica (1). Anche nella Legge antica era proibito fotto pena di morte a chiunque fosse contaminato da immondezza il cibarfi delle carni del Sacrifizio offerito a Dio (m): proibito ancora a chiunque avea una qualche notabile macchia, l'entrare nel Santuario, e l'avvicinarfi all' Alta-

(a) Quo non oportet esse splendidius os, quod hoc cibo repletur, quem Angeli non audent intueri? D. Chrysoft. hom. 60. ad Pop. Ant.

(b) Panem de cœlo pressitisti illis. Sap. 16. 20. Panem cœli dedit eis, & Panem Angelorum manducavit homo. Píal. 77. 24.

(c) Veruntamen universa vanitas omnis homo. P[a], 18. 6. Ipse cognovit figmentum noffrum, quoniam pulvis sumus . Psal. 102.14. Nec tamen ex eo debemus nos a Dominica Communione suspendere , quia nos agnoscimus peccatores ; sed ad eam magis ac magis propter anime medicinam, & puriscatio. nem spiritus avide festinandum. Abb. Theonas apud Cassian. Collat. 23. cap. 21.

(d) Perfectio vita Christiana confistit in Charitate secundum dilectionem Dei & Proximi . D. Thom.

2. 2. queft. 184. art. c.

(c) Hoc Sacramentum auget in anima Charitatem .... & ad moriendum, & preliandum pro amore Dei confortat . D. Thom. 3. p. quæft. 79. art. 7. & Opusc. 58. de Sacram Altar.

(f) Omnes nimietates sunt equales : & inter utrasque, discretione moderante, gradiendum est : Abb.

Mofes apud Caff. Coll. 2. cap. 16.

(g) Non declinabitis ad dexteram, neque ad finiffram. Ha. 20. 21. Tenete viam inter finiffram desferationis , & dexteram prafumptionis . D. Aug. serm. 54. de Verb. Dom. Modus ubique tenendus eff . Idem lib. de Vita Bea. cap ult. (h) Probet autem feipfum homo; & fic de pane illo edat . 1. Cor, n. 28. ac fi diceret : Unufqui fine

confideret vitam suam, & emundet cor suum, ut digne possit a cedere . D. Ber. Lib. de Modo

bene viv. cap. 18.

(i) Corpus Christi examine postum suit in sepulchro novo, & syndone munda. Matth. 27. 59. Ve tibi , fi illud non posueris in Conscientia munda . D. Bern. vel alius Instruct. Sacerdot. cap. 9.

(k) Nullus fibi confcius peccati mortalis , quantumvis fibi contritus effe videatur , abfijue premifiz Sacramentali Confessione ad facram Eucharistiam accedere debet . Coc. Trid. fest. 13. de Euchar. cap. 7. & can. 11.

(1) Mandatum Tridentini fa. Tum Sacerdoti facrificanti ex necessitate cum peccato mortali confitendi quam primum, est confilium, non preceptum .... Ille particula Quamprimum intelligitur, cum Sacerdos fuo tempore confitebitur . Propos. 38. & 39. damn. ab Alex VII.

(m) Anima polluta, que comederit de carnibus hoctie, que oblata est Domino, peribit : & que terigit immunditiam, & comederit de hujuscemodi hostia, interibit. Levit. 7. 20.

figura, con che purità, e mondezza or fi deb-ba accostare alla Comunione (b). Che sará perciò di chi va a mangiare il purissimo Corpo del

fagrificato Figlio d'Iddio con la macchia im-

mondiffima del peccato mortale ? 6. Certo è, che chi si Comunica in peccato mortale, si Comunica indegnamente (c), e pecca mortalmente (d) , aggravandoli con altro peccato ( e ) più grave, che è il peccato. che si commette di Sacrilegio (f); e riceve nell'Oftia Confagrata la fentenza di fua eterna condannazione all' Inferno (g). Chi dir po-irebbe, quanto fia enorme il peccato di una Comunione sacrilega, fatta da chi sa, come sta nella sua rea Coscienza? Se tanto più crefce la gravitá di un delitio, quanto la Perfona, che si offende, è più degna di onore, e di stima, in riguardo alla sua Maestà, e Santità: e con la Comunione facrilega fi disonora; e st offiende la Divinitá, e l'Umanità di Gesù Cristo nel Sagramento (h); che vi manca a poterfi dire, fia fimile questo seccato, ed a quello di Giuda, che tradi con un bacio il suo Divino Maestro; ed a quello de' perfidi

re (4): e ciò non fu , che a rappresentare in Giudei ? che lo fecero morire con tanta empictá nella Croce (i)?

7. Non vi è, chí non fi fenta commovere per non so quale risentimento del zelo, in udir folamente nominare Giuda il Traditore, ed i Ginei Crocifitfori del nostro amabilistimo Salvatore . (4) E come potrá udirů neanche questo nome si tetro di Comunione Sacrilega, fenza che il medefimo zelo s'inorridifca; e di fdegno non frema; e non dica di chiunque fi Comunica in peccato mortale, ció, che fu detto di Giuda: Meglio furebbe stato a coftui, che mai non foffe venute al Mondo ? (1) e non lo dichiari degno di effere sobbisfalo giù co' Giudei nella profondità dell' laferno? (m) Guai però, guai a chi ardifce Comunicarfi, anche una volta fola, in tale pessimo stato ! (n) Ma io non voglio giá sì facimente credere , vi fia in questa Udienza, chi vada con riflessione avvertita, cioè così, come si suol dire, a pofta, ed a fangue freddo a Communicarii in peccato mortale . 8. Pur tuttavia fe fi deffe alcuno, che aven-

do commesso qualche grave peccato, lo tacesse per vergogua nella Consessione, ed andasse

(a) Immunda non ingredietur in Santuarium . Levit. 12. 4. Qui habuerit meculam , non accedet offerre hoffiat Domino; nec accedat ad altare . Levit. 12. 21. 22.

(b) Quecumque enim feripta funt , ad nostram doffrinam feripta funt . Rom. 15. 4. (c) Ille manducat indigne , quia in crimine eff . D. Thom. 3. p. queft. 19. art. 2.

(d) Peccat mortaliter quicumque cum Conf. ientia peccati mortalis ad Eucarftiam , que eff Sacra mentum , accedit . D. Thom. 4. ad Hannibald, dift. 9. art. 2.

(e) Qui accipit hoc Sacramentum in peccate mortali , accumulat fibi peccatum . Idem. 3. p. Quæit. 79. art. 3.

(f) Quicumque cum peccato mortali hoe Sacramentum fumit, incurrit facrilegium, tanquam Sac ramenti violator . Idem. 3. p. Quelt. 80 art. 4.

(2) Qui menducat indigne , judicium fibi manducat . 1. Cor. 11. 21. Ideil damnationem .

D. Thom. 3. p. Queit. 79. art. 3.

(h) Quanto id , contra quod peccatur eff majus , tanto peccatum eff gravius . Hoc autem eff contra Divinitatem, & Humanitatem Christi in Sacramento. D. Thom. 3. p. quaft. 80. atto 5 Pracipuum eff Eucharistie Sacramentum, quod continet ipsum Christum. 14eo sacrilegium, quod committirur contra hoc , all gravifiimum . Idem. z. z. quælt. 99. art. 3.

(i) Percatum indigne sumentium toc Sacramentum comparatur peccato occidentium Christum : &. indigne fumens comparatur Jude Christum ofculanti ; quia uterque ex figno Charitati; Christum offendit .

D. Thom. 3. p. quaft. 80. art. 9. (k) Cogita quantum adversus proditorem indigneris, & contra eos qui illum crucifixerunt : & con-

filera ne tu queque fit reut Corporit, & fanguinis Chrieti . S. Chrisolt. hom. 60, ad Pop. Agtioch. (1) Ve homini illi , per quem Filius hominis tradetur . Bonum erat ei , fi natus non fuiffet homo ille . Matth. 26.24. Ve etiam erit omnibus , qui cum polluta censcientia ad mensam Christi accedunt . Div.

Remig. apud S. Thom. in Cat. Matth. 26. (m) Qui manducat indigne ita punitur, ac fi Christum propriis manibus crucifixifet . D. Vinc.

Ferer. ferm. 1. in Festo Corp. Christ.

(n) Qui indigne accodit , etiams femel tantum , Je supplieis tradit . D. Chryfoft, bom, s.in epift. 1. Timoth,

cosi alla Comunione? Se vi fosse tal Donna, che trovandofi in una difonesta occasione, e non volendo lasciarla, si servisse della Comunione a coprire la fua riputazione, andando ella a Comunicarli, acciocche la gente, che vede non penfi , ne parli male della fua trefca? Oh Dio I Per coftoro quanto meglio farebbeche fossero gettati con una pierra di molino al collo in fondo al mare ! (a) Quegli Angeli, che stanno in Chiesa di , e notre , a venerare la Sagrofanta Eucariftia, che vendette non farebbero di cotesti , se ne avessero la permissione da Dio l (b) Ammirò Terrulliano la Pazienza di Gesti Crifto , più nel tollerare Giuda alla sua Mensa, che nel sopportare il rimanente di tutta l'ignominiofa, e dolorofa Paffione, (c) Che Pazienza in fatti di Gesù Crifto I Pazienza di una bontà veramente infinita, nel foffrire, che lo ricevano queste facrileghe bocche .

9. Sebbenche, vaglia il vero, che dimoftrazioni però di Giustizia non ha egli dato ancora a punire i Sacrleghi, non folamente nell' altro Mondo, ma anche in questo? (d) Se a' Prevaricatori della Legge di Moisé era dovuta fenza mifericordia la morte; di che morte non

farà degno assai più, dice San Paolo, chi difpreaza, ed ingiuria il Santiffimo Corpo di Crifto? (e) Racconta S. Cipriano, che avendo egli fleiso comunicata una Donna, la quale era in peccato mortale, ella cascò subito moria ivi a pié dell' Aliare; come se il Corpo Sagramentato di Criito per lei stato sotse un veleno, o un pugnale a trafiggerle il cuore. ( f )Era fegreto il di lei peccato; ma tu pubblico lo spetiacolo della giustizia d'Iddio . (g) Altri simili cattighi di morsi tunette, ed improvvile fi apportano da' Santi Padri : (h) ed il medefimo S. Cipriano aggiunge, effere ciò una cagione , per cui Dio permette a' Demoni, che entrino ad invafare ora una tal donna, ora un sal' uomo; (i) coficché di vari of-fessi non si dice male nel dissi, che la diabolica vessazione può essere in pena di una qualche Comnione (acrilegha.

10. Noi ne abbiamo l'esempio in Giuda, cui appena comunicato, entrò il diavolo addoffo, come riferifee a nostro documento il Vangelo: (4) e su per la Comunione sacrilega, che il maligno spirito ebbe adito ad impossessarii di lui, (/) per indi condurlo alla di-(perazione, alla perdizione, (m) Sopra di che

Ddda

(a) His melius effet , mola afinaria collo alligata , mergi in pelagus , quam illota confcientia hoc Sacramenenm accipere . D. Cypr. vel alius ferm. de Cona Dom.

(b) Angeli, qui afiffunt huic Sarcamento, indigne recipientem interficerent, nifi Divina Mifericordia prohiberet . S. Vinc. Ferer. fer. 4. in Festo Corp. Christ.

(c) Despicitur Christus , verberatur , deridetur , coronatur ; parum hoc , f non etiam in Coena prodisorem haberet . Tertullian. lib. de Patien. cap. 2.

(d) Nec enim parva poena proponitur etiam nunc indigne fumentibus . D. Chrysoft. hom. 60. ad Pop. Antioch.

(e) Irritam quit facient legem Moyf fine ulla miferatione moritur . Quanto magis putatis deteriora

mereri supplicia , qui Filium Dei conculcaverit ? Hebr. 10. 28.

(f) Poemina criminis rea , facrificantibus nobis , latenter obrepfit ; nec cibum , fed gladium fibi fumens , & quoddam lethale venonum , angi cospit , & anima exastuante , concludi ; & proffuram delisti sui passa, palpitane, & tremem concidit. D. Cype. de laps.

(g) Impunitum diu non fuit, nee occultum dissimulata constientia crimen. Qua fesellerat hominam,

Deum fenfit ulterem . Idem ibib.

(h) Apud Marchant, in Horto Paffer, traff. 4. Sect. 9. Prop. 1.

- (i) Quam multi quotidie delicti fui constientiam non constientes immundis spiritibut adimplentur ! Quam multi ufque ad infaniam dementie furore quatiuntur ! Nec neceste eft ire per exitus fingulorum ; um per orbem tam delictorum poena fit vera , quam deliquentium multitude numerofa . Div. Cyprian.
- (k) Et post buccellam introivit in eum Satanas Joann. 13. 27. Intravit , ut jam sibi traditum postiteret : & hinc docemur , quam fit cavendum, male accipere benum . D. August. Tract. 61. & 62. a Joann.
  - (1) Judas , male accipiendo , locum in fe diabelo prebuit . D. Aug. lib, 5. de Bapt. cap. 8. (m) Ubi fude Relevatum et panit fantlificatus intravit , parricidia its animus vim tami Sacramenti
- nen fustinens , quase palea de area exfussatus est , O pracept cucurrit ad preditionem , C la jugum . D. Cypr. fer. de Cœna Dom.

riflettendo S. Agostino, O quanti Giuda vi fono, egli esclama, (a) ne' quali eutra il demonio per giusto giudizio d'Iddio, nell'atto itteffo che vi entra, indegnamente ricevuto, il Santiffimo Sagramento ! (b) Quanti facrileghi, potressimo esclamare anche noi, quanti, nell'atto di essere visitati da Gesti Cristo nel Sagramento, fono da Lui abbandonati con la fua grazia; (e) e vanno perciò tutt'ora di male in peggio, come l'Apostata Giuda! (d) Ma che che fia degli altri, attenda ogn'uno di voi a se stesso (e) con somma cautula a non sarsi reo del Corpo di Gesú Cristo, nel riceverlo . mentr'è consapevole di effere in peccato mortale . (f) E vi sia noto peró, per non dar campo agli scrupoli, che, se taluno fi comunicaffe in peccato mortale, a cagione che o questo non fiagli fovvenuto per mera dimenticanza; (g) o di esse sorse non ne abbia avuto il fufficiente dolore, dopo efferfi debitamente applicato ad averlo; egli non commerterebbe giá il facrilegio : ma anzi quel peccato farebbegli cancellato in virtú della

Comunione, che divotamente fia fatta . (A) Dio vede il cuore, e rimette con Mifericordia il peccato, che fi detelta, e non fi ama. Il che presupposto, a quiete delle timorate co-

scienze, ripiglio. 11. Il più che temo delle Comunioni facrileghe, è in cert' uni, che per effere di una troppo laffa, e peró falía coícienza, portano l'anima conteminata all' Altare, non volendo esti, che sia peccato quello, che è peccato veramente mortale. Si (culano quelti col dire, che la coscienza lor non rimorde : ma siccome in alcuni Infermi il non fentire la gravezza del male è un'effetto di flupidezza maligna così é ancora in certe Anime il non fentire i rimorfi . (i) Puó darfi , è vero , in alcune cofe una tale ignoranza, che fcufi : (4) ma la scusa non vale già, quando s'ignora ció, che si dovrebbe, e si potrebbe sapere; (1) è si resta di saperlo , o per maliziosa affettazione, o per negligenza (m) Ove si puó dubitare, che vi sia il peccato mortale, si deve con fericia esaminare, e non è mai lecito

(a) Quam multer Judas diabolus implet , indigne accipientes buccellam ad judicium fuum . S. Aug. enarr. in Pfal. 142.

b) Adhuc efta corum erant in ore ipforum ; & ira Dei aftendit fuper cot . Pfal. 77. 30.

(c) Pro nequiria cordii cos deferent Divina protectio diabolum illit, vel ignominiojus corporis pasiones

patitur dominari . Abb. Pafnutius apud Caffian. collat. g. cap. 20. (d) Judat particeps existent Mysteriorum , conversus non est : unde fit scelus ejus utrinque immanius ; tum quia tali proposto imbutus adiit mysteria ; tum quia inde melior faltus non fuit . D. Chryl. apud D. Thom. p. 3. qu. 81. art. 2.

(c) Unusquisque consilerer, non quid alies paffus fit, sed quid pati & ipse mereatur: nec evasisse se credat , si eum interim poena distulcrit , quam sibi Dei judicit censura servavit . D. Cyptian. de Lapfis.

(f) Quecumque manducaverit panem hune indigne, reut erit corporit Domini. 1. Cot. 11. 27. (3) Qui accedit ad Eucharittiam fine conscientia peccati mortalis, cui subjacet, reatum indigne

fumptionit non incurrit. D. Thom. in 4. dift. 15. qu. 1. art. 3.

(h) Sacramentum perceptum ab eo, qui est in peccate mertali, cujus conscientium, & afficium non habet ; forte enim non fuit fufficienter contritus ; fed devote , & reverenter accedent confequitur gratiam Charitatis , que contritionem perficit . D. Thom: 3. p. qu. 79. art. 3.

(i) Si dices : Non cognoscie conscientia mea . Hoc etiam in affectionibus corporalibus contingit : multa enim funt affellioner , quas non fentiunt agrotantes : & non fentire stupiditas eff . D. Bafil. Reg.

Comp. 301.

(k) Ignorantia , que studio superari non potest , & invincibilis est , cum non sie voinutaria , ce qued non fit in poteltate noffra cam repellere , non eff peccatum . S. Thom. 1. 2. qu. 76. art. 1. (1) Error conflientie non habet vim excufandi circa ca, que quit feire tenetur, & poteff . Idem

Quodlib. 8, art. 15.

(m) Hoc , quod non habet aliquit conscientiam shi peccaei, petet contingere per culpam suam ; vel quia per ignorantiam juris , que non excusat , reputat non effe peccatum , quod est paccatum mortale ; vel quia negligens est in examine sui ipseus, contra illud Apostoli 1. Cor. 12. Probet autem seigsini ho mo , & fic de pane illo edat : & fic mihilominus peccat fumen Corpus Christi , licet non habeat con-· fcientiam peccati . Idem 3. p. qu. 80, art. 4.

andare alla Comunione col dubbio. (a) Molte ri : ma è passato giá molto tempo : e benchè volte uon si conosce il peccato, perchè non fi vuole cono(cerlo: (b) non fi dubita, perchè non si vuole dubitare; ne si fente il rimorso, perchè non si vuole sentirlo, ed è sossogato da una dominante passione : (c) e non si domanda configlio, se il peccato vi sia ; perché la coscienza è come filetarghitta, o incallita; (d) ma il peccato ad ogni modo vi è ; (e) e come si oserá di pretendere, che Dio perdoni una colpa, di cui non fi vuole averne coicienza? (f) Concioffiache pero, quando fi và alla Comunione, si è in debito di rifletter bene, che non fiavi nella coscienza qualche inganno, o illusione circa le cose essenziali; ( g ) e nulladimeno di colloro, che da se stessi gravemente s'ingannano, non è il male, ve ne fiano pochi; ma ve n'è una moltitudine, o, come dice lo Spirito Santo, una razza intiera; (h) è di necessità, che alla generale dottrina diamo i fuoi pratici lumi.

12. Vi fará tal'uno , che dovendo restituire non poca roba d'altri, îngiustamente usurpata, uell'atto di confessarsi ha avuto bensi buon pensiero di soddissare tutti li suoi dove-

abbia avuto varie opportunità di reflituire , nulla ha per auche restituito: e seguita così a confessarsi, e comunicarsi, teneudosi per ficuro con quello, che ha peró buon penfiero, buona intenzione. Sia l'ifteffo di tal'altro, che ha da adempire Legati pii, e da pagare alcuni fuoi debiti a bifognofe perfone . Può foddisfare a tutto, fe vuole; ma non fe ne cura, frequentando tuttavia li Sagramenti, ed adulando fe steffo con lufinghiere opinioni . Ma delle Comunioni di costoro che deve dirfi? lo non fo, ne posso dir altro, se non che l'uno, e l'altro inganna gravemente l'anima sua; (i) e senza scusa. (4) Quando Zaccheo intele, che Gesti Critto volca venire a fargli una vilita lu cafa , (1) la prima cofa , che fece a degnamente alloggiarlo, fu rellituire, e pagare. (in) Non fece tante buone intenzioni, o promeffe di volere poi rendere quel , che doveva : ma di fatto Immautinente efegui; (n) e rifarcí anche i danni, e pago la pena delle sue inginstizie, senza aspettare di effere obbligato dal Giudice . (0) Ecco iui' idea di ció, che neceffariamente è da farsi au-

(a) Qui accedit cum dubitatione precati mortalis , peccat mortaliter , se distrimini exponens . Idem 4. Hann. dift 9. art. 2. (b) Homo aliquando mente perversa timet intelligere, ne cogatur quod intellexerit , sacere . D. Aug.

ferm. 12. de Verb. Apolt.

(c) Sape ment frigida in quibuflam delinquit, & ea quast nulla perpendit; at st a torpore sue evigilat , illa , que levia credidit , ut mortifera perhorrefeit . D. Greg. lib. 32. Moral. cap. 1. (d) Home aliquando fibi videtur fanus, & agrotat, & in co , qued agrotat , & non fennt , Medicum

non querit . D. Aug. enar. in Pf. 102.

(e) Error , que non creditur effe mortale , quod est mortale , conscientiam non exeusat . D. Thom. Quodlib. o. art. 11. (f) Quo pallo dignetur Deus ignoscere , quod homo dedignatur agnoscere ? D. Aug. hom ult. ex 50.

(g) Observet anima , in quibus forfitan se illusam , aut villam reminiscitur , ingemiscens horrore vitiorum . Caffian. lib. 5. Inftit. cap. 14. (h) Generatio , que fibi munda videtur , & tamen non est lota a fordibut fuis . Prov. 30. tz. E.t

via , que videtur homini justa ; novisima autem ejus deducunt ad mortem . Prov. 14. 12.

(1) Moliuntur fraudes contra animas fuas . Prov. 1. 18. Nolite decipere animas veitras . Jerem.

(k) Fiudra fibi de ignerantia blandiuntur , qui ut liberius peecent , libenter ignerant . Div. Bern. (1) Zachae festinans descende , quia hodie in do:no tua oportet me manere . Luc. 19. 5.

(m) Stant autem Zachaus dixit: Ecce . . . . Si quis aliquem defrandavi , reddo quadruslum .

Luc. 19. 8. (n) Siquid aliquem defraudavi , reddo . Luc. 19. 8. Audi mirabile ; nondum dicit , & obedit . Div .

Chrysoft, apud D. Thom. in Cat. Luc. 19. Non promittebat , fed faciebat . Non ait : Dabo , & restituam : fed do , & reddo : propterea Christus illi annuntiat faluten . Theophil. ibid.

(0) Sciebat legem jubentem reffisuere in quadruplum male ablata : & non expeltat legis cenfuram , ipfe fibi Judex effettur . D. Chryfoft, apud D. Thom. in Cat. Luc. 19.

che per ben comunicarii, e ricevere Gesii fangue gli si conturba qualor lo incontra. (f) Cristo nella casa del proprio cuore. (a) La buona intenzione basta per chi deve reitituire, ed in verita presentemente non puo: (8) ma potere, e non volere; ed o per avarizia, o per negligenza differire, e tirare in lungo, quell' è un vivere in un continuo peccato mortale ; (c) per cui non v' è affoluzione, che vaglia neanche in punto di morte; (d) ed un effere sempre indegno della Comunione Santissima ; non essendovi altro ad assicurar la cofcienza, fe non che o tofto restituire, ovvero almeno adoperarii , ed ingegnarii a fare quel , che fi può . (e)

13: Vi farà tal' altro, che effendo stato offe so da un suo Prossimo, ha deposto bensì ogni sentimento di scandalosa vendetta, ed ha anche perdonato, per efferne ltato pregato, ma egli ritiene poi contra di lui tanta aversione, che gli rifiuta la parola, ed il faluso; e non lo puó quali né anche vedere; ed il

Non relta di accoltarfi con tutto ció alla Comunione, dandos ad intendere, non effer odio quella fua paffione, che ha tutti i fegni evidenti dell'odio (g) Ma può egli così leci-tamente comunicarli i Dico rifolutamente di nó; per quanto egli fi síorzi a comparire divoio, nulla è da crederglifi, quand' anche facesse miracoli; (h) ed è da riputarsi indegno, indegnissimo, (i) perche gli manca una delle disposicioni più necessarie a ricevere il Divino Sagramento, che è Sagramento di pace e di carità . (4) Si odono le parole di Crifto . (1) Se voi, dic' egli, nell' accostarvi all'Alia. re , ri ricorderete di non efsere uniti con qualch' uno de' vostri prossimi in carità, sia per disgutto, che voi abbiate ricevuto da lui, sia per altro, ch'egli abbia ricevuto da voi; (m) partiteri dall' Altare, ed andate prima a riconciliarvi. Ogni odio (n), ogni ira, ogn' iaimicizia , qualunque fia (e) . bafta a rendere

(2) Quicumque mihi domum adificat , fi velit mihi placere , debet reffituere male quefta , fi po fte . S. Birgit. lib. 1. Revel. cap. 18. (b) It , qui alieno debito fe teneri forte in extremis postits recolit , fi deste , unde perfelvat , fola ni.

hilominus poenitentia , & cordis contritiene obtinere veniam creditur . D. Bern. lib. de Rapt. cap. a. (c) Rem alienam detinere , invito Domino , eft peccatum centra justitiam : manifestum eft autem, uod nec per modicum tempus licet in peccato morari , & ideo tenetur flatim restituero , fi poteff .

D. Thom. 2, 2, qu. 62, art. 8.

(d) Illi , qui alieno debito fe teneri , forte in extremis postus recolit , nulla poenitentia remittitur pec. catum , f , cum poffe , non refficuit ablatum . D. Ber. lib. de Bapt. cap. 2. (e) Excufantur , qui voluntatem reflituendi habent , & faciunt opere , quantum poffunt . S. Birgit. lib. 6. Revel. cap. 85.

(f) Quid dicam de his , qui adversus ess , in ques commeti fuerint , rancerem animi reservantet , verbis quidem negant fe irafci , sed reipsa indignari gravisime comprobantur ? Cassian. Ilb. 8 . Instit. cap Io.

(2) Neque congrua eis affabilitate folita colleguatur, & in eo fe minime delinquere putant, qued vindictam fue commocionis non expetant , quam tamen taciti în corde concoquunt Idem ibidem . (h) Etft fexcenta miracula edant , fi diffident inter fe , ridicult ceteris erunt . D. Chryfoft. hom.

33. in Cor. (i) Quifque fumme cavere debet, ne cum ira, vel odie Corpus Chriffi Jumat , quia graviffine poccat .

D. Vincent, Ferr, ferm. 4. in Felto Corp. Christi .

(k) O Saeramentum pietatis ! O fignum unitatis , & vinculum charitatis! D. August. trad. 26. in Joann. (1) Si erge offers munus tuum ad altare , & ibi recordatus fueris , quia frater tuut habet all-

uid adverfum te, relinque ibi munus tuum ante altase, & vade prim reconciliari fratri tuo. Matth. 5. 23. (m) Non folum fi laft fuerimus, jubet not Christie remittere , & reconciliari fratribut nottris , nul-

lamque lafonis memeriam retinere ; fed etiamft illet adverfum net , five jufte , five injufte , habere aliquid noverimus , fimiliter pracipit , ut munus nelleum relinquentes , ad corum priut fatisfallionem feffinemus , Caffian. lib. 18. Inflit. cap. 13. (E) Odium velut venenum mortiferum de cerde vestre repellite, antequam Euchariffiam fumatis .

D. Aug. ferm. 1. de temp.

(o) Hoc Mytterium ab omni , vel tenui inimicitia purum effe penitus jubet ; eft enim pacis Mytterium. D. Chryfott. hom. 60. ad Pop. Antioch.

l'anima indegna. Nella Parabola di colui, che fu condannato alle catene, e alle tenebre, per effere intervenuto al convitto Reale fenza la velle nuziale, (4) Gesú Crifto ha detto tanto, che fi può intendere, come spiegano i Santi Padri, non dovere alcuno forto graviffime pene accoftatfi alla Sacra fua Menfa Eucaritlica fenza la veste nuziale della fraterna Caritá. (b) Laonde, Fedeli miei, prima di andare a comunicarli , ferutinate in quelto particolare voi fless, ed afficuratevi, che vi sia nel voltro cuore la Caritá : (c) non dico una carità perfetta, che escluda ogni qualanque imperiezione; (d) ma quella caritá almeno, che è di necessità ; che esclude ogni interna malevolenza; ed è anche disposta a dare nelle occasioni que' segni esterni di benevolenza comune , che fono convenevoli alla condizione del proprio stato.

14. Che se il nostro Dio, per essere un Dio di Amore, si riceve indegnamente dall'anima, che sia attossicata dall'odio; che diremo noi di cerre anime per l'opposto, che lo ricevono con una passione di troppo amore, e

tutto amor difoacito? Noa vi è vizio, che più quello della luffuria fi oppouga alla Comunione Santiffima: (e) imperocché per effo è, che l' uomo ti rende animale, inabile a spirituale mente raccoglierfi , (f) per degnamente disporsi al ricevimento di quel Divino spirito ; che nella Comunione fi attrae. (g) E devo dire però : certo è , che per quanto uno fia ammorbato da questo vizio, s'ei vuole veramente abborrirlo, e delidera in veritá di emendarit, non vi é per lui verun' altro piú efficace rimedio di quello fia la Comunione divota , e frequente, (h) come fe n' ha in molti la comprovata esperienza, che si sono con quelto mezzo perfettamente emendati, e divenuti si cari a Dio, come fe ftati fossero Vergiai . (i) Ma per altro , guai a chi vive nel vizio, e va a comunicarii, ritenendo l' affetto al peccato, con ritenere l'attacco a qualche fua peccaminofa occasione: (4) poiche, fia a costui, fia a costei, non serve la Comunione, che a sua eterna rovina. (1) Daró un elempio.

15. Uno, ed Una amoreggiano infieme; e

(a) Intravit Res, ut videret difrumbentet; V vidit ibi hominem mon vestimm veste napitalt; V ait illi: Amice quomodo huc intrastit, nur habru vacteu mapitalem? V ille shomusit. Tucc dixit Res Ministri: Ligatte manibus, V pedibus ejus, mittite eum in temebras exteriores. Matth. 22. 11.

(b) Bifquit haue vettem unpitalem Charitatti, recumbem in nupiti, non habet 3 jun plicitus metas ne singerdicust Regs. nutrasur forus. D, Greg. hom. 3g. in Evangs, Ecce qualem feneriam merekiur audire, qui ad âttare Domini olium rectinen prefumit accedere. L'igatte manibus &c. D.Aug. fettum. 531. de temp.

(c) Trutinate corda vestra, fi jam contra ullum odium habetis i ecce enim Ren ad nuprias ingredient conclit habitum entemplatum, et ei quem charitate vestitum non inventi, i tatua dicit; Lyomodo huc intrusti? D. Greg. hom. 38 in Evang.

(d) Quifquis hanc veitem Charitatis habet , fed tamen adhuc perfelte non habet , ad pii Regit in-

greffun desperar de venia non debet ; quia ipse quoyur spem nobit rribuit per Prophiram dic endo , Pial. 38. 16. superfectum meum videram scult tui , & in libre tuu amaat seribunt , D. Greg. hom. 38. in Evang.

(c) Peccatum luxuric magis reddit koninem ineptum ad perceptionem hujus Sacramenti, in mantum per hac peccatum frivius: maxime carni fubjicitur, & impeditur fervor dilettionis, qui requiritur in Sacramento. D Thom, 3, p. qu. 80, art. 5.

(i) Animalit autem homo non percipit ea que funt spiritus Dei . 1. Cor. 2.14.

(g) O: meum aperui , & attrazi spiritum. Pial. 118. 131. Spiritum bonum a Patre datum de caclo. D. Aug. enar. in Pial. ibid.

(h) Sedat éaim, cum in nobit mannar Christius, facioneum membrerum vostrerum legem, piesarem cerreboras, peratraksianses animi estinguit & ab mui une erigit cefu. D. Cyrill. Alex. lib. 4. in I.o. cap. 17. (1) Quid enim bonum ejus est. & quid pulchum ejus, nif framentum electorum, & visum germi.

(1) Sud enth bonum eya est, & guid pulcheum eyas, mis feumentum electorum, & vinum germi.
nani Virginet? Zachar. 9. 17.

(k) No: accedus ad Altare, qui maculam habet. Levit. 12. Intelligitur atiquit maculam habere, quamdiu est in voluntate peccandi. D. Thom. in Expos. 1. Cor. 11. Led. 7.

(1) Hec est est Comunio, quod grando frugibut, quod navigio seve tempestat. D. Cyprian , de Laplis,

fi confessaro auche bensì ogni tanto tempo; ma nelle lor Confessioni hanno sempre la ricaduta nelle medefime colpe gravi di penficri, e discorsi maliziosi, di abbominevoli considenze, e immondezze; e parendo loro di avere adempiuto il tutto, che è di necessità, per quefto che hanno detto il tutto al Confessore, vanno animofamente a Comunicarfi, fenza penfare tampoco ad averne scrupolo . Ma altro che scrupolo qui deve aversi; perché le loro Comunioni fono anzi facrileghe; ed in tale flato non ubbidifcono neanche al Precetto di comunicarsi alla Pasqua (a), a cazione che quell' amoreggiamento è all'uno, ed all' altra un' occasione profilma di gravemente of-fendere Iddio ; e sin' a tanto che vogliono durarla in quell'amore, non offante che si conteffino, tono indegni della Comunione Santiffima. La ragione fi è, perché non puó aversi attacco a cotesta occasione, che non s'abbia anche affetto al peccato mortale: e chi va a Comunicarli coll' affetto al peccato mortale, puó metteríi in dubbio, che non faccia una Comunione indegnisima (6)? Ama la caduta, chi ama il pericolo (c) : e non dovendo crederfi mai, che abbia una vera volonta di abbandonare il peccato, chi non vuole abbanbandonar l'occasione, quale indegnità, l'an-

dare alla Comunione con questa volontà sì malvagia di non abbandonare il peccato (d) ?

16. Non fono costoro mai da invitarsi a gustare le dolcezze del Divino soavissimo Cibo : (e) e fono anzi d'ammonirfi con la voce di Crifto li Ministri di Santa Chiesa, che tengano questi animali immondi lontani dal Sacro Altare (f); come già altre volte folca farsi . (g) Manco male, non fi comunichino effi né meno a Pafqua; efsendo alieniffima la Santa Chiefa dal fentimento, che si commetta nel comunicarli un facrilegio (h) . Agli Ebrei , che nel cibarfi della Manna appetivan gli agli, e le cipolle di Egitto, su l'istessa Manna un ve. leno ; ed è un veleno altresi la Manna Eucariftica a chi la riceve coll'animo di ritornare all' occasione profima del peccato (i) . S' accordano talor l'uno, e l'altra con dire : Stiamci da lungi intanto che andiamo a fare il nostro Bene . Ma o quanto dovrebbero temere , e tremare (k)! Quanto più direbbero il vero col dire : intanto che andiamo a fare il nostro male ; cio un facrilegio ! Oh se sapeste, Fedeli miei, ciò che sia il comunicarsi coll' attacco all' occasione, che è quanto dire, coll'attacco al peccato mortale! Si prescrive nei Canoni la Penitenza al Sacerdote in caso che , lasciando egli aperta la facra Piffide per negligenza, fof-

(a) Pracepto Communionis annue Juisfit per facrilegam Domini manducationem, Proposits. damna ab Innocent. XI.

(b) Habentes adhue voluntatem peccandi gravari magis dico Euchariffia perceptione , quam purifi.

cari . D. Aug. relat. in c. quotidie de Confect. dift. 2.

(c) Qui amat periculum , in illo peribit . Eccli. 3. 27. Homo vult aliquid , non fecundum fe , fed in caufa fua , puta , qui vult comedere nociva , quodammodo dicimus, cum velle infirmari . D. Thora. 2. 1. Quælt. 30. art. 1.

(d) Qui non proponit dimittere peccatum mortale, poccat mortaliter accedent ad sumendum corput Christi; quia indigne accedit. D. Thom. in 4. dist. 9 quart. 1. art.3.

(e) Guffate , & videte , quoniam fuavis eff Dominut . Pfal. 33. 9. 0 quam fuavis eff , Domine , fpi-

ritus tuut , qui dulcedinem tuam in filios demonstrat , Pane fuavifimo de coelo prestito ! Offic. Corp. Christi: Antiph, in 1. Vesp. (f) Nolite Sanctum dare canibus , neque mittatis margaritas ante porcos . Matth. 7. 6. Sanctum ,

ficut est gratia Corporis Christi . Canis enim , & porcus animalia immunda funt . D. Chrysoft. hom. 27. Oper. imperf. Canis reversus ad suum vomitum, & sus lota in volutabro luti 2. Pett. 2. 22. (2) Foris canes, & impudici . Apocal. 22. 15 Nemo immundus prorfus accedat . Hoc ad Communi-

canter dico , & ad vot ministrantes . D. Chry foft, hom. 60. ad Pop. Antioch.

(h) Cavere ille debet , ne absque magna reverentia , & Santitate ad id percipiendum accedat .

Conc. Trid. fefs. 14. cap. 7.

(i) Alhue efen corum in ore ipforum ; & ira Dei aftendit fuper cot . Pfal. 77. 30 Et nune in Reelefia fi quit carne Christi reficitur , & declinat ad viria , noverit foi Deum judicium imminere . Divus Hieron, in Pial. 77. (k) Caveamus , ne cum illis condemnemur , qui post esas Manne coclestis appetiverunt visiorum foeti-

dos cibos . Abb. Pafnut, apud Caffian, collat. 2, cap. 7.

gno, o da un Sorcio (a). Ma peggio è, che fia mangiata da un' Anima in peccato mortale (b): e non to dir'altro, fe' non che raccomandare, pregare, supplicare, che si diltacchi dall'occasione, e l'abbandoni, chi vuole andare alla Comunione (c). Parlo di ogni occasione prossima; benchè principalmente di quella, come più comune, e più nefanda, in cui fi pecca d'impurità (d); e tanto basti per l'apparecchio, che vengo a dirvi, di necessità.

17. Ma come che si tratta di ricevere un Dio verso di noi così buono, che nell' Eucarittia viene a far pompa del fuo pregiatisfimo Amore (e); pare a Voi, sia Onestà, lo stare su i termini di una precisa Necessità, senza riguardo alla Convenienza? Dire, di non voler fare nella Comunione se non quel tanto, che balta a non commettere il Sacrilegio, vi pare fia quelta una proprietà, degna da usarsi con quel Dio, di cui nel riceverlo dobbiano rammentarci l' Immensa Maesté, e l' Infinita Bontá (f)? Se Voi aveste d'alloggiare un Personaggio di Qualità in casa Vostra, so che non Tom. VII.

se mangiata la Particola consagrata da un Ra- vi contentareste già solamente di spazzare le stanze; ma vorreste ancora con la maggior decenza addobbarle (g). Così parimente e da farsi, per accogliere nell' Anima Gesú Cristo, il Re fovrano della Terra, e del Cielo (h) . S' ha da rimuovere dal vostro cuore tutto ciò, che può essergli dispiacevole (i); e da ripor. visi tutto ciò, che gli può essere aggradevole nell'esercizio della Virts (1).

18. Con Santa Brigida una volta fi lamentó Gesù Cristo di certe Anime , le quali si apparecchiano ben' anche alla comunione, adornandosi con varj siori di Cristiane Virtii; mu come país' io godere, dis' Egli (1), il buon odore di queste Virtù da una parte, mentre mi ammorba il fetore di altrettanti Vizj dall' altra? Vi fono de' Vizj, gli atti de'quali non faranno più che veniali, ma fono Vizj però abituali, come di frequenti impazienze, rabbiette, invidiette, dispettose risposte, bugie oziofe, vanità, curiofità, e fimili; Vizi, che si può dire in certo modo, che si amino; mentre non fi usa diligenza a moderarfi : e come questi danno all' Anima una deformitá schifosissima a Dio (m), ed una non poca indisposi-

(a) Qui bene non custodierit Sacrificium; & mus, vel quodlibet aliud animal iliud comederit, qua. draginta diebus poniteat . Cap. Qui bene, de Confecrat. dift.2.

(b) Id tamen non est tam magnum inconveniens, ficut quod sceleratissimi homines illud sumant. Glois.

in d. cap. qui bene .

(c) Mutet ergo vitam, qui vult accipere vitam; nam finon mutet vitam, ad judicium accipit vitam; magis ex ipfa corrunpitur, quam fanetur; magis occiditur, quam vivificetur. D.Aug. ferm. i.de Temp. (d) Maxime oportet custodire Corporis , & Anime Castitatem , qui debemus facrofantlis Agni car-

nibus vesci, quas neminem immundum contingere, etiam veteris legis, pracepta permittunt . Cassian. lib. 6. Instit. cap. 8.

(c) Salvator noster discessurus ex hoc Mundo ad Patrem , Sacramentum hoc instituit , in quo divitias

Divini sui erga homines amoris velut effudit. Conc. Trid. (cis. 13. de Euchar. cap. 2.

(f) Menores tanta Majestaiis , & tam eximii amoris Domini nostri Jesu Christi venerentur Myste. ria . Idem ibid. cap. 8. Inaniter gloriatur fe effe Christianum , qui ea tantum , que Lex jubet , obfirvare contentus est, ac nequaquam vocationi, & gratia Christi condignos exhibet fructus. Abb. Joannes apud Cassian. Collat. 21. cap.7.

(g) Certe st domum nostram quisquam dives, aut prapotens intraret, omni festinantia domus tota mundaretur , ne quid fortage effet , quod oculos intrantis ofenderet . D. Grez. hom. 30. in Evang.

(h) Si vis, ut veniam ad te, ait Jesus, & apud te maneam, munda cordis tui habitaculum. Para mihi Coenaculum grande, stratum, & faciam apud te Pascha cum discipulis meis . Kempis lib. 4. de Imit. Christ. cap. 12.

(i) Christus nihil in nobis fordidum, nihil foedum, nihil obscurum, nihil oculis suis deprehendat indignum . D. Aug. ferm. 2. de Temp.

(k) Stude, ut diversis virtutum ornamentis Anima tua composita sit in adventu Domini tui, sobrietate, Caititate , Charitate &c. D. Aug. ferm. 1. de temp in Adventu .

(1) Ego si intravero in partem unam mentis munda, qua mihi erit consolatio, si ex parte alia sentitur facior? D. Birgit. lib.z. Revel. cap. 2.

(m) Hzc, veluti scabies, nostrum decus ita exterminant, ut ab illius spons , speciosi forma pre filits honinum , cast fimes amplexibus feparent , nift medicamento quotidiane poenitentie deficcentur . Div. Aug. hom. ult. ex 50.

zione alla comunione (a); niuno mi negherà, che anche in questi, per degnamente, e tovente comunicarii, non convenga mettere studio ad emen: larfi (b), a fine di poi auche meglio

nelle Virtù affucfarii.

19. Ma dovendo ora parlarvi dell'apparecchio, che è convenevole (c), faro forte indiscreto, e domanderò forse troppo, se vi dirò d'incominciare ad apparecchiarvi alla comunione almeno nel giorno avanti (4)? A tanto io vi eforto : Prevenite la comusione , col penfare ad effa almeno un giorno avanti (e). Se aveste nella coscienza qualche peccato mortale, non viriducete alla mattina della comunione per confessarvi; imperocchè fta troppo male, aspettare a cacciare il diavolo fuori di cafa fino a quell' ora, che Gest Cristo ha da entrarvi . Ordina la Santa Chiefa, che ogni Fedele si confessi nella Quaresima (f) per comunicarfi poi nella Patqua: e cosi conviene anticiparli la consessione in ogni altro tempo. Nel giorno avanti raccogliete di

quando ia quando il voltro Spirito a ricordarvi della comunione, per mortificare nelle occalioni le vostre passioni, ed i vostri tensi; (g) e per eccitare con qualche Orazione Giaculatoria li vostri affetti, or all' Eterno Padre, che vi dia grazia di fantamente ricevere il suo Santifimo Figlio (h); or all' itteffo fuo Figlio, che si degni venire a Voi, per operare la voi la vostra eterna Salute (i) . Praticate nel man, giare, e nel bere la sobrietà, e temperanza, (\*) ed anche la continenza da certi piaceri, che per altro ad alcuni potrebbero nello ftato loro effer leciti (1) .

10. Leggete nella fera avanti qualche libro divoto, e date qualche occhiata di pietá al Crocifisso, fermandovi a confiderare per un poco qualche Punto della fua amara Pattione; essendo ciò incaricato a tutti noi dall'Apostolo (m), in guifa che ha quast vigor di precetto, come si rislette da S. Basilio (n); e proccurate di addormentarvi con qualche fanto penfiero . (e) Cosi levandovi poi nella mattina per tempo,

(a) Vedi S.Francesco di Sales: Filorea p. z. cap. 22. & p. z. cap 20. e nelle Lettere lib. 2. c. 38. (b) Itaut honini displiceat infirmitat , qua ad peccatum veniale inclinatur . D. Thom. in 4. dift. 16. quæft 2. art.2. Et habest propositum fe praparandi ad peccata venialia minuenda . Idem 3. p. quæfi. 87. art. t.

(c) Concionatores , cum Fideles ad Santifimi Sacramenti frequentiam accenderint , statim de magna ad illud fumendum praparatione orationem habeant . Innoc. XI. Constitut. incip. cum ad aures ,

ann. 1679.

(d) Sanclifica illes hodie, & cras, laventque veftimenta fua, & fint parati . Exod. 19. 10. San-Mificamini : cras enim facies Dominus inter vos mirabilia . Jofue 3. 5.

(c) Cras folemnitas Domini eff . Exod. 32. 9. Cras erit nobis falus . 1. Reg. 11. 9.

(1) In univerfa Ecclesia, cum ingenti animarum sidelium fruttu, observatur mos ille salutaris conficendi facro illo , & maxime acceptabili tempore Quadragefina , quem morem hac fandia Synodus maxime probat , & amplechteur pie retinendum . Concil. Trident. feff. 14. de Poeniten. cap. 5. Initio Quadrageume influs venerabilis faeramenti celebramus exordium. Otat. Sect. in Mils. fer.4. Cinet. ( g) Cum aliquid turpe dicere voluerimus , vel nos abira corripi viderimus , vel alio hujufinodi vi-

tio, consideremus, quibus falli simus digni ; talifue cogitatio nobis irrationabilium motuum sit correllio .

S. Chryfolt, hom.61. ad Pop. Antioch.

(h) Gifende nobis Domine Mifericordiam tuam ; & Saluture tuum da nobis . Plal. 84. 8. Vifita nos in Salutari tuo . Pfal. 105.4.

(i) Qui regis Ifrael , intende .... Excita potentiam tuam. & veni, ut falvam me facias . Pfal. 79. 1. (h) Perturcatio mentis , quant patiuntur homines propter indigetlionem , reddit cos ineptos ad hujus

Sacramerti perceptionem . S. Thom. 3. p. quæft. 80. art.8.

- (1) Uput conjugit ob folam voluptatem exercitum omni penitut caret culpa , ac defellu veniali. Propol. 9. damn. ab lunoc. XI. Si non amor procreanda fobolis, fed voluptas dominatur in opere conjugit, tune prohibert debet , ne accedat ad hee Sacramentum . S. Thom. 3. p. quælt. 80. art. 7. Nolite fraudare invitem , nili force ex confinfu ad tempus , ut vacetis Grationi . 1. Cor. 7. 5. Vacate ab operibus earnis , cum Agni carnes manducaturi estit , c. fciatis fratres , 33. qualt. 4. & c. omuis homo , de Confect. ditt. 2.
  - (m) Quotiest umque manducabitis panem hunc, mortem Domini annunciabitis . 1. Cor. 11. 25.

(n) Oportet accedentem ad Corpus Christi id agere in commemorationem efu. , qui pro nobis mortues eff . Hoc dogma Agostel: cum est neceffario fervanaum . D. Bafil. lib.t. de Baptifm. cap. 3.

(0) Animus enim frequenter in fomnit aut letta regett, aut fomno interrupia continuat . S. Ambr. lib. 2. de Virg.

confagrate il primo vostro pensiero a Gesù e nella pratica delle interne Virtu. Crino, la di cui vifita s' avvicina (a). Veftitevi senza abbigliatura di vanità, con la modestia, e decenza, che la vostra condizione richiede (b); e venendo con divozione alla Chiefa, non abbiate più tanta fretta, come cert' uni , i quali non si tofto veggono il Sacerdote con la Piffide in mano all'Altare, che tá fubito corroco, com' effi dicono, per isbrigarfi . Non é la Comunione , Fedeli mici, una faccenda, la quale da Voi non meriti più che tanta attenzione: ed è anzi un'affare il più tremendo, il più importante, che da Voi possa farsi, non dirò, coll'applicazione di un' anno , ma di tutta la vostra Vita (c) . Pensate, e ripenfate bene , che menfa é quella , alla quale Voi vi aecostate; Mensa, non di un Re terreno, ma del Re dei Re, dell' Imperatore del Cielo (d) . Per questo dovete effer digiuni, tecondo il rito di Santa Chiefa (e); così che nulla, ancorchè poco, dopo la mezza notte da Voi sia stato inghiottito (f), in riveren-za del Cibo Divino, che vi si è in questa Menfa imbandito (g): e quanto piú il preziofo momento della Comunione fi avvicina, più é l'Anima vottra da infervorarfi nel defiderio ,

21. Non è accettevole mai quella scusa, con che dicono alcuni di non fapere allora , che fare ; poiche manca forse , in che esercitarfi la Mente, ed il Cuore cogli Atti di Fede, di Speranza, di Caritá, e di Umiliá? Devono faper fare con divozione quelti Atti effeozialissimi alla vita Cristiana anche li Giovanetti . che nell' età della discrezione alla Comunione si ammettono (h) . E come potrá essere questa ignoranza scusevole poi negli Adulti? Se non fapete far altro , proftratevi col voftro Spirito, in compagnia degli Angeli, ad adorare il Santiffimo Sagramento ( i). Umiliatevi, riconoscendovi indegni nella vostra meschinità di riceverlo (4). Amnirate la Bontá immensa di un Dio, che si degna di visitarvi, e cotanto onorarei nella voltra viltà (/) ; e s'impicciolisce, e quasi direi, si annienta nella sua Maesta, e grandezza infinita, fino a farsi cibo di chi ha da effere cibo de' vermi (m). Attuate la Fede : Credo , credo , che Voi fiate il mio Dio (n); la Speranza: Spero iu Voi folo, in Voi folo confido, o mio dolciffimo Salvatore (0); e la Carità; Mio Dio, vi amo; e vi amo fopra tutte le cofe ; e mi dispiace di non Eces

(a) Dominus prope eff . Philipp. 4. g. Invocate eum , dum prope eff . Ila. 55. 6. (b) Accedant toso corporis habitu decenti , hunili, & n.edeffo , non fordido ...... Mulieres ita veffita, ut pracer ficiem quidquam nudum non cernatur , velo denfo bene fuper ficiem demiffo . S. Carol, Ad.

p. 4. de Sacram, Euchar.

(c) Scito samen , re non poffe fasisfacere huic preparationi ex merito tue actionis , etiamfi per integrum annum te praparares , & nihil aliud in mense haberes . Kemp. lib.4. de Imit cap. 12. (d) Quando federis , ut comedas cum Principe , diligenter attende , que appofisa funt ante faciem

tuam . Prov. 23. 1. Alsifimus , Creasor omnipotent , & Rex potent , & metuendus nimis . Eccli 1.8. (c) Per universum orbem mo: ille servasur, ut Corpus Christi a jejunit sumatur . D. Thom. 3. pat. quælt. 80. ars.8.

(f) Nature jejunium requiritur, quod importat privationem cibi, & potus post mediam nossem, in

quantumcumque parva quantisate . D. Thom. loc. cit. (g) Placuis Spiritui Santto, ut in honorem tanti Sacramenti prius in os Christiani Cerpus Dominicum intraret , quam cateri cibi . Idem ibidem . (h) Quando jam pueri incipiunt aliqualem usum rationis habere, ut possint devesionem concipere hujus

Sacramenti , sunc potett eis hot Sacramentum conferri . D. Thom. 3. p. queit. 80. art.9.

(i) Nemo illam carnem manducet , nift prius adoraveris . D. Aug. enerr. in Piel. 98.

(k) Homo fe indignum judicet parsicipatione Corporis Domini . D. Aug. hom. ult. ex yo. Domine, non jun dignus , us intres fub sellum meum ; fed santum die verbo , & fanabitur auma nea . Ecclef. ex Matth 8. 8. Tinsa cor noffrum humilisasis debemus vallare cuffodia, ut femper indignos nos Communione facri Corporis effe credamus Abbas Theonas apud Caffian collat 22. cap.7.

(1) Quid eit homo, quod memor es cjus ? ans filius hominis, quoniam vertat eum? Pial. 8. 5. Quid

eft hono , quia magnificas cum ? aut quid apponis erga cum cor suum ? Job. 7. 17.

(m) Semesipfun exinanivit . Philipp. 2. 7. Pusredini dixi : Paser nieus es , maser mea , & forer mea vernibus ; Job. 17. 14. Subter se sternetur tinea . & operimentum tuum erunt vermes . Ila 14. 11. (a) Credo Domine , adjuva incredulitatem meam . Marc. 9. 23. Tu et Christus filius Dei vivi . Mattheus 18, 16,

(o) Domine Deur meus,in to Speravi, falvum m. Pfal.7.2. Quoniam su es, Domine fees mea . Pfal.909.

amarvi, come vorei (a). Ripetete di cuore quelli atti ed in poche parole per un divoto apparecchio i ficcome quando avete da contellarvi, dovete pentare, chi è quel gran Dio, che è da voi fato offico, per eccitarvi al dolore (b): così quando avete da Comunicarvi, pentare, chi è quel gran Dio di finitia bontà, che viene ad inviterario, e farfi una fletale. Co. fa con roi, per eccitarvi all'Amore (c).

Secondo Punto .

21. Da un cibo vietato, che Adamo gufió, a noi è prorentia la morre, ed ogai nottro partico de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio

fempre il Signore de' benefizi, che continuamente da Lui riceviamo (g.); c fe ogni fuo benefizio merita di effere così da noi corriipolto, quanto più quefilo del Venerable Satramento, in cui l' Eterno Pader nell' averei dato il funditettilimo Figlio. ci ha aton il too Tutto (b): Quando gli Evangelliti partano dell' ilitzubane di quell' Augultilimo Sagramento, fauto anche menzone del rendimina di consideratione di consideratione di condonomento dell' ilitzubane di quell' lo, che noi ancera dobiamo fare, dopo averlo ricevuto nella Comunione (d): cictiando tutte le Poetrazdell' Anima; e tutti i fentimenti del coppoprocompere in vivilimiti ringraziamenti (f).

3). Ed in vero quando mai dovrebbero più rivegliarin nel cuore le teunerzez de 'nolliri affetti, che allora quando abbiamo con uoi, e dentro di noi Gesà Orfiol i noltro Salvacore, il nostro Padre, il nostro Spoño, il nostro Avrocato, il nostro Tattu Gin, il Per duro che fia il cuore, come postrà ameno di non inteneriri di nel fentifi unito tralincute, corpo, ralmente con Dio (n) Nel tempo di una sit cara, ed ambilic compagnia, noi dovretimo languir di amore, e dileguar di control, se poiché Gesti Cisti dimora volentiert con non

- (a) Diligam te, Domine, fortitudo mea, Deut meut, adjutor meut, protector meut, & suspense meut. Plal. 17. 1.
- (b) Peccavimus graviter; & nunc quid dicemus Deus noster post hec ? Donine Deus Ifrael, justus et . 1. Eld. 9. 7. Sed tu, quia pius et, miferere nostri Judith. 7. 20.
- (c) Mifericors, & miferator Dominut escam dedit timentibus se. Psal. 110. 4. Dilettus meus mihi , & ego illi. Cant. 2. 16.
- (d) Sicut tosum malum nostra natura venit ex cibo , filicet vetito ; sie vult , quod to:um bonum noftra salutis veniat ex cibo Eucharistia. D. Vinc. Fett. setm.a. in Epiphan.
- (c) Operier, ut non folum te preparest ad devotionem ante Communitation, fed ut estam folistite se comfervest in ea post Sacramenti percepianem. Nec ninor custodia post exigitur, quam preparatio primkemp, lib. 4 ed Imit. (201).
- (f) Traditur hoc Sacramentum per medum cibi , O omnem effeltum , quem ciba materiali facit , quantum ad vitam corporalem , quad feilitet fufemat , anget , reparat , O deledat ; bet facit Sacramentum quantum ad vitam firitualem , cum fumitur . D. Thom. 3. part. quest. 79. art. 1.
- (3) In omnibus gratias agite; hec eff enim voluntas Dei 1. Thessal. 5. 18. Gratias agentes Domino semper. Ephc (5. 19.
- (h) Quomodo non etiam cum illo omnia nobis donavit? Rom. 8. 32. Omnia mea tua funt . Luc. 15: 31.
- (1) Accipient calicem, gratiat egit. Matth. 26. 27. Accepto talice, gratiat agent. Marc. 14. 23.
  Accepto pane, gratiat egit. Luc. 22. 19.
  D. Chrv-
- (k) Ideo gratias egis, us nos deceres, qualiter operaret nos hoc Mysterium perficere. D. Chryfost, hom. \$\frac{1}{2}\$, in Matth. (1) Grassies agamut Dumino Deo nessro. Vere enim dignum, & justum est, equum, & falutare, 100
- the sense against agers, Domine Sande, Pare composent seeme Daus, in Pres com. Misse.

  (m) Bold vertibus Donine pro somibus que retribui muhi? Plal, 115, 12, 2, d retribus pro gratia illa, pro Charitate tam estima? Koup., illa, 4 com init. cap-13.
- (n) Cujus vel ferreum pellu non liquescere pre devotione ; cum Bruss shi ; & se Deo sinstrit cerperaliter unitum? D, Laur, Justin, th. de Ditcipl. Mon. cap. 19.

protestandosi di trovare in noi le sue grate de- ge (h), ed il ministero mi obbliga, per isgrilizie (a), dovreffino stare anche noi volonterofi con Lui, e trovare in effo Lui tutte le nostre rit desiderabili compiacenze (b); e per l' unzione dello Spirito Santo fovrabbondare di gaudio, e versare lagrime di consolazione, e dolcezza (c) . Nel partirfi da Lui , dovrebbe l' Anima noltra aver pena; perche con chi puó ella star meglio, che col suo Dio; esseudo allora, che può riempirfi di spirituali benedizioni (d), ed accrefcersi in ogni momento la Grazia (e)? E pure, oh Dio! Nou fi ha mai tanta fretta ad ufeir di Chiefa, quanta fe n'ha dopo la Comunione. A trattenersi un pochettino con Gesti Criffo, pare propriamente, che a cert' uni venga tedio, e malinconia; non vedendo esti l'ora di partirsi dalla sua fanta Convertazione (f), per tornare ad ingolfarfi nelle miferie del mondo. Ah non ha tutte le ragioni il Signore d'invitere il Cielo, e la Terra ad istupirsi sopra una tanta cecitá, e Holidezza (g) ?

24. Abuio intollerabile in vero, divenuto oramai quafi comune a' Crittiani. Per detestarlo, udite come parla S. Giovanni Grisomo. Parerá, dic' Egli, una cofa non mai da riprenderst pubblicamente dal Pulpito questa, che ora iono per dire : ma nulladimeno bisogna dirla, perché la Caritá di Crifto mi spindare la dappocaggine di tanti, e tante (i) . Quaudo nell' ultima Cena ebbe Gesú Critto Comunicato di fua mano gli Apottoli, e Comunicato anche Giuda (4); rimanendo ogn' uno con divozione al fuo luogo, vi fu folamente Giuda , che fenza iateneririi, ne raccoglierii punto con riverenza al veneraudo Miftero, fi parti fubito dal Cenacolo (/). Vi fu folamente Giuda, che non fi fermo dopo la Comunione a ringraziare la Divina infinita Bontá: ed imitatori di Giuda fono altresì que' Criffiani, che non fi tratiengono dopo la Comunione a fare il dovuto ringraziamento ( n). Sono simili questi all'empio, e persido Giuda; poiche chi é, ene non fappia, effere di precetto il rendimento di grazie (n)? ed effere feano-di un animo, che va a Comunicarli troppo indisposto, quell' andare così presto a vagabondare fenza rispetto all' Augustishimo Sagramento (o) ? Non avete vergogna , o Cristiani, di questa vostra irriverenza, ed ingratitudine mostruosa, a si tosto dimenticarvi del benefizio ammirevole, che vi ha fatto nella Comunione il Signore (p), mentre allora è, che dovereste anzi invocare gli Angeli, e i Santi, che vi ajutino a ringraziar-

lo (q) 25. Se viene un Forestiere di qualità a visi-

(a) Et delicie mee effe cum filiis heminum . Prov. 8. 31. Ad eum veniemus , & manfonem apud eun facien.us . Jo. 14. 23.

(b) Ecce qui elongant fe a te , peribunt .... Mihi autem adherere Dee , benum est . Pfal. 72.27. Hoc eff erim totum bonum ; & quid vultis anglius? D. Aug. Enarr. in Pfal. 72. in fine .

(c) Faciet Dominus convivium ringuium . Ila. 25. 6. Ecce Deut ipfe ventet : & que erat arida , erit in Hagnum , & fitiens in fontes aquarum . Ifa. 35. 47. (d) Obfecro, ut mihi benedicas . Gen. 27. 38. Non dimittam te, nift benedixeris mihi . Gen. 22. 26.

(e) Devotio custodita, optima est iterum praparatio ad majorem gratiam consequendam. Kemp. lib. 4. de Imit. cap. 12.

(f) Qui dicebant Deo : Recede a nobis ; & quafe nibil poffet facere Omnipotent , affimabant eum ; cum ille impleffet demos coram bonis. Jeb. 22. 17. (2) Obstupescite Coeli super hoc, & porce ejus desolamini vehementer . Due enim mala secit populus

meut . Me dereliquerent fontem aque vive, & foderunt fibi ciffernas diffipatas . Jerem. 2. 12. (h) Charitas enim Christi urget not . 2, Cot. 5. 14. Ministerium meum honorificabo . Rom. 11. 14.

(i) Durum , odiosumque videbitur , quod diffurus jum : fed ob multorum negligentiam necesse eff , nt dicatur . D. Chryfost hom. de Baptism. Christ.

(k) Szeramentum accepit & Judas; & hoc Joannes offendit , dicens ; Quoniam poff hoc intravie in eum Satanas . Et particeps effellus Myfferiorum conversus non eff . D. Chryfost hom, \$3. in Matth. & ferm. de Paffion. (1) Omnibut recumbentibus ipfe fe praripient excessit . D. Chrysoft hom. de Baptism. Christ.

(m) Judam imitantur & iffi , qui ante gratiarum allionem difcedurt . Idem. ibidem.

(n) Pott fumptionem Sacramenti debet homo in gratiarum actione perfittere. D. Th.in 4. dift 8.9.1.art.4. (0) Ex eq quippe valde indifpositus quis redditur, & datim post Communionem fuerit nimis effusia ad exteriora folatia . Kempis lib. 4. de Intit. cap. 12. (p) Et obliti funt benefaltorum ejus , & mirabilium ejus , que offendit eis . Pfal. 77.11.

(9) Venite , audite , & narrabo , qui timetis Deum , quanta fecit anime mee . Pial. 65. 15.

tarvi , si gradisce pure quella sua visita , e gli zione , ma divozione , l'attendere con vielsi tiene un poco di compagnia. Si degna Gesti Cristo di venire a visitarvi nell' Anima: e quando che dovreste alla sua venuta giubilare, e far festa (a), e stringervi amorosamente con Lui, e di Lui godere i dolci, e fanti Colloquj (b), quasi che la sua Persona vi annoji, si riceve cosi con freddura, e si abbandona, e fi lascia solo, senza dargli una rimonstranza di benevolenza, e di cortelia? In quel poco tempo dopo la Comunione, quanti pensieri di terra, e di mondo vengono a diffraer la mente ic)! Tutto allor viene in teffa, il Marito, i Figliuoli, la Servità, il definare, e quant' altro fi ha per la Cafa . Tutto viene allora a far fretta; e di tutto fi ha più premura, non senza colpa (d), che di contentare i desideri di un Dio, il quale amantissimo del nostro bene solamente cerca di comunicare a noi le sue Grazie. So che non é in nostro potere il non avere diffrazioni , ma è però in potere del nostro libero arbitrio il non acconsentire , il refiftere , e il difcacciarle (e) .

26. Per difturbare anche Abramo nel tempo delle sue religiose obblazioni, venivano gli uccelli di rapina a (volazzare intorno alle carni del Sagrifizio: ed egli flimó, non diftra-

lanza , e attenzione a scacciarli (f). Cosi è da farli con que' penlieri importuni o di vanità, o di ozionià, che vengono dopo la Comunione a divertirvi dal rendimento di Grazie: non bisogna diportarsi nel rigettarli con velleità, e tepidezza, ma con fervorota prontezza (g) : altrimente la divozione fi diffiperá (h): P influffo delle Divine Grazie s'impedirá (i), e l'effetto (t), o fia il frutto del falutevole fagramento fi perderà (1). Così, dif. fi, e da farfi, ma da molti cosi non fi ta . E che debbono dire gli Angeli del Paradiso nel vedere questi cuori si neghistofi, e si freddi verso il Santissimo Sagramen to? si irrivercuti, e si ingrati verio a quel Dio, davanti al quale s' incurvano, e tremano di rispetto le Colonne del Firmamento (m)?

27. Si scusano alcuni Llioti di non sapere dopo la Comunione, che sare. Ma si larsei il rimprovero, e mi fi dica: Se vi foile aperta una Caffa piena di monete d' oro ; e vi fi daffe licenza di pigliarne a vostro uso, quante vi pare, e piace, sapreste in tale occasione che fare ? So che si , e ftenderefte immaninente le mani. Or così auche dovete fare, dopo esfervi Comunicati . Mentre avete dentro di voi

(a) Letare , & diem festum age cum dilettie , & epulare . Gillebert. Abb. ferm. 11. in Cant. (b) Hac requies tua : hic inhabita , ut cum illo inhabites , qui fedet fuper Cherubins . Tene , quem tenet, inhere, imprime teilli, ut ejus in te velut expreffa reformetur image . Idem ibidem .

(c) Quid cogitationes aftendam in corda vestra ? Luc. 14. 38. De terra veniunt cogitationes , &

afcendunt in cor . D. Aug. in Append. ferm. 4. de Epiphan. (d) Cogitationes tunc ad facularia redeunt, mundana inferunt, & ad terrena dejiciunt. Hit ple-

rumque consentimus ; & gravis jadura eff , que per negligentiam fit . D. Bern. Trach. de Inter. Domo cap. 16. (c) Dicebat Centurio Evangelicut Matth. 8. Habeo fub me militet ; & dice huic , Vade , & vadit : Galteri , Veni , & venit . Sic & not poffumui cogitationet noitrat ditioni noitre fubjicere ; & malis quidem cogitationibus possumus dicere imperantes ; Abite , & ibunt : Bonis vero dicere : Venite , & venient . Hanc habemus imperandi potestatem , qua non quibus nolumus cogetationibus adducan.ur .

Abbas Sorenus apud Caffian. Collas. 7. cap. 5. (f) Descenderunt volucres super cadavera, & abigebat eat Abram . Gen. 15. 11. Aves descen-

dentei super corpora , que divisa erant , non aliquid boni , sed spiritus indicant aerit huju: pastum

quendant fuum de carnalium divisione querentes . D. Aug. lib. 16. de Civ. Dei cap. 14. (g) Cogitationes vel occupatoria, vel otiofa, hat tempore fape in corde volvuntur, a quibus velut avibus immun lis in filentibut , val circum volitantibus facri ficium devotionis vel rapitur , vel polluitur . Abb. Cuigo Carthuf lib. 1. epift. ad Frate de Monte .

(h) A propria Concupi scentia abitracti graviter , & illecti sunt : hinc corum compunctio momentanea . D. Bern. ferm. 3. de Afcens. Dom.

(i) Impleri vifitationibut Domini anima non poteff , que tot distrattionibut fubjacet . . . Et has

tepidical infi Domino folet vomitum provocare . Idem ibidem . (k) Distractiones varie devosionem empediunt ; & potest per ipfas effectus hujus Sacramenti impedi-

ri . D. Thom. in 4. dift. 12, queft. 2. art. 1.

(1) Impeditur effectus, nempe fruitus, qui est spiritualis resectio. D. Th. Expos. 1.Cor. 11. Lett 7. (m) Sub que curvantur, qui pertant erbem . Job. 9. 13. Columna cali contranifcunt , & pavem ad nutum ejus . Job. 26. 11.

Gesii Crifto, avete nascosto dentro di voi il più ricco tesoro del Mondo (a); ed è in Vostro potere d'impadronirvi delle sue Grazie . Voi avete dentro di voi tutta la Divinità (b), e dovete perció rinnovare gli atti di Fede, di Umiltá, di Speranza, di Amore (c), Se non fapete far altro , domandate , e poi tornate a domandar delle Grazie; che quello è il tempo piú opportuno a riceverle (4). E' possibilè, che dal vottro Dio non abbiate bisogno di niente, ne per l' Anima, ne per il Corpo ? Avete niun iravaglio, che vi affligga? niun vizio, che vi predomini ? Niuna virtit, che vi manchi? Il tempo dopo la Comunione è il più proprio di ciporre i vottri bifogni a quel Dio, che ripofa nel vottro Cuore (e), con ferma Speranza di reflar efauditi (/) . Pregatelo perciò, che vi dia forza di refiflere alle tentazioni , e da quel Vizio fingolarmente vi guardi, nel quale fiete più abituati (g). Pregatelo, che vi conceda I Lmiltá, la Carità, la Caffina , la Pazienza , ed ogni altra Virtù . che vi può effere necessaria nel vostro stato (//) alla condotta di una buona vita Criffiana, ficte stati nella Comunione fantificasi : e volce

(i) Pregatelo ancora, ch' Egli abbia cura de' temporali voltri intereffi, e vi prefervi dalle diferazie per la fua Gloria (4). Pregatelo per i vostri Parenti, e Benefattori, e per la conversione de' Peccatori, e per il selice Stato di Santa Chiefa (1). Manca forse di che pregarlo in questa Valle di miserie, e di lagrime, in cui viviamo?

23. Ma quello, che vorrei raccomandarvi con tutta la premiura del zelo, si è, di portare al giorno della Comunione rispetto, e differenziarlo dagli altri giorni . Siccome chi ha maneggiato dell' ambra, o del muschio, ne porta attorno l' odore, così fate anche voi, che dopo di esservi Comunicati, l'odore della vostra modestia in ogni luogo traspiri, ed ogn' uno n' abbia di voi buon esempio (in) . Dal Corpo di Gesti Critto é stata consagrata la voftra lingua; e col istella lingua proferire oparole (concie (n), o certe altre oziole, e viziose scurrilità; mentre non dovrebbe quella fanta giornata impiegarfi, che in cordialiffimi ringraziamenti (0)? Dal Corpo di Gesú Critto

(a) Dabo tibi the fauros abstendites, ut stias, quia ego Dominus Deur Ifrael . Ifa. 45. 3. In Chrifo, in que complacuit emnem plenitudinem inhabitare. Coloff. 1. 19. In que funt emnes the aura abfionditi . Coloff. 2. 3.

(b) In hee Sacramento Eucharistia est tota Divinitas infinita. D. Vin. Fer. ser. 2. Dom. 20. post Trin. (c) Non timebo mala , quoniam tu mecum es . . . . Paraffi in confpellu meo menfam adverfus eos , qui tribulant me ; & Mifericodia tua fubfequetur me onnibut diebut vita mea . Pful. 22. 4. Deut meut es tu , & conficebor tibi : Deus meut es tu : & exaltabo te ; quoniam factut et mihi in falutem . Pfal. 117. 18. Loquir ad Dominum meum, cum fin pulvis, & cinis. Gen. 18. 27.

(d) Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc diet falutis . 2. Cor. 6. 2. Invocate eum, dum propa eff . Ifa. 55.6. Rogabis eum , & exaudiet te . Job. 22. 27.

te ) Omnet miferias tuat coram Deo effunde , ut magna fus pietat moveat eum . D. Bern. Tract. de

Inter. Domo cap. 15. (1) Sperate in co . . . effundite coram illo corda veffra . Deus auxilii mei , Deut adjutor meut in eternum . Pial. 61 7.

(2) Placare Domine , & ad te nottras etiam rebelles compelle propitius voluntates . Orat. fece. in Milla Sabb. aute Dom. Paffion,

(h) Per hujus gerationem Mysteri', & vitia noffra purgentur, & justa defideria compleantur. Orat. Pottcommun. in Miff. fer. 6. port Dom. 1. Quadrag.

(i) Te rogamus Deut, ut quos suis reficis Sacramentis, tibi estam placisis moribus dignamer de-fervire concelas. Orst. Postcommun. ia Missa Dom. 2. Quadrag.

(k) Hoc tuum Sacramentun fit nobis ab'unio feelerum, ne fortitudo fragilium, fit contra omnia mundi pericula fir na nentum . Orat. Postconum. in Missa fer. 4. Ciner.

(1) A cuntitis nos , Domine , mentis , & corporis defende periculis , ut Ecclesia tua sicura tibi serviat libertate . . . Mi firere onnium, quos vel profens faculum adhue in carne retinet, vel futurum jam exutos corpore fufcepit . Orat. in Milla Dom. 1. Quadrag. (m) Medeitia vitra nota fit omnibus. Douinus prope est. Philipp. 4. g. Christi bonus olor in omni

leco . 2. Cor. 2. 15.

(11) Videte , fratres , ft justum est , ut ex ore Christianerum , ubi Corpus Christi ingreditur , luxuriofum canticum , quafi venenum diaboli proferatur . D. Aug. ferm. 315. de Temp.

(o) Turpitudo, aut flubiloquium, aut f. urrilitas nec nominetur in vobis, fed gratiarum acliu, Acut decet . . . . Nune estis lux in Domino : ut Alii lucis ambulato . Galat. s. 4. 8.

attendere nell' istesso giorno a deliziarei la vani, e profani divertimenti di crapole, di amoreggiamenti, e di giuochi (a)? A che fervono quelli momenti, o fia baleni di spirito, che nell' apparire fparifcono? Allorché fi portó l' Arca del Telfamento per mezzo al fiume Giordano, dice la Sacra litoria, che si sermarono con riverenza le acque, e si alzarono come a spalliera (b), con ngual maraviglia degli Itraeliti , che quando si arrestò il Mare a lafciargli ufcir dall'. Egitto (c) : ma appena paffata l'Arca, ritornarono le acque al folito luogo, fcorrendo con velocità come prima a

seppelleirsi nel mare morto di Sodoma (d) . 29. L' Istesso avviene anche oggidi : Nell' atto che la Comunione si fa , ricevendosi il Corpo del Signore, fi compongono i fenfi, e fi tiene in freno con qualche timor d' Iddio ogni siziofa passione: ma appena fatta la Comunione, ho quauti lasciano subito ed ai sensi ogni libertà, ed alle loro concupifcenze ogni licenzolità diffoluta ! Quanti dopo la Comunione , quali che fiano di Gesti Cristo annojati , anelano tofto di ritor rare ai traftulli della Carne, e del Mondo! Che deve dirfi di una si (tolida infipienza e), o direi anche di una si (acrilega impudenza? Di ogni miferia dell'umanità io fo in qualche modo reftar capace : ma che tra i Cristiani vi sia un si poco tentimento di non volerli rispettare neanche quel giorno per loro si festivo, e folenne, in cui hanno ricevuto dentro di fe Gesti Crifto , io non so capirlo, nè so attribuirlo, che ad (f) acciecamento di (pirito, proporzionato al

mancamento di Fede (g); imperocchè come può darfi, che credano questi di avere dentro di se ricevuta la seconda Persona della Santissima Trinitá, umanata nel ventre della Beatiffima Vergine, mentre non hanno per effa un menomo affetto di pietá, e Religione? Deh cari Uditori mici , non vogliate dopo la Comunione disprezzare la Grazia di Gesù Cristo (h) né contriftare lo Spirito Santo, che è venuto in voi co' suoi Doni (i) . Siccome avanti di Comunicarvi dovete pensare, chi è que! Dio, che andate a ricevere, cosi pensate ancora dipoi , chi è quel Dio , che è trato da voi ricevuto. Peníatevi bene, e vi fará la Comunione di frutto:

#### PARTE SECONDA.

30. DER ajutare la debolezza di chi non fa che fare per comunicarii bene, darò un' altra maniera, quanto facile, altrettanto anche propria del Mittero . Avanti la Comunione fate sodi proponimenti di volce vivere in pace, ed in carità per amor d' Iddio , con tutti li voftri Proffimi , e con quelli în particolare, da' quali avete ricevuto qualche offesa, o danno, o disgusto (4). Sagrificate a Dio le vottre passioni di ira, di averfione, di fdegno, e rifentimento, protestandovi di perdonare a tutti, e di voler bene a chiunque vi ha fatto, o vi fa del male, unicamente per quetto, di ubbidire a Dio, e piacere a Dio , cui fopra tutte le virtii la Caritá Fraterna è grazissima (1). Per la pratica

(a) Oportet ne jejunare , post juam Christi Corpus acceperis ? Non hoc dico ; ne jue te cogo : fed hoc fuadeo , ne te deliciis expleas. D. Chryfoit hom. 27. in 1. Cor.

(b) Sacerdotes pretabant Accam federis; & fleterunt aque , & ad inflar montis intumefcentes appa-

rebant . Jofus 2. 14.

(c) Mare vidit , & fugit ; Jordanis conversus est retror sum . Quid est tibi mare , quod fugisti ? & tu for lanis , quia conversus et retrorsum ? Pial. 113. 3. 5. (d) Cumque ascendissent portantes Arcan , reverse funt aque in alveum suum, & fluebant , ficut ant.

confueverant. Joine 4.18. & in mare folitudinis, quod nune vocatur mortuum, defeenderunt. Joine. 3.16. (c) Binfenfati , quis vos fafcinavit ? Sic stulti effit , ut cum fpiritu coperitis , carne confumami-

mi ? Galat. 3. 1.

(f) Sacris folemniis junta fint gaudia , & ex pracordiis fonent praconia : Recedant vetera , nova fint o unia , corda , voces , & opera . Hymn. ad Matut. in Offic. Corp. Chritti.

(2) Etenin non credentes inhabitare Dominum Deum . Pfal. 67. 19.

(h) Noli negligere gratiam , que in te eff ; ut profestus tuut mamfestus fit o nnibus . 1. Tim. 4. 14. (i) Nolite contrittare Spiritum Santtum Dei , in quo agnati eftis. Calat. 4. 30. Renova nim fpiritu mentit veitra , & induite novum hominem , qui fecundum Deum creatus ett in justitia , & fantitate . Galat. 4. 22.

(k) Super omnia Charitatem habete .... Supportantes invicem, & donantes vobifinetigst , fi qui ad-

verfus aliquem habet querelan: . Colofs. 3. 13.

(1) Estote supportantes invicem in Charitate; soliciti servare unitatem Spiritus in vinculo pacis ..... Invicem benigni , mifeticordes , donantes invicem, ficut & Deut in Christo donavit vobis. Galatia. 2. 33.

di questi atti, chi è, che abbia una valevole fcuía di non fapere, o di non potere (a)? Che non abbiate alcuni il talento di contemplare, o di meditare con certe finezze di fpirito, so compatire, ed accettar la scusa (6): Ma a non faper fare per Amor d'Iddio un' atto di Amore verso del vostro Prossimo, che fcuía vi è, trovando anzi in quest' amore del Proffimo la nostra istessa umanità gran piacere (c); ed effendo ciò più affai meritorio, e più facile, che lo ffare a sforzarsi in

luto lasciarci il suo Corpo sotto le specie di non mai tanto per essa ha pregato l' Eterno Padre, che fi mantenga ne' fiioi Fedeli, co-

tenerezze, ed in lagrime (d)? gr. Ed ecco altresi quanto alla Comunione fia propria questa pratica. Ricerca Sant'Agoftino, per qual cagione Gesti Cristo abbia vopane, più tosto che di qualche altra vivanda; e cosí anche risponde : Siccome il Pane fi fa di molti grani di formento, ragunati, macinati, impastari insieme; così nel Pane ha voluto nostro Signore istituire il suo Venerabile Sagramento, bel simbolo di quella pace, e caritarevole unione, che devono avere tra loro li fuoi Criftiani (e) . Non mai tanto Gesti Crifto ha parlato della Fraterna Carità (f),

me quando nell'ultima Cena Egli istitui l'Encariftia (g), da Lui propriamente lasciata alla diletta fua Chiefa, come un Sagramento di Pace di Unità e di Carità (h). Con quale dunque disposizione più propria possiamo noi andare a riceverla, che con apparati di Pace, e di Carità? Dovendo parlare anche il Coronato Profera di questo Eucaristico Pane in figura, vi premise in Esordio la Pace, che deve aversi con ognuno de' nostri Prostimi (i) : e volle sin d'allora lo Spirito Santo insegnarci, che non può farfi apparecchio alla Comunione più proprio di quello, che si fa co' fentimenti di Pace, e di Carità, provegnenti dall'intimo del nofiro cuore (4) .

32. Il nome ifteffo della Comunione lo efprime : împerocche questa parola Comunione che stimate voi , che propriamente fignisichi ? Il giusto senso quett'è, che la Comunione sia una comune unione : cioè una unione di Gesù Crifto coll' Anima, ed una unione ancora di noi con li nostri Proffini (1). Noi siamo tutti membri di un'istesso corpo, che è la Santa Chiefa; e tutti ci cibiamo ad una treffa Menfa di un' istesso Angelico Pane, acciocché esfendo anche tutti come di un cuore folo, e di un' Anima fola per una perfetta concordia,

Tom. VII. (a) In reliqui; operibus bonit interdum potest aliquis qualemeumque excusationem pratendere : ad habendam vero dilectionem nullus se votest excusare .... Nunnuid potest aliquis dicere : Non possum diligere inimices ? D. Hieron, lib.1. Comment, in cap.5. Matth.

(b) Non ambulavi în magnis, neque în mirabilibut fuper me . Psal. 130. 1. A a a , Domine Deus ;

ecce nescio loqui , quia puer ego sum Jerem. 1.6. (c) Ecce quam bonum , & quam jucundum , habitare fratres in unum . Pfal. 132. t.

(d) Meliut eff fe in Charitate exercere , quam erga fferilet , & coaffitiat lacrymarum guttulet agrotare . Abb. Isaac apud Cassian. collat. 9. cap. 30. Nihil inveniri potest preziofus, nihil perfective, mihil fublimiut Charitate . Abb. Cheremon apud eund. collat. 11. cap.10. & 12.

(e) Quare in pane ? Quia panis non fit de uno grano, fed de multis: Ita Dominus noffer Jefus Chriflus mysterium pacit , & unitatis noffre in mensa sua consecravit . D. Aug. tract. 27. in Joann.

(f) Mandatum novum do vobit, ut diligatis invierm . In hos cognoficent omnet, quia difcipuli mei effit, fi dilectionem habueritis ad invicem. Joann. 13. 34. Hoc eff praceptum meum , ut diligatis invicem , ficut dilexi vot . Joann. 14. 12. (g) Pater fancte, ferva eos in nomine tuo, ut fint unum , ficut & nos ..... Non pro eis autem rogo tan-

tum, fed & pro eis, qui credituri funt, ut omnes unum fint, ficut tu Pater in me, & ego in te; ut & ipfi in nobit unum fint , ficut & not unum fumus . Joann. 17. 11. &c.

(h) Eucharistia est Sacramentum Ecclesiastica Unitatis. D. Thom. 3. p. quest. 73. art.2. Euchariffia dicitur Sacramentum Charitatis , que , ut ad Colois. 3. est vinculum perfectionis . Idem ibidem art. 2.

(1) Qui posuit fines tuos pacem: & adipe frumenti satiat te . Psal. 147. 14.

(k) Ofero tibi , Domine , preces pro illis specialiter , qui me in aliquo leserunt , contristaverunt , aut vituperaverunt , vel aliquod damnum , aut gravamen intulerunt . Aufer Demine a corde neo omnem indignationem, & iram, & quidquid poteff Charitatem ledere, & fraternam dileftionem minuere. Kemp. lib. 4. de Imit. cap. 9.

(1) Eucharistia dicitur Communio , quia communicamus per ipfam Christo ; & quia communicames etiam , & unimur ad invicem propter ipfan . D. Thom. 3. p. qualt. 72. art. 4.

siamo tutti perfettamente uniti a Gesú Cri- comando, Fedeli mici, quanto so, e quanto fto , (4) che è il nostro Capo (6). Chi dunque defidera di unirfi a Gesti Critto nella Comunione, bisogna che sia con ogni suo Prossimo in una pacifica unione (c): e chi non é in comune unione col Proffimo, non può già neanch' effere in comune unione con Gesú Critlo (d). No , S. Girolamo esclama : senza di questa unione, che importa la Pace, e la Carità con tutti li nottri Proffimi, non vi è in verità, nè vi può effere la Comunione (e) . Per quello avanti d'amministrarsi nella Messa il Sagramento, si dice l' Orazione Dominieale . in cui fi rimertono tutte le ingiurie . e fi perdonano tutte le offese, sieut & nos dimitrimus debitoribut nostris; aeciocchè poi si vada con ficurezza alla Comunione (f) -

23. Quando avete perció da comunicarvi , apprendete dalle Vergini savie di provedervi l'olio della Fraterna carità, e riempirae li voftri cuori (g). Domandate a Dio con fervide preghiere questa virtà (h): e non cessate di domandarla anche dipoi in rendimento di Grazie (i). Se non sapete dopo la Comunione sar altro, rinnovate i proponimenti di vivere in carità traterna con tutti, e di portarvi in modo, che la Pace, e la Carità per colpa vostra con veruno mai non fi rompa. Questo vi rac-

ito, che ci è palesata per eccelleuza nel Sagramento: perchè altrimente a dire il vero col zelo di Tertulliano (4), che Comunione è quella, dopo la quale in una medelima Santa Chiefa, in una medefima Patria, in una medefima cafa non ft fa vivere in pace? Gran che ! G. sú Crifto nel tempo della fua Paffione é presentato dalli Giudei a Pilato ; dipoi prefentato ad Erode ; ed essendo Erode , e Pilato tra se nemici, la sola presenza di Gesti Critto fa, che diventino amici (1) : la fola di Lui prefenza; perchè non fi legge, ch'egli dicesse loro ne pur parola ad etortargli alla pace (m). La fola prefenza di Gesti Critto batto a riconciliare insieme Erode , e Pilato , che erano due Gentili, Idolatri, senza sede, e senza legge; e dire che tovente Gesù Critto non possa avere questo contento da fuoi Cristiani, che fi unifeano, e ffiano uniti in pace, ed in carità, dopo effere entrato ad invitcerarfi, ed incorporarfi, e quafi direi, medefimarfi con loro per la Comunione del Santissimo Sagramento! Io m' inorridisco a pentarvi. Riflettete, e copritevi di confusione, o Cristiani (n): e provedete a voi íteffi, nel fare con la caritá, delle vostre Comunioni un buon uso .

posso, per quella immensa carità di Gesú Cri-

(a) Quibus unus est panis , unum est Corpus , omnium etiam fit unum cor , & anima una uni Chri-Ho adherens . D. Cypr. ferm. de Cœ1a Dom.

(b) Corput fuum nobis contemperavit , ut unum quid finus , tanquam Corpus Capiti coaptatum . Div. Chryfoft, hom. 62. ad Pop. Antioch.

(e) Esto Corpus Christi unitate, charitate compaginatum cum membris ejus, ut participes de Spiritu Christi . D. Aug. tract. 27. in Joann.

(d) Qui accipit mytterium Unitatis, & non fervat vinculum pacis, non mytterium accipit pro fe,

fed tellimonium contra fe . D. August, ferm ad Infant. (c) Ignoramus fine pace Communionem . D. Hieron. epift. 62. ad Theophil. (f) Antequam ad Altare accedatis , attendite , quid dicatis ; Dimitte nobis debita noffra , ficut &

nos dimittimus debitoribus noffris . Si vero dimittis , fecurut accede . D. Aug. tract. 26. itt Joann. (g) Prudentes Virgines acceperunt oleum in vafis fuis cum dampadibus . Matth. 25. 4. Oleum est Charitas . D.Chryfost. hom. 79. in Matth.

(h) Nobis , quesumus , Donine , unitatis , & pacis propitius dona concede , que sub oblatis muneribus myffice defignantur . Orat. Seer. in Miffa Corp. Christi .

(i) Spiritum nobis , Domine , tue Charitatis infunde , ut quos uno Pane coeleifi fatiaffi , tua facias pierate concordes . Orat. poficommun. in Miffa Fer.6. port Ciner.

(k) Quale Sacrificium eit , a que fine pace receditur ? Tertull. lib. de Orat. cap.14.

(1) Et faili funt amici Herodes, & Pilatus in ipfu die ; nam antea inimici erant ad invicem . Luc.

23. 12. (m) Pilatus remiste eum ad Herodem ..... Herodes autem interrogabat eun multis sermoaibus . At ipse nihil illi respondebat . Luc. 23.9.

(n) Hei mihi , quot ad falutem nobis vie ? Nobit Christus Corgus fuun eff.cit ; & nobis fuum communicavit Corpus; & horum nos nihil a malis avertit . D. Chrifolt. hom. 61. ad Pop. Auttoch.

## Fine del Tomo Settimo.

INDI-

# INDICE

# DELLE DIVINE SCRITTURE

Contenute nell'Opera con le Spiegazioni de' Santi Padri .

### EX VETERI TESTAMENTO.

#### DE LIBRO GENESIS .

Cap. 1. Veils 36. P. Aciamus hominem ad imaginem, & fimilitudinem noftram. Serm. 1. mm. 4. 8. 6 16. 37.

- Creavis Deus hominem ad imaginem fuam. Serve. 1. no 18. 29.
  - 9 lu medio Paradifi lignum feientiz boni, & mallo ferm. 4 n. 5.
    2 Tulit mulier de ligno, & comedit dedit que viro fuo . ferm. 13. n. 7. 5.
    - 5 Erisis fieut Dii feientes bonum , & malum . ferm. 4. n. 4. 5.
    - 8 Abscondit se Adam, & uxor ejus a saele Domini . ferm. 2 t. n. 7. 13 Mulier, quam dedisti mihi socium . ferm. 21. n. 26.
  - 13 Que respondit, serpens decepit me . ferm. 21. n. 16. 25 Ipse conteres caput euum ; & 1u insidiaberis &c. ferm. 5. n., 24. ferm. 12. n. 24.
  - 4 Respexis Dominus ad Abel, & ad muners ejus &c. serm. 17. n. 5.
    7 Sub re erit appetitus, & tu dominaberis illius. serm. 2. n. 8.
  - 33 Major eft tniquitas mes , quam ut veniam metear . frm. 5. m. 11.
  - 5 Sanguinem animarum vestrarum exquiram o ferm. 14. 10. 21.
    33 Cham eum vidisser verenda Patris sui nudara o ferm. 25. 11.29.
- 15 ti Difeenderunt volucres, & abigebaut eas Abram. ferma 3; m.26.
- 19 17 Duo Angeli dicentes: Salva animam tuam . from 1. n. 22. 24 Pluit super sodomam sulphur, & ignem . from 12. n. 9.
- 27 41 Venient dies luctus Patris mei, & occidam Jacob. ferm. 20. n. 9.
- 35 11 Ego Deus omnipotens. ferm. 6. n. 5.
- 37 2 Acculavit fratres (nos apud Patrem erimine pellimo . ferm. 12. n. 15. 38 9 Onau fundebat lemeu in terram . ferm. 12. n. 15.
- EXOD1 . 3 \*4 Ego fum. , qui fum . ferm. 7 . n. so-
- 9 37 Dixit Pharao: Pecesvi. from 19. n. t.
  34 38 Equites junctos exercitus Pharaonis: nec superfisit &co. ferm. 19. n. 1t.
- 35 31 Quis fimilis fais in forsibus, Domine? form. 7. 8-16-36 Murmur veltrum eft contra Dominum - form- 3. 8-4-
- 36 8 Murmur vestrum est contra Dominum . ferme 3. 10-4. 20 13 Honora Patrem tuum . ferm. 7. 11. 23. ferme 9. 10-28.
- t 4 Non marchabetis . frms. 12. m. 4. 21 34 Oculum pro oculo , dentem pro dente . frm. 10. n. 26.
- 33 Si quis aperuerit cifternam ... eccideritque bos . ferm. 34. m. 35. ferm. 20. m. 24.
- 22 28 Diis ne detrebas. ferm. 15. n 27. 25 25 Facies super coronam alteram coronam auteolam. ferm. 4. n. 22. 25.
- 37 s6 In rabeinaeulo crunt phinlz, & cyathi. Praf. m. s4.
- 38 8 Facies labrum zneum .... de speculis mulicrum. ferm. t 8. n. 16. LEVITICI.
- 5 17 Domino, fi quid intuleris damni, restitues. ferm. t.6. n. 2. 8 8 In Rationali erat Doctrina, & Veritas. Nella Dedica.
- 18 5 Qui fecerit es, vivet in tillis. Praf. n. 1.
  19 Non quares ulcionem, nec memor eris injuria. ferm. 10. n. 19.
  19 15 Non morabitor apud ce opus mercenaris. ferm. 16. n. 14.
- 19 15 Non morabitur apud ce opus mercenarii. frm. 16.n. 14. 20 2 Si quis hae, vel illa fecerit, lapidibus obtuet eum populus. frm. 21. n. 15.
- 25 35 Pecuniam non dabis et ad usuram . ferms 16. n. 14. NUMER.
- 20 10 Num de petra aquam poterimus elicere? ferms. 8. n. 250 31 5 Anima uostra jam nauseat super cibo isto. ferms. 32. ns. 270
- 23 Via regia gradiemur . Nella Dedica . 23 to Moriatur anima mea monte justorum . ferre. 20, n. 8,

DEUTERON.

Ħ

2 27 Non deelinabimus ad dexteram nee ad finistram . Nella Dedica .

5 21 Non concupifces . ferm. 13. n, 3. 8. 81.

4 Queincumque loeum calcaverit pes noster &c. ferm. 6. n. 19.

13 3 Tentat vos Dominus , ut palam fit , utrum diligatis cum . ferme 7. no 15. 16.

30 14 Maudatum, quod przeio tibi, non fupra te eft. ferm. 2.n. 4.

33 2 In dextera ejus ignea Lex. ferm. 8, n. 1.

23 21 Hoc tantum przezvete, nt diligatis Dominum. ferm. 7. 11. 25. 1. REGUM.

2 12 Filii Heli filii Belial , neseientes Dominum . ferm. 9. n. 15.

22 Noverat filios suos agere indigne, & non corripuit. ferm. 9. n. 24.
25 8 Pepercit universis, que pulchra crant &c. ferm. 20. n. 6.

24 Dixit Saul: peccavi. ferm. 19.n. 1.

16 7 Homo videt in facie, Deus autem in corde . ferm. 4. n. 8.

6 Nee corripuit eum Parer; erat enim pulcher . ferm. 9 . n . 1 5. 5 12 Ecce dedi tibi cor fapiens &c. ferm. 1 . n . 21.

8 23 Non est similis tui Domine in cœlo &c. ferm. 7. n. 16.
4 REGUM.

4 40 Mors eft in illa , vir Dei . Praf.n. 6.

PARALIP.

16 22 Nolite cangere Christos meos . ferm. 15. n. 27.

29 17 Scio Domine, quod simplicitatem diligit. Praf. n. 12, 2. ESDRÆ.

13 24 Neseichant filii Judzorum loqui judaice . Prafen. 13. TOBIÆ.

1 9 Filium docuit ab infantia timore Deum. ferm. 9. n. 8.

9 Si multum tibi fuerit, abundanter tribue &c. Pref.n. 3.
16 Quad ab alio oderis fieri tibi, vide ne alteri facias. ferm. 8.n. 19. ferm. 10. n. 25. ferm. 16. n. 8.
TUDITH.

\$ 22 Tua Judicia in tua Providentia poluisti . ferm. 6. n.8. IOB .

1 5 Offerebat Olocausta pro fingulis &c. ferm. 8. n. 6.

5 4 Vere ftultum occidit iracundia . ferm 2. n. 8-

9 28 Verebar omnia opera mea. ferm. 21. n. 21. 10 I Tader animam meam vitz mez. ferm. 19. n. 24,

17 Instauras testes tuos contra me . ferm. 1. n. 5.
11 20 Essugium impiorum peribit ab eis. ferm. 3. n. 20.

20 19 Cam dormierit, aperiet oeulos suos. fem, 18. 11. 5. 21 14 Scientiam viarum tuarum nolumus. fem. 4. 11.

22 I Nunquid Deo potest comparari homo? ferm. 2. no 3-24 20 Dulcedo illius vermis . ferm. 12. no 3.

31 29 Si gavifus fum ad ruinam ejus, qui me oderat. ferm. 10. n. 13.
33 Si absendis quasi homo peecatum meum. ferm. 21. n. 9.

PSALMORUM.

I Beatns vit, qui in cathedra pestilentiz non sedit . ferm. 14. n.6.

3 9 Domini eft falus. ferm. 1. n. 28.

4 3 Filii hominum usquequo gravi corde ( serm. 1. n. 20.
7 Signatum est super nos lumen vultus tui, Domine. serm, 1. n. 8. serm. 8. n. 1.4.

6 5 Convertere Domine, & erue animam meam. ferm 19. n. 19.
10 3 Qua perfecisti destruxerunt. ferm. 14. n. 20.

17 Desiderium pauperum exaudivit Dominus. serm. 19 n. 18.
11 7 Eloquia Domini probata sient argentum. Pras. n. 3.

11 7 Dixit infipiens in corde fuo: non eft Deus. ferm. 13. n.5.
3 Veloces pedes corum ad effundendum fanguinem. ferm. 15. n. 12.

5 Trepidaverunt eimore , ubi non erar timor. ferm. 3. n. 14.

15 10 Notas feeisti vias vita . Praf.n. 1.

16 4 Propter verba labiorum tuorum euftodivi vias dutas . ferm. 2. n. 20. 5 Non loquatur os meum opera hominum . ferm. 15. n. 1.

17 38 Persequar inimicos meos, & comprehendam illos · sem. 20. m. 6.

I Coli enarrant gloriam Det. ferm.4. n. 17.

2 Dies diei eruciat verbum, & nos nocti &c. ferm. 4. n. 17.
8 Lex Domini immaculata conventens animas. Pref. n. 7. ferm. 2. n. 5.

# INDICE DELLE

- 9 Teftimonium Domini fidele . ferm. 2. n. 5.
- 10 Judicia Domini dulciora super mel, & favum . ferm. 2. n. 20.
- 13 In euftodiendis illis retributio multa . ferm. 2. n. 24-
- 13 Ab occultis meis munda me. ferm. 18. n. 28.
- & ab alienis paree fervo tuo, ferm. 14. n. 34. 19 10 Non dabis Sanctum tuum videre corruptionem . ferm. 12.
- 23 4 Qui non accepit in vanum animam suant. feym. 1. n. 11. 18.
  24 7 Ignorautias meas ne memineris Domine. ferm. 4. n. 8.
- 10 Univerla viz Domini mifericordia, & veritas . ferme 17. n.3.
- 25 In Domino sperans non infirmabor . ferm. 5. n. 6.
- 29 7 Dixi in abundantia mea non movebor &c. ferm. 5. n. 19.
- 12 Confeidifti saccum meum. ferm. 1. n. 124
- 30 2 In te Domine speruvi, non confundar in zternum . ferm. 5. n. 6. 1 2. 20 Quam magua multitudo dulcedinis tuz, Domine! ferm. 2. n. 20.
- 38 1 Beati, quorum reda funt peceara . ferm 21. n. 19.
- g Quoniam tacui, inveteraverunt offa mea . ferm. 21. #. 17.
  - 4 Die, ac noche gravata elt fuper me manus tua . ferm. 21. #. 17. Conversus sum in zrumna mea, dum configirur spina. serm. 18. n. 3. 5 Dixi : Confitebor . . . & tu rumififti &c. ferm. 19. n. 17. ferm. 20. n. 28.
- 33 9 Gustate . & videte, quoniam suavis est Dominus . ferm. 2. n. 2.
  - 13 Prohibe linguam tuames malo. ferm. 15. n. 26.
- 19 Juxta est Duminus his , qui tribulato funt corde . ferm. 21. n.29.
- 34 10 Domine , quis similis tibi? ferm. 7. n. 16.
- 13 Oratio mea in finu meo convertetur. ferm, 21. n. 11. ferm. 8. n. 24. 36 3 Spera in Domino, & fae bonitatem. ferm. 5. n. 15. ferm. 6. n. 32.
- 5 Revela Domino viam ruam, & spera in co. ferm 6. n. 21.
- 14 Gladium eognoverunt peceatores, ut &c. ferm. 14. n. 5.
- 19 Non confundentur in tempore malo . ferm. 5. #. 25.
- 28 Semen impiorum peribit . ferm. 17. n. 12.
- 40 Adjuvabit , & falvabit sperantes in te . ferm. 5. n. 13.
- 37 5 Iniquitates mez fieut onus grave gravatæ funt fuper me . ferm. 2. 11. 3.
- 20 Domine , ante te omne defiderium meum . ferm. 19. n. 18. ferm 21. n. 20.
- 39 5 Bearus vir .... qui non respexit in vanitates, & insanias falsas ferm. 6. n. 30.
- 13 Cor meum dereliquit me . ferm. 18. n. 5.
- 18 Dominus folicitus est mei. ferm 6. n. 17. 6 Quare triftis es anima mea? . . . Spera in Deo . ferm. 5. n. 18.
- 8 Abyflus abyflum invocat . ferm. 14. n. 18. ferm. 20. n. 28.
- 43 13 Exurge , quare obdormis , Domine ( ferm. 6. n. 21.
- 44 2 Lingua mea calamus fei.be . Praf. n. 7.
  - 14 Omnis gloria eins filiz Regls ab intus . ferm. 17. n. 16.
- 45 9 Venite, & videte opera Domini . ferm. 6. n. 6.
- 48 13 Homo, eum in honore effet, non intellexit &c. ferm. 1. n. 7. form. 2. n. 8. 13. 49 20 Advertus filium matris tuz ponebas feandalum . ferm. 14. n. 20.21.
  - Sedens adversus fratrem tuum loquebaris . ferm. 15. n. 4.
  - 21 Arguam te , & statuam te contra faciem tuam . ferm. 18. n. 11.
  - 5 Peccatum meum contra me eft femper . ferm. 18. m. 12.
  - 8 Ecce enim veritatem dilexifti. ferm. 18. n.27.
  - 9 Afperge me hystope, & mundabor. ferm. t 1 n. 33. 19 Cor contrium, & humiliatum Deus non despicies . ferme 19. n. 27.
- \$4 19 Inter multos erant meeum. ferm. 3. #. 170
- 8 Pro nihilo falvos facies illos . ferm. 17. n. 17.
- 36 8 Paratum cor meum , Deus ferm.
- 57 9 Supercecidit ignis, & non viderunt folem . ferm. 12. n. 19.
- 58 6 Non miserearis omnibus, qui operaurur iniquitatem . ferm.2 r. n. 34.
- 7 Famem patientur . ut caues . ferm.t 1. n. 22. 23.
- 13 Vana fains hominis, in Deo faciemus virtutem . ferm. 5. n. 16.
- 6 Quoniam ab ipfo parientia mea. ferm. 5. 11.15.
- o Effundite coram illo corda vestra. ferm. 5. n. 11. 67 34 Dabit voci fuz vocem virtutis. Praf. n. 2.
- 68 3 Infixus fum in limo profundi ; & non eft fubftantia . ferm. 12. n. 17.
  - 16 Neque urgeat super me pureus os suum . ferm 21. n. 24.
- 28 Appoue iniquitatem fuper iniquitatem corum . ferm. 1 9. n. 20.
- 92 6 Operti funt iniquitate , & impietate fua . ferm. 18. n. 14.
  - 19 Defecerunt velut fomnium furgentium. ferm, 17. n. 21.

- 25 Mihi bonum eft , ponere in Deo fpem meam . Jerm. 5. n. 7. 18 Mihi autem adharere Deo, bonum eft . ferm. 1. n. 17. ferm. 1. n. 7. ferm. 7. n. 14. ferm. 17. n. 14.
- 75 6 Dormierunt fomnum faum , & nihil invenerunt &c. ferm. 17. m. 1. 76 7 Scopebam fpiritum meam. ferme 18. m. p.
- 78 to Ne quando dicane gentes: Ubi eft Deus corum? ferm. 120 m. 15.
- 79 8 Domine Deus virsutum converte nos. ferm. 19. n. 19. 80 8 Probavi te apud aquam contradictionis. ferm. 7. n. 16.
- 84 5 Converte nos Deus falutarit noftec . ferm- 19. n 20.31.
  - 11 Milericordia, & veritas obviaverunt fibi . ferm. 11. m. 3. Juftiria , & pax ofculate funt . ferm. to. n. 14-
  - 12 Juftiris de carlo professit . ferm. 18. m. 11.
- 85 2 Cuftodi animam meam , quoniam fanctus fum . ferm. 2. m. 1.
- 90 1 Qui habirat la adjutorio Altiffimt . ferm. c. n. 12.
- 92 5 Teftimonia tua credibilia facta funt nimis . ferm. 1. m. L.
- 7 Dixerunt : Non videbit Dominut. ferm. 6. n. 2.
- 18 Miferleordia tua Domine adjuvabat me . ferm.19. m. 19.
- 10 Qui fingis laborem in pracepto . ferm. 1, m. 12.
- 94 1 Praceupemus faciem ejus in confessione. ferm, st. n. 30.
- 6 Confessio, & pulchritudo in cospectu ejus . ferm. 21. n. 18. 100 1 Deambulatam in medio domus mez. ferm. 18. m. 3.
- 5 Detrahenrem feerete proximo fuo , huve petfequebar . ferm. 1 5.m. 1. 4. 31. 102 18 Memores mandatorum ipfius ad faciendum ea. ferm. 1. n. 21.
- 205 2 Conficemini Domino quoniam bonus. ferm. 21. n. 15.
- 108 5 Per co us me diligerent , detrahebant mihi. ferm. 1 50 n. 2.
- 109 7 De torrente in via bibet, propieres exaltabit caput. ferm, 17. m 19. 110 to inteliecius bonus omnibus facientibus cem . ferm-1. 2. 21.
- stt 7 In memoria merna erit juftus. ferm. tt. s. 7. 16 In mandatis ejus volet nimis . ferm. 1. n. 19.
- \$13 16 Carlom cell Domino ; terram autem dedit &c. ferm. 6, n. 2.
- 115 16 Omnis homo mendax. ferm. 15. n. 18.
- #18 32 Viam mandatorum cucurri, cum dilatafti cor menm. ferm. 5. m 30. 45 Ambulabam in latitudine, quia mandata rua &c. ferm. 1, n. 20.
  - 49 Hac me confolara eft in humilitate mes &c. ferm. g. n. 3. Memor efto verbi tui , in quo mihi fpem dedifti . ferwr 5. n. 6.
  - 61 Funer perentorum eirenmplexi funt me . ferm, 21. 3. 2.
  - 66 Mandatis tuis credidi ferm. 2. n. 19. 24.
  - 96 Omnis confummationis vidi finem, ferm. 1. m. so-119 Anima mea in manibus meis sempee. ferme t. m. 11.
  - 161 Iniquitatem odio habui, & abominatus fum . feres 20 . n. 10.
- 121 1 Latatus fum .... in domum Domini ibimus . ferm. 2. m. 24. 119 6 A custodia matnina nique ud nocem fperet Urael &c. ferm. s. n. 18.
- 136 9 Allidet parvuios fuos ad petram . ferm. 13. n. 11. 138 tr Nox ficut dies illuminabitue. from. 1. n. t 2.
- 14 Mirabilia opera tua, & anima mea cognoscit nimis . ferm. 20. m. 19.
- 22 Perfedo odio oderam illos. ferm. 10. m. 26. 119 2 Etlpe me Domine ab homine malo . ferm, 10, s. 15.
- 6 Junes iter feandulum poluciunt mihi . ferm, t 4. n, 8. 140 3 Pone Domine oftium eireuftautiz labiis meis. ferm. at. m. 24.
- 4 Ne declines cor meum in verba malitiz ad excufandas &c. ferm. 21. m. 18. ferme 13. n. 6.
- 142 9 Doce me facere voluntatem tuam . ferme 1, n 150 ferm. 4. n. tt. 14411 Omnia opera tua potentiam tnam loquentur . firm. 6. n. 6.
- 145 1 Nolite confidere in filit hominum . ferm. 6. n. t.
- 146 3 Qui faunt contritos corde , & alligas &c. ferm. 11. 1. 19. 147 3 Qui poluit fines 110s pacem. ferm. 10. m. 13.
- 148 4 Ipfe dixit : & facta funt . ferm. 6. n. 6.
- PROVERE.
- 8 Ne dimittas legem Mattis tnu . ferm. 3. m t 4. 9 Timor Domini principium Saplentie . ferm. 19. m. 6.
- 4 18 Juftorum femita crefeit ufque ad perfectum diem . ferm t 7. m 14.
- 34 Detrahentia labia fint proent a te . ferm. 14. n. 16. ferm. 15. n. 19. 25 Omni cuftodia ferva cor tunm . ferm. I |. n. t 4.
- 4 14 Pene fui in omni malo . ferme 12. n. 18.
- 16 Deriventur fontes tut forat . Praf. n. 2.
- 32 Funitus Peccatorum foorum conftringitur impins . ferm, 21. 8. 3.

### INDICE DELLE SCRITTURE.

- 7 to Mulier presarata ad capiendas animas. ferm. 9. n. 16. ferm. 14. n. 11
- ao ag Quali per rifum ftultus operatur feelus . ferm. 15. m. 8
- 13 10 In er superbos semper jurgia funt . ferm. 10. n. 22 as an Conturbat domum fuam , qui fochatur avaritism . ferne as #. To
- 20 ay Lucerna Domini fpiraculum hominis . ferm. 18. n. 5
- 2a s Melius eft bonun nomen , quam divitiz mulez. ferm. . 11 Stude Sapientie, ut poffit respondere . Pref. n. 8.
- 23 26 Fill , prabe mihi cor tuum . ferm. 7. n. 10
- 24 a4 Qui dicum impior Juftus es. fem: 14. m. 6
- 25 23 Ventus Aquilo diffipat plovias; & facles trifits &c. fem. 15. n. 24
  28 13 Qui abscondit scelera sua, non dirigetur. ferm. 11. n. 5
- 16 Homines pestilentes diffipant elvitatem . ferm, 14. st. 18
- 30 a Stulriffimos fum virorum, from. 1. n. a 1.
  16 Igois numquam dielr: Sufficit. from. a. n. a 1. from. 12. n. 19
  33 15 Mulierem fortem &c., quaffeit lanam, & linum. from. 17. n. 6
- ECCLESIASTIS . I 14 Vidi naiveria, que finne fab fole . from t. n. 18.20
- 5 1 No temere quid loquaris . ferm. 14 no 13
- 9 Avarus non implebitur pecunia . from 2. m. 10
- 7 17 Noli elle juftus nimium . Peaf. n 6
- ag Sois confeientis tua te erebro maledixiffe. fem. 18. n. 17 9 Nefeit homo, patris amore, an odio dignus fic. ferm. 8. n. s 3
- 3 Stultus cum ipfe fit infipiens , omnes ftultos aftimat . ferm. 15. #- 14
- 9 Avarus animam venalem habet, form. 16. B. 10
- 11 Si mordeat serpens in filentlo , mbil eo minus &c. ferm 15. #.16 4 Qui observat ventum, non seminat . ferm. 20. 11. 21
- #2 13 Hoc eft enim annis homo . ferm. L. n. 18 CANTICORUM.
- 1 Ego flos campi. firm. 12. m. 10.
- 4 Ordinavic in me Charitatem . ferm 7. n.8
- a Horrus co-clufur . ferm. 12. n. 10 9 Valuerafti cor meum in uno oculorum tuorum. ferm. 17. n. 18
- 8 Equitatui meo in cu ribus Pharaonis affi nilavi te . firm. 19. m. 11 8 6 Porc me ut fig aculum fiper eor runm , & fuper brachium . form. 7. 11. 20 7 SI descrit home omnem fubftantiam pro dilectatione &c. frim. 7. 1. 13
- SAPIENTIAL.
- 1 Quarite Dominum in fimplicitute . Pref. n. 13 3 5 Erunt gementes, & pareitentiam agentes, ferm. 19. n. 8
  10 Inipii fecundum, qua cogritaretur correptionem habebunt form. 13. n. 3
- 14 Dabitur illi Fides , domum electum . frme 3. m. 5 1 O quam priches eft calla generatio ! ferm. a. s. 9
- 7 Laffrei fomus in via iniquitaris . ferm, 2. 20.7
- 9 Tranfierunt omnia ifta, tauquam umbra. ferm. 1. n. 12 6 Jedicium darfimim bis qui prefint, fiet. from 9. n. 11.17
- 11 25 Dillges omnia, que fant. fe.m. 6. m. 9 14 3 Tua aurem, Pater, Providentia gubernat. frm. 6. m. 7
- 16 20 Angelorum esca nutrivisti populum tuum. free, 22. n. 17 ECCLESIASTICI.
- 1 16 Initium Sapieritia timo: Domini. farm. 19. n. 5. 6. 8. 23. 24 8 Qui timetis Deum , eredire illi . fem, 1. 21. 18
- 24 Nullus speravit in Domino ; & confusus est . ferre. 5. n. 5 14 Va doplici corde , & labiis feeleftis . frm. 10, n 6
- 3 27 Qui amat perleulum, in illo peribit . ferme te me 13 as Altiora te ne quafieris. ferm. 3. m. 13
- 4 9 Propter speciem mulieris multi perierunt . fem. : a. n. 14
- 13 Cor inopis ne afflixeris . ferm. 16. n. 23
- \$ 4 Alciffimus eft pariens red iror . from 10. m. 14 6 Ne dixeris: Mife:feordia Do nini magna cit . ferm 5. r. 20
- 7 18 Honora Patrem tunm, & gemitus Matris &ce. fran z. n. 7
- 34 De negligentia purga re cum paneis . ferm. 11. n. 7 10 9 Avaro nihil eft feeleft us . ferm. 2. n. 10
- 11 30 Ante mortem ne landes hominem. ferm 21. m. 5
  - 34 A feintilla augetur ignis . ferm ao. n.6 35 Attende tibi a peflifero. ferm. 14. n.7

```
IND
 23 29 Omne animal diligit finile fibi . ferm, 8, n. ra
 27 12 Deus mandavit unicuique de Proximo fuo. ferm. 4. m. 29
 28 30 Poft concupilcentias tuas non cos, ferm. 13. m. 1
 22 18 Verbum fapiens audivit loxeriofus, & displicebir illis, ferm. 23, n. 29
 24 32 Liber Vira ... agnicio vericatis, ferme 4. u. 140
 28 to Abftine re a lite, & minnes precata, ferm. 20. n. 25
     22 Vir precator conturbabir amicos . frm. 8. n. 18
        Suferro', & bilinguis maledictus . frm. 14. n. 6
 22 33 Non fie qui quafi interierunt per linguam . ferm as. m. 27
     28 Linguam nequam noli audire . ferm. 15. n. 29
     33 Qui credit eiso, levis eft corde, frm. 8. n. 29
     30 Attende ne labaris in lingua , & fit eafus runs &c. ferm. 15. 11. 23
 30 24 Miferere anima tue placens Deo . ferm. z. n. 24
 24 28 Intellige que funt Proximi tui ex te iplo . ferm. 8, st. 25
 39 29 Multam malitlam docuir ociolitas . feres 16. n. 24
 34 6 Nifi ab Altiffimo miffa fuerit vifitatio . ferm. 29. n. 29
 37 3 O prafumptio uequiffima unde creata es ? ferm. C. 11. 10. 20.
 41 at Curam habe de boilo nomine . form. 22. n. 23
     36 Ne avertas factem a Proximo mo, ferm to. n. 20
 42 14 Melior eft infquites viri , quam mulier benefaciens . fem. 12. #. 24
  a a6 Lavamini , mundi effote . farm, 18. no 16
   3 so Diene jufto, quoniam bene. firm. 6. n. 30
  5 5 Auferam fpem ejus, & erit in direptionem . frm. 2. n. 29
23 Captivos dictas eft, quia non habait feientiam. frm. 4. n. 6
 24 22 Quomodo cecidifi de colo Luciferi? ferm. 23. n. 25
     20 Vocabuntur in zternum femen peffimorum . ferm. 16. n. a
30 as Non declinabitis ad dexteram, neque ad finifiram . f.m. 23. n. 4
 39 14 Quis poterit habitare de vobis com igne devorante? forme 12. n. 35.
```

35 6 Bece confidis fuper baculum arundineum . frm. 5. m. 19 26 Recogitabo tibi annos meos in amaritudine asime men . frm. 29. n. 22. 38 27 Beee in pace amaritudo mez amarifima fore 14. u. zu. ferm. 22. n. a

40 2 Loquimini 2d cor Jerufalem. Prafen. 23 42 25 Cui comparaîtis me, dicie Sanftus ? ferm. 2. 11. 3

ISALE.

45 15 Veie en es Deus ableoulita ? form, 22 m 27 61 8 Ego Dominus odio habens rapinam in holocanfto . ferm. 16. n. 17 TEREMIAS.

8 6 Nemo quod bonum eft , locultur , from 15- m. 1 9 21 Afcendit mors per feneficas . ferm. 22. n. 25. frm. 25. n. 29 az 25 Nunquid carnes fanta auferent a te malitias tuas? ferm. 22. 11. 40 23 20 Tu docuift cos advertum re . ferm. 9. 11. 22

27 5 Maledidus homo , qui confidit in homine . ferm. 5. n. 19. ferm. 6. n. 27 7 Benedictus vir , qui confidit in Domino . ferm. 6. n. 18. 28

30 22 Peffimæ plaga tna . frrm. 5. n. 18 te ag Andita eft vox lamentarionis , luffus & fletus . ferm. 11. fl. z 8 Nolite decipere Animas veltras . ferm. z. n. 21

48 20 Maledidus, qui facit opus Domini fraudulenter . frm. 21, m. 24 THREN. a 10 Manum faam mifit hoftis ad omnia defiderabilia ejas. ferm. 14. m. 17 2 26 Iu fre erit fortitudo veftra . ferm, 2. n. 25

4 2 Quomodo obfeuratum elt aurum ? from, 12. 11. 13 4 Parvali perierunt panem , & con erat qui frangeret eis. ferm. 4. n. 37 7 Candidores nive , mitidiores lacre. ferm. 12. n. 12 FZECHIELIS.

9 Non revererbantur , eum inceierent . ferm. 20. n. S 3 a8 Sanguinem ejus de manu tua requiram . ferm. 4. #- 18 \$ 8 Fode parierem ... & videbis abominationes . ferm. 18 n. 19 23 18 Vx, qui confusmt pulvillos sub omni cubito . ferm. 14. n. 6

25 2 Quid fiet de ligno vitis? Nanquid utile erit &c. ferm. 27. n. 8 28 33 Nolo mortem pecentoris , fed magis ut comertatur . firm. 21. n. 4 24 Si juftas averterit fe .... omnes juftitiz ejus non recordaban ur . ferm. 17. n. 22 34 22 Pone ollam fuper pruns, & incalefcet . form. 21. 5. 29

33 az Impieras impii na nocebit ci, in quacumque die conversus &c. ferm. 20. 10. 4

Rec

- 12 40 Hac fuit iniquitat Sodoma faturitas, & otium. ferm. 12. 11. 24 6 Sufficiant vobis feelera vestra , domus Ifrael . ferm. 24. n. 25 DANIELIS.
- 7 10 Fluvius igneuz, rapidulque egrediebatur. ferm. 11. n. 12 23 22 Abfit mihi peccare in confpetta Domini. ferm. 12. n. 26
- OSEÆ.
- 9 ao Facti funt abominabiles ficur ea, que dixerunt . ferm. 13. #. 23 23 6 Spera in Deo tuo femper . ferm. 5. n. 25
- JOELIS. 2 17 Computruerunt ut jumenta în stercore suo . ferm. 22. #1. 27.
- 22 12 Convertimini ad me in toto corde veftro . ferm. 19. m. 16 as Rediam vobis aunos, quos comedit locufta. ferm. 21. 11.32
- AMOS. 6 4 Væ qui laseivitia in ftratis vestris. ferm. 12, n. 12
- 3 ag In die illa deficient Virginea. ferm. 4. n.6.
- NAHIIM . 3 19 Peffima eft plaga tua. ferm. 17. m. 9
- ZACHARIA.
- 2 Convertimini ad me . & ego convertar ad vos . form. 7. n.7
- s Et vidi ; & cece volumen volans &c. ferm. 4- m- 15 II. MACAR.
- 9 22 Orabat feeleftus Dominum . a quo non effet mifericordiam &c. ferm. 19. #. 8

#### EX NOVO TESTAMENTO.

- MATTHÆI. 3 8 Facite ergo frustam dignum Pomitentiz . ferm. 29. 1. 2
- 4 7 Non tentabis Dominum Deum tuum . ferm. 6. n. 8
  - 20 Reliftis retibus , feeutl funt cum . ferm. 27. m. 15
- 25 Circuibat Jesus totam Galilzam docens. ferm. 4. n. 2 3 7 Beatl Miferleordes , quoniam ipfi Miferleordiam confequentur . frerm. 20: 11.7. ferm. 4. 11. 26
- 22 Merces veftra copiofa eft în emis . ferm. 2. m. 24
- 24 Vos estis lux Mundi . ferm. 4. n. 20 27 Non veni solvere , sed adimplere : ferm. 13. n. 3
- 29 Qui fecerit, & docuerit, magnus vocabitur &c. ferm. 4. n. 22
- 23 Si offers munus ruum ad Altare : & ibi recordarus &c. ferm. 10. n. 10. ferm. 23. w. 15
- 25 Efto confestiens adverfatio tuo cito dec. ferm. 20. n. 14 29 Si oculus tuus feandalizat te, erue cum. ferm. 20. n. 23. 26
- 44 Diligite luimicos veftros . ferme 10. n. 2. 2
- Benefacite his , qui o lerunt vos . ferm. 10. n, 18 55 Dictum eft: Odio habebis Inimleum twum. ferm. 10- n.24.
- 45 Ut ficis fill Patris veftri , qui la ectlis eft . ferm. so. n. 4
- 45 Si diligiris cos , qui vos diligunt , quam mercedem &ce. ferm. 20. # 5.15 Nonne & Publicani hoc faciunt? ferms 10. 11.15
- 2 Receperunt mereedem fuam . ferm. 4. n.2 4. ferm. 5. 27. n. 18
- 6 Intra in cubiculum tuum . ferm. 18. n. 5 9 Pater nofter, qui es in contis. frm. 6. n. 1 2
- 20 Fiat voluntas tua &c. ferm sg. n. 2
- az Panem uoftrum quotidianum da nobis ferm. 6. m. 4. 12. 18
- 22 Dimitte nobis debita noftra, ficut & nos dimittimus . ferm. 10. n. 7
- 23 Sed libera nos a malo . frrm. 6. n. 12. ferm. 12. n. 25 24 Si dimiferitis hominibus , & Pater vefter dimittet . ferm. 20. n. 7 20 Thefaurizate vobis thefauros in colo. ferm. 17. n. 3
- 22 Ubl est thesaurus tuns, ibi est & cor tuum. serm. 7. n. 12
  22 SI oculus tuua fuerie simplex, totum corpus lueidum erit. serm. 17 n. 18
- 25 Nonne anima plus eft , quam efea ? ferm. 6. n. 3
- a6 Respieite volatilia eceli &c. ferm. 6. m 9
- #8 Confiderate Iilia agrl . . . non laborant . ferm. f. n. 9 30 Quanto magis vos modiez fidel . ferm. 6. n. 9
- 34 Nolire ergo foliciti effe &c. ferm. 6. n. 30
- Scit enim Pater vester, quia his indigeth. ferm. 6 n. 26
  33 Quarite primum Regnum Del, & hae omnia &c. ferm. 1. n. 20. ferm. 7. n. 7
- a In qua menfura menfi fueritis , remetietur vobis . ferm. 22. n. 20. 3 Quid vides festucam in oculo frattis tul , & trabem &c. ferm 18. n. 14
  - 4 Quomodo dicis : ejiciam festucam de oculo tuo &c. ferm. 9. 10- 2

7 Querite, & invenietit. ferm. 18. m. 19
12 Omnia quecumque volis:, at faciant volis homines &c. ferm. 2. n. 7. ferm. 8. n. 15. ferm, 10. m. 3. 4

19 Omnis aboe, que non facit fructum bonum, excidetur. ferm. 17. m. 13 21 Non omnis, qui diere mits, Domine, Domine &c. ferm. 3. m. 22

8 Domine non fum dignus, ut intres sub section meun &c. ferm. 33. n. 34. Dico balc: vade, & vadit &c.

3 Afeendente eo in navienlam, fecuti funt eum discipuli. ferm. 6. n. 21

2+ Motus factus eft in mari: ipic vero dormichit. ferm. 3. n. 16. ferm 6. n. 21
35 Accellerunt, & fuscitaverunt cum. ferm. 3. n. 27

9 Vidit Jefos hominem fedencem ad telonium . ferm, 5. 13

21 Vende omula, que babes. ferm 16. n. 15 37 Mesis quidem muita, operari autem panei. ferm. 4. n. 19

10 to Dignus eft operarius cibo fuo, form. 11. n. 14
36 Intmiel hominis domettiel ejus, form. 9 n. 22

30 Vetific apiliti capitis omet sumerati fant. fem. 6- n. 13
37 Qui amat Pattern, au Matrem plufquen me, non eli &c. fem. 7. n. 13

EI 8 Quid exiftis vidare? Hominem mollibus veffitum? Prof. n. 6

13 Et violenti rapinet iliud . ferm. 20. m. 1 29 Difeit a me , quia miris ..., & invenietis requiem . ferm. 2. m. 8. 12. 21

30 lugum meum fiare, & onus leve. fran 1. n. 2. 12. 17. &c. 33 Faeit aibo em bonam , & frictum ejus &c. fran 17. n. 6

- 12 21 In nomine ejus gentes sperabunt, ferm. s. n. t
  33 Eft peccasum, quod non remittetur, neque in hoc freulo &c. ferm. 31, n. 3
  - 34 Ex abundantia cordit os loquitur. ferm. 15. n. 14.
    36 Omne verbum oriofam, quod locusi facrint homiacs See. ferm. 22, n. 13. ferm. 17. n. 22

44 Cam immundus fpiticus exierit ab homine &c. from 12. m. 2 45 Et fina noviffina hominis illius pepara &c. from 12. n. 2

3 5 Alia ceciderum in petrola. fra. 17. m. 12
8 Dabout fradum, alial conteinum, aliad &c. fram. (7. m. 12
22 Sollicitudo faculi films, & fillació divinirum infocant verbum de. fram. 23. m. 2

30 Trimenm congregate in horrenm meum . ferm. 17 n. 12

- 39 Inimicus, qut super seminavit zirania, est diabolis. ferm. 8. n. 28
  44 Et collègent de regno ejus comila (rabilata. ferm. 7. n. 11. 12
  44 Simile est regnom excisorum thefau o. ferm. 17. n. 11. 12
- 14 19 Acceptis qui que parébus, & duobus pife bas &c. ferm. 6.m. 11

28 Videns ventum validum, timuit. frm. 6, n. 25, 26
15 19 Cognitiones male coinquinent hominem. ferm. 13, n. 2
16 18 Et porte inferi non pravaleburt. ferm. 3, n. 1

- 19 This date is non pravateburt . Jerns, 1 . 1. 1
  19 This date sixes regal Conform. Nells Delicat.
  Quodennone ligareris super terram, eris ligatim &c. ferm, 16 . 11. 9
- 33 Vade polt me Sarana, feandalom es mihi, firm. t.4. n. 5
  24 Qui vilt venhe polt me, tollat de. de lequatot me, form. 1. n. 17. ferm. 17. n. 13
  6 Quid prodeft hombist. fi Mundam universim de. form, 1. n. 1. t.4. form. 16. n. 14

Aut quam dabit homo commutationem pro Anima? form. 10 m. 13. form. 16. n. 27
17 19 Si habueritis fidem, diceris monti buic, e.a. fi &c. form. 3. n. 26

18 6 Qui feandalizaverie unum ex publlis ifits &c. ferm. 14. n. 2.3. 5.7 Expedit, ut fufpendatur mola afinaria in collo ejus. ferm. 14. n. 13. 24. 7 Vs. ifili, per quem feandatum voite, ferm. 10. n. 19. ferm. 44. n. l. 2. 6. &c.

Neerfie eft, ut veniaut feandala. from 14. u. a 10 Videre ue contarenatis unum ex petillis illis, quia Angell dec. from 14. u. 5. 9 1. 5. Decemyt fratter trus, vade, de corriga. from 9. u. 14. from, 19. u. 9

18 Queeumque folveris inper terram, erunt foluta &c., form, t & m 1
32 Non dieo tibi fepties, fed ufque feptuagies &c. fe.m. 10. m. 21, fe.m. 31. h. 3

39 Sic & Parer meat faciet volts, fi non remiferitis des fran 10, m 8

59 Si & Parer meat faciet volts, fi non remiferitis des fran 10, m 8

59 14 Sinte parulor veinte ad me. from 4, m. 17

16 Si vi ad vitam ingrell, ferra maablas fran 1, m. 2, from 2, m. 29, from 7, m. 22, from 8, m. 3, from 16, m.)

18 Non furtum facits . from 16- n- 1

26 Apud Deum omnia posibilia funt. fer a. 6. n. 5 20 6 Quid hie flatis tota die oriofi? ferm. 4 n. 20, ferm. 27. n. 25

18 Multi funt vocati, panei vero electi. firm. 18.n. 1 23 Sedere ad deutesam meam, non est meum dare vobis. ferm. 19.n. 5

22 19 Cujus est imago hae? ferm. t. n. 9 11 Reddite, qua funt Cufaris Cafari, & qua funt Del, Deo. ferm. 16. n. 7

Designating Google

Mas

- to Maeifter, quod oft mandatum magnum in lege? ferm. 3. n. 23
- . 37 Diliges Dominum Deum taum ex toto corde tuo. ferm-7. n. 11. 12. 13. &c. Hoe eft primum ; & maximum mandatum. ferm. 7. n. 17 19 Secondum fimile eft huie ; Diliges Proximum &c. ferm. 8. n. 6
- 3 Dicunt, & uon faciunt . ferm. 4. n. 38
- 8 Unus eft euim Magifter vefter . ferm. 4. n. s
  - 13 Vz vobis, qui elauditis regnum exlorum. ferm. 14. n. 5. 7
- 36 Munda prius , quod intus eft &cc. ferm. 13. m. 2 Pharifee cace . firm, 18, n. 15
- 24 46 Super omnia bona fua conflituet cum . ferm. 2. m. 27
- 25 4 Acceperung oleum in vifis fuis , ferm. 22. m 23
  - 13 Nefcio vos. ferm. 4. m. 9
  - 16 Qui dno acceperat, Ineratus eft alia duo. ferm. 17. m. 15
    - 20 Ecee alia quinque fuperlueratus fum . Pref. n. 4 21 Serve bone , & fidelis . Pref. m. 7. ferm. 4. n. 20. ferm. 17. n. 15
    - 36 Serve male , & piger . ferm. 2. n. 4. ferm. 22. n. 13
  - Oportuit Ie iradre preuniam meam namulariis . Pref. n. 4 19 Ei, qui non habet, & quod videtur habere, aufereiur ab co. ferm. 220 m. 18
  - 31 Efurivi , & dediftis mihi mandueare . ferm. 4. n. 23 40 Quamdiu feesfris uni ex his minimis &c. ferm. 4. n. 23
- 16 14 Vz homini illi , per quem Filius hominis tradetur . ferm. 23. m. 7
- 41 Vigilate , & orate, ut non intretis in semationem . ferm. 1. n. 6 42 Erant enim oculi corum gravati. ferm. t. m. 6
- 75 Egrellus foras flevit amare . ferm. 19. 2. 17
  - 3 Resulit triginta argenteos , dicens : Peccavi . ferm. 16. n. 8. ferm sg. n. 1 5 Pretium fanguinis eft; & emeruat ex illis agrum . ferm. \$1. n. 17
- 59 lavolvit illud in Sindone munda , & poluit in Sepulchro novo . ferm. 23. m. 5 18 19 Euntes docete omnes gentes . ferm. 4. 16. 3
- MARCI -
- Et non poterat ibi virtutem ultam facere . ferm. 22. n. 23
- 35 Nee spatium manducandi habebant . ferm. 4. n. 17 10 16 Qui erediderit, & baptizatus fuerit , falvas erit. ferm. 3. no \$
- 11 35 Dimittite, fi quid habetis adverfus aliquem . ferm. 10. m. 17
- 16 Si non dimiferisis , nee Parer meos dimittit vobis . ferm. 10. n. 19
- 13 17 Cujus eft imago hac? feym. 8, n. 14
- 30 Qui non eft mecum, contra me eft. ferm. 3. n. 15
- 13 37 Omnibus dicoe Vigilate . ferm. 3. n. 19 14 36 Nou poreftis una hora vigilare meeum? ferm. s. n. 6
- 16 9 De qua ejecerat feptem damonia . ferm. 21. m, 5
- LUCE . 3 40 Invenerunt illum in medio Doctorum, ferm. 4. n. 2
- 3 7 Genrmina viperarum quis oftendit vobis &ce. Pref. n. 6
- 4 23 Medice , cura re iplum . Jerm, 9. n. so 8 Per totam noctem laborantes nihil eepimus, fer m. 1. n. 6. ferm. 6. n. 11. ferms 17. n. 7
- 6 27 Dimittite, & dimittemini, ferm. 10.8.17 38 Eftore Mifericordes . . . & menfuram bonam &c. ferm. 4. n. 16
  - Eadem menfura, qua menfi fueritis, remetierur vobis . ferus 15. # 24
- 44 Bonus homo de bono thesauto cordis sui profert bona . ferm. 17. #. 14
- 7 25 Regnum Dei intra vos eft . ferm. 17. n. 16.
- 27 Venit diluvium , & perdidit omnes . ferm. \$2. m. \$2 35 Eftore Mifericordes . . . & critis &ce. ferm. 4. n 26
- 37 Que erat in civitate peccatrix. ferm. 18. n. 3. ferm. 5. n. 13- ferm. 7. n. 3. ferm. 14. n. 11. ferm. 11. n. 18
- \$ 43 A turbis comprimebatur: & mulier erat in fluxe fauguinis &co. ferm. 23. 4. 22
- 9 62 Nemo mitteus manum ad aratrum &ce. frym, 20. n. 8 10 7 Dignus eft Operarius mereede fua . ferm. 11. m. 24
- 26 Diliges Proximum tuum fieut teipfem . ferne, 8. n. 13. 14. 18
- 28 Hoc fac , & vives . Prof. n. 1
- 33 Alligavit valuera, infundens oleum, & vinum. ferm. n. 6 41 Turbari erga plurima . ferm. 17. n. 14
- 42 Porro unum eft neceffarium . ferm. 1, m 1. ferm. 4. n. 3, ferm. 8. n. 3. ferm, 17. n. 14 Et 33 Nemo Incernam accendit, & in abscondito ponit . ferm. 4. n. 20
- 45 Quod fupereft , date eleemofynam . ferm. si. n. 9
- 13 11 Quid faciam, quia non haben, quo congregem fruitus? ferm- 2. # 10 -20 Stulte , hac noche auimam tuam repetent a te . fermis. mas

INDICE

16 Orts veftrum poceft adjicere ad ftaruram fuam cubitum? ferm. 6. u. t

31 Et hae omnia adjielentur vobis . ferm. 7 m. t 33 Facite vobis thefaurum in certia. ferm. 17. m. a

35 Sint lumbe veftri praciodts . ferm. 12. m.aj. ag 40 Ignem veni mittere in terram : & quid vola , nifi &cc. form, 7. n. 2. ferm. 8. n. t

59 Non exies inde , donce reddas &c. ferm 18. m. 4 13 13 in fe autem teverfut , dixit . ferm. 18. n. 3

14 a6 Si quis venit ad me, & non odit Patrem lumm. ferm. 14. m. 25

ES 13 Diffipavit fubftantiam luxuriole vivendo. ferm. 12. m. 1

16 Cupiebat implere ventrem faum de filiquis . ferm. a. n. 9

17 10 Cum feceritis omnia . . . dicite : Servi Inutilea &c. ferm. 5. m. at 14 Ite oftendire vos Saecrdoribus . ferm. 21. m. 5. 16

18 3 Deus propinius efto mihé pecentori. ferm. 17. m. 13
25 Non fam fieut exteri homiaum. ferm. 15. m. 2. ferm. 10. m. 10

30 Honora Patrem. firme to. # 20 Non merchaberis: non furtum facjea. ferm. 1. n. 7 29 8 Si quid aliquem defraudavi , reddo . ferm 16. m. 13 ferm 23-m. 81

13 Negotiamini , dum venio . ferm. 17. n. 7. Pref. n. 3. 23 Quare non dedifti pecuniam meam &c. Pref. n. 4. 7

31 1 Vidua hac pairper plus quam omnea milit . ferm 17. n. 15 19 In parientia veitra postidebitis animas vestras. ferus. 5. m. 16

8 Mific Petrum, & Joannem dicens &c. ferm 22. no 32 a9 Hoc facite in meam commemorationem. ferm. 12. m. 31.

34 38 Quid cogitationes ascendunt in corda &c. ferm. 23. m. 25 23 34 Pater ignofce illis, quia nefelunt &c. ferm. 10. #-4

IOANNIS. 14 Dedit ei poteffatem fillos Dei fiert. ferm, 1. n. 19

18 Qui autem non etedit . 12m judicarus eft . ferm. 18. m. t to Si feites domum Dei, ferm. 2, m. 7, ferm. t 70 n 12

Tu forsitan petifies ab eo, & dedifiet tibi aquam vivam . ferm. 3. n. 7 14 Fiet io eo font aque falientit &c. ferm. 4. n. 6

27 None quem habes, non eft tous vir. ferm. 13. m. 16

et Crede mihe: Ego fum qui loquor tecum. ferm. 3. n. 7 27 Et mirabantur, quis cum mulicee loquebatur . ferm. t a. m. 18

29 Diait mihi omnia, quacumque feel. ferm, ta. n. t 6 34 Milit me Paret , ut perficiam opus ejus . ferm. 1. n. to

39 Mulet erediderent in eum Samaritanorum . ferm. 3. n. 7

5 44 Quomodo vos poceftis credere &c. ferm. 3. 2. 39 6 27 Operamini uon cibum , qui perit, fed qui permanet &c. ferm. 17. # 9 44 Nemo poreft venire ad me , nift Pater traxerit &c. ferm 1 3. n. 19

45 Erunt omnes docibiles Dei . ferm. 4. m. 12 50 Ut fi quis de iplo mandueaverit, nou motiatur. ferm. 12. n. a

53 Quomodo potelt eatuem fram date ad manducandom? ferm. 7. m. Et. 14. ferm 33. m. 37 17 Qui mandueat meam carnem , in me manet , & ego in co. ferm. at. n. 4

6t Durus eft hie fermo . ferm. a. n. 3. ta 64 Spiritua eft , qui virificat , earo autem non prodeft quidquam . ferm. a a.m. 1 a

66 Nemo poreft venire ad me, nifi fuerit ei datum &c. ferm. 19. 11. 19 7 21 Unum opus feci ferm. a. n. to.

\$ 11 Vade & jam amplius uoli peceate. ferm. 20. m. 29 as Quaretis me, & in peccato veftro moriemini . fem. 16. n. 14

44 Ille homicida erat ab initio . ferm. 14- n. 8 4 Venit nox, quando nemo pocest operari . ferma 17. n. 1 39 In mundum veni , ut qui non vident , videaut. form. 18. m. 15

10 a7 Ovca mez vocem mean audiont. ferm, a. n. 17 15 41 Voce magna clamavit : Lazare veni foras . ferm, 30. m-19

ta 26 Si quis mibi miniftraverit &c. firm. 4. R. 23 40 Excueavit oeules corum , ut non videant . ferm. 3. n. 29

30 Mandatum ejus vita aterna eft . ferm. a. m. 17 13 1 Cum dilenifiet fos, qui erant in mundo &c. ferm. at. n. 32 27 Er post bucceliam introduit in com Satanas . ferm. 23. n. 10

34 Mandatum novum de vobis , ut diligatis invicem , fient &c. ferm. 8, n. 30. 35 35 In hoc cognolecut omnea, quia dilcipuli mei eftis . ferm. 8. m.7

a Creditis in Deum, & in me credite . fr.m. 3. n. 18

a In domo Patrit mei manfiones multer funt . ferm. 4. m. a3

#### DELLE SCRITTURE.

- 22 Onodeumque perieritis Patrem in nomine meo, hoe &c. ferm. 19. n. 32 24 Qui habet mandata mea . & fervat ea , ille cft, qui diligit me . ferm. 7. m. t &
- Qui diligit me, mandata mea cuftodit . ferm. 8. m. 7
- 3 3 Si quis diligit me , fermonem meum fervabit , ferm. 19. m. 19 as 1 Ego fum vivis vera. ferm. 17. n. 8
  - 4 Sieut palmes non porcft facere fructum &c. ferm. 17. n. 8
  - Sinc me nihil poteftis facere . ferm. 17.n. 7
- o Sieut dilexit me Pater , & ego dilexi vos . ferm. 8. m. 23 23 Hoc eft przeeptum menm, at diligatis invicem . ferme 8. n. 8. ferme to. n. 8
- 16 5 Spiritus veritatis docebit omnem veritatem . Nella Dedica .
- 19 28 Dixit : Sitto . ferm. 1. n. to 20 29 Bezei , qui non viderunt , & erediderunt . ferm. 1. m. 14.
- 21 15 Diligis me ? Palec Agnos meos. ferm 4. M. 24 ACTORUM .
- 2 42 Frant perfeverantes in Communicatione fractionis panis . ferm. 2 2. n.t 4 22 Non oft alind nomen , in quo oporteat ans falvos fieri . ferm. 3. n. 20
  - 32 Et erant illis omnia communia. ferm. 23. n. 3
- 4 Non es menricus hominibus, fed Deo. frrm. 10. n. 6
- 8 20 Pecania tua tecum fit in perditionem. ferm. 11. n. 34
- 9 6 Domine , quid me vis facere? ferm. 7 n. 1 20 I Vidit Angelum dicentem fibi : Accerfe Simonem &c. ferm, 4. n. 1. 2
- 25 10 Jugum . good acque nos portare potuimuf. ferm, 2, n. 12
- 18 6 Sanguis nofter fuper caput veftrum . Prof. n. 2 20 26 Mundus fum a fanguine omnium . Prof. n. z
  - AD ROMANOS.
- # 17 luftus ex fide vivit . ferm. 3. n. 26
  - 26 In passiones ignominiz, ferm. 12. n. 4
  - 30 Detraftores Deo odibiles . ferm. 15. n. 2. 16
    5 Secundum duritiam cordis eul thefaurizas ribi iram. ferm. 19. n. 3. ferm. 5. n. 18
- 32 Digni funt morte ... etiam qui confentiunt . ferm. 24. n. 9 8 Non fient quidam ajunt ; Faciamus mala , nt veniant bona . ferm. 20. #. 24
- 5 3 Gloriamur in fpe filiorum Dei . ferm. 5. # 8
  - 5 Spcs non confundit . ferm 5. m. 1 Charitas Dei diffufa eft in enrdibus noftris . ferm. 2. n. 20. 21
  - 6 Dilexit ros, cum adhuc pecestores effemus, ferm, to. n. 22
  - Pro impiis mortuus eft . ferm. 5. m. 8. 9
- 20 Ubi abundavit peccatum , superabundavit & Gratia. ferm. 5. n. 20. ferm. tt. n. 23 6 13 Non regnet peccatum in nostro mortali corpore . ferm, 12. n. 5
- ag Habetis finem vitam aternam . ferm. 5. n. 7 23 Gratia Dei vita greena in Chrifto . ferm. 14. n. 29
- 7 7 Non cognovi percatum nifi per legem . ferm. 4. m. 9 :
- Non enneupifect . ferm. 2. m. 13 23 Video aliam legem in membris meis &c. ferm. 13. m. to
- 24 Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis hujus? ferm, 29. n. 19 8 23 Si fecandum carnem vixeritis, moriemini. ferm. 22. n. 21
- 16 Ipic fpiritus testimonium reddit , quod fumus filli Dei , ferm. c. n. 8
- 24 Spe lalvi fa@i fumnz. ferm 5. n. 6 23 28 Omnia cooperantur in bonum luis, qui &c. ferm. 4. n. 26. ferm. 7. n. 24
- His, qui fecundum propositum vocati fant . ferm. 3. n. a
- 29 Quos pradeftinavis conformes fieri imaginis &c. ferm. 2. n. 29
- 35 Quis nos separabat a charitate Chrift!? ferm. 1. n. 26 38 Certus fum, quia -cque mors, neque vita &c. ferm. 7. n. 14
- to a Emulationem habent, fed non fecundum feientiam. ferm. 20 n. 21. Pof. n. 6
- 20 Ore antem confessio fit ad falurem ferm. 21. m. 25
- 27 Fides ex andito . ferm. 3. u. 4. ferm. 4. u. 1. 22. ferm. 13. u. 2 21 6 Alioquin Gratia jam non eft Gratia . ferm. 10, n. 22,
- t 4 Si radix faneta, & rami, ferm. 27. n. 22
- 23 12 Spc gandentes . ferm. 5. m 2
- 2 a Noli vinti 2 malo. ferm. in. n. 23 23 to Picnitudo ergo legis est dilectio . ferm. 7. n. 22. ferm. 8. n. 2
- L AD CORINTHIOS. 9 Que praparavit Deur hit , qui diligunt illum. ferm 7. n. 25
- 1'4 Animalis homo non percipit ea, que Dei funt . fe.m. 12. n. 22
- 2 Sairus erit , fie tamen quafi per ignem. ferre, 13, n. 7. at

- 16 Nesettis quis cemplum Dei estis ? ferm. 12 n. 12 17 St quis templum Dei violaverit, disperder illum. ferm. 13. n. 22
- 6 9 Neque Fornicarii Regnum Det polisdebunt . ferm. 12. m. 6
- 10 Ne simus concupiscentes malorum. ferm. 13. m. 3 16 Sed abluti estis s sed sandtificati estis. ferm. 21. m. 4
- 15 Nescitis, quia corpora vestra membra funt Christi f ferm, 12. n. 13
- 27 Qui adharet Deo, unus spiritus est. serm. 7. n. 1 18 Fugite forulcationem . serm. 22. n. 34. serm. 20. n. 15
- 30 Empti eftis pretio magno . ferm. 12. n. 12
- 7 ao Unusquisque in en vocatione, qua vocatus est, permanent. Serm, 17. n. 13 8 5 Seicutia inflat. Serme 4. n. 14
- 13 Et peribit infirmus, proper quem Christus moetuus eft ? ferm. 14. m. 19
- 13 Si cica feandalizat fratrem meum , non manducabo . ferm. 14 m. 25
- 10 8 Ne fornicemur, ficut quidam, & cetiderunt . ferm. 13. n. 9 31 Sive manducatis, five &c. omnia in gloriam Dei faelte . ferm. 17. n. 19
- 32 Sine offenfione eftote Judzis , Gentibus &c. ferm. 14. 10. 2
- 11 28 Probet autem seipsum bomo . serm. 13. n. 5 30 Ideo intet vos multi infirmi &ce, serm. 11. n. 9. 15' 10. 23
- Non dijudicans Corpus Domini . ferm. 21. m 9. fe.m. 23. n. 5 34 Si nosmetiplos dijudicaremas, non utique judicaremas . ferm. 18. n. 11
- 32 31 nomettptos dijudicatemas, non utique judicaremat. ferm. 18. n. 12 8 Alii datur fernso fapieneiz, alii fermo feientiz &ce. ferm. 4. n. 19
  - 31 Adhue eacellentiorem viam vobis demonstro. ferm. 7. n. 25
- 13 1 Charitatem autem non habuaro, nihil mihi prodeft. ferm 7. n. 25. ferm 8. n. to 2 Si tradidero corpus meum, ita ut ardeam, Charitatem autem &c. ferm 8. n. to. ferm 17. n. 8
  - 4 Charitas benigna eft. ferm. 10. n. 12 5 Charitas non eogitat malum. ferm. 15. n. 12
  - 13 Major autem horum eft Charitas . ferm. 7. n. 18
- 15 53 Oportet corruptibile hoc inducre &co ferm. 1. N. 25
- 58 Selentes quod labor vester non est inanis in Domino . ferm. 21. n. 33
  16 33 Si quis non amat Dominum Jesum Christum, sit anathema . ferm. 7. n. 25
  - IL AD CORINTHIOS.
- 2 16 Aliis odor vitæ in vitam, aliis odor mortis in mottem. ferm. 22. n. 10 2 5 Sufficientia nostra ex Deo est. from 17. n. 222
- 4 7 Habemus Thefanrum in vafis fictilibus. ferm, 1. m. t.1
- 7 Habemus Incianrum in vatis fictilibus. ferm, to met 1 7 10 Qua fecundum Deum triftitia eft, pernitentiam &c. ferm. 19. n. 20
- 10 5 In captivitatem redigencer intellectum . ferm. 3. n. 13
- 11 2 Æmulor vos Dei zmulstione. ferm. 15. m. 31
  23 Ministri Christi fant ; plus ego. ferm. 4. n. 17
- 12 7 Datus est mihi stimulus carnis mez, Angelus fatanz &c. ferm. 13, 11, 10
- 9 Soffielt tibi gratia mea. ferm. 1. n. 29
  13 5 Volmeriplos tentate, li effis in fide. ferm. 3. n. 16
- AD GALATAS.
- 2 a Afeendi Ilierofolymam, & contoli eum illis Evangelium. N. lla Dedita.
  20 Vivo ego jam non ego; vivie veto in me Christus. fern. 21. n. 13
- 3 15 Qui fecerit es, vivet iu illis . Pref. n. 3
- 27 Chriftum induiftis. ferm. 17. # 14 5 6 Fides, que per dilectonem operatur. ferm. 5. n. 24
- 19 Fornicatio, immunditia, impudicitia &c. ferm. 12. n. 6
- 20 Inimieitiz contentiones, amulationes &ce. seem. 2. n. 8 21 Qui talia agunt, Regnum Dei non consequentur. seem. 13. n. 8
- 6 1 Alter alterius onera portate, & sie adimplebitis &c. fem. 8. n. 18
  - 4 Opus antem fuum probet unufquifque . ferm. 17. n. 21 8 Qui feminat in earne fua, de earne & meter coeruptionem . ferm. 12. n. 31
  - Que feminaverit homo, hee & metet. ferm. 9. 11, 10 9 Dum tempus habemus, operemus bonnan. ferm. 17. 11, 2
- 10 Operemer bonum ad omnes. ferm. 8. n. 16
  AD EPHESIOS.
- 1 15 Qui operatur omnia secundum confilium voluntaris suz , fem. 1. n. 15. ferm. 6. n. 6
- 3 16 Christum habitate per filem in cordibus vestris. ferm. 3. n. 16
  17 In Charitate radicati, & fundati. ferm. 7. n. 12
- 17 In Charitate radienti, & fundati . from 7.
- t I Alios autem Paftores, & Ductores . Nella Decica .
- 3 a Ambalate in dilectione, ficut & Chriftus dilexit nos. ferm. 8, n. at 4 Stultilogaium nec nominetur in vobis. ferm: 12, n. 14

- 14 Surge, qui dormis . ferm. 17. n. a
- 18 Nolite inchriari vino, in quo est luxuria, ferm. 12. n. 24
  6 2 Honora Parrem, ut sis longavas. ferm. 9. n. 29
  4 Patres educate filios vestros in disciplina. ferm. 9. n. 2
- 7 20 Nolite communicare : magis autem redarguite . ferm. s 4. n. 26. ferm. 25. n. 20
- AD PHILIPPENSES .
- 6 Qui operatus opus bonum , îpfe perficiet . ferm. 5. st. 12 9 Hoc oro, ut Charitas vestra magis abundet . ferm. 7. n. 24
- a s ? Dens , qui operarus in vobis velle , & perficere . ferus, 5. m. st
- 3 8 Omnia arbitror ut ftercora , ut Chriftam lucrifaciam . ferm. 7. n. 16 19 Quorum Deus venter eft . ferm. 7. no 7
- 4 s7 Omnia pollum in eo, qui me confortat . ferm. t. n. ap
- AD COLOSSENSES .
- a so Crefcentes in felentia Dei . ferm. 4. n. 13 Mortificate membra veltra . ferm. 20. n. 16
- s 3 Donantes vobifmetipfis, fi quis adverfus aliquem &c. ferne so. n. 32
  - as Supes omnia hæe Charitatem habete . ferm. 7. n. 2
  - 20 Filii obedire parentibus per omnia . ferm 9. n. 16
- L AD THESSAL.
- 4 Non quali hominibus placentes, fed Deo. Pref. m. s a \$ 3 a Ab omni specie mala abstinete vos. ferm. so. n. ao. ferm. s4. n. 24. ferm. 25. n. 34
- IL AD THESSAL 2 so Audivi quotdam ambulare inquiere, nihil operantes, ferm. 6. n. 28.
- 1. AD TIMOTHEUM .
- 5 Finis pracepti oft Charless . ferm. 7. n. a3
- De corde puro , & conscientia bona , & fide non ficta , ferm. 70 m. a7
- ay Sed Mifericordiam Dei confecutus fum . ferm. f. n. s ; 4 Qui vult omnes homines falvos fieri . ferm. z. n. 28. ferm. z. n. z. ferm. 5, n. zz. ferm. 27. n. zz
- 28 Docere mulieri non permitto. ferm. 4. m. a3
- s 5 Salvabitur per generationem fliorum . ferm. 9. n. 24
- 3 & Oportes Episcopum elle Doctorem . Nella Dedica .
- Elle Prudentem . Nella Pedica .
- 4 a Cauteristam habentes fuam Confelentiam . ferm. 18. 11. a8
- 8 Promiffiunem habeutes vitz, que nune eft, & future . ferm, 6. n. 4 8 Si quis autem fuorum, & maxime domefticorum, euram non habet . ferm. p. m. E
- 6 to Radix omnium malorum capiditas . ferm. 7. n. 12. ferm. 12. n. 16. ferm. 28. n. 9
  - II. AD TIMOTHEUM .
  - a Harc commendo Fidelibus, qui idonel erunt docere. Pref.n. 4 Que audifti a me per multos teftes . Pref. n. 8.
  - a 5 Non coronabitur, nifi qui legitime certsverit. ferm. 23. n. 6 3 s5 Eft Eeclefia firmamentum Veriratis . ferm. 3. u. 24
  - 22 Qui pie voiant vivere . . . perfeentionem &c. ferm 14. n. 4.
  - 13 Homines errantes, & in errotem mittentes. ferme 14. m. 6
  - iusta opportune , importune. ferm s. n, z 8 Reposita est mihi corona Justitise. form. 5- n. 25. ferm. 17. n. 4 14 Alexandes grarius multa mala mihi ostendit. ferm. 25-n 15
- AD TITUM.
- 6 Factis aurem negant . ferm. 2. n. 17
- AD HEBRÆOS.
- 5 25 Fatti eftis , quibur latte opus eft . ferm. 4. n. 3 to ta Accedamus in plenitudine Fidei. ferm. 3. m. 25. 26. 24
- a a o Patres carnis noftræ craditores habuimus . ferm. 8. m. a
- #3 #4 Non habemus hie manentem Civitatem . ferm. 1. K. 17
- 27 Ipfi enim de Animabus veftrit sationem seddituri . ferm. 9. n. 22. 26 ACOBI.
- 3 29 Et damones credunt . ferm. 3. n. no. ferm. 7. n. 14. ferm. 5. n. 1 a Qui tocam legem ferveverit, offendas autem in uno. ferm. 7. n. 22. ferm. 8. m. 9. ferm, 8. n. 6
- a7 Files, fi non habeat opera, mortua eft . ferm. 3 n. 22. 23
- 23 Judicium fine Mifeticordia illi, qui non fecit Mifeticordiam . ferm. s 5. n. az 3 6 Lingua inflammata a gehenna ferm. s 5. n. 3
- 4 11 Qui detrabit fratri fuo, detrahit legi. ferm. 15. m. 2 5 au Qui converti fecerit peceatorem &c. ferm. s. n. 13
- 1. PETRI.
- 3 -4 Abfeonditus cordis homo, in confpectu Dei locuples. ferm. 17. n. 17

#### INDICE DELLE SCRITTURE.

- TIV 9 Cui refiftite forces . ferm. 12 n. 24
- 28 Chriftus pro peccaris noftris mortuus eft . ferm. c. n. 8 4 8 Charitas operit multitudinem peccatorum . ferm. 7. n. 27. ferm. 8. n. 9
- Ante omnia mutuam in vobifmetipfis Charitatem habentes . ferm. 8. n. 9 20 Unufquifque ficut accepit gratiam , in alterntrum . ferm. 4. n. 29 5 7 Quoniam ipfi eurz eft de vobis. ferm. 6. m. 17
- Omnem folicitudinem projicientes in cum . ferm 6. m. 22 II. PETRI.
- 2 4 Ut efficiamini Diving confortes natura . ferm. 21. n. 18
- 2 34 Oculos habentes plenos adulterit, & incestantis delitti. ferm. 25. m. rf 22 Canis reverfus ad fuum vomitum . ferm. 20, m. 22
- L TOANNIS. 2 12 Qui diest , fe in luce effe , & fratrem faum odit , in tenebris eft . form zo. m. zw
- o Semen Dei maner in co . ferm. 17. m 32 12 Caim ex maligno erat . ferm. 170 m. 9
- 14 Qui non diligit , manet in morte . ferm. 7. m. t. ferm. 8. m. 18. ferm. 20. m. 16.
- 25 Qui odit fratrem foum, homicida cft . ferm. 20. 8. 24
- Qui detrahit fratri foo, homicida cft . ferm. 25. n. 17
- 23 Non diligamus verbo, fed opere, & veritate . ferm. 7. n. 24. ferm. 8. n. 27 4 22 Si diligamus invicem, Deus in nobis manet, ferm. 8. m. a
- 20 lpfe prior dilexit nos . ferm. 5. n. 5. ferm. 20. n. 22
- 16 Eft peccatum ad mortem : non pro illo dico, ut roget quis. ferm. 10. #. \$
- 18 Timor non eft in Charitate . ferm. 7. #. 16 ao Si quis dixerit , Diligo Deum ; & frattem fium oderit , mendag eft . ferm \$. n. g
- as Hoc mandatum habemus , ut qui diligit Deum ; diligat & fratrem fuum . ferm. \$. # . # g a Qui credit .... ex Deo natus cft . ferme 3. m. 16. 27
  - 3 Mandata ejus gravia non funt . ferm. a. n. 12. 20 4 Hze eft victoria , que vincit Mundum , "Jes noftra ferm. 3. m. as
  - III. IOANNIS .
  - g Diotrephes verbis malignis gartiens . ferm. 25. m. 25 APOCALYPSIS.
  - 3 2 Nomen habes, quod vivas, & mortuus es. ferm. 17. #. 10
- 27 Dicis , quia dires fum , & nescis , quia tu es mifer . ferm. 57. m. 3 7 14 Beari, qui laverunt ftolar fuar in fanguine Agni . ferm. 19. n. 26
- sa I Cauda ejns trabebat tertiam partem ftellarum. ferm. 14. m. 8 22 Descendit diabolus ad vos habens iram magnam . Jerre, 5. n. 24
- 47 6 Vidi mulierem fedentem faper beftiam . ferm. 130 m. 15.

# INDICE

## DELLE COSE NOTABILI CONTENUTE NELL'OPERA

In rapporto massimamente alle registrate Sentenze.

La prima Lettera S. significa il Sermone, la Seconda N. significa il Numero Marginale.

Bhondanza di grano, e vino, è una Benedizione A d'Iddio . Serm. 6. num. 23. Abbimelecco perchèsolo fosse preservato dalla crudel.

ta di Nabucco. 6 6. n. 20 Abele come gridaffe Giustizia a Dio. f. 14. n. 24 Sua

obblazione perchè fone grata a Dio f. 17. 11. 3 Abiri viziofi rendono difficile la Virrà . f. 2. p. 12 come fi producono i fuoi atti quafi di neceffità . f. 2. n. 15. 6 12.

n. 20. f. 13. n. 23. 24. 25 Sono cagione, che si perda la. Fede . s. 3. n. 29. 30 Difficili da emendarsi . s. 20. n. 2 Restano dopo la Confessione . s. 20. n 22 Si portano sino alla morte . f. 4. n. 9. f. 22. n. 22. f 16. n. 14 Aggravano il peccato . f. 18. n. 26 Devono fpiegarfi nella Con feffione. f. 18. n. 26. col divino ajnto fi vincono. f 2. n. 6 Vedi Vizio. Servono al peccato . f. 13. n. 12 Sono di gran pericolo in morte . 6 23. n. 24.

Abiti virtuofi devono efercitarfi con gli atti. 6 3. n. 19 Si acquistano coll' uso . f. 7. n. 23. f. 19. n. 23 Vedi:

Atti : Virtu .

Abito rende l'operare facile, e pronto . f. z. n. s o. f 1 9. n. 26 Aborto proccurato è grave peccato. 6 23 n. 5.

Abramo, suo zelo per non usurparsi la roba d'altri. s. 16 m. 25 Sua Divozione a discacciare gli uccelli di rapina, che diffurbavano il Sacrificio. f. 23. n. 26

Aceademico file non deve in Pulpito ufarfi. Prefi n. 13. 14 Accidia, vizio familiare, e dannoso. f. t. p. c Che cosa sia f. z. n. 6. ( 21. n. 16 Teme le difficolta da per totto . f. z. n. s 2. 21 Cagione della disperazione . f 5.n. 17 Quando fia peccato mortale. f. 13. n. 23 Onde provenga . f. 18. . 1. 29. Si scuote con la speranza f. 2. n. 24. 25 Deve schivarsi di esta anche il pericolo. f. 18. n. 29 Rende l'Anima indegna della Comunione. 6 22. n. 10

Accusatore sovente è maligno. f. 10. n. 26 Ufficio pericolofo . ivi . Nella Confessione dev' essere ogn'uno di fe,

non degli altri . f. 21. n. 26. 27

Adamo peccò per l'avidità della scienza . 6 4 n. 4 5 Non l'ebbe insufa di tutto. ivi. Fu posto nel Paradiso per operare. f. 6. n. a8 Se non aveffe peccato, non vi farebbe il bisogno di travagliare alla buona educazione de' figli . f. 9. n. 3 Come abbia peecato f. 13 n. 7 Suo peccato figura di ogni nostro . f. 23. n. 7. 8 Peccò di furto . f 16. n. 1 Perchè fi nascondeste dopo avere peceato. f. at. n. 7. Sua superbia nell' iscusare il peccato. £ 21. n. 26

Adultera come fia stata assoluta da Cristo . S. 20- no 29 Adulterio , che cola fia. f. 18. n. 13. a tutti è noto, effere peccato . f.8.n. 19 Quanto fia grave . f. 12. n.15 fi commette col euore . f. 13. n. 4

Affabilità come, e quando fia di precetto . f. 10, n. 9.15. 16

Afferto al peccato deve deporfi per averne il perdono. La n. 12. E deporfi tetalmente . f. 19. n. 14 difordinato verfo alle Creature quando fia peccato mortale. Sey n.1 1. 16 Difordinato de' Padri verso i figliuoli si riprende. C. o per tutto . Quale fia il predominante, non è facile da conofcerfi. f, 7. n. 15 Verfo del proffimo quale debbe effe

re . f. 8. n. a 4 Vedi Amore: Carità.

Agnelli del Signore chi fiano . f.4 mar Agonia quanto fia amara alli peccatori. f. 1. n. 12. 12 Quanto pericolosa per le tentazioni . s. n. 19. 65. n. 24. f. 13 n. 23. 24 bilogna contro di este munirsi ora per allora . f. c. n. 24 Si conoscono in esta le vanità. 6 17. n g devono implorarfi adesto i lumi, che avremo allora.

f. t 8 . n. T S. Agostino come dedichi alcuni suoi libri. Nella Dedica . Crede all'Evangelio per l'autorita della Chicfa, ivi. Non ha dortrina alcuna contraria al Papa, ivi, Era munito di risposte per ogni obbiczione gli fi foste fatta . Pref. n. 8 Stimò impossibile la Castità, ma coll'ajuto della Grazia la trovò facile. f. 2.n. 15 Sua confidenza uella Grazia. iri. Fu sempre attaccato alla Chiesa. 6 3. n. 14 Confesfa le sue malizie da fanciullo . f. 4. 11. 8 Ed anche dell'età provetta. f. 5. n. 1 3. Quanto utile sia stato alla Chiesa. f. r. n.t 3 fi duole della mala educazione avuta dal Padre. f. o. n. o. 12 Sempre ftato riverente a fua Madre . f. g. p. a 8 Offerifee Sacrifizj a fuffragare l'Anima di fua Madre . f. 11. n. 8 Come fiaccufi di alcuni fuoi furti . f. 16. n. 24 Quanto fossero sorti i suoi mali abiti . s. 20. ss. 2

Ajuto per le cofe pertinenti all'Anima è promesso da Die . f 5.n. 7 e deve fperarli da Dio. f. s. n. to. tt. ta ec. E da Dio folo aspettarsi . f. 6. n. z. deve implorarsi . f. 10. n. 21. f. 12.11. 23 f. 13. n. 16. 21. 25 Se manca, è per noftra colpa . f. 2. n. 16. f. 13. 11. 24. f. 22. n. 18. 19 Neceffario per il buon uso de' Sacramenti . f. v n. 10.f. 18.n. 5.f. 19.n. 19 E per meritare . C 17. n. 5 E perfeverare. 6 20. n. 1 3. come flia col Libero Arbitrio. 65, n. 25

Albero della Scienza nel Paradifo Terreftre che fignifichi. £ 4. n. 5

Amicizia simulata è una vera Inimicizia . f. to. n. 6 Amicizia degli Uomini, di varie forri. f. 8.n. 3 Amicizia d'Iddio defiderabile fopra tutto . f. 7. n. 14

Vedi Grazia

Amicizia · Vedi Compagnic · Compagni · Amore deve aversi più a' domestici, che a' stranieri . 18 n. 22: 6.9. n. 1. inclina a compiacere la Persona, che si ama . 6 9. n. 1 Quale debba estere de' Padri verso i figliuoli . f. 9. n. 5. 4. ce. de' Nemici e più meritorio,

che degli Amiei. 6.10. n. 16 Da esso proviene ogni peccato. f. 13. n. 7. 19. perverte il Giudizio. f. 18. n. 12. 13. deve aversi più all'Anima, che al Corpo. f. 21. n.15 Politico è un' Amore da Ipocrita. f. 10. n.6

Amote d'Iddio verso dell' Uomo . s. s. to 4. s. s. 7. 11. 16. 1.8. 0. 6. 1. 10. D. 21 Amore dell' Como verso Dio è dono d'Iddio. Pres. n. 6 5. 7. 1. 29. Der'effere il noftro Turto, s. 1. 0. 20. in eilo ha il enore la fua quierc . s. z n.7. rende facile il tetto . s. z. a. 1 90 è fogre. Pref. n. 6. 1. g. B. 20 Sut. dolceaza non s'Intende, se non si prova . ist Languifec , qualora fi tituba nella Pele , s. g. n. ss. fuo fegno è infegnore la Dottrina Criftiana. s. 4. n. 21. Ci c comandato da Dio, e per qual cagione . s. 7. n. 1 Finale qual fia . s.7.n.7. 8. 9. 10 Quale quello di pre. ferenza . s. 7. n. 19. 14 Dev'effere il folo Padro e del postro cuore. s. 7.n. 8. 9.10,ec. Non è necessirio , che fia fenfibile, e tenero . 5. 7. n. 15 Si conosce alla prova. ini 0. 16, come fia indivisibile . 1.7. n. 22 Come debia praticara col cuore. s. 7. m. 17. 18. 19.0 con l'Opere iri, a. so. ar E'la radice di ocui poftro metito .iri . o. 20. 23, fut Regola qual fiz. s. 8. n. 23 Pet effo fi ba la temiffique de' peccati. s. 7. n. 27.5. 19. n. 8 Neceltrio per meritare. s. 17. n. 8. 9 Non può stare col precato mortale, mi, n. 8. s. 19. n. 9. 1c. 11 Si is di fpelfo in bocca , ma di rado nel cuore . s.t - n. 18 Si difpone ad ello per il timore . s. 19. n. 6 at. a4 ancorche piccolo, bafta, purebe fin vero. s. 19. n. 9. as. in

elle non fi può dare eccello. s. 19. n. 13 Che cofa fia S. 20. D. 3 4 Amore del Profimo è facile, a. a. n. 7, f. 10, 0, 4 Come f offervi coa effo tutta la Legge d'Iddio . f. 8. t. 1. 1 Segno certo dell'amor d' Iddio . s. 8. n. s Come fia il fuo Precatto fimile, a quello dell'Amor d' Iddio. £ 8 n. 7. Sna regola, ivi, n. 15. 16 Come fi renda meri-

torio. iri, n. 20. 23. 24, è l'ateffo, che on volergil bene, s. 10. n. 1. Fedi Profimo .

Amore de' Nemiei è di precesso; e quale debba effere con le regole della pradenza. s. 10. per tatto .

Amoreggiamenti feandalofi . s. 1 2. 0. 14. 5. 14. 10. 11 cc. Quando fiano leciti, o illeciti. s. 14.0. 10

S. Anaftalio p hma Stregone, poleia gran Saoto . s. 5. n. 1 5 Angeli Amanti delle Anime nostre. s s. u. s z Non da effi, ma dagli Uomini, Dio vuole, che noi fismo iftruiti. 5-4.0-1. a Loro battaglia feguita in Cielo. 1.7 n. 16. abborriscono l'immoderra s. 12. n. 15, e lo feandalo . f. t 4. n. 5. 7. 9. fanno in tutto la volonta di Dio . 6 17. n. 3 ; fremono contra chi indegnamente fi

comunica. f. 23. 2. 6

Anima, che ftima debba farfi di effa, L 1. per tutto. Di effa che fentimenti aveffero I Filosofi antichi . f. 1. 8. 3 Meno eura fi ha di effa . che del Corpo . s. 1.n. 3. s 21 n. 15 Sua nobiltà , e fuo pregio . s. z. o 4. 5. ee. Quanto fia sl di Topra del Corpo . t. t. u. 4. 14, in che fi. mile agli Angeli . f. z. u-7, è da renderfi a Dio, come cola fua, to s. n.9. preziofa per la Creazione . L s

ICF n. 4.8, e per la redenzione. s. 1. n. 10. 1 z. ff conofce il fao pregio i: punto d: morte . s. s. o. 13. come odia-

ta da percatori, ivi, la nostra è una cofa ifferia, chenoi . s. s. n. 1 ; Quefta perdata è perdato il tutto . s. 1 n. 14 Che fi falvi, rosos conto anche al Corpo, s. s n. 25 . come fia ad immagine d' ladio . s. 1. n. 9. 16. 28 Non a di Lui fimiliodine . ini. n. 28. 20 Simile a. Dio dere farfi da fe fleffa . s. 1. n. 29. dell'Anima è la Fede. s. 5. 0.26 Quanto amara da Dio. s. 5. n. 8. è da amarfi nel Proffimo, più che il corpo. 2.8. n. 23, 5.9 R. 4. 5. 6, fi vende al Demonio per un milero gufto. s. t & t. 1 & sa Per il vizio della Lufferia fi fa ca nale s. 12. n. 19 Quanto pin preez, più fla vicina a dannafi s. 13.0 18, cont:a di effe è militante lo fesadalo . 1 14 per tetto. fue vire è la grazia d'Idio. s 17. u. 10. come fi vefta di Crifto . s. 17. n. 14 Qual fia il fao orgo-210 . 5. 17. 0. 17. 1. 18. n. 18. fan facein e l'intenzione , 1. 17. 0. 18. in ella abita propriame te il peecato . s. 19

D. 4 In effa der'effere a che la penitenza , fri, come debba riprendere fe fteria per il peccaro, 5.19. n. 14. Vadi Volontà . Anime feanializzate come gridono venderta a Dio . f. 14

Anime del Purgatorio fono Proffimi noftri. s. 12. n. 1.fi lamentano de' fuoi Bredi . s. 11. o. t. 9 Non potiono da fe ajntarfi . a. 1. 11. 9. Quanto tempo abbiano da. pargarii, folo Dio lo sa. ini a na 11 Per elle il fuf. frag o più efficace è la Meffa . s. 11. n. 13 . 17. 18 Che disposizioni in ede fi riec chino, per godere i futira. gi, e le luinigenze. s. s s. n. 14 figurate in Giana. Profera, isi, o 18. fi dolgono di chi dere spirarle, e non le ajuta , bi, n. 19. fanno per merro de li Aogell ciò chefi fa nel Mondo, ful, n.zo Come figio trattate peggio de' canl , iri , n. sa. 2; E' l'intereffe , che indirette il enore a non faffragarle . set 1, per ratto . Vedi Morel. Pargatorio : fi deve per effe pregare dopo la Commione . 4. 83. n. 27

Auniversirj perpetui per i Morti del Purgatorio soco lod:voli . s. 11. n. 13

Aprioco , fin penicenza non fu vera . s. 19. n. z S. Antorio Abate come abbraciade un Libro cattivo . s. 20

Ape come debba dal Predientore imitarii . Pref. 11. 9. 14. Come fia fig ra di Crifto . s. 20. n. 15

Apostafia è una specie d' infedeltà . s. g. n. se Apostoli in pericolo di naufiagare, che fignifichino. 5. 7 p. 37. 5. 6. n. 21. Indefessi nell'istraire le torbe . 5. 4 B. 17, veri difcepoli di Crifto per la fraterna Cari à . s. 8 n. 7.non fono mai ftati incolpati d'impurità . f, : s.n. : : Nella pefearono fenza Crifto . s. 17. n. 7. Poco Infelarono , ma con grand'affetto , per feguire Crifto. 1.27.0-1 5 Apparecchio alla Comunione quale debba farfi di necele

fith, e di convenienza . s. 21, c s. 23. per tette Arbitrio libero al bene ed al male. 1. 1. 1.15 Deveffere ajutato dalla Grazia . s. 1, n. 29, 1, 2, n. 14.15 non deve tenerfi oziofo . s. 5. n. 15. Come debba enopetare alla Grazia. f. 5. n. 15. ad cso è proposto l'Amore delle Creature, e d'iddio. 1. 7. n. 16 E' principio del merito con la Grazia . s. 7. n. 5. oell'ordine foprannaturale nulla può da fe ftello. 8.1 % th. 12. 11. come debba niarfi nel dolore da' pecessi . 1. 19. 0, 15. 19. fempre libero a potere perdere la Grazia , s. 100 to 13. ad abbracciare , e difeacciare li penfieri importuni . 3. 15

Arca di Noè figura della Carità . s. 8. no:26, e della. Chicla. s. t. n. 4

Arca del Testamento come sia figura dell' Eucaristia . 5,23 n. 28. 29

Arti s'imparano coll'efereizio . s. 19. n. 26

Arricoli della Fede devouo eforeffamente faperfi s. 8, n. 1 8 Afa Re morro di Podagra per avere confidato ne' Me-

dici . s. c. n. 2 ; Affolizione non vale in terra, quando non fia confermata nel Cielo, s. 10. n. 10. caneella ogni colpa, come il Battefimo , s. 18. n. 2 Come cancelli anche i peccari dimenticati . s. 18. n. 28, perchè fia detta Affoluzione s. 21. p. 2. fuoi effetti maravieliofi. s. 21. 11. 12 Deve negarfi a chi non fa li Mifteri della Fede . 5.4.11.12 ed a chi potendo, non vuole restituire, s. 16. n. 6 12. 12. 18. ed a chi fta nell'occasione profima. S. 16 11.12.13. 5.20. n.19.20. Quando fi debba negare a' Padri, Madri, e Padroni. s. 4. n. 18. Quando alli Recidivi. 5. 20. n. 7. 10 Quando fi debba differire . s. 20. n. 20

Atri di Pede, di Speranza, di Carità fono di precetto s. z. n. 18. 19. fono il cibo dell'Anima . s. ;. n. 20 Della Fede come debbano praticarli, e quando . s. 3 nº 18. 19 Come, e quando quelli della Speranza . s.s n. 23. 24. 25, c quelli dell'Amor d'Iddio. s. 7. 11. 19 20. 26.27, non posono estere continui . s. 7. n. 26 ne anche verso del Proffimo . s. 8. n. 16.

Attrizione è un dono d'Iddio . s. c. n. 19. s. 19. n. 7. fua differenza dalla Contrizione . s. 19. n. 5. 6. cc. da fe fola non cancella il peccaro . s. 19. n. 6 Dispone alla Contrizione . ivi . & n. 2 2. 24, per umani motivi non basta, s. 19. n. 8 Deve avere qualche principio di Amor d'Iddio , ivi .

Avarizia, sua deformità. s. a. n. 10. è insaziabile, odiofa iri . Quanto fi patifea per compiacerla . s. 2. n. 10 19. s. 5. n. 14. fa perder la Fede. s. 3. n. 30. Quando fia peccato mortale, s. 7. n. 11, è radice di tutti i mali. £7. n. 12 Come si faccia in essa il mal'abiro. s. 9 n. 6. indurifce il cuore , f. 11. n. 2. fuoi altri pessimi effetti . s. 1 1 . n. 2 Che cofa fia mi. Non penfa che a. ciò, che gli comple. s. 12. n. 6.7. difficile da emendarfi . s. 20. n. 9. è un morbo universale . s. 11. n. 22 in che confifta. s. 18. n. 9. fi oppone alla Giuftizia, ed alla Carità . s. 18. n. 9. Quali fiano le fue figlie, ipi , Vedi Intereffe .

Avaro chi fia, sette ne 26. ama l'oro più che l'Anima. 5. 12. 10. 16. 20, c ipoerita . s. 16. n. 4

Aversione deve incaminatsi per uon ingannatsi . s. 18, n. 13 Aureola di Gloria a chi fi dia nel Cielo . s. 4. n. 22 Autorità lodevole a confermare ciò, che fi dice nel Pulpito. Pref. n. 8 Divina prevale ad ogn'altta . s.3. n. 8.6 Avvertenza come fia necessario a fare il peccato. \$.13.112

Avvocato; fuoi doveri, s. 18, p. 22

Bacio libidinoso è peccato mortale. s. 13. n. 5 Balaam , sua compunzione falsa . s. 20. n. 9 Balli fono da fuggi: fi . sez I . n. 2 I . come fcaudalofi . s. 14

Banchieri Evangelici quali fiano. Pref. n. 4. 5. del denaro fono in meftiere pericolofo. s. 5. n. 13. s. 21. n. 21 S. Bafilio modestissimo nelle sue espressioni . s. 12. n. 1 Battefimo apre le porte del Cielo. s. 3. n. 5. necessario per l'eterna falute . s. 3. m. 16 Non toglie il fomite . s. 9. n. 3. fua materia è l'acqua . s. 1 9. a. 2. falfo non giova . s. 20, n. 7

Beatirudine non fi da in quelto Mando, sa tant 6, è da tutti defiderata . s. z. u. 25 Ererna deve fperarfi da Dio s. c. n. 7. in comparazione ad effa tuto il rimanente è un nulla . s. 6. n. 3. riposta ne' beni del Mondo fa il peccato mortale . s. 7. n. 12. 12. è il fiae , per il quale dobbiamo amarci. s. 8. n. 21. Ad effa, come ad ultimo noftro fine . fiamo rutti ordinati . s.z. n.16. 17. s.3. n.13

Beato effere in Ciclo, e più che effere Papa, o Imperatore del Mondo, s. 5. n. 7. Non ha bisoguo de' noftri fuffragi . s. rt. n. 16. 21

Bene desiderato da tutti . s. 1. n. 23. è più facile che il male . s. 2. n. 7 Quale debba (perarfi da Dio . s. 5. n.7 8. è da riconoscersi tutto da Dio . s. c. n. 11 Come fi renda meritorio . s. 7. n. 20. 23. s. 17. per tutto Che abbiamo caro per noi , deve fuft agli altri . s. 8. n. 25. 16. Qual fia, che dobbiamo volere a noi flelli, ed agli altri . s. 8. n. 22- Quale debba volerfi da' Padri a' figliaoli . s. g. n. z. 4. cc. Che fi fa in ajuto, c fuffraggio de' Morti, non fi perde . s. 1 e. n. 21 Quando fia da tralafciarfi per evitare lo fcaudolo . s. 14 n. 12. deve farfi mentre dura la vita s. 17. n. 2 Come il fario fia di precetto. s. 17. n. 2. affinche per i peccatori, ivi, n. 13 BENEDETTO KIV. Sue Iodi per la Scienza, e Prudenza . Nella Dedica .

Benedizioni promesse a chi osserva i Comandamenti d'Iddio . s.6. n. 23. si danno a Dio nelle Prosperità, maledizioni nelle avverfità , s. 6. p. 26

Beneficenza come, e quando fia da efereitarfi . s. 8. n. 16 17. 18. S 10. D. 18

Benefizi d'Iddio fono per noi obbliganti. s 2.0.22.dalli passati si possono arguire i futuri . s. 5. n. 5. f. 6. n. 7 8. 9. cc. fono per noi tutte le creature del Mondo . s. s n. 7. anche li temporali fono feuza numero, s.6. n. 10.11 fono morivi all'amor d'Iddio . s. 7. n. 1 . ed a maggiormente abbidirlo . s. to. n. 22, fono effetti del fuo Amore di noi . s. 17. n. 8. è da toi dovuta per essi la Gratitudine . s. 3. n. 5. s. z. n. 1.

Benevolenza è un arro della volontà, che ama, s. 7. 11. 17. come debba effere verso di tutti uguale . s. 8. n. 16 in che confifta . s. 8. n. 17. 18. Efterna non bafta per foddisfare al Precetto della Carità . s. 10. n. 7 Non bafta neanche fempre la fola Internà . s. 10, n. 15 Che cofa fia . s. 10. n. 7. è necessaria l'Interna , data a conofcere per i fegni ofterni. s.10. mis 16. ec. Altra è eo. mune, altra speciale, e qual fia di precetto . s. 10. n. 19. il negare la comune è una venderta. s. 10. n. 13 Se 28. no 6

Beni del Mondo fono un nulla a paragone degli Eterni. s. 1. n. 26. come debbano impiegarfi . s. 4. n. 1 9 Come sperarsi da Dio . s. 5. n. 7. s. 6. n. 19. 20. 21. ee. riporre in effi l'ultimo fine è peccato mortale . s. 7. n. 1 1. 1 2 Benignità in che confifta . s. 20. n. 12. deve ufarfi con le

Auime . s. 2. n. 21. s. 14. n. 24 Beniamino, fua Tribu diftratta per il Peccato della Luf-

futia . s. 1 2. n. 9 S. Bernardo come dedichi un suo Libro al Eugenio Papa Nella dedica . Come tributaffe una tentazione di difudenza nella Misericordia d'Iddio . s. 5. n. 9. sua Madre dedieava i suoi figli bambini a Dio . s. 9. n. 6. Beftemmia, anche non profferita, e grave peccato s. 13

Deftia di dicci corni nell'Apocalife, che fignifichi. s. t.s. D. 16

Beffie amano li fuoi figlinoli , s. 10. 10. 3 Bilancie del Mondo ingannevoli . s. 12-0. 6 S. Bonaventura ; fua Conferenza con Frate Egidio fopra-PAmor d'Iddio . s. 7. n. 4

Buon tempo non hanno fe pon che i buoni Criftiania

Bugia non è mai lecita per qualunque gran cofa. s. 13 n. 23. 1. 79. n. 28

Burle quali fieno dereffabili. s. 14- n. c.

Aino fua difperazione, s. c. n. to, fua oblazione a perche ripudiara da Dio, se 17. ne c Calmonia quanto fia giere pecento. s. 15, n. 4 Dere iltrattarft . fpi, na 2 40 3 9

Cani di chi fiano fimbolo nella Serktura, s. 8, n. ao \$-15. 0.5. \$.20. r. 21. affannati come fimbolo delle

Anime del Purgatorio. s. st. n. 23 Canzoni difonefte fono feandslofe . s. 13, p. 14. f. 14. n. 6 cantilene del diavolo. s. 2 ; n. 28

Carità verfo il Profimo fi pratica nell'infegnare la Doterica Criftiana, s. 4. n. 2. 19. Come fia di precetto, e come debbafi efercitare, s, 8, per tetto, fpecialmente nei tempo della Comunione, s. 23. n. 30-31. Veli Amore. Profimo. Con quefta fi ha ratto, e fenzadi effa mulla, s. 8. n. s. 8. cc. che importi. s. 8. n. 1 z, è segno di predestinazione . fvi , come il suo precesso affermativo, e negativo . s. 8. n. 16 Come contra di effa fi pecchi s. 8. n. ag. ehe qualità debba avere per effer vera. s. 8. m. ay E'dono d' Iddio, s. 8.n. ay 31. s. 10. n. 5. deve darft a conoscere esternamente. \$ 10. n. 12. 13. Come fia benigna, s. 10. n. 12, verfo le anima del Pargatorio, t. 11, per tette fuo veleno è l'Avarleia. t. t s.u. 2, 2, 18 n g. contra di effa è miliesure lo feandalo . s. 14- per turto . Non fospetta , nè parla male di alcono . s. 15. n. 12. 23, il peccaso conera di effa è pin grave, ehe contra le altre Virtà . 5-15 n. 37 Contra di cila, come fi pecchi, s. 20. c. 38 Vedi Proffimo , Amore. Quanto fia meritoria . 2.33. n. 30

Carità verfe Dio . Pedi Amer d'Iddio . Carne quanto fia vile . s. 1. p. 4. s. 12. p. 2 Quanto all'Anima pericolofa, s. c. n. 1 c. fenza l'Anima nulla rud far di male - s. 12. n. 3. data in ajuto a falvarsi , fi

fa fervire a dannarfi . s. ga. ne : le Caffiano Abbate Giovanni , saa Opera di profitto alfo

foiriso . Pref.n. at Caftigo quando, e come si delba dare a' figlinoti. s. 9

B. 17-18.10 Caftità Virra belliffima. s. s. n. 9, è a noi paturale , ivi Difficile a' Lufferiofi. s. a. n. ra. fembrava difficile a Sans'Agoffino . 5. a. n. 11. ma con l'ajuto della Grazia gli fu guftofa , ivi , Di Gesù Crifto , di Maria Vergine , e degli Apostoli, se saene 10. 11, propria de' Cri-Riani, m. m. 1a, è dono d'Iddio, se 13, n. 23, feozadi effa non vi è opera buona, che vaglia. s. ta. n.24 Rimdedy per cufto arla . s. 12. t. 23. 24. 25, del corpo fenza que la dell'anima non giova . s. s 3. n. a. in effa il buon atto giova aliai per la morte . s. 1 ; n. 2 ; Non pad giudicarii nella Donca, che è libertina. s. 14 a. io-non può confervarfi libera tra i fuoi ptricoli-4. 20. to 18. To

Carredra di pefilenza quale fit . 5, 14. 15 6

Cattivi fervono alla providenza d'Iddio. se t t. ne te Cantela necessaria a prevedere i pericoli s, aos n. zo 8. 21. D. 7

Cecità della mente s'incorre per nostra colpa . s. s. n.au s 18. n. 15 (pecialmente per la luffaria . s. 13. n. 2 porta alla disperazione . s. 12. n. ao

Centurione fu il primo Gentile convertito , s. 22. ft. 34 fua Fele, e fua umilta . W. di chi fia figura . a.a t. n. a6 Certo fi deve eleggere, e lasciare l'incerto. s. 11. m. 12. Chiavi della Chiefa come, e perchè fianfi date alli Sa-

ceidoti . t. 16. n. 8. s. 11. n. 5 -

Chivía da autorità all' Evangelio , ed a' Santi Padri . Nella Dedica . è Giudice della vera , e falfa dottrina . Pref. a. 15. Quanto fis certa in ella la Verita . s. 3. n. 3. : 4. fuori di effa nimo fi falva . C 3. n 4. figurata nell'Area di Noc . s. s. n. s. Chi zi ella fi apponeta. non può errare . s. 3. n. 14 E' affiffita dallo Spirito Santo . mi, è noffra Madre . hi, E' ne' faoi dogmi infallibile . s. g n 14 In effa molti muojono fenza Fede . s. 3. n. 28. 29. fi eftende ancora alle Anime del Purgatorio . s. 11. n. 1. 12. 13 E' fao dogwa di fuffragare i Fedeli defanti . s ss. n. p. 15. fua confuctudi. ne è da tenerfi. s. 11. n 12. geme affinta da' feandalofi. s. 14. n. 3. 30. faoi precetti obbliganti come quelli d'Iddio. s. 18. n. 18. più travagliata da Cris fliant, che da' Pagani . s. aa, u- t. f. a q. n. a

Chiefe come debbano vifitarft . s. g. n. ag. il peccato. che ft commette in efie , è facrilegio . s. 48. n. 3 qu profanate dagli impudici . s. 13. n. 14 Chirografo dell'Uomo apprello alconi, ha più credito

che quello d'Iddio. s. 6. n. 25 Qual fia quello d'Id-Circoftanze aggravanti il peccato quali fiano . s. 14 n 12 13. da fpiegarfi nella confessione . s. 18. n. 22, 23

5. 31. 0. 21 Cognizione di fe ftello è neceffaria . s. 18, n. t., e pare affai ft trafeura . s. 18. n. 18. ferre a più confidare in Dio . s. 5. n 6.7. come anche ferve a rendere l' Aufma pulitanime . s. 5. n. ta. deve averfi de' commeffi pecearl per concepirac dolore . s- 18, n a, non fi ha fen-

za l'aiuto d'iddio . s. 18. m s Colle:a è differente dall'ita . s. 10. n. 14

Comandamenti d'iddio fono di necessità da offervaria per falvarfi . Pref. n. 1. 1. 1. 18 16 Non bafta faperli .. ma fi deve adempirli. s. 1. n. at, a niuno fono impolfibill . s. a. n. 3. s. t. n. 3. quanto fiano ragionevoli , s. z. n. 6. 8. o. ec. cd anche naturali .s a. n. g. fono facili per l'ajuto della grazia. s. a. u. 13. 14. ecfoavi per eifere tutti di Amore . 8.19- n 20.1re mezzi lervarli . s. s. n. 18 Non per motivi pmml . s. T. u. 8. Come fiano fimili alli articoli della Fede, s, 2, n. 18. mantengono la Fede, e fi offerrano per la Fede. s. j. n. ro c per l'Amore d' iddio . s. 7. n. 18 L'of. fervanca di effi e la prova, che fi ami tidio . s. y n. 21, Sono da offervarfi tutti. s.7. n. 23. 24, ed in che modo . s. 7. n. 23 Affermativi, e negarivi come obblighino, s. 7. n. 26. s. 8. n. 16. fi riducono ad un foio, che è la Carità, s. \$. 11. a. 3. ee. chi induce a traferedirli, è feandafoio. s. 14. n. \$. Negativi obbligano tempre, e per fempre, s. 16. n. 11, da pochi nteramente fi oficrvano . s. 18. n. 1. come per un fole di effi, che fi trafgredifea, fi offenda tutta la Legge. s. 7. n. 2. s. 8. n. 9. s. 20, n. 6. Vedi Legge d'Iddio. Comandamenti della Chiefa obbligano come quelli d'I

dio . s. 18. u. 18

Compagnie cartive (one persiciose, e da suggirsi s. 1 n. 14. s. 9. n. 11. 21. s. 14 n. 7. 10. 25. s. 12. n. 24 s. 20. n. 22

Compari, e Comaria che siano obbligati o so 9. n. 2.5.4.

Compensazione deve farti a rifarcire il danno dato .f. 13

n. 25. Vedi danno, reflituzione.

Complice del peccato non deve palefarfi uella Confessione.

ne. 5. 15. n. 15. 5. 22. n. 21.

Comperare cofa rubata non è lecito. s. 8, 16, n. 2° Compunzione momentanea non giova. s. 21, n. 17 Non

è durevole a cagione delle diffrazioni . s. 2 3. n. 36 Comunione che fignifichi . s. 23, n. 32. si dispone ad essa conatti di Fede . s. 3. n. 20, 24. è di speranza . s. 5. n. 25. e di Amor d'Iddio . s. 7. n. 20. e di amore al Proffimo . s. 23- n. 30. 31 ec. e con una gran rive enza . s. 5. n. 9. s. 22. per tutto . fua divota frequenza è fegno dell'Amor d'Iddio . s. 7. n. 20. fi perfusde . 1. 22 n. 29. ad elfa non deve accostars, chi non è in pace col profimo . s. zo. n. to 14. per qual eagione in. molti non produce li fuoi effetti . s. 22. per tutto . una fola dovrebbe essere bastevole a rendere l'Anima fauta. s. 22. n. 4. da effa fi cava più o meno frutto, fecondo che l'anima è prù o meno disposta . s. 22. n. 8. 9. ec. altri in effa ricevono un cibo di vita, altri un cibo di morte . s. 22. n. 9 Apparecehio ad essa quale si dice effere poco . s. 22. n. to Non bafta riceve la , ma bifogna divotamente riceverla . s. 22. n. 22. fi riceve in ella una grazia particolare del Sagramento . s. 22. n. 12 29. deve temersi non solamente la sacrilega, ma anche l'oziofa. s. 22. n. 13. 14. 15 La oziofa qual fia in è ma operazione la più fanta, che posta farsi. s. 22 p. 14 Come cancelli anche il peccato mortale . s. 23 na to. è lodevole il farla turre le Domeniche, purchè non s'abbia afferto al precaro s. 22. p. 16 Non degna qual fia . ivi , n. 18. pessimi effetti , che da questa ue leguono, s. 22. n. 18. 19. cagione del poco frutto è la poca Fede . s. 22. u. 20. 21. ce, la Fede vera da praticarfi qual fia. s. 22. p. 26. 27. 28 Non bifogna mai accostarsi ad esa per usanza. mi, u 31 Che s'abbia da medicare per degnamente ad effa accoltarfi . s. 22. n.26 23 Quale apparecchio debba farsi ad esta di necessità. s. 23.n. 5.6 ec. Quale di convenienza. ivi, net a. Quale ring: aziamento dopo di esta, ivi, n. 21. 24. ec. facrilega quanto fia grave peccato. s. 23. n. 5. 6. 7.

Concubina non può mai effer lecita, s. 20, n. 22, 23

Concupiten a difficite a fisperard . s. 2 . n. 13 . 5 . 12 . 5 2 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 . 6 1 .

Confefioue, come ad efi fi diponga . s. s. n. 19, 25, s. 18, n. 3, peccare in confidenza di efia è più erave peccaro . s. s. n. ao, deve farfi nel principio dell' Infermita. s. 6. n. 23, e dopo il peccaro più prefio che i può. s. 6 s. pa. s. in cis porbi il acculano del trop-

po attacco al Mondo. s. 2. n. 12 Non fi purga in effa tutta la pena del peccato. se st. p. 7. 10, che fi fa dagli abituati nel peccato del fenfo, di rado è valida. s. 12. p. 20 Iu essa come dobbiamo spiegarsi i peccari di penfiero . s. 13, n. 19. in effa nou fi accufa quafi mai dello fcandalo, s. 14. m. z. 10. niconcilia l'Anima con Dio . s. 14. n. 17. s. 16. n. 6. come in ella la mormoratori fi feufico . s. 17. n.7 Non fi deve in effe rivelare il complice del peccato . s. 15. n. 11. 5. 24. n.22, incomincia dell'orrore al precato . \$.15, n.22 Non fia ambigua , ma chiara , e diftinta . s. 15. n. 23 s. 21. n. at Come fiano in effa da ufarfi le chiavi della Chiefa . s. 16. n. 9. apre il Paradifo . s. 18. n. 1 . Conviene ad effa prepararfi . s. 18. p. 2. 2 Che cofa fia . s. 48 11. 4. 4. 21. 11. 33. Ha da effere intiera . s. 18. 11. 4. 5. 28 per tutto: di tutti i peccati mortali. s. 18. 10- 10. con le circoftanze . s. 18. n. 21. 22. coi numero . ivi . n.27 la frequente è lodevole . s. 18. n. 29. a cert' uni peccatori non è di pena . s. 20, p. 2. è un grande beneficio d' Iddio . s. zt. n. r. come anche più che il Battefime . s. 21. niz. Come di effa fi abuft . s. 21. n. 2. Come fia di precetto . s. 21. n. 5. fuoi effetti. ini, n. 15. 32 fenza la conversione non giova . s. 20. n 4 Non tende l'Uomo impeceabile . s. 20 n. 11. è indispensabile . 5. 21. n. 10. fenza di effa non può il peccatore avere pace nella cofcienza s. 21. n. 17

pace hella colcienza sa 21. n. 17
Confisione fia ession cullidarie le Confissioni de giovanerti s. 4.7 n. 8. fopra che debba interrogare gl'isioni s. 4.7 n. 8. fopra che debba interrogare gl'isioni s. 4.7 n. 8. s. 8 n. 4. s. 2 n. 6. s. 8 n. 4. s. 2 n. 6. s. 18 n. 6. s. 2 n. 6. s. 2

D. 22

n. 23
c. n. 28 ripoffa in Dio deve aversi per falvarsi. s. 1. n. 29. s. 2
n. 18 ripoffa in Dio è scura 3 ed institubile. s. 5. n. 5
e per quali movit debba aversi, e per quali cole. s. 5
n. 4 5. 6 Vedi sperasza. Non deve porsi in se steino.
5 5. n. 28 1. 9. 24 molit is ha pui nucra'chico, che in
Dio. form. 6 n. 1. E' d'aversi in Dio anche per le
necessita copporati. s. 6 per atune, più fi sha nel tempo
delle prosperità, che delle avversirà, s. 6. n. 1. 24
in partich in ell'Orazzione. s. 19 n. 2. 2. alle votte p'às
ha per i beni eterni, che per i temporali. s. 6. n. 3. 4.
Come in Dio si consisti mate. s. 6. n. 1. 20. dev'escre
perserverante. s. 6. n. 1. 25 Necessirà per mantenere d'
buont proponimenti. s. 20. n. 26. 27

Conformità alla volontà d'Iddio rinchiude in se ogni per-

fezione . s 17. n. 23 B' di precetto, ivio

Conjugati possono salvarsi nel proprio stato. s. 17. n. 22 loro conviene la continenza avanti la Comunione. s. 23. n. 3

Confanguinei chi fiano, s. 9, n. 2, più devono amarfi, che gli firanieri, s. 10, n. 20

Confenso è quello, che sa il peccaro, s. 13. n. 11. 6. 9

5.14. n. 16. 5. 21. n. 25 Non è mai lecito al male, s. 14

m. 8. alla mormorazione come sia peccaminoso. s. 13

B. 14

m. 19. 20 Quile debba eftere per peccare . s. 13.a.t Coftanza vera qual fia . s. 20. n. 8. 9. to. ec.

Confiderazione del precato necessaria per averne dolore . 5. 20. tt. 21. 24

Configlieri malvaggi feandaloli . s. 24. n. 6 Confeguenze del peccato con fi tralatetano nella Confef-

fione . s. 16. n 6 Contrizione supplifee per la restituzione , che non può farfi . s. 15. n. 30. 1. 16. n. 6. 8. rinehiude il proponimento dell'emendazione . se 25.n. 13. e della Confefe fione . s. 19. n. 7. 11. come necestaria . s. 18. n. 3. è di effenza del Sagramento. s. 19. n. 1 Che cofa fia . s. 19 10- 4-6. fal'a qual fia . fri, della momentanea non è da fidarfi. ivi, fua duferenza dall'attaizione . s. 19. 11. 4. 3. cancella ogni colpa . mi, n. 6. 7 Quanto bafti anche fenza la Confessione . 1. 29. n. 7. 9. cd a canecliare anche ia pena ivi, n. 26. è grata a Dio . s. 29. n. 9.

aneorehe piecola, bafta, purche fia vera . ivi, dev'effere oniveriale dt tattl i peceati . 5. 19. m. 10. 11. 15 dev'effere fopra ogo'akto dolore . 5. 19. m. 11. 13. met-1e 12 pace con Dio . ivi , n. 13 Non pad effere mai ceceffina. mi, der'ellere cordiale. s. 19. m. 16 Mezel per averla . he', n. 19. 20. di ella nou fi può avere ecitez-22. ivi, n. 26. fnol fegut s. 19. n. 29. s. 20. n. 7 Quan-do fenza la Confessione non basti . a. a. 1. n. 6.

Conversione necessaria al peccarore . 1. 20, n. 4. Che fignifichi . s. 10. n. 5. deve procera fi più da un precatore Cattolico, ehe da un' e:etico . 1. 8. n. 22. e opera d'iddio . s. 19. n. 20. 21, vera fi conofce per la fuga deil' occafione . s. 20. n. 20. ce.

Convertazione con Perfore dell'altro fesso pericolofa. S. C. D. 14.5 9. D. 10.5. 12. H. 14. 24. S. 21. D. 21 Cornelio perche mandato dall'Augelo a San Pietro ferm. 4

Corona Aurea ed Aureola qual fia , ed a cht fi dian a. 4

Corpo qualto per ello li travagli , più che per l'Anima. \$ 1. D. 3. 6. 7. Quaoco fia vilc. s. 1. D. 4. fuoi piaceri non pollono fare l'IJomo fellee . s. z. n. 16. ad effo torna conto, che l'Anima fi falvi . s. 1. n.a ; Come deb-· ba amarfi. s. 8. n. 17. fuo milero ftaro dopo la morte, s. 11. n. 3. contra di effo è il peccato della Infliria . s. 12. n 5. è tempio d'Iddio . s. 12. n. 12. Con effo quanto fi pecchi . s. 12, n. 18 Con ogni fuo membro

ft può mormorare . = 15.0.4-Correzione quanto fia in debito a' Padri , ed alle Madri. 5. 9. 6. 14-15 Quanto in debito a eiafched mo . s. 9. 11. 14. 5. 14. n. 16 Non è efficace , quando fi fa da chi è nel vizio . s. 9. n. 20. fua omiffione è peccaminofa. . 2. 14. n. 16 Come de ba farfi . s. 15. n. 9 Quando fia

lecito tralafeiarla . s. 25. 0. 20

B. 22. 20

Cofeienza non iscusa il peecato . s. 16. n. 24. s. 23. n. 21 fempre inquiera di chi tace nella Confessione il peccato. \$. 21. n. 17. ele uon rimorde, non fempre è baona, 2. 18. n. 54. 5. 23. n. at. è peffima quella , che è ca tiva , e tranquilla . s. 18. n. 14. come fimile allo fpeethio . a 18. n. 16 Che cole fia. 4 18. n. 27 Quale l'ineancherlia . ini , n. 28 E' reftimonto noftro nella Confessione. . . . . . . . . . . . Come debba efaménacsi . s. 18 per tutto: Vedi Efame . E' da unirfi con la buona fama . 3. 45. n. 33 E' come un libro . 5. 18. n. 4. fua purità necestaria alla Commisone, s. 23. n.5

Coftantino Imperatore , fan dette in rifpetto alli Sacerdo-16 . s. 15. n. 37

Creature come ufeite da Dio. 1. 6. n. 7. c' invi: 200 24 amare Iddio . 1.7. n. 3. pollono amarii . ma con modo, ed ordine . s. 7. n. 8. 9. nell' cecesso vi è il peceato, 5. 7. fe 2. 12. 16

Credere e l'ifteffo , che acconfentire alla verità s. 3. n.t o fi deve a Dio. s. s. n. a. 8. Veds Fede . E' opera dell intelletto , s. t. n. 8, 9, fi deve anche quello , che non s' intende . s. z. m. tz. Che cofa fia, e quando fia vi-

Creditore non fia erudele co' fuoi debitori . s. 10. n. 22 ziofo . 5. 8. n. 25. 30 Credulità viziofa qual fia , e come debna fehivarii . s. 8

Crifto, Vedi GESU' CRISTO.

Criftiano deve fare quello , che crede . s. 3. n. 17. di folo nome non fi falverà . ivi , s. 8.n. 7 deve a che Sperare in Dio . Pedi Speranza , è senuto imparare quello, che è da erederfi, e da fperarfi.s. 4. per tutto. Come fiz obbligaro ad amare Iddio . 5. 7. n. 3. 4. è ordinato alla Vita eterna. s. 7. n. 23. 29 deve aifnefar egli Attl dt Amor d'Iddio . s. 7. n. 17. fi conofee dalla Francena Carità. s. 8. n. 7. 31. e dalla Caffirà, s. 12 nota Criftiani de' primi fecoli come divcoillero Santi . s. a. n. f

Come frequentaflero la Comunione . s. 23, n. 1, Brond fono benedetti da Dio. t. a. n. zz. cd effi foli hanno buon tempo . s. 1.n. 23. ogei for peccato quanto fia. grave . 5. 2. 0. 17. come i catrire faranno rimproversat n: | Giudizio . s. 3. n. 21, 22. molti di effi muejono fenza fede . s. ş. n. z. z 8. a 9. fouo veri figli d'iddio , ed eredi della fuz Glorta . s. g. n. 8. anche per le cof temporali devono ricorrere a Dio , come a Padre . s. 6 n. 12 Quali fiano i veri. s. 8 n. 7. fono tiz di loro tuttl Fratelli. s. 8. n. as. pochi fono li bnoni > s. 14. 10-7. c pochi que', che fi falvano . 5-18. h. 1 come i eattivi fiano perfecutori di Crifto . 1. 14, n. 20 Come poliono facilmente meritare la Gloria . s. 17. n. 6 7. ee. come fieno di fcandalo agli Eretici, ed Infedeli . s. 22, n.25

more umano non può avere la quiere, che in Dio, s. : n. 16. 5. 2. n. 7. deve tenerfi immobile nella Fede . s. 3. n. 20. è vedato folamente da Dro. s. 4. n. 8. s. 10 n. 6. 5. 16. 8. 20. è inclinato all'Amore . 5. 7. 16. 4. in eno fi fa ogul forta di male . s. 13. n. t. 2. fi fa effere templo di Idolt . s. 7. n. 10. dev'effere mitto d' Iddio. s.7. n. 15. per effo che s'in:enda . s. 7. n. 17. come con cilo fi ami Idlio. s. 7. n. 17. è da efiminarfi, fe vi fiz in effo l'Amor d'Iddio. 1.7. n. 21, 25. dev'effere preparato a forvenire il profilmo nelle neceffità . s. 8. n. 16. 244 s. to. n. 18. con effo devono amarfi mehe i nemiel . sa to. u. 6. con effo è che fi compifee il pecesso s. 12. n. 14. è quello , che è più confide ato ne' fuoi affetti da Dio, s. 17. u. 15. 16. s. 19. n. 16. 17. in esso come debba farfi il risiro. s. 18. n. 5. a' indarifee dail' Avarigia . f. 11. n. 2

a, t 8. n. 9 ora delle Acime come debba averfi . s. 9. n. 7 Curati ; loco pericoli nella enra delle Anime . ferm. 9.

Curiofità e da fehivarfi ne' Mifterj della Fede . s. 3. n. 1 3 di fapere è menrale all'Uomo, s. 4, n. 4 5, come illeeita al Confisiore. s. at. 9, 22

D20-

D Anno dell'Anima deve stimarsi più che ogn'altro dei Corpo . s. s. n. 22. 13. s. 16. n. 27. deve rifarcissi. s. 14. n. a4. a5. ficcome anche quello della Fama . s.15

n. 24. e delia roba . s. 16. per into . Davide chiede perdono de' suoi peccati d'ignoranza . 2.4 a. L. affiduo nelio fludio della Legge d' Iddio . s. 4 m. 13. come fi riconcilialle con Saule. s. L. m. 30.trascurato nell'educazione de' fuoi figliuoli . 50. 1. 41. 15 Amava l'Uomo, ed odiava l'iniquità, se coe n. 26, fuo peccato come fi rendeffe publico , s. 15. n. 33 teftituifee la roba mal tolta . S. 16.11. 8 come fi convertisec. s. 12. n. j. teneva davanti a se I saoi percati. s. 18. n. 12. odlava le occasioni dei peccato . a. 10. n. 18 era inquieto dopo il peccato . s. 21, p. 17. fua Confesfione fincera . s. 21. n. 18. fenza feufe . s. 21. n. 24. 28 Dannari, inatili fuoi lamenti. > 1, n. 22 non giovano ad

effi i futfragy s. ar. n. at dispiace ioro la pena, ma non la colpa . s. 19. n. Debito come polla darff in Dio verso dell'Uomo. s. 17. 11-4 Debitore non è termto a pagare le usure . Pref. n. 4. Come debba foldisfare prima ai proflimo, che a Dio. f. 16 B. 8 Non deve aspectare alla morte pet soddisfare . 646 14. 14. Quando possa disterire il pagamento . s. 16. n. 18

19. 10 poveto deve talvolta dal ereditore affolvetfi. firo.

Demonio suseira dubbi contro la Fede . s. 3. n. 14 Ha la Fede speculativa , ma non la pratica . 5- 1- na ao Come mella Setittura fin chiamato Monte . s. ton. 26 ceres di tirare molti all'Inferno coll'ignoranza . 5 4: n. c. fimile al Lettore . s. 4. n. 16. è privo di speranza . s. 5 D. 1. come tenti di disperazione . s. 5.11. 18. 24. Come più tenti nell'agonia . s. 3. n. 10. s. 5. n. 24 s. 23. n. 23 24. 25. è privo di Amor d'Iddio. s. 7. Il. 14 Quanto cerchi distruggere ia Carirà . s. S. n. 5. di cilo imitatoti chi fiano . s. s. n. st. è nel cuore di chi nutrifec odi. s. 10- le 10. come fi polla odiarlo . a. 10. ll. 14. trionfa negli odj. s. ao. n. a3. e nelle Confessioni mai fære. s. al. n. g. n. a5. abita ne' disonesti . s. s.a. n. a. da ad intendere, che sia ia disonesti sin poco male . s.e a . n. a perchè tenti affai di Infforia. 6.43. n. 13. di effa non tentà mai Gesù Crifto . f. 12, n. 11, cerca di far pe care col penfiero . f. 13. n. f. 18. 23. c come di far peccare anche in sogno . s. 13. n. 22. istiga a gindicare , e par-lar male . s. 15. n. 13. massimamente contra de' Reilgiofi. s. 15. n. 27. 18. cc. è noftro accufatore . s. r 8. n. 28 el accuferà nei Giadizio delle Comunioni mal fatte ... s. 22.1 7 Non però de' peccati, che faranno stati ben confessati. s. 21.0. 19. ritira dalla Comutione divota. A12. B. 10

Deputari a' Luoghi pii , lor dovere. 118 n. 21.

Defiderio buono viene da Dio . s. C. D. 11 di potere fempre godere di questo mondo, è peceato mortale s. 7 LL di cofe cattive, come e quando fia peccato. f.s t. B. 6.1 8, ao buono , come sia considerato, ed efann. dito da Dio . s. 10. n. 18. del dolore non bafta a far buona la Confessione. f. 10, n. 12, de' peccatori qual sia 3-19: la 18. diserile, quale sia. f. 17. la 12

Difetti altrui come debbano sopportarii. s. & na 18. segreti non devono palefarfi . s. 15. n. 10. 11. 12 Quando, e come fi posta parlare di citi . s. 13. n. 15. devono scufarfi più ; che fi può . s. as. n. 20. specialmente de' Re. ligioli . s. 15. n. 27. 18. d'altrui più facili a conosceifi-

che i proprj. s. 18 n.14 Difficoltà non è si grande, come a'immagina, per fat-

vatfi . s. t. m. 16. s. a. m. a. f. t7. m. ay. 12. deve fuperarfi per sfuggire il peceato . f. 16. 1. 25. 26. f. 40. 1.16. Dithidenza difonorevole a Dio . a. 6. n. 15. ittita Dio. s. 6 n. a7. come punita in Mose . f. 6. st. 25. come in San Pietro.

di fe stesso è lodevole . s. 6. n. 27. 28. 1-20- p. 29 Digiuno è ordinato a mortificare la concupifcenza . 1. 1 g De 12. è giovevole applicato in futfragto alle anime del Purgatotto . f. 11. n. 17. chi non può oflervarlo , fin. easto a non dare feandalo . s. a4. IL 15. quale fia de.

farfi dopo la Comunione . s. 23. n.t 9 Dignità è circoftanza , che aggrava il peccato. t, t 4, a. t Dilettazione venerea è peccato mortale . s. 7-n 12. carnale è naturale . s. 12. n. 3. come in ella fi pecchi. f. : 3 n.6. 7.1 & ec. nell'altrui male è peccaminota . 6.1 3. 14 perene fia detta morofa . s. 13. 1. 6. 14 Non e d'averfi nella mormorazione, che fi ode &c. 1.15. 1 1. 20. vè è pericolo di effa anche nella Confessione. s. ar. n. a a Diligenza feufa i peccati d'ignoranza. s. 4 n. 23. deve ufarfi nel cuftodire ia propria Fama . a. 15. 0. 11. 6 11. the 14. nel ecreare il Padrone della cofa trovara . s. t.6 n. 16 Quale debba effere uell'efame della enfeienza. c eirea quali cofe debba impiegarfi . s. 18. ne 18. aq. ec. 

Dimenticanza quando fia colpevole . 5: 4.n. 23. f. 9- 0. 22 s. 18. n. 26. e quando feufi . 5. 18.11. 26. 1. 21. 10 12 come debba in altra Confessione acentarii il dimenticato.

DIO antore di ogni nostro bene . Pref. p. 7. suole servirsi delle cofe infime per i fooi difegni, ivi, fua immagine non è nei nostro Corpo , ma nell'Anima . s. L n. & Defidera ia nostra falute . s. 1. n. 9. s. 5. n. 8. è il nostro ultimo fine , ed il noftro Tutto . f. z. n. 264 f. 7 n. 7. 8 6.14. n. 17 Non mancamsteon la Grazia dalla parte fua . s. 10 Da 26. Vedi Grazia . Non vuole falvare alcuno per forza . S s. na 27 Da esso è la nostra falute . G .... 28 come fia stimato meno di tutto. f. 2. n. 5 Non comanda cofe impossibili . f. a. n. 40 f. 7. n. t. f. ao. n. 4 ci ajuta all'offervanza della fua Legge . f.a. t. 14 15 Omipotente, e verace. f. z. n. 11. f. 5.n. 11 f. 62 n. 5 Non abbandona, fe non è prima abbandonato. f. 2. n. 16 f. 19. n. av Quanto fiamo ad effo obbligati per il dono della Fede . f. 1. u. z. 1. f E' peima Verità , ehe non può ingannare, nè ingannarsi. s. 2. m. 2. f. 5. e. 5. è fempre uguale a se stello. f. 3. n. 15. perché non infon-da eon la Fede anche la Verità di essa. f. 4. m. 2. a. Vede l'interno. s. 4.n. 7, l' 13, n. 3; è Micricordiolo co mifericordioli 6.4; n. 27 Come fla nostro debitore. a. 5; n. 5; 1.7; n. 4 Fedele melle sic prometie. s. 5; n. 5; Nostro Palec. 6; n. 8; f. 6; n. 12 Creatore, c Gover-natore del Mondo. s. 6; n. 2, d. 7 E' un solo. s. 6; n. 27 f. 7. n. 10. come debba effere amato . f. 7. per tutto . Non ha verun bifogno di noi . s. 7. n. 12 f. f. n. 6. figo odio contra il peccato; e più contra la luffuria . f. 42 1.7. & ge come nelle me lentenge fi mnti . f. sa. n.22 dal male ricava il bene . f. 15. m. 3. ed anche da' pecea. ti . ferm. 16. n. 4 ginfto nella tetribuzione del merito . f. 16. n. 28. è vita dell'Anima . (. 17. n. 19. tlguarda più la nostra intenzione, che l'opera. 2.17. De 14. 15 Non perdona a chi nou fi pente . f. 19. 10 2 Quanto Mifericordiofo nella Confesione . a 11. B. I 15 Nulla fi può ad effo nafcondere, fe alan a7

INDICE

Difeoris mondani non devano farii 2º figlinoli, £ 9. n. 9 10. ofecni fono feanislofi. £ 14. n. 6. 16 Directore di Anime; tre fuoi uffici. £ 9. n. 7

Diferezione . V. di Prudenza . Diferefià . Vedi Lufferia .

Differzatione, tentazione gravifima. L s. n. p. di Caino. h s. n. 20. di Ginda f s. n. 18. da che proceda . f s. n. 17. f. 6. n. 4. f. t. 2. n. 20. 22. fond peffini efferti . f s. n. 27. 28 Non deve ammettetti mai , nè dell' eterna falure.

f. 5. n. 8. 9. 18. ne del perdono de percati, ipi, e f. 2. n. 3 4. ne delle cofe temporali. f. 6. per muo. ne dell' emendazione. f. 5. n. 12. 12. f. 12. n. n. 3

Difeordie come debbano fehivarfi . f. 6. n. 28. 29 Diffute circa la Pede pericolofe . f. 3. n. 13

Difibbidienza, figlia della fu erbia. L. 9. n 28. Diftrazioni non è in nostro potere di non averne : ma è

però di potere difenecia le . £ 27. no 25

Divozione è necessaria per accostars alla Comunione.

fis a. n. 8. ec. alia Beariffuna Vergine. fis, n. 16. fizo-n. 16
Delite chi fia . f. 4 n. 12
Delite che precati fi ottiene con atti di Fede. f. 5 n. 25
per cifo fi confognifee il perdono. f. 5. m. 10. f. 19. n. 2
6. ec. fi dere (perario da Dio . f. 9 n. 21. effendo anadono d'ildio, f. 19. n. 29. 20 Ma fi dere cooperiar

alla Grani dal curo confro. a. 5, n. 15. Becchio di variore della Confrome. e. 15, n. 1. n. e. eli trestro non è necessirio, un balla che sia regionevole. e. 15, n. 1. Fillata, e. (crime e. 6, n. n. 6, devene el muni percual, e. 15, n. 10, 1.1. 12, n. 16, foundo e. 15, n. 12, 12, 14, e. conditale. etia, n. 16, 17, menzi per arectofor, n. 15, n. 10, 1.1. 12, n. 10, followo e. 15, n. 12, 12, n. 1

33. Ved Contrisione. Attrisione » Penisenta.

Dont d'Iddio fono dati a pubblica militi » Pref. n. 3. f. 4, n. 19. a 2 Non de tono coerti neiofi. Pref. n. 4. f. 4 n. a Nè arrogarfi a noi fielli » Pref. n. 7. fi fanno effere meriti sefti; per la Grazia. 9. Pref. n. 7. f. 5, n. 1. f. 1. 7. n. 4.

fooo efterti de l'Divino Amore. É. 17, n. 8 Doma, f. e: lestinisfor, diviene odiofa, ed Infelice. f. a n. 9. il vizio al fiuo fello comune. f. 12 a. n. 1, factle a defiderare, ed effere defiderata. a. 14 n. 10 Della libertina non fi può gibolicare, che fia calla f. 14 n. 20 come, e comodo fia feandloifa. f. 14 n. 10 n. 11 a. 5, f. 6

violata, di poi facilmente precipita. s. 24. n. 28. suo onore per ogni poco si macchia. s. 15. n. 33 Donna force, qual sia per sentimento del Savio. s. 17. n. 16 Dotti come possano fare nella Chiesa gran bene. s. 4. n. 22

Dotti come possano fare nella Chiesa gran bene. £ 4- n. 22
23. s. 8. n. 27. Come talor. siano ciechi circa se stessi.
£ 18. n. 13. Vesi Macstri.

Dorrina dev'eftere unia son la Predema: Nelle Destita i encefaria à Prelati. ris, Rigida mal velnettri da mondeni fiafeolra. Pet fi. 6. della Chieft fierra di finishibite. s. p. 10. de Chiffana de Dorrina di veriat. f. p. n. 27. necefinia a monuencra la Peter de velicita del Ciclo , eguida al Ciclo . f. que for a velicita del Ciclo , eguida al Ciclo . f. que for a velicita del Ciclo , eguida al Ciclo . f. que for a velicita del Ciclo , eguida al Ciclo . f. que for a velicita del Ciclo , eguida al Ciclo . f. que for a velicita del Ciclo , eguida al Ciclo . f. que for a velicita per del ciclo . f. que for a velicita del Provincia del Provin

Doveri del propito fiato non s'ignorano fenza colpa. Pref. n. c. f. 4. n. 22. s. 28. n. 20. 22 devono fapetti da chi entra nello fiato del Matrimonio. 2. g. n. 24. fono ordinati dalla Providenza d'Iddio, e devono riferirfi alla Gloria d' Iddio . f. 17. 0- 19. 20

E

E Brei non speravano da Dio che i beni temporali. C.6

Ecclesialle, Libro siera, perchè fiasi seritto da Salomo-

ne, f. s. n. 18

Feccifishiei, lor doveri ed utilità della Chiefa. f. 4. n. 20

Eccifishiei, lor doveri ed utilità della Chiefa. f. 4. n. 20

Edeplari in molta l'oxiofità pis, loro cacom, pis pali Sa.

erdoti-il mormo-rar di effi quanco fin grave. f. 1 5. n. 27. 28

Educazione de figliudi importantifium, in debito a Padri, come debba daff. 6. p. pr patto.

erri, come decod arm. 10.5/p/ nate.

Electi fono pochi f. s. na. a-f. 18. n. 1. faranno nel Gindizio quelli, che averanno imitato Crifto . f. 3. n. 21. fper

eistmente nella Fraceno Carita. f. 8. n. 7. 8. 9. c. fono
pochi a cagione della lattoria, per cul molti fi dannano
f. 22. n. 7.

Elexions del bene, e del male è lu noftra libertà «f. s.n. se N. di Arbitrio di amare più la Cretture, o più Dio. Sy n 16 del lo flato deve a "aglianti lafeinfa libera. S. a.n. » Eli panto da Dio per la mala educazione del figli . S.p. n. st. Ella fion zelo contra Acabo opprefor del porezzo fi s. n. p. Billiro Profeta come facelle divenir dolci le acque amare. Prefin. 8

denza.

Breditt, quale debba lafe arfi da' Padri a' fuoi figlinoli. 69

m. a. incinfta non farà loto gioverole. 8, 16, 0, 14

Breit, ad effi deve fasti la refrituzione dovuta al Padrone, che è morto, s. 16, u. 20, Guai a quelli, che non Goo fedeli nell'adempire i Legal pli. 2, 11, u. 2, 16, ul 11, che rai non fono ficuri in Cofeienza s. 16, u. 3, ne quelli, che

rai con fono ficuri in Colcienza s. 16. a. 3. ne quella, che non alempifeono ali obbighi loro ingiund. a. 16. n. 14 Erefia è quella, che fi oppone alla verità della Fede. f. 3 n. 18

Eretici rigettano i Libri della Scrittura, e de Santi Padri, che fono loro contraj. Pref. n. 10. viono nella lor Setta fi falva. a. 3. n. 4. credono folamente quello, che vogliono a. 3. n. 45. per ciù è farta la bentenza di dannatione. a. 14 n. 1

Errore della Cofeienza non è fenfevole» a. 23. u. 1 a. Efane della Cofeienza necessario alla Confessore 1. 8. u. 3. Deve farti fenza Passone, e con diligenza . 1. 8. per natto : 2. 1. 2. difficile a' moddani a. 18. 1. 5. De-

vefi per esto implorare il Divino aparo - a. 18. n. 7. ... metterfi alla prefenza d'iddio. 14; n. 6. deve fassi di tatti i mottali. 16.18. n. 10. 16-17 cc. è luon configlio di fatto ogni feta. 14; n. 19. e giora per cecitarii al dolore. £ 19. n. z. £ 21, n. 23.

Efan fua Penitenza falfa . s. 20. n. 9

Esempio deve prendersi dalle altrui sciagure . f. t. n. 2 3. f. 23. n. 10. da' buoni Criftiani per imitarli . f 3. n. 5. de" cattivi deve schivarsi. f. 14. n. 13 Buono, o cattivo è di grandi confeguenze ne' Genitori . s. 9 n. 19.5. 14 n. 15 cattivo, ancorche non imitato, e feandalofo. s. 9 n.21

s. 14. ft. 3.7 Esempio di Gesù Cristo, e de' Santi è da imitarsi nel per-

donare a' Nemiei . s. 10. n. 4

Mempio di Anime Sante vedute a penare nel Pargatorio. s. 1 s. n. 8. 1 s di Mormoratore, che non restitui la Fama . s. 1 c. n. 26. di Peecatrice morta contrita . . 19. n. 27. di occasione seguita. f. 20. n. 22. della Verita dell' Eucaristia. 6 3. n. 14 di Comunioni indivore . s. 22. n. 15. di Comunioni facrileghe . s. 23. n. 9. 10

Pforcismo il più forte contra le maliguita dell'aria, qual

fia . 1. 6. D. 23

Esperienza marstra di moste cose . Pres. 11. 6 Esploratori di Moisè come disanimasiero il Popolo. s. 2. u. 6. e diferediraffero la Terra Promessa . s. s 5. n. 6

Estremi della Benignita e del Rigore si schivino . Nella Dedica, e Prefe no 50 60 9

Etiope della Regina Candace come convertito da San Filippo. s. 4. n. 1

Eva come fedorta dal Serpente . s. 3.n. 11. s. 4. n. 4. Vedi

Evangello è ricevuto per l'autorità della Chiefa . Nella Dedica, è rigido alla Natura corrotta, Pref. n. 6. s. a. n. 13. è da predicarsi con semplice ftile . Pref. n. 13. infegna a farsi simili a Dio. s. s. n. a9. esto e il giogo di Cristo . s. 2. n. 11, perchè chiamifi Legge Nuova di Gra-212. 5.2. 11. 13. 14. proibifce i peccari interni. 5.2. 11.
13 Come fi chiami Legge di Libertà. 5.2 11. 13. è tutto vero: e tutto dev'effere inticramente ereduto . s. 3. n.

17. in esso ei parla Cristo. s. 3. n. 27

Encariftia perche iftituira forto le specie del Pane . s. 23 n. 31. non eredu'a da' Giudei . 4. 3. n. 1t. non fi deve in essa investigare il Mistero . f q. n. 11 5. 32 n. 27. come debba crederfi . s. 3. n. 6. s. aa. n. 22. 24 Ce. Verità di esta comprovata con miracolo . s. 3. 11 14 in esta Gesu Cristo ha dimostraro l'eccesso del suo Amore . s. v. 10. 20. è simbolo di pace. s. 10. n 10. 5.23. n 13.32. 33. è di virrà lunitata ne' fuoi effetti . s. 11. n. 12. è antidoto contra tutti i Vizi . s. 22. p. 2. è un tesoro inetfabile . f. 23. n. 27. Maggiore di tutti li Sagramenti . ivi , n. 4. 13. da coraggio a fostenere il Martirio . c 22. n 5. 6 Opera nel Cuore di chi la riceve, come lo trova dispofo. iri, n. 8. 9. è pane di eterna Vita . s. 22. n. 9. di effa non tutti ricevono la Virtii. e la Grazia. s. 22. n. 9 Nell' istituirla Gesù Cristo ha fatro ranto per noi, che non potea fare di piu . s. 22. n. 14. che fignifichi questo None . s. 22. n. 30. è reo di negligenza, chi la laicia eadere in terra. s. 32. n. 14 Wedi Communione .

Ezechiele, sua visione de' quattro animali. s. 20. n. 8. del-le abbominazioni, che si facevano nel Tempio. s. 18. B. 19

P Ama è sovente bugiarda nell'ingrandire le cose . s. 15 n. 10. buona come sia per noi uccessaria . s. 14. n. 13 \$. 15. n. 17. 33. fi pregiudica con le maldicenze. s. 15. no 40 90 10 ec. di uno può violarfi per il Bene pubblico. a. 15. n. 15 Quanto sia preziosa, e quauto sia male il violarla . s. 15. n. 16. Non fi deve ne anche nella Confestione . s. 22. n. 20. danneggiata deve rifareirii . Vedi Restituzione .

Familiarità di Persone sospette è da sehivarsi . s. 14. D. 14.

fempre pericolofa coll'altro fesso . ivi .

Fanciulli, che muojono dopo il Battefimo, tofto cutrano in Cielo . s. 3. n. 5. devono ammaestrarsi nella Dottrina Christiana s. 4. n. 5. 6. ec. in ele, e da chi debbano effere ammaestrati - s. 4. n. 8 9. ec. regna in effi la Su-perbia, s. 4. n. 7. sono pretto capaci di commettere peccari mortali . s 4. u. 7. come debbano educarii. Vedi Figli Giovanetti .

Fantalia deve eccitarfi per convincere l'Intelletto . s. I. u. 11. come s'imbratti . s. 43. 11 16. 23

Faraone, suo logno delle Vacche magre, che fignifichi .

s. 17 n. y Sua Penitenza falfa . s. 19. n. 1. come forte merío con tutri li fuoi feguaci nel mare. s. 19. n. 11. fua aftuzia, acciocchè tornastero gl'Ifraeliti alla schiavità . s. 20. n 18

Fariseo rimproverato, avendo chiamato Cristo per Maestro, s. 3. n. 23. Ipocrita milantarore . s. 10. n. 10. s. 15. n. 8 Fatica non fi fente in ciò , che fi fa per Amore . s. a. n. 19 20. ec. 11é meno vi è nell'amare . s. 10. 11. 4. è foave 2

chi ama, s. 2 no 19 20. 21. ed 2 chi ipeia. s. 2. no 24 25 s. 5. n. 17 s. 6. n. 6. 7. 14

Farto non può farfi, che non fia fatto . s. 5. n. 10

Fede, quat fia la necessaria a salvarsi . s. 3. per tutto . Quanto per noi sia certa As. 3 n. 1. s. 22. n. 26. è stata combattuta ma non mai abbattuta ivi , da effa deriva ogni nostro Bene . s. 3. n a. è dono d' Iddio . s. 3. n. 3. s. 4. n. 1. non fi può fenza di effa piacere a Dio. s. 3. n. 40 fuoi encomj . s. 3. n. 4.5 Dev'eilere foprannaturale . f. 3 n. 6.7 ferma ivi , n. 12. contra di effi come fi pecebi. ivi , n. 12. 13 è indivisibile , e dev'essere intiera . s. 3 n. 15. Vedi eredere . Si deve efaminare . fe in noi fia. vera . s. 13. n. 26. come dei basi praticare eol Cuore . s. 3. 11. 18. 19. 20. e come con le opere. ivi, n. 20. fen-22 le buone opere è morta . s. 3. n. 20. 21. 22. 26 Viva qual fia . iri , n. 22. 23 è mezzo efficace contra il peceato. s. 3. n. 23. 26. 27. non fi perde per questo che fi pechi . mi, n. 28. come si possa perdere nel menarsi una mala vita . s. 3. n. 28 29. 30. fenza la fperanza è difutile . s. 5. n. 1. 23. siceome auche senza l'oiservanza dei Divini Comandamenti . s. 20. n. 29. in Cristo, era gio. vevole avanti alla di Lui venuta . s. 22. n. 1. dal maneamento di essa proviene, che non si cavi frutto dalla. Comunione . s. 22. per tutto . Quando si dice , esser poca. s. 6. n. 9 Non giova fenza l'Amor d'Iddio . s 7. n. 2 s. 17. n 9. 10 Come debbasi praticare nella Comunione , s. 22. n. 23. 24. cc.

Fede Umana come fi conosca. s. 3. n. 12. s. 5. n. 1

Femmine fecero prevaricare Salomone . s 1. n. a 1 Difoneste sono in obbrobrio, e vitupero . s. 2. 9. possono , e devono infegnare la Dottrina Cristiana . s. 4. n. 23. di elle molte Peccatrici divennero Sante . s.s. n.13 Che fi espongono a' pericoli per maritarsi, si riprendono. s. 6 n. 29. s. 14. n. 12. 12. loro immodeftia nel veftire è feandalofa . s. 9. n. 16. s. 14. n. 12. non devono feherzare, nè giuocare con maschi. s. 9. n. 19.loro converfazione pericolofa . s. 12. n. 14. s. 14. n. 11. Quale debba essere la loro Modestia . s. 14. n. 11

Fervore di Spirito acerefee il Merito . s. 17. n. 10. Fefte fi fantificano con gli Atti di Fede , se tone 20. e di

Amor d'Iddio . s. 7. B. 28

Fidneia chè cola fia , s. 6 2 5. Feli Confidenca . Spe-

Figlio Prodigo ne' fual Vizy infelice , 1, 2 n. 4. figura de' Lafferiofi, s. 13. n. 1. rieuerd in fe fteffo, per torogre

al Padre , s. 18.0. 3. fua Umiltà , s. 19. n. 32 Figil d'Iddio fiamo per il Barcefino, se 5. n. 8 Figli di Eli difcoll , poiche mal'educati , s. 9. 0. 14

Figli di Noè ladati nel coprice lo vergogne del Padre, 5.13.n. 15

Figliuoli mal'educari cadono in peccati gravilimi, s. 9 n. 7. non fono fempre fenfevoli per l'ignoranza , s. 4 n. 7. 100 fi amino più che Dio , 5. 7. 10 11. 16. come debbano educarfi , to 90 per tetto , fono un presiolo deofito , s. 9. n. 4. imitatori di ciò; che veg find Genirori, s. g. 0. 19. 20. s. 14. 0. 15 inceedono prima ne' Vazj, che nelle facoltà del Padre, a. 9. m. at Loro Doveri ve fo al Padre, ei alla Madre, s. g. mag ad. deve loro lafe arfi flibera la Elezione dello fine s. 18, n. 10, come fi (candalizzino per i mali efempi de' Padri . s. 14- n. : 6, non devono a recchirfi con roba di mal'acquifto , s. 16, n. 16, a.7. oè fono ad effi da lasclaria

Debitt , 1. 16-1.17 Figlie; come fi de ba di effe aver cura , a 9. n. 1 g. non fi sino ne a Maritarfi , ne a Monseath , s. 18. n. 10 Pilo'ofi Scolel , e Platonici ebbero dell'Anima una falfa

lica , s. s. n. q. nelle cofe della Fere ignoranti . s. g. n. 3. alcune loro Opere furono buone , s. 17. t. 6. Fire come renda più grave il precato, s.240.17

Fine ultimo . Vedi Ultimo Fine .

Fince: ; fuo zelo conra il peccaro della Influria , rata. n. 9 Finzione nella Carità non ft animette, 5.10. 8 6.7.11.12 Flagelli d'Iddio come debbato ripararii, s.6. m. 3 3-prorengono foverte dalla maia educazione de' figli , s. 9 n. 21. dal pecento, s. 19. n. 8. più che di cli, dere

averfitimore d'Ildio, s. 19.0.8

Fortom, come improprio a Criftiani, s. 6. n. 8 Fornicazinne, che cofa fia; e fua gravezna, s. 18. 1. 44 fi diee aneh'effere la Polinzione , s. 22.0-5 Fortezza pericolofa qual fa , s. 20. n. 18. come fin. necellaria a far beons la Confessione . 5.21. 7.20. ed a mantenere il Proponimento, s. 10. u. 8. fi nicere s nella Comunione, f. 32.0. 4. 5

S. Franceseo di Sales; sua bella fimilitudine per l'Amor d'Iddio, 1.7.1.9

Frode come fi commetta, s. 28. n. 32

Promodella Predica viene da Dio , Pref.n.7. della Penitenza è ocli emendazione, s. 20. n. 1 Frutri della Campagna come debisto raccomandath a.

Dio, s. 6.n. 21. 23 Paga dell' Oceasione, Vedi Oc assone.

Faoco, simbolo dell'Amore. f. 7.10 1. e della Maldicesaz. 5. 15. t. 18. e della Lufferia. s. 12. 2. 29

Farto a tetti è noto effere peecato, s. 8. m. 19. minor male della Roba, che della Fama . s. tg. n. 16. in. quante maniere fi commetta . 5.16. t. 1. 2. fi oppone alla Carisà . s. 16. u. 8. come fi aggravi . s. 18. n. 16. frequente di cole plecole può arrivare a peccato mortale. s. 16. n. 15 Non fi perdona il peecaro, fe non fi effituifce il mal tolto . s. 16. per tutto, Come fi commetta cel Cuore , s. 11. 8. 4

V Enjo è da efaminarfi per non ingannarfi nella Con-J feffione. s. 18, n. 11 S. Gennadio ; Sua preghiera per uno Sgandalofo . s. r.j. n. a 3

Gerofalemme rovintia per non ellerfi approfitista della. vecuta di Crifto, s. 18.0. 19

Gerufalemme celefte ha li fuoi muri di pace . s. 10. p. 22 Geremia; fun lamento per il Popolo d'Ifraele . s. 32. o. e

GESU' CRISTO come dien di fe di avere fatta in tutta la vita un' Opera fola. se tene so Quanto abbia fatto per la Salure delle Atime . s. 1.0-10. 13. Perche abbia voluto nafcere in Berelemme. s. 2 a u. 32. fus fese nella Croce qual fosse . iri , voole , che abbiamo volontà di falvarsi, s. t. a. 17. foo giogo quanto leggiero, e foave . i. a per ture: Chams tosti a fe per falvali. 14 3. 14 1, B' Verità , che non può lugaonere . s. a.n. 2, fi fegue coll' imitarlo, ed ubbidirlo, s. s.n. 17 Benigno co Peccatori, s. a. n. a a Come converti la Samarirana, s. g. n. 7 fun Divinità come debba crederfi, 63. 1. 7. 10, 16 fue Virit devono lmiss fi , s. t. n. 16. 21 22 è nella perfona de' Poveri , s. 3. n. 16 è nostro Maestro , 163. n. a r 23. 8.4. D.1.17 fuo fo.00 che fignifichi, 5.3. n. 37. 5.6. n.a1 fez Umiki nel Tempio lo mezzo si Dortori , s.4 nes, fuz Carità nell'infegnare, ivi, Quanto ami, e dafideri la noftra eterna falute, s.5.0.8 e morto per falvare ancora li Peccatori, isi, chiamè fito Amico il fuo Tralitore s. 10, n. 4 fina prefenza pacifico Erode . e Pllato . s.23. n.33 per due tiroli ad Eño è dovera l'Eteroa Gloria, sig. n.9 deve preferiti a tutte, s. 7. n. 13 perchè chiami precetto fao quello della fraterna Carlth, s.8.n.8. perche non faecife miracoli mella fua patria, s.22. n.23 Come Egli ei abbia amati, & 8. n. 21 fuo Amore efemplare di quello, che dolbiamo averel tra nol, ivi; fua premura oell'iftituzione dell'Eucariftia, \$.22.0 32 fez Umanirà, e Redenzione fu gera, \$200.8 nella Rifarrezione che Anime abbia libertro dal Limbo . s.s s. n. 3 ad Effo più di tutto fi oppone la Lufferia, s.t 2. n. 10 perché voleffe nafere di Madre Verice, mi; fus immacolstiffima Purità, s. 12. n. 11.12 è da invocarti nelle rentazioni, s. r 3.m. 21 é Capo della Chiefs , 5-17. p. 7 come fi dies, effere Vice , tri; anche avanti alla fua Venuta chi in Effo eredeva, fi falvava, \$.22, not fao amore vell'aftituzione dell'Eucariftia s.22 n.4 non tutti falurevolmente lo toccano , s.23. 5 31 fuo miracolo nel moltiplicara i Pani, s.6, p.11 più che da altri è offcio dai Scandalofi , s. 14- n. 19.20 Ello è il Pri cipio di ogni nostro merito , s. 17, n. 7 come di Lal fi posts l'Anima nostra vestire , s.17. n.14. è venuso io terra a far la volontà dell'Ererno Padre, s. 1 7.11.23 fono I fuoi Meriti da offerirfi per i moftri peces i a Dio,

8.19, 0.25. 26. 8.27-0.33 Wedi Paffione di Gesii Crifto . Gianfenio filmò alcuni Comandamenti d'Iddio impef-

Giobbe pregara Dio per i fooi figlianli, s. s. n. 6 dopo i travegli fu più prosperato da Dio, s 6.n.8 remeva,quaff che fo ero v ziofe le Opere fue , s 21. n.21

Giona come fia figura delle Anime del Pergatorio, s. 21.0.15 Gionata come, e quando folle liberato, dopo effere frate condamnaro alla morre, s.4 n.27 Gigli proposti alla nostra confiderazione da Cristo, s.c. 0.9

Ghiande figura dei piaceri fenfuali, 1.2. 2.9 S. Gio. S. Gioranni Battifta, acre vel riprendere i vizi , Praf. n. 6 S. Gioranni Evangelista zelante della fiaterna Caricà , s. 8.

n. 8. Ciorni pieni, e giorni vaoti, quali fiano, a.17.n.21. Giovanetti nel primo nio della Ragione 2 che fiano ob-

Giovancetti sei primo no della Nagione a che fano obbligati, s. 4. n. 7. s. 7. n. 5. 7. molti fono salla malziosi nella lor recera età , 1. s. n. 7. obbligati a rinhtera al vicio, ed imparare le così ne coccifire a filerafi, s. s. a. 7. poshi contervano l'innoceruz, s. s. n. 7. poshi fondissi mella malizia 3. n. s. 7. s. p. n. a. 6. 17 Pochi fondissi mella malizia 3. n. s. 7. p. s. n. a. 6. 17 Pochi fondissi obec, s. s. n. s. 8 inclinati alla difondis, s. s. n. s. p. v. vono iffuniti s. d. di ucammanari bose per tempo. s. s. rempo. s. s. p. s. s. f. p. s.

n.8. s. 9. n.9. 10 Oiudel increduli, perché investigatori dei Divini Misteri,

Giulice è in Officio onetto, 8.10. 0.34 gran differenza è era ello, e l'Accustore, 8.50, 0.36 efferetta la virtu nella condamazione del Reo, 8.20, 10.36, futoi dovert, s. 8.3.12 come debba ettere ciafchedano di fe flettlo, 8.8.10, 10.51, 22.2

Oluda, fina differazione, s.5, n.18 figura di chi fingeamare, e non ama, s.10. n.6 co or refitirifie le renta monere, 1.16.18 fina pentenna falla, s.15, n. come efercitatie la Paricoza di Crifto, s.23, n.6 invafato per la Consultone fierilega, s.23, n.8, chi fiano gl' imitatori di efio, s.23, n.6, t.0. 24

Glaliza non dicti mai occasion a dir male di figa, fin 35 (Mettro di Dis 3) in sich son valeramon che le Querço Jonone, anana p mo hafera arece celano in citilo, fe non fi saria a chei insistra Coffie, 9, pan. 13. 23, quatro rignosto con chi referen il finoi dorci nella cura delle Amine, 1,9-12. 15, primenzo per 12 prii; che alterano male figlicio), 3-9-33.11. 23, remendo miche per le Amine Griffe, et al. 3 fi fiches, a che di giuldes bose fe ficho, a 18 n. 13 fi ches, a de mi giulte proportione de control de control marin de giultero con tiffe, 3 at 8 n. 15 n. 15 n. 10 n. 10 n. 10 n. 11 n. 11

vederanne i pecemi ben confestart, s. 21. no 19
Gindizi di Die trensendi, ed occulti, s. 3. no 29 differenti
dai poftri, 2.12. n. 6. s. 22. n. 8

Gindiry temerary fi Schivino , s.15. n.1 ?

Gineco quando fia viziolo, a t 5. n 8.5 st. n.32
Gintamento, argomento di fedeltà in chi promette, 8.5
n.5.26.14 fallo non deve mai fa fi, 5.7.1616

Giufeppe: qual foste il poccato pessimo, di che accusò a suoi Frarelli, s. 12. n. 15 giustamente il accusò, s. 15 n. 15 sua costanza con la Impudica, s. 2. 0. n. 10 Giustificazione, per est si Peccatore diviene amico di

Dio, s.19. n.13

Gioffrias venticativa come, ed a chi fia focita, s. 10. n. 26
ciudiria in Dio deve nutrifi con la Mife; icontia, s. 5
n. 15. 16. 17. n. 8. è da confiderarii per non peccare, s. 5. n. 22 perdona a chi non perdona a fi ficio, s. 18
n. 21 da il Paradili à chi lo merita, s. 20. n. 29
Gloria di Dio deve fore il fine delle nolire azioni, s. 17. n. 20

quelta come s'intenda, ini.

Gioria del Paradifo è per quelli , che amano Dio , s. 7

any fina miffirm o' l'hword d'iddio , ivit ; al diffi untit finano odinati, p. 8. n. 1.1.1 pobli al cit a mirisono finano hoggaro positi p. 100 pobli al cit a mirisono finano più perio i p. 11. n. 100 pobli al cit a mirisono coli di perio a l'initia configuidi, p. 17. n. 18 li oggat fatto ci vit, n. 12. n. 100 pobli al cit morte qui configuidi, p. 17. n. 18 li oggat fatto ci vit, n. 12. n. 100 pobli al cit morte qui configuidi, p. 17. n. 18 li oggat fatto ci vit, n. 12. n. 100 pobli al cit morte di la citta con morte di prima no non ci più fiftire tobi un di securi p. 18. n. 100 pobli al ci vita ci di la citta ci vita ci di la ci di la vivole, p. 1. n. n. p. 2 loggetto della morta riperatara, 1. n. n. 2 n. 14. n. 15. n. 15. n. 15. di dividi confina ci di di ci di

Grandi nel Regno de' Cieli chi fiano , s.4. n.23

Gratiudine ricompenfa ada Dio 5. 59 n. 38 dorma a Gesà Crifto dopo la Comunione, 5.33 n. 3/24, ec. e per til dono, che ci ha fatto della Fede, 53 n. 5/2 e per tutti gli altri Benefici, 5. 3/2 n. 3/2

Grano feminato nella pietra , che fignifichi , s.zy. n.1 a Grazia d'Iddio che cola fia , 3.3 1.0.18 non ei può effere tolta da alcuno, s.t. n.26 non può ftare fenza la. Fole , s.; n. 18 è il principio di ogni nottro merito, s. c. n. 16. s. 17. n. c. 6. cc. deve timarfi fopra ogal eufa. 5.7.0.1 2 5.1 4.0.2 7.5.2 0.7.1 o niuno può effer certo di aver-In \$14-7:174.19.2.20 è vira dell'Anims, \$14.0.21.84 1. 17. n. 10 el è meritata da Gent Crifto, s. 17. n.7 è femenza preziofa, s.17. n. sa fenza di ella non fi suò mericare la Gloria, s.17. 0.14 è un mero dono di Dio. 3.14. n.21 non è fenfibile, iw, n.33 Sagramentale ha una particolare virtu , s.at. n.16 aufilfante fi da fecoudo la vocazione, s.g. n.z necessaria a fare il bene, e falvarfi , s.r. n. 28. a. 19. n. 20 rende facile il difficile , 5.4. 0.20. 5.2. b.1 4. 25. 5.20.0.5 invigorifee le debolezze della natura , s.a. n.14. 15 fi deve ad ella ecoperare. s.t. n.18. .. 2.n.16. 17. 5-17. 16.1 (+ 5-5. n. 5 4. 1 5-5.1 9. n. 2 2 ogni più piccola baila per viver bene , e falvarfi , 5.22 u.s. chi di effa fi abula , muore da reprobo , iri, 5-33. ft-18. 19. Vedi Ajuto .

Guerra, in essa è Dio, che di la vittoria, s-6, 2.27.

Ignoranti peccano più degli aleri, s.4. n. 8 fono ralora, piu gli adulti, che li fancialli, s.4. n.9 fono ignorati da Dio, s.4.n.9 infecialisii ne Precerti della Naura, s.8.n.19 quando fiano feutati, s.1.8.n.27. S.Marione: fino timore nella morte, s.1.4.n.21.

Immagine d'Iddio non è nel corpo, ma nell'anima, s.s. n.8-s.12-n.12 deve renderfi a Dio, come cofa di Dio, est. n.9 è in ogni nostro Proslimo, 236. n.1.5 deve amaris e necise e necise e necise.

anche nel nemico , i.to. n.5 è da rifperrarfi ancora. Innamorati quando fiano in ifiato di peccato marcale.

nel noftro corpo, s.ra. n.a 5. Immodefia nel veftire feandalofa, s. g.n. 16. 8.14-0.11.

Vedi Ornamenti. Immondezza è vizlo contro natura , s.r 2. n.ç. grave peccaro, s.ta.n s c. abborrita anche dal Demonio . s.tz. n. 5 commeffa in Chiefa è facrilegio, s. 18. 0.23. feguita in fogno , quando fia peccato , s. 130 n. 22 del

coore , non meno abbominata da Dio s. 13 u. 8, 13, come vierara anche nella l'egge antica, s.ag. n.5. Imparare che fi debba di neceffes per fal arfi , 1.4m.13. pro fi faole dall'efempio , che dalla voce , a.o. p.10 non

bilogna per fapere amare, \$7.0.17. Impenirenza è un precato, che non fi perdona , s.f. n. 28.

e figlia della Lufuria , 1.1 2. u.21. Imperizia nel propelo Ufficio è colpevale , s. 8. p.as.

Impossibile nulla a Dio , s 5. n.4 non mat c comandato de. Die, s.s.n. 4. 5. 1.10. m.4. 1.19. n. 3 5 non obbiga, s. 16.

m. 1 % s 18. n. 27 l'obbligare ad esso è una floirezza. 1. 1 9. IL 40 Imporcoza di reffituire è feulevole, setton 18. Inavversenza non fempre (cutevole . Pref n.c. s.4-n.o. s e.

n. 22 c. 12. n. 12. a. 16. n. 11 quando feifi . a. 15. n. 23. 4 s2 n. 27.

Incefto che cofa fia, s.i 8. n.a 7. Incoftante qual fin , s.10 n.9. 10. 11. Incredolo nou può falva fi , s. 3. n. 20

Indiferezione di chi troppo fpera, 6 5. n. 30 Indulgenze come giovino a' vivi , ed a' morti , s. 21. 0.24

di elle deven farme ffrma , s. 21+1 33 Infamia fa perdere la Verecontin al far male , s. 14. n. 18

s. 45.11. ty Non deve darfi ad etla occasiona, s. 15. no; 3 Infedeka e me fi opponga alla Fede , s. 3. n. 12. 48 s' mcorre col dubirare nelle cofe di fede , s. 3.n. 12. è la pth grave dirured i peccarl, s. g.n. 42 fta nell'Intellerto, Se 1. 0. 9. 11

Infedeli nella lor Setra fi danneno, a. 3. n. 4 Molti di effi fi falvarebbero , fe aveffero la Cattolica Fede , sa, n.4 Loro opere baone alla vita ereria non giovano , s. t. n. Non fono feufail ne loro errori, iyr, Non fono feufari fe non amano Iddio, s. 7. n. 5 come fiano nuftri Proffiml , s.8. m. 13. s. 9 neg onorano i fuoi Sacerdoci, s. 15 n. 27 moire loro opere funo moralmente buone, s. 17 n. 6. per effi è fatta la fentenza di danazzione . 5. 1% n. 7

Inganno da niuno fi ama , s. 18. n. 7 Infermità fi rifana da Dio, a. 6. n. az. nel principio di effa deve ricor er fi a Dio, mi, e confidere in Dio folo, 2. 6. n. 21. 26 ne' figlinoli oude ralvolta provenga. .

s. 15.n 11 Inferno , più di effo deve remerii Dio, a. 10. n. 8 come debba confiderarfi . a 19. n. a4 la effo la pena più grave e qualla del darno , ivi , Nisno entra la etto per foraa s. s. n. 4. ma di fola faa propria volontà . s. z. n. a6. Il ricordarfi di cito e mezzo efficace contra il peccaro se pe 3 c 26.5. s 2. n.a ctormentolo per la compagnia de padri co" fuoi figlimoli . s. e. n. astimore di effectipone alla contrizione, s. o. n. 6 Via facile ad effo è il peccato di penficto. 1. 13. n. 16. 17. è quella cafa, nella quale non vi è la pace , f. 8, n. 28

logiurie devono dimenticarfi , s, so. m. s. o perdonarfi ivi, il perdono di elle è di gran merito , s. to. n. té quante volte debbano perdonarh, s. 10. n. 20 fe fatte agli alert . meno fi ftimano, che le fanc a noi , s. 10, B, a.s Intricinia gravitima qual fia , to 20. p. 6. 23

1. 7. D. 21. 8 14. D. 30. 13. 12

Intelletto buono è di chi fa quello, che dere, s. t. 00 at è foggetto alla Volonta , s. t.m. 8. 9. non pecea , fe non è dalla Volonta comandato, s. r. n. r e la cilo è la Fede , e l'Infedeltà , s. 3. n. 9. 23 come debba utilmente egarfi . s. 4. n. so in cilo come fi formi l'immanine di varie cofe, a. 13.0. La anche in fogno per opera dal Demonio , a. 13. a. 22 fua fottigliezza confonde , s.: 8 n. 28 da effo è che fi apprende la gravezza del peccaro, S. 1 0. 0. 12

occuzione deve in corto dirigoerfi a Dio . s. 7. n. et Quanio fia meritorta , s. 7. n. 2 ; . . 17. n. 14. 15. cc. effa è la più confiderata da Dio, s.7. u. 23. 1. 27. u. 14-15 di chi cerca la Gluffiala nel Poro, quale debba effere. beto. n. 26. 27 neceffaria ne' fuffragi per i Defonil, saz n. 17 nell'applicazione delle Mede, 4. 11. 0. 21 anche fenna di effa fi può peccare di fcandalo, a 14. m. 5. 10 22. 12. 14 e fi può anche perca e di Mormorazione, set g n. 7 Come , e quando fi debba fare , e quanto duri , 1,17 n. 1 9. 20 buone di chi può reftituire , e non refficifee . nos afficura la Cofcienza, s. 16. n. 14. 15. cc. 5. ag. n. 23 cereedere a dimiruire la pena , è uffizio di Carità, se to

stereffe è Vizio odiolo, s. z. n. 10. Vedi Avarizia Patione , ele in molti e Dominante , s. 18. n. 9. at Interesti temporali vanno male, perchè non fi confida in

Dio . s 6. n. t 8, 19 Interefaci, quando fiano nello ftaro di precato mortale, 67 n ag nemici di far limofina . v 1 1.00 tatto: Volt Avart . Interpo è quello , che è piu confiderato da Dio , s. 17 p. 15 16. 17 fi deve efaminare con dilinenza, sal 8, n. 10

Invidia è figlia dell'Olio, a so. n. 13. Madre della Maldiecora bigona Involuntario non è peccato. s. 4. n. t s. a. 12. n. to. a. 23

0.44 Ipoeri I vivono, e muniono fenza Fede, s. t. n. to for earattere . s. o. n. 1 ; c finzioni circa la carità , s. 20, n. 6 . g. 10 fono maledici , s. 25, n. z fanno da feropolofi ,

4. 18 D. 14 Ira d'Iddio contra il Vizio della Luffuria, a ta. n. 9 Ifracliti perebe fotlero dar in preda a' l coni . s 4. n. 16 uniti nel defeno per la duficenza . a. 6. n. a6. andati a discoprire la Terra promessa, di chi siano figura . s. a D. 6 s. 1 5. ft. 6

trazione leve darfi a figlianti per tempo; e come debba darfi , a. g. n. 8 Non deve disprezna fi da Dorri , s. 18 na nel Pulpito come debba farfi , Pref. n 5. 6. 7. 5. 21 n. z Come pella Dottrina Craftiana . a. 4. n. a 4

Aban , fua vana diligenza nel cercare gl'Idoli, s.a 8.

Ladri delle Anime chi fieno , n. z. n. z.s. (ct. a n. z. nella Fama fono i mormoratori, se t cen, a a Reflitogiore quanto fia lor necellaria, se t.4. n. 24. 25, 2. 11. n. 2.4. di roba quali fiano, s. 16. n. z pochi alla vera Penitenza s'Inducono , s. 16. n. 5

Lagrame, e fossiri non fono bastevoli indizi di estere in grazia d'Iddio , s. 7. n. 19, s. 20. n. a di Contrizione 9 no eccitate da Dio, s. 19 n. at fegal del dolore, ma fallact, s. 19. n. 4 non vaglione , fe non fegue l'amendazione , s. 20. n. 14

Lana che fignitichi. 1, 17. 1. 16. 18

Larte fir bolo della Dortrina Criftiana , s. 4. 0. 3 Lazaro rifuscitato come figura del peccatore convertito,

Lecito non è sempre a cutti espediente, se 14 n. 14, 15 5. 30. B. 16

Legari Pri devono foddisfarfi , s. es. n. 22.Quelli , che non fi curano di foddi-farli , fono omicidi , s. 12.0.25 s. 18. n. 21 foro meritoril , fe fatt'in grazis d'iddio .

Legge d'iddio deve offervarfi da chi vuole falvarfi, s. r. p. 25 s. s. n. a. 17, s. t n. 16 fereditata da' Mondani, s. 2. 2 Santa , ed immacolata , s. 2 n. 5 Come necellaria oltre la Legge naturale, ed nmana, s. 2 n. 5 è guida all'eterna felicira, s.a n. 7 17 od ela a' viziofi, s.a n a s in a cone cole ha del difficile , a. a. n. 13 perchè fi chlami Legge Nuova di Grazia . 6- 3. 0. 13, 14. cc. perchè fiaci in alcune cole lafeiata difficile, s. 2. n. 17. è ona Legge di Amore, s. 2. n. 17. 18. s. 7. n. 22. s.8. n.t E' foave per la iperanza del premio, s. a f. 24.25 Nou vi è fenfe per chi la ignora, s. 4 n. 8. 9 Come sutta fi trafgredifca da chi trafgredifce no Preceto folo, s. 8

n. 9 proibifec anche i catrivi penfieri , s. 13. 11.3 Vedi Comsodamenti. Legge antica quanto più fosse grave della onova, a. 1.

n. 1 :- 14 Legge non è veramente Legge, se noo è giusta, a. 2. 11.4 Umana, e mondana è più difficile, che la Divina. 62.

Legislatore fi difprezza nel disprezzarfi la Legge . 5.8.n.7. Lezione di Libri divoti è molto utile. s. 19. n 17 Liberra lafenza all'uomo da Dio, s. s. n. s c. Peds Arbitrio

Libidine che cofa fia , s, 220 to 5 Libri pericolofi non devono lengerfi . s. 3. n. 13, 5, 4. n. 1 a s. 13-0 14 2 40. p. 21 Buoni fono giovevoli . 5, 19, p.17 non batta, elie it leggano. fe non s'intendano, s.4 n. 12 Libro della Dottrina Criftiana come contenga benedizioni,

e maledizione, a.4 n 15 Libro della Coicienza . s. 18, n. 4. fi aprirà nel Gindizio d'Iddio. s 18 n. c

Licenza interpretata quando fia lecita, t. 16. n. 33 Limofina deve freti come fi può . Pref. o. 3. è da farfi al povero come alla perfona di Crifto , s. t. p. 18 24. de' Padrl per i figlicols è grata a Dio, s. 9 n. 6. spirituale più meritoria, che la corporale, a. 4. n 23. è grande quella che fi fa nel perdonare le offcie, se 20, 11, 22 Come debba farfi per i Defonti , a. 42. m. 22 come per la celebrazione delle melle, s. 1 z. n. 34. con deve farfi con roba di mal'acquisto, se 16. ne 16. to 17. fetta per umanl rifpetti non è di merito f. 17. n. 18. come fia di

recetto . s. 18. 0. 9 Limofinieri rimunerazi nel Gindiglo d'Iddio, s. 4. m. 34 as Come fiano talors intereflati nell'atto ilteffo di far limofina. s. #1. n. 22. 23

Lingua come diafi a Crifto, dandofi l'Aoima al Diavolo. so 3. ft. 7 Infernale qual fla , s.8, n. a8 fia caura a non dir cofa per coi fi poffa romper la Pace , f. 8. n. 28 Fallace qual fia , s. to. n. 6.9 10. 8. 45. n. 6- 1. 46. 0-19 impudica . s. 72. n. 14. fcandalofi , s. 84.0. 5. 6. 7 Maledica , s. 15. eer tutto , il fapere domarla è dono d'iddio, s. 25. n. z. Gerilega col parlare, o poco o troppo oella Confeffione , fer- a a per tutre.

Lino che fignifichi nella Scrittura, s. 17. n. 16. 18 Liti fono occasioni d'inimicizie . s. 20. n. 24 Quando ,

come fiano lecite, ivi, come e quando illecite, sas n. 24. 25 pin che fi poò fi deve fehivarte. iri, fono per alcunt occasioni proffime di fare peccati. a ass ne az S. Lorenzo, intrepido nel fuo martirio per l'Eucariftia, C

22. 8- 6 Lucifero , fuo pecesto qual foffe , f. 23. n. 45 fuo feanda-

S. Luigi Re di Francia, fua Fede oel Venerabile Sagramento, 6 3.1-14

Lume del volto d'Iddio che cofa fia , s. 1, n. 8 Luoghi Pii come debbano amministrarsi . a. 1 \$ . n. 2 2 Luogo è circoftanza, che può aggravare il peccato, a.18

n. 18 Luffuria , vergognofa , c brutale , s. a. n. 9 nociva al corpo , ed all'Anima , ivi , per effa talora fi perde la Fede, 5- 3.0. 30 provoca l'ira d'Iddio . 5- 3- 0. 10, 5-12 n. 9 genera la difparazione , s. ç. n. 17. s. 12. n. 20. 21 prevale oclla gioventà, s. 9. n. 18. confuma tutti i bent remporali , e spirituall , so ez c il vizlo più odiolo a. Dlo, ed c l'epilogo di ogni male, s. e a per tutto, diffieilmente fi vince . s. ra. n 3. pochi per effo fi falvano . s. 12. 11. 3 ha fotto di fe molte specie , ini, n. 4. s. 11 n. a4 più grave pecca:o, che il furto, he, no c. era meno deforme avanti alla venuta di Crifto . s. 13. n. 12 morbo universale, s. 12. n. 13. incomincia da penfieri, s. 23. n. 29 fooi rimeaj . s. 22. 0. 23. 24 vary fuoi gradi ,

Se & to the t Q Luffuriofi ideati nel Figlio Prodigo , s. 2. n. 9, 8, 22. n. t Inettl a capire le cofe d' I.dio , s. 3. n. 30. fino ftanze de' diavoli, s. sz.n. a nella Legge antica fi iapidavano, \$ 13. n. 6 6 abufano de' Sagramenri, s. 13. 0. 30 muojono impenitenti, s. 12.11, 2 a difficilmente fi emendano a. 20. fl. 9

Mad'slena, fua conversione, f g. n. 13, 618. n. 3 S. divenne Sanra coll'amor d'Iddio, f. 7. n. 3. perche oel Vangelo fi chiama Pecentrice , f. 14, n. 11 fita Contrizione . s. 4 9. n. 17. s. 24. n. 28 fua Umiltà . s. 21. 0. 28 Madri loro grande amore a figlinoli, f.y. n. 2; devono aver cuia particolarmente delle figlic, s. 9. n. 13. 14.

fono le più colpevoli nella mala edneazione de' figli. 1.9. n. 28 Maeftro è neer fario a chi defidera d'imparare, s. 4. n. 16 non v'e, che infegni ad amare, se 7, n s7

Macfirl s'invitano ad infegnare la Dotteina Cristiana, s. 4 n. 19 ec altri per debito, altri a motivo di merito, ivi ad cili è destinata una corona fingolare di Gloria, s. 4. n. 22. 23. 24 devono accomoda fi alla capacità de' Scolari . s. 4.0. 24 habuo per fe un buon fegno di predeftinezione , s. 4. n. 26

Male odiaro, e pur voluto, s. 1. n. 2; di questo Mondo fono i travagli , s. 6, n. 13 è frutto della malizia , s. 6. n. 29. non deve mal farfi ad alenno , s. 8. n 29 nel morale più facilmente s'Impara, che il bene, s. 9. n. 13 dell'Anima non fi guarifee , fe oon fi conofce , 5.18.0.3 è proibito anche interno, s. 1 2. n. 2 deve fchivarfi di effo anche la fola apparenza . to 14. n. 14 Occulto del Profimo non deve palefarfi , s, 19. n. 19. per ello non fi ha da rendere male, s. 10.0. 2

Maledizione d' Iddio a che fi eftenda, s. 9. u. 14 Malizia è fabriziera del proprio maie , s. 6. n. 29 fta pell' interno , s. 23. 10. 4. ec Che cofe fin , s. 13. 11. 13. 14 XXVIII

Non ha fovente aftro motivo, ne altro fine, che fola fe ftefia . f t z.n. 16 diabolica qual fia , s. 11 n. 9. propria fa gindicare male degli aleri , s. 15. n. 14 di eda il pec-

caso è più grave, che quello di fragilita, s. 45. 0. 4; fi aggrava per il mal'abito , 1. 18. n. 25 è graviffi na in chi feuta nella Confessione li inol peccati. s. 21, h. 26 Monna piovera nel deferto figura dell'Eucariftia . 543 n.

MARLA VERGINE, speranza noftra . t. 5. n. ad Madre dell'Amore, s 7. n. 29 fas Verglolia puriffima . s. 12 n 1t. 12. 23 Maire di ehl vuole em indarli, s. 1 2. 10:23 Divozione ad ella valevole a vineere le sen aziont, 4.12 n. 2 ; non ba fatto che la volonta d'Iddio, s. 17. n. 13. è de invocarfi di fpello ne' pericoli del corpo, e dell' A-

nima, 1.10.n.16

S. Marrino centato in punto di morre, a, c.n. 24. Martiri come gioiffero ne' fuol tormenti , s. 2. 1. 14, 1.11. n. c. a hanno in Ciclo una Corona deffuora di Gioria.

A in the 2 3 . 2 5 lianno parlio per l'amor d'iddio , f. 7. mas fono refumon della noftra Pede, 6 3. n. t fagilicarono
la vita per non offendere Iddio, 6 a.n., 5, ao, 5, 7, n. 15
fi armavano coll'Eucariftia prima di prefensafi al Titan-

uo. 1, 1 2. n. 5 Marririo non giova fenza l'amos d'Iddie, s.7. n.25. s.8.n.10 " Matrimonio poò flare con la fantità . s. 12 n. sa in ello come fi pecebi. 1. 12 n. 15 Quale Grana in ello fi conferifea, s gener. Quale fia Il fao fine, se g. na 15 P-ima di eleggere lo flaro di effo, che riffestione fi debba fare,

s. 2. 1 14 è uno flato di talute, fir, n. 2 t S. Matteo come chiamaro da Crifto, 650 m. 13 perchè non ritornaffe alla professione di Cabelliere, f. 212 m.22

Medier quanto fludiofi per la eura del corpo , s. 1. n. 3 devono chiamarfi nell' infermità : ma non in effi è da confidare, s. 6 n. 18 amano l'infermo, non la infermità , s. 8. n. 14 lor dovere per l'avviso de Sagramenti, s. 6 D. 22, 4 18, h 21 non curano il male, che non conofeono s. 12. n. 25 in che fiano imprabili per la cura delle

Animo. s. 18.5. 26 Mediatori al male come pecchino, s. 24 n. 2

Memoria deve aversi de' peccari commetti , a. 18. n. 17. 28 se ate ne 23 effarichiama i Fantaful , a t 3. n. 18 Merce ie non fi deve trattenere alli Operaj, s. 16. m. 2. 6

41. 14. to 18. p. 21 Merito della Fede è dono d'Iddio , s. 30 11, 30 s. t. 11. 25 proviene dalla grazia, e dalla volontà, 17. n.3.5.17.105 de Miscricordiosi quanto sia grande, a. 4. n. 22-25 nafce con la carirà, a 7. n. 20. a3. s'acerefes per la carirà, 19. p. 28 s'acquifta col promuovere la pace, a la carira, s. & n. se c col refiftere alle tentazioni , s. re n. non può effere dove non è la pace. s. 20.11. 8 Quale fi ricerchi per godere i fuffray; nel Purgatorio. 2. 11.0.14 2a Come debba accumula fi per l'Eccinità , s. 17. per tutto. Si perde per il peccato, e fi ricupera nella Confef.

fione , a. a1. n. 32 Messa come debba ascolearsi , s. 20 n. 03 Con Fede , fri , n. 20 dispone ad impetrate la Divina Miscricordia , s. 3. n. 20 è un seforo de' meriti infinisi di Crifto, s, 11. 0. 11. rerehè una fola non basti a liberare le Anime del Purgatorio . & 11. n. 1 2. 13 è il massimo sufragio che posfa darfi a' Definit, s. 11. p. 13. 17. 28 Privilegiata.
cofa lor giovi, f. 11. p. 3 in effa fi rinnova la Paffione di Cristo. ivi, m. 12. 17 non deve per la eclebrazione di effa darfi limofina con roba d'altri, s. 16. 11. 16. 17 come per ella debbafi fare l'intenzione , s. 11. n. 21 come per effa fi debba dare la limofina . s. 11, ta 24

Mezzo deve tenerfi nelfa Morale tra la benignità , ed si rigore. Pfef. n. 1. d. s. 23. n. 4 Mezzo deve faperfi, e volerfi da chi vnote il fine, s. L. n.

3. 4.5. h. Fr. per la nottra ererna falure non mancano, s. t. B. 26, 5.2. n. 2 Quali fiano i necessari, s. 2. n. 27. Providenza devono ufarfi, f. 6. n. 18 per ostenere la. Contrixione, s. 19. na 19. 20, ec. per l'emcadazione, 2. 20. B. 15. 16

czzo non 'è tra il filvarfi, o dannarfi, s.L. n.z Mezzo Cattolico, o mezzo Eretico non pud darfi, 8.3.

S. Michele fua barraglia con gli Angeli \pofta:i, 4.7. 11.12 Ministre di Christo, chi fiano, 54 n. 33 14 dell'Altare

forso degni della mercede, s.11 n.24 Miracoli della Providenza divina po: confiderati, s. 6.

matta Della Miferleordia nella Couverfione de' precatori , <u>5.1 9, 0.20</u> Mifericordia deve nfarii all' Anima propria, s.I. n.24 ed

a'noftel Prolimi , s.4. maa la fpir stuale è più mernoria, che la coporaie, s.4. La 22 quanto rimonetata da Dio, a.4. ha 25. 26 Come fia da efercitarfi, s.8. 11. 17. LR co' nemict, s.10. ha 17. co Poveti, s.10. ha 2 co Guftiglati, a.10. n. 26, 27 con le Anime del Purgatorio, s. EL per tetro Sea nemica è l'Avarizia, ivi ma fail nista con noi a mifura, che da not è ufata con gli altri, satt. 14 14-34

Milericordia d'Iddio favorevole a chi in esta confida, sa n,5 è il maggiore delli divini Attributi, s.5. n.9. 10 infinitamente più grande, che ogni amana malizia, s.5 n to deve confiderarfi per ufeir prefto dal percento : 1.12 non fi dere di effa prefamere , s.c. n 26 afperta il Peccatore alla penicenza, s.12 11-7 da esta tion fi difgiunge la giufficia , sar 7. n.5. 1.20. n.29 è fenra limiti , \$19.047 maravigliofa uella conserfione del peccasore, \$19.0.10 non fi concede a chi nelle Confessione o tace,

o feuf i peccati , sala per intio . Mifter della l'ede devono impararfi , e fiperfi, sete nat & ed cipresiamente eredeifi , set. n. 1 & 20. 54- n.1 a non. a inveftigarfi , 5-3. n. t 3, 1 3, 503 3, 27, della predeftinazione fono occulii, 8 4. 11-26.

Modellia fi arroffice delle cofe turpi , 1.1 20 mat. 15. Quale debba effere nelle doune, s.14. n.13.

Modo è da senes tra il poco , ed il troppo , praf. n.s. Moelie non deve amarfi in cecello, 1111-116

Moise punito per la fua diffidenza , sac. n. a ; Moltrioquio è da febivarfi nella Conteffiore , 5-21 - 0.2 a Momenti, come da cili dipenda l'Esernità, 417-11-17

Monache, lor preggio, \$1, n. come golano nella loro Offervanza, \$2, n.20 non devono farti per forza, \$12

Mondo tutto non vale quanto l'anima noftra, s.L. p.14. 9.20 ce. non ha, che apparenze, a . mag fue leggi piu gravi, che la Legge d' Iddio, s.z. n. 12. luoi Beni quali fiano, sant i la tutto ha le fut fpine , s.a. a.i attaceo ad ello impedifee la Virrà , santa Quando fias peccato mortale, ser, pala, 12 per vil cerlo nelle face prevenzioni è necessarla la Grazia 6.5. m.19 come creato, e governaro da Dio, s.d. n 2. 3.6.7 Quanto fia maligno contre gli Ecclefiaftiel , 41 5. mai 7. all come al fi.

ne di efso ei arvicintano, 1.8. n. 1. Mondani buone teste a far del male, s.t.n. a.c amanti di di ricchezze, onori, e piaceri, s.z. n.t i ubbidiscono al Mondo, perche lo ama o, s. a.n.20 quanto patifeono nell'abbidirle, s.z. mas hanno più fperanza di falvarfi che I Santi , s. p. n. 21 fi fanno beffe della Virtu , s. 1 4. 2.4. 5. loro affaoni in punto di morte, s. 17. n 1. loro opere vuote di merito, s. 17. 11.14. 21 Efame della cofeienza è lor difficile, s.18. n.5

1. Munica come convertifee il fuo figlio Agoftino , 109. n.6 net Pargatorlo bifognola di fuffragy s 11. n.8

Morale del Pulpito quale debba essere . Pizs. n. 5. in esta vi sono varie Questioni difficill, che devono spiegarsi

con Pradenza . Praf. n 6 Mormorazione contra Dio, grave peceato, s.6. n. 18 con-era del Profilmo, è figlia dell'odio, s. 15. n. 15 è un morbo univerfale, 415. n.c. mortifero , 1.14. n. 16 come fi cometta , s.15 n.3.4. ec. fua gravezza , s.1 g. n.8.9. 18. s o eagione della dannazione di molti, s. 1 1, n. 1, 42 fuoi

rimedi , ivi Qual fia la peggiore , ivi may Mormorarore ediato da tutri, s. 1 c. n.t e dall'iftefso Dio, ini n.a come fia omicida, s.; c.n.a.17, 18,19 quanto fia grave la fua malizia, set 5. per tutto fuo brutto e vergognofo es: strere, ivi n.20 di rado avviene, che fi emen-di, e refticuites, ivi n.22 è obbligato a reftituire la fa-

ma, e come debba ristituirla, s.1 g. n.24 Morte è per tutti incerta , saa nat 7 bifogna ad efsa prepararfi con arti di Fede, s. s. n. 19 di Speranza, a.s. n.a.4 di Amor d'Iddio, s.r. n.a7 Subiranea è da remerfi, s.t 9 m.6. a6 come debbafi meditate avanti alla Comanione, 8-8 8 11-3 3

Morti come di effi per lo più fi giudichi bene . s. z z . n.4. c fi Indano per non fuffragarli, in n.6 Ouanto più fono Congiunti , più devono fuffragarfi , ivi Vedi Anime del Pargatorio.

Mortificazione è necessaria per non ricadere in peccato, 1. 20. B. 16.

N Abueo si dispose eon le buone opere ad occenere il perdono de suoi Pecezti, s.17. n.13

Natura e'inelina ad amase tidio , s.s. n ; ed il Profilmo , s.8. n.12 ed è Marftra, che c'infegna, come specialmente il proffimo debha amarfi , s.8. n.15 efia c incli: a anche a male s.8. n a corrotta per il peccato di Adamo, \$42. n 1 3+5 9. n.; deve amarfi ma non il vizio , 5.1 0. n.5 \$4. 26 che non è naturale , s. a. n. ; ad efsa contraria è l'immondezza, s. : : n. ; Come fia afsociata cou Dio,

Necessita come scufi il peccato, s a. n.4 di peccare come s'induea dal mal abito , sa. n. 15 come fi dia negl' Ignoranti, s. 4. n. 8 quando non lia buona seuta, s. 1 ; n 24 eftrema feu'a dal furto, s.16. n. 18 e dall' ofservanza di ogn'altra Legge, ivi non però folamente la grave, \$.16. 0-20 nel Proffimo come fi debha foccorrere, 8-n.17

Negligenza a non procesar di fapere i doveri del proprio faio è colpevole, Praf n. 5. 1 9. n. az. 1.18. n. 20 talora iodevole nel compimento delle Prediche Pref. n. 1 2 è eagione, che salara ei manchi la grazia s.a. n. 6. s.aa n. 18 nel non approfitiatfi della Parola d'Iddio è perni-

eiofa, s.t. n 24 ed auche nell'educazione de Figliuoli, 8.4. n.7. 8. s.o. n. s a nell'impaiare la Dottrina Chriftiana e colpevole, s.4. n.7 Quando fia peccato, a. 4. n.1 1 12. 5.7. m. 12 nel reliftere a emtivi penfieri , s. 1 2. m. 12 ce. onde provenga, s 1 3. n 13 uella restituzione della Farma , 115.1124 12 e della raba , 1,16. 0-11 diefia. bliogna accufarfi nella Confeffione a.i 6. n zz. a pagare à debut quando fla feufevole, 8.16. m. 18. 8.2, 19. 22. 33

neile cofe dell'Anima è un gran male s. 18, n. 10 deve sehivarsi di essa anche il pericolo , s. 18. n. 29 Quanto colpevole nell'apparecchio alla Camunione . s. 1 2º p. 1 e e nel rendimento di grazie , 1.2 ; n.25.26

Neguzio Evangelico qual fia, Praf. n. s. s. 17. n. 17 dell' Anima è il più importante di tutti, a, t. per tatte s. 1 %.

De 24 Neenziante Evangelieo, che traffica bene il talento, è premiato, Pref.n.q. 4 che lo tiene oziofo, è rimproverato, ivi Quello dei due talenti ugualmente lodato, che l'altro dei einque , s.17.n.15

Negoziante, come pecchi di scandato, a.t.4. n.8 finoi pericoli nel negozio , sat 6, nas fue frodi , ed ufure , sat \$ n.a 1 come debba reflituire il defraudato , a.16. n.16 da quali negozi debba aftenerfi, s.z n. n-21. 2 a

Nemici come debbane amarfi , s.20 per tutto . Chi fiane da intenderfi per nemici, s. 10. n a bifogna con effi riconciliarfi prefto , a.t o. n.t 4 l'amarli è più meritorio , che amare gli amiei , s.20. n.26 Quale benevolenza fia lor dovuta, s.10, n.18 coll'ulo della prudenza, ivi fi deve per effi pregate , s.to. n.a 5

Nodaro fua ignoranza è colpevole , 1.1 8. n.as Novità di Dottrina nella Morale deve schivarsi , Pres.

Novirà della vita é necessaria al peccatore , che vuol convertiefi , s.ao. n.4. 5 ma gli è difficile , ivi n.t fi fa eoi ritrovarsi , ed eseguirsi eio , eha su nel Sattasimo promello a Din, sao. n.3 è necellario per ella il Divino a juto , iri n. a q

Nudità qualunque come fia nelle Donne indecente, s. 14 n.11. 12. 14. 15. Numero de peccati come debba esprimersi nella Confessio-

ne , s. 18. n. 27 Nuovo Uomo qual fia , s. 8. n. 20. s.ao. n. 17

Nuovo perehè fi chiami il Precetto antico della Carità e a. 8. n. 20

Bblezione devè dal Predicatore faperfi scionliere . Prefin 8 Oblazione fatta a Dio gli piace più per l'affetto, che per la foltanza , s. 17. n. 16. 17

Oceasione del peccaro deve fuggirsi , s. 5. n. 1 5. s. 12.n.24 2.10-n-18-19-ee-come e quando fia fcandalufa,5.14.n-10 11. 1. 21 di mormora e pon deve datti . 1. 14 fici 4. 14 f n. 3 1. 3a a chi fta nella proffima , deve negarfi l'Affoluzione , s. 16. n. 12. 13. s. ao. n. ao. at. ee. fi fpiega qual fin la Proffima, e la Rimota, rwi, Come fi è proibita da Crifto . s. ao. n. a ; Come in effa fi pecchi , s.ao. n.a 8 Ocebio è da custodisfi per amore della Castità, s. 12. n.24 s. 13. n. 18. 25. s. 20. n. 26 Che fignifichi nel Vancelo. s. 17. n 18. s. 10. n. a Come fia libidinofo a mostainente peccare , s. 12.0. 5.14

Occupazioni domeftiche non devono effere di pregindizio all'anima , s. 1. n. 7 poffono con merito indirizzarfi a. Dio, s. 7. n. an enll'nfo delle buone intenzioni, s. 17 B. 14- 15.cc. Odio Jel Proffimo efelude l'Amor d'Iddio, a. 8. non è mai

leeito, s. 10. n. 1, è pereato, che non si perdona, s. 10 n. 3. onde fia eagionato , s. 8. n. a 8 fovente fi ricopre con le finzioni , s. 10. n. 6. 7. 9. at. 12 è impedimento alla Comunione , s. 10. n. 10, s. 2 ; n. 13 fegni di ello , s.10 1. 12, 13 come 6 aptrifca , s. 8. a. 26, s. an. p. 14. 6

fempre peccato grave , s. 10, t. 14 & 1 1.0.4.1. 18. 1.9 rverte il Giudizio, & 18. 0. L. 33

Offenfore, ed offefo come debbano riconeiliarfi .s, to. 2.11 43 5-43-2-11

Olio fimbolo dell'Amor d'iddio, s. 7. n. 13. e della carirà verso al Profimo , s. a ; n. 11 melcola:o col vino , che fignifichi nel Vangelo, Pref. n. 6

Omicidio a rutti è noto effere peccato , & L 19. come fi commetre da' feandaloft. s. 11. 11. 1. 1. 21 c da' Mormoratori, s. If. b. 17

Omiffique del Predientore quando colpevole. Pref. n. L. s. 16, u. 11. s. 11. m ao come fi commetta nel primo nio della ragione. s. 4.6. 7. s. 7. t. 7 d' Genituri, s. 4. E.18. s.9 per tene: della correzione quando fia peccaro, 3 0+0-14,5.55.8.12.5.14-8-16 Quando quella poffa efs fer lecira , ser g. mao della reffituzione come , c onando fia colperole, s. 16, n. 11 della Comonione cua do in evole, san. mag. 30 Non fi pecca in quello, che talor non fi puè . 5.16. 0-18. 19 Vadi Negligenza , Igno-

Onnipotenza d' Iddio deve confiderarfi per cectrarfi alla Confidenza, s 6. 1. 5.6

Ogere quanto fia utile , e preziolo , 1.15. 1.16. 17.21 e più quello de' Religiofi, s.15. 11.30 proprio deve enflodirfi , 614. n.14 ma il tro po amore di cilo può effere eagione della vendetta, s. 1 g.n. 1 confifte nella ftima de Prudenti, s gen so come riminga offelo, at 5. n se 1: 13 nella Confessione non si prende accusardo i peecai, sas. m. 8 l'altrui fi toglie de e eftituirfi, sas L 2 .. 2 q

Onorare il Padre, e la Madre, è debito naturale .. a.n comandare da Dio , 62 a a6 è di gran merito , 5.9. 1.28 Opere d'Iddio foco tutte ammirevoli, se ne 7 Opere, come con elle fi neghi Crifto, s 1. m. z che hanna apparenza di carrive, non devono fa S, s. 14 mara s

Opere buone fenza la Pede per la vita eretna nou giovano, 5.1. 1. 4. 20. 12 fono necofferle alla Fede, s.3.0. 18. 20 22 con la Pele come fi unifeano, a. :- n. 3; 24 fono da unirfi ancora con la Speranza, s. 5. 1 14. 15 foco prove dell'amor d'Iddio, 19.0 20. 21 come firenda- Pairi, e Mad i obligati infegnare la Doctrina Criftiana s' no meritorie, 17-5.10.5.17 per tutto . come fiano da. praricarfi , s.f.n. 16 come giovino applicate all'anime del Purgatorio, s. t t. p. 17 fenza la caftita poco vagliono, Sit 2. Del a fatte in peccato mortale fono opere morte. s.17. n.3. 9 ma devono farfi nulladimeno ancora da cia e to peccaro , 1-17. n.13 a che giavino in tale flato , ini Non bafta farle, ma convien saper farle; cioè a gloria d' Iddio, set 7. 11 8. ec. 24

Opioione in che differente dalla Fede s.3. n.15 fi deve tenere la fiema , 107. 2.17 circa l'amore de Nemici è fovente ettorica , sot o. n.a ftretta non deve abborriefi , s.; n.17 Laffe non deve introducti, s. a. n. as nottra noo da regola a Dio, s. 13. n. 5. t. 6. n. 24 foreuse ingauna, tallan, r g. finifira non deve averfi di alcuno . 115 mu a

Oraziane con quanta freilira fi trafcuri, s. s. n. 6.7 devo faifi mehe per ottenere i beni di quello Mondo, s. 6 man fatta per altri e fempre meritoria per se , sif- ma4 de Padel per i l'iglimoli è efficace appreffo Dio, seg. p.6 deve farfi per i nemiei, sato malla ag ad implorare gli ainti pet l'offervanza de'Divini Comandamenti , s a. 5.16 17. 510. n.11 giova a morti del Purgatorio , 5.1 1: 6.17 anche fasta in peccaro , ini necessaria per vincere le tentaziori, sat 2. 1.23 per ottenere la grazia della Contrizione , s. 19. m. 19. ao di chi fia ciaerabile , 2.4. n. 9 d'oude in ella provenga la languidenza, s.5. n.17 fi dove in affa perfeverare, 1.5. n. in perché alle volre non fia efaudita, 1.6. man. a Come fi debbs fare per turei. Li noftri Proffimi , s. & n.a. Necestaria a perfeverare nel bene, 120 not 3 ninna giova a chi vive nell'odio. Lio n. 16 Quale fi debba ture dopo la Comunione . 1.2 1. ta 27

Orazione Domenicale erigge la noftra fperanza, s. 5. a. 5- 6. p.4. 12 in ella ei ricocofciamo tu:ti Protelli , s. 1 1 14 fuo gran valore , 15 n 14 è una imprecazione per chi uon preduna a' faoi nemici , 110. 0.7

Orrechie fono porte della vica, e dolla morte, s 4, n.f. come debbano cuffoditifi , 6.8, 762 (+ 5.13, 13 34: 5.13 - 18.1 bevono il veleno nell'udire la mo morazione a 614- 0.16.

Or amenti vani nelle Donne feand ilofi, s. p. p. 16. 5.1 4. p. t c Ofea Profeta perche fopra modo afritto fopra de luffertoff. 5 E2. D. 21

Offetti può efiere che fiano alcuni in pena della Cominione facrilega . s 12.n. Offeria e un oceasione da leggirti, 120, mas

Oftreri come pecchino nel vender vino 5.14- 0.17. Ozio deve schirarii, s. 12. 11. 14 condanzato da Cristo. 642.s.tt

D Ace come fi marrenga, 1.8. 11. 18. 15. 20 é un Bene di gran merito , rsi , m. 13. deve proceurarfi , quao. to fi pud, s. 8 m ar. 27 è necellaria disposizione aila. Comminne, 6 21. 2. 13 10 10.ce. finta arbominata da Die, s. 10. 27. S. dere darfi co' fegni efterni s. 10. 1. 25. 26 Chi la chiede, benche non la ottenga, è ficure in cofcienza, aco. aaa

Pace fi fa dal peccatore con Dio per la contrizione , sat 9 .... Pacifici finti fi deteftano , s. 10. 8.6.7. 12. 12

SS. Padri fono autorevoli per l'autorira, che hanno della Chiefa. Nelle Dedice. Sono Pozzi pobblici . Pref. n. 8 Loro opere non tutic fono, qualt fi dicono da alcuni. Apperile. Pref p. 10

foit figli, s. 4 m. 18 , il loro amore verso de' figli è naturale, s. d.m. 13 perche queft'amore non fin Itaco loc comanisto, s. t. n. 1. obbligari alla beona edecazione, s. 9. n. t. mezzi : quelta opportuni, s. 9 per tem, di effi è la colpa , le i figli fono cartiri , se 9. 11 50 s. s 8. 11.10 loro fcands|| di mal efempio, s. g. 11 at 11, s. 14. hat 6 devono amare plu l'Anima propria, che i figli, s. L. B. 2 Lor doveri, s. 18 n so. Non devono nella vocagione de' heli ingerira, s. 18. n. 20

Padroil , loro dover con la fe:vitu, s. 4 to th s. g. n. a s. 1 1 n. 20. Come fiano (candaloli , s 14. n. 8 fono colpevoli de peccari, che si fanno nelle lor case, s. 14 n 16 devono diteaceiare da cafa la malvagia oceasione, 1. 20. E 11: 24

Pane nostro entidiano che fignifichi . s. 6. m 4. 17. perchè in ello abbla Cifto iftitura l'Eucariftia, s. 23. 1. 11 S. Paolo apporta le auterita a provare quello, che dies,

Prefe n. E. fue confidenza nella grazia, s.a. n. 1 5. fun. Conversione . s. 4. n. 1, s. 5. n. 13 Maestro della Dotreina Criftiana . s. 4 n. 27. principio della fua fantita fu l'Amor d'Iddio . s. 7. m. 3. che in lui fa vero , s. 7. m. 4 fenza della carità riguravati un multa, s. 8. p. 10 Confegno un Luffurlofo al Demonio . se 12. 2. 6 fuo zelo contra lo fcandalo, s. 14. p. 7

Papa hon può crrare nelle cofe pertinenti all'eterna falute. Nella Defina, E' necessario ubbidirlo, per falvars, iri, Non può dispensare il peccatore dall'obbligazione di confessari, s. 21.0.20

Paradifo . Veli Gloria del Paradifo .

Parenti come debbano amirti. s. 7. n. 13. come onorafi, edubbilisti. s. 7. n. 23. s. 9. n. 18. come faifragarii nel Purgatorio. s. 11. per tutto ...

Pirola d'Iddio, cifica e illa Conceffone delle Anime, Pref. n. 2. è un taterto di trificarit, sono di accerdi ordolo, Pref. n. 1.4. non è mai predicetta in vino. 1.4. n. 2. a lellano ficcede, como fidere, 1.9. n. 8. come dibba sinti. n. 1. n. 3. 3; è da sendi rerio di etc. carlla riversana, che all'Resettita, 2.7. n. 2.1. de di carlla riversana, che all'Resettita, 2.7. n. 2.1. de (all'a, 1.2 n. n. 1. forence mon eredesa, che la parola lell'anno, 2.7. n. 3. de fin. 13; ...

Parel: deve darfi al Nonico, ed il negaria è feçno di odio, a. ro, n. ra 13 c. e. datta con fiperbia prii fette a romptre, che a fare la pace. s. 100 m. 24 ozioù qual fia. s. 170 m. a. i. di più, o di meno poò dire talia odi palpico, Perin, s. c. anche cuella Confessione, s. 210 m. a. 2

Parole maliciole, ofeene, quanto fiano (convenevoll ad un Criftiano, & at-th-33

S prierio fabilicación del ristaggi del Pargarolo, a 11 n. 8. Parlian el Civil no contro di la firenza, e, 5 n. 8, p. 31 n. 6. Parlian el Civil no contro di la firenza, e, 5 n. 8, p. 31 n. 6. 11. fil minor a el Sarificio di la Medi, il 11, 11, 11, 11, 11, 12, 13 n. 12 n. 1

Pathoni deror o conbatter 6, e inaceté, a a.u. ao. 15, n. a 3 fono come vend furbol. a. 3, n. a 6 impalifeon l'Amore d'Iddio, v. 7, n. 12 fi preza nel soni corimer-le, s. 13, n. 13, devono ciaminarli per la Confellone, at 8.n. 7, 4 p. 5 fanos comparte quel, che non è pasil n. 10, il proponimento dell'emendazione ad cifie è duro l'a 2 delle propositione dell'emendazione ad cifie è duro l'a 2 delle propositione dell'emendazione ad cifie è duro l'a 2 delle propositione dell'emendazione ad cifie è duro l'a 2 delle propositione dell'emendazione ad cifie è duro l'a 2 delle propositione dell'emendazione ad cifie è duro l'a 2 delle propositione dell'emendazione ad cifie è duro citie delle propositione dell'emendazione dell'emendazione

cano il giudizio s. 18. n. 13. 14

Peccaio can grara pada, a.a., a. Non fi di fe son è voloutrilo, f. i.a., d. f. i.a. a. e. f. co e fi fia, f. i.a. a. f. l. i.a. a. p. f. a.a. n. a. i. j. a. de Curiliari quanto fia. L. i.a. a. p. f. a.a. n. a. i. j. a. de Curiliari quanto fia. gram mile, f. j. n. a. p. a. de j. n. a. de j. gram n. a. de j. n. a. de j. gram n. a. de j. n. a. f. j. a. n. de j. gram n. de j. n. a. f. j. de j. n. de j. de j

0.16 Pecesto o feinale quarto a poi peralelofo, f.s. n.t z.f.s z.n.z Pecca:o ventale, per quanto fi moltiplichi, non fi poò faic mortale , f. 16.n as come polis farli morrala selle elreottanze , f 24 1 26 f 26 m 25 co facilità fi commette, e fi punica nel Parentorio, f, sann. 7 iu alcune . core non è factle a difeernerfi dal mortale, 6 13. n. 49 Peccaro:i non devono adular fi Pref n. 6 Nemics dell'anima propria f. s. n. t z. 14, f 8. n. az inefenfabili nel Tribunale d'Iddio, fi son sa loro agonia qua to amara, f t. n. s 2. t 2 of bligati ad efercitare la Pede. f 2. n a 3 feellerati come divenuti gran Saute, f 5. m. a 3 67 m. 3 che sperano di salvarti per qualche divozioneella , ingannari, f. 5. n. 20 22. come frano noftra Proffimi. 68 B. 13 non fi fa fopra di cffi il deflino d' Iddio , f. 8. 11.13 co ne debbano effere amatl . 68 n. 12. 14. f. 10. n. 5-14 Loro Orazioni quanto fiano efaudite da Dio , f. 11. 0.17 £ 17. n. 11. oggetti di odio alla Divina Macfta. f. 12 n. 7. 8 poliono, e devoco fare delle opere buone, 6 17 u. 6. 23 ancorche quelle fiano fenza merito di vità ererna, f. 17. u.7. 8.cc. fono morti nell'anima . e puzzano pin che i cadareri , f. 17. n. 9. 10 puniti nel corpo , e . nell'anima, avi, per convertirfi devono prima conofcere fe fteri. f 28. n. 3 debitori a Dio, f 28 n. 3 ttorano feale a peccare f 18. n. 20. entrano malvolentieri nella loro coferenza . f. 28. n. 18 muovono guerra 2 Dio , f.19 n. 13 fi liftinguo:o di cili duc elafti, f. 20. 0. 13. 14

Pelagio negò la necessità della grazia, 6 a n 13 Penitenza non può fa fi da chi ugn ha speranza nella Divina Mifericordia , f. s. n. s ne fenza l'ajuto d'iddio. f. 5 n. 19. L 19. n. 19. no la vera fi conofee dall' emendazione, fig. n. 1 a per tutto, non deve differirfi, fig. n. 20 f. a7.n. a. 1 a negletta nel Mondo , deve farfi nel Purgatorio . L 21. n. 7. 8- 9 Quate s'imponelle artricamente alli difonefti . f. a 20 n. 6 duterira alla morte di calo è vera, f. 12.0. 21. è rimedio per ogal precato, 6 14. To 24- f. 18- n. 1. 2 negozio facicofo . f. 19- n. 1 dev'effere principalmente nell'anima, 6 19.0. 4. no.1 fi fa fen-22 l'odio del peccaro, e l'amor d'Iddio . L 19. p. 9 Co. me Sagrameuro, cancella ogni colpa; ed è l'unico ri-medio dopo il Battelimo . f. 18 19. m. 21 per turo, luserna più cara a Dio, che l'efterna . f. 10. p. 17. 28 falfa qual fig. 6 20. p. c. 6 6 21. p. 8. o Ocal fig la vera . f. ac. n. at. at come delba farfi anche dopo la. Confeffioue . f. 22. n. 32

Penitenti veri fono pochi, s. 11.n. 10. £ 18.n. 1. £ 19.n.3 onde fi conofcano . s. 10. n. 2. ec.

Peni

NDICE

THE .

Perdono da Dio fidi a elli periona, ed a chi non perdona fi nega, s. to n. 7.17 non poò effere dimenzato, s.19 n.10-11 nonfi da, fe non a e hi fi perete, e fi comette, 6.19, n. z. (20, 0. 4.5 fegol di avecto aveto, s.19. m.29 250 n.10

Pericaione in che confifta, s. 8. n. g. s. 17. n. 23 Necessa, ria qual fia, s 8. n. 26. s. 10. n. 10. 18

Pericoli dell'anima devoco (chivarii, s. 1, n. 9, t 4, il noo figuirli, è un tentare Dio, sc. 0, 19, officierare con slabbio, s. 16, n. 28 de' Recidivi. s. 10, n. 13, 23, 14,

s. 31. 0 18. 19 Ved: Occasione.

Perfeveranza nel Bene figno di penitenza vera, s. 19. 10.20
s. 20. 11. 7 fola è coronza, s. 20 è Dono d' Iddio, s. 5
11. 12. 1. 20 11. 13

Persona come sia considerata da Dio, a. 17. n. 5 muta la.
specie del peccato. s. 18. n. 24

Pefte ligelló d'Iddio a caftigare la Lufaria. a. 1a. n. 9 Piacere (anfurle è nocivo anche al corpo , a. 2 n. 9, è attornato d'afoire, s. a. 2 n. 1 conduce alla danosatona, a. 3 n. 17 non fatta, s. 13 n. 0. 13 è parlaggiero, ma la pena è ere na, s. 2 n. 0. 15 a la a mifori di esto deve anesti il dolore, s. 15 n. 13 Peft Luffuria nella Mormorezatore.

pena e erena, a 21.0.15.2 a minori di cito acce alceni il dolore, 4.15.0.13 Pedi Leffuria nella Mormorazione è peccaminoso, 5.15.0.20 Piera cere miris con la giustizia. 2.10.0.2 gendele qual fia, 5.5 m n; 5 non dere negli alcri impediriti, 5.14 n.4.5 è vera nel perdono che si di alli nemici, 5.20.0.4

Pilato non obbe vera volontà di liberara Cristo, s. 1. 0. 27 fi riconeillò in pace con Erode, mediante la ptefenza di Cristo, s. 23.-70. 33

Pitture ofeene , feaudalofe , d'abbrucelarfi , s. p. to 11 f. 12 . n. 14

Pollozione norturna quando possa estere peccaro, 5.1 3 ch. 22

Potentione norturna quanto point enere peccaro, 13 an. 2.

Potentà peruzziofa qual fia , 5-17-11-2.

Povero e meglio eflete, che ricco ingiufto, s. 16. t. 27

Poveri non devono opprimerii . s. s. s. s. s. s. Quando ad eff poli darii lo imotina il mato toto, i. to. m. i loco eredi delle effitueloni incerte, s. s. s. m. s. s. devono forvenirii . s. s. n. s. n. seb. mosti, i. s. pertette, finti, quali finco, s. s. f. m. s. s. s.

Precerri : Vedi Comandamenti .

Predefinazione ocealra nel Miltero, f. 4. n. 26 foo fegno e la carità verfo al Profimo, f. 4. n. 26 se per inte, e la divola frequenza della Comunione, s. 22. n. 2. 2. cc.

e la divot frequenta della Comunico (a. 3.1. n. 4.) p. e., p. e.,

Prediche più diffielli a farfi, quali fiano, Pref. a. 5. fiano di frutto. Pref. o. 7 e non lunghe, 5. 4. 0. 24

Prefundone di (e fiesto è perniziosa, s. 5. n. 19 s. 6. 0, a n8 in chi si dia, s. 5. n. 19. 20 essetto della saperbia. pri, di savarsi senza meriti, s. 5. n. 23-21

Privilegio della Melfa come giori alle anime del Purgacoilo , s. 11. n. 13. 14 Proponimento necellario a fare boona la Confelliane dev'ef-

representation and the control of th

te, 144 n. 19 uon può amarfi, che aon fi ani noche, 200, s. 2. n. 2 jecc. deve amarfi per amor d'aldo, 18 n. 3, etc. noftro chi fiz, 8 n. 10 n. 13 j c meora il occurio, 5 to n. 3 ed opci admin del burgorto, 18 1. sol. Chi differenza la divi lislure. 2 l'étand 100, 144.0.12 cm d'obbafi procurate la fia amortainone, 1 je. 0. 15 deve amarfo, come anismo noi fielli, 118 n. 12. 1. 15. 1. 12. 1. 15. 1.

n.2 s. Vedi Amore : Ca ità . romelia d'Iddio è infallibile, s. 5. n. 5 anche per i benà

ti : Anime:

remorall, s.6. n. s. 10. 14 molto più per gli Bierni, 6. 17. n.4. 5 per la remiffione de peccati, s. 8. n. s. 6. 19 n. 7. 8. 3 Providenza in Dio non può negati , s. 1. n. 15. h.6. per tetto non matica mai nelle cole necessarie a salvatti, s. 1. n. 8.6.

non manta mai nelle cole necessarie a salvarsi, s.1. n.36 fi dere in ella con idare, s.6. per tetto Esa è, ane dispone tutte li Seati, s.17. n.30

Prudenza neceliaria nel maseggio della Morala , Pref. n. 5, 9 fi deve ultre ma non in cita condiare, 16, n. 18 del Mondo citra l'amore de nemiei qual fix, 5-10-0.6 Quale fia d'avert verfo di effi, 5-10-0.18, 19 e quale auche nella Confelinor, 5-11-11, 11-11

Pubblicano come fi diponefic al perdono de' fuoi peccati,

Purgaturio faa efiftenza fi prova, z. 12.0.1. epor faită fue pene graveffine, a. 11. 0.1.2. 7.0.1%; fi compț fee la penitenza, che oon fi fa in quefto Mondo fue o. 10. 11. Che difpolitioni în ricerehino per ulcite profo die 60. 5, 21. n. 14. Vefi Melia Iodulgeoue: MorPufillanimità perniziofa .s. 5. 2, 5. Come fi vinca. 2.5. 2. 12 13 Come fi generi, 2.5. 2. 12 Quando fi dia, 2.5. 2. 27 Poriza. Vedi Caftità Laffuria.

Propofizioni dannate, è frommunicaro, chi le infegna, o le fofticne. s. 20. n. 24

le foftiene . s. 20. n. 24

Dannate da Clementa V. circa gli atti carnali . s. 23. n. 4

da Gregorio XI. circa la Fede . s. 3. n. 29

da Gregorio XI. circa la Fede. s. 3. n. 29 da S. Pio V. Prop. di Bajo 50. 51. 75. 76 circa i pecesti i interni . s. 13. n. 20. Prop. a5. 35. circa le Opere degl'

Infedeli - s. 17 to 6 Prop. 71, circa la Contrisione s. 19-11 7 La Leone X. 21t. 4. di Lutero circa le Indulgenze. L. 12. 10.14

da Leone X. art. 4. di Lutero circa le Indulgense. Li 2. 0. 24 da Innocenzo X. Prop. 1. di Gianfenio circa i Comandamenri di Iddio . 5. 3. 0. 4

da Aleindev VII. Prop r. circe gil set idi Sede, Spermas, Carlis, a, p. n. set, p. n. p. s. p. p. p. p. set has Doctrina Criffian n. a. n. n. se Prop. ap. circe il Bacio. h. 12 n. 4 prop. circe in Bellecianison e. n. 14 n. 6 prop. n. 6 circa in Bellecianison e. n. 14 n. n. 6 prop. n. 6 circa in Berlecianison e. n. 16 n. n. 6 prop. n. 6 circa in Fornicasione n. 11 n. n. 2 prop. n. circa in Comfissor e. n. 12 n. n. 14 prop. n. circa in Comfissor e. n. 12 n. n. 14 prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 n. n. 14 prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 n. n. 14 prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 n. n. 14 prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 n. p. prop. n. 15 circa in Comfissor e. n. 14 n. n. 14 prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. n. 14 p. prop. n. 14 circa in Comfissor e. 14 p. prop.

da Innocenzo XI. prop 1 a. etres la limofina, se se ne 7, circa la Fede . prop. 4. 6. 3. 0. 4 prop. 19. 20. 21. 23. eirea la Fede . a. 3 n 7. prop. s6. a7. 35 circa la Fede .a.3 8. 18.1 9. prop. 55. 56 circa la frequente Confessione , e Comunione . s. 20 n. 14 prop. 59 circa la Confessione dimenanta, s. at. o 6. 4 prop. az, e 64. e 65. circa la Fede , s. 4. m. 12. 13 prop. 60 circa i Recidivi, a. 20 n. 7. prop. 61. 62. circa l'occasione profisma, s. 20 n. 23- 23 28 prop. 5. 6 circa l'Amor d' Iddio , s. 7. 0. 29 prop. 20. 11 circa l'Amor del Proffimo. s. 10. n. 8. prop. 48. circa la Fornicazione s. 1 a. n. 4 prop. 49 circa la. Mollizie, s. sa. s 5 prop. 9. circa il Matrimonio . s. s a. B. 16. prop. 36. 27.38. circa la Reftituzione , s. 16. n. 6 a a prop. 5 s. circa lo Scandalo, a. 14. n. 8. prop. s circa al valore de Sagramenti . s. 19. n. 9. prop. 50-circa il rifarcimento de' danni . s. 14 n. S. prop. 43. 44 circa la Calumnia , s. 15. 0.4 prop. 36 circa il Furto . s. 16. n. at prop. 58. circa i piccoli furti. a. 16. m. 25 prop. 50 eirea l'Adulterio s. 18. n. 23 Dannate del Molinos prop. 3.7. circa il riflettere fopra i fuoi atti . s. 18. n. 15. f. 13 B. 12 prop. 67 circa la Confessione . s. 11. n. 6. prop. 21 eirea la Comunione, s. 23.8. 2. prop. 7 circa la Sperauma, ed il Timore . s. 19. t. 23 prop. 13, circa la Railenazione in Dio, a. 6. n. 20 prop. 17. 14. 37 circa le

ata, cd il Timorc. a. 19. m. 2 prop. 13, circa la Raffegrazione in Dio, a. 6. m. ao prop. 17, 4. 27 circa le Conazioni 5. 13. o. 19. 12. prop. 10 circa la Conaido. 18. m. 14. prop. 9, circa i propri difinit, s. 18. m. 29 da Alcolando VIII. prop. 1. circa la Feda, a. 3. n. 21 prop. 1. circa l'innocenza iorincibile, a. 4. m. 10 prop. 1. circa l'Amore dell'ultimo fine. 5. n. 20. 7. 29 prop. 9. c. 12.

eirea l'Assrigione, s. 19. to 6 23. prop. 11. 23 circa la Comunione, s. 13 to 4 da Clemente XL. prop. 52 Quefnel, circa la Fede , s. 2. ma 8

^

Utilioni non fono da falcirarii interme alle cafe di Fede . f. 3, n. 13, 14 fono diaboliche; e tentre fi feingono coll'autorità della Chiefa, 1, 3, n. 14, cert'une difficili non fono da traturii agl'idiori, f.4, n. 24 Quellious ardus, che apprecchio debba faré alla Commnione, 143, n. 3

R Achele come fuggi da fuo Padre . u. ș. n. s ; fua accor rezza a nafcondere il furto , f. s 8. n. 8

Rapporti odioli non devono farli, s. S. n. 28 nè fono de crederli, z. S. o. 29 non devono farli neanche a palefare gli altrui difetti . s. 15. n. S. 9. 20 Quando fia lecito palefarli al Superiore, s. 15. n. 15

Raginos umau deve cedera tils Fels, 6,1 n.k. apprelimonisti più micrace, che la prosi d'allio, 1 n. n. i. fere et a protare la Fels, 1, 1, n. l. p prol luguantes, 1, 1 n. 10 no è et ar. p. 6 è cantral la Feld, 1, 1, n. l. P. prol luguantes, 1, 1 n. 10 no è et ar. p. 6 è cantral la Feld, 1, et a. l. Reciliri disclimente il escalisso, 1, 1, 2, n. j di fiji pobli fi confettion lessa, 2 n. n. n. 1, 1, 1 a el Confettion et al la reconstruction, 1, 1, 1, 1, 2, n. d. Confettion et al la reconstruction et al la r

Affolizzione.
Regno d'Iddio, che deve cerearfi qual fia. s. a. n. ao came fia demro di noi, s. 17. o. 13 come patifea violenza

me fia demro di noi , s. 17. o. 13 come patifea violenza a. 10. n. 1 Religiofi quali debbano effere, s. 1. n. 5. come godano nel-

la loro offervanza, a. a. a. ao il mormorare di effi quanto fia grave peccasio, f. 15. n. 27. a 8 Refiftenza come, equando fi debba farc a' cattivi penfieri, s. 13. n. 20. 21. sa come, e quando a' mormorato-

ri , a. 15. m. 20 Reftignatione deve farfi a Dio di ouel , che è fuo , a. s. n o ed al Profimo di ciò, che ingiuftamente gli fi è tolto. s. 14. n as della Fama da pochi fi fa . s. 14. n. 31. 24 come debbs farfi , a. 15. n. a4 che cola fia , ivi , quando non debba farfi , a 15. n. 26 della roba quanto fia necelfaria , s. 16. per tene. E'atto di Ginftixia, G 16. n. 7 Precetto di ella noto anche a' Pagani . iri , come quelto fia in parte affermativo, ci in parte negativo, a. 16 n. s s. non fi deve differirla. ivi, n. 11. 1 g. f. 23. 10. 12. a chi debba farfi . ivi . a. a f. 16. 17 Come polla farli per menzo di Confessore , o di altra persona , f. a 6. 0.17 Chi da ella fin difpeniaro . 6 16. m. 18 f. at. n. 33 f. 33. n. 1 z deve farfi , come fi può fi 16. n. 19 Come e gaando fi polla differirla , 2. 16. n. 2a chi potendo restituire , non viene all'acto, è indegno della Comunione, £ 23.0.13

Ricchezze lafinghiere, e failaci, f. i. n. 16, 21 amate da' Mondard, f. a. n. r. t. z. in elle malamente fo confide 6.6. o. 19, 20. 11 troppo amore di elle eagone di molti peccari f. 15, 2. z. i. p. 19, quando polís ellere pecare morrale, h. y. o. r. s. lafacta da Padri, zi figli fono più volte a quefil nocire, a. 9. n. 3 vere quali fiano.

Ricco di rado uno fi fin, fenza che refiti danneggiato qualich'altro, Perf. n. C. hi fi da con la roba d'altri, a'imporcritic ben preflo, f. 6. n. 29. n. de dio non fi poù rabure per fis limofina, f. s. 6. n. 17. come debba avere carita co' poveri debtori. n. 16. n. 12 n. el pagar i debrit son di raba più negligorec, che il porero, f. 16 n. 21 cradele co' poveri, riv. dominaro dall'Amore. 2 della roba è infeliec. f. n. n. 10.

della roba è infeliece. f. a. n. to
Riconciliazione co' Nemici deve farfi prefto, f. 20. n. 14
prima di accofterfi alla Comunione, f. a3. n. 13 per chi
la ricafa, vi è la Scomunica - s. 10. n. 16

Rigori fono aditi malrolenticri dal Palpito . Pref. n. 6

devono temperarli con la dolcezza. ivi , infotfitbili quelli della Legge antica , 6 a. m 13

Rigorofi indiferett, f. a. n 11 Rigorifil, il non averli non è fempre buon fegno . s. 18. n. Sangue di Crifto , preazo dell'Anima, s p. 10 in effe

14. f. 21 D. L. Ringraziamento dopo la Comunione è di precetto, e come debba farft , f at. na 23. 24 cc.

Risposte devono sapersi dare a chi contradice . Pref. n. 8 Roba d'alert non può fare buon prò a chi la tiene . is 60 B. 2 f. 30. f. the B 4. 27 deve reiternerfi . s. 16. per tutte. anche la trovata, iri, ta a. 8 19 il ritenerla e l'affeilo, che nuovamente rubarla . f. La n. La neauche la propria a chi è cattivo non giova , s. 9. n. 3 come fi conoica , e fi discerna la propria dall'altrui . s. 16. p. 28

Acerdote, che ha talento, deve trafficarlo . Pref p.4 tenuto ad integnare la Dottrina Criftiana . 6 4 n. 20 degno dl mereede nel fervire atla Chiefa , f. 14 1. 24 come ad esso siasi data la potetta della Chiavi, & 18. p.8 non fi 'eve di lui mormorare , £ 25. n. 27 28 fino fean-dalo quanto grave , £ 14. n. 23 terribile fara il Giudizio, che fi fara delle celebrate fue Meife. f. a. n. 16. 17 Sacrilegio come fi commenta, f. 18. n. 23. 24 Quale fiz più grave , s. at . t. 4. gravissimo è quello di chi si comunica in peccato mortale f. a z. n. 5.6. come questo

fia feveramente punito s. at. p. 7 8 9 Sagramenti. lor divota frequenza è fegno di Amor d'Iddio. 7. n. ao riuforamo contra le tentazioni, s. 12. n. 24 12.0. 5 al valore di effi deve tenerif il fieuro, non il probabile . s. 19. n. 9 erano anche nella Legge antiea . f. a a. n. 1. conferilcono una grazia particolare ...

Gat. p. 26

Salomone, quanto favio, e quanto anche fefoceo . f.t .n.a 1 erche fertrelle il fuo libro dette Ecclefialle.Gt.n g8 fe fia Reprobo, f. 1. n. az fuo troppo amore alle donne lo indute ad idolatrare . f L n at fi confessa ignorance 6 4. no 13 netla lutieria ebbe ogni male, f. 12. p. 18 de' fuot piaceri conobbe la vanua , a. 17. n. I fua attenzione per la fabbrica del Templo, s. 23. n. 21 in cut ft occupo fette anni , iv , come indi fu diftrutto , e come tifabbricaro , s. a z . n. s

Salute ererna deve operarii , ma con timore, Pref n 6 s. 5. m. 21 con tutta premura, a. s per tatte. Il cooperare a quella del Profilmo , quanto fia di meriro . s.s. n 13 5. 4. p. 26 Quanto fia facile il confeguirla . s. Len. 26.17 8. 2. n. 2. s. 8. n. 1. t. t. 7. n. 17. t 8. ee. ft conleguifee da chi la vuole / s. I. n. 16. 27 viene da Dio, s. r. m. 28 come fi afficuri, s. L. 10.32 dere fperarfi da Dio fotto pena di peccato morrale, s. c. n. 7 Quanto fia amata, e defiderata da Dio . a . c. n. 8 e opera d'iddio, ma anche opera noftra , s. 5. 12.15. dere operarfi con umiltà, s. c.n. as e con follecirudine , s. 7 n. 7 dipende dalla. carità verfo il Profiimo . f. & n. ; in effa ve entra la Mi fericordia , e la Giuftiata d'Iddio . s. 17. B. 4. s. 20. n. 29 in ogni flato può agevolmente ortenerfi, s. 47. 11. 22. anche altrui deve proceurarfi, ma non mai col peccato, [ 8. n. 15. l'impediela è una specie di gravistimo scanda-

Saluso dare fi deve a chi vi offefe , sa to- u. 12, 13 è di preeetto, s. 10. 11. 15. 16 ma per foddisfare alla earità non

baita, fe non proviene dal cuore, s. 10. n. 7 Samaratana come convertita, s. 1. n. 7 tatti li fico peccati

furono di lufferia . L f L n. 16

Samiricano medicante le piaghe con olio , vino , che figruficht Pref. p. 6

deve riporfi la confilenza . s. g. a. S. y. 3 di merito infinito . f. LI ma La ipario aneora per le Amme del Purgatorio, 4 LL. 17 miracolofo ufeno da un Oftia contagrara, to 1.0 14 Pedi Paffione di Cristo.

Santita quanto fia faeile , 1 10 n. 19.f. a.n E. a. f. 12 per tutte . anche nel recolo , sa a a a. 1. 17. to az poffono adeila giungere anche li piu gran peccarori. s. 5. m t g 1.7 n. t. fenaa di elia muno entra in Cielo. s. a. n. a & il fine per eui Dio et ha posts al Mondo . L. 6 n. 20 fi oppone alla Lufferia , non ai Matramonio & 12, n. 1 2 confile nella conformità alla Divina volonta , fer. 170

0. 22 Santi come fiano tellimonj contra di noi , f 1. n. 5- 16. 10 8.5. tat 3 - 2.7. D 15 figurari ne' Ciell . 8-4- ta 17 tutti non hanno faputo fare di più, che la Divina volonta . 1027 n. as come fiano diveouti anche li più gran peccatori . 5. 5. 11. 13. effere dovrellimo tutti per la Comunione ... se 21. D. 4. 5

Savio vero qual fin. s. g. r. at an Saule come tiprovaro per la sua disubbidienza, f. no. n. 6 come fi pacificaffe con Davide , & 1. n. 30. faz peuren.

ze falfa, s. 19en. t Scandalo di chi da mal efempio, s. 9. m at. s. 14. 14 ogni occasione di ello deve fehivarii , f. 10. 11. 20 fita m. 15 fi da col negare il faluto a chi et offefe, s. 10, te 30. 21 Che cola fia, ed in quante maniere fi die. fas per tutto, quanto fia grave pecea:o, anche per le conseguenze , s. 14. ne 17. 18. 19 qual eaftigo per eilo fi mertri . 6 14. na 23. 24 fi oppone alla carita . t. 14. n. z. pubblico, e fegreto, qual fia, f. t4 n. 3 Quando fia mortale , oveniale . f. 14.11. 16.6. 18 n. g è unz. peffa, f. 14. n. 18 diffrugge l' opera della Redenzione.

f. 14 B. 19 Scandalofi fortemente minacciata da Crifto, se 4 n. a fono quelli , che rituano dal bene , a. 140 n. 45, e che inducono con pravi configli al male, se 140 a 6. 7. ehe molto più lo comandano, mi, n. 8 g come fiano omicidt, im, n. s. & perfecutors di Critto , im, colpevoli , aneorehe loro non rielca d'endurre al male, s 140 m 12 mu gono per lo più di una morre functia, 1.14 ne 1 g di effi fi fara un Giodizio fevero, s. 14. n. at Che penitenza debbano fare, ini, a 44 as fono da fuggirfi. s. 14-mag. s.a., m. ag

Scienza necestarsa a moderare il zelo, Pref.n 6. fi appetifee traturalmente da rutti, s.4.0.4, deve averfi per adempire doveri del proptio flato , s.g. ira 1. sal & n. 1 0, e della cofeienza , a. Lan. 17 , acerefce la gravita del peccato.

Seienza dell'anima è la principale, s.t. p.z. è la fefenza del tutto, 1.1 n. 21, con giova, fe non fi riduce all'opera, ..... as , delle cofe d'Iddio necessarie a falvarfi, Vedi Dottrina Criftiana. Deve comunicarfi a chi non la fa, 4.0.19. oceasione di superbia, s.4. 11.24, fi puo con esta tare gran

Scolari fi chiamano ad împarare la Dottrina Criftiana , 5-4-Scomunica s'incorre da chi infegna, o fostiene proposizioni

dannace , s. 10. n 5. Scrittura facra non può ditfi in cofa alenna manchevole, \$110.28 , argomento di nustra Fede , s.j. a.t, volgare perche fis fi proibita, 63.0.13.

Scrupolo che cofa fia, s.z., n.13, s.a y, n.a, circa la Fede, s.z., n.t.4, circa l'Amor d'Iddio, s.z. n.t.5, circa l'Efente della Cofcienza, s.18, n.28, circa la Comujone, s. 2 ani-a.y. 30, s.a.z., n. 10 circa i cattivi penferi, s.13, n.10, circa il dolore de'peccati, s.19, n.

Scuse a dispensarsi dalla mortificazione, s.i.n.7, dalla Limofina ivi, dall Orazione, ivi, a' peccatori non ferviranno nel Tribunale d'Iddio, s. an. 1 2. 5.2 n. 16, a dispensarfi dalla Legge d'Iddio, s. 2 n.2.1 3 , di non aver si gli ajuti delia G-azia, san 16 non vi fono per gl'Infedeli, ne per gli Ererici, s.3, n.4, del peccaro provengono dalla superbia , s. 3. n. 5 , per i pecca i de' fanciulli ; m vagliono, 5-4- p 7, ne per chi non fa, nè impara la Dottrina Criftiana, s.4 n.9.12 ne per chi no i fi converte a Dio, s 5 11.23 nè di chi fa peccati per vivere, s. 4. n.2 o, ne di chi non... ama Iddio, 5.7. n.4 5, ne ama il Proffimo, 5.8 n.1 9, nè de' Gentrori, che tratenra 10 la buona educazione de' figli, s. 9. n. 22, nè di chi non vuole pe donare le offefe, 5.10. 114, de' Luffariofi s 12 n.4 di non avere avvertiro, set 3. net 2 , de mormoratori , s. 1 g.n. 7.8 , de' feaudalofi , s. 1 4. B. 5.2 2, per non reftirmite il ma tolio, 5. 16, per tutto : fi trovano da' peccarori a peccare, s. 18. n. 10, di chi tace i peccati nella Contessione, s 21, per tutto: dichi vive nel-la mala occasione, s 20. 1628, de' recidivi, s 20. 11. 6, di chi diminuifee nella Confessione la malizia de' suoi peccari, s. 21.11. 24. ec di chi fi ritita dalla Comunione, 5.22. n.29.

Sede A, oftolica infallibile ne' Dogmi pertinenti all'Eterna falute, ed immacolata dall'Erefia ne' suoi Pontesici, Nella Dedica.

Se.va di feitenze giovevole a' Predicatori, Pref n.9.15.
Semplicita cara a Dio Pref. n. 1245.1. n. 2. nella Fede el afficura, s. 20 na 4, necessaria nella Confessione, s. 21 n. 24.

Senfo feaza il confenfo non pregi alica, s. 13.10-7. 10-12, non è in tutto fuddito alla ragione, s. 29. 11.4. Serveni e fulla cofeienza de padroni sa4, nat 8, sa 8 nazo.

setanta colte fette der o da Cristo, che fignifichi, s. 21 m. t.

Seve ira e da te nperarsi con la benignità. Pref n 6 quando

Seve ita e da temperarli cou la be tignità. Pref n 6 quando fi tebra ufare la padri co fuot figliuoli, seg n. 17-18, quando fia mifericor stofa s.16.n 14, è da pratica fi uel giudica e fe fteto, s. 8.n 8.

3. Severino punico nel Purgatorio per qualche negligenza nel recita e l'Officio, sala na.

Sichen, suo ftupro come sia llato punito s.13.n.9.
Sicurezva perversi qual sia, 5-5-nei 9-20.5.16.nei 9.5.18.

Sigillo della Conteffione è da cuftodirfi, 5.22.10.14, pene 2.
violarlo \_ ivi

Sigillo naturale di confidenza non è da violarfi, s. 15- n. 21, eccetto che ove fi tratti di feandalo, s. 25- n. 13.
Simbolo Apoffolico è un compendio, ed una professora a

Simbolo Apostolico è un compendio, ed una professione della Fele, s. 3 n. 2 c.

Simonia che cofa fia; e come commerta circa la Meffa, s.: 1.

Sod oma abbruciata per il vizio della Luffuria, s.t. 2. n.9.
Sogni fono figure delle mondane vanità, 5:17.n.2, cattivì
come fi formino, e come in effi fi peechi, s.t. 3.n.22.

Sollecitudine di questo Mondo proibita, 5:0. n. 16:28, è tut-

Solperti fiono cagione di grau mali, 1.8. n. 15. 1.15. n. 12. n. 12. c. t. ficilia i Contiermano per ogni poco. 1.1. n. 15. 11. lifinifict, che possono farsi di noi, non deve darsi occasione... 1.1. n. 11. n. 11.

Soddisfazione come fia parre della fagramentale Penitenza, 5.21. ft. 32 quale debba imporfi, e come debba adempirfi, 5.21. ft. 31.

Specely di chi fiano figura, s 28. n. 16.

Speranza può diri l'anima di tutto il Mondo Civille, e Celta diano, a, s.n., t.e. di precetto, s.s., s.n., a, a, s.e. 8, a, s.e., come fia virità, s.s. n.e., quale debba effere per falvarfi, s.g., pro tutto: è utulono d'iddio. n', n. n, toni mortivi, s.g. n.a., 3.4cc. è così ferma, come la Fede, s.s. n.d., fenza la Carittà non giova: injunta, n. elizza le buone oprec, irini, s.g. 16.come di etta fi abili ello poco, col troppo, pri, n. 17, 28.n. pece, come debba unifri col timore: s.g. n. n.a., fi fina da nella puetenza, è bona i infinita d'iddio, s.g., n.e. s. cea.6.n.s. f.s.e., per le coli temporalis, s.d. pre tutto, Vedi Coafilenza: infonde coraggio, s. n. n.e., a. s.

Speranza falfa qual fia, s 5.n. 14.15 di chi eonfida in fente fello, s 5.n. 18.19, c di chi fpera di falva fi, vivendo male, s 4.n. 28.5. 5.n. 20.21. 5.6 n. 3, e fla è, che riempie l'Inferno, 5.5.n. 21.

Spirito Santo parla con la lingua degli Uomini, s. 4.4 n. 29, come contra di cifo fi pecchi, s. 5 n. 18. 19, è l'Amore del Padre, e del Figlio, s. 7 n. 2, inipira l'Amore del notre cuori, s. 8. n i, fi contrifta coll'abnio de' (boi Doni , s. 23 e n. 19)

Spiritualità non afficura nelle occasioni , 5,31. n.28, senza.

Umiltà è esposta a gravi cadute, s 5, n 19.

Starua di Nabucco diroccata di che sia simbolo, s.rs. n.t. 8.e Stile nella Predica quale debba esfere, Pres n.t. 2., Accademico è assarto improprio, ivi.n.t.4.15, issuitivo sia semplice, e piano, 5.4. s. 1.1.e.

Superfluo vi è ne' Ricchi, s 1. n.7.

Sufanna favia, perchè bene educata da' fuoi parenti, s.g.n.8.
fua coltanza s.20. n.10.

Susturroni quamo siano derestabili, s.8. n.2 8. s.1 5. n.20, sono scandalosi, s. 24. n. 6, ad essinon è da credersi, s. 8. n.29.30;

gio, e diabolico inganno, s a 4. n. 5.6.cce
Talento Evangelico che fignifichi, Prefina. 3, tennso oziofo, qual fia, Pref. n. 3. s. 17. n. 2005. 22. n. 23, come debba

Pref. n. s.f.
Tedio delle cole spiritnali quanto predomini, s. a.a. 5.

Vedi Accidia.

Temere la colpa, dore non è, è proprio de' Giuffi, 5:21.0.1 f.

Tempeffe, e brine fono mandate da Dio, 2.6. 0.8.3.

Tempo el è conceduto per meritare la Gloria , 5-17-119.

lasse opinioni, s. a. n. a. 1, per le quali è scandaloso, \$14.0.6. Tep-dezza nella Comunione è perniciosa, s. a.a. n. 16. 17.

1.a3. to 26. a7.
Teforo Evangelico nafeofto nel Campo qual fia , a.17.0.37.

Testamento di Cristo quale sia stato, 4.8.0.8.
Testamento deve farsi in grazia d'Iddio, per averne il merito, a. 17-0.11.

Testimonianza d'Iddio è infallible , s. 5. 11. 5. 6.

Timuti foto in capo di lifta de' Reprobi, 1.3 0. 0. 5.6
Timore d'Iddio effecto della Fede, 11, 10. 10, 10.
unifi (on la Sperana, 1, 5. 10. 2), giora per comfidere in
Dio, 1.6, 11, 1, fi genera dall'Amore, 1, 7, 11.6; rende...
Fanima diligence nell'alempire ii fuoi dovari, 11, 11. 11. 12.
altro è figliale, altro è fedicie, 110 e de 17. 11 ferrile delifo

fizione al figliale, 1.1 9.10.23. 24.
Tobia come educaffe bene il fuo figlio, 1.9.10.8, fua cautela

circa la roba d'altri, s. 26. n. 1.1.

Toccamento difonefto è peccato mortale, s. 2 2. n. 5. s. 14.

Fribunale d'Iddio è rremendo, s. 1. 0.11. 12, s'avrà la effo da render como de' talenti avuti, 1.4. 0.19.20, in effo

premiati faranno | Limofinieri | 1,24,0 1,21 | ad effo dopo motte compariforno le Anime pei aver la fententa, LLL Elli Jaranno in esto giudicari anche i pensieri | 1,21,20,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1

oxiofe, 1.23, n. 13. 14. 25.
Trinità ercata, ed nocreata, h. 1.8, creata è nell'Anima,
nofita, s. 1. 1. 1.8, 2.2, 19, increata non può intenderfi nel
Miftero, s. 2, n. 1, come debba erederfi, 3. 3, n. 6, 3 4-n. 13.

Triflezza impeditice il parlare, s.19.m.17, deve werfi per il peccato, più che per altro, s.19.m.10, che fi ha per I Morri, è natorale, poco durevole, s. 12.m.2, del volto fapplifice alla riprantione, s.15.m.20, cattiva qual fia., s.2.m.16, e qual fia lecondo Dio s.19.m.10.

Tarore, qual fia il fia odorette, s.18.0.m.10.

Turpiloquio è peccaro mortale, 8.1 1. 0.1 4. 1.6. deve (chivarii maffinamente nella Confettione, 1.21.0.3)

V Acehe magre veduse in sogno da Faraone, che fignifichino, 1-17, 18-9-

Vanagloria nel Predicatore fi detesta, Pref. n.14, faeile ad Infinoarfi, 1.4. n.14, fa perdere tutto il merito, 1.4. n.24. Vedi Superbia.

Vanità e tasto ciò, che non ferre alla falue dell'Anima., £1 11:1 8.20, 6:17-0:11, nel puno della morte per sulla giora, §1, 10 3 5: 6:17, nal. 1 l'arracco ad ella quando fia. peccasio mortale, £7:16.13, fu conofestra da Salomone. J. 2:17-0.11 è truto ciò, che fi fa con incorroni mondane, \$1:70.10 \$1.75 (mongilira ad din logno, 6:17; 10:12 as, è da

fehivarfi nella Confellione, 5.2 L. 8.2 I Ubbi-lienza a Dio è l'unico merzo alla Santità , 5.2.8.1, co-

Uccelli come proposti alla nostra considerazione da Cristo, 8.6. 19.9, discacciati da Abramo nel Sagrifizio, che fignisichino. 3. 2. 3. 2. 6.

Uditori nella Predica fentono mal volontieri le fentenze rigide, Prefin.6. Vecchi di rado lafciano i vizi apprefi nella gioventò, s.t 3.

n.15 fono fempre a tempo per convertirfi, 1420 n. 120 vedova, che offeri due quatrini, come dasse più, che i Ricchi, 5.17, n.15.
Velletia qual sia, 1,20, n.13, di emendarsi non basta a sare

beons la Confessione, 171 .

Venderta eagiona (empre mali effett), 5-a. m.3, tira seco un'
altra vendetta, 171 chi la persuade è seandaloso, 5-1 4-0.60
nasce dal troppo amore al vano nonce, 2.4 5-0.61

Veniale peccato, Veni Peccato veniale, Venti furioli fono le coltre patinoi, 1-3, n.16, 27.

Vergini harnon in Cielo una Corona parsicolare di gloria, 164 n.2 2 - 25, Vergogna permiciofa di chi race nella Confessione i pecca-

ti, s.a., n.5, 6, ce, che cots fig. 5, 21, 0.7, deve aversi per non peccare, s.a., n.1, s, è da fosfirir in penitenza dopo il peccaso, 5, 2 La n.20, come, e quando sia lodovole, f.21,

Yeracità che cofa fia , s. a 1 . 4 . 150

Verità in Dio è eserna, s.3. n. 1 5, oella Chiefa è infallibile, 2.3. m. ; deve dirfi con liberta, s s1.n 16.5.12. m.1.

Verità nmana, prima di crederla, convicoe finceramente informarfi, s.8. n. ; o, de' mali occulti non deve dirfi, a. 1 5.

Vefcovo dev' effere Dottore, e Prudente, Nella Dedica. fino pericolo nell' avere da render como delle Anime a. (e confidate, s. o. n. 12. 17.

Vestito del nostro corpo deve sperarfi da Dio, che non ci mancherà, s. 6. n. ?. ec.

Via della Croce è la ficura alla Gloria, s. 17. n. 2 a. Via della falute è tra la Speranza, ed il Tunore. Peef.n. 6. s. 5. n.1 a, è fretta, s. 3. n. 17.

Via alla perdizione è larga, s. 3.n. 17, pare alle volte effer buona, ma tale non è, 102 3. n.t t. Vie della Vita quali fiano, Prefi n.s. \$140 n.8.

Vie del Signore non devono allargarfi, ne ftringerfi, Pref.

Vie del vizio fono dificili , 2.2. n. 7. 8. 12 , fono i beni di questo mordo , s. 6. n. 1 g. S. Vinecuzo Ferrerio; come ad effo comparve un mormora-

tore , ec. s. t 5.n. 30. Vigilanza Criftiana che importi, s. s.n.6, necessaria contra il Demonio, s.3.n. 19, quale debba effere de Padri verfo

i Fig!iuoli, a. 9. 8. 11. 12 Vignajuoli Evangelici di ehi fiano figura 1.4. n.20.

Vino cecita la Lufloria, s, 1 3, mat 4, come fi peechi nel venderio, set 4. n. 1 5.

Vino coll'olio che fignifichi nel Vangelo, Praf. n.6. Vipera fimbolo della lingua maledica, s. 1 ç.n 2 s.

Virtù non ci può effet tolta da alcuno, s.t.mas, è più facile, che il vizlo, s.a. n.y , è difficile a chi ha mali abiti , 5.3. n.: a.aa, deve amarfi per conquitaria, s.s.n.20. 21, 23, e deve chiederfi a Dlo, s.a. n.a s, non è vera, fe non è siferira a Dio, s. 2. p. 2. ha le fue difficulta , ma diviene facile, e dolce per l'amor d'iddio, s. 2+ n a a, e per la Spe-1anza, 5-2. n.a4. ac. a6, fenza la Fede non giova a 3 n-4, deve efereltarfi con glt atti, s. 3. n. 1 \$. 1 p. di Crifto deve imitarfi, sojon. a 1. at, quando effa è comandata, s'inteodono comandati gli Atti, e non gli abiti, s. 8. n. +8, di tuste maggiore è la Carità, s.8.n.a 5, da' mondani fi chiama col nome del vizio , s. p. n. 10 , cificle nell' interno , a. 1 3. n. 3, è fempre buona io fe fteffa , s. 17. n 6 , ma è meritoria folamente, fe praticata per amor d'Iddio , s. 17. n. 15 , seoza di cui è inutile per la Vita eterna , s. 17.

Vita promella nella Scrittura è la Eterna, Pref. n. 1 , ed è poco tetto ciò , che fi fa , e che fi parifte per confeguirle, a.z. n. a 5. a 6. Veri Gloria , quanto fia degna di ftima, e o di amore, s. s. n. 4 , esfa è il nostro ultimo Fine , s. s. n. a 3. fiamo obbligati a faperla , s.g. n. 6. 7. 8. 9.

Vita umana quaoto fia meschina, s.r. a.4, e quanto nulladimeno fia amata , s. r.n. 3.4.5, fimile a quella delle beftie. s. 2.0.7. 46 , purche fia buona, non importa che non fia. innga s.t.n.aa, a nulls ferve, fe non è per falvarfi, s. 1. ma a, tanto è breve per chi patifice, quanto per chi gode, 8. 3. 0. 27 , deve perderfi, piuttofto che perdere la Fede, 5. 3. n. 14 , e piuttofto che perdere la Grazia d'Iddio per al peccato \$7. 11.1 3.1 4.55 ec. s.1 9. 11.1 3.1 4, a' Peccatori e prolungata da Dio, perche alla peniteoza gli afpetta, s.c. n s i , è fempre lunga quella di chi vive bene , ed è breve di chi vive male, s.17. n.2 1, oziofa qual fia, s.17. n.a s, la paffara nel male deve deteftarfi, per incomineiare la buona, s. 20. n.4.

Vita come fla fimbolo di Crifto, s. 17. 1.7. 8 Visto deve sperarfi da Dio. s. 6.n. 3. za. 33

Vizio e più difficile, che la virtà . s. 2. n. 7. 8 cc. tende la virtà infofribile , s. s n. as. sa con gli atti delia. virtà fi combane, e fi vince, s. a. n as fi deve ad effo refiftere nella tenera età, s. 4. 0. 7 Non v'e tenfa pec chi di etfo non fi cmenda , a 5, n. 12 s. a. n. 16 17 mezzi per emendarlo, s. s. n. 18. s. so. n. 16 Ciò, che ad effo può fetrie di fomento, non deve chiederfi a. Dio, s. 6. n. ag. aq è da odiasfi, ma faoza odiare il vizioio, s. 8.n. 14 Che si apprende nella gioventà noss pia fi lafcia, s. g. n. 8. 15. 21 da Moudani fuole chismarfi virtà , s. 9. n. co s. 14. u. 6 S'impara pin facilmenta, che la virtà, s. p. n. 13 Come, e quando fi debba correggere , s. g. n. 14 non è della natura , ma è anzi ad ella contrario , a. 12, m. ; refiede nell'anima . iri, il più difficile a vincerfi , qual fia 's, 12, 12, 1, 2 fi emenda però fe fi vuole , s. 12. m. 23 pubblico di uno è facilmeote imitato dagli altri , s. 14. u. ; degli uni non deve ridondare in vituperio degli altri , s. 15. n. a 8. ag é ona febbre , s. 27. 11. 9. 1. 20. 11. 15 fopra ogo" nno de' Capitali fi deve claminare la Colcienza, s. 18 n. 18 alteo fi vince con la refifteoza, ed altro con la fuga , s. 20. 8. 25 Ultimo fine dev'effec prevedutes avansi i mezzi . s. 1. n. t

non può effere nelle ereasore , s. a. n. 16 deve fpello eonfiderarfi , s. s. n. 16. F folo Lidio , s. 1. n. 16, 17 5. 5. 1. 7. 1.7. 1. 7. 8 è quelto il nostro Tatto , s. 1. 1.17 as. cc. e da ello fi regola il sutto, f. z. n. ag mezzi necestary per confeguirlo , sant 17 e come che quefti fono doni d'Iddio , devono sperarsi da Dio , s. 5 m3 9 non fi può davvero volerio fenza volerfi anche i mez à zi , s. g. n. as Come debba amarfi , s. 7. n. 7. 8. s. 19 n. 13 fi devono ad effo riferire tutte le noftre azioni,

\$ 17. 8. 47. 10. 20

Umiltà senza la verità è iodevole . Pref. n. a è difficile alli superbi , s. s. n. e a s'acquifta col riflettera , quanto nol fiamo deboli per fare il bene, s. a. n. a7 pratica nell'infegnare, ed imparare la Duttina Criftiana . f. 4 ma è necessaria a diffilare di fe, s. f. n. 19 nel fare quel che fi deve, e riputarfi inutile, a. g. n. as da. etfa deriva l'abbidienza, s, 9. n. 18 di etfa non conviene vergognarfi, s. 10. u. aa Come fia da praticarfi netl'Oracione, s. ag. n. as fegno della contrizione, s. 19. mag go è necessaria per intieramente accularfi e seoea seufe nella Coofessione , s. 21, 0, 39

Uno neceffinio e la falore dell'Aoima, s. s. n. z. s. 4. n.; a. 8. m. 3 C. 17. D. 14 .

Vocazione allo ftato nou deve mutarfi . s 17. n. a 3 Volontà è libera al bene, ed al male. a. i. u. 15 Ruona bafta a falvarfi , f. r. n, 26- 27. ec malvogia bafta a dannarfi . f. r. n. a6 Vera di falvarfi qual fia . f. r. t. 27 a8. debole s'invigorifce dalla Grazia , f s. n. a8 f. a n. 13. 14. ce. da effa dipeode il faiei noi fimili a Dio, s. 1. t. a8. 29 Quando fin retta set n ag fi eccita con ia speranza, s. z. n. za ac con la Grazia cila da il merito alla Fede , f. g. n. o in eifa fta la matrzia , f. g B. 29 f. 13. 8. 12. 13. 24. f, as. 1. 25 26 ed è per ella ehe fi commette il percato, 6 4. n 11 Bauna viene da Dio , f. 5. n. 11 come operi infieme con la giaria. f.g. n. 19 fi muove dallo Spirito Santo ad amare ld. dio, £ 7.11. 2. fuoi arti iono in potere dell'arbitrio.

£ 17. n. ao Vedi arbitrio . La nostra propria fola può toglieres Cristo, e dannares, f. s. n. ac. f. 7. n. ..

Coo afia è, the fi am Dio, f., n. 5,17, e coo fia rachel I Position. Ch. n. 6,17 e principate als Dio, fi 10. n. p. de afi province oget and fi 13, n. n. f. is. fi 10. n. p. de afi province oget and fi 13, n. n. f. is. Quando fin veru, f. of. n. n. f. ch. n. n. g centra afial grain efit è che metris, f. f. n. n. n. n. e fi fi aboux con la boux intentione, f. f. n. n. n. n. f. fi aboux con la boux intentione, f. f. n. n. n. n. e fi fi aboux con la boux intentione, f. f. n. n. n. e fi fi aboux con la boux intentione, f. f. n. n. n. e fi fi aboux con la consideration de missional filterature, f. f. n. n. n. e fi metris of missions of the first of the fi

Volontà d'Iddio deve în tutto cerearfi, e fasii, f.3.n.16 fu la parola crestrace del Mondo. Ló. n.6 al effie, che lo regge, f.6.n.6 deve în tutto da sol adorarfi, f.17. n.20 e nel conformarfi ad essa consiste la perfezione, f. 17. n.23

Volontario qual fia , L 13. R. 12. f. 16. 8. 18

Uomo . che cola fia la più ftimabile in ello, f. z. m. 4.23 è pa frone di le fletto , f. s. n. 8 Egli è una moneta, che ha impressa l'immagine d'Iddio , f. z. n. 9 libero al bene , ed al male , f. z.n. 15 perehe Dio l'abbia creato a sua immagine, & s. m. 16. è pellegalno in questo Mondo, f. 10 m. 17, ripieno di vanità f. 10. 20. f. 6. m. 2 perchè da Dio non fia flato creato a fua fimilitudine . La u. 18- 39 perchè fiz posto nel meggo tra la terra, ed 11 Ciclo, f. s.u. 13 Vecchin, c Nuovo come fi diftingua f. z. u. 18 naturalmerce appetifice il fapere . f. 4. n. 4 Non può vedere l'interno altrui . 6 4 a 8. Chi spera in effo, male fi appoggia . £ 5. t. 6. ed è malederto da Dio , f. 5. no19. f. 6. n. 15. 37. non può accreftere le fua flatitra ; e gli è quelta accresciosa folamente da Dio, f.6. n. z. fuz dignità, f.6. n. 9 non deve amare fe ftesto, che in ordine a Dio, f. 7. n. 9. nè mai fe Reffo più che Dio , 6 7. u. ts. Come tenti Dio , 6 6 n. 18. Come fia tentato da Dio, fer.7. B. 15. 16 Chiunque fia , è nostro Profimo , £ 8- 1.12.13. £ 10. 10.12. inclina a fospettar male dagli altri . f. 15. n. 14 è facile ad ingiuriare, difficile a riconciliarfi, C so. n. 22 per la Lufteria , più che per alero , fi rende odioso a Dio . £ 11- n. 8. 3. c. n. d. der lieger qual fis. f. s. 7. n. 6 kaz eichfelten ill fino debre, f. 13. n. 18 expect del precere . na non di penirfi, come fi deve, f. 13. n. 13 en negl'impenie did Mondo come fi fi fisio ; come fi a negl'impenie did Mondo come fi fi fisio; come fi a nelle cotè dell'Anima inhibite, f. 20. n. 11. 13 Verace qual fis. f. 21. n. 13. Coffanne qual fis. f. 20. n. 12. Coffanne qual fis. f. 20. n. 12 coffanne qual fis. f. 20.

Usmó dabbene è benedetto da Dío, a. ts. n. 12 fempre las boattempo, e dectro di fe lo godo, s. ts. n. 21 é profestato da Dío, a. 6. n. 10 Qual fia quello, e the èvetamente dabbene, n.y. n. a. 4 and felo la poveria tono... pregnidires n. p. n. 1 come pecchi taivoita di onifiliose, s. 3. n. 1, e fa ma boata motre t. 1 n. n. y fi differente se superiori da di onifiliose, s. 1. n. 1, n. 1 di fello con tenta del profesio d

Uso della ragione come debbe da principio applicarsi, s. 4

n. 7. s. 7. n. 5. 7

Una del denaro proibita da ogni Legge . Pref. n. 3. f. 16.

n. 8 e dè fempre illectra , s. 16. n. 2 come fi commetta
nel vendere , s. 18. n. 21 e nel dare denaro a tempo , ini

è di gran danno al pubblico. Pref. n. 3 Ufura della parola d'iddio come fia comandata Pref. n. 3.

.

Z Bio fema la Scienza è princiolo. Perfa. 6. della fili net delle hamie el di gram entico, a. i m. 13 d'esc cferchiar piu verfa i Cattolici, che verfo gill Ernici, s. 1. n. 12 cone da la praisanfir relo i Domefilei, s. 6. n. 13 gi fegora retro è verfa per la fracersa casità, s. 8 n. 13 pa dell'Anima propria deve a verfi pia che dell'alril s. 3. n. 13 della gnifitia è percolòs ordie peròce private, s. 10. n. 26 c'afficile a dilectrori dalla malignià, s. 10. n. 26 27



L FINE.

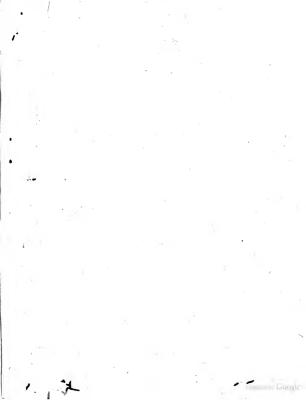





